# BULLARIUM

**ROMANUM** 

# BULLARUM

# DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

### SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM

## TAURINENSIS EDITIO

LOCUPLETION FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS
A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET SS. CANONUM PERITORUM

QUAM

# SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AC REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

FRANCISCO GAUDE

#### TOMUS II

ab ALEXANDRO II (an. MLXI) ad ALEXANDRUM III (an. MCLXXXI)

#### AUGUSTAE TAURINORUM

SEB. FRANCO ET HENRICO DALMAZZO EDITORIBUS

MDCCCLIX

Huiusce operis Editores Taurinenses Legum beneficio se uti velle, pro additionibus notisque, declarant, ita ut, sine eorum facultate, aliquid praelo iterum committere liceat nemini.

# **PRAEFATIO**

#### TAURINENSIS EDITIONIS

I. Quod olim ad Corinthios Paullus effatus est: Praeterit figura huius mundi (1), illud universis sub caelo positis, quae orta occidunt et aucta senescunt, adamussim quadrat, iis tamen exceptis, quae divina Iesu Christi religio spiritu vivificat suo, illustrat fulgore, potentia com- Ecclesiae suae conmunit. Quam, praeter omnium creatarum rerum ordinem, stabilitatem diuturnitatemque singulari Dei providentiae tribuendam nemo negabit, qui perpendat, naturae leges nulla posse superari virtute, nisi ab earum Conditore, qui respicit terram et facit cam tremere; tangit montes et fumigant (2). Magnae igitur a nobis Deo grates agendae, quod depositum credendarum et sperandarum veritatum Ecclesiae suae concreditum, longa nec interrupta saeculorum serie, ad nos usque manaverit sanctum, integrum, incorruptum, Romanis Pontificibus custodibus ac vindicibus.

Nihil in hac rerum universitate non perire, una excepta Catholicae Religionis veritate, quam I. C. credidit.

Et re quidem vera, maxima in Oriente atque Occidente imperia penitus § Quod exemplis, evanuerunt: imperatorum fortissimorum memoria, illustrium hominum in- breviter declaratur. stitutiones, philosophorum inventa multo plausu ad caelum evecta, nullum fere liquerunt vestigium, ut flos campi, qui, prius quam evellatur, exaruit. Una Domini veritas immobilis perseverat, una manet in aeternum,

<sup>(1)</sup> I Cor. vii, 31.

<sup>(2)</sup> Ps. cm, 32.

ΙV PRAEFATIO

Iesu Christo testante: Caelum et terra transibunt; verba autem mea non praeteribunt (1). Quem, revera, latet nihil contra catholicam veritatem profecisse Iudaeorum perfidiam, idololatrarum furorem, consilia haereticorum? Ipsa namque et natura intrinsecus sua, quae divina est, et providentis Dei adiutorio, quo nusquam vacat, nec obscurari, nec minui, nec interire potest; ipsa quo gravius premitur, eo assurgit sublimius, quoque maiore adnisu evellitur, eo altius radices figit. Hinc factum est, ut quae ab christiani nominis osoribus ad ruinam parabantur arma, ea divinitus ad defensionem et salutem omni aevo conversa sint.

fendunt Ss. Ecclesiae Patres et Docto-

Namque Ecclesiae Patres et Doctores, qui strenue dimicarunt ut fidem Illam insuper de- ab hostium incursibus defenderent, numquam profecto tam copiose eloquenterque scripsissent, nisi effraenis haereticorum audacia eos ad scribendum impulisset: inde orthodoxa doctrina, novo quodam obiecto aggere, nec diripi potuit, nec cuiuslibet incursioni patere. Sancti illi homines, quum spiritu sapientiae ac timoris Domini pleni essent, nihil non attigerunt sacrae doctrinae, fundamentaque omnium rerum tam stabilia et inconcussa posuerunt, ut nihil optandum superfuerit; exque eorum scriptis et institutis, cum omnis veritas fidei, omnis Evangelii explanatio, omnis ecclesiastica eruditio sumi potest; tum tanta fluit varietas atque efficacia dicendi, ut nemo, sine illis, ad sacra studia satis comparatus possit accedere. Vis nihilominus illorum, quae est certe maxima, in ea nititur, quae est columna et firmamentum veritatis (2), una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia, Romano Pontifice capite visibili, Iesu Christi in terris Vicario, indefectibilis et errare nescia; in qua, schola veritatis in Vaticano monte locata, Petri cathedra est, ubi Pontifex Maximus docens solvit vel ligat, curamque habens ovilis, pascit oves, pascit et agnos.

sterium in catholica veritate tradenda adoriuntur haeretici;

II. Veritatis licet haec sit indoles et natura, ut proprio quodam fulgore Ecclesiae magi- mentes hominum collustret, omnemque caliginem depellat, ut videant sublimia et infima, vera secernant a falsis, a turpibus honesta; eaque, cum cognoscitur, ardentes excitet amores sui, nihilo tamen minus quis illam gentes docebit? quis ab adversariorum impetu defendet? quis omnium

- (1) MATTH. XXIV. 35.
- (2) I Tim. III, 15.

PRAEFATIO V

captui accommodabit? quis opinionum nubila dissipabit; gliscentes errores deteget; compescet audaces, pusillos confortabit? Totum hoc quantumcumque est, magnum opus et arduum, magisterium praestat Catholicae Ecclesiae, castae et incorruptae veritatis sacrarium (1), quam qui non audierit, sicut ethnicum et publicanum habendum, Christus in Evangelio docet (2): magisterium et dictatura prorsus necessaria ad doctrinam, amotis praepedimentis, inviolate servandam. Erit enim tempus, ut Apostolus loquitur, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur (3). Haeretici equidem, vaferrimi homines et scelestissimi, ut populo Dei illuderent, cum placuit, ad dialecticae regulas omnia exigere se velle effutierunt; cum rursus placuit, omnem doctrinam reiicientes, nec intra fidei cancellos se contineri passi sunt. Quid, re vera, sibi non licere putarunt? in quae non manus intulerunt? quos non exsudavere labores, ut Ecclesiam Catholicam funditus everterent? Nihil tamen illorum profuit malitia. Scriptum est enim: Non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra bilitatem. Dominum (4); et alibi: Portae inferi non praevalebunt adversus eam (5). Haec est Ecclesia docens, cœtus nimirum Episcoporum, inter quos honoris et potestatis primatum obtinent iure merito Sancti Petri successores, quibus in illius persona dictum est: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam (6); et iterum: Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (7). Utque omnis ambigendi tolleretur occasio, uni Cephae inter omnes Apostolos, post trinam amoris confessionem, Iesus ait: Pasce oves, pasce agnos (8) Hisce oraculis fulti Patres Ecclesiae, doctores ac theologi non

Sed nil proficiunt contra illius infallibilitatem.

<sup>(1)</sup> LIRIN. Comm. XXIII.

<sup>(2)</sup> MATTII. XVIII, 17.

<sup>(3)</sup> II Tim. IV, 3 et 4.

<sup>(4)</sup> Prov. xxi, 30.

<sup>(5)</sup> MATTH. XVI, 18.

<sup>(6)</sup> L. s. n.

<sup>(7)</sup> Luc. xxII, 32.

<sup>(8)</sup> Ioan. xxi, 15, 16 et 17.

VI PRAEFATIO

modo divinae institutionis Sedem Pontificiam esse, ac supremum fidei morumque tribunal; sed etiam utroque honoris potestatisque primatu eam praefulgere fassi sunt.

conciliis, praesertim œcumenicis, adunata, fidelibus omnem aperit doctrinam.

III. Sublimia porro Ecclesiae Catholicae dogmata, veritates nimirum Ecclesia docens, in illae certissimae quae, Deo revelante, hominibus palam factae sunt, fidei speique nostrae fundamentum, nec non regula morum infallibilis, militantis Ecclesiae vitam, mentem, cor ipsum, si ita loqui fas est, constituunt; ut unusquisque iure merito cum regio Psalte queat canere: Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis (1) Hanc vero lucernam accendunt, ponuntque super candelabrum Ecclesiae Patres in conciliis, praesertim oecumenicis, congregati, in quibus credenda sperandaque proponunt, iubentque agenda aut fugienda; qui sacri conventus docentem repraesentant Ecclesiam, quae, Spiritu Sancto afflante, nec falli nec fallere potest; quaeque multa et varia canonice definiens, verissime dicit: Visum est Spiritui Sancto et nobis (2)

tifices totius Eccleipsis habent.

Sed concilia, maxime oecumenica, nec quotidie nec ubique gentium pos-Romani vero Pon- sunt celebrari; quin et eorum nec semper necessaria nec opportuna consiae regimen in se- vocatio. Non itaque satis fidelibus populis provisum fuisset, nisi Pontifices Romani, totius pontificatus culmen et fastigium, quotidianis Ecclesiarum hominumque necessitatibus, quotidianis item auxiliis irent opitulatum. In Romano igitur Pontifice resideat necesse est omnium Ecclesiarum sollicitudo, suprema in christianum gregem eiusque pastores iurisdictio, universarum rerum definiendarum potestas. Ipse sane convocat concilia, iis praesidet, eorumque acta confirmat: ipse custos canonum, executor et dispensator est: ipse dirimens dubia, vim sensumque legum declarat, definit controversias, leges ad fidei tesseram sancit. Perbelle itaque S. Irenaeus: Ad hanc Ecclesiam, propter potiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est omnes qui undique sunt fideles, in qua ab his qui sunt undique conservata est ea, quae est ab Apostolis traditio (3). Quod apertissimis verbis ad Damasum Hieronymus innuit: Ego nullum pri-

- (1) Ps. exviii, 105.
- (2) Act. xv, 28.
- (3) Contra haer. 1. III, c. 3.

PRAEFATIO VII

mum nisi Christum sequens, beatitudini tuac, id est Cathedrae Petri, communione consocior: super illam petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comedit profanus est (1). Quo nihil verius.

Romani siquidem Pontifices errores sensim in doctrinis gliscentes eradicarunt; novitates periculi plenas detexerunt, ostendentes qua eisdem occurri posset via: libri noxiis opinionibus infecti ab ipsis censura notati, flammis damnati; abusus in loco sancto erumpentes sollicite deleti; ab ipsis monachorum instituta sancita, ad commune commodum propagata; moxque, labentibus saeculis, a primaeva sanctitate desciscentia optimis legibus instaurata (2); ab ipsis militum Ordines, vel ad Loca Sancta e Turcarum tyrannide vindicanda, vel ad piratarum rapinas coërcendas, vel ad barbarorum incursus propellendos adlecti, favoribus cumulati, perque orbem terrarum Domus Israël vindices positi (3) Academiae ad scientiarum bonarumque artium cultum confovendum, dilatandum, passim constitutae, doctoribus undique conquisitis, pingui ditatae censu: gymnasia et seminaria alumnis sacrorum pietate ac studiis nutriendis aedificata, omnique

Quorum acta obiter describuntur.

<sup>(1)</sup> Epist. xv.

<sup>(2</sup> et 3) Ex historiis peculiaribus cuiuscumque Ordinis seu monasticae institutionis apparet quae quantaeque utilitates bonis artibus, litteris, scientiis hominumque societati, inde emanaverint. Argumentum hoc tam amplum tamque luculentum brevis praefationis non capiunt angustiae: lector asseverationis nostrae probationem sumet, indicem cuiuscumque voluminis Bullarii evolvens: ibi nomina discet tam Ordinum institutorum, quam Pontificum instituentium. Hic, coronidis loco, unum aut alium legentium meditationi commendamus auctorem, in primis autem: Storia degli Ordini monastici, religiosi e militari, e delle congregazioni secolari dell'uno e dell'altro sesso, con le vite dei loro fondatori e riformatori; trad. dal franc. del P. Giuseppe Fontana, milanese, chierico regolare della Madre di Dio (Lucae 1737) — Augustinum Cauchy, Considérations sur les Ordres religieux (Parisiis 1844) — I. M. Prat soc. Iesu, Essai sur la destruction des Ordres religieux en France au dixhuitième siècle (Parisiis 1845) — Aubertum Miraeum, Origines equestrium sive militarium Ordinum (Antuerpiae 1609) — Militarium Ordinum origines et statuta, iconibus additis genuinis (Maceratae 1823) — Bernardum Giustiniani, Historie cronologiche della vera origine di tutti gli Ordini equestri e Religioni cavalleresche, dove si contengono tutte le imprese, croci, stendardi, abili e capitolari di ciascun Ordine e Religione (Venetiis 1672).

VIII PRAEFATIO

supellectile amplissime instructa (1) Templa a Romanis Antistitibus ad Dei honorem erecta, amplitudine mirabilia, picturae atque musivi operis varietate exornata, micantia auro et gemmis (2). Obelisci, columnae idque

- (1) Consule, Lector, historias omnes litterarias, tam universales quam particulares; videbis profecto, nullum fuisse Lyceum parvum aut magnum, nullam Academiam, Universitatem studiorum nullam, idque generis instituta, quae non fundarint, aut probarint, vel privilegiis ac favoribus prosequuti sint, gratiis divitiisque cumularint Romani Pontifices. Et quoniam longum esset seriem fundationum hic retexere, satius erit unum aut alium innuere scriptorem, quem ad rem utiliter quisque poterit perlegere. — Hurter Fridericus Emmanuel, Rome (Probatopolis 1855), et Geschichte des Papst Innocenz III, etc. (Hamburgi 1834-42) — Renazzi, Storia dell'Università degli studi di Roma, che contiene un caggio storico della letteratura romana dal principio del secolo XIII sino al declinar del XVIII. — Bettinelli Xaverius, Risorgimento d'Italia negli studi, nelle arti e nei costumi dopo il mille (Bassani 1786) — Muratori Antonius Ludovicus, Dissertazioni sopra le antichità italiane (Mediolani 1751), in quibus perlegendae sunt praesertim XXIV, XL, XLIII et XLIX — Du Boulay Caesar Ægasius, Fondation de l'Université de Paris par l'emp. Charlemagne; De la propriété et jurisdiction du Pré-aux-Clercs; Mémoires historiques des Bénéfices qui sont à la présentation et collation de l'Université de Paris (Ibid. 1656-73) — Moroni Caietanus, Dizionario di crudizione storicoccclesiastica (Venetiis 1839-59) — De Savigny, Histoire du Droit Romain au moyen age (Parisiis 1839) — Mazzetti Seraphinus, Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle scienze di Bologna, e sopra gli stabilimenti e corpi scientifici alla medesima addetti (Bononiæ 1840)—Thomas Vallauri, Storia delle Università degli studi del Piemonte (Augustae Taurinorum 1845-1846) — Ioannes de Giovanni, La storia de' Seminari clericali (Romae 1747) — Theiner Augustinus, Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten (Maguntiae 1835) - Eminent. Card. Morichini, Degli Istituti d'istruzione in Roma, alique fere innumeri.
- (2) Perpauca hîc ex plurimis, quae dici possent, adnotabimus. Ecclesiam S. Hadriani Romae Honorius I (630) aedificavit, ampliavit Hadrianus (780), ornavit Anastasius III (912): S. Agatae in Suburra (seu Suburbio) vetustate collabentem refecit Gregorius Magnus (593): S. Agnetis extra moenia musivo opere egregio, quod et hodie miramur, honestavit Honorius I (628), Paulus V ciborium marmoreis columnis (1616) extruxit, Card. Alexander Mediceus, postea Leo XI (1600) picturis decoravit parietes: S. Angeli in Summo Circi (aut in Piscinula) reædificavit Symmachus (500), qua diruta, splendidiorem erexit Stephanus III (752) in antiqua Octaviae porticu. Pelagius I basilicam Ss. XII Apostolorum disiectam ac fere deletam de novo condidit, pretiosis columnis multoque alabastrite ac porphyrite, concedente Narsete, ex Constantini thermis ablatis; quam postea ditarunt Leo III, Martinus V, Sixtus V et Clemens XI, qui an. MDCCH novam, veteri vastata, amplioremque evexit, in qua admiranda sunt quae pinxere Melozzo da Forli et Sandro Botticelli, quaeque sculpsit aetatis nostrae Phidias, Antonius Canova. S. Clementis in via Labicana, ubi

PRAEFATIO IX

generis aegyptia et graeca monumenta effossa e terra, in plateis evecta urbibus ornandis: statuae, pretiosaeque totius antiquitatis reliquiae accuratissime collectae, in musea ad studentium utilitatem conlatae; ut dici merito

domus eiusdem Pontificis, basilica illustris aedificata est, pulcherrima structura, musivo opere et alexandrino, numidico marmore, alabastrite et leucostico, ornata postea picturis percelebris florentini magistri Masaccio, curantibus Clemente I, Silvestro, Leone, Gregorio M., Pasquali II, Clemente XI, aliisque. S. Crucis in Hierusalem, in aedibus Sessorianis, post Constantinum M., reædificarunt, amplificarunt, ditarunt Gregorius II et Lucius II, nec non Innocentius VIII, Sixtus V et Benedictus XIV; fornicem absidis pictura investivit Pinturicchio. S. Georgii in Velabro, quae et basilica Semproniana, Gregorius IV augustiorem reddidit, porticum marmoream fecit, picturis venustavit; Bonifacius VIII (1295) absidem inlustrari pictura Giotti voluit. Lateranensem Basilicam cunctarum matrem et caput ecclesiurum, a Constantino M. et S. Silvestro, an. cccxxiv, erectam, sequentibus saeculis auro, gemmis, pictura, marmore, vermiculato opere magnificentissime excoluerunt, locupletarunt Leo I, Theodorus I, Sergius I, Ioannes XII. Nicolao IV regnante, Iacobus seu Minus du Torrita musivum absidis opus duxit, perfecitque Iacobus da Camerino. Martinus V opere vermiculato stravit, picturis Petri Pisaurensis, veteribus evanescentibus, exornavit; Pius IV duas turres adstruxit: Sixtus V porticum, conclavia, aedes Sacri Palatii aliaque complura: Clemens XI, inter alia, duodecim apostolorum marmoreas statuas dedicavit: Benedictus XIII. tectorum contignationibus quaquaversus refectis, sacras aedes addidit: Clemens XII frontem basilicae cum pronao extruxit pulchritudinis vere admirandae, adposita Constantini M. statua marmorea ex eiusdem imperatoris thermis defossa; aliique Pontifices Maximi certatim operam navarunt ut novo cultu hoc templum decorarent.

At artium pulchrarum asylum Vaticana Basilica et Sacrum Palatium vere dici possunt, in quibus columnae leucosticae ac porphyreticae, cenotaphia ex alabastrite aut numidico marmore, statuae ex pario, vel aere deaurato, ornamenta innumera ex onychio lapide, iaspide et topazio, argento auroque mire caelato, aliaque id genus pretiosa ita abundant, ut praesentibus posterisque sit obstupescendum. Hîc Raphaël Urbinas, Petrus Perusinus, Iulius Romanus, Titianus Veccllius, Leonardus Vinci. Guido Reni, Dominicus Zampieri, Fr. Bartolomaeus Della Porta, Andreas Vannucchi, Michaelangelus Buonarroti: hic Arnolfus di Lapo, Minus a Fesulis, Antonius Pollaiuoli, Andreas Pisanus, Guillelmus Della Porta, Laurentius Bernini. Antonius Canova, Albertus Thorwaldsen; hic Carolus Bramante, Iulianus a S. Gallo, Balthassar Peruzi, Iacobus Vignolius, Dominicus Fontana, Iacobus Della Porta, Carolus Maderno, Laurentius Bernini monumenta bonarum artium reliquerunt multitudine fere innumerabilia, praestantia cum graecis comparanda. Quo in argumento plura prosequi nihil opus est. Unum addemus: Pontifices Romanos omni aevo pulchrarum artium monumenta aut vetustate collabentia, aut barbarorum manibus deleta, aut incendiis absumpta, aut motibus terrae quassata, restituisse noviterque amplificasse. Hoc praestitit Innocentius I post Alarici depopuX PRAEFATIO

possit pulcherrimas artes, partim temporum iniuria attritas, partim barbarorum manibus deletas, Romanorum Pontificum cura, quasi ex inferis revocatas, in novam lucem fuisse prolatas (1) Bibliothecae libris, codicibus

lationem, an. ccccx; hoc S. Leo M. post Genserici incendia; hoc Clemens VII, Paulus III aliique post depopulatam Urbem ab exercitu Caroli V. — S. Symmachus, saeculo v labente, mille quadringentas sex et nonaginta pondo libras argenti pro templis exornandis fudit; quod et de S. Hormisda (515) et de Honorio I (628) nec non de S. Zacharia (750) legimus. Hadrianus I, qui diem obiit supremum an. dccxcv, bismille quingentas octoginta auri pondo libras, ac nongentas septem argenti in unam Vaticani basilicam contulit; fere totidem in Ostiensem! Atque si a priscis ad recentiores Pontifices oculos convertamus, suppares hos illis inveniemus. Satis sit nominavisse Leonem XII, Pium VIII, Gregorium XVI et Pium IX, fel. reg., qui S. Paulli extra moenia incendio penitus absumptam basilicam ex cineribus in novam lucem revocarunt, que non modo veterem a Constantino M. an. cccxiv aedificatam, sed omnes alias, si Vaticanam excipias, longissime superat.

Lector, si vacet, consulat sequentia: Ioannis Ciampini, Vetera monumenta in quibus praecipue musiva opera, sacrarum profunarumque aedium structura, ac nonnulli antiqui ritus disputationibus iconibusque illustrantur, una cum synopsi historica de sacris aedificiis a Constantino Magno constructis (Romae 1690-99, 2 in fol. vol.) — Martinelli, Roma ex Ethnica Sacra (Ibid. 1653) — Octavii Panciroli, I tesori nascosti dell'alma città di Roma (Ibid. 1600) - Petri de Sebastiani, Viaggio sacro e curioso delle chiese principali di Roma, ove si nota il più bello delle pitture. delle sculture, ed altri ornamenti (Ibid. 1683) -- Ioseph Vasi, Tesoro sacro, cioè le basiliche, le chiese, i cimiteri e i santuari di Roma (1771) — Francisci Hier. Cancellieri, Descrizione della Basilica Vaticana (Ibid. 1788); De Secretariis Bas. Vatic. (Ibid., eodem anno, 4 vol.) - Dominici Fontana, Del modo tenuto nel trasportare l'obelisco Vaticano, e delle fabbriche di N. S. Sisto V, fatte dal Cav. Dom. Fontana (Ibid. 1590) — Veidling, De templis summis sumptibus extructis (Leucop. 1711) — Fr. Bonaventurae Malvasia, Storia della ven. Basilica dei Ss. XII Apostoli (Romae 1765) - Philippi Rondinino, De S. Glemente Papa et martyre eiusque basilica in urbe Roma (Ibid. 1706) — Fr. Friderici a S. Petro, Memorie istoriche del sacro tempio, ossia diaconia di S. Giorgio in Velabro (Ibid. 1791) -- Cardinalis Rasponi, De basilica et patriarchio Lateranensi (Ib. 1656) — Ioannis Diaconi, De Ecclesia Lateranensi, ap. Mabillon, Musei Italici (t. 11, p. 575) — Ioan. Mar. Crescimbeni, Della sacra Chiesa papale Lateranense illustrata per cura di Agostino Valentini e comp., etc. (Ibid. 1832-40) -- Pistolesi Erasmi, Il Vaticano descritto ed illustrato (Ibid. 1829-40): ac demum, ne nimii simus in re apertissima, Francisci Alberti, De mirabilibus novae et veteris Romae (1515); Nicolai Mariae Nicolai, Della Basilica di S. Paolo (Ibid. 1815); et Petri Pauli Ginanni, Della fondazione della basilica di S. Paolo, e delle pitture e mosaici di essa.

(1) Inter plura, quae possent hic memorari, digna sunt quae legantur Petri Massi opuscula inscripta: Museo Pio-Clementino al Vaticano; Museo Chiaramonti, indica-

PRAEFATIO X1

manu exaratis, tabulis refertissimae omnium fere linguarum, sumptu sane regio, Romae publicatae: illudque vere admirandum ephebeum *De Propaganda Fide* fundatum, adscitis hominibus inflammatis desiderio communis boni, qui, longissimis et periculosis confectis itineribus, plurimos in tenebris sedentes et umbra mortis ad cognitionem veri luminis adduxerunt, omnibusque omnia facti, innumeros labores exsudarunt ut Christo permultos lucrifacerent (1). Suntne barbarae gentes, quae Loca Sancta per

zione antiquaria; Nuovo braccio del Museo Vaticano (Romae 1840-44) - Ennii Quirini Visconti, Il Museo Pio-Clementino (Ibid. 1782-96, sex in fol. vol.)—Museo Chiaramonti aggiunto al Pio-Clementino con la dichiarazione di Antonio Nibbu. ed i monumenti Amaranziani descritti da Luiqi Biondi — Musei Etrusci, quod Gregorius XVI P. M. in acdibus Vaticanis constituit, monumenta etc. (Romae in aed. Vaticanis 1842, 2 vol. in fol.), nec non Michaëlis Mercati opus, quod inscribitur: Degli obelischi di Roma (Ib. 1589) — Petri Galesinii, Ordo dedicationis obelisci, quem D. N. Sixtus V P. M. in foro Vaticano ad limina Apostolorum erexit etc. (Ibidem 1587) — Georgii Zoega, De origine et usu obeliscorum (Ibidem 1787) — Ioan. Bapt. Cipriani, Sui dodici obelischi egizii che adornano la città di Roma etc. (Ibid. 1823) — Angeli Mariae Bandini, De obclisco Caesaris Augusti e campi Martii ruderibus nuper eruto commentarius (Ibid. 1750) — Thomae Gabrini, Annotazioni storico-critiche sull'obelisco Sallustiano (Ibid. 4789) — Dominici Fontana, Della trasportazione dell'obelisco Vaticano (Ibid. 1590, et Neap. 1604), ac demum Marangoni, Delle cose gentilesche e profane trasportate ad uso e ad ornamento delle chiese. - Reliqua consulto omittimus; lector namque historiam bonarum artium, rei litterariae, Universitatum, quas dicunt, Academiarumque, illustrium monumentorum rerumque admirandarum nullam aut fere nullam perleget, quin ei alicuius Romani Pontificis nomen occurrat. Ex quo fit, ut qui addiscere cupiat res optime per eos domi forisque gestas, is perbelle consulat horum biographos, in quibus, missis accuratissimis monographiis, iuxta mentem nostram plurima inveniet revolvens Caietanum Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica etc. (Venetiis 1839-1859, quo vol. xciv est evulgatum), ubi omnia sunt descripta quae ad artes, ad scientias, ad bonum promovendum atque amplificandum gessere hi sancti homines; deinde Bartolomaeum Platinam: In vitas Summorum Pontificum, etc., Panvinium, Baluzium, Burium, Sandinium, Sangallum, Pagium, Ciacconium, Oldoinum, Guarnaccium, Ciampinium, Palazzium, Novaesium aliosque complures.

(1) Quum de omnibus loqui nequeamus quin in longum excrescat oratio, aliquid de una Vaticana Bibliotheca innuisse satis sit. Illa, si fidem habeamus Panvinio (De Bibl. Pontif. Vatic., Tarraconae 1587), originem ducit a S. Clemente I, qui primo Ecclesiae saeculo eam erexit (Rasponi, De Biblioth. Lateran. c. xiv, p. 241). In Libro Pontificali Anastasii bibliothecarii legitur S. Ilarium Pontificem M. duas bibliothecas aedificavisse ad S. Ioannis ad Fontem, ubi tertiam postea Gregorius III, saeculo viii, addidit. Haec, quae Bibliotheca Sanctae Sedis dicta est, in Laterano

XII PRAEFATIO

vim sibi usurpata abominationibus foedent, christianorum vitam adpetant ferro et iniuriis? suntne principes terrae, qui aciem ingenii in subditorum perniciem intendant? toparchae, qui vectigales dolo malo opprimant,

fuit quamdiu inibi Romani Pontifices morati sunt: qui, ubi primum aedes Vaticanas incoluerunt illuc eam transtulerunt. Hanc S. Zacharias anno DCCXLII, instauravit, caeterique Pontifices, usque ad Clementis V tempora, qui anno MCCCV Avenionem duxit cum Cathedra Pontificia bibliothecam; unde Martinus V (1417-1431) Romam reduxit, illius reliquiis huc demum asportatis sub Piis V et VI (1566 et 1784). Post transmigrationem Avenionensem nominandi veniunt Nicolaus V, qui, bonis artibus revocatis, primus hanc bibliothecam vetustissimis codicibus, Graeciae et Orientis exuviis (1447-1455), exornavit (V. Æneam Silvium, De statu Europae sub Friderico III, inter Scriptores RR. German. Freheri t. II, p. 456 et seq.); Callixtus III (1456), Sixtus IV (1480), Leo X (1515), qui ditarunt, amplificarunt, instruxerunt munificentia vere regali. — Post Urbem a militibus vastatam Contestabilis Borbonii (anno 1527), Pius V, Gregorius XIII et Paullus V Vaticanam Bibliothecam magna ex parte direptam et incensam renovarunt: cuius nihilominus parens dicendus est Sixtus V, qui anno 1586, centum caementariis adlaborantibus, et centum pictoriae artis magistris exornantibus, novas aedes construxit (Vide Angeli Rocca opus inscriptum: Bibliothera Vaticana). Paullus V tabularium addidit, et officinam librariam in easdem aedes voluit, quam Pius IV prius dedicarat, Paullo Manutio curante (V. Augustini Taia, Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano, Romae 1750). Gregorius XV illam ditavit libris, quos Palatina Heidelbergensis capiebat, misso ad hoc in Germaniam Cl. Leone Allaccio: Alexander VII omnes libros, quos Duces Urbinatium longo studio congesserant, emptos decem millibus aureis, in eam deportavit: Alexander autem VIII variarum linguarum codices. quos regina Svedorum Christina lectissimos reliquerat, adiunxit (V. Bonanni, Numismata Pontificam, t. II, p. 804) — Clemens XI omnium fere linguarum volumina, an. 1701, addidit, nec non codices orientales plurimos, missis in AEgyptum et Assyriam doctis viris, praesidente Assemanno, qui illos magno pretio emerent. Quod et Clemens XII, et Benedictus XIV, et duo Clementes XIII et XIV, et omnes sequentes Pontifices ad hanc diem, semper novo studio continuarunt, ut videre est, inter alios, in hisce quos libenter hic referimus, ut bonorum consensus rerum veritatem ultro firmet. Greith, Gregor XVI; sein Leben und sein Wirken, Tranerrede u. s. w. (S. Gall. 1846) — Berg Fridericus, Die verwaiste Christenheit um Grabe ihres Oberhirten, des Papstes Gregor XVI (Antuerpiae 1846) - T. (S. N.), Vida de Gregorio XVI, y anales de su pontificado etc. (Matriti 1847).

Quod spectat ad ca, quae dici possent de Ephebeo christiano nomini propagando, cum illa brevis notula haud posset continere, lectorem monemus ut verset opus egregium anno udccexxxix inchoatum Romae, cui titulus Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda fide (typis Collegii Urbani); nec non sequentia: Gregorii XI constitutio crectionis S. Congregationis de Propaganda Fide (Bruxellis 1623); Breve compendium historiae Congregationis Cardinalium de Pro-

PRAEFATIO XIII

Ecclesiarum iura invadant, tyrannidem exerceant, agitentque discordiae facem? En Romani Pontifices, qui nunc christianorum centuriis, cruce signatis, in Orientem missis; nunc gladio Domini evaginato, Vaticano fulmine improbis deterritis, nefandisque consiliis repressis; nunc divinam misericordiam implorando ut iniquorum corda ad poenitentiam verterentur, paterna charitate haec mala ab christianorum republica averterunt, atque apostolica providentia propulsarunt (1)

paganda fide (Regiomonte 1721), a Teoph. Sigifrido Bayero et Carolo Menzelio editum; Libellus divisionum provinciarum orbis terrarum pro cardinalibus de Propaganda fide (Romae, typis eiusdem S. Cong.), ac tandem Bartolom. Piazza, Opere pie di Roma, et Cancellieri, Elenchus librorum qui omnigenis formis impressi prodierunt e Propaganda (Perusiae 1817).

(1) Primum huiusmodi bellum indictum fuit christianorum hostibus sub Urbano II (1095 ad 1099); secundum, sub Eugenio III (1145 ad 1148); tertium, sub Clemente III (1187 ad 1191); quartum, sub Caelestino III (1195 ad 1198); quintum, sub Innocentio III (1198 ad 1204); sextum, sub codem Innocentio, deinde sub Honorio III, et demum sub Gregorio IX (1213 ad 1240); septimum, sedentibus Innocentio IV et Alexandro IV (1254 ad 1261). Id ipsum modis omnibus tentarunt, licet non secundo exitu, Benedictus XI (1304), Clemens V (1311), Ioannes XXII (1334), Clemens VI (1345), Innocentius VI (1356); in id incubuerunt Urbanus V (1363), Pius II (1464) et eius successor Paulus II, Sixtus IV (1479), Innocentius VIII (1486), Alexander VI (1492 ad 1503). — Vide Gesta Dei per Francos, sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani historia, a variis scriptoribus litteris commendata (Honoviae 1611, 2 vol. in fol.) - Maimbourg P. Aloysium, Histoire des Croisades (Parisiis 1675-76, 2 vol. in 40) — Navarette D. Martinum Ferdinandum, Disertacion historica sobre la parte que tuvieron les Españoles en las guerras de ultramar o de las cruzadas, y como influyeron estas expediciones desde el siglo XI, hasta el XV, en la estension del comercio maritimo, y en los progresos del arte de navegar (Matriti, 1816 in 40) — Michaud Iosephum, Histoire des Croisades (Parisiis 1813 ad 1822, 7 vol. in 8°) — Milis Carolum, History of the Crusades (Londini 1822, 2 vol. in 8°) — De bello a Christianis contra barbaros gesto pro Christi sepulchro et Iudaea recuperandis (Groningae 1531). — Contra haereticos schismaticos et id genus homines plurimum adlaborarunt Romani Pontifices, inter quos hic nominandi: Gregorius IX (1228) contra imper. Fridericum II; Alexander IV (1256) contra Ezzelinum a Romano; Urbanus IV (1261 ad 1264) contra Manfredum Siciliae regem; Martinus IV (1282) contra Petrum III Aragonensem; Bonifacius VIII (1294 ad 1303) contra Sanctae Sedis hostes; Innocentius VI (1359) contra Ordelaffum, dominum Fori Livii; Urbanus V (1363) contra ducem Bernabò Viscontium; Urbanus VI (1382) contra Ludovicum Andegavensem, Ioannem regem Castiliae et Leonis, fautorem antipapae Clementis VII; Bonifacius IX (1390) contra eosdem; Martinus V (1418) contra Hussitas et Wiclesitas, et ita porro.

XIV PRAEFATIO

cia maxima ex parte obtinent.

IV. Quae profecto omnia cursim raptimque adumbrata, tam pro Ecclesia Acta vero pontifi- universa, quam pro peculiaribus imperiis, regnis, Ecclesiis, monasteriis, in Bullario locum urbibus, domibus, proque omni personarum genere a Pontificibus Maximis praestita; quaeque non exornari verbis, nedum in seriem digeri possent, quin in immensum succresceret oratio, maxima ex parte in ea collectione descripta habentur, quae Magni Bullarii Romani nomine venit. Bullae namque, diplomata pontificia, constitutiones, declarationes doctrinales, definitiones circa fidem et mores, leges dein atque ordinationes, quibus mysticum Ecclesiae corpus coalescit vigetque, quid, quaeso, sunt aliud quam certissimum illustreque testimonium officii pastoralis in Dei Ecclesia rectissime administranda? Testimonium sane, ex quo apparet evidentissime in Sancti Petri successoribus nunquam, ne ad horam quidem, defuisse prudentiam singularem, iustitiam incorruptam, admirandam fortitudinem, scientiam, pietatem, consilium, timorem Domini, caeterasque virtutes in regenda tuendaque humana societate. Conciliorum generalium sive peculiarium acta, quae amplissimis collectionibus continentur, universalis Ecclesiae consensum in dogmatibus profitendis, profligandis haeresibus, schismatibus arcendis, profanis novitatibus vitandis uberrime demonstrant, supernumque Sancti Spiritus afflatum ne fallatur aut fallat. Bullarium vero a Conciliorum collectionibus hoc maxime differt, quod acta Pontificum praeseferat, quae non modo generale conservandae fidei studium, sed et quotidianae sollicitudinis formam ostendunt. In eo veluti in imagine spiranti, militantis Ecclesiae vitam in dies magis adolescentem et ad caelestem patriam properantem, quis, nisi prorsus caecutiat, non videt? Verbo dicemus; quidquid admiramur in ordine magnificum, in extensione immensum, personis rebusque accommodatum, temporibus aptum, nulli noxium, pluribus conveniens in Ecclesia toto terrarum orbe disseminata, illud non minus universis quam singulis providere mentem unam, rerum omnium moderatricem et gubernatricem, Iesu Christi nimirum in terris Vicarium, hisce scriptis monumentisque docemur.

> V Qui igitur vetustissimas pontificias tabulas conquirit, eruit ex archiis, vel inter incredibilem vim voluminum latitantes studiose legit, multa cura exscribit, ad trutinam revocat, purgat erroribus, animadversionibus dilu-

Laudandi qui pontificiis actis colligenPRAEFATIO xv

cidat, editque ad communem utilitatem, non hunc laudibus prosequemur? dis animum applinon benevolentia complectemur? non de sana doctrina deque studiis gravioribus bene meritum praedicabimus? In qua palaestra omnium primi brevis historia. veniunt Gregorius IX et Bonifacius VIII, quorum ille, iam ab saeculo Ecclesiae decimotertio iussit '1 pontificiarum constitutionum collectionem fieri, hisce verbis: « Sane diversas constitutiones et decretales epistolas « praedecessorum nostrorum in diversa dispersas volumina, quarum ali-« quae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, « nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere vide-« bantur: aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tamguam incertae frequenter in iudiciis vacillabant, ad communem, et « maxime studentium utilitatem, per dilectum filium Fr. Raymundum, « cappellanum et poenitentiarium nostrum, in unum volumen, resecatis « superfluis, providimus redigendas. Adiicientes constitutiones nostras et « decretales epistolas per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, « declarantur. Volentes igitur ut hac tantum compilatione universi utan-« tur in judiciis et in scholis, districtius prohibemus ne quis praesumat \* aliam facere, absque auctoritate Sedis Apostolicae speciali »; quae Gregorii collectio *Decretalium* nomen est sortita. Bonifacius autem VIII, paullo post, novam decretalium Pontificum recensionem, studio et opera Guillelmi Mandagot, Berengarii Fredol et Richardi Petroni voluit diligenter evulgari, quae Sextus liber Decretalium a iuris canonici peritis appellata, comprehendit Gregorii IX, Innocentii et Alexandri IV, Urbani item IV, Gregorii X, Nicolai III, eiusdemque Bonifacii constitutiones et decreta. Paucis deinde elapsis annis, Clementi V visum est suas constitutiones, et canones Concilii Viennensis, ab ipso, anno MCCCXI, celebrati, colligere; quae series ab eius nomine Clementina dicta, atque in septimo Decretalium inserta libro, Ioanne XXII PP., publici iuris facta est anno MCCCXVII. Cui postremo Pontifici acceptam referunt eruditi collectionem decretalium, quae Extravagantium et Communium appellationem nacta est. Nam cum decretales

cuerunt. Collectionum praecipuarum

<sup>(1)</sup> Vide huius Sancti Pontificis constitutionem, sub n. XLI positam, Taurinensis **B**ullarii t. 111, p. 485.

XVI PRAEFATIO

nonnullae extra omnes collectiones vagarentur, quarum aliae communes erant eidem Ioanni ac aliis Pontificibus Maximis, inde orta nomina, quae novissimam hanc decretalium seriem distinguunt.

Post sapientissimos hosce Pontifices, dignus est, quem omnes, vel ex hoc capite, plurimi faciant, Petrus Matthæi, qui, labente saeculo decimoquinto, opus ita inscriptum concinnavit: Collectio Constitutionum et Bullarum post Sextum, Clementinas et Extravagantes, usque in hodiernam diem (1491), cui aliud, novem post annos, accessit sub titulo: Bullae diversorum Pontificum, a Ioanne XXIII ad Iulium III, ex bibliotheca Ludovici Gomes (Romae, apud Hieronym, de Chartulariis); quod nihilominus, cum sexaginta tantum bullas referret, nimis profecto ieiunum sacrorum diplomatum studiosis videri debuit. Dimidium autem post saeculum, duae paullo pleniores collectiones, formis Antonii Bladii, excusae in Urbe fuere, annis nimirum molix et molxxix, quarum prior tres supra centum et sexaginta bullas numerat, inter quas, ut Cocquelines monet, etiam nonnullae, quae Bannimenta nuncupantur, includuntur; altera vero quae inscribitur: Collectio diversarum Constitutionum et Literarum Romanorum Pontificum a Gregorio VII ad Gregorium XIII. septingentis viginti tribus constitutionibus constat, Caesare Mazzutellio curante. Utramque postremam collectionem longe exsuperavit, quae, Cl. I. C. Laërtio Cherubinio in privatum usum parante, Romae prodiit anno MDLXXXVI, officinatoribus Bladianis haeredibus; in qua ab S. Leone Magno ad Sixtum PP. V, bullae duae et viginti supra nongentas digeruntur: magnus equidem diplomatum sacrorum numerus; si cum anteactis collectionibus conferatur, maximus. Dite nihilosecius patris Bullarium, amor in res sacras studiumque filii amplificavit. Angelus enim Maria Cherubinius, e Benedictino-Casinensi familia, illud sequentium Pontificum actis locupletavit, anno mocxxxiv, et usque ad Urbani VIII pontificatum deduxit: quod, habita temporum ratione, laude dignum sapientibus visum est. In dies tamen, novis subvenientibus monumentis, amplioribus limitibus Cherubinianum Bullarium includendum esse Fr. Angelus a Lantusca et Fr. Paullus a Roma, ex Ordine Franciscalium Minorum, optime arbitrati sunt; votique compotes facti, romanis typis illud commiserunt, trigintanovem a Cherubiniana collectione elapsis annis. Utque primum evulgatum est, tam omnium vota aequavit, ut romanam editionem statim lugdunensis anni MDCLXXIII exceperit; hanc postea Genevensis, sub pseudonimo Luxemburgensis: quo factum est ut Cherubiniana series, appositis ad Clementem X usque constitutionibus, multo plausu ab eruditis fuerit accepta. « Neque « ullus sane alius post sexaginta annos editas a successoribus Pontificibus « constitutiones adiecit, quod magnopere literaria respublica dolebat » (1) Itaque Carolus Cocquelines, clarissimus I. C., cum multos annos Romae diversaretur, sedulam id genus studiis navans operam, « perspecto anti-« quorum Bullariorum defectu, summaque constitutionum pontificiarum « parcitate ac inopia, diligentiorem atque uberiorem bullarum collectionem « instruere aggressus est » (2) Qua in re quantum adlaboraverit egregius vir ut opus, deterso rudi, pene dicimus, saeculi squalore, nitesceret, quantum industriae diligentiaeque, quantum vigiliarum posuerit, eius praefationem legentibus apparet, in qua, inter alia, haec habet: « At fausto « contigit, ut ingens hoc et arduum opus sub felicissimo sanctissimi « D. N. Clementis PP. XII pontificatu meditarer, qui bonis artibus fovendis, « ac literariis studiis, iisque praesertim quae propius Ecclesiae utilitati « ac bono conducunt promovendis, assidua cura intentus, currenti mihi « liberalitate ac munificentia sua stimulos addidit, atque ut in secretiora « archiva pateret aditus, bullasque, quae tamquam pretiosus thesaurus in « iis asservantur, transcribere liceret, singulari humanitate permisit ». Cherubiniana igitur collectio, ut ut imperfecta, ad recentiora usque

Cherubiniana igitur collectio, ut ut imperfecta, ad recentiora usque tempora fuit producenda prius; mox, arrepta opportunitate, iterum praelo subiicienda priora volumina additionibus aucta. Haec illustris viri sparta fuit. Anno igitur моссхххи, primum novae collectionis volumen, ex officina Mainardiana, in lucem emisit, quod Clementi XII Pontifici Maximo inscriptum, septimum Bullarii Romani voluit esse, sex Cherubinianae seriei iam existentibus supputatis adiiciens: « Sedulam navabo operam

<sup>(1)</sup> In praefatiuncula Hieron. Mainardi, tom. vii rom. edit.

<sup>(2)</sup> Vide praefationem in 1 vol. edit. rom., quam, adiectis marginalibus summariolis, dedimus in nostrae editionis vol. 1, pp. 13 ad 24.

XVIII PRAEFATIO

- · ut nedum haec Bullarii Romani continuatio in lucem prodeat omnibus
- \* numeris absoluta; sed etiam ut praecedentia sex volumina, Romae edita,
- « denuo imprimantur, purgata a mendis, et aucta iis constitutionibus
- « quae in ea ex collectorum incuria omissae, a secretioribus Sanctae Sedis
- Apostolicae scriniis modo erutae et ex suis autographis exscriptae sunt ». Scitu tamen dignum est, rerum praestantissimarum sic ipsi superabundasse copiam, quae latuerat Cherubinium, ut necessum fuerit voluminum ordinem sequuturo, illa in totidem tomos seu partes dispescere, quot divitem materiam capere possent. Quo in improbo labore tres et viginti annos insudavit, mira certe constantia, deditque continuationis octo volumina; viginti vero, quae Cherubinianam collectionem, mirifice ditissimeque auctam (sex namque voluminibus ipsa prius continebatur), referunt; sed multo molimine et saltuatim; nunc unam, nunc aliam operis partem praelo committens; nunc continuationis urgens volumina, nunc retardans; interiiciens saepe nova veteribus, saepius vetera novis; quod etsi nescimus qua caussa, tamen non sine aliqua factum fuisse dicemus (1) Cuius sane editionis praestantia vel ex eo apparet, quod duo priora volumina bullas circiter mille continent, quarum trigintaduae tantummodo in Cherubiniana collectione nactae fuerant sedem.

Silentio hic nobis praetereunda sunt specialia Ordinum religiosorum Bul-

<sup>(1)</sup> Lectorem cognovisse non pigebit huiusce evulgandi operis ordinem chronologicum, quem Cocquelinius sequutus est. Anno igitur 1733, primum novae editionis volumen, totius operis vii, in lucem prodiit: sequenti, secundum et tertium, operis viii et ix: proximis duobus annis, quartum, quintum et sextum, alias x, xi et xii: anno 1738, non modo septimum volumen, operis xiii, diem vidit, sed etiam vi voluminis Cherubinianae seriei pars prima: anno 1739, volumen i et ii Cherubinii, et sequenti, voluminis iii pars prima, vi vero secunda et tertia: anno 1741, eiusdem vol. iii pars secunda, et una vi supradicti pars quarta et quinta; et tandem anno 1742 pars huius voluminis sexta. Annus 1743, iii voluminis partem tertiam protulit, et sequens xiv volumen, Cocquelinianae recensionis extremum. Tribus insequentibus annis iv Cherubinii volumen in quatuor partes seu tomos dedit Cocquelinius, et, quatuor interiectis annis, opus omne complevit, volumen v evulgando, quinque partibus seu tomis comprehensum, anno 1756. Hinc ratio apparet cur si voluminum seriem quaeras, quatuordecim; si numerum, viginti octo in folio, uti dicunt, reperias.

XIX **PRAEFATIO** 

laria, quum ad alia, adiuvante Deo, properemus. Hoc unum haud abs re fuerit adnotasse, Cl. Margarinum e Benedictino-Cassinensi sodalitate, harum collectionum peculiarium, omnium primum, anno MDL, caeteris praebuisse exemplum; quod plures postea illustres doctrina viri feliciter sunt imitati. Huius generis est Castellana collectio (anno 1608 edita Venetiis apud Lazarum De Soardis), quam auxit et castigavit P. F Antonius Bremond, ediditque hoc titulo: Bullarium Ordinis FF Praedicatorum, sub auspiciis SS. D. N. D. Benedicti XII Pont. Max. eiusdem Ordinis (Romae. typis Hieronymi Mainardi, opera tamen et studio Rev.mi P Thomae Ripoll, Ministri generalis eiusdem Ordinis, 1740). Huius generis est opus egregium inscriptum: Bullarum Basilicae Vaticanae collectio in tres tomos distributa, notis aucta et illustrata a Philippo Dionysio, Antonio Martinetti et Caietano Cennio (Romae 1747, 3 vol. in-fol.). Quorum profecto aliorumque, quos praeterimus consulto, lucubrationibus, rerum diplomaticarum studiosis hauriendi plenis haustibus facta facultas est. Nam, ut recte Bremondus habet: Avaritiae genus esset his oraculis perfrui, saginari, ditescere, et in commune commodum illa non conferre (1).

VI. Arbitrati sunt nonnulli, hodieque arbitrantur si qui forte ex pseudosophiae schola prodiere, huiusmodi libris operibusque, ecclesiasticis tantum viris esse utendum, aliquantulum etiam iuris civilis sacrorumve canonum peritis; iis vero qui humanioribus litteris et reliquis disciplinis teris humanioribus operam dant, supervacaneum esse nulliusque usus Bullarium. Theologi quidem et canonum studiosi illud evolvant; sacri concionatores, animarum curam habentes, aliique id genus clerici perlegant; quorsum vero illud philologus, archaeologus, historicus versabit? quorsum geographus, chronologus, orator? Haec aliaque complura, partim inerudite, partim contemptim, tam pleno ore dictitata fuere ab sacrorum et (quod profecto, Lector, mirere) severiorum studiorum osoribus, ut sensim ab iis, qui dicebantur et habebantur sapientes, ad indoctos; ab indoctis gradatim error in vulgus manaverit. Sed, quod felix faustumque sit, critices arte. iam adulta aetate, fines vulgo tritos aliquando egressa, commentum illud

Bullarii Magni utilitas et necessitas non modo ecclesiasticis studiis vacantibus, sed etiam litprofanaeque eruditioni operam danti-

<sup>(1)</sup> In praefatione, quam praeposuit Bullario Dominiciano quod supra memoravimus,

XX PRAEFATIO

explosum videmus non a nostratibus modo, verum et a cuiuscumque nominis sapientibus, qui in veteribus monimentis adiumenta quaerunt ad notitiam praeteritorum temporum capessendam, quibus historiam illustrant, noctemque fugant medii aevi, ac omnium fere humanarum institutionum originem in ipso veluti fonte perspiciunt.

Etenim, ubinam philologus rerum, quae nunc obsoleverunt, nomina abundantius nanciscetur, quam in diplomatibus pontificiis, eo tempore datis, quam res vocesque florerent? Undenam geographus urbium, quae, saeculis labentibus, ex orbe evanuerunt, accuratiorem notitiam mutuabitur, quam iis ex tabulis, quae fuere conscriptae, quum urbes illae in honore essent vigerentque? (1) Iuris feudalis, quin et summi iuris peritis, qui ex ultima antiquitate recentiorum rerum originem eruunt, iuris civilis genesim e iure canonico derivantes non minus acute quam vere, nonne hisce pontificiis tabulis opus est? in quibus videre licet quibus initiis orta, quibusque augumentis creverit scientia, quae mores ad iustitiam aequitatemque componit.

Magna haec quidem sunt; sed alia multo maiora pontificiorum apicum dignitatem et praestantiam ostendunt. Etenim cum aetas nostra, Dei certe

(1) In promptu exemplum est. Certant eruditi in explanando carmine XIII, lib. III Horatii: O fons Bandusiae, splendidior vitro, etc. Doering ad rem habet: « Bandusia (ut Acron ad h. l. observat) est agri Sabinensis regio, in qua Horatii ager fuit. Fons igitur ibi scatens vocatus est Bandusius, e quo originem suam traxit Digentia. ». Sed errat uterque, uti demonstratum est a recentioribus Bullario Romano innixis. In n vol. (edit. Taurinensis pp. 227 b et 228 a) diploma habetur Paschalis II, Monasterio Bantino in Apulia concessum xi kal. iunii, an. 4103, ubi legitur: «... Con-« firmamus siquidem vobis coenobium ipsum et omnia quae ad illud pertinent « monasteria sive cellas cum suis pertinentiis; videlicet Ecclesiam Sancti Salvatoris « cum aliis Ecclesiis de castello Bandusii, item Ecclesiam Sanctorum Martyrum « Gervasii et Protasii in Bandusino fonte apud Venusiam, etc. » Quid clarius? Bandusius igitur fons apud Venusiam in Apulia est, ubi Aufidus (nunc Ofanto) fluvius violentioris cursus (Horat., lib. III, carm. XXX); Digentia vero (nunc Licenza) in Sabinis rivus est. Vide Chapuy, Découverte de la maison de campagne d'Horace (Romae 1767-1769, 3 vol. in-8°). — Abbarius, In Horatii carmina (Ienae 1848). Enarratores latini poëtae utiliter Bullarium perlegissent, quod nemo fortasse sibi induxisset in animum.

PRAEFATIO XXI

beneficio, fabulas pertaesa, praeteriti temporis memoriam ultimam ac germanam recordari gaudeat, dici vix potest quam incredibilem monu- monumentis adiumentorum vim his voluminibus comprehensam deprehendet, qua lumen accedit ad tenebras ignorantiae excutiendas opportunum. Quod eximie duntur. praestiterunt qui, ut aliquos nominemus, Romanorum Pontificum Gregorii VII et Bonifacii VIII, Silvestri II et Innocentii III, Leonis I et X (1), tempora actaque descripsere, quum, detracta persona, nativa veritas apparuit. Quibus ab eruditis probe intellectis, sensim Romanam Sedem calumniantium ira deferbuit; imperitorum voculis silentium indictum, animisque malevolentia suffusis arrogantia est adempta, evidentia rerum domi forisque bene gestarum; postremo extra omnis dubitationis aleam positum. Sancti Petri successores semper ad iustitiam et sanctitatem homines revocasse; partes cuique proprias tribuisse, officiis aptissime distinctis, omnium muneribus descriptis; dein monumentis confirmatum, sanctos hosce Antistites nunquam suis constitutionibus habuisse rationem privati commodi; sed recto animi sensu, legem divinam prae oculis habentes, eo perpetuo intendisse ut nocerent nemini et bonis quamplurimis prodessent, complurium utilium institutionum adiutores, fautores auctoresque.

Historia quam maxime pontificiis vatur, ac errores neotericorum explo-

Quae sane omnia haud prorsus effugisse Cocquelinium docent sequentia ab ipso illustri viro in sua praefatione consignata: « Ex harum sane con-« stitutionum serie, perpetua et inconcussa ostenditur Romanae Ecclesiae,

Carolus Ferdinandus Hock, Gerbert oder Papst Sylvester II und sein Iahrhundert (Vindobonae 1837; gallice ab J. M. Axinger, Par. 1842; italice a Caietano Stelzi, Mediol. 1840).

Fridericus Hurter, Geschichte des Papst Innocenz III (Hamb. 1836-42; gallice ab Alexandro de Saint-Chéronet I. B. Haiber, Parisiis 1838-43; italice a Caesare Rovida, Mediolani 1839-42); et Aloysius Adalbertus Waibel, Papst Innocentius der Ditte; eine der merkwürdigsten Lebensgeschichten (Aug. Vindel. 1845).

Eduardus Perthel, Papst Leo's I Leben und Lehren (Ienae 1843); et Alexander de Saint-Chéron, Histoire du Pontificat de Saint Léon-le-Grand (Parisiis 1845). Guillelmus Roscoe, Life and pontificate of Leo X (Londini 1806; italice ab Alovsio Bossi, Mediolani 1816); et I. M. Audin, Histoire de Léon X (Parisiis 1844).

<sup>(1)</sup> Ioann. Voigt, Hildebrand als Papst Gregor VII, und sein Zeitalter (Weim. 1815; 2a ed. 1846; gallice ab A. Jager, an. 1837, Parisiis).

D. Aloysius Tosti Ben. Cas., Storia di Bonifacio VIII e de' suoi tempi (apud Montem Cassinum 1847).

XXII PRAEFATIO

« caeterarum matris ac magistrae, traditio quoad sanctissima christianae « fidei dogmata: ecclesiastica praecipue disciplina illustratur, variusque « eius status, pro temporum et locorum diversis conditionibus, ob oculos « ponitur. Hinc apparet indefessa pastoralis Romanorum Pontificum cura « et sollicitudo in confirmandis in fide fratribus, in reducendis ad veri-« tatis viam aberrantibus, in extirpandis subcrescentibus in dominico agro « identidem vitiis ac morum corruptelis, ac demum in propaganda ad « extremos orbis fines, missis undequaque divini verbi praeconibus, evan-« gelica doctrina. Hinc patet novarum ecclesiarum erectio, vel erectarum « mutua unio, aut etiam divisio: hinc monasticorum vel militarium Or-« dinum institutio, sacrarum societatum confirmatio, privilegiorum tum « ecclesiis, tum monasteriis concessio. Denique innumera hîc congeruntur « documenta, ex quibus evincitur Romanam Sedem, semper et ubique, « primatus illius, quem sancto Petro eiusque successoribus Christus Do-« minus singulari privilegio concessit, iura exercuisse: unde manifesto « inscitiae aut impudentiae rei convincuntur novatores aliqui, qui Romanos « Pontifices posterioribus tantum saeculis potestatem suam tam longe pro-« tendisse, neque illius vestigia remotiori aevo uspiam adesse, falso et per - calumniam nobis obtrudunt » (1) Quae utut egregie dicta, si cui iugulum quaestionis petere non omnino videantur, ille opportune meminerit critices artem ac philosophiam quam historiae dicunt, id temporis quum magnum Bullarium editum est, catholicos scriptores seguutos non fuisse, veritos ne sancta exponendo canibus, impie temereque violarentur. Maluerunt namque thesauros abscondere, quam revelare, quos ausu improbo ab haereticis et nebulonibus temerandos suspicabantur. Nostra autem actate, hac tanta litterarum luce, quisnam posset clanculum et impune Romanorum Pontificum abuti constitutionibus, aut in rem suam detorquere? Quis imo ad legendum accedens, non quadam suavitate perfundetur, cum, vel frigescente charitate, praesens Dei adiutorium in Ecclesia Catholica persenserit? Primoribus igitur tantum labiis degustandum Cocquelinio fuit, quod plenis haustibus nobis ad Romanae Ecclesiae, matris nostrae, decus est hauriendum.

<sup>(1)</sup> Vide Cl. viri praesationem, quam supra, pag. xvii (2), iam nominavimus.

PRAEFATIO XXIII

Quis enim sibi induxisset in animum, quas venditarunt Ecclesiae hostes, fabellas, si Pontificum Maximorum res gestas parumper in purissimo Bullarii fonte attigisset? Quis perfricta fronte Martini IV potuisset calumniis memoriam oppetere, quod Graecorum imperatorem Michaelem Palaeologum, regemque Aragoniae Petrum damnasset, si bullas, damnationis caussas plene disserentes, perlegisset? Quis Bonifacium VIII, Clementem V. Gregorium VII, sine sceleris nota, carpere quivisset, quod regem Philippum, cognomento il Bello, Andronicum et Henricum imperatores diro Vaticano fulmine perculerint, nisi eum latae excommunicationis causa praeteriisset? Quis immo Gregorii IX robur in imperatorem Fridericum, Italiae hostem infensissimum, Innocentii IV constantiam invictissimam in impiam Ezzelini tyrannidem, Honorii II fortitudinem in Fulconem, perditissimum hominem, demiratus non fuisset? Incestuosorum licentiam, simoniam in Lucensi Ecclesia pullulantem Alexander II coërcet: clericos concubinarios nefariosque percellit Gregorius VII: Abailardi commenta, pietatis fuco illita, homines a recto veritatis tramite abducentia, detegit damnatque Innocentius II: Albigenses, Patarenos, Provinciales et huiusce furfuris balatrones, qui umbris nitebantur obscurare lucem a Iesu Christo allatam, et sanguinis ipsius beneficium obtegere, profligat Innocentius III: sectae sub specioso Ordinis Apostolorum nomine totis viribus se se opponit Honorius IV: Wiclefo, Martinus V: Luthero eiusque asseclis, Leo X et Hadrianus huiusce nominis VI. Adprobandusne fuit Ordo monasticus, quo in Italia primum, mox in Europa lumen accensum est ad medii acvi noctem fugandam? adprobavit Gregorius Magnus, ratam habens regulam, quam sanctus Benedictus scripserat Sublaquei, atque Honoratus, Sublaqueensis abbas, ei obtulerat confirmandam. Anne hominibus divitiis voluptatibusque inhiantibus exemplar fuit arctissimae poenitentiae et evangelicae paupertatis proponendum? proposuerunt Honorius III et Gregorius IX, Fratrum Minorum Ordine instituto, atque in sanctorum caelitum numerum Francisco Assisinate et Antonio Patavino relatis; eodem sane modo, quo doctis viris scientiae humilitati et angelicae puritati coniunctae miraculum prae oculis adposuit Ioannes XXII, qui S. Thomam Aquinatem inter beatos caelites adnumeravit. Novisne operariis, qui docerent, praedicarent, evangelizarent, vinea Domini fuit inXXIV PRAEFATIO

struenda? instruxit laudatus Honorius, Ordinem Fratrum Praedicatorum recipiens, eiusdem conditore a Gregorio IX in albo sanctorum inscripto (1)

Sed quorsum ista? Ut nimirum meminerint eruditi, discantque indocti, in tam ampla reipublicae christianae administratione, si quid fortasse in homine nota dignum deprehendent, illud cum egregiis facinoribus comparatum, omnino ex oculis intuentium evanescere, velut in solis disco maculas, quae nec claritatis fulgorem, nec beneficium caloris imminuunt. Qua sane in re, privatum hominem cum orbis universi magistro non esse confundendum ex eo potissimum patet, quod si quid in primo, nil unquam in altero reprehendi posse, omnium temporum notitia demonstrat. Ex quo iam sponte fluit, Ecclesiae Catholicae historiam non esse addiscendam ex fictis haereticorum hostiumque romani nominis aut rationalistarum (uti vanissimi homines se se appellant) fabellis; sed ex certissimis monumentis, quorum maximam partem Bullarium capit, a quibus omnis corruptionis suspicio abest. Hisce addendum est, plurima esse quae, licet maximi momenti, nullibi possent reperiri: nam perantiquae tabulae, partim incendiis absumtae, urbemque non una vice barbaris depopulantibus, deperditae, in profanos conversae usus, destructae; partim langobardicis aut gothicis minutis properatisque litterulis exaratae, lectu sunt perdifficiles; nonnullae item carie admodum terebratae aut librariorum incuria inemendatae OEdipo interprete habent opus. Incredibilis hinc rerum copia interiisset, aut tineis alendis iacuissent in archivorum pluteis vetustae tabulae, ni strenuorum virorum indefessus labor, Romanis Pontificibus auspicantibus, foventibus, illas ex autographis codicibus exscriptas in Bullarii volumina intulisset, qua impensa, quo studio, quibus curis ii scienter dicent, qui bibliothecis lustrandis multos annos se abdiderunt.

<sup>(1)</sup> Vide Tullii Dandolo, Il Medio Evo, Studi storici, filosofici e letterarii (3 vol.); et eiusdem, Roma ed i Papi (5 vol.), Mediolani 1857. Tanta est rerum evidentia, ut ipsi acatholici nunc palinodiam canere cogantur. Qua in re legendus Henricus Milman in sua History of Latin Christianity etc. (Londini 1854-56); nec non Robertus Ferguson, Luther, his times, character and works (Ib. 1848), et S. A. I. de Ruever-Groneman, Diatribe in Ioan. Wiclifi vitam, ingenium, scripta (Ultrai, 1837).

PRAEFATIO XXV

VII. Artes e Graecia olim exulantes in Italiam se receperunt, ubi mirum Graecae latinaeque dictu est quo iubare micuerint, qua excelluerint venustate; at labentibus Maximorum Pontifisaeculis e sublimi corruentes, paullatim pessum ire et, imperii sede Bysantium translata, contabescere coeperunt; tandem, barbaris Italiam invadentibus, extinctae ac illorum manibus praefocatae sunt. Quis nostrum nunc Homeri Virgiliique poëmata, quis Tullii Demosthenisque eloquentiam. quis immo Chrysostomum et Basilium, Hieronymum et Nazianzenum, Prudentium et Sedulium admiraretur, nisi in Catholica Ecclesia, in arce veluti tutissima, graecum et latinum sermonem servari studiose curavissent parentes hi catholici nominis? (1) Quod quanti momenti fuerit, tam ad integritatem doctrinae servandam, quam ad humanitatis artes tuendas, ii existimabunt, qui turpissimum putant politiores artes, nostrae cum sint, ignavia et socordia Italorum fieri alienas: quae quam late pateant breviter videamus.

litterae, sine speciali cum cura, deletae

Saeculo XVIII exeunte, quidam in Gallia pseudosophi, tenues homines, sed arrogantes, imperiti, loquacissimi, veluti teterrimae belluae solutae catenis, in Iesu Christi Ecclesiam irrumpentes, babelicum opus in eius ruinam evehere aggressi sunt. Quo in negotio, XVI saeculi haereticis sibi ad imitandum propositis, vernaculo tantum idiomate, reliquis posthabitis, utendum tam in sacris, quam in profanis rebus esse dixerunt. Verum quum illi vernacula vocabula tantum in sacra liturgia adhiberi vellent. Dalambertianae encyclopaediae scriptoribus, Voltairii insufflante daemone. ultra progredi visum est, graecis latinisque litteris valedicto, scriptisque novatorum unice ad studendum propositis. Semel enim (ita ipsi) ecclesiasticarum traditionum abrupta serie, et ab antiquis magno intervallo praesentibus seiunctis, pronum fiet sensim priora oblivisci, ac nova placita, obsita quidem multa barbarie, obvoluta paupertate incredibili orationis, interim catholicae doctrinae inimica, venditare. Quis enim graecae latinaeque linguae ignarus sacros codices et Patres Ecclesiae perleget, graece latineque

<sup>(1)</sup> Vide opellam, cui titulus: Thomae Vallaurii De latinis christianae sapientiae Scriptoribus Oratio, habita studiis rite auspicandis in auditorio maximo R. Archigymnasii Taurinensis, III non. novembr., an. MDCCCLV. Augustae Taurinorum ex officina regia, an. m. DCCC. LV.

XXVI PRAEFATIO

exaratos? Quis non perlegens fidem nutriet puram erroribus. pietatem fovebit in se? Fide temerata ac pietate evanescente, quo non ruere licebit?

terunt Romani Pontifices.

Arcanum scelestumque consilium Romani Pontifices retexerunt, neque Novatoribus resti- hilum ab ea, quam ab Apostolis accepere, doctrina desciscentes, non modo acta Sanctae Sedis, conciliorum decreta, officium divinum, sacram liturgiam caeteraque omnia ad Dei cultum pertinentia, latino sermone inter latinos, inter graecos graeco peragi iusserunt, ut ab omni antiquitate acceptum fuerat; verum etiam in academiis et studiorum gymnasiis homines adlegerunt, qui idiomata varia callentes, docerent optimae spei adolescentes, difficiliora quaeque exponerent, lautioribus stipendiis decretis, profusis merito honoribus. Cuius quidem rei illustre testimonium fuere (ut caeteros silentio praetereamus) duo eminentissimi S. R. E. Cardinales, quos praesens aetas demirata est, posterique, vix credentes, demirabuntur, Mai et Mezzofanti, quorum mortem deflet sapientia, quosque immortales futuros optavisset. Ille, ad miraculum doctus, plurima vetustiora graecarum et latinarum litterarum monimenta ubique ex tabulariis eruit, quae periisse arbitrabantur sapientes: hic, novo fere inauditoque exemplo, innumera noscens totius orbis idiomata, ephebeum illud mundo percelebre, quod De Propaganda Fide dicitur, administrans (quo ex quatuor ventis alumni conveniunt, mirum dictu! in unitate sermonis Ecclesiae Latinae fidei unitatem adquisituri), cura et studio, dictis atque exemplis mirifice auxit, illustravit, innovans quodammodo prodigium, quod in Actis apostolorum legitur (1). Sartum itaque et tectum, contra haereticorum et novatorum deliramenta, Pontifices Maximi romanae gentis, qua nulla nobilior, potentior, illustrior, eloquium servantes, et optimo usi sunt instrumento ad suam potentiam, quae extenditur a mari usque ad mare, declarandam, et vix dici potest quam bene de studiis universis meriti sint, quae, latino graecoque deficiente idiomate, maxima ex parte periissent.

> Quae profecto demonstrant, etiamsi sacrae litterae non exstarent, pontificii magisterii culmen divinitus constitutum fuisse, ut non modo futurae vitae praemia capessendi desiderium vehemens mortalibus iniiceret, sed

XXVII **PRAEFATIO** 

etiam vitae praesentis officia docens, beatitatemque fovens societatis humanae, illos ad caelestem Hierusalem, quae Christus est, veluti manu duceret. « Dubitabimus itaque, cum Augustino concludendum, nos eius

- « Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani
- « ab Apostolica Sede, per successiones episcoporum, frustra haereticis cir-
- « cumlatrantibus, et partim plebis ipsius iudicio, partim conciliorum gra-
- « vitate, partim etiam miraculorum maiestate damnatis, columen auctori-
- « tatis obtinuit? Cui nolle primas dare, vel summae profecto impietatis
- « est, vel praecipitis arrogantiae » (1) « Haec enim, ut Irenaeus habet,
- « est vitae introitus: omnes autem reliqui fures sunt et latrones » (2).

VIII. Sed iam ad propositum e longiore diverticulo redeamus. Quamquam collectiones, quas supra innuimus, plurimi a doctis viris habentur, sium in hac nova enihilominus in tam lato campo plenae adhuc crebraeque spicae erant colli- ditione adornanda. gendae. Omnium, ut dictum est, praestantissima Cocquelinii recensio est (cuius exemplaria omnia ad unum venditata, nullibi reperire est; et si aliquod fortuitu habeatur, illud grandi pecunia vendi bibliophilis compertum est), eamque iterum praelo consignare Taurinensibus Editoribus visum cum esset, duo prae oculis fuerunt habenda, ut eius explerentur lacunae, et, quantum fieri posset, librariorum menda tollerentur. Quod qua ratione se consecuturos sperarent, pluries professi sunt; et primo quidem in eo quod dederunt operis Programmate (3); deinde in Litteris ad Primates,

Consilium et labor Editorum Taurinen-

- (1) De utilitate credendi, cap. xvII, n. 75.
- (2) Contra haereses, 1. III, cap. I.
- (3) Aliqua ex eo excerpta hic retulisse iuvabit: « . . . . Romam deinde petivimus Pontificem Opt. Max. adituri, qui ut nostram mentem agnovit, quo est animo, qua est pietate, mirifice laetatus, nostrum laborem complexus est, suo oraculo adprobavit, eique tota mente benedixit. E.mi principis Francisci S. R. E. Card. Gaude auspicia accesserunt, sub queis, Romae doctorum virorum Consessus tabulariis ac bibliothecis lustrandis, diplomatibus nondum editis colligendis, editisque cum suis originalibus conferendis constitutus est, ut cum Taurinensibus operis curatoribus conferens, nova nostra editio authenticarum tabularum fidei reddita, ad Pium usque PP. IX (quem diu sospitet Deus) perducta, copiosis et analyticis indicibus affabre confectis distincta, elegantibus typis nitida, vendenda minoris quam ceterae omnes hucusque impressae, castigata ad unguem exque omni parte integra, Deo opitulante, ex officina Henrici Dalmazzo prodiret. Atque, ne videamur hîc lectorem lusisse dolis, plus quam centum S. Leoni Magno, nusquam edita, Romani iam collegere documenta VV. DD.; centum vero ac fere triginta Pontifici Lamber-

XXVIII PRAEFATIO

Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos universi orbis Catholici, quorum exemplar ad quotquot sunt ubique terrarum S. Sedis Legatos Roma missum fuit <sup>(1)</sup>; ac postremo in *Verbis lectori benevolo* primo volumini praemis-

tinio pertinentia, nondum aut sparsim prolata in lucem, dum Romae moraremur, magno nos emisse fatebimur, id ipsum cum reliquis Summis Romanae Ecclesiae Antistitibus facturos pollicentes.

- « Quos tulimus labores, quas fecimus impensas quisque per se intelligit. Itineribus namque conficiendis, libris undique colligendis, peritorum hominum adhibendis ingeniis, archiviis ubique locorum examinandis et id genus sexcentis aliis praestandis, regia sane gaza opus esset. Quod profecto eo dicimus, ut et qui iam nostrae Bullarii editioni subscripsere, eos subscripsisse non poeniteat, quique nondum suum dedere nomen, illud dare festinent.
- « Bullas vero et diplomata numquam alias coniunctim edita, distinctis voluminibus, eodem tempore dabimus. Quae veluti Cocqueliniani Bullarii Appendicem conflabunt, illius sane complementum necessarium. Augustae Taurinorum..... kal. sextilis MDCCCLVII ».
  - (1) En Litterarum tenor: « Excellentissime in Christo Pater et Domine!
- « Annus iam elapsus est, ex quo innumeri, iique illustres pietate viri christiano nomini studiisque gravioribus addicti, praestolabantur fore ut, eorum votis facientes satis, Magnum Bullarium Romanum, typis Mainardi adornatum saeculo xviii ineunte, cuius exemplaria ad unum omnia multo aere venundata nullibi reperire est, in novam nos lucem proferremus. Egregium sane, at plenum aleae negotium! Nupera siquidem nostra haec editio, quamquam fideliter cum romana editione conveniat, tamen eam verbo ad verbum reddere nequit. In primis, hic illic erroribus accurate est Mainardiana impressio expurganda; plurimis deinde additamentis amplificanda, locupletanda nonnullis animadversionibus; non quod Cocquelinium oblivionis, aut socordiae Mainardium incusemus, sed quia invicte patet multa in eorum collectione, ut ut ditissima, desiderari, quae forsitan ipsi habere non potuerunt.
- « Recentiora insuper tempora ingressis nobis octo occurrunt Pontifices in Petri Cathedra a Benedicto XIV, quorum Bullas, quoad fieri poterit accuratius, colligemus. Verum enim vero, non pauca adhuc monumenta pontificia exulant ex omnibus hucusque excusis Bullariis: multa bibliothecae per universum orbem disseminatae nos celant, quibus videlicet documentis solerter investigandis colligendisque adlaborabit romana Doctissimorum Hominum Congregatio (pro cuius institutione ad locupletandum expoliendumque Romanum Bullarium enixe nostrum protectorem E.mum Card. Gaude obsecravimus), magnam, ingentem sacram gazam adeptura. Quae omnia, quamvis aequis rerum aestimatoribus nimis salebrosa sint visa, tamen non defuere alia ad animum labefactandum multo maiora.
- « Vidimus enim, penitusque perspeximus aetatem hanc nostram levissima graviorum studiorum despicientia nulli parem, libentissime ac veluti ambabus ulnis libros complecti, qui profanas novitates edocent; atque a veritate auditum avertentem,

PRAEFATIO XXIX

Magni Bullarii Romani editionem, SS. D. N. PII PP IX benedictione erectam, subque Em. S. R. E. Cardinalis Francisci Gaude auspiciis positam (qui ingenio et doctrina, consilio et opera eidem intentius adest), anteactis omnibus quam longissime praestare. Namque iis omnibus, quibus tam venustati, quam emendationi operis cautum est, duo insuper accedunt, quae mirum in modum illud lautissime exornent, Continuatio videlicet, atque Appendix. Haec, quam distincta a Bullario volumina capiunt, ditissimam et lectissimam monumentorum praefert segetem; quae ex tabulariis Vaticanis exscripta, vel ex privatis bibliothecis commodata, vel

ad fabulas esse conversam (II ad Timoth. IV, 4). Tetrum revera, miserum, detestabile, nihilominus praesens, exploratumque rerum ad religionem spectantium fastidium! Ex quo non modo utilitatem fere nullam nobis opus tam amplum suscepturis licuit sperare, verum et rei familiaris iactura non mediocriter fuit pertimescenda. Quid igitur? Palam loquutos fuisse haud nos poenitebit. Plus apud nos bonorum vota precesque, E.mi Gaude Cardinalis patrocinium, Summi Pontificis secunda omina valuere, quam mittendae pecuniae timor! Quamobrem opus aggressi, quod bonum faustumque sit, alterum Bullarii volumen iam in lucem protulimus.

- « Manum nunc tertio imposituris visum est ad universum Ven. Episcoporum ordinem confugere, ut vigiles ipsi christiani gregis pastores nostrum non contemnendum in sacra monimenta studium complectantur, adiuvent, foveant, et una simul Catholicae Ecclesiae bono consulant, eiusque hostibus os impudentissimum obstruant. Nos enim animo dumtaxat vigemus; sed valeant, ita nos Deus fortunet, recta, vera, prospera consilia!
- « Te itaque, excellentissime Domine, atque venerabilis Pater, oramus atque obtestamur, ut qua es in Deum pietate, qua in Christi oves diligentia, si quae in tuae Dioecesis tabulariis et bibliothecis ad Capitula, Ecclesias, Monasteria pertinentibus Bullae sunt nondum editae, eas affabre ex suis autographis exscribi, adque nos mittere festines: quod pergratum nobis, iisque acceptum scimus, quibus cordi est Pontificum decreta, privilegia et id genus alia non archiviorum pluteis abscondi, tinearum epulas, ast in communem utilitatem commodumque proferri.
- « Quoniam vero ab tot curis hominumque doctissimorum consiliis paullo nobis copiosiorem additionum segetem subnascituram praevidemus, atque nonnulla, serius ad nos delata, locum in excusis voluminibus haud nacta sunt, hinc Appendicis necessitas operi addendae apparuit, in qua sedem etiam habebunt omissa a Cocquelinio, utpote dubia aut suspecta, aut etiam ignota, scitu nihilominus doctis viris dignissima.
  - « Augustae Taurinorum, kal. decembris MDCCCLVII ».
  - (1) Vid. tom. 1, pag. 5-11 huiusce editionis.

XXX PRAEFATIO

ex operibus compluribus variisque excerpta, secundis curis romanorum virorum Sacrae Theologiae et Ss. Canonum peritorum, nunc primum in lucem prodit. Qua certe collectione, si rerum peregrinitatem, praestantiam ac copiam spectes, nihil dici excogitarique utilius potuit: quemadmodum conceptissimis verbis in praefatione ad limen *Appendicis* voluminis prioris, ipsi editores curatoresque operis profitentur.

Ad Continuationem vero quod attinet, breviter est adnotandum, eam constare ex iis, quae sub PP. Clemente XIII et XIV, Pio VI, VII et VIII, Leone XII, Gregorio XVI et Pio IX, feliciter regnante, acta fuere, quaeque tantae dignitatis sunt et praestantiae, ut nemo, quamvis rerum omnium incuriosus, velit ea non habere perspecta. Etenim saeculo xviii labente, atque xix ineunte, philosophandi cacoëthes, rerum novarum libido, virus Iansenistarum sub pietatis fuco in aemulationem legis propinatum, tumultus populorum impetusque bellantium, arcana et nefanda sectarum studia, omnia demum confusa, sus deque agitata minabantur fore graves ne redirent ignorantiae barbariaeque tenebrae. Eo namque dementiae ventum fuerat, ut nihil uspiam esset sancti, nihil impolluti, atque in ipsum venerandum in terris Iesu Christi Vicarium perditi homines violentas manus iniicerent, eum e sede sua deturbarent, in exilium agerent, ubi aerumnis confectus martyr diem obiit supremum. Testis est Gallia quae, inter caetera, impudentissimum illud Rationis, quod vocabant, simulacrum se vidisse siccis oculis, vix sibi credit; testis est Italia, quae duos sanctissimos Pontifices Maximos, praedonum stipante caterya, pulsos Urbe, extorres aspexit: testes iam omnes Europae populi qui de iustitia, pietate, moribus actum fuisse arbitrabantur, quum exultarent impii, et inter caedes sonitusque flammarum, ruentium domorum fragores, ploratus et ululatus furiose iucundarentur. Robur certe plusquam humanum in animo fuit utrique Clementi, Rezzonico et Ganganellio, utrique Pio, Braschio et Claramontio, qui, ut alios reticeanius, Petri naviculam, fluctibus intumescentis maris fere obrutam, ad portum, auxiliante Deo, tandem aliquando incolumem perduxerunt (1).

<sup>(1)</sup> Quae hic obiter tanguntur, fuse explicantur non solum in ecclesiastica et civili horum temporum historia, sed etiam in pluribus monographiis, quarum, le-

**PRAEFATIO** XXXI

Ea meminisse tempora horret animus, quibus nihil multis annis sol vidit indignius, quaeque ad barbariem et pristinam feritatem viam stravissent, nisi-Romani Pontifices praesentibus malis occurrissent, obsecrantes, increpantes in omni patientia et doctrina. Quis igitur, hisce perspectis, dubitabit quin ex horum Pontificum actis magnum sit Taurinensi Bullario emolumentum accessurum et decus? Ouis consilium Editorum optimamque in sacra et severiora studia voluntatem non laudibus prosequetur? Quis imo cum iis non conferet, qui humanae societati non mediocriter profuerunt vel inventis vel instauratis disciplinis; qua gloria nulla maior, illustrior nulla esse potest?

IX. Verum enimvero manum ab scribendo non retrahemus, quin Sanctissimi Sanctissimi Domini Domini Nostri Pii PP IX Pontificis Optimi Maximi in hanc Taurinatem edi- Nostri Pii Papae IX tionem perbrevem promeritorum notitiam attexamus; quod certe consilium larii Editionem beab omnibus probatum iri confidimus. Etenim licet Sanctissimi huius chri-guntur. stiani nominis parentis in hocce opus studium ac sollicitudo nullis omnino meritis rependi possit; nihilominus humillimum aliquod mnemosynon gratique animi argumentum in his pagellis esse praebendum optime editores existimarunt, iique omnes existimabunt, qui pro acceptis beneficiis gratias non modo agendas, sed et referendas et habendas esse autumant; amplissimaeque insuper dignitatis fastigium, et eximias virtutes in Iesu Christi in terris Vicario venerari sanctum et ratum habent, scientes quid Apostolicae Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus Apo-

neficia obiter attin-

ctoris commodo, unam aut aliam recensemus. Ioannes Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites; et Défense de Clément XIV (Paris 1847) — P. Augustinus Theiner. Geschichte des Pontificats Clement XIV (Lipsiae et Parisiis 1833) — Amatus Guillon. Les martyrs de la foi (Paris 1821) — Carolus Durozoir, Eloge historique et religieux de Pie VI, avec l'histoire religieuse de l'Europe sous son pontificat (Ib. 1825) - Placidus Muth, Gedächtnissfeier der Befreiung Pius VII aus französischer Gefangenschaft (Erfordiae 1814) — Iaeger, Lebensbeschreibung des Papstes Pius VII (Francof. 1825) — Artaud de Montor, Histoire de la vie et du pontificat du pape Pie VII (Parisiis et alibi 1836-1840) — Eminentissimus Pacca S. R. E. cardinalis. Memorie istoriche per servire alla storia ecclesiastica del secolo XIX — Ioannes Franciscus Maguire, Rome: its Rules and its Institutions (Londini 1857).

XXXII PRAEFATIO

stolum, debeatur, a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis huius emersit (1)

Ut itaque in libraria Henrici Dalmazzo officina Cocquelinianum Bullarium praelo submitti novit Pontifex Maximus, statim, litteris datis Romae ıv kalendas martias MDCCCLV ab Eminentissimo S. R. E. Cardinali Iacobo Antonelli, Pontificis M. ab actis, egregii animi sui argumenta impertivit: editoribus bene omnia auspicatus, operi benedixit, eiusque pontificatus acta in Bullarii Continuationem inserenda regali munificentia concessit. Id enim temporis idea tantum editionis suscipiendae affulserat; atque nisi duos post annos, primo huius editionis volumini non admovere manus officinatores dalmatiani. Quae enim, quasi operis praegustandi caussa, Augustae Taurinorum an. MDCCCLVI diem per rimas perspexit, malo omine incepta, misella profecto incomptaque, et quodam afflatu noxio cassa et inanis, velut in abortivo evanuit (2) Tunc Henricus Dalmazzo, editorum alter, amicorum superveniente consilio, Romam, iter melius doctus, petiit, ubi duos circiter menses moratus (martio et aprili an. MDCCCLVII), Eminentiss. S. R. E. Francisco Cardinali Gaude, praeclaro operis patrono adiuvante, fovente, opitulante, de nova editione suscipienda, de Continuatione et Appendice adornanda, de emendatione Romanae editionis conficienda, de Collegio Virorum sacrae theologiae sacrorumque canonum peritorum in Urbe adlegendo multa et varia molitus est. Atque ita, disiecto priori in lubrico et instabili, novum veluti operis fundamentum iecit inconcussum firmumque.

Eodem quoque anno MDCCCLVII ad universos Pontificiae Ditionis episcopos litterae missae fuere a Praefecto Sacri Consilii Tridentinis decretis interpretandis, ut Taurinensem Bullarii editionem in suis dioecesibus disseminando incumberent, ea maxime de caussa, quod id genus opera, quem sibi proposuere, portum arripere haud possunt, nisi ea episcoporum ve-

<sup>(1)</sup> Innocent. I, Epist. XXIX ad Conc. Carthag. n. 1.

<sup>(2)</sup> Editores Franco et Dalmazzo, prope inaudito exemplo, priores triginta huius abortivae editionis fasciculos reiecerunt, optimo sane consilio, sed magno pecuniae detrimento.

PRAEFATIO XXXIII

nerabilis ordo foveat, adiuvet, opituletur (1) Interim, altero anno (MDCCCLIX), quum idem Dalmazzo Romam iterum se conferret, quartum Bullarii volumen Sanctissimo Patri oblaturus, nova et magna clementiae suae pignora accepit. Etenim Beatissimus Pontifex perhumaniter eum excipiens, consilium eius studiumque laudavit, laboribus fauste ominatus est, atque operi iterum iterumque benedixit. Vaticani insuper tabularii scrinia, in huiusce editionis commodum patere, Eminentissimo Card. Gaude poscente, concessit, unde partim nova eruere, partim a Cocquelinio edita ad archetypum recognoscere liceret, quam fructuose, quam apte nemo non videt. Magnum dein pulcherrimumque aureum numisma sua imagine caelatum, non munificentiae modo, sed et favoris sui praeclare indicium praebuit. Tandem, encycliis Romae datis nonis iulii MDCCCLIX, ad omnes catholici orbis ecclesiarum antistites, per manus Eminentiss. Principis Patroni (2), « Pius IX, Pontifex Optimus Maximus, quem Deus « Ecclesiae suae sospitem servet, tibi, uti ceteris locorum Ordinariis, « sponte lubenterque indulget, ut si forte archivia consulendi, ac diplo-

- (1) Epistolam ipsissimis verbis referimus: « Esce in Torino per i tipi di Enrico Dalmazzo una nuova ristampa del Bollario Romano, la quale, mentre supplisce alle antiche edizioni oramai divenute assai rare e costose, viene altresì per opera di distinti ed esperti Ecclesiastici in piena corrispondenza con teologi e canonisti di Roma, corredata di copiosissime aggiunte di bolle, brevi, diplomi e lettere apostoliche risquardanti non solo il dogma, ma eziandio la disciplina della Chiesa, desunte da varie opere in cui trovansi qua e là sparse, non che da antiche pergamene e manoscritti che potranno ricopiarsi nei più accreditati archivi, come meglio l'Eminenza V. Reverendissima rileverà dall'unito programma. Da questi brevi cenni è agevole arquire la utilità ed importanza di una impresa che ripromette di vieppiù diffondere e rendere comune la conoscenza di questi insigni monumenti in cui si racchiude così ricco tesoro di pontificia sapienza. Per la qual cosa questa Sagra Congregazione del Concilio viene autorizzata ad interessare lo zelo di V. Eminenza Reverendissima, onde nel modo che più Le sembrerà opportuno e conveniente si degni cooperare alla diffusione di un'opera, che, attese le sue vaste proporzioni, non potrebbe essere coronata da un prospero successo ove dagli Ecclesiastici, e specialmente dall'Episcopato, non ottenesse un benevolo incoraggiamento.... - Roma, decembre 1857. - Il Segretario della S. Congregazione del Concilio - Quaglia.
- (2) Haec inter alia scribit Eminentissimus Cardinalis Gaude in dictis encycliis ad universi orbis Praesules, unde excerpsimus pauca haec verba.

PRAFFATIO VIXXX

- « mata in usum nostrum extrahendi munus alicui e canonicis viris, sive
- « Cathedralium, sive Collegiatarum Ecclesiarum tuarum committere lu-
- « beat, ipsos, dum actu officio illi obeundo operam impendent, a choralis
- « servitii onere ita pro tuo arbitrio ac prudentia dispensare valeas, ac
- « si reapse choro interessent. Qua quidem re plurima hactenus in hanc
- « Bullarii editionem , exhibita apostolicae benignitatis argumenta , novo ,
- « eoque amplissimo, paternae sollicitudinis pignore auxit atque cu-
- « mulavit ».

hucusquo expositarum.

X. Quae de Romani Bullarii dignitate ac praestantia hactenus, can-Conclusio rerum dide Lector, praefati sumus, ea adumbrata potius quam plene exposita sunt existimanda. Nobis enim sacrae profanaeque eruditionis latissimum campum excurrentibus, non paucae pagellae, sed integrum conscribendum volumen fuisset, ut earum partes, quae amplissimae sunt cognituque delectabiles, enucleare commode possemus. Pauca nihilominus, quae sumus loquuti, huiusmodi esse arbitramur, quae non improbata doctis, ab omnibus bona venia acceptum iri speramus. Maximus vero fructus, ni nostra nos fallit opinio, expositae a nobis sententiae hic apparebit, si opus hoc magnum non solum theologiae sacrorumque canonum studiosi, sed etiam qui in humaniores disciplinas incumbunt excipient aequi bonique. Quum enim vehementer cupiamus, omnes illam, quam nos inenarrabili Dei beneficio a pueris hausimus in ipsius Catholicae Ecclesiae sinu, fidem amplecti, illam tueri profiterique, etiamsi pro ea mori necesse foret; ineffabili angimur moestitia quoties nostra leviter inepteque iudicari, impieque dilacerari ab iis videmus, qui vel nostrarum rerum ignari, vel ratione perversis opinionibus abrepta, dum silere oporteret, loquuntur mendacia, calumniantur, aspernantur, lacessunt maledictis. Humanissimum enim ac iustitiae plenum nobis videtur veritati ubicumque honorem exhibere ac observantiam profiteri: quo saepe factum est, ut qui antea iniusti essent rerum aestimatores, atque in illam scelesti ac furiosi ruerent, meliora postea edocti, male partum, male gestum, male detentum erroris imperium abdicaverint, et in pristinam lucem dignitatemque se vindicaverint, ex persecutoribus vasa electionis effecti.

Deum, dum haec scribimus, enixe oramus ut, depulsa ab hominum men-

PRAEFATIO XXXV

tibus caligine, cordibusque eorum Sancti Spiritus igne succensis, videant universi veritatem, videndo intelligant, intelligendo complectantur et diligant. Qui si illuxerit dies, quo in Vaticano monte sidus illud fulgidum omnes homines in viam salutis et in semitam mandatorum Domini sequantur, tunc demum uno ore fateri cogentur Romanorum Pontificum in Ecclesia Iesu Christi administranda sapientiam et prudentiam, in refraenandis vitiis robur, in docendo infallibilitatem, in admonendo benignitatem, in adducendis ad salutem errantibus zelum, fidem in credendo incorruptam, spem in Deum firmissimam, in omnes charitatem. Hunc ex animo diem votis urgemus, quo, iuxta divinum oraculum, hominibus vocem Romani Pontificis unice audientibus, qui sacra Iesu Christi vice in terris defungitur, fiet unum ovile et unus pastor (1)

(1) IOAN. x, 16.

OPERIS TAURINENSES CURATORES.

# MONITUM LECTORI

Ne mirere. Bullarum in hoc volumine collectionem a pagina numero 17 distincta incipere. Etenim quum illud in lucem edidimus, credideramus fore ut sexdecim pagellae operis titulum ac litterariam praefationem capere possent: at nostra nos fefellit opinio. Necesse itaque fuit praefationis paginas romano charactere obsignare, voluminis haud immutato paginarum ordine.

Editores.

# MONITUM EDITORUM

(addend. ad pag. XXXVI tom. II)

Iactata temporum fortuna, atque graves morbi, quibus diu laboraverunt ambo Editores, in causa fuerunt cur et tam sero totius operis Praefatio in lucem prodierit, et nonnulla in eam irrepserint vel iamdiu in altera nostri programmatis editione emendata, vel quae Romani VV. DD. (qui illam ut ut specialibus eorum muniis extraneam obiter percurrere non detrectarunt) expungenda sive mutanda adnotaverant. Maioris hic momenti errata inteximus Lectoris commodo.

### ERRATA CORRIGE

| Pag.  | lin.               |                                                                                   |                                                 |  |  |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| 111   | 10                 | depositum credendarum et<br>sperandarum veritatum Ec-<br>clesiae suae concreditum | depositum fidei Ecclesiae suae con-<br>creditum |  |  |
| IV    | 7                  | quoque maiore adnisu evel-<br>litur                                               | quo maiori adnisu eam conantur<br>evellere      |  |  |
| XIX   | 10                 | Ripoll, Ministri generalis                                                        | Ripoll, Magistri generalis                      |  |  |
| YXAII | penult.<br>in nota | nusquam edita                                                                     | in veteri Bullario omissa                       |  |  |
| XXX   | 20                 | martyr                                                                            | martyribus pene comparandus                     |  |  |

## **ALEXANDER II**

PAPA CLVI

Anno aerae Christi comm. MLXI.

Alexander II antea Anselmus, patria Mediolanensis, Lucensis episcopus, electus est Summus Pontifex kalend. octobris anno 1061, sed quo die inthronizatus sit, non constat. Sedit a die electionis annos xi, menses vi et dies xxi (1), temporibus Constantini Ducadis, mox Romani Diogenis, hinc Michaelis Ducadis C. F., in Oriente imperatorum, et Henrici IV Germaniae regis. Obiit in palatio Lateranensi die 21 aprilis anni 1073, et sepultus est in eadem basilica. Vacavit sedes vix ad diem.

Schisma vigesimum secundum.

Cum Agnes imperatrix, Henrici IV Germaniae regis mater, audivisset electum a cardinalibus Romae Alexandrum Papam, ipsa, filiusque (imminebat siquidem gravissimum Ecclesiae periculum a Basiliense pseudo-synodo per Henricum regem, Parmensis episcopi, qui regius erat cancellarius, suasu coacta) graviter tulere, Cadolumque Parmensem episcopum a Placentino dumtaxat, et Vercellensi episcopis ipsa die festivitatis apostolorum Simonis et Iudae in Papam eligi faciunt, scilicet 27 die ab Alexandri II legitimi Papae electione. Hic antipapa, quum Roma, in mense aprili anni sequentis frustra obsessa, clam cum magno dedecore paucis admodum eum comitantibus aufugisset, ipsa die vigiliarum apostolorum Simonis et Iudae ab omnibus Theutonicis et Italicis episcopis, in Osboriensi concilio congregatis, damnatus est, atque depositus: quod etiam postea a Mantuano quoque concilio factum.

(1) Sic habet primus Vignolii catalogus, in secundo adduntur dies 14; octavus ex praefixis Criticae Baronianae habet annos xI, m. v, d. xxII, computato fortasse depositionis die.

Bull. Rom. Vol. II.

I.

Monasterium Fructuariense sub Apostolicae Sedis protectione recipitur; confirmaturque permutatio terrae cuiusdam, inter abbatem et Albertum Yporegiensem episcopum inita (1).

#### SUMMARIUM

S. Willelmus Divionensis abbas monasterii Fructuariensis extructor. — Omnimoda monasterii immunitas. — Confirmatio permutationis. — Anathema, etc.

Alexander servus servorum Dei Alberto venerabili abbati sanctae Fructuariensis Ecclesiae. suisque successoribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Cognoscentes, quod Fructuariense coe- S. Willelmus nobium, quod constructum est a D. Willelmo abbate Divionensis coenobii, iam olim a praedecessoribus nostris Ioanne, et Benedicto, item Ioanne, Clemente, atque Leone totius libertatis et securitatis munitum est, et nos humillimis precibus abbatis ipsius monasterii, nomine Alberti, annuentes, corroboramus nostri etiam privilegii firmitate, ut sub tuitione Apostolicae Sedis constitutum, nullius alterius Ecclesiae potestati ullo modo subdatur; ideo Dei, sanctique Petri, ac nostra auctoritate statuimus, ut neque in mundanis neque in ecclesiasticis rebus vel ordinationibus nullus homo etc. aliqua gravamina vel praeiudicia audeat inferre; sed omnia, quae collata sunt eidem coenobio, et usque in finem saeculi conferenda in quibuscumque rebus mobilibus et immobilibus, in potestate et ordinatione abbatum ipsius loci sine alicuius contradictione consistant. Igitur praccipientes praecipimus, et statuentes statuimus ex auctoritate beati Petri principis apostolorum, ut nulli liceat etc.

Insuper etiam confirmamus, et ex nostra auctoritate constituimus, ut supradictum monasterium in perpetuo teneat et possideat sine alicuius contradictione terram, et decimas, quas Albertus Ypo-

(1) Ex yet. Cod. Vatic.

abbas, monasterii Fructuariensis exstru-

Omnimoda

Confirmatio

An C. 1063

Anathema,

etc

riensis episcopus commutavit cum Alberto abbate praedicti monasterii, sicut in cartula commutationis continetur, anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi 1065, secundo die mensis februarii, indictione prima; sed ne iis sanctis ordinationibus quispiam invidus vel audax rebellis praesumat obviare, Apostolica censura interdicimus et prohibemus sub divini iudicii obtestatione, atque anathematis interminatione. Ideirco etc. Datum in sacro Lateranensi palatio decimo kalendas aprilis per manus Petri bibliothecarii S. Romanae Ecclesiae acholyti, vice domini Annonis Coloniensis archiepiscopi, et ipsius S. R. E. archi-cancellarii, anno vero secundo domini Alexandri secundi papae, ab incarnatione Domini MLXIII, indictione prima.

Dat. die 23 martii anno Domini 1063, pontif. Alexandri anno 11.

### II.

Alexander PP. in concilio Romano incestuosorum errorem damnat (1).

Novus canonum imperitorum error in gradibus consanguinitatis supputandis.

Ad Sede stio novite guinitatis, num imperinquitatis et ecclesias

Ad Sedem Apostolicam perlata est quaestio noviter exorta de gradibus consanguinitatis, quam quidam legum et canonum imperiti excitantes, eosdem propinquitatis gradus contra sacros canones et ecclesiasticum morem numerare nituntur: novo et inaudito errore affirmantes, quod germani fratres vel sorores inter se sint in secunda generatione, filii eo-

(1) Per illud tempus error incestuosorum a quibusdam iureconsultis excitatus atque defensus est, qui auctoritate Iustiniani imperatoris eadem ratione, qua in successionibus, gradus consanguinitatis numerandos esse docebant. Impugnavit eum erroren prae caeteris Petrus Damiani. Cumque eius scriptis tolli non posset, et ad eum comprimendum auctoritate apostolica opus esset, Alexander Papa Romae synodum indixit, in qua contra defensores illius erroris hoc decretum edidit, cuius pars a Gratiano describitur, 55, quaest. 11, cap. Ad Sedem Apostolicam, etc. Nos vero integrum excripsimus ex Harduin. Collect. Concil. tom. v1, par. 1, col. 1102.

rum, vel filiae in quarta, nepotes vel neptes in sexta: talique modo progeniem computantes, et huiusmodi sexto eam gradu terminantes, dicunt, deinceps viros ac mulieres inter se posse nuptialia iura contrahere. Et ad huiusmodi profanum errorem confirmandum, in argumentum assumunt saeculares leges, quas Iustinianus imperator promulgavit de successionibus consanguineorum: quibus confisi ostendere moliuntur, fratres in secundo gradu esse numeratos, filios corum in quarto, nepotes sint in sexto. Sic seriem genealogiae terminantes, numerationem sanctorum Patrum, et antiquam Ecclesiae computationem ad nos usque perductam perversa quadam calliditate disturbare nituntur. Nos vero, Decannuente, in synodo habita in Lateranensi consistorio, convocatis ad hoc opus episcopis et clericis, atque iudicibus diversarum provinciarum, denique diu ventilatis legibus et sacris canonibus, distincte invenimus ob aliam atque aliam causam, alteram legum fieri, alteram canonum computationem. In legibus siquidem ob nihil aliud ipsorum gradum mentio facta est, nisi ut haereditas, vel successio ab una ad alteram personam inter consanguineos deferatur: in canonibus vero ob hoc progenies computatur, ut aperte monstretur usque ad quotam generationem a consanguineorum sit nuptiis abstinendum. Ibi praescribitur, ut haereditas propinquis modo legitimo conferatur: hic vero ut rite et canonice inter fideles nuptiae celebrentur. In legibus distincte non numerantur gradus, nisi usque ad sextam, in canonibus usque ad septimam distinguuntur generationem. Hac igitur de causa, quia haereditates nequeunt deferri nisi de una ad alteram personam; ideirco curavit saecularis imperator in singulis personis singulos praefigere gradus. Quia vero nuptiae sine duobus non valent fieri personis, ideireo sacri canones duas in uno gradu constituere personas. Utramque tamen computationem, si attente, et

Quem auctoritate Iustiniani legum astruere.

Atque receptam ab Eccle sia computationem infirmare conantur.

In synodo
Lateranensi
quaestio agitata, diversamque legum
ac canonum
computationem fieri sancitum est.

Verum errare novatores ex allata lustimiani sententia evincitursubtiliter perspecta fuerit, idem sensisse, I et eamdem esse in eis sententiam, atque ad eumdem terminum convenire manifestissimum erit. Iustinianus namque usque ad quem gradum consanguinitas ipsa perduret, in suis legibus non definivit; canones vero ultra septimam nullam numeravere generationem. Sexto guippe gradu determinato, in ipsis legibus subintulit imperator: Hactenus ostendisse sufficiat, quemadmodum gradus cognationis numerentur. Namque ex his palam est intelligere, quemadmodum ulteriores quoque gradus numerare debeamus: generata quippe persona semper gradum adiicit. Ecce in his brevibus verbis aperte ostenditur, tales gradus, quales isti computant, non tantum usque ad sextum, verum etiam ultra numerari debere, quippe cum ultra sextum ulteriores gradus numerandos esse decernat; ubi enim ulteriores nominat gradus, aperte indicat non sex tantum modo esse gradus, sed sex finitis, adhuc alios numerandos. Nec mirum, cum in praecedentibus ipse firmavit imperator, decimo etiam gradu consanguineos sibi inter se posse succedere. Cum enim decimum nominat. non esse tantum modo sex, luce clarius confitetur. Hi ergo evigilent, et aciem mentis, si possunt intendant, quos hactenus istius modi perculit error. Enim vero ubi secundum leges inter agnatos, vel cognatos defertur successio, consanguineos esse non dubium est. Neque enim sibi succederent, nisi inter se parentelae vinculo tenerentur; succedunt autem inter se, teste Iustiniano, in decimo gradu: consanguinei sibi sunt, qui sibi succedunt. Quod si in decimo gradu consanguinei sibi existunt, non est terminata consanguinitas, ut isti fatentur, in sexto tantum modo gradu. Quid igitur dicent? computatis namque gradibus, sicut isti numerant, aut finitur consanguinitas in sexto gradu, aut non. Si finitur, fallaces erunt leges, quibus isti nituntur quae in decimo gradu sibi succedere

nitur consanguinitas, in isto sexto gradu; falsi dici erunt ipsi, qui ultra illum sextum gradum nolunt computare consanguinitatem. Igitur, aut leges erunt falsae, aut isti qui sic finiunt generationem. Sed ut veridicae leges, et veraces sint canones, dicamus hoc quod veritas habet: scilicet quod non terminatur consanguinitas in huiusmodi sexto gradu, sed terminatur secundum canones in septimo gradu: utraque enim computatio, sicut superius diximus, uno fine concluditur. Namque duo gradus legales unum gradum canonicum constituunt. Fratres itaque, qui secundum saeculares leges dicuntur in secundo gradu, iuxta canones numerantur in primo; filii fratrum qui congruunt. illic numerantur in quarto, hic computantur in secundo, nepotes, qui in sexto ibi, istic numerantur in tertio; sic deinceps, qui in legibus scribuntur in octavo, et decimo, in canonibus definiuntur in quarto, et quinto. Atque hoc modo de reliquis sentiendum est, ut (1) secundum canones dicuntur in sexto, vel septimo, secundum leges accipiantur in duodecimo, vel quarto decimo. Hanc computationem intelligens prudentissimus Papa Gregorius, dum quaereretur in quota generatione conjungi fideles debeant, ipsas saeculares leges in testimonium adducens, Augustino Anglorum episcopo sic scripsit: Quaedam terrena lex in romana republica permittit, ut sive fratris, et sororis, sive duorum fratrum germanorum, seu duarum sororum filia et filius misceantur. Sed experimento didicimus, ex tali coniugio lobolem non posse succrescere. Unde necesse est ut iam in tertia, vel quarta generatione copulatio fidelium licenter sibi coniungi debeat. Nam a secunda quam praediximus omnimodo debent abstinere. Ecce hic aperte monstratur filios et filias fratrum in secunda generatione numerari. Et si fratrum silii et siliae numerantur in secunda, fieri non potest, ut ipsi fra-

(1) Adde qui.

consanguincos inbent. Quod si non fi-

Leges namque verbis differentes, re cum canonibus

Ouibus Gregorii PP. accedit auctoritas rescribens Augustino Anglorum episcopo.

Recta consanguinitatis computandae

Quin et suo errore abducti, aperte sibi aut legi contradicint.

Neque sensum

legis impera-

toriae attigisse

ipsos demon-

stratur.

In septem gradibus, canonice numeratis, omnia propinquitatum nomina centinentur,

Variae in consanguinitaenim quidam qui non a fratribus, sed a tis computatiae quae probe intellected ab exposita superius non different in sensu:

parentelae discrepat computatione. Nam in septem gradibus, si canonice et usualiter numerentur, omnia propinquitatum nomina continentur. Ultra quod nec consanguinitas invenitur, nec nomina graduum reperiuntur, nec successio potest amplius prorogari, nec memoriter ab aliquo generatio recordari. Ne vero in hac consanguinitatis computatione aliqua de hinc valeat ambiguitas remanere: aliam quam

guinitate, quamdiu generatio recordatur.

aut memoria retinetur, nec a praedicta

quidam faciunt numerationem in hac etiam

disputatione duximus finiendam. Sunt

filiis eorum, id est, patruelibus vel con-

sobrinis genealogiam numerare incipiunt:

docentes filios fratrum in prima genera-

tione computari debere: quia fratres quasi

quidam truncus, ex quo caeteri ramusculi

oriuntur, existunt. Sed nec ista graduum

computatio, si bene intellecta fuerit, ab

ea, quam superius exposuimus, in sen-

tentia poterit esse diversa. Isti enim qui

numerandi initium sumunt a filiis fratrum non progrediuntur ultra sextam genera-

tionem, sed sicut totius mundi sex aeta-

tes existunt, et humanae vitae itidem sex

tantummodo autumant computandas esse

generationes: quibus finitis, novae con-

iunctionis dicunt posse fieri initium, ut

quasi fugientem revocare possint consan-

guinitatem. Nec itaque computatio, quae

incipit a fratrum filiis, et numerat usque

ad sextam generationem, tantumdem valet,

quantum ea quae incipit a fratribus, et

computat usque ad septimam. Nec ulla in

sensu existit diversitas: quamvis in nu-

mero graduum varietas videatur. Ultima

enim generatio, si initium numerandi su-

mat a fratribus, septima invenitur; si a

filiis fratrum, reperitur sexta. Taliter igitur

et filii, ut omnibus, sic seriem genealo-

giae computandam esse intimetis, quem-

admodum sancti Patres numerandam esse

sanxerunt, et antiquus mos sanctae et

BULLARIUM ROMANUM

transferont.

Perperani Gregorii PP

veiba quae specialiter

Angles directs

sunt, ad proprium errorem

confirmandum

Quod et ipsius Pontificis declaratio ad praes. Siciliae Felicem colligitur.

Id ipsum ex arboris gencalogici pictura clare patet.

tres non sint in prima. Quod si fratres computantur in prima, filii eorum in secunda: dubium non est, quin eorum nepotes sint in tertia, pro nepotes in quarta, sic de reliquis usque ad septimam. Sed sunt quidam qui ex Gregorii verbis, quibus ait, ut in tertia, vel quarta generàtione copulentur fideles, occasionem accipiunt illicita matrimonia contrahendi: dicentes se hoc juste facere, quod prudentissimus doctor sua sententia diffinivit. Isti itaque qui se hoc velamento defendere nituntur, advertant in eiusdem patris sententiis, hoc non generaliter cunctis, sed specialiter Anglorum genti mandasse. Nam postmodum a Felice Messanae Siciliae praesule requisitus, an hoc quod Augustino mandaverat, generaliter cunctae Ecclesiae tenendum esset, apertissime firmavit, non aliis hoc, quam illi genti mandasse: ne bonum, quod caeperant, metuendo austeriora descrerent. Sed et illis postquam in fide essent firma radice solliditati (1), et universali Ecclesiae, censuit semper esse tenendum, ut nullam de propria consanguinitate vel affinitate, infra septimam generationem aliquis sibi audeat coniugio copulare. Ecce aperte monstratum est, ex verbis ipsius legis, et auctoritate prudentissimi Papae Gregorii, quid de gradibus consanguinitatis numerandis sentire debeamus. Quamvis alia quoque ratio parimodo ipsos retineat adversarios. Nam si, ut ipsi fatentur, in illo sexto gradu consanguinitatis finiretur: omnes personarum ramusculos, qui ultra illum gradum in pictura arboris continentur, velut superfluos oporteret detruncari. Sed quia omnes, qui in praedictae arboris pictura numerantur, ex una parentela consistunt, numquam sine diminutione consanguinitatis a se poterunt separari: veluti non sine damno cuiusque personae valent a proprio corpore, manus, brachia, et pedes truncari. Illa quoque sacrorum praecepto canonum, quae inbet a propria abstinere consan-

Sed tantum in apparenti numero gra-

Definitio cirdeterminatis gradibus consanguinitatis, co determina-

(1) Lege solidati.

apostolica vos auctoritate monemus, fratres stionis.

An. C. 1063

Anathema contra cos qui ab Ecclesia super hac re dissentiunt universalis Ecclesiae per longa tempora olini computasse monstratur. Nam si quis perversa et obstinata mente a recto tramite Apostolicae Sedis deviare voluerit, et aliter quam nos in nuptiis celebrandis gradus parentelae numerare contenderit; primum pro sua temeritate caelesti pocna plectetur, postmodum vero gladio perpetui anathematis se noverit iugulandum. Datum Romae, etc.

### III.

Bulla pro stabilitate bonorum Rivipollensis monasterii contra cuiuscumque personae infestationem (1).

### SUMMARIUM

Everdium. — Excommunicatio contra detinentes bona monasterii huius. — Abbas simoniace non eligendus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, fratribus, in Rivipollensi coenobio sub Dei Genitricis tuitione degentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium,

Ouoniam divina favente clementia cum Apostolicae Sedis regimine cunctarum Ecclesiarum solicitudo nobis incumbit, idcirco iustis petitionibus quorumcumque fidelium nos convenit annuere, et ad nostrae pietatis auxilium confugientes auctoritatis apostolicae clypeo munire. Quocirca dilectionis ac fraternitatis vestrae literas per fratrem S. suscipientes, et quod in eis expetere videbamini, diligentissime perpendentes, quoniam iustani petitionem, et auctoritate nostra ad persiciendum non indignam iudicavimus, vestris petitionibus adquiescere non recusavimus. Unde vos debita charitate monemus, ut professionis sanctae propositum, quod Deo aspirante suscepistis, pro viribus semper custodiatis, nec ab illo in neutram partem ullo modo deflectatis. Episcopos autem, comites, principes, magistratus et potentes, vestra vicinia incolentes, pa-

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Baluzius in Append. Marcae Hispan. n. ccliv.

terna solicitudine commonemus, ut vestri coenobii semper in omnibus adiutores, defensores ac propagatores existant, et quoscumque contrarios, vel ad nocendum avidissimos esse viderint, digna censura coerceant, quatinus et a Deo retributionem percipiant, et apostolicae simul ac nostrae benedictionis participium habeant. Illos vero, qui praedia, quae vobis iure debentur, dono abbatum non satis digne praesidentium, seu rapina, vel invasione, sive qualicumque iniusta occasione possidere videntur, auctoritate apostolica convenimus; et insuper interminando mandamus, ut illa nequaquam retineant, sed. sicut Dei esse noscuntur, ita Deo quantocius reddere studeant. Quod si postquam hanc nostrae paternitatis interminationem audierint, infra sex mensium spatium reddere distulerint, sciant se a totius Ecclesiae corpore separandos, et perpetuae excommunicationis iaculo feriendos, donec resipiscant, et digna poenitudine satisfaciant. Porro commonemus, et apostolica simulque canonica auctoritate praecipimus, ut nullus amodo et deinceps vestri coenobii regimen per simoniacam haeresim obtineat, nec qualicumque ingenio ante vel post acceptum honorem per pecunias locum abbatis arripiat. Quod qui praesumpserit, quamdiu retinere tentaverit, telo iustissimae damnationis subiacebit. His igitur vestri voti peractis, hortamur dilectionem vestram, ut semper ad meliora proficere studeatis, et pro nobis, ac totius Ecclesiae statu, intentissimas et assiduas preces indeficienter ad Deum effundere non negligatis, quatenus divinae protectionis et apostolicae benedictionis participes esse valeatis. Amen.

Data xII kal. iunii anno MEXIII nativitatis Christi, indictione xv.

Dat. die 21 maii anno Domini 1063, pontif. Alexandri anno 11. Excommunicatio contra detinentes bona monasterii huius.

Abbas simoniace non eligendus. IV.

Confirmatio canonicae in Pisana Ecclesia erectae, et bonorum ad cam pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Bonorum confirmatio. - Decretum immunitatis pro bonis canonicae. - Anathema contra ea sibi usurpantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Gerardo vener. canonico salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Bonorum

Decretum im-

munitalis pro

confirmatio.

Ad Apostolicae Sedis speculam sublimati et ad solicitudinem et curam omnium Ecclesiarum non nostris meritis, sed divina solummodo dignatione promoti, oculos discretionis, manusque consilii debemus avidius extendere, ubi piae religionis exercitia, et solicitudinis ecclesiasticae instantiam comperimus fore. Proinde iustae petitioni tuae, quam respectu supernae remunerationis super incolumitate ecclesiae Sanctae Mariae, quae Pisanae civitatis dignoscitur principalis, audientiae nostrae approbavimus allatae, auctoritatis nostrae patrocinium consulentes exhibemus, et ut magis magisque pristinum devotionis tuae augeatur studium, benignissime exhortamur. Igitur iuxta sincerae petitionis tuae affectum canonicam supradictae Ecclesiae, quam tenes, sibique iuste pertinentia omnia, et quicquid a te iuste acquisitum, vel Deo consentiente acquirendum est, Apostolatus nostri auctoritate, et per huius nostri privilegii bonis Canonipaginam confirmamus: per omnia quidem interdicentes, ut neque imperator, neque marchio, neque episcopus, neque cuiuslibet ordinis homo praefatas res agere vel causare, seu per aliquod ingenium praesumat diminuere. Quod si huic nostrae confirmationi aliquis ex his, quos supramemoravimus, debitae obedientiae non inclinaverit, et supradictis rebus, contemptor Apostolicae Sedis, aliquo modo nocere praesumpserit, condignae excommunicationis gladio seriendum, et a communione

Anathema contra ea sibi usurpantes.

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. iii.

sanctae Ecclesiae se omnimodis noverit esse separandum, et insuper viginti libras auri, medietatem Camerae nostrac, et medietatem tibi, sciat se esse compositurum.

Datum Lucae per manus Mainardi sanctae Ecclesiae Sylvae Candidae cardinalis, Apostolicae Sedis bibliothecarii, anno dominicae incarnationis MEXIII, indictione 1.

> Dat. anno Domini 1063, pontif. Alexandri anno и.

> > V.

Confirmatio donationum et privilegiorum, Conventriensi coenobio ab Edwardo rege concessorum (1).

#### SUMMARIUM

Leofridus dux Conventriensis monasterii fundator. — Eigsdem omnimoda exemptio ab omni etiam ordinarii iurisdictione. - Abbatis electio penes monachos. — Confirmantur privilegia omnia eidem concessa.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Edwardo regi Anglorum salutem et apostolicam benedictionem.

Scriptorum vestrorum eloquia, incolumitatem vestram significantia, lacti suscipimus. Gratias itaque omnipotenti Deo retulimus, qui cordis vestri sinceritatem ad omnia utilia sanctae Matris Ecclesiae compungit. Proinde juxta scripta vestra monasterio Sanctae Mariae de Conventria, ubi servorum Dei constituta est congregatio, a reverendae memoriae Leofrido duce Leofridus dux nuper extructo, huiusmodi privilegia praesentis auctoritatis nostrae indulgemus, fundator. concedimus, atque confirmamus; statuentes, ut ipse locus regiis praeceptis, et privilegiis apostolicis fultus, per omnia tempora sine vexatione cuiuscumque dioecesani episcopi, aut alicuius iudiciariae potestatis, cuiuscumque ordinis vel dignitatis sit, et semper, sicut pracoptat et expetit benevolentia tua regalis, futuro tem- ne. pore permaneat. Fratres igitur eiusdem loci idoneos ex se, vel ex qua vuluerint nachos.

(1) Ex Monast. Anglic. tom. 1, pag. 78.

Conventrien-

Einsdem omnimoda exemptio ab omni etiom ordina-

Abbatis clectio pencs moConfirman-

tur privilegia omnia eidem

concessa.

23

congregatione, abbates sive decanos sibi per su ccessiones eligendi habeant potestatem; et, ne impediantur, authoritate apostolica prohibemus. Praeterea quicquid illi loco contulerunt, vel collatum est, vel conferetur, divina et nostra authoritate roboramus. Necnon privilegia vestra ad honorem Dei pertinentia, quae ibi instituere volueris, gratanti affectu annuimus, confirmamus, et confirmando imperpetuum stare decrevimus. Et infractores eorum aeterna maledictione damnamus. Acta anno dominicae incarnationis millesimo (1) quadragesimo tertio.

> Dat. anno Domini 1063. pontif. Alexandri anno II.

#### VI.

Declaratio decretorum editorum in concilio Romano 1 sub Alexandro PP. II. contra simoniacos habito (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Damnatio simoniacae pravitatis. — Pro nunc tolerandas ordinationes gratis per simoniacos factas. - Sola urgente necessitate a sacris canonibus recedendum. — De caetero non admittendas huiusmodi ordinationes. — Missa notorii concubinarii non audienda. — Huiusmodi concubinarii a divinis suspensi. — De clericis castitatem servantibus. — Decimas retinentes excommunicari. — Ecclesiae per laicos non obtinendae. — Duae Ecclesiae non retinendae. - Per simoniam non ordinandum. — Consanguinea usque ad septimum gradum in uxorem non ducenda. — Contra ambitum in suscipiendo habitu monacali. - Laici non statim in sacris initiandi. - Obedientia sacris hisce canonibus debita.

Alexander episcopus servus servorum Dei, omnibus episcopis catholicis, cunctoque clero et populo, salutem et apostolicam benedictionem.

Vigilantia universalis Ecclesiae regiminis assiduam solicitudinem debentes omnibus, quae in Constantiniana synodo nuper celebrata coram centum ampfius episcopis,

(1) Lege sexagesimo. (2) Ex Concil. tom. x11, col. 137.

licet nobis immeritis praesidentibus, sunt canonice instituta, vobis notificare curamus; quia ad salutem vestram executores eorum vos esse optamus, et apostolica auctoritate inbendo mandamus.

### CAPITULA.

Ĩ.

Primo namque inspectore Deo, sicut a Damuatio sisancto papa Leone, et a sanctae memoriae vitatis. Papa Nicolao primum statutum est; erga simoniacos nullam misericordiam in dignitate servanda habendam esse decernimus (1); sed iuxta canonum sanctiones et decreta sanctorum Patrum eos omnino damnamus, ac in Ecclesia non præesse. apostolica auctoritate sancimus (2).

II.

De his autem, qui non per pecuniam, sed gratis sunt a simoniacis ordinati; quia quaesita iam longo tempore, diutius gratis per siventilata est quaestio, omnem nodum ctes. dubietatis absolvimus, ita ut super hoc capitulo neminem deinceps ambigere permittamus. Quia igitur usque adeo haec venenata pernicies hactenus inolevit, ut vix quaelibet Ecclesia valeat reperiri, quae hoc morbo non sit aliqua ex parte corrupta, eos, qui usque modo gratis sunt a simoniacis ordinati, non tam obtentu iustitiae, quam intuitu misericordiae, in acceptis ordinibus manere permittimus; nisi forte alia culpa ex vita eorum secundum canones eis obsistat. Tanta quippe talium multitudo est, ut dum rigorem canonici vigoris super a sacris canoeos servare non possumus, necesse sit, ut dum. dispensatione ad pie condescensionis studium nostros animos ad praesens inclinemus. Ita tamen, ut auctoritate sanctorum apostolorum Petri et Pauli omnimodis interdicamus, ne aliquis successorum nostrorum ex hac nostra permissione regulam sibi, vel alicui sumat, vel praefigat; quia

Pro nunc tolerandas ordinationes moniacos fa-

Sola urgennibus receden-

(1) Cap. Erga simoniacos 1, q. 1. (2) Decreta Nicolai PP. II.

Exordium.

De caetero non admittendas huiusmodi ordinationes.

An. C. 1063

non hane aliquis antiquorum Patrum iubendo aut concedendo promulgavit, sed temporis nimia necessitas permittendo a nobis extorsit. De caetero autem statuimus, ut si quis in posterum ab eo, quem simoniacum esse non dubitat, se consecrari permiserit, et consecrator et consecratus non disparem damnationis sententiam subeant, ut uterque depositus agat poenitentiam, et privatus ab ea propria dignitate persistat (1).

### III.

Missa notorii concubinarii non audienda.

Huinsmodi concubinarii a divinis suspen-

Praeter haec autem praecipiendo mandamus, ut nullus missam audiat presbyteri, quem scit concubinam indubitanter habere vel subintroductam mulierem. Unde sancta synodus haec a capite sub excommunicatione statuit, dicens: Quicumque sacerdos vel diaconus post constitutum beatae memoriae praedecessoris nostri sanctissimi papae Leonis aut Nicolai de castitate clericorum, concubinam duxerit palam, vel ductam non reliquerit, ex parte omnipotentis Dei, et auctoritate apostolorum Petri et Pauli praecipimus et omnino interdicimus, ut non cantet missam, neque evangelium, neque epistolam ad missam legat, neque in presbyterio ad divina officia cum his, qui praefatae constitutioni obedientes fuerint, maneat, neque partem ab Ecclesia suscipiat (2).

### IV.

De clericis castitatem servantibus.

Et praecipientes statuimus, ut hi praedictorum ordinum, qui iisdem praedecessoribus nostris obedientes castitatem servaverint, iuxta Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos clericos, simul manducent et dormiant, et quidquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant. Et regantes monemus, ut ad apostolicam communem vitam summopere pervenire studeant, quaterus perfectionem consecuti cum his, qui centesimo fructu

(1) Cap. De caetero 1, q. 1. (2) Cap. Praeter hoc mandamus, dist. 32

ditantur, in caelesti patria mereantur adscribi (1).

### V.

Ut decimae, primitiae, seu oblationes vivorum et mortuorum reddantur a laicis, et in dispositione episcoporum sint; quas qui tenuerit, a sanctae Ecclesiae separetur communione (2).

Decimas retinentes ex-

### VI.

Ut per laicos nullo modo quilibet cle- Ecclesiae per ricus aut presbyter obtineat Ecclesiam nec laicos non obtineadae. gratis nec precio (3).

### VII.

Nec aliquis presbyter duas Ecclesias obtineat (4).

Duae Ecclesiae non retinendae.

### VIII.

Ut per simoniacam haeresim nemo ordinetur, vel promoveatur ad quolibet officium ecclesiasticum, neque Ecclesiis praeficiatur.

Per simoniam non ordinan-

### IX.

Et ut de consanguinitate sua nullus uxorem ducat usque ad septimam generationem, vel quousque parentela cognosci dum in uxopoterit. Quod prius a Nicolao II statutum rem n fuit (5).

nea usque ad septimum grarem non du-

### X.

Et ut laicus uxorem simul habens et concubinam, non communicet Ecclesiae (6).

### XI.

Ut nullus habitum monacalem suscipiat, spem aut promissionem habens, ut abbas fiat (7).

Contra ambitum in suscipiendo habitu monacali.

(1) Cap. eodem, § Praccipientes. (2) Cap. eodem in fine. (3) Cap. Per laicos 16, quaest. 7. (4) Cap. eodem 16, quaest. cadem. (5) 35, quaest. 20, cap. 47. (6) Cap. eodem. (7) Cap. Per laicos 10, quaest. 7.

### XII.

Laici non statim in sacris initiandi.

Ohedientia sacris hisce canonibus debita.

Ut nullus laicus ad quemlibet gradum ecclesiasticum repente promoveatur, nisi prius, mutato habitu saeculari, divina consecratione inter clericos fuerit comprobatus. Vos ergo haec et alia sanctorum Patrum statuta fideliter, et christiana reverentia observate, si vultis sanctae Ecclesiae Romanae, et Apostolicae Sedis pace et communione, atque benedictione et absolutione gaudere. Valete.

### VII.

Confirmatio concordiae initae inter rectorem monasterii S. Pauli, et abbatem Vindocinensem, cui ecclesia S. Priscae de Urbe adiudicatur (1). (Non absimilem concessionem legimus supra in diplomate dat. anno 1063, Omnibus etc).

### SUMMARIUM

Exordium. — Controversia inter Vindocinen. abbatem, et aeconomum monasterii S. Pauli de ecclesia S. Priscae, quae Vindocinen, abbatibus adiudicatur — Cum onere substentandi ibidem duodecim, vel saltem octo monachos, et annui census, prout in concordia super hoc firmata. — Ecclesiae eiusdem libertas ab omni laicali vel ecclesiastica molestia, potestate etc. — Anathema contra inobservantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Odrico dilectissimo filio Vindocinensi abbati, et post eum cunctis successoribus eius, in perpetuum.

Fvordium,

Controversia inter Vindocinen, abbatem, et oeconomum monasterii S. Pauli de ecclesia S. Priscae, quae Vindocinen. abbatibus adiudicatur:

Convenit apostolico moderamini, iustis petitionibus assensum praebeie, et piis admonitionibus manum auxilii porrigere. Unde, carissime fili Odrice abbas Vindocinensis monasterii, quoniam petis, ut convenientiam, quam cum carissimo filio nostro Heldiprando archidiacono, atque coenobii Sancti Pauli oeconomo, de ecclesia Sanctae Priscae, quae sita est in monte Aventino, fecisti, apostolica auctoritate confirmemus; convenit enim praefatus filius noster Heldiprandus, Sanctique Pauli

(1) Ex Archiv. Vindocinen. edidit Mubil. loc. cit. n. LXXXV.

Bull. Rom. Vol. I.

monasterii rector, tibi tuisque successoribus Vindocinensis monasterii abbatibus, praedictam Sanctae Priscae ecclesiam cum omnibus suis pertinentiis in perpetuum largiri ad utendum, fruendum, possidendumque dignitate cardinali: eo videlicet tenore, ut ita praefatum Sanctae Priscae ibidem duodemonasterium ordinare ac disponere studeas, ut semper ibi ad serviendum Deo nachos, et anduodecim, nunquam autem minus octo, prout in conmonachi regulariter valeant conversari. Pen- cordia super hoc firmata. sionem vero, et caetera omnia sicut in charta, quam vobis praedictus Heldiprandus archidiaconus ac Sancti Pauli rector cum monachorum Sancti Pauli, generali capitulo, consensu tradidit et firmavit. continetur, persolvetur. Ergo utrarumque Ecclesiarum utilitatem in hoc negotio perpendentes, beatorum Petri et Pauli principum apostolorum auctoritate, praefatum Sanctae Priscae monasterium secundum praedictum tenorem cum omnibus sais ubique pertinentiis confirmamus; Sancti Spiritus iudicio decernentes, ut nullus unquam Sancti Pauli abbas, prior, vel monachus, nullaque prorsus ecclesiastica saecularisve persona infringere vel auferre tibi vel tuis successoribus abbatibus Vindocinensis monasterii praesumat. Quod qui fecerit, nisi dignos poenitentiae fructus servantes. exhibeat, sit anathema, maranatha. Qui vero conservator et obediens apostolicae auctoritati fuerit, benedictione et gratia omnipotentis Dei perfruatur, et inter prospera humilis, et inter adversa maneat securus, ut divina misericordia munitus, valeat per beatum Petrum coelestia regna intrare, et cum Christo in acternum gaudere. Scriptum per manus Rainerii scrinarii, et notarii palatii, in mense iulio, indictione quarta. Datum Laterani kal. iulii per manus Petri sanctae romanae Ecclesiae subdiaconi atque cancellarii vice domni Annonis Coloniensis archiepiscopi, anno quinto pontificatus domini Alexandri Papae secundi, indictione quarta.

Dat. die prima iulii anno Domini 1066, pontif. Alexandri anno v.

Cum onere substentandi cim, vel saltem octo monui census.

An. C. 1066

Ecclesiae eiusdem libertas ab omni laicali, vel ecclesiastica molestia, potesta-

Anathema

### VIII.

BULLARIUM ROMANUM

Confirmatio privilegiorum, ab Henrico IV Germaniae rege, aliisque imperatoribus, Cremonensi Ecclesiae concessorum (1).

#### SUMMARIUM

Progemium. — Ecclesia Cremonensis sub protectione Sedis Ap. suscipitur; eiusque bona omnia confirmantur. — Decretum pro immunitate atque securitate bonorum huiusmodi. - Anathema contra quid in contrarium attentantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei, charissimo fratri Hubaldo Cremonensi episcopo, suisque successoribus.

Proemium.

Ecclesia Cre-

monensis sub

Sedis Ap. su-

scipitur; eiusque bona om-

nia confirman-

Pastorali solicitadine erga salutem dominicarum ovium, seu reparationem bonorum Ecclesiarum vigilantibus, tanto promptius apostolicae auctoritatis protectione debemus providere, quanto cos ea, quae Iesu Christi, constat, quam quae sua sunt, quaerere. Unde, charissime frater, quia religionem tuam corum magis Pontificum formam, qui laboris sui diligentia pauperes Ecclesias sibi commissas ditavere, studes per omnia imitari, quam eos, qui delitiis et saecularibus pompis ecclesiasticas divitias in miserabilem redigunt paupertatem, iustae petitioni tuae assensum praebemus, et memores inconcussae fidelitatis tuae erga Apostolicam Sedem, ea, quae tuae Ecclesiae sunt iuste collata, seu in futurum conferenda, quaeque in praecepto charissimi filii nostri regis Henrici continentur, sub tutela sanctae Romanae Ecclesiae suscipimus, et per huius nostri privilegii paginam confirprotectione S. mamus tibi tuisque successoribus quidquid...... telonei, atque portatici seu ripatici, de Cremonensi civitate ad publicam functionem pertinuit, quam de ipsis civitatibus comitatus, quam de parte curtis Sexpilae, nec non ripas et piscarias a Ulpariolo usque in caput Adduae cum molendinis, et cum uniuscuiusque navis solito censu, sicut continetur in praecepto et notitiis, seu cum per (2) omnium naviula

> (1) Ex Ughell. Ital. Sac. tom. IV. (2) Adde solutionem.

causa navigandi Cremonam adeuntium, tam Veneticorum quam caeterorum navium, et cum curata omnium negotiorum, quae fiunt in praedicta ripa: districtionem vero civitatis infra et extra per quinque milliariorum spatia: altare quoque Sancti Hymerii, canonicam, portas, equos, tractus, opera, districtus, legationes, hostes, munera, fotrum et caetera, quae in praefato praecepto continentur: curtem quoque, quae Barianum dicitur, Maleum, Crottam, Moneodanum, Nualtellam, Monterionem cum castris et villis eorumque pertinentiis: castrum de Rumenengo cum omni sua integritate; medietatem curtis Botariano infra castrum et caetera; et partes in curtibus Gabiano, Vidalasco, Terciolasco, publica intra et extra, seu Manzanello, Fontanella, et quaecumque prudentiae tuae studio praenominatae Ecclesiae iuste adquisita, vel adquirenda sunt, praesenti apostolicae sanctionis notrae pagina corroboramus: statuentes sub divini iudicii obtestatione, ut nullus imperator, dux, marchio, comes, vicecomes, nec ulla magna parvaque persona de di. his omnibus, quae supra leguntur, praesumat aliquo studio auferre, seu te tuosque successores inquietare. Quod si aliquis temerario ausu contra huius nostri privilegii auctoritatem agere praesumpserit, et post notitiam huius auctoritatis emendare contempserit, auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli, omniumque sanctorum, sciat se usque ad dignam satisfactionem excommunicatum, et a regno Dei alienum. At vero qui custos et observator extiterit, a misericordissimo Domino omnipotente, Domino nostro Iesu Christo consequatur aeternam vitam.

Datum Laterani 111 kal. novemb. per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, ac bibliothecarii. Anno vi pontif. D. Alexandri Papae II, ab incarnatione vero Domini MLXVI, indict. III.

Dat. die 30 octobris anno Domini 1066, pontif. Alexandri anno vi.

Decretum tate atque securitate bonn-

Anathema contra quid in contrarium attentantes.

IX.

Declaratio, quod nemo sine apostolico iudicio possit excommunicare monachos Cluniacenses, vel eos sacris interdicere (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ilugonis abbatis preces. -Confirmatio bonorum omnium Cluniaco per fidelium donationes acquisitorum. Ecclesiarum et monachorum ab omni etiam episcopali iurisdictione exemptio. - Monachi a quo abbati placuerit episcopo sacris ordinibus initiandi. A nemine autem excommunicandi. — Sed sigua lis monachos inter et alium quemlibet exoriatur, ad Apostolicam Sedem deferri praecipitur. - De recipiendis ad poenitentiam. — Abbas per monachos ex congregatione eligendus; et a quolibuerit ep. ordinandus. – Anathema in violatores privilegii huius.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectissimo filio Hugoni abbati monasterii, quod dicitur Cluniacum, in honore beatorum Apostolorum Petri et Pauli consecratum, in Comitatu Matisconensi situm, et per te cunctis successoribus tuis abbatibus, in perpetuum.

Exordium.

Cum omnium fidelium petitionibus et necessitatibus subvenire debeat apostolicae caritatis gratia, multo magis his est impertienda eius beneficii clementia, quo singulariter proprios, et specialiter se gaudet filios habere sancta Romana Mater Ecclesia, et suae utilitatis gratia, et praecedentium Patrum authoritate egregia. Quorum etiam desideriis et votis eo plenius parere debet auctoritas apostolicae sublimitatis, quo certius constat, eos non nisi illa desiderare et expetere, quae sunt ad honorem sanctae pietatis, et utilitatem verae religionis; quotiens in suae necessitatis commodis nostrum assensum, et solitum apostolicae auctoritatis studuerunt humiliter requirere praesidium, ultro benignitatis intuitu nos convenit subvenire, et rite pro magna securitate solidare; ut ex hoc nobis potissimum praemium a conditore omnium Deo in sydereis arcibus conscribatur. Et ideo, quia postulasti a

Hugonis abbatis preces.

> (1) Ex Bibliotheca Cluniac. edidit Nicolaus Coletus, Concil. tom. x11.

nobis, ut praefatum monasterium apostolicae auctoritatis serie muniremus, et omnia cius pertinentia perenni iure ibidem inviolabiliter permanendo, confirmaremus, et absque omni iugo scu ditione cuiuscumque personae, constabilire nostri privilegii pagina studeremus; propterea tuis flexi precibus, per huius nostrae auctoritatis privilegium statuentes decernimus, ut cuncta loca et monasteria ad supradictum Cluniacum coenobium pertinentia, quae ab aliquibus fidelissimis christianis regibus, episcopis, ducibus, seu principibus eidem loco sunt concessa. et ab antecessoribus tuis adquisita, Bernone videlicet, Odone Eymardo, et beatae recordationis S. Maiolo, et bonae memoriae Odilone praedecessore tuo, vel quaecumque ad eumdem locum pertinere videntur, absque ullius contradictione cum magna securitate quietus debeas possidere, et per te universi successores tui in perpetuum. Necnon sub divini iudicii promulgatione et confirmatione, et anathematis interdictione, corroborantes decrevimus, ut nullus episcopus, seu quilibet sacerdotum in eodem veniat coenobio pro aliqua ordinatione sive consecratione Ecclesiae, presbyterorum, vel diaconorum, missarum celebratione, nisi ab abbate eiusdem loci invitatus fuerit, venire ad agendum praesumat. Sed liceat monachis ipsius loci, cuiuscumque voluerint ordinationis gradum suscipere, ubicumque tibi tuisque successoribus placuerit. Interdicimus autem sub simili anathematis promulgatione, ut idem locus sub nullius cuiuscumque episcopi vel sacerdotis deprimatur interdictionis titulo, seu excommunicationis, vel anathematis vinculo; non enim patimur sanctae Sedis Apostolicae auctoritas, ut ullius cuiuscumque personae obligatione proscindatur, a se cuilibet concessa, liberalis libertas; neque ipsius loci fratres, ubicumque positi, cuiuscumque episcopi maledictionis vel excommunicationis vinculo teneantur adstricti; inhonestum enim nobis videtur, ut sine

Confirmatio bonorum omnium Cluniaco per fidelium donationes acquisitorum.

An. C. 1066

Ecclesiarum et monachorum ab omni etiam episcopali iurisdictione exem-

Monachi a quo abbati placuerit episcopo sacris ordinibus initiandi. A nemine autem excommunicandi:

BULLARIUM ROMANUM

Sed signa lis monachos inter et alum quemlibet evoriatur, ad Apostolicam Sedem deferri praecipitur.

An. C. 1066

De recipiendis ad poenitentiam.

monachos ex congregatione eligendus; et a quolibuerit dus.

Anatheina m violatores privilegii hu-

nostro iudicio a quoquam anathematizetur [ Sanctae Sedis Apostolicae filius, veluti cuiuscumque subiectae Ecclesiae discipulus. Siqua vero competens ratio adversus eos quemquam moverit, et hoc aliter determinare nequiverit, iudicium apostolicum, quod nulli praeiudicium praetendere patitur, supra hoc patienter praestoletur, et humiliter requiratur. Decernimus etiam, et illius, cuius vice quamvis indigni fungimur, auctoritate sancimus, ut isdem locus omnibus, ad se ob salutem confugientibus, sit misericordiae sinus, sit totius pietatis et salutis portus. Obtineat in eo locum iustus, nec repellatur, poenitere volens, iniquus. Praebeatur innocentibus caritas mutuae fraternitatis, nec negetur offensis spes salutis et indulgentia pietatis. Et si aliquis eumdem locum expetierit suae humilitatis et salutis gratia, minime a venia et optata misericordia excludatur, sed oleo medicamenti salutaris fovendus benigniter colligatur; quia et iustum sic est, ut in domo pietatis et iusto praebeatur dilectio sanctae fraternitatis, et ad veniam confugienti peccatori non negetur medicamentum indulgentiae et salutis. Sit autem omnibus ibi advenientibus causa salutis hic, et in perpetuum divinae miserationis et pietatis refugium, et apostolicae benedictionis et absolutionis praesidium. Decernimus praeterea, et omnino constituimus, ut praedicti loci obeunte abbate, non ibi alius cuiuscumque personae violentia constituatur Abbas per ordinandus; sed ab ipsa congregatione loci secundum timorem Dei et institutionem legislatoris Benedicti, pater, qui sibi ordinan- præesse debeat, eligatur; et ad eum ordinandum, quicumque illis placuerit, episcopus advocetur. Quascumque vero terras nunc tenes, et quas tu tuique successores acquirere potueritis, in perpetuum possidendas concedimus vobis. Siquis autem temerario ausu, quod fieri non credimus, contra huius nostrae apostolicae confirmationis seriem venire aut agere tentaverit, sciat, se Domini nostri lesu Christi, et | Ital. Soc. tom. 111.

apostolorum principis Petri anathematis vinculo innodandum, et cum diabolo eiusque atrocissimis pompis atque cum Iuda traditore Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi, in aeternum ignem concremandum, simulque in voraginem, tartareumque chaos demersum cum impiis deiiciendum. Qui vero custos et observator nostri privilegii extiterit, benedictionis gratiam et vitam aeternam a Domino consequatur etc.

### X.

Approbatio privilegii, a Petro Florentinae Ecclesiae archiepiscopo monasterio Sancti Petri concessi; et bonorum ad hoc spectantium confirmatio (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. -- Decretum pro libertate monasterii huius, ciusque bonorum. — Spirituales et corporales poenae contra inobservantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei. carissimo fratri Petro Florentino episcopo, suisque successoribus.

Exordium.

Piae postulatio voluntatis affectu debet prosequenti compleri, quatenus et devotius et sincerius laudabiliter innotescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Et quia fraternitas tua insinuavit sanctae Apostolicae Sedi, se ad communem sanctimonialium usum in ecclesia Sancti Petri, sita in suburbio Florentinae civitatis, monasterium constituisse, et praediorum tam a te quam etiam a quadam religiosa faemina nomine Gisla nonnulla beneficia eidem Ecclesiae collata esse, non solum devotionis tuae studium laudamus, sed ordinationis tuae constitutionem, quam interim per donationis paginam eidem Ecclesiae fecisti, auctoritatis apostolicae privilegio confirmamus; atque in perpetuum ratum firmumque fore corroboramus etiam praefatae Ecclesiae tum ea, quae nunc iuste, quaeque a praeno-

(1) Ex Canonicae huius archivio edidit Ughellius

Decretam pro libertate ius, eiusque bonorum.

Spirituales et corporales pænae contra inobservantes

minata matrona collata sunt, quam quae ab eadem seu caeteris in futurum iuste conferenda sunt fidelibus. Sub divini igitur monasterii hu- iudicii obtestatione statuimus, ut neque rex, neque dux, marchio, comes, vicecomes, sed neque episcopus, aut aliqua praeditus dignitate, postremo nulla magna parvaque persona sub cuiuslibet causae et occasionis specie, huius nostrae apostolicae sanctionis decretum infringere scu ea, quae iam iuste collata sunt, quaeque in futurum sunt iuste conferenda, aliquo modo ac studio minuere vel auferre praesumat. Quod si aliquis temerario ausu hanc confirmationis nostrae paginam violare praesumpserit, et admonitus a te, seu a successoribus tuis, emendare contempserit, auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli sciat se excommunicatum, et poena centum librarum auri mulctandum. At vero qui observator extiterit, repleatur abundantia apostolicae benedictionis. Datum Laterani xı kal. iunii per manum Petri S. R. E. subdiaconi et bibliothecarii anno sexto, pontificatus D. Alexandri papae secundi, ab incarnatione vero Domini MLXVII, indictione VI.

Dat. die 22 maii anno Domini 1067, pontif. Alexandri anno vi.

### XI.

Ferrarienses canonici cum bonis omnibus ad corum Canonicam pertinentibus, sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur (1). (Vide in Victore II, Const. Si iustis, etc. Dat. anno 1055).

### SUMMARIUM

Exordium. — Bona, quae Ferrariensis Ecclesiae canonicis confirmantur. — Eorumdem immunitas a quacumque molestia. — Anathema contra violatores etc.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Everardo archipresbytero, et romano archidia. cono, et reliquis canonicis sanctae Ferrariensis Ecclesiae, suisque successoribus, in perpetuum.

(1) Ex Ughell. Ital. Sac. tom. 11, col. 567.

Si iustis servorum Dei petitionibus satisfecerimus, procul dubio apostolica praecepta servamus. Quapropter inclinati precibus vestris, filii charissimi, vos, vestraque bona in munimine apostolicae defensionis suscipimus; atque confirmamus et corroboramus vobis vestrisque successoribus Ecclesiae cacanonicis, quicquid iuste habetis, idest, firmantur. villam, quae dicitur Quartisaria, et fundum contra Padum, et locum Cuculi, et caput Redae, et Baniolum, et Wartiaticam, et fundum Pecorile, villam, quae dicitur Fossa Nova cum capella Sancti Marci ibidem sita, ecclesiam quoque Sancti Stephani in burgo Ferraria cum omnibus, quae ei attinent. Insuper etiam medietatem decimationis plebis Sancti Georgii in episcopio, medietatemque omnium rerum, quae pro animabus fidelium defunctorum eidem Ecclesiac relinguuntur tam mobilium quam immobilium, totam etiam decimam totius villae, quae dicitur Cocomario, et caetera, quae eidem canonicae pertinent, scilicet terras, vineas, prata, agros cultos et incultos, aquas, aquarumque decursus, piscationes, venationes, seu molendina, servos et ancillas, aldiones et aldianas: quicquid habetis tam de parte Ecclesiae quam de vestrorum parentum haereditate; necnon duodecim homines illius loci, qui navigent, quocumque usus vester fuerit, sine omni pretio: seu cunctas res mobiles et immobiles, vel quicquid deinceps iuste acquisituri estis, ea videlicet ratione, ut nullus in vos iam dictos canonicos, sive vestros successores, distringere vel mo-

lestare audeat, neque vestros colonos vel

colonas, vestrasque facultates, sine volun-

tate et consensu ipsius Ecclesiae praesulis.

Statuentes igitur iubemus, ut quiete et

pacifice omnia, quae super leguntur, te-

neatis et possideatis, omnium hominum

contradictione remota; ita ut nullus dux,

marchio, archiepiscopus, episcopus, comes,

vicecomes, nullaque magna vel parva per-

sona, de cunctis praenominatis rebus, tam de ecclesiasticis quam de propriis, vos An. C. 1067 Exordium.

Bona, quae Ferrariensis

Eorumdem immunitas a quacumque molestia.

Anathema contra violatores etc.

An. C. 1068

vestrosque successores molestet, sive in placitos conturbet, vel colonos vestros aut colonas distringere, seu publicam functionem solvere cogat. Quod qui temerario ausu fecerit, nisi infra quadraginta dierum spatia emendaverit, anathematis vinculo obligetur, et a liminibus sanctae Ecclesiae alienetur usque ad dignam satisfactionem. Qui vero custos huius nostrae sanctionis extiterit, benedictionem et gratiam omnipotentis Dei, et beati Petri apostolorum principis, et nostram habeat, et in futurum aeternam retributionem percipiat. Amen.

Datum xII kal. iulii per manus Petri (1), fungentis vice (2) sacro-sanct. Rom. Eccl. subdiac. bibliothecarii, anno ab incarn. Domini 1068. Septimo vero pontificatus D. Alexandri Papae secundi, indict. vi.

Dat. die 20 iunii anno Domini 1068, pontif. Alexandri anno vii.

### XII.

Confirmatio rerum omnium, ac privilegiorum S. Salernitanae Ecclesiae (5).

### SUMMARIUM

Exordium. — Alphano archiep. Salernitana Ecclesia cum bonis omnibus ad cam spectantibus confirmatur. — Metropolicum ius validatur. — Confirmatio regalium omnium ac pontificiarum donationum. - Peculiaris enumeratio nonnullarum Ecclesiarum aliarumque rerum iuris Salernitani archiepiscopii. — Decretum immunitatis bonorum huiusmodi. - Censurae contra statutorum horum violatores.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Salernitanae Ecclesiae, quae est B. et gloriosae semper Virginis Dei Genitricis Mariae, ubi etiam apostoli gloriosum Matthaei et evangelistae corpus, cum Bb. martyribus Fortunato, Gaio et Anthes, requiescit, et per eam confratri Alfano eiusdem Ecclesiae archiepiscopo, suisque successoribus, in perpetuum.

Exordinm.

Ex consideratione pastoralis curae, quam ex administratione Apostolicae Sedis

(1) Clerici. (2) Petri. (3) Ex Tabulario Mensae archiepiscopalis edidit Ughellius Ital. Sac. tom. viii.

gerimus, quum Deo auctore sicut indigni decernimus omnium, quae sunt, Ecclesiarum provectui invigilare, ac iustis fidelium postulationibus aequitatis assensum prachere, necessario compellimur viscera deserere, ne Dominico gregi debitae consolationis suffragium videamur subtrahere. Unde, charissime frater Alfane archiepiscope, quia devotio tua honestis moribus fulta postulare studuit, quatenus statuta et privilegia, quae sanctissimi praedecessores nostri apostolica auctoritate Salernitanae Ecclesiae, tuisque praedecessoribus sanxerunt, nos tibi tuisque successoribus firmaremus, tuis precibus, quia a iustitia discrepare non videntur, libentissime annuimus. Qua de re huius nostri privilegii authentica constitutione conce- chiep. Salerdimus et confirmamus tibi totam ex integro Salernitanam Ecclesiam, quae est omnibus ad archiepiscopalis sedis (1) infra urbis maenia bue confirmeconstituta, cum omnibus, quae sibi pertinet tam haereditario quam parochiali iure, sicut illam integram habuere et tenuere praedecessores tui episcopi et archiepiscopi; itaut tui iuris, tuaeque potestatis, quicquid ad ecclesiasticum et episcopale pertinet officium tam intra Salernum quam per omnem Salernitanam parochiam, canonica dispensatione requirere et ordinare, et canonicis Ecclesiis diversorum ordinum clericos ad servitium Dei provehere et ordinare; in monasteriis quoque et abbatiis abbates providere et benedicere, et Dei servitio et utilitati semper consulere, ut omnia fiant fautore Deo ad incrementum sanctae Ecclesiae. Archiepiscopalis ctiam magisterii (2) praedecessoribus tuis apostolica auctoritate cum ius valiconcessum, fraternitati tuae confirmamus, ut liceat te intra scriptam provinciam episcopos iuxta sacrorum canonum statuta congruis in locis ordinare, et quaecumque metropolitanis sanctorum Patrum statuta attribuunt, tibi concedimus licere. Ad haec etiam apostolicae auctoritatis sanctione confirmamus tibi tuisque suc-(1) Sedes. (2) Deest forsitan ius.

Alphano arsia cum bonis

Metropoli-

Confirmatio regalium omnium ac pentificiarum donationum.

Censurae

contra statu-

violatores.

Peculiaris enumeratio nonnullarum Ecclesiarum, aliarumque rérum iuris Salernitani archiepiscopii.

Decretum

immunitatis

bonorum huiusmodi.

cessoribus, quaecumque praedecessores nostri, imperatores, reges, principes, vel quicumque fideles, sanctae Salernitanae Ecclesiae contulere, et ea quae Gisulfus fidelis noster, qui nunc Salerni clare principatur, liberali munificentia contulit, et collaturus est. Nominatim autem dicimus: ecclesiam S. martyris Viti, quae constructa est iuxta plateam, quae dicitur ad Portam Elini, cum omnibus suis pertinentiis, quam Landimorius filius Ademarii scripto iam dictae Ecclesiae obtulit: et ecclesiam S. Gramatii cum suis pertinentiis, et casas illas, quae sunt iuxta eamdem Ecclesiam, quas Malfrit et Adelfrit tuo episcopio obtulerunt: sed et monasterium S. Viti, quod constructum est iuxta Salernum prope littus maris cum suis pertinentiis, quod Ecclesia tibi commissa, a praedicto Gisulfo principe commutationis ordine recepit: terras quoque et partes, pro quibus super Troytium de Rota pro tuo episcopio et caeteris Salernitanis Ecclesiis interpulasti, quod invasas detinuerit; unde eum Salerni, nolentem iustitiam facere, excommunicavimus, quas postea resipiscens Capuae in nostram manum legaliter reddidit; videlicet quaecunque uno anno, prius quam ipse Rota intraret, et Salernitanae Ecclesiae tenebant, quae iuris tuae Ecclesiae fuere, tibi tuisque successoribus reddimus et confirmamus, et per te caeteris Ecclesiis tua.... Castellum quoque Olibani, et Cryptam S. Angeli, quae dicitur montis Aurei, cum omnibus eorum pertinentiis, et cuncta, quae Wilelmus filius Tancredae, et Wimundus miles suus in nostram manum reddidere: et universa. quae praedicta Salernitana Ecclesia iuste et legaliter habuit, vel qualicumque contractu acquisitura est, tibi tuaeque fraternitati Ecclesiae commissae concedimus et confirmamus, et in perpetuum stabilimus, tam ea, quae ecclesiastici regiminis sunt, quam quae haereditate iuris; contestantes sub protestatione anathematis, ut nullos umquam alicuius dignitatis vel potestatis homo audeat temerario ausu aliquam violentiam tibi, tuaeque Ecclesiae inferre, vel iustitiam aut dignitatem minuere: salvo in omnibus Apostolicae Sedis privilegio. Si quis vero contra huius no- torum horum strae constitutionis privilegium, vilipendens apostolica statuta, temere agere praesumpserit, aut praesumentibus fautor extiterit, iudicio Sancti Spiritus sciat se auctoritate B. Petri apostolorum principis, et nostra, anathematis vinculo innodatum, et ut transgressorem terminorum, quos sancti Patres nostri posuerunt, cum diabolo et transgressoribus angelis, canonica traditione, aeternis suppliciis deputatum. Observantibus autem et devotis gratia et benedictio a Domino Deo nostro multiplicetur: et intercedente B. Dei Genitrice Maria, et B. Matthaeo apostolo et evangelista, aeterni regni particeps effici mereatur.

Datum Capuae iv id. octobris per manus Petri S. R. E. subdiaconi et bibliothecarii anno vIII pontif. dom. Alexandri papae II, indictione vii.

Dat. die 12 octobris anno Domini 1068, pontif. Alexandri anno viii.

### XIII.

Confirmatio bonorum a Guillelmo Tancredae filio eidem Salernitanae Ecclesiae oblatorum et restitutorum (1).

### SUMMARIUM

Synodus Melphyensis sub Alexandro II PP. — Res in eo gestae pro Salernitana Ecclesia. — Alia Salernitana synodus. — Nomina eorum qui interfuerunt. — Res a Wilielmo, eiusque militibus redditae. -Eædem res Salernitanae Ecclesiae confirmantur — Cum anathematis poena contra earum invasores, depraedatores etc. - PP. subscriptio et episcoporum.

#### Alexander episcopus servus servorum Dei.

Notum sit omnibus S. Ecclesiae filiis, quoniam in synodo, quae vi pontificatus Alexandro II nostri anno apud Melphim in ecclesia B.

Synodus Melphyensis sub

(1) Ex eodem Tabulario.

Res in co. gestac pro Sa-leroitana Ec-

Petri apostolorum principis, quae est eiusdem civitatis sedes episcopatus, praesidentibus nobis, et aliis coepiscopis et abbatibus, die kalendarum augustarum celebrata est, confrater noster Alphanus S. Salernitanae Ecclesiae archiepiscopus de haereditatibus eidem Ecclesiae pertinentibus, quas Guilelmus filius Tancredae, et milites sui invaserant, querimoniam fecit. Unde cum a nobis hac de ratione vocatum, ut quae violenter invaserat, iuste eidem Ecclesiae redderet, paterna caritate monuimus: sed quia in contumacia sua perdurans obedire nobis et tanto conventui noluit, iudicio totius sacri concilii eum et fautores suos a liminibus S. Ecclesiae sequestravimus, et anathematis vinculo, quousque resipisceret, innodavimus; sed postea inspirante sibi illo, qui neminem vult perire, ad poenitentiam et ad emendationem, cum Salerni essemus, ante nostram praesentiam cum militibus suis humiliter venit; quapropter episcoporum et abbatum et aliorum fidelium congregato conventu, inter quos fuerunt Ioannes Tusculanensis episcopus cardinalis, et Ildebrandus S. R. E. archidiaconus, et Ambrosius Terracinensis episcopus, et Baldonius Melphis episcopus, et Stephanus Troianus episcopus, et Ingilbertus Tuscensis episcopus et Gisulfus Salernitanus princeps cum fratribus suis Guidone et Ioanne, Robertus dux, et Rogerius comes frater cius, et alii plures Longobardi et Normanni, idem Guilelmus et Girmendus filies Gimundi, qui dicitur de Muls, miles eius haereditarius, S. Salernitanae Ecclesiae, nominatim curtem S. Petri Dataro, et curtem S. Viti de Siler, quae sunt iaxta eumdem fluvium, et ecclesiam S. Michaelis archangeli, quae sita est in crypta montis, qui dicitur Aureus, cum omnibus hominibus et pertinentiis suis; unde idem archiepiscopus multas inscriptiones ostendit, iuris etiam haereditarii Ecclesiae suae esse, paratus sacramento firmare voluit, et castrum Olibani cum

Al a Salernitana synodus. Armina eorum qui interlactorit.

Res Wi. Irelino, elusque militibus redditae.

omnibus hominibus et pertinentiis suis, et res de lacu maiore cum toto ipso lacu, et res de Tusciano, et de Lama, et de Rivo-Alto, et de Asa, et de Pacentino, et Iufuni, et Salsanicum, et Forino et Anguillario, et Prato, et omnes alias res, ipsi matri Ecclesiae et caeteris Ecclesiis Salernitanis pertinentes, sub nomine fidei, quam Deo et S. Petro debebant, in manu nostra refutaverunt atque dimiserunt, et se confirmaverant esse sub anathemate, si eas amplius praesumerent invadere. Inde nos, omnibus supradictis coram adstantibus, episcoporum iudicio, et laudatione Longobardorum et Normannorum, qui intererant, sanctae Salergitanae Ecclesiae, et per eam tibi, confrater Alfane Salernitane archiepiscope, successoribusque tuis, supradictas res et haereditates stabilivimus, concessimus, et in perpetuum confirmamus; et deinceps, salvo tuo successorumque tuorum vigore, earum invasores et depraedatores et persecutores perpetuo anathematis vinculo religamus. Si quis vero contra huius nostrae praeceptionis scriptum temere agere praesumpserit, aut fautor extiterit, sciat se anctoritate B. Petri apostolorum principis et nostra, a regno Dei alienatum, atque cum Iuda traditore Domini in aeternum damnatum. Qui autem huins nostrae concessionis et confirmationis constitutionem observaverit devotus, a Sancta et Individua Trinitate benedicatur, et acterni regni, intervenientibus Dei Genitrice Maria, et B. Matthaeo apostolo et evangelista, quorum causam adiuverit, particeps effici mercatur (1)

Ego Alexander, solius Dei miseri- Pr. subscriptio, card. et cordia licet indignus S. R. et Apostolicae episcoporum. Ecclesiae episcopus, in hac constitutionis pagina ad confirmandum volens subscripsi.

Ego Ioannes Tusculanensis episcopus, me affuisse testificans, subscripsi.

(1) Hanc bullam Ughellius datam vult anno 1008, quod ei libenter damus.

Eædem res Salernitanae Ecclesiae confirmantur:

Cum anathematis poena contra earum invasores, depraedatores,

33

Ego Hugo Ydruntinus archiepiscopus, me affuisse testificans, subscripsi.

Ego Ambrosius Terracinae episcopus subscripsi.

Ego Ildebrandus S. R. E diaconus ss.

### XIV.

Confirmatio sententiae latae in controversia quadam inter olerum et episcopum Clusinum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Series facti. — Adiudicatio quartae decimarum. — Medietates primitiarum, et tertiae partis oblationum pro episcopo. — Excipiuntur monasteria nonnulla. — Decretum contra laicos Ecclesias, vel earum bona detinentes. — Spirituales et corporales poenae contra inobservantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei, sanctae Clusinae Ecclesiae, in perpetuum.

Exordium.

Series facti.

Quoniam divinae miserationis respectu ad hoc universalis administrationis curam suscepimus, ut omnium Ecclesiarum quietem solerti studio procuremus, omniumque animarum praelatis providere omni tempore, ac universas quaestiones in sancta Ecclesia emergentes diligenter perquirere; inquisitis vero legaliter calculum definitionis debemus imponere. Ex hac ipsa consideratione nostri officii coacti sumus quandam quaestionem in Clusinensi Ecclesia ortam sagaci indagatione tractare. Quaestio denique quaedam in iam dicta Clusina Ecclesia orta est, atque in concilia ad Apostolicam Sedem delata. Ex antiqua namque consuetudine parochianae Ecclesiae Clusini episcopatus bis in anno quasdam conditiones episcopo exhibebant: semel in maiori hebdomada ante Pascham; secundo vero, dum episcopus synodale concilium celebraret. Hinc nata occasione, conquesti sunt clerici illius Ecclesiae adversus episcopum suum, quod ipse exigeret ab eis quoddam annale tributum,

(1) Ex archivio monast. Amiatini edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 111.

Bull. Rom. Vol. II.

Ecclesiae adnod ipse exile tributum, ni edidit Ughell.

quod dicebant quasi pro Chrismate pretium; nec non pro administratione sacri verbi, quam illis in sua synodo exhibebat, aliud quoddam statutum. Quod nos audientes nimium exhorruimus, atque, si ita esset, omnino damnare statuimus, quia simoniacae venalitatis fere infecta talia videbantur. Discussimus itaque rem per hoc, prout voluimus; sed quia plurimis et maximis ecclesiasticis negotiis occuparemur, plenaliter diffinire nequivimus; ac proinde ad nostram audientiam tandem deferendam statuimus tempore, quo eam nobis liceret quiete perscrutari, licet ita demum canonica diffinitione concludere. Unde actum est, ut paulo post nobis, Roma ad Lucensium preces proficiscentibus, ipsa eadem quaestio in itinere, dum per partes illas transiremus, repraesentaretur, et cum inibi diu episcopo clericisque praesentibus ventilaretur, quibusdam adstantibus, nec adhuc plane diffinitionis sententiam censere dignum duximus; sicque denuo evenit, ut cum Luca Romam reverteremur, invitati ab episcopo ad praedictam Clusinam Ecclesiam, pia et efficaci ipsius episcopi rogatione inflexi, veniremus. Tunc evocato ibi universo clero praedicti episcopatus, maximaque parte populi congregata, super dictam quaestionem diligenti examinatione perquisivimus, residente nobiscum dilecto fratre nostro Ioanne sanctae Romanae Ecclesiae cardinali Tusculano episcopo, adstantibus quoque plurimis religiosis abbatibus et sacerdotibus. etiam Raynerio filio Burgarelli, et Bernardo filio Ardinghi, multisque aliis maioribus et minoribus. Quam divino nutu provida consideratione inspectam, ita visum est nobis fore definiendam, scilicet: ut huiusmodi infamia, quae talibus occasionibus Clusinae Ecclesiae inoleverat, his omnibus amputatis, abscideretur: et statutum, quod sacri canones de redditibus et votis Ecclesiarum praecipiunt, ab utrisque partibus inviolabiliter custodiretur. Sequentes igitur praecepta,

Adiudicatio quartae decimarum.

An. C. 1068

Medictates primitiacum, et tertiac partis oblationum pro episcopo.

Excipiuntur nulla.

Decretum contra laicos Ecclesias vel earum bona detinentes.

Spirituales et corporales poenae contra inebservantes.

canoni papali ab episcopo quarta parte decimarum dari, temporibus vero reliquis in dispositione episcopi praesidentibus, episcopum vero medietatem omnium primitiarum, tertiamque totius oblationis cunctarum Ecclesiarum episcopatus, vivorum ac mortuorum, tam in terris, quam in vineis, mobilibus vel immobilibus, seu cuiuslibet generis possessionibus habere censuimus: oblationibus antiquorum monasteriorum exceptis, videlicet, S. Anthymi, S. Salvatoris, nec non S. Benedicti, et Sancti Petri in Campo. Addimus etiam, quod nullus laicorum Ecclesias tenere, vel oblationes vivorum et mortuorum in proprios usus retorquere praesumat; sunt enim plurimi, qui ecclesiasticas res, quasi iure haereditario a parentibus sibi relictas. impudenter usurpant; quod, quia ecclesiasticis statuitionibus nimis oppugnat, modis omnibus inhibemus. Quicumque ergo temerario ausu huic nostrae sanctioni contraierit, et hoc nostrum apostolicum decretum in totum partemve infregerit, si ex sacris ordinibus fuerit, sui ordinis periculum incurrat; si vero laicus, nostrae apostolicae excommunicationi subiaceat. Et insuper bannum nostrum componat septuaginta videlicet optimi auri libras, medietatem Lateranensi palatio, medietatem parti nostrum apostolicum servanti decretum.

Datum Perusiae tertio kal. ianuarii per manus Petri Clerici, fungentis vice Petri S. R. E. subdiaconi, ac bibliothecarii, an. ab incarnatione Domini 1068, pontif. vero D. Alexandri II anno val, indict. val. Dat. die 30 decembris anno Domini 4068, pontif. Alexandri anno vii.

### XV.

Confirmatio erectionis et dotationis Canonicae S. Mariae in Spoletana cuthedrali erectae ab Andrea episcopo eiusdem Ecclesiae (1).

(1) Ab originali edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1, col. 442,

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona confirmantur, et sub protectione S. A. recipiuntur. — Enumeratio huiusmodi bonorum. — Eorumdem immunitas ab omni molestia, vi etc. cuiuscumque personae. - Anathema contra sanctionis huius violatores.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Petro venerabili praeposito Canonicae Sanctae Mariae in Matrice Ecclesia Spoletani episcopatus, suisque successoribus, in perpetuum.

Quoniam divinae miserationis clementia nos in speculo universalis administrationis constituit, ex consideratione nostri officii cogimur, universis Ecclesiis providere. Ideoque tum rogatione episcopi tui Andreae, tum tuis devotis precibus, Amande fili, flexi, te tuosque fratres, ac praefatam Canonicam cum omnibus sibi legaliter pertinentibus sub munimine ac tutela apostolicae defensionis suscipimus; et confirmamus praesatae Canonicae quicquid nunc iuste habet, et quicquid praedictus Andreas episcopus eiusdem Ecclesiae, eidem Canonicae tradidit atque concessit, videlicet plebem Sancti Ioannis in Campo, et decimam Sanctae Mariae in Campo cum decima Azzaninae Fractae, ac plebe Sancti Gregorii in Nido, et curtim Sancti Angeli in Capite cum omnibus infra se habentibus, et plebem de Verelano, et plebem de Turino, et plebem de Bernano, et plebem de Lederano, et tres partes totius civitatis, decimae videlicet Spoletinae cum tribus partibus oblationum vivorum ac mortuorum, et terram totam pertinentem praefatae Canonicae, et quicquid praedicta Canonica deinceps iuste acquisitura, et tam largitione praedicti episcopi Andreae, sive omnium successorum eius, quam oblatione quorumcumque fidelium in plebibus, et cappellis, decimis, et pertinentiis, terris, et vineis, seu cuiuslibet generis possessionibus: salva in omnibus reverentia proprii episcopi. Concedimus itaque tibi Petro praeposito et omnibus eiusdem Canonicae fratribus vestrisque omnibus successoribus haec omnia, quae supra

Exordium.

Bona confirmantur, et sub protectione S. A. reci-

Enumeratio huiusmodi bo-

An. C. 1069

Confirmantur

et acquirenda.

Eorumdem immunitas ab omni molestia, vi, etc. cuiuscumque personae.

Anathema contra sanctionis huius violatores.

Exordium.

scripta sunt; statuentes, ut nullus archiepiscopus, episcopus, rex, dux, marchio, comes, seu aliqua ecclesiasticarum vel saecularium magna parvaque persona, vos inquietare, et iam dictam canonicam de omnibus supra memoratis rebus disvestire, vel quid ab eius iure in aliud transferre praesumat: servato in omnibus iure sanctae Romanae Ecclesiae et privilegio. Quisquis autem temerario ausu, quod absit, huius nostrae sanctionis privilegium contraierit, et illud in totum partemve infregerit, nisi admonitus digna satisfactione, quod contra nostra apostolica statuta deliquerat, emendaverit, sciat se apostolicae excommunicationis ac anathematis vinculo graviter innodatum, ac per hoc cum diabolo et angelis eius atrocibus poenis miserabiliter deputatum. At vero, qui pio intuitu custos et observator huius nostrae statuitionis extiterit, apostolicae benedictionis abundantia repleatur.

Datum in Narniensi urbe xvII kal. februarii per manus Petri Clerici, fungentis vice Petri sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, ac bibliothecarii, anno ab incarnatione Domini millesimo sexagesimo nono, pontificatus vero domini Alexandri Papae secundi octavo, indictione septima.

Dat. die 16 ianuarii anno Domini 1069, pontif. Alexandri anno viii.

### XVI.

Privilegium confirmationis et immunitatis bonorum ad canonicos Narniensis Ecclesiae spectantium (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Confirmantur bona acquisita et adquirenda. — Anathema privilegii huius violatoribus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Alberto archidiacono Narniensis Ecclesiae, cunctisque canonicis sanct. Iuvenalis et Cassii, necnon et Maximi, illorumque successoribus, in perpetuum.

Convenit apostolico moderamini pia

(1) Ex authographo edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1, col. 1088.

religione pollentibus benevola compassione succurrere, et petentium votis congruum impertiri suffragium. Igitur, quia postulatis a nobis, quatenus concederemus et confirmaremus vobis omnia bona ipsius canonicae, inclinati precibus vestris, per huius nostrae confirmationis seriem confirmamus et corroboramus vobis vestrisque successoribus bona ipsius Canonicae, quae modo iuste habetis, et in perpetuum iuste habituri estis, sive sint mobilia, sive sint immobilia, sicut in decreto actorum habetis, episcopi scilicet vestri, salva in omnibus iustitia et reverentia..... vestra statuentes apostolicam censuram subducere obtestatione iudicii, ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, marchio, sive comes, seu vicecomes, aut alia ecclesiastica vel saecularis magna parvaque persona, contra hanc nostram confirmationem agere praesumat: servato in omnibus iure sanctae Romanae Ecclesiae, et privilegio. Quisquis autem huius nostrae sanctionis privilegia violaverit, et admonitus digna satisfactione, quod contra nostra apostolica statuta deliquit, non emendaverit.... se apostolicae excommunicationis ac anathematis vinculo graviter innodat: at vero, qui pio intuitu custos et observator extiterit, apostolicae benedictionis abundantia repleatur.

Anathema privilegii hu-

ius violatori-

Datum in monasterio Sancti Laurentii Catiliani xvi kal. februarii per manus..... Ecclesiae subdiaconi, ac bibliothecarii, anno ab incarnatione Domini millesimo sexagesimo nono, pontificatus vero D. Alex. Papae secundi anno viii, ind. vii.

Dat. die 17 ianuarii anno Domini 1069. pontif. Alexandri anno viii.

### XVII.

Confirmatio institutionis Harlebecani collegii canonicorum in Noviomensi dioecesi(1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Canonica Harlebecensis sub tutela Sedis Apostolicae recipitur. — Eique

(1) In Codice Donationum piarum edidit Aubertus Miraeus.

bona omnia, ac donationes confirmantur. - Cum decreto exemptionis a cuiuscumque personae molestia, vi etc. — Praepositus a canonicis eligendus. - Anathema in violatores privilegii huius.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Ereboldo praeposito Harlebecensis Canonicae S. Salvatoris, sitae in episcopatu Noviomensi, cunctisque suis successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Exerdium.

An. C. 1070

Quandoquidem divinac providentiae dispensatione universalis administrationis curam suscepimus, ex debito nostri officii cogimur cunctis Ecclesiis per orbem terrarum late diffusis providere, et utilitatibus earum, ac saluti animarum, quae in eis sunt, solerti studio invigilare; praesertim his locis, quae pia religione pollere noscuntur, et nostro munimine specialiter quodammodo se tueri humili prece deposcunt, qui in eis habitat, Domino servientium chorus, quatenus, a turbine saecularium adversitatum nostra protectione defensi, liberius vota sua continuata Domino reddere, et eodem, quo caeperunt, sancto proposito usque in finem securi perseverare praevaleant.

Canonica sub tutela Se-

Eique bona nationes confirmantur:

Cum decrete exemptionis a cuiuscumque personæ molestia, vi etc.

Quare cum interventu praeclarae comi-Harlebecensis tissae Adelae, tum tuis devotis precibus dis Apostoli- flexi, dilecte fili, te ac praenominatam cae recipitur; Canonicam cum omnibus suis pertinentibus sub tutela apostolicae defensionis suscipimus; et confirmamus iam dictae venerabili Canonicae quidquid hactenus habuit tam largitione piissimorum principum, quam oblatione quorumquumque fidelium, iuxta nobilissimi praeceptum regis Francorum Philippi, et praeceptum Balduini Noviomensis episcopi; vel deinceps habitura est tam in terris, quam in vineis, et villis, et ecclesiis maioribus et minoribus, omnibusque rebus mobilibus et immobilibus; ita ut non liccat cuiquain ecclesiasticarum vel saecularium magnae parvaeque personae praenominatam Canonicam de suis hominibus inquietare, vel quid ab cius iure in alienum transferre: salva in omnibus proprii episcopi reverentia. De ordinando vero praeposito Praepositus in eodem loco hoc apostolica auctoritate ligendus. sancimus, ut nullus ibi praesumat quemquam praeponere contra canonicam regulam, sed defuncto praeposito uno, congregatio eligat vel de eadem congregatione, si ibi idoneus inventus fuerit, vel de alia, quem potiorem vitae meritum commendaverit, iuxta canonicam regulam.

Siquis vero huius nostrae sanctionis privilegium spiritu superbiae ductus con- vilegii huius. traierit, et illud in totum partemve infregerit; nisi admonitus digna satisfactione, quod in venerabilem locum deliquerat, emendaverit, noverit se apostolici anathematis vinculo innodandum. At vero, qui pio intuitu custos et observator extiterit, perpetuae benedictionis abundantia repleatur.

Datum Laterani quinto kal. feb. per manus Petri Clerici, fungentis vice Petri sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, ac bibliothecarii: anno vero ab incarnatione Domini millesimo septuagesimo: pontificatus autem domini Alexandri Papae II nono, indictione viii.

Dat. die 28 ianuarii anno Domini 1070. pontif. Alexandri anno ix.

### XVIII.

Concessio Salzburgensi archiepiscopo, ut episcopatum unum in sua parochia constituat (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Causae concessionis. — Facultas episcopatum erigendi. - Qui tamen Salzburgensi archiepiscopo omnino sit subiectus; et episcopus per eum nominetur et consecretur. — Poenae contra temeratores privilegii huius.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Gebehardo Salzburgensi archiepiscopo, suisque successoribus, in perpetuum.

Quoties ea nobis petuntur, quae religioni conveniunt, prompta debemus concessione annuere, et favoris nostri (1) Ex tom. 1 Metropol. Salisburgensis.

Anathema in

Exordium.

Causae con cessionis.

Facultas episcopatum erigendi:

Qui tamen Salzburgensi archiepiscopo omnino sit subiectus; et episcopus por eum nominetur et consecretur.

tra temeratohoius.

gratanter praehere assensum; quoniam [ ex consideratione nostri officii cogimur, Ecclesiarum utilitatibus, etiamsi minime exigantur, sollicite invigilare, et animarum saluti solerti studio providere. Quapropter, dilectissime frater, quia postulasti a nobis, quatenus apostolica authoritate concederemus tibi, unum episcopatum in tua parrochia constituere, quia Ecclesia tua tam ample diffusa est, quod per te solum non possis eam in chrismate aliisque pluribus, quibus episcopali officio indiget, decenter ac rationabiliter regere; piis precibus tuis inclinati, libenter annuimus, et ut etiam impleatur, satagimus apostolica igitur auctoritate, venerande frater, religioni tuae concedimus, volumus, et firmamus, atque auctoritate beati Petri apostolorum principis, in quocumque loco tibi melius visum fuerit episcopatum in tua parrochia construe, et ad procurandam salutem animarum adiutorem tibi tua consideratione ibi praepone. Ita tamen, ut episcopatus ille Ecclesiae tuae tibique vel tuis successoribus nunquam subtrahatur, et nullus ibi episcopus quandoque, sive per investituram, ut dici assolet, vel quocumque pacto, inibi constituatur, nisi quem tu, vel tui successores prompta voluntate elegerint, ordinaverint, consecraverint. Indignum enim atque detestabile est, ut hoc, quod studio pietatis a vobis quaesitum apostolica authoritate firmatum, ad detrimentum Ecclesiae tuae quolibet modo vertatur. Si quis autem temerario res privilegii ausu huius nostrae sanctionis privilegium infregerit, noverit se apostolicae excommunicationis atque anathematis vinculo innodatum. At vero qui pio intuitu custos et observator extiterit, perpetuae benedictionis abundantia repleatur. Data Laterani xII kalend. aprilis per manus Petri Clerici, fungentis vice Petri sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, ac bibliothecarii, anno ab incarnatione Domini MLXX,

pontificatus vero domini Alexandri Papae II nono, indictione viii.

Dat. die 21 martii anno Domini 1070, pontif. Alexandri anno ix.

### XIX.

Ecclesia collegiata S. Mariae de Belliioco in dioecesi Matisconensi in protectionem Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia et privilegia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Decretum pro indemnitate bonorum. — Poena contra violatores privilegii pontificii.

Alexander episcopus servus servorum Dei, cano. nicis Ecclesiae Sanctae Mariae, sitae in episcopatu Matisconensi, loco Belliioco, illorum. que successoribus, in perpetuum.

Quoties ea a nobis petuntur, quae a religione non discrepant, liberter debemus annuere, et favoris nostri gratanter praebere assensum. Quoniam ex consideratione Apostolicae Sedis, cui Deo auctore, licet indigni meritis, praesidemus, cogimur, etiamsi a nobis exigantur, his talibus semper invigilare, ac saluti animarum solerti studio providere. Quapropter, dilectissimi filii, quia postulastis a nobis, quatenus et Ecclesiam, circa quam degitis, sub tutela apostolicae defensionis susciperemus, cum per interventum episcopi vestri per literas vestras, tum devotis vestris precibus flexi, petitioni vestrae libenter annuimus. Inclinati ergo vestris rogationibus, vos vestraque bona atque praedictam Ecclesiam sub munimine apostolicae protectionis suscipimus; et confirmamus quidquid dicta Ecclesia iuste habet, vel deinceps iuste adquisitura est, tam in terris quam in vineis, seu cuiuslibet generis possessionibus: ita ut non liceat cuiquam ecclesiasticorum vel saecularium magnae tate bonorum. parvaeque personae vos inquietare, vel

Exordium.

Decretum pro indemni-

(1) Ex Append. tom. iv Galtiae Christ.

Poena contra violatores privilegii pontificii.

An. C. 1070

quidquid iniuria praenominatae Ecclesiae in alienum transferre: salva matris Ecclesiae, et proprii episcopi reverentia. Quisquis autem temerario ausu huius nostrae sanctionis privilegium infregerit, nisi resipuerit, noverit se excommunicationis atque anathematis vinculo innodandum. At vero qui pio intuitu custos et observator extiterit, perpetuae benedictionis abundantia repleatur. Datum Laterani II kal. april. per manus Petri Clerici, fungentis munere Petri sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, ac bibliothecarii, anno ab incarnatione Domini MLXX, pontificatus D. Alexandri II Papae nono, indict. viii.

Dat. die 31 martii anno Domini 1070, pontif. Alexandri anno IX.

### XX.

Confirmatio privilegiorum Arctinae Ecclesiae ab antecessoribus Pontificibus concessorum (1).

#### SUMMARIUM

Confirmatio privilegiorum pontificiorum; et bonorum quae hic enumerantur. — Confirmatio permutationum omnium hucusque factarum. — Decretum libertatis corumdem bonorum. - Sub anathematis inter-

Alexander episcopus servus servorum Dei, Constantino episcopo Aretinae Ecclesiae eiusque successoribus promovendis, in perpetuum.

Exerdium.

Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus benevola compassione succurrere, et poscentium animis alacri devotione impertiri assensum, ut ea, quae mota et legaliter examinata sunt, atque authoritate firmata, perpetuis temporibus maneant inconcussa.

Quapropter nostri pontificatus authoritatis praeceptum fieri decrevimus; confirmantes scilicet sanctae sedis Arctinae Ecclesiae, quae ab antecessoribus nostris, Leone videlicet, et Stephano, atque Paschali, Hadriano, Victore, item Stephano

(1) Ex Ughell. Ital. Sac. tom. 1.

Pontifice nono, per apostolici privilegii seriem iuste, canonice et perpetuo iure firmata sunt, videlicet:

Plebem Sanctae Felicis in Prolio, plebem Sanctae Mariae in Pacina, ecclesiam Sancti Ansani cum omnibus suis pertinentibus, plebem Sancti Victoris, plebem Sancti Viti in Versure, plebem Sancti Andreæ in Maleno, plebem Sancti Stephani in Aciviano, plebem Sanctae Mariae in Pava, plebem Sanctae Mariae in Saltu, plebem Sanctae Agathae, et plebem Sancti Ioannis in Vescona, plebem Sancti Viti in Corsignano, plebem Sanctae Mariae in Cosona, plebem Sancti Donati in Sentigliano, monasterium S. Petri in Assu cum omni sua pertinentia.

Praeterea confirmamus eidem sanctae Aretinae Ecclesiae praefatam ecclesiam Sancti Ansani cum omnibus suis pertinentibus; itaut synodica sanctio, quae tempore Luitprandi regis Longobardorum inter Adeodatum Senensis Ecclesiae episcopum, et Lupertianum Aretinum episcopum, nec non quae tempore Karoli Magni inter Aribertum praefatae Ecclesiae Aretinae episcopum, et Andream Senensem episcopum, nihilominus canonice data est;

Haec nostra authoritate perpetuo firma ac rata habeatur; nec ulla deinceps calumnia Senensium episcoporum audiatur.

His ita corroboratis, apostolica censura sub divini nominis constitutione, atque districti anathematis interpositione interdicimus, ut nulla quamlibet, et quantumlibet magna vel parva persona, seu cuiuscumque conditionis homo, tam de praefatis plebibus', et Sancti Ansani basilica, quam etiam ex cunctis, quae sanctae Arctinae Ecclesiae de iure compe- libertatis eotunt, rebus mobilibus vel immobilibus, norum. sese moventibus, eam inquietare, seu disvestire, vel calumniare praesumat.

Si quis autem, quod non optamus, Sub anathematis intermicontra hoc nostrae constitutionis edictum natione. temerario ausu insurgere tentaverit, quod molitus fuerit, anichiletur, et insuper di-

Confirmatio permutationum omnium hucusque factarum.

Decretum rumdeni bo-

Confirmatio privilegiorum pontificiorum, et bonorum, quae hie enumerantur.

vino anathemate percussus, nisi forte satisfaciendo resipiscat, damnetur.

Conservator vero huius nostri apostolici privilegii, benedictionis gratia donatus, intra paradisi maenia cum sanctis omnibus in sempiternum gaudeat. Amen.

Data in episcopatu Aretino vi idus iunii per manus Petri Clerici, fungentis vice Petri S. R. E. cardinalis, anno ab incarnatione Domini 1070, pontificatus autem domini Alexandri secundi nono. indictione octava.

> Dat. die 8 iunii anno Domini 1070, pontif. Alexandri anno IX.

#### XXI.

Confirmatio privilegiorum abbatiae S. Benigni Fructuariensis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae confirmatur. — Ipporegiensi episcopo hospitium ibi facere interdicitur. — Anathema contra inobser-

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili Alberto abbati monasterii Sanctae Mariae, siti in Ipporegiensi loco, qui dicitur Fructuaria, suisque successoribus regulariter promovendis in perpetuum, salutem.

Exordium.

Ex consideratione huius sanctae Apostolicae Sedis, cui Deo authore licet indigni meritis praesidemus, cogimur universis Ecclesiis providere, presertim iis locis, qui pia religione pollere noscuntur. Multum enim Domino nostro lesu Christo solicitudinis nostrae curam placere confidimus, si servos eius, ut sibi securius militare valeant, a turbine saecularium perturbationum scuto nostrae protectionis defendimus. Quapropter, fili carissime, cum interventu dilectissimae filiae nostrae Agnetis imperatricis, tum dilecti ac venerabilis Annonis Coloniensis archiepiscopi rogatione, tuis etiam precibus per nuntios tuos inclinati, iam dictum monasterium, qued per studium servo-

(i) Ex archivo eiusdem monasterii edidit Samuel Guichenon biblioth. Sebus., cent. II.

rum Dei constructum, absque aliqua saeculari potentia ad hoc, quod esse videtur, pervenit, quodque hactenus summa devotione ad hanc Sanctam Sedem respexit, sub tutela apostolicae defensionis suscipimus; et confirmamus quidquid recte Monesterium sub protectiohabet, vel deinceps est acquisiturum in ne Sedis Apomobilibus, imo et immobilibus, ita ut non firmatur: liceat cuiquam magnae vel parvae personae servos Dei, ibi vel in cellis suis degentes, inquietare, vel de substantia sua imminuere, nec quidquam de eius iure in alium transferre, vel saeculare placitum facere. Specialiter autem Ipporegiensi episcopo, ne ibi hospitium faciat, spitium ibi faapostolica authoritate interdicimus: salvo tur. in omnibus Ecclesiae Romanae privilegio. Si quis autem temerario ausu huius nostrae sanctionis privilegium in totum vel servantes. in partem infregerit, nisi digna satisfactione emendaverit, norit se apostolicae excommunicationis et anathematis vinculo innodandum. At vero qui pio intuitu custos et observator extiterit, perpetuac benedictionis abundantia repleatur. Datum Laterani anno Domini mexx.

Dat. anno Domini 1070. pontif. Alexandri anno ix.

### XXII.

Privilegium monasterio S. Rigaldi de Avesia in Matisconensi dioecesi.

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterii Avesiani fundator Eustorgius monachus. — Monasterium hoc sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, remota quacumque laicali, vel ecclesiastica iurisdictione. — Abbas a fratribus eligendus, et a Matisconensi episcopo gratis consecrandus: - Qui si pretium requirat, ad Apostolicam Sedem deferendum. — Solitae clausulae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, congregationi de monasterio S. Rigaldi de Ancisa (1), in perpetuum.

Religiosis desideriis ea pietate et benevolentia consulendum atque conceden-

(1) Alias de Avesia.

Ipporegiensi episcopo hocere interdici-

Anathema contra inob-

Exordium.

Monasterii Avestani fundator Euston gius mona

An. C. 1071

dum est, ut propositum piae devotionis | de fructu suae provectionis gaudeat, et meritum benignitatis acquirat, quod huic sine difficultate praesidia praestat. Igitur venerabilis frater Eustorgius, monasterii S. Austremonii de Alverno monachus, in silva quadam, quae dicitur Adursa(I) in episcopatu Matisconensi, heremum inhabitaverat, et desertum loci adusque monasterii et aliquantulae congregationis fructum adiutorio divinae miserationis, et pia collatione fidelium animarum, excoluerat; apostolatus nostri praesentiam adiens, intervenientibus fratris nostri Aganonis Augustodunensis episcopi precibus, suppliciter postulavit, ut idem monasterium in apostolica iura reciperemus, et privilegio apostolicae tuitionis muniremus, quatenus ille venerabilis locus, singulari patrocinio et defensione Matris omnium Ecclesiarum suffultus et roboratus, et felicior in omni bono crescat, et sincerior inter humana tentamenta consistat: cuius precibus sine contemptu pietatis et iustitiae effectum non potuimus denegare. Notum sit ergo omnibus fidelibus in perpetuum, quoniam eidem fratri et carissimo filio nostro Eustorgio, suisque fratribus, cunctisque eorum successoribus privilegium nostrae apostolicae tuitionis concessimus, statuentes, et expresse decernentes, ut ipsum monasterium S. Rigaldi de Ancisa (2), et omnia quaecumque iure habet, aut divina pietas ..... in futurum sibi habenda concesserit, ita sub iure et apostolicae maiestatis protectione consistant, ut nullus imperator, rex, dux, marchio, episcopus, comes, seu abbas, vel aliqua persona saecularis aut ecclesiastica, magna vel parva, aut invadere, aut molestare, vel in aliquo inquietare et a statu suo, aliquid conditionaliter inde exigendo, turbare praesumat. His etiam addimus, ut nullus in eodem monasterio nisi per electionem fratrum iuxta regulam sancti Benedicti abbas constituatur, et episco-

Monasterium hoc sub protectione Sedis Apostolien recipitar, remota quacumque larcali, vel ecclesiastica iurisdictione.

Abbas a fra tribus eligendus, et a Matisconensi episcopo gratis consectandus

(1) Alias Avesia (2) Alias de Avesia.

pus Matisconensis, in cuius parochia est, si gratis et sine pretio hoc velit facere, electum a fratribus debeat consecrare, et suo regimini caetum sibi commendare; sin vero pretium exigat pro consecratione aut aliquo modo canonicam electionem fratrum tentet impedire, ad Apostolicam Sedem pro ordinando et consecrando abbate suo veniant. Si quis vero citra huius nostrae constitutionis et confirmationis paginam nefario ausu agere et venire tentaverit, nisi resipiscat, auctoritate apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, excommunicandum, et ab omni consortio fidelium repellendum se esse pertimescat. Qui autem piae venerationis intuitu observaverit, et hic apostolicae benedictionis gratiam, et consolationem habeat, et aeternum remunerationis pretium Deo donante capiat. Datum Laterani xvi kal. apr. per manus Petri S. R. Ecclesiae presbyteri cardinalis. Anno x pontif. dom. Alexandri II papae, Dominicae inc. MLXXI. ind. ax.

Dat. die 17 martii anno Domini 1071, pontif. Alexandri anno x.

### XXIII.

Monasterium S. Edmundi sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Evordium. - Quae cura Ecclesiarum Romanis Pontificibus inesse debeat. - Confirmatio bonorum ad huiusmodi monasterium pertinentium. - Quod perpetua exemptione ab omni molestia, infestatione et permutatione frui statuitur. — Privilegia quoque omnia regum, et eorum oblationes confirmantur. - Decretum libertatis et exemptionis. — Anathema contra violatores privilegii huius.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Balduino abbati monasterii S. Edmundi, quod Badrices-Hurde nuncupatur, in Anglia constituti, eiusque successoribus, in perpetuum.

(1) Ex Alford, Annal. Eccles Angl. ad ann. 1071, a xvm.

Qui si pretium requirat, ad Apostolicam rendom

Solitae clau-

Exordium.

Quae cura Ecclesiarum Romanis Pontificibus inesse

Confirmatio

huiusmodi mo-

nasterium per-

bonorum

tinentium:

salis mater, et omnium Ecclesiarum princeps, universas Ecclesias communi iure et dispositione contineat; pleraque tamen inveniuntur, quae in singulare patrocinium S. R. E. commendari, ac proprie eius iuri applicari ac summitti cupiunt: quatenus singulari providentia et caritate suae Matris amplexae, usquequaque liberiores et munitiores existant; et ad exercenda divinae servitutis obseguia, inde tranquillitatis et praesidii munitiones accipiant, unde magisterium sacrae Traditionis expectant. Si igitur in eadem Apostolica Scde praesidenti haec solicitudo et cura singularis incumbit, ut ex ipsa consideratione regiminis, omnibus tam in defensione et corroboratione diligentiam, quam in spiritali speculatione et doctrina vigilantiam, quantum Deo auxiliante praevalet, circumferre debeat; valde congruit, ut si quando ea, quae ad honorem et utilitatem Ecclesiarum Dei pertinent, ab eo postulantur, benevola donatione concedat; et ad sinum Matris, idest S. R. E. domicilium, propriae commendationis devotione fluentes, egregia benignitate affectuque custodiendi suscipiat. Nos itaque, dilectissime fili Balduine, in apostolatus administratione, non nostris meritis, sed divina locati gratia, aequitatem tuae postulationis, et commissae tibi congregationis; necnon charissimi filii nostri Willelmi regis benignae interpellationis vota attendentes; videlicet ut praedictum monasterium S. Edmundi, cui divina dispositione præesse dinosceris, in tutelam et defensionem S. R. E. susciperemus, eiusque statum et attinentia bona apostolici privilegii firmamento muniremus; cum omni benevolentia et charitate vobis concedendum esse pervidimus.

Quapropter in hac praesenti sanctionis nostrae pagina (salva quidem in omnibus huius Sedis reverentia) concedimus et confirmamus tibi tuisque successoribus praefatum monasterium cum omnibus, quae nunc sibi iure pertinent, aut in fu- | Alexandri Papae: anno videlicet domi-

Quamquam Sedes Apostolica, univer- | turum, Deo annuente, ibi conferenda sunt, ut sine omni molestia et inquietudine illud in vestra gubernatione teneatis; statuentes, et apostolica authoritate corroborantes, ut idem monasterium in hoc statu et monastico ordine perpetua stabilitate permaneat; nec aliqua potestas saecularis aut ecclesiastica eumdem venerabilem locum ad episcopalem sedem mutare possit, aut debeat. Et quaecumque donationes rerum, aut libertatis, eidem monasterio regiis statutis et praeceptis traditae sunt, aut in posterum pro tur. Dei nomine conferendae, ex nostra apostolica confirmatione ratae illibataeque permaneant: salva Primatis episcopi canonica reverentia. Igitur ad honorem Dei, et praedicti monasterii utilitatem cupientes hanc nostram constitutionem sempiterna stabilitate teneri, sancimus, et apostolica auctoritate firmamus, ut nullus rex, dux, comes, episcopus, abbas, seu aliqua persona saecularis, aut ecclesiastica, iam saepe fatum monasterium, vel fratres ibi Deo servientes inquietare praesumat; nec aliquid eorum, quae nunc iure habet, aut in futurum, Deo concedente, adquisierit, cuiuscumque modi sint, ab eo alienare, aut invadendo diripere, nec aliqua occasione vexare, aut sine licentia abbatis tenere audeat. Si quis autem temerario ausu haec nostra statuta contaminare praesumpserit, aut infringere, anathematis laqueo se innodatum, et iudicio superni Iudicis plectendum esse cognoscat. Qui vero piae devotionis intuitu huius nostrae sanctionis custos et observator extiterit, et bona sua ad amplificationem eiusdem monasterii contulerit, aut conferre studuerit, apostolicae benignitatis gratiam consequatur, et aeternae retributionis gloria repleatur. Bene valete. Datum Laterani vi kal. novemb. per manus Petri S. R. E. presbyteri cardinalis, et bibliothecarii, anno xi pontificatus domini

Quod perpetua exemptione omni molestia, infestatione et permutatione frui

An. C. 1071

Privilegia quoque omnia regum, et eorum oblationes confirman-

Decretum liemptionis.

contra violatores privilegii An. C. 1071

simo primo, indictione x.

Dat. die 27 octobris anno Domini 1071, pontif. Alexandri anno xi.

### XXIV.

Concessio privilegiorum monasterii Floriacensis, bonorumque ad illud spectantium confirmatio (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Papa pastor generalis. — Papa abbatem fratrem vocat. — Decretum confirmationis, ac libertatis bonorum ad Floriacense monasterium spectantium. - Abbas Floriac. ratione corporis S. Benedicti primus inter Galliae abbates. — Eiusdem omnimoda exemptio ab episcopali iurisdictione. — Abbas a monachis eligendus, et a quo placuerit episcopo benedicendus. - Episcopi nullam subjectionem a fratribus possint exigere, dum eos sacris initiant, vel sacerdotes ordinant. — Abhas Floriacensis tantum a provinciali concilio, vel Papa iudicari possit. - Floriacenses possunt recipere omnes monachos studio meliorandae vitae; et eiicere omnes discolos. - Confirmatio privilegii huius: -Atque anathema contra eius violatores. — Signum Alexandri PP.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Guillelmo venerabili abbati Floriacensis monasterii, ubi venerabile corpus beati Benedicti requiescit; eiusque successoribus regulariter intrantibus, in perpetuum.

Fxordium.

Si in Apostolica Sede praesidenti haec solicitudo et cura singularis incumbit, ut ex ipsa consideratione regiminis omnibus Ecclesiis et venerabilibus locis tam in temporali defensione et corroboratione diligentiam, quam in spirituali speculatione et doctrina, quantum Deo auxiliante praevalet, vigilantiam adhibere debeat; valde congruit, ut earum provectui et utilitatibus, quae sub tutela sanctae Romanae Ecclesiae specialiter constitutae sunt, tanto impensioris curae studium impertiatur, quanto et generalis providentiae corpus cum caeteris, et singularem apostolici privilegii lineam prae cae-

(1) In inventario rescriptorum authenticorum edidit Ioannes a Bosco Biblioth. Floriac. pag. 142.

nicae incarnationis millesimo septuage- | teris sortiuntur. Nos itaque in apostolatus administratione, non nostris meritis, sed divina locati gratia, petitionibus tuis, charissime fili et frater in Christo Guillelme, cum omni charitate et benevolentia consentientes, venerabili loco, cui præesse dignosceris, tibi quoque tuisque successoribus, nostrae apostolicae defensionis et confirmationis privilegia, praedecessorum nostrorum statuta servantes, impendimus; statuentes, et apostolica authoritate corroborantes, ut ipsum monasterium et possessiones eius, res tam mobiles quam immobiles, seu cuiuscumque modi bona sint, quae nunc ibidem iuste sunt collata, vel in posterum Deo annuente a fidelibus conferenda, sine omni inquietudine sub tua tuorumque successorum gubernatione firma et inconvulsa permaneant, ut nulla potestas saecularis, ecclesiastica, seu aliqua persona magna vel parva, idem monasterium vel eius pertinentia invadere, vel comminuere, aut in quocumque molestare audeat; nec subjects illi personas sine voluntate abbatis distringere; vel quidquid fiscus exigit, aliquo modo praeripere praesumat. Addimus etiam, ut quia venerabilis Pater Benedictus, monachorum legislator, ex divina gratia dux est monasticae religionis, sit etiam, qui eidem monasterio praefuerit, primus inter abbates Galliae. Nec aliquis de ordine sacerdotali, archiepiscopus scilicet, aut episcopus, aut inferioris ordinis, eum inquietare, nec contra voluntatem ipsius ad idem monasterium venire, aut aliquam ordinationem facere, vel missas celebrare praesumat. Ut omni tempore quieti et saecuri absque omni molestia vel controversia monachi in eodem monasterio Deo servire possint. Abbas vero, qui ordinandus ibi est, cum electione fratrum pro- dus, et a quo pter vitae meritum, et honestatem morum, et non propter turpia lucra, seu pro pecunia eligatur; et absque ulla calumnia a quocumque episcopo, prout sibi placuerit, benedicatur.

Papa pastor

Papa abbatem fratrem

Decretum confirmationis ac libertatis bonorum ad Floriac. monasterium spectantium.

Abbas Floriac. ratione corporis S.Benedicti primus inter Galliae

Eiusdem omnimoda exemptio ab episcopali iurisdi-

Abbas a monachis eligenplacuerit episcope benedicendus.

Episcopi nullam subjectionem a fratribus possint exigere, dum eos sacris initiaut, vel sacerdotes ordinant.

Abbas Floriacensis tantum a provinciali concilio, vel Papa iudicari possit.

Floriacenses possunt recipere omnes inonachos studio meliorandae vitae, et discolos.

Confirmatio privilegii hu-

De sacerdotibus vero aut diaconibus ( ordinandis id observetur, quod in regula praecipitur: ne saltem aliquis episcopus subjectionem ab eis requirat, quos ordinaverit: nec umquam officio dignos ordinare differat.

Denique, si contigerit, ut abbas accusetur criminalibus causis, non unius episcopi iudicio determinetur sententia, sed provincialis concilii expectetur censura; aut si forte maluerit appellare Sedem Apostolicam, res ad Romani Pontificis deferatur audientiam. Et quotiescumque necessitas urgebit eum venire Romam, ei in omnibus liceat. Sed et solvendi et ligandi eam potestatem habeas, quam antecessores tui per romana privilegia probantur habuisse. Quod si peccatis habitatorum terrae exigentibus, excommunicationis anathema ad eos pervenerit, id privilegium eidem monasterio indulsimus, ut fratres eiusdem congregationis, exclusis aliis omnibus, ipsi absoluti divinum officium peragant. Visum quoque nobis est, ut hanc licentiam eidem tribuamus: ut fratres, qui in quibusdam coenobiis degunt, quod vivere regulariter nequeant, si voluerint studio meliorandae vitae ad ipsum ducem monachorum confugere, permittatur eis in eodem coenobio tamdiu degere, si contenti fuerint monastica consuetudine, eiicere omnes quousque in suis monasteriis videatur ordo redire. Permittimus etiam, ut si alicuius de ipsis fratribus onerosa conversatio fuerit, ipse potius cum suo detrimento discedat, quam alios inquinet.

Haec igitur omnia, quae huius praecepti decretique nostri pagina continet, tam eidem abbati, quam cunctis in eo, in quo est, ordine locoque successuris, in perpetuum servanda decernimus. Si quis vero regum, sacerdotum, atque quarumlibet personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire temptaverit: vel de ecclesia Sanctae Mariae cum omnibus appendiciis, pertinentibus ad ipsam Ecclesiam, quae

est in castro Sancti Bricii, quam Robertus dominus ipsius castri ipsi monasterio contulit, aliquid abstulerit; potestatis honorisque sui dignitate careat; reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate agnoscat. Et nisi illa, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, et digna satisfactione acta emendaverit, sub anathematis interdictione sit; atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem, eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri lesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis recipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat.

Atque anathema contra eius violatores.

An. C. 1071

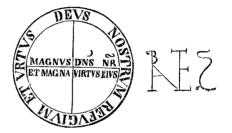

Signum Vle-

Datum Lucae vii idus novembris per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, anno xI pontif. domni Alexandri Papae, indictione decima.

Dat. die 7 novembris anno Domini 1071, pontif. Alexandri anno xi.

### XXV.

Monasterium S. Prosperi (deinde S. Petri) Regiensis, ordinis Cassinensis, in protectionem Sedis Apostolicae recipitur, eius bona confirmantur, novaque eidem conceduntur privilegia (1).

### SUMMARIUM

Proœmium. — Abbatis monasterii S. Prosperi electionem secundum S. Benedicti regulam faciendam constituit. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur. — Bona eiusdem enumerantur et confirmantur. — A quacumque iurisdictione ecclesiastica vel saeculari libe-

(1) Margarin, Bollar, Casin, par. 11.

rum declaratur. — Irritum, quidquid contra hoc privilegium actum fuerit, decernitur. — De electione abbatis absque venalitate, et favore facienda. — Excommunicatio adversus violatores huius privilegii.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectissimo et reverendissimo filio Giselberto abbati venerabilis coenobii Sancti Prosperi confessoris Christi, ubi sacratissimi eius cineres, conditi, et ossa reservantur, subter civitatem Regium constituti; et per eum cunctis successoribus ipsius inibi regulariter promovendis, in perpetuum.

Prog mum.

Abbatis mo-

speri electio-

nem secun-

dum S. Bene-

faciendam

constituit.

dicti regulam

Quemadmodum regi, defendi, et gubernari ab illo, a quo sumus, optamus, ita per universum orbem christianum, iuxta quod nobis commissum esse constat, a singulis provisoribus Ecclesiarum Dei, prout cuicumque eorum expedit, sperare non dubitamus. Ideoque huic operi tanto vigilantius insistere debemus, quanto, permittente Deo, malefactorum saevitiam hoc tempore adversus ovium domini pastores, nullo resistente, efferatam attendimus. Quapropter iusta et salubri suggestione tua, carissime frater Giselberte abbas, ad utilitatem tuam successorumque tuorum commoti et commoniti, per huius nostrae apostolicae constitutionis paginam confirmamus et corroboramus venerabili cœnobio Sancti Prosperi Regiensis episcopi, ut electio et ordinatio abbatis ipsius monasterii fiat omnino secundum regulam S. Benedicti (1). Et quia a sanctae recordationis domino videlicet Stephano Papa sanctissimo privilegium, et a beatissimae memoriae Conrado, et Enrico eius filio, imperatoribus, ac nonnullis aliis regibus praecepta, et a venerabili Sigefredo, et Adelberto praedictae sanctae Regiensis Ecclesiae episcopis decreta, non solum de ipsa abbatum electione, verum et de omnibus rebus, ipsi monasterio iuste acquisitis vel acquirendis, constant; secundum tenorem illorum, et quod maius est, secundum veritatis et iustitiae rationem, per huius nostrae auctoritatis privilegium nominatim concedimus, atque decernimus

(1) Vide superius.

ipsi venerabili coenobio Sancti Prosperi. quod in tutela beati Petri et nostra successorumque nostrorum perpetuo suscipimus: fundum ipsius ecclesiae Sancti Prosperi sub urbe Regii sitae, cum coemeterio ipsius et novem iugeribus terrae, cum cappella Sancti Nazarii, quam a praeposito ecclesiae eiusdem Sancti Prosperi, intra castrum eiusdem civitatis sitam, per commutationem iuste factam, abbas, qui tunc temporis erat, accepit: nec non et omnem illam terram de Corticella, vel in circuitu ipsius monasterii, quae ab episcopis vel canonicis eiusdem loci, vel a quibuscumque fidelibus iam dicto monasterio data est: insuper duodecim mansos in Fossula, quatuor in Palude, quatuor in Campagnola, tres in Quingente, unum in Curtenova, unum in Gurgo, unum in Fossudunde, quinque in Bagnolo, et cappella Sanctae Mustiolae cum suis pertinentiis, unum mansum in Crustulo Veteri, unum in Vico de Sebregato, unum in Magno Casale, et cappella Sancti Silvestri, cum dominicatu de eadem villa Magno Casale: tres mansos in Regio, et dominicatum Regii, Braidam Regis, et omnem terram praedicti monasterii circa eamdem civitatem sitam: tres mansos in Rodano, tres in Marmirolo, unum in Miano, unum in Bubiano, unum in Piano, unum in Mulazzano, unum in Planzo, unum in Castro Oleriani: et curtem de Nassetto cum Lama Fraularia, et a campo, et rivum de Nasseto, quae a Carolo rege piissimo per praeceptum iuxta fines ibi designatos Regiensi Ecclesiae data esse dignoscitur; et terram, quam dedit Rolandus filius Eriberti: in Mutilena quatuor mansos cum cappella, et quadam parte castri: in Albinea quatuor mansos, et cappellam Sanctae Mariae in Pisignano cum oliveto sibi adiacente: in Vergnano duos mansos, et octo mansos, quos dedit Ardicio filius Attonis, filii Gandulfi; et cappellam Sancti Damiani in Medula quam dedit Ubertus; vineam cum septem mansibus; cappellam Sancti Petri

Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur.

Bona eiusdem enumerantur et confirmantur. ALEXANDER II PP.

in Convanello cum omnibus suis perti- libet parva magnaque ecclesiastica, saenentiis: in Spetiano unum mansum: in Sancto Floriano unum: unum in Monte Barazonis: et quamdam partem in cappella Sancti Martini in Revere, et quatuor partes, in praedicta Revere, duas in ecclesia Sanctae Mariae, unam in Sancto Florentino, unam in Sancto Laurentio; duos mansos in Pulianello: et quicquid intra Italicum regnum iuste possidet, vel si non possidet, iuste possidere debet. Itaque tam ea, quae praediximus, quam quae devotione quorumque fidelium iuste acquisitura deinceps fuerint, in perpetuum sine alicuius inquietudine, ut praefatum monasterium sub tutela beati Petri perpetualiter suscipimus, possidere apostolica auctoritate sancimus. Illud etiam ob reverentiam tanti confessoris, praecipuique Domini, praesenti auctoritate tibi, dilectissime fili Giselberte abbas, tuisque successoribus, et quibus tu, vel quem supradicti monasterii fratres iusserint, in sacerdotali officio positis, apostolico privilegio concedimus, ex charitate, quae Deus est, in virtute Sancti Spiritus, auctoritate beati Petri coelorum clavigeri confirmamus, ut populis per saecula undequaque sanctissimi confessoris suffragia expetendo concurrentibus: sive ipsius terrae incolis ad eamdem Ecclesiam convenientibus: ad honorem Dei et beatissimi Prosperi confessoris devote super ipsius sacris reliquiis solemnes et publicas missas celebrare, et pane Verbi Dei eos congrue reficere; atque saepius praenominati domini et magni patroni, videlicet beatissimi Prosperi, meritis, et nostra praesenti auctoritate roborati, eorum devotas confessiones suscipientes, vestrorum ipsarum, aliorumque orationum, sermonum quoque, vigiliarum, ieiuniorum etiam, et eleemosynarum illis subministrantes praesidium, delictorum eorum expiandorum conferatis solatium. Praecipimus quoque, ne quis eiusdem civitatis episcopus, sed nec quidem ali-

cularisve persona quidquam earum, quae supra taxavimus, pervertere audeat; sed nec aliquam potestatem exercere contra eumdem vestrum coenobium, neque quavis occasione inibi missas celebrare, aut ordinationem aliquam quamvis parvissimam, sine voluntate abbatis et fratrum. agere; aut excommunicationem contra eos ferre, vel aliquod officium aut sepulturam mortuorum concedere audeat, qui non vult aeternaliter damnari, et perpetuo anathemate feriri. Quod si aliquo umquam tempore apparuerit aliquis, qui contra haec ire velit, auctoritate beati Petri, ut praediximus, irritum habeatur, quod praesumpserit appetere; neque a te, vel a tuis successoribus obediatur. Porro, super electione seu ordinatione abbatis, in quod maxime salus coenobitarum com- te, et favore petit, hoc in fine repetimus, ut tanto tenacius haereat praesentium et futurorum mentibus, quanto pro sui speciali vel singulari utilitate inculcatur crebrius. Si quis ergo quocumque ingenio per aliquam venalitatem vel humanam gratiam, defuncto abbate, successorem ei subrogare praesumpserit; aut aliter, quam a beatissimo Patre nostro Benedicto constitutum est, in electione vel ordinatione abbatis egerit, electio illa vel ordinatio auctoritate sanctae Romanae et Apostolicae Sedis omnimodo habeatur irrita; et auctores eius vel mediatores, nisi resipuerint, perpetuo damnati sint anathe- ius privilegii. mate maranata. Hinc huius privilegii transgressor, quicumque temere tentare praesumpserit, districto anathemate se condemnatum noverit, nisi forte resipiscens, digne satisfecerit. Qui vero devotus conservator extiterit, divinis repleatur benedictionibus, et principis apostolorum auctoritate ab omnibus delictorum saorum absolvatur nexibus. Amen.

Datum Lucae quarto idus martii per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae presb. cardin. et bibliothecarii; anno xi quis primas, vel metropolitanus, aut quae- | pontificatus domini Alexandri II papae;

Irritum . quidquid contra hoc privilegium actum fuerit, decer-

De electione abbatis absque venalitafacienda.

A quacumque iurisdictione ecclesiastica . vel saeculari liberum declaratur.

dominicae vero incarnationis mexxii, indictione x.

Dat. die 12 martii anno Domini 1072, pontif. Alexandri anno xi.

### XXVI.

De monachis ex Cantuariensi Ecclesia non expellendis (1). (Simile omnino decretum leg. superius inter Leonis IX const.)

### SUMMARIUM

Causa decreti. - Gregorii PP. ad Augustinum epistolae fragmentum. - Et aliud ex epistola Bonifacii PP. ad Angliae regem et ad Laurentium archiepiscopum.

Alexander episcopus servus servorum Dei, reverendissimo fratri in Christo Lanfranco, venerabili Cantuariorum archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Causa decreti.

Gregorii PP,

ad Augustinum epistolae

fragmentum.

Accepimus a quibusdam, venientibus de vestris partibus ad limina sanctorum apostolorum Petri et Pauli, quod quidam clerici, associato sibi terrenae potestatis, laicorum videlicet auxilio, diabolico spiritu repleti, moliuntur de ecclesia Sancti Salvatoris in Dorobernia, quae est metropolis totius Britanniae, monachos expellere, et clericos inibi statuere. Cui nefario operi molitionis suae hoc adiicere conantur, ut in omni sede episcopali ordo monachorum extirpetur; quasi in eis non vigeat authoritas religionis. Qua de re zelo Dei compulsi scrutinium de privilegiis Ecclesiarum fieri praecepimus, et venit ad manum statutum praedecessoris nostri, beatae memoriae Gregorii Maiòris, de Ecclesiis Angliae; quomodo scilicet praecepit Augustino gentis vestrae apostolo: « Ut eiusdem Ordinis viros, cu-» ius et ipse noscitur esse, poneret in » praefata sede metropolitana. Cuius » praeceptionis inter alia haec subnexa » sunt. Quia tua, inquit, fraternitas, mo-» nasterii regulis erudita, in Ecclesia » Anglorum, quae nuper auctore Deo ad » fidem perducta est, hanc debet con-» versationem instituere, quae initio na-» scentis Ecclesiae fuit Patribus nostris,

» in quibus nullus eorum ex iis, quae » possidebat, aliquid suum esse dicebat; » sed erant illis omnia communia, quam » communionis regulam ordini mona-» chorum permaxime congruere, nemo » qui dubitat. » Hinc habetur epistola Bonifacii, qui quartus a beato Gregorio Eclesiae Romanac, cui authore Deo praesidemus, praefuit; quam Athelberto regi Anglorum, et Laurentio archiepiscopo praedecessori vestro misit; in qua quibusdam praemissis, huiusmodi censura anathematis usus est:

« Gloriose, inquit, fili, quod ab Apo-» stolica Sede per coepiscopum nostrum » Mellitum postulastis, libenti animo con-» cedimus; id est, ut vestra benignitas in et ad Lauren-» monasterio in Dorobernensi civitate » constituto, quod sanctus doctor noster » Augustinus, beatae memoriae Gregorii. » discipulus, S. Salvatoris nomini con-» secravit (cui ad praesens præesse dino-» scitur dilectissimus frater noster Lau-» rentius), licenter per omnia monacho-» rum regulariter viventium habitatio-» nem statuat; apostolica auctoritate de-» cernentes, ut ipse vestrae salutis prae-» dicatores monachi, monachorum gre-» gem sibi associent; et eorum vitam » sanctitatum moribus exornent. Quae » nostra decreta si quis successorum no-» strorum, regum, sive episcoporum, » clericorum, sive laicorum, irrita facere » tentaverit, a principe apostolorum Pe-» tro, et a cunctis successoribus suis » anathematis vinculo subiaceat, quoad-» usque, quod temerario ausu peregit, » Deo placita satisfactione poeniteat, et » huius inquietudinis vestrae emenda-» tionem promittat ». Unde quia ratione, dictante, quieti Ecclesiarum utile esse perpeximus, praesens decretum supranominatorum Patrum confirmamus, et vice apostolorum sub eodem anathemate eos constringimus, quicumque huic obviare (1) Ex Alford. loc. cit. ad annum 1072, n. xix. | contenderint.

Et alind ex epistola Bonifacii PP. ad Angliae regem tium archiepiscopun.

### XXVII.

Ecclesia, ab Altmanno Pataviensi episcopo ad regularem canonicorum vitam in territorio Pataviensi constructa, confirmatur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio bonorum huic Ecclesiae datorum. — Omnia haec ad communem tantummodo usum deservire decernit. — Decretum pro immunitate Ecclesiae eiusdem.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri in Christo Altmanno Pataviensi episcopo, et per eum Ecclesiae, quam in territorio eiusdem civitatis in portu Reni fluminis construxit, et in honore Sanctae Trinitatis, et Passionis Domini nostri Iesu Christi, sanctorum Andreae apostoli, Pantaleonis martyris, et sancti Nicolai confessoris consecravit, in perpetuum.

Exordium,

Convenit apostolico moderamini religiosis desideriis et petitionibus ea benignitate, et pietatis studio condescendere, effectumque praebere; ut, dum spiritualis auctoritas officii sui debitum peragit, dum pia fidelium statuta roborandum venerabilibus locis praesidium defensionis impendit, hinc effectus supernae retributionis lucretur initium, quod in parando beneficio non minor fuit caritas, quam potestas; hoc enim et honorum studiis spe proficiendi augumentum tribuit, et opus proprium fructu profectionis Deo acceptabile reddit. Itaque, dilecte frater, carissima sancti Petri silia imperatrice Agnete semper Augusta indicante nobis, te in suburbio civitatis tuae iuxta portum praedicti fluminis Reni, ad communem et regularem canonicorum vitam ecclesiam construxisse; et ut eam iuxta propositum tuae devotionis et constitutionis apostolicis privilegiis firmaremus, tum ipsa partes tuas referente, tum ipso pro te sanctissimo desiderio postulante, tanto propitius utriusque voluntati annuendum esse iudicavimus, quanto et tua vota iusta esse certius intelligimus, et illius desideria divino accensa spiritu ubique prosperari cupimus. Concedentes

(1) Ex tom. II Metropol. Salisburg.

igitur tibi, et praefatae Ecclesiae huius nostri apostolici decreti privilegium, sancimus et apostolica auctoritate statuimus, ut clerici, qui vel nunc in cadem Ecclesia sunt ordinati, sub communi semper vita, et claustrale conversatione consistant; ad quorum communem usum confirmamus, et incommutabiliter tenenda decernimus, determinate quidem, et ea quae praenominata imperatrix Augusta pro remedio animae suae donavit.

Confirmatio bonorum huic Ecclesiae datorum

An. C. 1073

Enumerat possessiones tum ab imperatrice, tum ab episcopo huic Ecclesiae donatas.

Haec, inquam, omnia, et quaecumque etiam innominata bona eidem Ecclesiae vel nunc iuste collata sunt, vel in posterum Deo disponente conferenda, eo tenore et auctoritate ad communem usum fratrum ibidem Deo famulantium decernimus et corroboramus; ut communem et regularem vitam ducentes, nihil de bonis Ecclesiae praeposito et singulari usui vendicent. Ut haec igitur nostra decreta adiuvante Domino undique firma illibataque permaneant, apostolica authoritate constituimus, ut nullus rex, imperator, dux, comes, episcopus, vel archiepiscopus, seu aliqua persona saecularis aut ecclesiastica, praefatam Ecclesiam ab eo statu et ordine, quem superius confirmavimus, divellere, aut aliqua perturbatione impedire praesumat, vel quicquam de rebus et bonis Ecclesiae invadere aut diminuere, vel ab usu fructuum subtrahere audeat. Siguis autem contra huius nostrae sanctionis decreta temerario ausu venire tentaverit, usque ad dignam satisfactionem anathematis laqueo se irretitum noverit. Qui vero haec eadem fideli devotione observare curaverit, divinae remunerationis gratiam, et apostolicae benedictionis hic et in futuro conseguatur abundantiam. Datum Romae v non. martii per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae presbyt. cardinalis ac

Omnia hæc
ad communem
tantummodo
usum deservire decernit.
Decretum
pro immunitate Ecclesiae

eiusdem.

bibliothecarii, anno xII pontificatus domini Alexandri II Papae, indictione XI.

Dat. die 3 martii anno Domini 107:3,
pontif. Alexandri anno XII.

## XXVIII.

Confirmatio bonorum, ac privilegiorum concessio Eremo Campi Amabilis congregationis monachorum eremitarum Camaldulensium.

#### SUMMARIUM

Procemium. — Decessorum Pontificum de Ecclesiarum bono solicitudo. — Eremus sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur. — Enunciatio locorum eremi. — lussio, quod a nemine perturbentur monachi; — Et in celsitudine contemplationis perseverent. — Licentia recipiendi ordines a viciniori episc. si ordinarius sit canonice impeditus. — Excommunicatio in violatores huius indulti. — Gratia illud observantibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rustico priori, et cunctae eius congregationi, de loco, qui dicitur Campus Amabilis, in perpetuum.

Proœmium.

Nulli fidelium venit in dubium, quin Sedes Apostolica, eo quod princeps existat omnium Ecclesiarum, omnibus hoc iure, et debita solicitudine, Ecclesiis præesse debeat, ut non solum eas catholicae religionis unitate concludat, sed generaliter ab his, quae extrinsecus promoventur, sua auctoritate salvet et muniat. Inter quas tamen complures inveniuntur, quae speciali et propria commendatione in tutelam eiusdem Sedis Apostolicae se contulere, et speciali caritate et studio suae Matris amplexae, securiores et liberiores ab omni infestatione consisterent. Quas ut dignum erat, ita in suo sinu Romana suscepit Ecclesia, tantaque protexit undique diligentia, ut omnibus ornamenta, presidia, nonnullis quoque et gratiam consecret (1) amplificationis. Cuius rei nobis plurima exempla sanctissimi viri praedecessores nostri reliquere, qui ante nos in ea, quam diximus, Apostolica Sede fulgentes, pro honore Eccle-

Decessorum Pontificum de Ecclesiarum bono solicituda,

(1) Conferret.

siarum Dei, et earum exaltatione magis, quam pro vita aut salute sua, soliciti fuere. Novimus monasteria plurima, et caetera ecclesiastica bona, quae a religiosis viris ad patrocinium et defensionem Apostolicae Sedis sunt delata, cum summa caritate ab illis suscepta, et privilegio apostolicae defensionis quasi muro munita sirmissimo. In qua re quam sancte fecerint, et illorum nobis ostendit gloria. et ipsius rei tam fructuosa gratia. Nam cum oratoria in pace et tranquillitate consistunt, ecclesiastica beneficia pauperes Christi nutriunt, laus Deo condigna depromitur, et remedia peccatorum tam vivis quam defunctis pie impenduntur.

§ 1. Unde nos in eadem Apostolica Sede, non nostris meritis, sed divina locati gratia, oratorium Sancti Salvatoris in Campo Amabili constructum, et omnes cellas ipsi adhaerentes et circumcirca adiacentes, et omnia ad ipsum pertinentia, communi rogatione fratrum, in tutelam apostolicae auctoritatis, et nostram successorumque nostrorum suscipimus defensionem: salva quidem suae Matricis Ecclesiae debita et canonica reverentia; volentes, ut tam pia fidelium animarum devotio, quibus idem oratorium fuit incaeptum, et adhuc usque productum, Deo crescat, et illis eorumque posteris et successoribus, ad salutem corporis et animae proficiat. Sic denique ipsum oratorium et praedictum locum, cum omnibus cellulis et hospitiis suis, seu universis rebus ad eum pertinentibus, in nostram defensionem suscipimus, ut tam illa, quae modo habere et tenere videtur, quam quae in antea Deo largiente iuste acquirere poterit, ubicumque posita fuerint, sub Apostolicae Sedis custodia et tuitione consistant.

§ 2. Primo itaque loco ponimus eremum et oratorium situm in loco, qui dicitur Campus Amabilis. Secundo, hospitium cius, quod dicitur Fons Bonus. Tertio coenobium, quod est constructum in loco, qui dicitur Cerreto, qui est infra comita-

Eremus sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur.

Enunciatio locorum eremi. tum Vulterensem. Quarto, in loco, qui dicitur Agna. Quinto, in loco, qui dicitur Monte et Soci. Sexto, in loco, qui dicitur Arcina. Septimo, in loco, qui dicitur Challiano et Punina. Octavo, in loco, qui dicitur in Chio, et ecclesia S. Sa-

Iussio, quod a nemine perturbentur monachi;

vini. Nono, in loco, qui digitur Fogiano. § 5. Sancimus igitur hoc nostro privilegio, ut neque rex, imperator, dux, comes, aut pointifex, aut aliqua persona, idem oratorium aut fratres ibi Deo servientes, eiusque territoria, aut aliqua sibi iuste modo, aut antea pertinentia, invadere aut molestare, vel aliquo modo inquietare praesumat. Libertatem vel licentiam ecclesiastici iuris, quam hucusque habere visi sunt, seu quam iuste in antea habere poterunt, in hac eadem serie confirmamus, et perpetuam fore statuimus. Ne quis etiam malas consuetudines superinducat, quibus idem oratorium a sua religione turbetur, apostolica auctoritate prohibemus.

Et in celsitudine contemplationis perseverent. § 4. Ita tamen volumus et constituimus, ut iam dietum oratorium cum cellis suis omni tempore, eo modo atque tenore, quo prius inchoatum est, et ad nostra usque tempora productum, maneat in suo vigore atque habilitate; scilicet ut semper eremitico tramite contemplativae vitae celsitudine perseveret. Nec liceat cuiquam umquam, aut abbatem ibi ponere, aut coenobium facere, sed semper solitariae vitae locus ipse sit deditus, et firmitate continua dedicatus.

Licentia recipiendi ordines a viciniori episcopo, si ordinarius sit canonice impeditus.

§ 5. Hoc quoque, vestra caritate rogante, et huic Apostolicae Sedis privilegio annectimus, ut si quando opportunum fuerit, aliquem ex vestra congregatione in ecclesiasticos gradus ordinari, et episcopus, ad cuius parochiam iam pertinet praedictum oratorium S. Salvatoris, seu aliqua ex ecclesiis vel cellulis vestris in antea pertinebit, simoniaca haeresi fuerit depravatus, ut rite et canonice episcopale non possit implere officium; tunc libera facultas et licentia pateat vobis, adire catholicum et bene viventem episcopum,

Bull. Rom. Vol. II.

7

ubicumque in vestra vel proxima provincia inveniri potuerit, ut ab ipso ecclesiasticis gradibus et officiis ordinari ex vestra congregatione dignus esse possit. Sacris enim canonibus, et bonis congruit moribus, ut sicuti qui ordinandi sunt, bonae vitae rectaeque scientiae existere debent, sic iuxta Apostoli sententiam illi, qui manus ordinandis imponunt, irreprehensibiles, et absque crimine inveniantur.

- § 6. Si quis autem temerario ausu, quod fieri non credimus, contra huius nostrae apostolicae auctoritatis confirmationis seriem agere tentaverit, sciat se esse excommunicatum a beato Petro apostolorum principe, et nostra apostolica auctoritate.
- § 7. Qui vero custos et observator huius nostri privilegii extiterit, benedictionis gratiam, et vitam aeternam a Domino consequi mereatur.

Dat. Lucae iv kalend. novembris per manus Petri S. R. E. presbyteri cardinalis ac bibliothecarii, anno duodecimo pontificatus ipsius domini Alexandri Papae II.

Dat. die 29 octobris anno Domini 1073, pontif. Alexandri anno XII.

## XXIX.

Privilegium Ecclesiae Petri Damiani (1).
(Aliud privilegium Eremo Petri Damiani concess. Leo PP. IX, const. Convenit etc., dat. anno 1050).

## SUMMARIUM

Ecclesia haec, sive potius oratorium, sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur. — Anathema contra quid in illud attentantes.

Alexander episcopus servus servorum Dei, omnibus Eugubinis, elero et populo, fidelibus videlicet Sancti Petri, salutem et apostolicam benedictionem.

Non ignorat sancta vestra devotio, dilectissimi fratres et filii, quia Ecclesiam carissimi fratris et coepiscopi nostri Petri

(1) Inter Damiani opera initio tomi ui.

Excommunicatio in violatores huius

An. C. 1073

Gratia illud observantibus.

Ecclesia hace, sive potius oratorium, sub tutela Sedis Apostolica suscipitur. Anathema

contra quid in

illud attentan-

Damiani, in beati Lucae evangelistae nomine consecratam, nos in beati Petri apostolorum principis nostraque tutela ac defensione suscepimus, salva reverentia, et utilitate sanctae Romanae Ecclesiae; eamque, ut ad orationis et sacrificii gratiam vigeat, ac illibata permaneat, ex Apostolicae Sedis auctoritate firmamus. Quapropter quicumque praedictum oratorium qualibet machinatione vel studio destruere, vel hostiliter impugnare tentaverit, ab omnipotenti Deo ac beato Petro apostolo excommunicandum se esse non ambigat; et usque ad satisfactionem congruam excludendum se a liminibus sanctae Ecclesiae, prout dignum est, perhorrescat; sicut dicit Apostolus: Si quis templum Dei violaverit, disperdat et illum Deus (a). Qui praefatum locum sanctum pro Christi amore coluerit, et intemeratum atque incolumem servare studuerit, ipse quoque per intercessionem beati Petri templum Christi fiat, et benedictionem sui Redem-

XXX

ptoris haereditate possideat.

Confirmatio erectionis Ecclesiae in Wisegrad, quae totius Bohemiae caput et metropolis declaratur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Historia fundationis Ecclesiae in Wisegrad. - Haec Ecclesia totius Bohemiae caput et metropolis constituitur. - Dos Ecclesiae. - Annuus census Apostolicae Sedi persolvendus. — Usus mitrae et sandaliorum pro sacerdotibus altari S. Petri ibidem ministrantibus. — Sacramenta ibidem episcopus conferre si negaverit, a quolibuerit petantur episcopo. -Confirmatio praecepti huius.

Alexander servus servorum Dei, urbis Romae Episcopis et Papis suis successoribus, nec non catholicis episcopis, sanctaeque Romanae Ecclesiae subjectis cunctis, utriusque vitae prosperitatem et apostolicam benedictionem a summo Deo cum omnibus Sanctis.

(a) 1, Corinth. 3. (1) Ex Cosmae Pragensis Chronico inter Rer. Bohem. Script. ed. Marquardo Freherio.

Ea, quae Dominus Deus suam per clementiam ad augmentum Apostolicae Sedis condonare dignatus est, ad agnitionem omnigenarum linguarum, hoc sub chirographo propagari volumus. Primum quidem misericordiam Dei super nos diffusam liquide annunciamus. Bohemorum dux Wratislaus vir christianus, fidei integerrimus amator, rebus in bellicis magnificus triumphator, quod serenissime ubique terrarum claruit, limina apostolorum Petri et Pauli honestos per nuncios quotidie visitans, nos caeterosque in Dei servitio devotissimos omni beneficio non minime praeteriens, piae mentis devotione innotuit: Multa ante tempora votum Deo vovi, quod adhuc nequaquam implevi. Ecclesiam in honore Salvatoris nostri, cuius ubique protectione munitus, vestrae pietatis auxilio aedificare cupio. Dictis talibus auditis, pontificalis apex ut adcresceret, sanctorum Patrum numero septuaginta duorum communi consilio penitus collaudavimus. Igitur ad haec perficienda Ioannem episcopum Tusculanensem fundamentum dare misimus, cuius in praesentia ipse praefatus dux cophinos terra onustos duodecim propriis humeris portasse videbatur. Locus ergo, in quo est erecta, Wisegrada cognominatur, quod sonat liberaliter altior civitatibus. Quam sacrosanctam Ecclesiam totius provinciae caput dici, venerari sanximus; praediis, mancipiis, auro, argento, caeterisque ornamentis decenter ditatam comperimus. Episcopi eius sub dominio suis de decimis trecentos homines ad eamdem Ecclesiam segregaverunt; praesul Pragensis ducentos, Olomucensis centum, fratrum suorum Conradi et Ottonis consensu. Hoc itidem asylum tutamini beati Petri principis apostolorum, cunctisque in eius sede sessuris firmiter commendavit. Marcas XII de ea- Annuus census dem Ecclesia ad pedes universalis Papae, persolvendus. quicumque erit, omni anno offerendas sub Christi testimonio destinavit. Huius vero conditionis gratia cunctis celsior in eadem regione ut videretur Ecclesiis, qualicumque

Exordium.

Historia fundationis Ecclesiae in Wisegrad.

Hace Ecclesia totius Bohemiae caput et metropolis constituitur.

Dos Ecclesia.

Petri ibidem

Sacramenta ıbidem episcopus conferre a quolibuerii petantur episcopo.

Confirmatio praecepti hu

Usus mitrae apparamento septem cardinales altari S. etsandaliorum Petri ministrare student, mitra, sanbus altari S. daliis; simili modo ipsius Ecclesiae praeministrantibus positum, presbyterum, diaconum, subdiaconum incedere, praecipimus. Laudes, quas sub diademate statutis diebus proclamare solemus, solummodo in ista Ecclesia adstante duce summa diligentia Christum collaudare permittimus. Chrisma baptizandi, consecrationem clericorum, si negaverit, episcopus loci illius invidia diaboli attactus, obnegare si praesumpserit, nostri decreti iudicio apud quemlibet episcopum inveniat, et accipiat. Nemine autem praepediente, omnem iniuriam in romana synodo libere proclamet. Scripta istarum literarum sigillo impresso, supra venerandum corpus beati Petri apostoli posuimus; maxime ea pro causa, ut siquis Dei inimicus, mandatorumque eius contemptor, hoc divellere voluerit, sciat se ab omnipotenti Deo in perpetuum condemnatum, ac cum coetibus sanctorum nil commune fore; sed cum diabolo inextinguibili gehennae incendio aeternaliter concremari. Data haec in manus Petri praepositi Sancti Georgii in palatio Lateranensi, sub Henrico rege silio Henrici gloriosissimi imperatoris; vii idus maii (1).

## XXXI.

Bulla contra simoniam in Lucensem Ecclesiam invectam in collationibus benesiciorum (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Alexander II antea Lucensis episcopus. — Simoniaca labes prave in Lucensem clerum invecta. - Simoniaci

(1) Privilegium hoc pro Ecclesia in Wisegrad ab Alexandro II in Concilio Romano datum, quodque ex Cosmae Pragensis Synchroni auctoris Chronico excripsimus, Pagio Lenivri videtur vel reddititium, vel saltem interpolatum; cum stylus ab omnium aliorum stylo prorsus diversus sit, illudque non paucas difficultates patiatur. Porro huius Concilii mentio nulla penes auctores, Cosma Pragensi excepto, habetur. (2) Ex Tabulario Canonic. edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1.

a Chalcedonensi concilio damnati. - Quae Deo offeruntur, sacra fiunt. — Eodem modo qui sacrum ordinem, ac qui sacram Ecclesiae rem vendunt, vel emunt. - Divisio reddituum ecclesiasticorum in quatuor partes facienda. - Simonia damnata in Veteri Testamento. — Simoniaci a sancta Ecclesia longe projiciendi. — Qui columbarum venditores; - Qui nummularii intelligantur. — Exemplum Ananiae et Saphirae. - Contra eos, qui in suum, vel consanguineorum usum vertunt Ecclesiae res. - Simonia omnium peccatorum origo. - Decretum, ne quis episcopus pretio conferat beneficia; — Sed gratis ordinet. - Et non ditiores, sed probatiores moribus eligat ad ministrandum Ecclesiae. - Sed gratis dandum, gratisque accipiendum. — Nihil dandum fabricae, aut denariis Ecclesiarum, nec quod pauperibus sit tribuendum, pro acceptione beneficii - Privatio beneficii et gradus, - Atque anathema contra inobservantes. - Subscriptio Alexandri PP.

ALEXANDER II PP.

Alexander episcopus servus serverum Dei, Lucensis Ecclesiae clero et populo, in perpetuum.

Cum divina Providentia idcirco nos in Sede Apostolica constituere voluerit, ut omnium Ecclesiarum generalem curam gerere debeamus; tum maxime illi Ecclesiae studium nostrae devotionis solicitum est exhibendum, in qua ante susceptum universalis regiminis opus, ecclesiastici officii necessitate laboravimus. et cui privata quodammodo dilectione prius deservire studuimus. Circa Lucensem itaque Ecclesiam tanto specialius nostrae devotionis studium desideramus impendere, quanto et illi privata eius et publica omnium cura compellimur providere. In ea igitur quod multis temporibus male pullulasse, et in robur iam inveteratae malitiae comperimus excrevisse, divini verbi gladio succidere, et penitus extirpare optamus, ut Deo volente erutis spinis vitiorum in fertilem postmodum messem semen illic satum valeat abundare. Ex multis temporibus hoc detestabile malum intra ipsam Ecclesiam inolevisse cognovimus, ut nulli unquam clerico, quamvis labes prave in religioso, quamvis scientia et moribus rum invecta. praedito, ecclesiasticum beneficium con-

Exordium.

Alexander II antea Lucensis episcopus.

Simoniaca

Chalcedonensi concilio dam-

Ouae Deo offeruntur, sa cra fiunt;

qui sacrum ordinem, ac qui siae rem venmunt.

Divisio reddituum ecclesiasticorum in quatuor partefacienda.

Simonia dam nata in Veter Testamento.

cederetur; nisi ei, qui profano pecuniae munere illud emere studuisset: fiebat Ecclesia, et res eius ita venalis, veluti quaedam terrena et vilis merx a negotiatoribus ad vendendum exposita. Quod malum, quam detestabile, quantum Deo sanctisque sit contrarium, et sacri canones docent, et fere omnibus manifestum existit. Chalcedonense namque concilium, unum ex principalibus, simili poena condemnat eos, qui sacram manus impositionem, per quam Spiritum Sanctum confert, mercari dignoscuntur. Utrosque enim authoritate inexpugnabili illos a beneficio, istos sacro ordine iubet repelli. Sacrorum vero canonum authoritate docemur, omnia, quae Deo vel eius Ecclesiae offeruntur, sacra fieri ipsa oblatione; nullaque autem sacra fieri possunt nisi Spiritu Sancto, a quo omnis sanctificatio procedit. Nam sicut omnis quaelibet res, cum imperatori Eodemmodo defertur, imperialis efficitur; sic cum ex voto Deo vel sanctis offertur, divina ac per sacram Eccle- hoc sanctificata cognoscitur. Non igitur midunt, vel e. rum, si pari poena constringit cos, qui aut sacrum ordinem, aut sacram rem Ecclesiae vendere seu emere audent, cum neutrum nisi Sancti Spiritus dono valeat sanctificari. Praeterea cum sacrorum canonum authoritas quatuor ex rebus Ecclesiae iubeat fieri portiones, quarum una pauperibus. altera fabricis Ecclesiarum sit impendenda, tertia episcopo, quarta clericis conferenda; sicut pauperibus Ecclesiis singulae partes gratis sunt concedendae, ita quoque reliquae partes nec ab ipso episcopo vel clero sunt retinendae, aut vendendae; sed eis pro Evangelii praecepto, et officii sui labore eodem modo conferendae. In Veteri quoque Testamento cum adhuc gratia Evangelii non coruscaret in mundo, legimus scelus hoc quantum abominabile esset, cum tempore Ieroboam quicumque volebat, implebat manum suam, et fiebat sacerdos excelsorum; et propter hanc causam peccavit domus Ieroboam, et deleta est de superficie terrae. Si vero domus Ieroboam ob hoc deleta est quod pecuniam |

accipiens constituebat sacerdotes in excelsis, non immerito de libro vitae caelestis corum nomina delentur, qui interventu pecuniae sacerdotes vel clericos in domo Dei constituunt. Puto enim, quod hi tales nunquam adverterunt Psalmistae sententiam, dicentis: Quia non cognovi negotiationem, introibo in potentias Domini (a). Nam si quis ideo intrat in potentias Domini, quia non cognovit negotiationem; aperte consequitur, ut non intret in eas, qui negotiationes, maxime ecclesiasticarum rerum, non solum cognoverit, sed etiam exercuerit. In Novo autem Testamento humani generis Redemptor omnes ementes et vendentes de templo eiiciens, cathedras vendentium columbas evertit, nummulariorum effudit aes, praecepti sui authoritate denuncians, et dicens: Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis (b). In quo Salvatoris facto vigilanter est advertendum, quod non dicitur cathedras vendentium movisse, sed evertisse. Levius utique ferendum esset, si talium negotiatorum cathedrae moverentur, quam si everterentur. Sicut per Ioannem dominica voce Angelo idem praedicatori Ephesi Ecclesiae dicitur: Age poenitentiam, et prima opera fac; alioquin, veniam ad te, et movebo candelabrum tuum de loco suo (c). Illud quoque in eodem facto sollicite considerate, quod per totum testum sancti Evangelii nusquam reperitur, Dominum tanta severitate, tam districta censura iustitiae peccantes corripuisse, cum non solum eloquio increpans, verum etiam facto flagello de funiculis verberans omnes climinavit de templo; aperte demonstrans, quod tales negotiatores non sicut caeteri peccatores sunt corripiendi, sed a templo Dei, scilicet sancta Ecclesia longius sunt iiciendi. proiiciendi. Nam sicut per columbarum venditores illi denotantur, qui sacram manus impositionem vendere conantur; sic per nummularios ecclesiastici beneficii venditores designantur, qui domum Dei,

(a) Psalm. Lxx. 16. (b) Matth. xxi. 12 et seq. (c) Apoc. 11. 5.

Simoniaci a sancta Ecclesia longe pro-

Qui columbarum vendi-

Qui nummularii intelligantur.

Exemplum Ananiæ et Saphiræ.

An. C. 1073

Contra eos, qui in suum, vel consanguineorum usum vertunt Ecclesiae res.

nium peccatorum origo.

teste Evangelio, speluncam latronum efficiunt, quia ab huiusmodi mercatoribus, quidquid possunt, capiunt, et gladio suae malitiae, non corpora, sed, quod peius est, animas trucidare noscuntur. Tempore vero apostolorum cum multi rerum suarum pretia ad pedes eorum ponerent, Anania et Saphira, inspirante Sancto Spiritu, voto cordis pretium agrorum suorum Deo obtulerunt, qui postmodum, quia suggerente diabolo, partem ipsius pretii retinere conati sunt, voce B. Petri principis apostolorum Spiritui Sancto mentiti esse dicuntur; et quam grave scelus contraxerint, utriusque repentina morte monstratur. Si ergo illi initio surgentis Ecclesiae tam horribili poena divinitus sunt puniti pro eo solummodo, quod partem pretii retinuissent, quod solo voto Ecclesiae obtulerant; quid dicendum est de his mercatoribus, qui non suas, sed res Ecclesiae in usus suos, et propinquorum suorum non verentur vertere? Profecto sicut deterius est distrahere, vel comparare res Ecclesiae, non quas ipsi Ecclesiae conferunt, seu quas pro animabus suis fideles offerunt, quam solam pretii partem rerum a se oblatarum retinuisse; sic talium negotiatorum interitus gravior et profundior, quam illorum esse convincitur. Ex hac quoque pessima venditione pene malorum simonia om- omnium semina pullulare noscuntur. Nam hi, qui res Ecclesiarum, et potiora earum pretio student acquirere, non Deo vel eius Ecclesiae velle famulari, sed soli mammonae velle servire veridica ratione probantur. Sicut etiam sanctus Gregorius de simoniacis testatur, non vitam moribus componere, non scientia curant exornare; sed solummodo aurum et pecuniam, quibus res emant Ecclesiae, inhiantes desiderant congregare. Ac si tandem malitiae suae votum impleverint, et data numerosa pecunia, rerum ecclesiasticarum penes se dominium habere caeperint, tunc aperiunt, qua intentione Ecclesiae militare decreverunt. Toto enim mentis annisu, undecumque possunt, corradere pecuniam stu- | vitae meritis tribuantur; nec audeat ullus,

dent, ut, quae prius evacuaverant, possint redimplere marsupia; cuius aviditate impulsi sacris non parcunt altaribus, sed veluti fures et sacrilegi profanas eis manus iniiciunt, pauperibus et Ecclesiarum fabricis decimas et oblationes iuste et canonice competentes, more praedonum diripiunt, a mortuis etiam quasi fisci exactores importunis clamoribus velut tributa exigunt. Terras quoque, quas fideles pro suis peccatis Ecclesiae contulerunt, quia eas ex toto vendere non possunt, ob vilissimum reditum, pecunia accepta, quibusque concedunt. Inter se autem, ubi de lege divina, et de animarum salute esset tractandum, litibus et contentionibus, clamoribus et iniuriis praestrepere non desistunt. Quibus ad cumulum suae damnationis non sufficit, quod ipsi percunt, sed insuper laicos, quibus ducatum rectae viae praebere debuerant, secum malo exemplo trahunt in profundam inferni voraginem. Quapropter ego Alexander S. R. E. et Apostolicae Sedis episcopus, immo minister indignus, tot et tanta mala in multis Ecclesiis, et maxime in Lucensi Ecclesia, ex iniqua concupiscentia fieri conspiciens, ne sanguis iniquorum a districto ludice de manu nostra requiratur, illa extirpare, et penitus eradicare decrevimus. Constituimus itaque, et praesenti decreto firmamus (sicut olim nostri decessores fecisse noscuntur), ut nullus deinceps episcoporum beneficium Ecclesiae, quod quidam canonicam, vel praebendas, seu etiam ordines vocant, pro aliquo pretio vel munere clericis audeat unquam conferre. Sed etiam ministros et servitores Ecclesiae gratis et absque ulla venalitate in sancta Ecclesia studeant ordinare. Nec eligant in domo Domini, qui maiores sacculos pecunia conferant; sed eos, qui moribus et disciplina atque scientia divites, pro officio suo ipsam valeant substentare Ecclesiam. Sponsae Christi donaria non pro libito cuiusque, invito sponso venalia fiant; sed gratis, et pro

Decretum, ne quis episcopus pretio conferat beneficia;

Sed gratis ordinet;

Et non ditiores, sed probatiores moribus eligat ad ministrandum Ecclesiae;

Scd gratis dandum, gra piendum.

An. C. 1073

Nihil dandum fabricae, aut donariis ecclesiarum, nec quod pauperi-bus sit tribuendum, pro-acceptions be-• neficii.

Privatio beneficii et gra

Atque anainobservantes.

Subscriptio Alexandri PP.

cuiuscumque gradus sit clericus, per se vel per interpositam personam aliquo ingenio pretium vel dare vel promittere; nec ipsi episcopo, nec alicui ex eius ministris, sed cuicumque magnae vel mediocri aut parvae personae. Ne vero calliditas et fraus diaboli sub specie religionis aliquos suae malitiae laqueo capiat, constituimus, et eodem modo firmamus, ut nullus cuiuscumque gradus clericus pro Ecclesiae beneficio aliquid audeat conferre, aut fabricae Ecclesiarum, vel donariis Ecclesiarum, seu etiam, quod pauperibus sit tribuendum, quia, teste Scriptura, qui aliquid male accipit, ut quasi bene dispenset, potius gravatur, quam iuvatur. Quod si aliquis divinorum praeceptorum, et animarum salutis immemor, praefatum beneficium Ecclesiae iniqua cupiditate ductus vendere vel emere temerario ausu praesumpserit; sicut in Chalcedonensi concilio definitum est, gradus sui periculo eum subiacere decernimus; nec ministrare possit Ecclesiae, quam pecunia venalem fieri concupivit; et insuper terribili anathematis mucrone perfossus (nisi resipuerit) ab Ecclesia Dei, quam lacsit, modis omnibus abscindatur.

Ego Alexander solius Dei miscricordia Sanctae Romanae et Apostolicae Ecclesiae Praesul, et Lucensis episcopus, in hoc decreto ad confirmandum ss.

# XXXII.

Decreta circa collationem beneficiorum in Lucensi Ecclesia, et sacrum ministerium inibi peragendum (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Contra ordinationes per saltum, et sacras praebendas simoniace acceptas. — Partitio praebendarum in Lucensi Ecclesia facta. — De ratione in iis conferendis servanda. — Ita tamen, ut pretium nullum intercedat. - Missa solemnis, sive conventualis cum canonicis horis in eadem Lucensi Ecclesia qualibet (1) Ex Ughell. loc. cit.

die celebranda statuitur. — De pluribus beneficiis non retinendis; — Sed uni tantum serviendum Ecclesiae. — Inobservator decreti huius beneficio et gradu privatur, - Atque anathematizatur. -Mexandri PP. subscriptio.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Lucensis Ecclesiae canonicis ac filiis per omnia dilectis, corumque successoribus, in perpetuum.

Quamvis ecclesiasticae disciplina censurae pro officio a Deo nobis commisso nos admoneat, vigilanti cura universis Ecclesiis toto orbe terrarum diffusis providere; speciali tamen speculatione nostrae Luceusi Ecclesiae pro posse nos opitulari oportet, cuius regimen, antequam ad Apostolicae Sedis curam vocaremur, divina nobis imposuit Providentia. Unde cum omnibus simpliciliter, huic tamen dupliciliter oculum nostrae speculationis intendere oportet. Nam quia inimico humani generis insidiante, sanctae Matris Ecclesiae compositos mores, ab antiquis Patribus institutos, prava quorumdam temeritas, seu potius cupiditas violare non metuit, ideirco studiosos solicitosque convenit esse, ut, quae mala quotidie pullulant, mucrone iustitiae resecentur. Nam, carissimi filii, ut vestra bene novit dilectio, in nostra praelibata Ecclesia pessima inoleverat consuctudo, ut ordines, et canonicae ipsius Ecclesiae sic passim et indiscrete cuique tribuerentur, ut ille sacerdotalis ordinis iniret officium, qui nec dum etiam Hostiarii vel Lectoris ministerium suscepisset. Nec stabili ordine sortitum fuerat, quis missarum solemnia celebrare, quis sanctum Evangelium, vel Apostolum legere debuisset. Indisciplinatis ctiam et saecularibus clericis, vita ei scientia longe ab ecclesiastica doctrina seiunctis, praelibatae Canonicae conferebantur; nec tamen absque interventu pecuniae, vel ctiam praemiorum; qui ipsam etsacras præ-Ecclesiam potius perturbare, quam moribus videbantur ornare. Quae omnia quantum Deo et ecclesiasticae religioni contraria et inimica existant, nullum igno-

Exerdiem

Contra ordinationes per saltum,

bendas simo. niace acceptas

Partitio præbendarum in Lucensi Ecclesia facta.

De ratione in iis conferendis servan-

Ita tamen, ut pretium nullum interce-

Missa solemnis, sive conventualis cum canonicis horis in eadem Lucensi Ecclesia quali-bet die celebranda statui-

Quapropter divino adiutorio simul, et apostolica fulti authoritate, haec deinceps resecanda, et in melius reformanda decernimus, eo scilicet tenore ac ratione, ut ex triginta ordinibus, qui in iam nominata Ecclesia esse noscuntur, duodecim presbyteris traderentur, qui quotidie missarum solemnia, et quae sacerdotali officio congruunt, peragere possent: septem vero diaconos, totidem subdiaconos, in his septem ordinibus, qui competenter ecclesiasticum officium iuxta ordinem suum adimplere valerent: reliquos vero choro tantummodo deputavimus. Eos ergo in praefatis ordinibus ita eligi decrevimus, ut si quando Deo vocante aliquis eorum ex hac luce decesserit, loco eius nullus alius subrogetur, nisi ille, qui decedentis officium integritate vitae, et puritate scientiae valeat adimplere; ut si presbyter fuerit decessor, loco eius vel presbyter substituatur, vel qui eodem anno presbyterii valeat honorem accipere. Similiter de diaconibus et subdiaconibus cadem ratio, idemque ordo procedat. Horum autem omnium ordinationem, ita Deo annuente, volumus canonice fieri, ut nulla venalitatis fraus, vel pecuniae interventus aliqua possit ratione subripere; sed gratis et absque ullius commodi ratione consistat, nisi ordinandus non statuto pretio, sed sua sponte ad utilitatem vel honestatem Ecclesiae aliquid largiri voluerit. Avaritiam etenim de templo Dei eliminandam, sacrum testatur Evangelium, quod refert, et Dominum per se ipsum nummulariorum aes effudisse, et cathedras vendentium columbas evertisse. Officium autem ipsius Ecclesiae ita ad honorem Dei fieri volumus, ut omni die una solemnis missa cum diacono et subdiacono hora tertia celebretur cum canonicis horis, sicut consuetudo deposcit Matricis Ecclesiae. Illud quoque non minima cor- | facto ad confirmandum ss.

rare putamus; vobis autem tanto verius sunt cognita, quanto diutius sustentata.

rectione indigere prospeximus, quod qui- De pluribus beneficiis non dam clericorum plus suae avaritiae quam retinendis; Ecclesiaae consulentes, in duabus vel etiam in tribus Ecclesiis ministrare noscuntur; et cum uni vix congrue et opportune sufficient, ambitu pecuniarum illecti duabus vel tribus, sicut diximus, suum officium pollicentur; sicque sit, ut cum plures vicissim percurrunt, nullam canonice et iuste regere valeant. Quapropter hanc quoque causam in melius reformantes, constituimus, et praesenti decreto firmamus, nullum, qui in maiori et Matrici Ecclesia deinceps fuerit ordinatus, aliam praeter ipsam posse tenere Ecclesiam; sed, sicut sacri praecipiunt lum Ecclesia. canones, ipsa et sola contentus, ut competens in ea possit exercere servitium. Nec vaget, et instabilis huc illucque discurrat; sed singulari Ecclesiae, quasi fixus et immobilis perseveret. Quod si quis temerario ausu haec omnia, quae salubriter ad utilitatem sanctae Ecclesiae constituta sunt, violare vel infringere temptaverit, noverit, se apostolica auctoritate, nisi resipuerit, gradus sui periculo subiacere, et ecclesiastici beneficii fieri expertem; et insuper pro sua temeritate a clero repulsus, laicorum tantum communioni deputetur. Si vero adhuc quoque obstinato animo in eadem pertinacia manere praesumpserit, et admonitus ad hoc, quod salubriter decrevimus, reverti noluerit, a liminibus sanctae Matris Ecclesiae, quam impugnare non desinit, alienus existat. Conservator autem huius nostrae canonicae dispositionis, apostolica sit munitus intercessione, et gaudeat caelesti repletus benedictione.

Ego Alexander solius Dei misericor- Alexandri PP. dia, licet indignus, Sanctae Romanae et Apostolicae Ecclesiae Praesul, et Lucensis episcopus, in hoc decreto a me

Sed uni tan-Jum servien-

Inobservator decreti huius beneficio et gradu priva-

Atque anathematizatur.

subscriptio.

## XXXIII.

Decretum de non alienandis bonis, ad Ecclesiam Lucensem spectantibus (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Decessorum episcoporum incuria in conservandis Ecclesiae bonis. — Ilinc invecta simoniae labes. — De iis non alienandis; — Nisi in pignus cogente necessitate. — Omnia huiusmodi bona Lucensi episcopo confirmantur. — Anathema contra inobservantes. — Et si episcopus sit, privationis poenam incurrat. -Alexandri PP. subscriptio.

Alexander episcopus servus servorum Dei, clero et populo sanctae Lucensis Ecclesiae, in perpetuum.

Exordium.

Quamvis circa omnes Ecclesias, per orbem terrarum longe lateque diffusas, pro earum gubernatione oculum nostrae speculationis intendere oporteat; praecipue tamen erga Lucanam Ecclesiam attentissime vigilare nos convenit, quia ei propter episcopatus suscepti administrationem, et pro universalis apostolicae consideratione duplicater quodammodo providere compellimur. Qua de causa haec nostri cordis, Deo aspirante, voluntas semper inhaerere debebit, ut quae in ea vel incuria vel malitia quorumdam hactenus male pullulare cognovimus, resecare et emendare studeamus; et quae ad honorem et salutem ipsius Ecclesiae spectare videantur, congrue ordinare et firmiter statuere debeamus. Ante nostra etenim tempora praecessores nostri, qui eidem Ecclesiae praeesse visi sunt, seu propter carnalium propinquorum affectus, seu pecuniae amore illecti, vel etiam quorumdam potentium nimia importunitate devicti, castella, terras, possessiones ipsius Ecclesiae ita indiscrete superflua effusione largiti sunt, ut nec sibi, nec familiae suae, vel reliquis sibi ministrantibus, prout congruebat, in propriis necessitatibus succurrere potuissent. Fiebat itaque propter rerum penuriam, ut ordines sacros, et ecclesiastica officia, quae pure et absque ulla venali-

Decessorum ерівсорогим incuria in conservandis Ecclesiae bonis.

Hine invecta simoniae la bes.

(1) Ex Ughell, loc. cit.

tate, solo vitae aeternae intuitu, concedi oportet, pro pecuniae et diversorum munerum exactione, profanis quibusdam, et indignis tribuerent; et, quod omnes catholicos detestari et abominari oportet, de morte animae vitam corporis sustentarent. Proinde divina inspiratione commoniti, ne de caetero tam grave peccatum ex occasione paupertatis emergat, praesenti decreto constituimus, et apostolica auctoritate firmamus, ut nullus deinceps pontificum, quibus ipsa sancta Ecclesia commissa fuerit, castella, mansos, terras, possessiones, quas non modo ad manus nostras habemus, vel quas ipsa Ecclesia in antea, Deo largiente, pure et absque contradictione acquisitura est, praeter illa, quae in beneficium hucusque dari consueverunt, aliquo ingenio alienare vel auferre, seu alicui dare moliatur, nisi necessitate cogente, in pignus ea sine malo ingenio ad tempus tradiderit, ca ratione, ut ante statutum tempus cas persolvat, et recipiat. Ita sane omnem alienationem, et quamcumque dationem penitus interdicimus, ut nemo in posterum praesumat, praedictas res Ecclesiae vel per beneficium dare, aut per libellum concedere, aut quovis modo alicui personae tribuere, nisi tantum agricolis et laborantibus, et ipsi episcopo vel eius misso aut ministeriali rationem reddentibus; sed omni tempore intactae et illaesae subsistant ad utilitatem episcopi, et suae necessitatem familiae substentandam. Ne vero in dubium venire possit a quarum rerum traditione nos nostrosque successores per omnia volumus abstinere, praesentis decreti pagina nominatim illas inscrere, et adnotari praecipimus; ne vel ipsos episcopos, vel procaces et importunos petitores latere possit ipsarum rerum notitia. Hic enumerata bona consulto relinquuntur. Haec itaque omnia, quae praesenti decreto usmodi bona Lucensi epiconnumeravimus, et si quae alia noviter scopo confiracquirenda, quae Deus in manus nostras vel nostrorum successorum, sicut supe-

De iis non alienandis:

Nisi in pinus cogente necessitate.

rius dictum est, dare voluerit, eo modo p ordinamus, et firma stabilitate componimus, ut semper deinceps ad manus Lucensis episcopi teneantur, et ad privatas eius rationes spectare videantur, ut ex his valeat suae utilitati simul et honestati consulere, ac suae familiae decenter necessitati succurrere. Si quis nostrorum successorum haec, quae salubriter ad Ecclesiae honestatem, et ipsius episcopi utilitatem statuta sunt, temerario ausu infringere, vel violare praesumpserit; vel carnali amore vel iniqua cupiditate devictus, contra haec aliquo ingenio venire temptaverit, pro sua praesumptione nodo excommunicationis et maledictionis alligatum se esse cognoscat, et ab episcopali officio usque ad satisfactionem removendum, itaut omne damnum, quod ex sua malitia sibimetipsi et Ecclesiae ex hac re intulit, resarcire cogatur. Ut vero omnia, quae superius comprehensa sunt, firma et illibata Deo authore serventur, hanc decreti paginam manus nostrae subscriptione, et sigilli nostri impressione confirmari praecepimus.

Et si episcopus sit, privationis pænam

incurrat.

Anathema

servantes.

Alexandri PP. subscriptio.

† Ego Alexander solius Dei misericordia, licet indignus, Sanctae Romanae et Apostolicae Ecclesiae praesul, et Lucensis episcopus, in hac constitutionis a me factae pagina ss.

# S. GREGORIUS VII

PAPA CLVII

Anno aerae Christi comm. MLXXIII.

Hildebrandus S. R. E. archidiaconus electus est Pontifex, et in Lateranensi basilica inthronizatus die 22 aprilis 1073, cum adhuc Alexandro Papae in eadem Ecclesia parentaret: dilata tamen est ordinatio in presbyterum ad octavam Pentecostes: qua facta, die 29 iunii anni eiusdem in natali apostolorum in Summum Pontificem, assumpto sibi Gregorii VII nomine, con-

Bull. Rom. Vol. II.

secratus est. Sedit in pontificatu annos xII, mensem 1, dies 1v ab electionis die computandos. Fuit autem temporibus Michaelis Ducadis, mox Nicephori Botoniatis, ac post huius monachatum Alexii Comnenii in Oriente imperatorum, in Occidente vero regnante Henrico IV Germaniae rege, ac post depositionem eius Rodulpho Svevorum duce. Postquam plurimos pro Ecclesia Dei labores, maximosque pro vindicandis eiusdem Ecclesiae auctoritatisque apostolicae iuribus vexationes pertulisset, obdormivit in Domino die 25 maii anno 1085, corpus vero in Ecclesia S. apostoli et evangelistae Matthaei sepulturae traditum est. Vacavit sedes fere ad annum.

Schisma vigesimum tertium.

In Romano Pontificatu sedente Gregorio VII, gravissimum schisma passa est Ecclesia ab Henrico IV Germaniae rege, qui usum investiturarum, quas pro Ecclesiis contra canones dare consueverat, sibi a Gregorio in secunda Romana synodo interdictum egre ferens, virus, quod Saxonica gente in rebellione persistente, pectore celaverat, ea devicta evomit in Pontificem, coactoque Wormatiae conciliabulo, eum a pontificatu deponere tentavit. Haec cum innotuissent Gregorio, diem regi indixit, lataque excommunicationis sententia, omnibus christianis iuramento, quod illi fecerant, solutis, ipsum regia dignitate privavit. Veniam petenti, quamquam subdole, non est denegata, et dignitas restituta. Sed brevi ad crimina relabentem iterata depositio et excommunicatio percussit. Quare iratus rex apud Brixiam schismaticorum conventum habuit, in quo Guibertus Ravennatensis archiepiscopus antipapa electus est, et Gregorius Papa depositus die 23 iunii anni 1080. Anno vero sequenti, die 12 martii, capta ab Henrico rege per vim urbe Roma, Guibertus inthronizatus est apud S. Petrum, et Clemens III nominatus. In schismate vixit, quamvis ab UrAn. C. 1073

municatus, annos xxi, subitaque morte peremptus est, incunte mense octobri anni 1100, cuius ossa Ravennae sepulta, Paschalis II PP. anno 1106 exhumari et in fluenta proiici fecit.

# I.

Significat comiti de Roceio sub quadam conditione eam Hispaniae partem concessam, quam a Saracenorum manibus eriperet: prohibet alios principes iure eamdem regionem cum copiis ingredi, partemque illam illius provinciae sibi vindicare, nisi interveniat aequa pactio persolvendi iura S. Petri (1).

#### SUMMARIUM

Regnum Hispaniae ab antiquo iuris S. Petri. — Hugo cardinalis S. R. E. presbiter legatus A. S. ad id missus.

Gregorius in Romanum Pontificem electus omnibus principibus in Terram Hispaniae proficisci volentibus, perpetuam salutem in Domino Jesu Christo.

Regnum Hispaniae ab antíquo iuris S. Petri.

Non latere vos credimus, regnum Hispaniae ab antiquo proprii iuris sancti Petri fuisse; et adhuc, licet diu a paganis sit occupatum, lege tamen iustitiae non evacuata, nounulli mortalium, sed soli Apostolicae Sedi ex aequo pertinere. Quod enim auctore Deo semel in proprietates Ecclesiarum iuste pervenerit, manente eo, abusu quidem, sed ab corum iure, occasione transeuntis temporis, sine legitima concessione divelli non poterit. Itaque comes Ewlus de Roceio, cuius famam apud vos haud obscuram esse putamus, terram illam ad honorem sancti Petri ingredi et a paganorum manibus eripere cupiens, hanc concessionem ab Apostolica Sede obtinuit, ut partem illam, unde paganos suo studio, et adiuncto sibi aliorum auxilio, expellere posset, sub couditione inter nos factae pactionis ex parte sancti Petri possideret. Qua in re et labore quicumque vestrum sibi adhaerere

(1) Extract. ex Archiv. Vatic. Extat quoque inter epist. decret. Summ. Pontif. a card. Carafa edit. aano 1591, tom. 111, pag. 555.

voluerit, omni charitatis affatu commonitus erga honorem sancti Petri talem animum gerat, ut ab eo et munitionis auxilia in periculis, et merita fidelitatis praemia securus accipiat. Si autem aliqui ex vobis seorsum ab illo propriis copiis eamdem terram aliqua in parte intrare paraverint, decet, ut militiae causam ex animi devotione quamiustissimam sibi proponant; iam nunc omni voto concipientes et ex corde statuentes, ne capta terra easdem, quas illi, qui nunc Deum ignorantes, eam occupant, iniurias sancto Petro faciant. Hoc enim neminem vestrum ignorare volumus, quoniam, nisi aequa pactione persolvendi iuris sancti Petri, in regnum illud animadvertere statueritis, potius vobis apostolica auctoritate, ne illuc tendatis interdicendo, contra feremur, quam sancta et universalis Mater Ecclesia idem a filiis suis, quod ab hostibus patiendo, non iam proprietatis suae, sed filiorum detrimento saucietur. Quamobrem hunc dilectum si- nalis S. R. E. lium Hugonem et cardinalem Sanctae Romanne Ecclesiae presbyterum in partes stolicae Sedis illas misimus, in cuius ore nostra ad vos consilia et decreta plenius apertiusque differenda, ac vice nostra disponenda posuimus. Datum Romae secundo kalendas maii, indictione undecima.

Dat. die 30 aprilis anno Domini 1073, pontif. Gregorii anno 1.

## II.

Monasterium Andaginense S. Huberti in Arduenna in tutelam Apostolicus Sedis suscipitur, cique bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Roman. Pontificum mos suscipiendi monasteria in protectionem Sedis Apost. — Quorum exemplo monasterium Andaginense sub desensione eiusdem Sedis fore declaratur. — Confirmatisque bonis

(1) In Hist. monast. huius edidit Edmundus Martène Veter, Script, collect, tom. IV.

presbyter legatus Apo-

omnibus ad illud pertinentibus, solius abbatis regimini subjicitur. — Anathema 'in temeratores privilegii huius. — Bona servantibus.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Theoderico abbati monasterii Sancti Petri Sanctique Huberti Andaginensis in Arduenna constituti, suisque successoribus regulariter ibidem canonice intrantibus, in perpetuum.

Exordium.

Romanorum Pontificum

mos susci-

piendi mena-

steria in pro-

tectionem Sedis Apostoli-

cae:

Nulli fidelium est in dubio, quin Sedes Apostolica, eo quod universalis mater, et omnium Ecclesiarum princeps est, omnibus his iure, ac debita solicitudine præesse debeat, ut non eas catholicae tantum religionis unitate concludat, sed generali circumspectione etiam ab his. quae extrinsecus promoventur, pro sua auctoritate salvet, et muniat; inter quas tamen cum plures inveniantur, quae speciali et propria commendatione in tutelam eiusdem Sedis Apostolicae se contulerunt, ut speciali caritate et studio suae Matris amplexae usquequaque securiores, et liberiores ab omni infestatione consisterent, quas, ut dignum erat, ita Romana suscepit Ecclesia, tantaque protexit undique diligentia, ut omnibus munimenta praesidii, nonnullis quoque gratiam conferret augendi. Cuius rei plurima a nobis exempla sanctissimi viri reliquerunt, qui ante nos in illa, quam diximus, Apostolica Sede fulgentes, pro honore Ecclesiarum Dei, et exaltatione earum magis, quam pro vita aut salute sua, soliciti fuerunt; suscipientes monasteria et venerabilia loca in patrocinium apostolicae defensionis, et confirmantes ea propriis privilegiis, quatenus ex quotidiana tranquillitate ardentius in devotione divinae servitutis, et in omni bono proficerent. Qua in re quam pie, quam sancte fecerunt, et illorum nobis ostendit gloria, et ipsius rei tam fructuosa gratia. Nam cum oratoria in pace et tranquillitate consistunt, et ecclesiastica beneficia pauperes Christi nutriunt; cum vero laus Deo digne promitur, et remedia peccatorum tam vivis quam defunctis impen-

stolica non nostris meritis, sed divina locati gratia, suscepti officii debitum considerantes, praefatum monasterium, cui tu, dilecte fili, et praenominate abbas, iusdem Sedis præesse dignosceris, tuo rogatu in tutelam Apostolicae Sedis, et nostram et successorum nostrorum defensionem suscepimus, confirmantesque et corroborantes tibi per praesentis paginam privilegii, ecclesiam Sanctae Mariae super Axonam sitam, et ecclesiam S. Sulpitii super Mosam, caeterasque possessiones tam in villis, quam castellis, caeterisque ecclesiis, et terris cultis aut incultis, seu in omnibus rebus mobilibus et immobilibus, quas nunc iure possidet, aut in posterum Deo miserante acquiret, quatenus omnia ad communem utilitatem fratrum inibi Deo famulantium sub tuo tuorumque successorum regimine et congrua dispensatione semper inconvulsa illibataque permaneant. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et nisi vel ea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore et sanguine Dei Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem iuxta servantibus eidem loco, pax Domini nostri lesa Christi, ut hic fructum bonae actionis recipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Subscripsit autem manu propria Domnus Papa:

MISERATIONES TUÆ, DOMINE, SUPER OMNIA OPERA TUA

Bene valete.

Datum Laterani kalendis maii per duntur. Unde nos in eadem Sede Apo-Imanus Petri S. R. E. presbyteri cardi-

Quorum cxemplo monasterium Andaginense sub defensione efore declara-

Confirmatisque bonis ombulli be sudia pertinentibus,

Solius abbatis regimini subiicitur.

Anathema in temeratores privilegii hu-

Bona servan-

nalis et bibliothecarii, anno primo pontificatus domni Gregorii VII Papae, indictione x1.

> Dat. die 1 maii anno Domini 1073, pontif. Gregorii anno 1.

## Ш.

Excommunicatum a se denunciat Gotefredum Mediolanensis Ecclesiae usurpatorem (1).

### SUMMARIUM

Proæmium. - Gotefredi scelus in invadenda Ecclesia. — A synodo depositus et excommunicatus. — Eidem nullo pacto consentiendum.

Gregorius episcopus servus servorum Dei omnibus sidelibus Sancti Petri apostolorum principis in Longobardia commorantibus, salutem et apostolicam bene-

Proæmium.

Scire vos volo, fratres charissimi, quod et multi vestrum sciunt; quia in eo loco positi sumus, ut, velimus nolimus, omnibus gentibus maxime christianis, veritatem et iustitiam annunciare compellamur, dicente Domino: Clama ne cesses: quasi tuba exalta vocem tuam, et annuncia populo meo scelera eorum (a). Et alibi: Si non annunciaveris iniquo iniquitatem suam, animam eius de manu tua requiram (b). Item Propheta: Maledictus (inquit) homo, qui prohibet gladium suum a sanguine (c), idest, verbum praedicationis a carnalium increpatione. Haec ideo praelibavimus, quia inter multa mala. quae ubique terrarum fiunt, quidam ministri satanae, et praecones antechristi in Longobardia etiam fidem christianam conantur confundere, et iram Dei super se provocare. Nam, sicut scitis, Gotefredus, vivente Guidone dicto archiepiscopo Mediolanensi, eamdem Ecclesiam, quae quondam meritis gloriosissimae Virginis et Genitricis Dei Mariae, necnon auctoritate clarissimi doctoris B. Ambrosii inter caeteras Longobardorum Ecclesias, religione,

Gotefredi scelus in invadenda Ecelesia.

(1) Ex edit. card. Carafae. (a) Isa. 58.

(b) Exech. 33. (c) Ierem. 48.

libertate, ac speciali gloria enituit, nunc quasi vilem ancillam praesumpsit emere, sponsam videlicet Christi diabolo prostituere, et a catholica fide temptans eam separare, nisus est simoniacae haeresis scelere maculare. Quod audiens sancta Romana Ecclesia mater vestra, et totius christianitatis, sicut scitis, magistra, congregato e diversis partibus concilio multorum sacerdotum, et diversorum ordinum consensu, fulta B. Petri apostolorum principis auctoritate, Gotefredum fidei catholicae, et legis christianae inimicum excommunicavit, et anathematis iaculo una cum omnibus sibi consentientibus transfixit. Quam excommunicationem, quod etiam inimici Sanctae Ecclesiae negare non possunt, sancti Patres antiquitus censuere, et per omnes sanctas Ecclesias totius orbis catholici viri confirmant, et confirmaverunt. Quapropter ex parte Dei omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et beatorum Petri et Pauli apostolorum principum monemus vos, fratres charissimi, hortamur, atque praecipimus, ut nullo modo praedicto haeretico Gotefredo consentiatis, quia illi in hoc scelere consentire, fidem Christi est negare; sed quibus modis potestis, ut filii Dei ei resistite, et fidem christianam, qua salvandi estis, omnino defendite; neque vos deterreat humana superbia, quia qui nobiscum est, maior est omnibus, et semper invictus, qui vult nos pro se laborare, et coronam legitime certantibus (ut Apostolus promittit) tribuere. Solet enim Dux noster paucis et humilibus multos et superbos conterere, et per ea, quae sunt infirma mundi, fortia quaeque confundere. Sic enim placuit, et sic decet caelestem et invictnm Principem. Omnipotens Deus, qui B. Petro oves suas specialiter commisit, et totius Ecclesiae regimen dedit, vos in eius dilectione corroboret, ut eius auctoritate a peccatis vestris absoluti, mereamini inimicos Domini comprimere, et corda illo-

A synodo depositus et evcommunica-

Eidem nullo pacto consenrum ad poenitentiam provocare. Datum imo si quis mortalium haec impedire et Romae, kal. iulii, indict. xi.

Dat. die 1 iulii, anno Domini 1073, pontif. Gregorii anno 1.

## IV.

Commissio episcopo Genuensi, ut virum uxorem suam dimittere non permittat, quae vult ab obiecto fornicationis crimine se expurgare (1).

#### SUMMARIUM

Causa commissionis. - Mulier se expurgare volens, audienda. - Si innocens sit, a viro nullatenus separanda. — Haec qui impedire tentaverit, anathemate feriatur.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Uberto Genuensi episcopo et dilectis filiis, universo loci illius clero ac populo, salutem et apostolicam benedictionem.

Causa Commissionis.

Intelligentes errorem vestrum, de periculo vestro valde timemus; quoniam sacramenta consortii coniugalis divinis sancita praeceptis et legibus inter vos malignis faedari studiis audivimus; scriptum quippe est de coniugali vinculo: Quod Deus coniunxit, homo non separet (a); et Veritas, ne vir uxorem suam nisi forte causa fornicationis relinquat, omnino prohibet (b). Nobis autem relatum est. Ansaldum quemdam concivem vestrum a patre suo coactum esse, ut uxorem propriam de fornicatione falso criminatam, nec ulterius habeat, nec iudicium purgationis eius, ad quod ipsa valde desiderat pro discutienda veritate, suscipiat. Quod quia divinis et humanis legibus valde contrarium est, primo te episcopum, deinde omnes vos admonemus, et apostolica auctoritate praecipimus, ut si mulier ad examinationem legitimam se conferre voluerit, cum omni tranquillitate et expectatione iuste comprobationibus recipiatur: et si per misericordiam Dei innocens apparuerit, separari a viro suo nullatenus patiamini. At si pater praefati Ansaldi haec, quae divina auctoritate diximus,

Mulier se expurgare volens, audien-

Si innocens sit, a viro nullatenus separanda.

Haec qui impedire tentaverit, anathemate fcriator.

(1) Ex Arch. Vatic. (a) Matth. 19. (b) Marc. 10.

prohibere praesumpserit, tuam, episcope, fraternitatem apostolica auctoritate monemus, ut omni respectu gratiae personalis abiecto, reos anathematis gladio ferire, et a corpore Ecclesiae dissecare non desinas; et nobis extremam manum imposituris per literas tuas id quanto citius indicare non praetermittas. Praeterea volumus, ut quamcitius possis, praesentiam tuam nobis exhibere studeas. Data Laterani, quarto kalendas martii, indictione xII.

Dat. die 26 februarii anno Domini 1074, pontif. Gregorii anno 1.

### V.

Exhortatio ad omnes Christifideles ad succurrendum Orientalibus ab infidelibus invasis (1).

#### SUMMARIUM

Immanitas infidelium contra christianos captivos. — Animam pro fratribus ponendi exemplum dedit Christus. — Admonitio ad Christi fideles.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus christianam fidem defendere volentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Notam vobis esse volumus, hunc virum praesentium portitorem, dum de ultramarinis nuper reverteretur partibus, apostolorum limina, et nostram praesentiam visitasse: a quo, sicut a plerisque aliis cognovimus, gentem paganorum contra christianum fortiter invaluisse imperium, et miseranda crudelitate iam fere captivos. usque ad muros Constantinopolitanae civitatis omnia devastasse, et multa millia christianorum quasi pecudes occidisse. Qua de re si Deum diligimus, et christianos nos esse cognoscimus, miseranda fortuna tanti imperii, et tanta christianorum clade nobis valde dolendum est; et non solum dolere super hac re debitae solicitudini nostrae sufficit, sed animas

(1) Ex Archiv. Vatic.

tra christianos

Animam pro fratribus pronendi exemplum dedit Christus.

Admonitional Christi fideles.

pro liberatione fratrum ponere, exemplum Redemptoris nostri, et debitum fraternae charitatis a nobis exigit: quia sicut ipse pro nobis animam suam posuit, et nos debemus pro fratribus nostris animas ponere. Scitote igitur, nos in misericordia Dei, et in potentia virtutis eius confisos omnibus modis id agere atque parare, ut adiutorium christiano imperio quamcitius Deo iuvante faciamus. Unde vos per fidem, in qua per Christum in adoptionem filiorum Dei uniti estis, obsecramus, et auctoritate beati Petri apostolorum principis admonemus, ut et vos vulnera et sanguis fratrum, et periculum praefati imperii digna compassione moveat; et vestra virtus pro Christi nomine non invitam fatigationem ad ferenda fratribus auxilia subeat. Quidquid autem super hac re divina pietas vestris animis indiderit, sine mora certis legationibus nobis renunciare studete.

Datum Romae kalendis martii, indictione duodecima.

Dat. die 1 martii anno Domini 1074, pontif. anno 1.

## VI.

Admonitio ad Hispaniae reges et episcopos, ut Officium romanum recipiant: nec non confirmatio excommunicationis, et depositionis cuiusdam simoniaci, per legatos factae (1).

# SUMMARIUM

Hispaniae cum Romana Ecclesia consensus ante Priscillianum et Arium. — Corrucute religione, mundanae quoque corruunt opes. — De recipiendo Romanae Ecclesiae officio. — Confirmatio sententiae latae a legatis apost. contra simoniacum.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Alphonso et Sanctio Hispaniae regibus ac paribus, et episcopis in ditione sua constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum beatus apostolus Paulus Hispaniam se adiisse significet (a), ac postea (1) Ex Archiv. Vatic. (a) Roman. 15.

septem episcopos ab urbe Roma ad instruendos Hispaniae populos a Petro et Paulo apostolis directos fuisse, qui destructa idololatria christianitatem fundaverunt; religionem plantaverunt; ordinem et officium in divinis cultibus agendis ostenderunt, et sanguine suo Ecclesias dedicavere; vestra diligentia non ignoret, quantam concordiam cum Romana urbe Hispania in religione et ordine divini officii habuisse satis patet. Sed postquam vesania Priscillianistarum diu pollutum, et perfidia Arianorum depravatum, et a Romano ritu separatum, irruentibus prius Gothis, ac demum invadentibus Saracenis, regnum Hispaniae fuit; non solum religio est diminuta, verum etiam mundanae sunt opes labefactatae. Quapropter ut filios charissimos vos adhortor, et moneo, ut vos sicut bonae soboles, etsi post diuturnas scissuras, demum tamen ut matrem revera vestram Romanam Ecclesiam recognoscatis, in quo et nos fratres reperiatis; Romanae Ecclesiae ordinem et officium recipiatis, non Toletanae, vel cuiuslibet aliae, sed istius, quae a Petro et Paulo supra firmam petram per Christum fundata est, et sanguine consecrata, cui portae inferi, idest linguae haereticorum nunquam praevalere potuerunt; sicut caetera regna Occidentis et Septemtrionis, teneatis. Unde enim non dubitatis vos suscepisse religionis exordium, restat etiam, ut inde recipiatis in ecclesiastico ordine divinum officium, quod Innocentii Papae ad Eugubinum directa episcopum vos docet epistola (1): quod Hormisdae ad Hispalensem missa decreta insinuant: quod Toletanum, et Pragense demonstrant concilia: quod etiam episcopi vestri ad nos nuper venientes iuxta constitutionem concilii per scripta sua facere promiserunt, et in manu nostra sirmarunt. Praeterea sicut de aliis excommunicationibus per legatos Romanae Ecclesiae factis fecimus, depositionem et

(1) Epist. 29, et vide superius in Hormisda in Constitut. dat. anno 517, Benedicta Trinitas etc

Corracute religione, mundanae quoque corruent opes,

De recipiendo Romanae Ecclesiae officio.

Confirmatio
sontentiae latre a legatis
apostolicis
contra simoniacum.

Hispaniae com Romana feelesia consensus ante Priscillianum et Arium. excommunicationem, quam Geraldus Hostiensis episcopus cum Rembaldo in Munionem simoniacum, qui super Symeonem venerabilem fratrem nostrum Oscensem episcopum ordinatus erat (1), ratam esse decrevimus atque firmavimus, usque dum resipiscens de episcopatu, quem indebite tenuit, sibi satisfaciat, atque inde recedat. Dat. Romae decimoquarto kalendas aprilis, indictione duodecima.

Dat. die 18 aprilis anno Domini 1074, pontif. anno 1.

## VII.

Privilegium pro Ecclesia S. Hilarii Pictaviensis, quae sub protectione Sedis Apostolicae recipitur (2). (Simile privilegium dedit Alexander II PP anno 1073, const. Convenit etc.)

## SUMMARIUM

Bona omnia et piae donationes confirmantur. - Canonici vero non nisi Apostolicae Sedi sint subjecti. — Eorumdem exemptio a quocumque episcopo etiam in receptione sacramentorum. — Annuus census Sedi Apost. persolvendus. - Dignitatis privatio, atque anothema contra violatores privilegii huius indicitur.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis S. Hilarii Pictaviensis, salutem et apostolicam benedictionem.

- (3) Igitur ob reverentiam beati Hilarii confessoris, cuius corpus in eadem ecclesia requiescit, cuiusque doctrinae splendor non solum de Gallicanis partibus erroris tenebras expulit, verum etiam universali refulgens lumen contulit Ecclesiae, inclinati vestris precibus, pracfatam Beati Hilarii Ecclesiam a Francorum regibus, et Aquitaniae principibus constructam, eorumque praediis, ac bonis ditatam in protectione ac tuitione Sedis Apostolicae specialiter suscipimus, huius privilegium auctoritatis nostrae de-
- (1) Forte deest tulit. (2) Ex Cod. 1576 Biblioth. Colbertinae edidit Baluzius Miscellan. tom. vu. (3) Principium deest.

creto indulgentes. Deinde statuimus, ut Bona omnia, quaecumque bona praefata beati Hilarii et piae dona-tiones confir-Ecclesia, ex donatione praedictorum regum et principum iuste possidet, sive in futurum iustis modis poterit adipisci, vobis perenni tempore, et sine inquietudine aliqua illibata permaneant; adiicientes, ne quisquam deinceps archiepiscopus aut episcopus Beati Hilarii Ecclesiam, aut ipsius canonicos aut clericos excommunicare, aut interdicere praesumat, sed omni eorum causa gravior ex Apostolicae Sedis iudicio pendeat. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes canonicornm et clericorum, a quocumque malueritis catholico suscipiatis antistite. Ad hoc adiicimus, ut eadem Beati Hilarii Ecclesia soli Romanae Eclesiae subdita permaneat, et de tanta semper libertate, atque auctoritate gaudeat. Ad iudicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis per annos singulos unam auri unciam Lateranensi palatio persolvat. Si quis autem archiepiscopus, episcopus, aut quaelibet persona huius nostri privilegii paginam agnoscens, contra eam temere venire praesumpserit, si quae male facta fuerint, non emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat et in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem illi loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Datum Laterani x kal. maii, per manum Petri sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis ac bibliothecarii primo anno

Canonici vero stolicae Sedi sint subjecti.

Eorumdem exemptio a quocumque episc. etiam in receptione

Annuus census Sedi Apostolicae persolvendus.

Dignitatis privalio, atque anathema contra violatores privilegii huus indicitur.

64

indictione x1 (1).

Dat. die 22 aprilis anno Domini 1074, pontif. Gregorii anno 1.

## VIII.

Excommunicationis denunciatio contra omnes, qui detinent bona Augiensis monasterii, quae Robertus simoniacus ab illo abstulit (2).

## SUMMARIUM

Exordium. - Quae gesserit Alexander PP. contra Robertum. - Destitit ab incepto Robertus; - Sed qui bona ab eo acceperant, non reddiderunt. - Quare feriuntur anathemate.

Gregorius omnibus, ad quos literae istae pervenerint, etc.

Exordium.

Quamquam ad propulsandas omnium Ecclesiarum, et venerabilium locorum iniurias ex debito officii nostri, et universali providentia, quam per B. Petrum apostolorum principem licet indigne suscepimus, solicite nobis invigilandum, et elaborandum esse noscamus; his tamen locis apostolicae auctoritatis opem et scutum impensius circumferre dupliciter quodam modo compellimur, quae et in generali sanctae Romanae Ecclesiae membrorum continentia caeteris coæquantur, et singularis patrocinii privilegia prae cacteris sortiuntur. E quibus quoniam Augiense monasterium huic sanctae et Apostolicae Sedi quadam principali et individua cohaeret linea, de dispersione bonorum eius valde dolentes, quid dominus et antecessor noster Alexander venerandae memoriae Papa inde decrevit, recolere, et sententiam nostrae confirmationis

(1) Lege xII. Sic emendandam indictionem putavimus; anno enim 1073, et quidem die 22 aprilis, qua electus est Gregorius VII, hic Pontifex literis titulum illum Pontificibus proprium Servus Servorum Dei nondum praemittebat, ut vidimus Const. 1. Mox incredibile videtur Gregorium exemptionis praerogativam ab episcopali iure concessisse Ecclesiae Pictaviensi ea die, qua electus est, cum nemo non novit, quantus hic Pontifex fuerit in ecclesiastica disciplina vindicanda. (2) Ex edit. Card. Carafao.

pontificatus domini VII Gregorii Papae, i in idipsum omnibus, ad quos huius epistolae nostrae notitia pervenire poterit, destinavimus indicare. Postquam praedictus dominus noster Papa Robertum contra Robersimoniacum et invasorem eiusdem monasterii nullis admonitionibus nullisque minis ad hoc flectere potuit, ut vel abbatiam dimitteret, aut pro reddenda ratione sui introitus apostolico se conspectui praesentaret, cognita veritate, quod relicta alia abbatia, ad hanc pretio anhelasset, synodali iudicio eum anathematis iaculo, nisi resipisceret, percussit, et sub eadem censura omnibus accepta ab eo beneficia ad praefatum coenobium pertinentia penitus interdixit, cunctaque ab eo disposita apostolica praeceptione cassavit, atque haec eadem per epistolam episcopo Constantiensi publice praedicanda, et per episcopatum suum divulganda mandavit. Itaque (miserante Deo) factum est ut ille ab insana occupatione abbatiae desisteret, sed non ut fautores eius contra Deum, et iustitiam accepta ab eo, monasterii bona relinquerent. Quapropter quoniam illa principali, et haeretica peste depulsa, charissimum sancti Petri filium Ecardium ex ipsa congregatione a confratribus electum, et a nobis diligenter examinatum, abbatem ibi (auctore Deo) consecravimus, cupientes, ut monasterium post longas et multas tribulationes iam ad quietem, et monasticae religionis cultum redeat, simili modo omnibus, qui a saepefato Roberto pro defendenda eius nequitia, aut exhibenda sibi fidelitate, bona abbatiae in beneficia adepti sunt, sub anathematis districtione, et animadversione interdicimus. Nam cum ille talium institutionum auctor et distributor in loco, ad quem haeretice aspiraverat, permanere non potuit; quibus legibus, aut quo iure isti sibimet vindicabunt, quod sacrilega conventione ceperunt. Unde etiam omnibus Christi sidelibus, qui haec cognoverint, apostolica auctoritate praecipimus, ut eos in nulla penitus christianae communionis partici-

Quae gesserit Alexander PP.

Destitit ab incepto Robertus;

Sed qui bona ab co acceperant, non reddiderunt.

> Quare feriuntur anothe-

65

patione recipiant, dum iniquitatis et mortis suae pretium diabolica aviditate et temeritate possident. Dat. Romae viii idus maii, indictione duodecima.

Dat. die 24 aprilis anno Domini 1074, pontif. anno 11.

#### IX.

Commissio Trevirensi archiepiscopo Metensi episcopo pro cognoscenda causa, quae inter Tullensem episcopum, et quemdam eius clericum versahatur (1).

#### SUMMARIUM

Series facti. — Committit Trevirensi arch. et Meten. episcopo cognitionem huius causae. — Clericum tutum reddendum monet, - Omniaque ablata bona eidem restituenda. - Tum convocatis Tullensibus clericis inquirendum de moribus episcopi, — Et ad Sedem Apostolicam referendum,

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Udoni Trevirorum archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Series facti.

Admonere te, frater, ut ea, quae tibi committimus, fideliter agas ex charitate: ut vero velociter ex considerata causarum, vel temporum fit competentia et necessitate (2): quae quidem utraque in subscripto negocio ita te observare volumus, ut (quemadmodum credimus) fidum te et indefessum nobis cooperatorem cognoscamus. Frater iste Tullensis (ut fatetur) clericus, ad nos veniens, conquestus est nobis, quoniam iratus sit ei dominus suus, videlicet Tullensis (ut dicitur) episcopus, se exulem factum, et omnibus rebus suis expoliatum, supplicans ut apud apostolicam pietatem tantarum miseriarum aliquam inveniret consolationem. Nobis vero, cur hoc sibi acciderit, diligenter inquirentibus, retulit se ab episcopo quamdam Ecclesiam postulasse, quae ad officium custodiae quod tenebat,

te, frater, ut ea quae tibi committimus, sideliter agas, ex charitate: ut vero velociter, ex considerata causarum vel temporum competentia et necessitate: - Ita nos legendum esse putamus.

(t) Ex edit. Card. Carafae. (2) Admonemus Bull. Rom. Vol. II.

legali constitutione dicitur attinere. Qua de re commotus episcopus, cum ei non solum hanc denegaret Ecclesiam, sed totum officium per summam interdiceret obedientiam, respondit se non debere sibi obedientiae reverentiam, quoniam archidiaconatus, consecrationes Ecclesiarum, et ipsas Ecclesias vendendo, simoniaca haeresi se commaculasset: cum muliere quadam in publica fornicatione iaceret, de qua filium genuisset; quamque rumor esset sacramento, et desponsatione laicorum more sibi copulasse et praeterea quod nonnulli, eum ad episcopatum pactione praemii pervenisse, dicerent. His auditis episcopus, quasi de manifestis culpis poenitens, et de sua correctione tum cum hoc solo, tum cum caeteris fratribus loquens, tandem manifesta indignatione et ira super istum inflammatus est. Egressoque ab urbe episcopo, paulo post milites eius (utpote non ignorantes voluntatem domini sui) huic omnem securitatem abnegavere, et intra claustrum ei minati sunt in faciem. Quos cum insidiari vitae suae et honori intelligeret, clam discessit, ut sua absentia temperaret severitatem huius furoris. Episcopus vero confestim sua omnia diripi et publicari praecepit, et ita iste exulem se et egenum iamdiu fuisse conqueritur. Verum haec nobis inordinata, et valde iniqua videntur; quoniam si illa vera sunt, episcopus, imo exepiscopus non hunc, sed conscientiam suam odisse, et persequi debuerat: sin vero falsa (et utinam falsa) non tamen per milites, sed per disciplinam canonum, iustum corripere, et flagellare aequum fuerat. Quocirca fraternitatem tuam apostolica auctoritate commonitam, et in hac causa suffultam esse volumus, ut convocato et adiuncto tibi dilecto confratre nostro Herimanno venerabili episcopo Metensi, Tullensem conveniatis, eumque, ut clericum istum sine omni periculo vitae, et securum ab omni contumelia in claustrum suum recipiat, et officium custodiae cum Eccle-

Committit Trevirensi archiepiscopo et Metensi episcopo cognitionem huius causae.

Clericum tatum redden dam monet;

Omniaque ablata bona cidem restituendo

An. C. 1074

Tum convocatis Jullensibus clericis, inquirendum de moribus episcopi,

Et ad Sedem Apostolicam referendum.

sia, quam postulavit, si iuste attinet, cum caeteris omnibus iustis pertinentiis, et utilitatibus suis, et praeposituram suam, et officium scholarum, nec non omnia ablata sibi bona, et tam irrationabiliter illata damna, restituat, apostolicis iussionibus commoneatis. Deinde convocatis Tullensibus clericis, per veram eos obedientiam, imo sub comminatione anathematis constringite, ut quicquid de introitu et vita episcopi sciunt, vobis aperiant, et vos undique explorata veritate, quid nobis inde credendum sit, in synodo, vel ante synodum, quam in prima hebdomada quadragesimae celebraturi sumus, per literas vestras notificare nullatenus praetermittite. Quod si episcopus (ut optamus) innocens de tot ac tantis criminibus apparuerit, quod clericus temere peccavit, quoniam ad nostram venit audientiam, qualiter iuste corrigatur, Deo aspirante, procurabimus. Si vero episcopus ea quae sibi intenduntur, veraciter removere non poterit, nullo modo ferendum est nobis vel vobis, ut locum pastoris lupus obtineat. Has autem literas idcirco aperte sigillari praecepimus, ut certiorem vobis auctoritatem traderemus. Dat. Romae xvii kal. novembris, indictione xul.

Dat. die 16 octobris anno Domini 1074, pontif. anno 11.

#### Χ.

De illegitimis ad Ecclesias non promovendis, et de constituendis coadiutoribus (1). SUMMARIU M

Sancii regis in Sedem Apost. devotio. — Absurdum, ut is qui ex illegitimo matrimonio natus est, ad episcopatus gradum ascendat. — Sedes Apost. quamvis multa toleret, ipsa tamen a canonicis constitutionibus non discedit. — Ob morbum episcopi potest constitui coadiutor in iurisdictione exercenda.

Gregorius episcopus servas servorum Dei, charissimo in Christo filio Sanctio Hispaniarum regi salutem et apostolicam benedictionem. (1) Ex Archiv. Vatic. Quoniam erga reverentiam Sanctae et Apostolicae Sedis regiam nobilitatem tuam pia devotione et amore fervere intelligimus; te et regnum tuum dignis honoribus sublimari cupimus, et apostolicam benevolentiam non solum in nostro,

verum etiam in quocumque tempore tibi,

et causis tuis sincerae charitatis affectum

praebere desideramus. Caeterum, quod

nos de causa Aragonensis episcopatus et

consuluisti, et te quodammodo velle si-

gnificasti, diu et multum volentes, et cum

filiis Sanctae Romanae Ecclesiae pertra-

ctantes, incongruum fore praevidimus, quoniam in eo canonica decreta nobis obviare cognovimus. Veniens enim ad nos, sicut nosti, confrater noster Sanctius Aragonensis episcopus, multa nobis de infirmitate corporis sui conquerens, deserendi episcopatum a nobis suppliciter licentiam postulavit, quod eum morbo confectus et pene consumptus, diutius competenti ministerio regere et custodire non possit. Atque ut facilius hoc impetraret, indicavit nobis de duobus clericis, quorum alterum in episcopatum eligi. tuam, et sui ipsius voluntatem, atque consilium fore nunciavit. De quorum vita et conversatione eum interrogantes, alia omnia, praeter quod de concubinis nati erant, bona satis et honesta accepimus: et quia venerandi canones ad sacerdotii gradum tales provehi contradicunt, probare eos non satis cautum fore putavimus; ne quidquam a nobis contrarium sanctis Patribus in exemplum et auctoritatem posteris relinquatur. Solet enim Sancta ed Apostolica Sedes pleraque considerata ratione tolerare, sed nunquam in suis decretis et constitutionibns a concordia canonicae traditionis discedere. Quapropter noverit dilectio tua, nos ita consuluisse, et praecepisse episcopo, ut ipse quantum possit episcopali officio in spiritualibus insistens, et auxilia comprovincialium episcoporum petens, ad peragendas exteriores et inferiores curas, talem clericum in Ecclesia constituat, qui

Absurdum, ut is qui ex illegitimo matrimonio natus est, ad episcopatus gradum ascendat.

Sedes Apostolica quamvis multa toleret, ipsa tamen a canonicis constitutionibus non discedit.

Ob morbum episcopi potest constitui coadiutor in iurisdictione exercenda.

ad tantam procurationem providus, et si res postulaverit, ad percipiendam episcopalis officii dignitatem, et ordinem sit idoneus. Quo per annum unum aut amplius in Ecclesia consistente, si divina clementia interim episcopo vires corporis et sanitatem reddiderit, sicut iustum est, ipse in loco suo super Dominicum Gregem vigilians consistat; si vero infirmitas, et debilitas corporis sui adaucta fuerit, et administrationem commissae sibi curae nequaquam exequi poterit, tunc demum, si illius vita, mores, et disciplina probabilis fuerit Apostolicae Sedi, tuis et episcopi literis, nec non sub testimonio cleri eiusdem Ecclesiae denuncietur, et de ordinatione Ecclesiae deliberato consilio, certa vobis, et salubris, annuente Deo, responsio dabitur. Verum haec nequaquam tam absolute dixissemus, nisi quod episcopo, se excusanti, et impedimentum suae infirmitatis proponenti fraternae compassionis auditum denegare non potuimus. Haec igitur, dilecte fili, prudenter considera, et ad observanda nostra monita episcopum, quantum potes, adiuva, quatenus et tu a beato Petro apostolorum principe ad regendum tibi commissum populum adiuvari, eiusque meritis a peccatorum tuorum vinculis absolutus, aeternae beatitudinis gloria in regno Christi et Dei merearis perfrui. Data Romae octavo kalendas sebruarii, indict. xIII.

Dat. die 25 ianuarii anno Domini 1075, pontif. anno 11.

# XI.

Privilegium Abbatiae Romanae, super fluvium Iseram constitutae (1).

# SUMMARIUM

Petitio. - Monasterii libertas confirmatur. -Sicut etiam bona omnia eidem hactenus concessa, vel in posterum concedenda. -Neminem ibidem canonicum ordinari statuitur, nisi prius regulariter se victurum professus fuerit. - Praepositi, et mini-(4) Ex edit. Card. Carafae.

strorum electio ad ipsos spectare decernitur. — Confirmatio privilegii huius.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, fratribus consistentibus in Abbatia Romana. super fluvium Iseram constituta, salutem et apostolicam benedictionem.

Fidelitatis ac devotionis vestrae studia. quae per legatos vestros nostris auribus intimastis, accepimus. Petistis, ut Romana Ecclesia libertate, quam vestra Ecclesia ab antecessoribus nostris hactenus habuit, vos donaremus. Scripsistis etiam (quod nos valde laetificat) quosdam scilicet vestrum regularem canonicamque vitam incaepisse: quibus quaedam Ecclesiae vestrae bona vos concessisse denunciastis, rogantes, ut haec nostra firmaremus auctoritate. Vestrae itaque bonae intentioni congaudemus, et ut semper in melius proficiatis, optamus: petitionibusque vestris, obtentu filii nostri Hugonis Diensis episcopi, et vestri dilectione, annuimus, et romanam libertatem (sicuti postulastis) concedimus. Illa vero quae fratribus vestris regularibus praepositus vester Herimannus et vos donastis, et statuistis, quae et literis ad nos missis inseruistis, videlicet quicquid ipsi de bonis eiusdem Ecclesiae prius habere videbantur, et quicumque ex vobis ei se sociare regulariter voluerint, vel quod illis de suis aliquid dederit, nos quoque donamus. Possessiones autem et dispensationes Ecclesiae, quae datae fuerint, ad mensam cum ordinari fratrum regulariter inibi viventium pertinere, et nullum ulterius ibidem fieri, aut ordinari canonicum, nisi qui regula- fuerit. riter se victurum professus fuerit, nostra auctoritate statuimus. Praepositum, vel abbatem, seu cuiuslibet dispensationis ecclesiasticae ministrum, nisi quem communis electio fratrum regulariter viven- tur. tium suac professionis secundum Deum elegerit, vobis praeferre, apostolica auctoritate prohibemus. Ne quis autem haec a nobis salubriter statuta violare praesumat, virtute Sancti Spiritus, et potestate nobis a Deo collata interdicimus.

Petitio.

Monasterii libertas con-

Sicut etiam bona omnia eidem hactenus concessa, vel in posterum concedenda.

Neminemibidem canonistatuitur, nisi prius regulariter se victurum professus

Praepositi, et ministrorum electio ad ipsos spoctare decerni-

Confirmatio privilegii huAn. C. 1075

Ecclesiam vestram, quam per legatum Apostolicae Sedis reconciliari quaesistis, praefato filio nostro Diensi episcopo, qui et romanus, et Viennensis Ecclesiae filius est, consecrandam commisimus. Dat. Romae vii id. martii, indict. xiii (1).

Dat. die 9 martii anno Domini 1075, pontif. anno 11.

## XII.

Concordia super controversia inter Moravensem et Bragensem episcopos a Gregorio PP. in concilio, ambarum partium consensu, composita (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Series facti. — Divisio rei controversae, donec congrua magis ratio alterutra ex parte afferretur. — Terminus decem annorum utrique ad probationes producendas concessus.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei.

Exordium.

Quoniam ad memoriam, semperque dilucidandam causarum negotiorumque veritatem nihil aptius, nihil durabilius, quam Scripturarum paginas aestimamus; qualiter lis et discordia, quae inter confratres nostros, videlicet Ioannem Moravensem episcopum et Geboardum Bragensem de quibusdam decimis et curtibus din protracta est, tandem per pa-

(1) Data ab illis Gregorii VII verbis, obtentu filii nostri Hugonis Diensis episcopi, occasione, non praetereundum est, ante Innocentii III aevum invectum iam in Sedem Apostolicam morem, ut episcopi non filii, sed fratres a Romanis Pontificibus nuncuparentur. Innocentius siquidem in decretali Attimecens, episcopo data, cap. Quam gravi, de Crimine fulsi, « Scribere debes, inquit, Apostolicam Sedem consuetudinem in suis litteris hanc tenere, ut patriarchas, archiepiscopos, episcopos. fratres; caeteros autem, reges etc. filios in nostris literis appellemus..... In falsis autem literis tibi praesentatis, in salutatione dilectus in Christo filius vocabaris, cum ita literis, quas aliquando tibi transmisimus, te videre poteris a nobis fratrem venerabilem appellatum ». Verum ante saeculum x11 non tam accurate his formulis usos fuisse arbitramur Romanos Pontifices, aut saltem literarum apostolic. scriptores, ut nunquam episcopos filii titulo appellarint. (2) Ex edit. Card. Carafae.

ctionis convenientiam in Apostolica Sede determinata sit, per literas nostras non modo praesentibus, sed et futuris notum fieri volumus. Haec enim causa cum in secundo nostri pontificatus anno residentibus una nobiscum in basilica Salvatoris multis fratribus, convocatis etiam et coram positis supradictis episcopis ad audientiam nostram, et totius ibidem congregati concilii perlata sit, diu et multum inquisita, atque rimata tanta ambiguitate, et perplexionibus involuta videbatur, ut ad sinceram veritatis et iustitiae explorationem per ea, quae tunc adhibita sunt iudicia, perduci non posset. Verum ne illorum altercatio absque pacis interventu diutius, aut fraterna odia, aut aliqua periculosa hinc, vel illinc studia accenderet; cum consilio fratrum nostrorum causam ita ex aequo dirimi constituimus, ut omnia, de quibus inter eos contentio foret, per medium dividerentur, et hic unam, ille alteram partem interim absque omni inquietudine tenerent, donec si apertiora iudicia sive scripto, aut congruis testibus invenire possent, diligentissime investigarent. Ad quod faciendum, ne forte suscitandae litis infinitae alterutri daretur occasio, terminum quoque eis decem annorum praefiximus, ut qui certis approbationibus ad iustitiam se pertingere posse confidit, infra praelibatum terminum proclamandi, et consequendi ius Ecclesiae suae, licentiam et potestatem habeat: et si alterum horum, vel utrosque (quod non optamus) interim obire contingerit, successores eorum in eadem pactione et constitutione permanere debeant. Ex ea autem parte, qua praefatus terminus, aut sub silentio, aut non ostensa veritatis et iustitiae, propter quam clamet, approbatione, transductus fuerit, nullus deinceps locus, nulla proclamandi occasio, aut super hac re renovandae quaestionis licentia supersit. Hoc igitur modo praenominatos episcopos in nostra praesentia pacificatos, et praescriptae definitioni gratum (ut vi-

Series facti

Divisio rei controversae . donce congrua magis ratio alterutra ex parte afferatur.

Terminus decem annerum utrique ad probationes producendas concessus.

An. C. 1075

Adhertatio

sem patriar-

cham de hu-

iusmodi decretis servan-

tate praecipiendo mandamus, ut tu in dioecesi tua simoniacos omnino deponas, ad Aquileienet fornicatoribus clericis, nisi a fornicatione abstinuerint praesata conditione, officium et beneficium penitus interdicas: dis. et suffraganeos tuos sive literis tuis seu viva voce ad te convocatos, ut idem faciant, summa cum diligentia moneas.

Dat. die 23 martii anno Domini 1075, pontif. anno II.

dictione tertiadecima.

Data Romae decimo kalendas aprilis, in-

Declaratio suspensionis in synodo habita contra clericos concubinarios et simoniacos (1).

XIII.

deatur) adhibentes assensum, ad propria

cum apostolica benedictione, et fraterna

charitate, dimisimus. Hoc ab omnibus

inviolatum, et perpetuo inconcussum fore

apostolica auctoritate praecipimus atque

sancimus. Dat. Romae, vi non. martii,

Dat. die 10 martii anno Domini 1075,

pontif. Gregorii anno 11.

indictione decimatertia.

#### SUMMARIUM

In sacris ordinibus constituti uxorem aut concubinam non dimittentes, sacro ministerio et beneficiis privandi. — Simoniace ordinati omnino deponendi. - Adhortatio ad Aquileiensem patriarcham de huiusmodi decretis servandis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili Sichardo fratri et coepiscopo Aquileiensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Fraternitatis tuae prudentiam latere non debet, neque tui ordinis dignitatem ignorare oportet, quae statuta, quaeque decreta in peracto concilio praeteritae quadragesimae, consilio confratrum nostrorum, ac totius conventus assensu, sequentes sanctorum Patrum auctoritatem statuimus. Decrevimus enim, quod si quis eorum ordinum, qui sacris altaribus administrant, presbyter scilicet, diaconus et subdiaconus uxorem vel concubinam cro ministerio habet, nisi illis omnino dimissis dignam poenitentiam agant, sacris altaribus penitus administrare desistant; nec aliquo Ecclesiae Beneficio ulterius potiantur, sive potitis fruantur. Qui vero simoniace, videlicet per interventum pecuniae sunt promoti, ut absque ulla spe recuperationis deponantur, apostolica censura statuimus. Monemus itaque te, dilectissime frater et coepiscope, imo apostolica tibi auctori-

(1) Ex Archiv. Vatic.

# XIV.

De servandis in Coloniensi dioecesi decretis romani concilii super clericorum castitate, et contra simoniacos editis (1).

#### SUMMARIUM

Colonieusis Ecclesiae in Apostolicam Sedem devotio. — Admonitio ad Coloniensem archiep, de servandis sacrorum canonum decretis super castitate clericorum. — Sedis Apostolicae auctoritas edendi nova decreta contra novos excessus. — Ouid sit obedientia. — Virtus castitatis necessaria ecclesiasticis gradibus. — De simoniacis a sacris removendis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Annoni Coloniensi archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Constat, Ecclesiam Coloniensem inter caeteras regni Theutonici Ecclesias Sanctae et Apostolicae Sedi, cui (Deo au- Sedem devoctore) deservimus, ita fide, et dilectione, atque obsequiis ab annis prioribus esse devinctam, ut singulari familiaritate, et gratia charitatis apud eam tamquam apud matrem dulcissima filia praepolleat. Quem benevolentiae laudabilis usum, ab antecessoribus nostris ad nos usque deductum, non solum observare, sed etiam ampliare, et augumentare pro rerum opportunitate, et temporum modis omnibus sum paratus. Hinc etiam, charissime frater, de obedientia tua securior, fiducia- sem archiepilius adhortor et moneo, atque communis scopum de ser-

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Coloniensis Ecclesiae in Apostolicam

Admon tio

In sacris ordinibus constituti uxorem aut concubinam non dimittentes, saet beneficiis privandi.

Simoniace ordinati omnino deponenrum canonum decretis super castitate cleri-4 00 100

domini beati Petri auctoritate praecipio, ut ad castitatem elericorum praedicandam atque inculcandam iuxta Patrum decreta, et auctoritatem canonum cum suffraganeis tuis omnibus studiosius accingaris, ut Sponsae Christi, quae maculam nescit, aut rugam, candidatae et immaculatae familiae gratiosum exhibeatur officium (a). Novit enim fraternitas tua, quia praecepta haec non de nostro sensu exculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones, Spiritu Sancto praedicante prolatas, officii nostri necessitate in medium propalamus; ne pigri servi subeamus periculum, si dominicam pecuniam, quae cum foenore reposcitur, sub silentio abscondamus. Quamquam huic Sanctae Romanae Ecclesiae semper licuit semperque licebit, contra noviter increscentes excessus nova quoque decreta, atque remedia procurare, quae rationis et auctoritatis edita iudicio, nulli hominum sit fas, ut irrita refutare. Urget nos etiam timor illius maledicti, quod per Salomonem depromitur: Maledictus homo, qui abscondit frumenta in populo (b). Et quod item per Prophetam dicitur: Maledictus homo, qui prohibet gladium suum a sanguine, idest verbum praedicationis ab increpatione carnalium (c). Sicut enim nos ad loquendum superiora exempla impellunt, ita et vos, quae de obedientia passim scripta leguntur, adhortantur, quae dicimns, fraterna charitate suscipere. Nam legitur apud Samuelem: Melior est obedientia, quam victimae (d); quasi enim scelus idololatriae est non ascultare, quasi peccatum ariolandi est non acquiescere. Quod beatus Gregorius in moralibus exponens dicit: Obedientia ergo est, sine qua, licet fidelis quisque videatur, infidelis esse convincitur (1). Sed ut ea, quae dilectioni tuae iniungimus, compendiosius efficaciusque prosequaris, cum fratribus et coepiscopis tuis concilium te cogere suademus, in quo quam maximo poteris clericorum caetu congregato, le-(a) Ephes. 5. (b) Prov. 11. (c) Ierem. 48. (d) 1 Reg. 15 et Eccles. iv. 17. (1) Greg. iib. 35,

Ourd sit ob-

edientia.

Sedis Apo-

stolicae aucto-

ritas edendi nova decreta

contra novos excessus.

ges canonicas, et Sedis Apostolicae auctoritatem, tuamque et confratrum omnium patenter promulgatis, quanta castitatis sit virtus, quamque ecclesiasticis tatis necessagradibus necessaria, seu quam sponsi virginis, et virginis sponsae cubiculariis sit competens (ut Deo donante nosti) latius exponens. Subinde firmiter pronunciabis non ulterius sibi licere, quod in perniciem sui hactenus usurparunt, cum tolerabilius omnino sit cessare ab officio, quam incestam, vel etiam molestam suo Salvatori ingerere servitutem; et inde sibi iram coacervare atque supplicium, unde praemium debuit emereri. Quod si te fideliter haec et firmiter exequentem tribulatio ac persecutio invenerit, respice ad eum, qui dixit: Confidite, ego vici mundum (a). Nos quoque clypeo beati Petri munitos indubitanter noveris, seu ad repellendos hostes, si possumus, seu ad protegendum te, omni hora paratissimos inveniri. Illud quoque fraternitati tuae notum esse volumus, contra simoniacam haeresim in synodo confirmasse (nam a sanctis Patribus longe ante statutum est) ac vehementer prohibuisse, ut neque Ecclesiae ullatenus vendantur, aut pro manus impositione pretium accipiatur. Quod si hoc modo ordinatus aliquis fuerit, cum a Missae celebratione, et Evangelii lectione omnimodis removemus: et ut haec diligenter observetis, enixius admonemus.

Dat. die 29 martii anno Domini 1075, pontif. anno 11.

ne xiii.

Dat. Romae iv kalend. apr., indictio-

## XV.

Einsdem fere argumenti ad archiepiscopum Magdeburgensem (1).

## SUMMARIUM

Spei in Deum vis. - Quae episcopis vigilantia inesse oporteat contra pullulantes excessus. — De clericorum libidine refrae-

(a) Ioan. 16. (1) Ex edit Card. Caralae.

Virtus castiria ecclesiasticis gradibus.

De simonia cis a sacris removendis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Wezelino Magdeburgensi archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Spei in Deum

Legimus, Iosue, cum in populo Dei Magistro succedens ducatum suscepisset (a), ita solicita et vigilanti obedientia exercuisse officium, ut (quod de aliis raro scriptum est) caelesti fretus virtute elementis potentialiter imperaret (b). Nam et fluvium Iordanem ad transitum exercitus cursum naturalem sistere fecit, et solem volubili mobilitate in occasum anhelantem, donec adversarios ulcisceretur, quasi alter creator stare praecepit (c). Is etiam muros Iericho septeno perlustrans circuitu sacerdotalium clangore tubarum subruit et evertit. Vides, charissime frater, quid fervens in divinis causis animus, quid prompta obedientia meruerit. Ad huius similitudinem facti nos, qui populum christianum instituendi magisterium suscepimus, mentem vigilanter intendere debemus, ne adversariae potestatis muros contra verum Iosue rebellantes et erectos silentio nostro stare, aut roborari patiamur. Quamobrem fraternitati tuae apostolica auctoritate iniungimus atque praecipimus, ut ad castitatem clericorum praedicandam, et studiosius inculcandam, buccina sacerdotali vehementius et instantius instrepes, donec Iericho muros, idest defectionis opera, et sordidae libidinis pollutiones, dissipes et subvertas; sicut ad Prophetam: Posui te hodie super gentes, et super regna, ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et aedifices, et plantes (d). Non nostra decreta (quamquam licenter, si opus esset, possemus) vobis proponimus, sed a sanctis Patribus statuta renovamus, ne nostro silentio servi dominicam pecuniam abscondentis sententiam incurramus (e). Elabora igitur in ista opportune, importune (f), ut domus Dei tibi commissa purificetur: quatenus et a nobis de obedientia tua

(a) Iosue 4. (b) Iosue 10. (c) Iosue 6. (d) Ie-

rem. 2. (e) Matth. 25. (f) Timoth. 11. 4.

De clericorum tihidine refraenanda

Quae episco-

pis vigilantia

inesse opor-

teat contra

pullulanterex-

cessus.

gratias mercaris, et tui laboris praemium recepturus in Domini tui gaudium laetus introducaris, Dat. Romae iv kal. aprilis, indictione decimatertia.

Dat. die 29 martii anno Domini 1075, pontif. anno 11.

## XVI.

Declaratio depositionis Bambergensis episcopi propter simoniam (1).

# SUMMARIUM

Bambergensis Ecclesia Romanae specialis filia. - Eius episcopus depositus propter simoniam. — Decretum pro securitate bonorum ad eam spectantium.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, clero et populo Babembergensis Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Notum est pene omnibus, in Theutonicis partibus habitantibus, quod Babem- manae speciabergensis Ecclesiae specialis quodammodo filia adhaeret Matri suae Romanae Ecclesiae, cui Deo auctore deservimus, licet indigni: ac proinde tanto solicitius vigilantiae nostrae nos oportet sibi curam impendere, quanto familiarius Apostolicae Sedis est munimine contuenda. Unde, quia quidam idiota praedictam Ecclesiam pus depositus simoniacae perfidiae haeretica pravitate propri subversus invaserat, eam a iugo sacrilegae pervasionis illius provida consideratione liberare studuimus. Exemimus quidem gladium apostolorum principis Petri, et in eum apostolica auctoritate sententiam promulgavimus. Verum quia in exclusione talium solent Ecclesiae multa norum ad eam damna pati, et bona earum distrahi, et disperdi; dignum duximus imminenti damno Ecclesiae praecavere, ac proinde sacrilegis et tyrannis apostolica auctoritate resistere, interdicendo, ne occasione exclusionis illius res Ecclesiae auferre, vel quolibet modo alienare praesumant. Quapropter ex parte Dei et aposiolorum Petri et Pauli interdicimus, ut nulla

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Ecclesia Ro-

Eius episco-

securitate bospectantium.

alicuius dignitatis sen potestatis, sive cuiuslibet conditionis persona, res iam saepe fatae Ecclesiae, maxime thesaurum et praedia, auferre, vel aliquo modo alienare iniuste diripiendo praesumat, donec omnipotens Deas per interventum heati Petri Ecclesiae illi idoneum pastorem provideat. Si quis vero contra huius interdictionis paginam venire temptaverit, noverit se gratiam sancti Petri amittere, et apostolicae animadversionis ultione plectendum. Dat. Romae, xii kal. maii, indictione decimatertia.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1075, pontif. anno 11.

## XVII.

Confirmatio sententiae eiusdem (1). SUMMARIUM

Herimannus episcopus indicio Sedis Apostolicae se subtrahit, — Et Ecclesiam tyrannice occupat; - Quare anathematizatur et sacerdotali quoque privatur officio: quousque Apost. Sedi se praesentet. - Item sententia excommunicationis in eos, qui ab illo aliqua Ecclesiae praedia acceperunt, ut ei faverent.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, clero et populo Babembergensis Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Literas, quas Poppo praepositus Ecclesiae vestrae cum his, qui secum erant decepti, simulata poenitentia falsaque religione Herimanni olim dicti vestri episcopi, incaute a nobis nimia sub festinatione recedentes, ad vos deferre neglexerunt, nostro sigillo insignitas; idcirco vobis ad praesens dirigere dignum duximus, ut in illis manifeste cognoscatis, quae fuerit de iamdicto pseudoepiscopo nostra voluntas, quamque sententiam damnationis iudicio sanctae Apostolicae Sedis in eum promulgavimus: indubitanter credentes, quoniam nullius supplicatio aut fraudolentia ab eadem voluntate, sive sententia ex eo, quod se iudicio sanctae

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Herimannus episcopus iu-

dicio Sedis

Apostolicae se

subtrahit,

Apostolicae Sedis subtraxit, animum nostrum potuit revocare, vel numquam Deo auctore mutare valebit. Verum quia sub obtemptu religionis, ac mentitae poenitentiae sanctam Babembergensem Ecclesiam, specialem quodammodo sanctae Romanae Ecclesiae filiam, tyrannide conatus est confundere, bonaque illius dilapidare, atque disperdere, priorem sententiam confirmantes, ad cumulum damnationis eius hoc addimus, ut irrecuperabiliter ab episcopali officio semotus, a sacerdotali quoque sit omnino seclusus, quousque apostolicae se audientiae repraesentet, paratus eam cautionem facere, quam vestrae Ecclesiae cognoverimus expedire. Ab episcopali vero officio cum segregamus, quia simoniace invasit Ecclesiam; sacerdotali quoque eum idcirco privamus, quoniam sub specie sanctitatis visus est eam dilaniare atque confundere. Et quia tanta mala contra Ecclesiam quoquomodo olim sibi commissam exercere non timuit, anathematis eum vinculo innodamus, quousque supradicto modo se apostolicae audientiae repraesentet; nisi forte in extremis ductus dignam poenitentiam accipiat, eo tamen tenore, ut si convaluerit, simili modo (ut dictum est) se Apostolicae Sedi repraesentare festinet. Eodem quoque anathemate percutimus eos, qui ab mitio promotionis eiusdem aliqua praedia Ecclesiae ab eo acceperunt, ut sibi nicationis in faverent ad eius malitiam contuendam, permaxime illos, qui postquam se Apostolicae Sedis iudicio subtra- nt ei severent. xit, ab eo aliquid in praediis vel in thesauris Ecclesiae acceperunt ad confovendum eum, ut in sua pertinacia perseveret, nisi resipuerint, videlicet ut condigna satisfactione, quod praedicto sacrilegio peccaverunt, emendent, nobisque suam poenitentiam resignare festinent. Dat. Laureti xiii kal. augusti, indictione decimatertia.

Dat. die 20 iulii anno Domini 1075, pontif. anno 111.

Et Ecclesium tyrannice oc-

Quare anathematizatur et sacerdotali quoque privatur officio : quousque Ap Sedi se prae-

Item sententia excommualiqua Ecclesiae praedia

73

## XVIII.

Depositio Ottonis Constantiensis episcopi, et cleri populique absolutio ab obedientia ei praestanda (1).

#### SUMMARIUM

Admonitiones praeviae episcopo factae. -Clericorum libido et simoniaca labes non ferendae. — Ottonis inobedientia et rebellio. - Iteratae admonitiones. - Obedientia ei non praestanda, si contumax extiterit. — Contra Deum superbienti resistendum. — Quale peccatum sit inobedientia.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. clericis et laicis maioribus et minoribus in Constantiensi episcopatu consistentibus, christianam legem diligentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Admonitiones praeviae episcopo factae.

Clericorum libido et simoniaca labes non ferendae.

Ottonis inobedientia et rebellio

monitiones.

Misimus fratri nostro, episcopo vestro Ottoni literas exhortatorias, per quas pro nostri necessitate officii apostolica auctoritate iniunximus illi, ut simoniacam haeresim de Ecclesia penitus sua excluderet, et castitatem clericorum studiose praedicandam susciperet, et firmiter tenendam episcopali vigilantia inculcaret. Nam sic eam nobis evangelicae et apostolicae literae, authenticarum synodorum decreta, et eximiorum doctorum praecepta insinuant, ut eam dissimulare et negligere, sine magno animae nostrae et populi cristiani detrimento, non possimus. Sed episcopus vester, ut nobis relatum est, quae paterne suaseramus, perficere non curavit; et ut non solum inobedientiae, verum etiam rebellionis offensam contraheret, quemadmodum accepimus, palam clericis suis iussioni nostrae, immo beati Petri, omnino contraria permisit; itaut qui mulierculas habuerant, retinerent: et qui non habebant, illicita temeritate subintroducerent. Quod ut audivimus, moleste ferentes, secundam ei scripsimus epistolam, indignationis ei nostrae motus ostendentes, et idem praeceptum iterato acrius inculcantes; tum etiam ipsum ad

(1) Ex vita Gregorii VII apud Bolland. ad d. 25 maii cap. IV.

Bull. Rom. Vol. I.

sulamus. Si enim beato Petro et sanctae Sedi Apostolicae fronte aperta repugnans et contumax esse voluerit, liquido manifestum est, quod qui matrem vel patrem inhonorat nullam a fidelibus patris et matris iure obedientiam exigere aut quaerere debeat. Indignum est enim, ut qui magistro detrectat subesse, magister auditoribus postulet præesse. Quapropter omnibus, sicut praediximus, maioribus max extiterit. atque minoribus, Deo, et B. Petro adhaerentibus, apostolica auctoritate praecipimus, si in obduratione sua persistere voluerit, nullam ei obedientiae reverentiam exhibeatis; nec id animae vestrae perniciem esse putetis; nam si, ut toties iam praediximus, praeceptis apostolicis voluerit esse contrarius, ab omni illius subiectionis iugo beati Petri auctoritate absolvimus ita universos, ut cum sacramenti obligatione quilibet ei fuerit obstrictus, quamdiu Deo omnipotenti, et Sedi Apostolicae rebellis extiterit, nulla ei fidelitatis exhibitione fiat obnoxius. Non enim cuilibet personae contra Creatorem suum, qui cunctis praeponendus est, aliquis debet obedire; sed debemus contra Deum superbienti resistere, ut saltem hac necessitate coactus ad viam iustitiae addiscat redire. Quanti enim periculi, quantaeque a christiana lege sit alienationis, obedientiam, maxime Apostolicae Sedi, non exhibere, ex dictis beati Samuelis prophetae potestis cognoscere, quae sanctissimus papa Gregorius in ult. lib. Moralium procuravit exponere. Ut ea autem sint nobis in promptu, scripta transmisimus, quatenus indubitanter sciatis, nos vobis novam non dicere, sed antiquam sanctorum Patrum doctrinam propalare: Hinc Samuel ait: Melior est obedientia,

synodum romanam, quae prima proximae quadragesimae hebdomanda est, advoca-

vimus, ut pro se rationem reddat, et ino-

bedientiae causas, si rationabiles habuerit,

in audientiam totius conventus exponat.

Hoc ideo, fratres charissimi, vobis inno-

tescimus, ut animae vestrae saluti con-

Obedientia ei non praestan-

Contra Deum superbienti resistendum.

Quale peccatum sit inobedientia.

quam victima; et ascultare magis, quam offerre adipem arietum (a); quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere; obedientia quippe victimis iure praeponitur, quia per victimas aliena caro, per obedientiam vero propria voluntas mactatur. Tanto igitur quisque Deum citius placat, quanto ante eius oculos repressa arbitrii sui superbia gladio praecepti se immolat. Quo contra ariolandi peccatum inobedientia dicitur, ut quanta sit virtus obedientiae demonstretur. Ex adverso igitur melius ostenditur, quid de eius laude sentiatur. Si enim ariolandi peccatum est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere, sola obedientia est, quae fidei meritum possidet; sine qua quisque convincitur infidelis, etsi fidelis esse videatur.

# XIX.

**Depositio**, iterataque excommunicatio **Hen**rici quarti imperatoris: absolutioque vassallorum a iuramento fidelitatis.

#### SUMMARIUM

Imploratio divini auxilii. Depositio Henrici regis. — Absolutio vassallorum a iuramento fidelitatis. - Excommunicatio eiusdem Henrici regis.

# Gregorius Papa VII, etc.

Imploratio divine auxilii.

Beate Petre apostolorum princeps, inclina quaesumus pias aures tuas nobis, et audi me servum tuum, quem ab infantia nutristi, et usque ad hunc diem de manu iniquorum liberasti, qui me pro tua fidelitate oderunt, et odiunt. Tu mihi testis es, et Domina mea Mater Dei, et B. Paulus frater tuus inter omnes sanctos, quod sancta Romana Ecclesia me invitum ad sua gubernacula traxit, et ego non rapina arbitratus sum ad Sedem tuam ascendere, potiusque volui vitam meam in peregrinatione finire, quam locum

(a) 1 Reg. 5.

tuum pro gloria mandi, saeculari ingenio arripere. Et ideo ex tua gratia, non ex meis operibus, credo, quod tibi placuit et placet, ut populus christianus tibi specialiter commissus mihi obediat? specialiter pro vice tua mihi commissa, et mihi tua gratia est potestas a Deo data ligandi atque solvendi in caelo et in terra.

§ 1. Hac itaque fiducia fretus, pro Depositio Hen-Ecclesiae tuae honore et defensione, ex parte omnipotentis Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, per tuam potestatem et auctoritatem, Henrico regi filio Henrici imperatoris, qui contra tuam Ecclesiam inaudita superbia insurrexit, totius regni Theutonicorum, et Italiae gubernacula contradico.

§ 2. Et omnes christianos a vinculo vassallorum a iuramenti, quod sibi faciunt, vel fecerunt, iuramento fiabsolvo; ut nullus ei sicut regi serviat, interdico. Dignum est enim, ut qui studet honorem Ecclesiae tuae imminuere, ipse honorem amittat, quem videtur habere.

§ 5. Et quia sicut christianus contempsit obedire, nec ad Deum rediit, quem di- Henrici regis. misit, participando excommunicatis, meaque monita, quae pro sua salute sibi misi (te teste) spernendo, seque ab Ecclesia tua, tentans eam scindere, separando, vinculo eum anathematis vice tua alligo; et sic eum ex fiducia tua alligo, ut sciant gentes, et comprohent, quia tu es Petrus, et super tuam petram filius Dei vivi aedificavit Ecclesiam suam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam, etc.

Actum anno ab incarnatione Domini MLXXV, indictione tertiadecima.

Dat. anno Domini 1075, pontif. anno 111.

## XX.

De huiusmodi anathematizatione ad omnes Christifideles (1).

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus, qui cupiunt se annumerari inter oves, quas Christus beato Petro commisit, salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Excommunicatio eiusdem

Audistis, fratres, novam et inauditam praesumptionem: audistis sceleratam schismaticorum, et nomen Domini in beato Petro blasphemantium garrulitatem et audaciam: audistis superbiam ad iniuriam et contumeliam Sanctae et Apostolicae Sedis elatam, qualem vestri Patres nec viderunt nec audierunt unquam, nec scripturarum series aliquando a paganis vel haereticis docet emersam; cuius mali, etsi aliquod unquam post fundatam et propagatam fidem Christi praecessisset exemplum, omnibus tamen fidelibus pro tanto contemptu et conculcatione apostolicae, immo divinae auctoritatis dolendum foret, et gemendum. Quapropter si beato Petro claves regni caelorum a Domino Deo nostro Iesu Christo traditas esse creditis, et vobis per manus ipsius ad aeternae vitae gaudia introitum patere cupitis, cogitandum vobis est, quantum nunc de irrogata sibi iniuria dolere debeatis. Nisi enim hic, ubi per discrimina temptationum vestra fides et corda probantur, socii passionum efficiamini, procul dubio non estis digni, ut participes futurae consolationis, et filii regni caelestem coronam (a), et gloriam sortiamini. Rogamus igitur charitatem vestram, ut instanter divinam misericordiam implorare studeatis; quatenus aut corda impiorum ad poenitentiam vertat, aut reprimendo eorum nefanda consilia, quam insipiens et stulti sint, qui Petram a Christo fundatam evertere, et divina privilegia violare conantur, ostendat. Qualiter autem, aut pro quibus causis beatus Petrus anathematis vinculo regem alligaverit, in cartula, quae huic inclusa est, plene potestits cognoscere.

#### XXL

De Tedaldo, in Mediolanensem Ecclesiam intruso, ad sacros ordines non promovendo (1).

#### SUMMARIUM

Tedaldus in Ecclesiam ab Henrico rege intrusus. — Ad limina apostolorum vocatus (a) Corinth. II, 1. (1) Ex edit. Card. Carafae.

ad probandum legitimam sui promotionem, cum prohibitione tamen recipiendi interim sacrum ullum ordinem; — Ouem eidem conferre, cuilibet interdicitur episcopo, sub anathematis poena. - Quis sit pastor, quis fur, quis latro.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, fratribus et episcopis, coepiscopis Gregorio Vercellensi, Cuniberto Taurinensi, Ingoni Astensi, Ogerio Iporegiensi, Opizoni Laudensi, et caeteris suffraganeis sanctae Mediolanensis Ecclesiae, obedientibus Apostolicae Sedi, salutem et apostolicam benedictionem.

Notum vobis esse volumus de Tedaldo Mediolanensi clerico, quem rex praeterquam nobis literis, ac legatorum verbis promiserit, in Mediolanensem Ecclesiam posuit, quod episcopalem sedem, ad quam alia prius, quae adhuc superstes est, fuerit assignata persona, non satis ordinate suscepisse videtur. Quod cum per quosdam fideles nostros nostram requireret amicitiam, scripsimus ei, hoc nos multum velle et cupere, atque eo pacto facillimum convenire posse, si, requisitis apostolorum liminibus et nostra praesentia, causam promotionis suae puram atque probabilem ostendere vellet et posset. Ad quod exequendum amicabiliter eum vocavimus, et praefixo sibi termino ad proximam synodum venturae quadragesimae, aut, si malit, ante synodum firmam securitatem veniendi ad nos, et redeundi, ex nostra parte promisimus, et dare parati sumus. Insuper etiam, ne interim aliquem de sacris ordinibus gradum recipiat, apostolica auctoritate ei interdiximus. Quod item et vobis per eam, quam beato Petro apostolorum principi debetis obedientiam, et ex nostra, quam per illum licet indigni suscepimus, apostolica auctoritate interdicimus, ut nullus vestrum ad promotionem alicuius ordinis manum ei praesumat imponere, donec oblata nobis conferre, cui-libet interdisua praesentia, quid de introitu eius iudi- citur episcocandum et statuendum sit, sincera, Deo po, sub ana-thematis pooadiuvante, possimus examinationem di- na. scernere. Quod quidem cum communi

consilio, et coniuncta omnium vestrorum

Tedaldus in Ecclesiam ab Henrico rege intrusus.

An. C. 1075

Ad limina Apostolorum · vocatus ad probandum legitimam sui promotionem, cum prohibitione tamen recipiendi interim sacrum ullum crdinem:

Ouem eidem

Quis sit pa-

stor, quis fur,

quis latro.

cupimus, si vel illius Ecclesiae cura, vel respectus apostolicae reverentiae, aut nostra charitas vos ad hoc negotium convocare poterit. Videte igitur, ne quis vestrum, contempto hoc interdictu, ad illius pariter et sui periculum, manum extendat; quoniam si quis (quod non credimus) in ea praesumptione se occupare proruperit, continuo se a gratia beati Petri, et nostra dilectione, necnon a communione sacri corporis et sanguinis Domini sequestratum esse cognoscat. Verum id agite, ut frater ille, dum potest, dum locum habet, sibi et Ecclesiae consulat; paci vestrae, et saluti tantae multitudinis hominum pene periclitantium provideat: nec suamet praecipitatione casum petens multos secum ad commune periculum trahat. In quo nunc apparebit, quis sit pastor in vobis iniquitati aperte resistens, quis sit fur simulationem faciens, quis latro ma-

discretione ac iudicio, fieri permaxime

Dat. die 10 octobris anno Domini 1075, pontif. anno III.

nifeste iustitiae contradicens. Considerate

ergo, quomodo caute ambuletis, quia si-

cut durum est contra stimulum calci-

trare, sic asperum est sanctae Romanae

Ecclesiae contraire, cui vos tamquam matri

semper oportet obedire. Dat. Romae, vi

id. octobris, indictione xiv.

## XXII.

Expositio sententiae latae in causa, quae versabatur inter Ecclesiam Rossellanam et Populoniensem super nonnullis possessionibus (1).

#### SUMMARIUM

Modus concordiae. — Concessio termini ad contraria monumenta producenda: — Ouo expirato, si nihil fuerit prolatum, controversa bona possideat pacifice Rossellana

Gregorius episcopus servus servorum Dei, clero et populo Rossellanae Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Quia officii nostri est discordes ad concordiam revocare, discordiam inter Ros- cordiae. sellanam et Populoniensem Ecclesiam graviter exortam diligenti examinatione discussimus. Tandem post varias utrimque prolatas rationes, claruit, non solum per privilegia Apostolicae Sedis, verum etiam per quoddam diffinitionis scriptum praesentia Sylvestri Papae, et clericorum romanorum iudicio confirmatum, quidquid in quaestione fuerat, Rossellanae Ecclesiae pertinere. Unde collaudatione tam episcoporum, quam etiam Romanae Ecclesiae clericorum praefatam litem eo tenore decidimus, ut investitura Rossellano episcopo deinceps concessa; si ante proximum dominicae Ascensionis festum aliquam scriptionem Populoniensis episcopus ostenderit, quae ostensa nobis, Papae Sylvestri iuste improbare videatur; Populoniensis episcopus ad reclamandum et retinendum licenter admittatur. Sin autem, ab eadem festivitate huiusmodi controversia perpetuum silentium habeat, et Rossellana Ecclesia, Apostolicae Sedis iterata definitione fulta, in perpetuum ab hac quaestione quiescat, et insuper deinceps privilegium, definitionem nostram latius continens, munitum praedia, quorum lis tantis temporibus ventilata est, sine aliqua molestatione possideat (1).

Concessio termini ad contraria menumenta producenda:

Quo expirato, si nihil fuerit prolatum, controversa bona possideat pacifice Rossellana Ecclesia.

# XXIII.

Confirmatio donationum Florentinae Ecclesiae a Gerardo episcopo, postea Nicolao PP. II, caeterisque factarum (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Raynerii Florentini episcopi instantia. - A Nicolao PP. II factae donationes, concessaque privilegia confirmantur. - Praepositus et canonici sub Apost. Sedis munimine suscipiuntur; — Bonaque omnia ad eos pertinentia confirmantur. - Dignitatis privatio, - Atque anathema contra violatores privilegii huius.

(1) Forsan legendum: et insuper deinceps privilegio, definitionem nostram latius continente, munita, praedia. (2) Ex Capitulari Tabulario edidit Ughell. Ital. Sac. tom. III.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Martino S. Florentinae Ecclesiae Praeposito, aliisque confratribus canonicis, tuisque successoribus, in perpetuum.

Exordium.

Raynerii Florentini episcopi instantia.

A Nicolao PP. II factae donationes, concessaque privilegia confirmantur.

Praepositus et canonici sub Apostolicae Sedis munimine suscipiuntur;

Bonaque omnia ad eos pertinentia confirmantur.

Si iustis servorum Dei petitionibus satisfecerimus, procul dubio apostolica praecepta servamus. Quapropter interveniente confratre nostro Raynerio episcopo vestro confirmamus, atque corroboramus tibi, tuisque successoribus, quidquid in pagina concessionis et confirmationis, quam vester fecit vobis Gerardus', tunc episcopus, postea Romanae Sedis Pontifex, rescriptum esse constat, vel vestrae Canonicae. Quam scilicet Canonicam tuendam et defendendam per eamdem paginam ipse vester episcopus sanctissimi praedecessoris mei Leonis Papae suorumque successorum auctoritati tuendam et defendendam commisit, atque supposuit, ut quieti et securi ab omni laesione permanere valeatis. Desiderio itaque ac petitione tua, ut diximus, inclinati, et praepositum atque successores canonicam vitam ducturos sub nostrae apostolicae defensionis munimine suscipimus: et bona omnia, quae vestra habet et habitura est, et sibi pertinent, Canonica, videdelicet curtes, terras, et iuxta Florentinam urbem pratum Regis, campum Regis totum cum mansis et territoriis omnibus, quae in Florentina curte habet et retinet, vel sibi pertinent, praedicta vestra Canonica: curtem S. Andreae cum omnibus sibi pertinentibus: curtem de Quinto: curtem de Cintoria cum omnibus suis pertinentiis, et illam partem, quam Petrus primicerius contra canonica instituta usurpare visus est: plebem de Exinea cum curte et mansis et omnibus territoriis, decimationibus, quaecumque ad eamdem plebem vel curtem pertinere videntur: insuper totum, quod Theuzo filius Lepizi pro salute animae suae in ecclesia S. Ioannis contulit, vel in eadem Canonica: terram S. Proculi in praedicta plebe: curtem de lacu, quae est infra plebem S. Petri sita; Valiam cum om-

nibus adiacentiis et pertinentiis suis: campum nihilominus Randi: similiter ecclesiam S. Petri, quae dicitur Cantuari cum suis pertinentiis, quam Gerardus venerabilis episcopus Florentinae Ecclesiae praelibatae contulit Canonicae: necnon ubicumque aliquod habere vel tenere. aut sibi pertinere videtur ipsa vestra Canonica: et guidguid Gerardus archipresbyter pro beneficio in ipsa Florentina Ecclesia tenuit, tam in decimationibus, quamque in mansis et in praediis: necnon et quaecumque Stephanus abbas ex beneficio tenuit: similiter, et quaecumque primicerii beneficia fuere; atque plebem S. Hippoliti sitam Elsae: itemque campum et hortum, qui est iuxta ecclesiam S. Reparatae: seu etiam curtes, et ecclesias, atque castellum in territorio plebium S. Ioannis Maioris, et S. Laurentii, et S. Cassiani, a finibus iugi Alpium Mucellensium usque in fluvium Sevae, quae Hieremias filius Ildeprandi pro sua filiique sui anima per chartulam concessionis praelibatae contulit Canonicae: curtes, et casas, sortes, et dominicatas, et ecclesiam S. Martini cum omnibus suis pertinentibus rebus in villa de Bagnolo, quae scitur esse infra plebem S. Mariae de Pinita, quae dedere homines de Rufina in praedicta Canonica: ecclesiam S. Ambrosii cum suis pertinentiis: ecclesiam S. Mariae Novellae cum rebus suis: castrum de Scaraboni: mansum unum in Conciano: et quidquid in praedicta Canonica dedit Imelda in civitate Fesulana intus et extra: curtem de Petramala cum omnibus sibi pertinentibus rebus: et terram, quam dedit Thetberga uxor Rodulphi: et praeterea, sicut supradiximus, quaecumque vestra Canonica iuste nunc habet, aut in posterum, Domino annuente, habere contigerit, in quibuslibet rebus vel immobilibus, sive ab eiusdem civitatis episcopo datis, sive ab aliis hominibus publicis vel privatis, tibi tuisque successoribus confirmamus et stabilimus in perpetuum. Haec igitur omnia, Dignitatis privatio;

Atque annthema contra violatores privilegii huius.

quae huius praecepti decretique nostri pagina continet, tam tibi quam cunctis, qui in eo, quo es, ordine locoque successerint, vel eis, quorum interesse potuerit, apostolica auctoritate imperpetuum servanda decernimus. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam temerario ausu venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi ea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore ac sanguine Dei Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem, eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus, et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Signum Gregorii Papae septimi.

MISERATIONES TUÆ, DOMINE, SUPER OMNIA OPERA EJUS.

Datum Florentiae v kal. ianuarii per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis, ac bibliothecarii, anno IV pontificatus domini Gregorii VII Papae. Anno videlicet dominicae incarnationis MLXXVI, indict. XIV.

Dat. die 28 decembris anno Domini 1076, pontif. anno III.

#### XXIV.

Confirmatio fundationis et donationum ab Hugone Aginnensi episcopo monasterio S. Petri Condomiensi factarum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Decretum exemptionis ab omni cuiuslibet personae molestia, vi, infestatione, etc. — Annuus census quinque so-

(1) Ex tom. II Gall. Christ. ed. 1720 inter Instrumenta Ecclesiae Condemien. num. III.

lidorum illius monetae Apostolicae Sedi persolvendus. — Confirmatio bonorum ab Ilugone episcopo monasterio datorum. — Abbas per monachos eligi statuitur. — Immunitas ab omni laicali servitio et gravamine. — Dignitatis privatio, atque anathema contra privilegii huius violatores.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Raymundo abbati monasterii Sancti Petri siti in loco, qui dicitur Condomus, suisque successoribus, in perpetuum.

Supernae miserationis respectu ad hoc universalis Ecclesiae curam suscepimus, et apostolici moderaminis solicitudinem gerimus, ut iustis praecantium votis attenta benignitate faveamus, et libramine aequitatis omnibus in necessitate positis, quantum Deo donante possumus, subvenire debeamus. Proinde iuxta petitionem tuam praefato monasterio, cui tu præesse dinosceris, huiusmodi privilegia praesenti auctoritatis nostrae decreto indulgemus, concedimus, atque confirmamus; statuentes, nullum regum, vel imperatorum, antistitum, nullum quacumque dignitate praeditum, vel quemcumque alium audere, de his, quae eidem venerabili loco a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum, Deo miserante, iuste collata fuerint, sub cuiuslibet causae occasionisve specie minuere vel auferre, et sive suis usibus applicare, vel aliis piis de causis per suae avaritiae excusationem concedere; sed cuncta quae ibi iuste oblata sunt, vel offerri contigerit tam a te quam ab eis, qui in tuo officio locoque successerint, perenni tempore illibata et sine inquietudine volumus possideri, eorum guidem usibus, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, modis omnibus

Et quia Ugo episcopus idem monasterium ex bonis haereditatis suae ditatum Romanae Ecclesiae iuri contradidit, ad futuram defensionis suae cautelam constitutum est, ut singulis annis pensis quinque solidorum, moneta illius terrae, Apostolicae Sedi reddatur. Nominatim

profutura.

Exordium.

Decretum exemptionis ab omni cuiuslibet personae molestia, vi, infestatione, etc.

Annuas census quinque solidorum illius monetae Apostolicae Sedi persolvendus.

Confirmatio bonorum ab Hugone episcopo monasterio datorum.

Abbas per monachos eligi statuitur.

Immunitas ab omni laicali servitio

Dignitatis privatio, atcontra privilatores.

igitur confirmamus eidem monasterio illas possessiones, quas praedictus Ugo episcopus eiusdem monasterii fundator, in pago Leomaniae ex iure patrimonii sui praefato loco contulit: videlicet ecclesiam Sancti Petri, et locum Condomus, quod interpretatur Domus sublimis, cum omnibus suis appendiciis. Item constituimus, ut obeunte abbate, non alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur, nisi quem fratres eiusdem loci communi consensu secundum timorem Dei elegerint. Hoc quoque praesenti capitulo subiungimus, ut ipsum monasterium, et abbates eius, vel monachi ab omni saecularis seret gravamine. vitii sint infestatione securi, omnique gravamine mundanae oppressionis remoto, in sanctae religionis observatione seduli, atque quieti, et nulli aliqua habeantur occasione subjecti.

Haec igitur omnia, quae huius praecepti decretique nostri pagina continet, tam tibi quam cunctis, qui in eorum loca successerint, in perpetuum servanda decernimus. Si quis vero regum, sacerdoque anathema tum, clericorum, iudicum, ac saecularium legii huius vio- personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, possessionis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi ea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit', vel digna poenitentia illicitae acta defleverit, a sacratissimo corpore ac sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat. Cunctis autem eidem loco iuxta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum boni operis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Datum Laterani viii idus martii, per manus Petri sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis, ac bibliothecarii, anno tertio pontificatus domini Gregorii Papae, indictione xiv.

Dat. die 8 martii anno Domini 1076, pontif. Gregorii anno ni.

# XXV.

Confirmatio sententiae excommunicationis latae a Diensi episcopo legato apostolico in Aniciensis Ecclesiae invasorem (1).

#### SUMMARIUM

Diensis episcopus Gregorii PP. vicarius in Galliarum partibus. — Invasori Aniciensis Ecclesiae non obediendum; et alius eligendus episcopus. — Anāthema contra inobedientes.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, Aniciensibus canonicis.

Notum est vobis, qualiter Stephanus Aniciensis invasor, et simoniacus, despecto sacramento, quod nobis super corpus S. Petri de deliberatione eiusdem Ecclesiae fecerat, eam occupare, et tyrannica oppressione affligere non cessat. Unde scire vos volumus, quia sieut confrater noster Ugo Diensis episcopus, cui vices nostras in Galliarum partibus agendas commisimus, illum excommunicavit, sic et nos excommunicavimus, et a gremio Sanctae Ecclesiae separavimus. Quapropter apostolica auctoritate praecipimus vobis, ut colla vestra de subiugo eius excutientes, ne illi adhaerentes, diabolo, cuius ipse membrum factus est, serviatis. Sed ab illo, sicut ab excommunicato, oportet caveatis; et de excommunicatione, quam incurristis coram praedicto Diensi episcopo satisfacientes, ipsius consilio pastorem vobis secundum Dominum eligatis. Quod si feceritis, ab omni sacramento et obligatione, quam praefato simoniaco contra Dominum fecistis, ex parte S. Petri vos absolvimus: si vero etiam nunc nostrae salutari iussioni recalcitrare praesumpseritis, pari vos anathemate condemnatos sciatis. Dat. Bibianello x kal. apr., indictione decimaquarta.

Dat. die 23 martii anno Domini 1076, pontif. anno IV.

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Diensis episcopus Gregorii PP. vicarius in Galliarum partibus.

Invasori Aniciensis Ecclesiae non obediendum; ct alius eligendus episcopus.

Anathema contra inobedientes.

80

# XXVI.

Commissum datum Bernardo S. R. E. diacono et Bernardo abbati Massiliensi, ut obtineant tutum iter sibi in Germaniam ire volenti, ad pacem componendam; praecipitque non communicandum cum eo rege, qui apostolicis mandatis non obedierit (1).

# SUMMARIUM

Commissio duobus monachis data pro obtinenda securitate itineris in Germaniam. — Causa huiusmodi itineris. — Ex regibus qui Apostolicae Sedi inobediens extiterit, cum eo non communicandum. -Obedienti vero obsequendum. — Inobedientia Apostolicae Sedi scelus idololatriae. - Quod sit munus Summi Pontificis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, archiepiscopis, episcopis, ducibus, comitibus et universis Christifidelibus clericis et laicis, tam maioribus quam minoribus in Regno Theutonicorum consistentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Commissio duobus monaobtinenda securitate itineris in Germaniam.

Causa huiusmodi itineris.

Notum fieri vobis volumus, fratres chachis data pro rissimi, quia legatis nostris, Bernardo videlicet Sanctae Romanae Ecclesiae fideli l filio et diacono, itemque Bernardo abbati religioso Massiliensis monasterii, praecipimus, ut utrumque regem, Henricum videlicet et Rodulphum, aut per se aut per idoneos nuncios admoneant, quatenus viam mihi pro discutiendo negotio, quod peccatis facientibus inter eos ortum est, ad vos, Deo favente, secure veniendi praebeant. In magna enim tristitia et dolore cor nostrum fluctuat, si per unius hominis superbiam tot millia hominum christianorum temporali et aeternae morti traduntur, et christiana religio confunditur, romanumque imperium ad perditionem perducitur. Uterque namque rex a nobis, immo ab Apostolica Sede, cui licet indigni praesidemus, adiutorium requirit. Et nos de misericordia omnipotentis Dei, et adiutorio beati Petri confidentes, parati samus cum vestro consilio, qui Deum timetis, et christianam sidem

(1) Ex edit. Card. Carafae.

diligitis, aequitatem causae utrinque decernere, et ei praebere auxilium, cui iustitia ad regni gubernacula favere dinoscitur. Quapropter si alterutrum eorum superbia inflatus aliquo ingenio, quominus ad vos venire possimus, obstiterit, et de sua iniustitia timens, iudicium Sancti Spiritus refugerit, inobediens factus resistendo sanctae et universali matri Ecclesiae, hunc velut membrum Antichristi et desolatorem christianae religionis contemnite, et sententiam, quam nostri Legati contra eum nostra vice dederint, conservate; scientes, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam (a). Alteri vero, qui humiliter se habuerit, et iudicium (decretum vero a Spiritu Sancto, per eos autem prolatum) non contempserit (indubitanter, enim credimus, ubicunque duo vel tres in nomine Domini congregati fuerint (b), praesentia eius illuminantur), illi, inquam, servitium, et reverentiam, secundum quod nostri praefati Legati decreverint, exhibite; annitentes, et modis omnibus ei obsequentes, ut regiam dignitatem honeste possit obtinere, et sanctae Ecclesiae iam pene labenti succurrere. Non enim a corde nostro debet excidere, quod qui Apostolicae Sedi obedire contemnit, scelus idololatriae incurrit, et quod beatus Gregorius doctor sanctus et humillimus, reges decrevit a suis dignitatibus cadere, et participatione corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi carere, si praesumerent Apostolicae Sedis decreta contemnere. Si enim caelestia et spiritualia Sedes beati Petri solvit et iudicat, quanto magis terrena et saecularia? Scitis autem, fratres charissimi, quia ex quo tempore ab urbe exivimus, in magno periculo inter inimicos christianae fidei mansimus; et tamen neutri praedictorum regum neque terrore neque amore flexi, aliquod contra iustitiam et adiutorium promisimus. Magis enim volumus mortem (si hoc oportet) subire, quam propria voluntate devicti,

Ex regibus qui Apostolicae Sedi inobediens extiterit, cum eo non communicandum.

> Obedienti vero obsequendum.

Inobedientia Apostolicae Sedi scelus idololatriae.

Quod sit munus Summi Pontificis.

(a) Iac. 4. (b) Matth. 48.

ut Ecclesia Dei ad confusionem veniat, l consentire. Ad hoc enim nos ordinatos, et in Apostolica Sede constitutos esse cognoscimus, ut in hac vita, non quae nostra, sed quae Iesu Christi sunt, quaeramus, et per multos labores Patrum sequentes vestigia, ad futuram et aeternam quietem, Deo miserante, tendamus. Dat. Carpinetae 11 kal. iunii, indictione decimaquarta.

Dat. die 34 maii anno Domini 1076, pontif. anno iv.

# XXVII.

Adhortatio ad universos tam ecclesiasticos quam sacculares in romano imperio constitutos, ut imperatorem, eiusque consiliarios ad resipiscentiam inducant; quod si aliter nolint, cum eis non communicent (1).

## SUMMARIUM

Dei providentia Ecclesiae suae semper praesens. — Quam perniciosum sit terrena caelestibus praeponere; principum gratiae potius, quam Dei honori inservire. ---Damna per Henricum regem Ecclesiae illata. - Ouam solicite eum reducere ad bonam frugem curaverit Gregorius. — Adhortatio ad omnes, ut eum ad resipiscendum inducant. — Benigne excipiendi, qui relicto rege ad gremium Ecclesiae revertuntur. — Ii autem vitandi, qui a communione regis se non subtraxerint. — Quod sit pastorum officium.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus in Christo fratribus, episcopis videlicet, abbatibus atque sacerdotibus, ducibus etiam, principibus atque militibus, omnibusque christianam sidem, et beati Petri honorem revera diligentibus, in Romanum Imperium habitantibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Gratias agimus omnipotenti Deo, qui propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos, proprio filio suo non perpercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum (a): quia ultra meritum, ultra spem etiam bonorum hominum Ecclesiam suam prote-

(1) Ex Archiv. Vatic., ex Baronio, Carafa et ex Conciliis. (a) Rom. 8.

11

Bull. Rom. Vol. II.

membris iam operatur ubique, vix aliquis solet inveniri, qui revera Deum et hono- quam Dei horem eius diligat, et eius praecepta saeculari commodo, et gratiae terrenorum principum praeponat. Sed ille, qui non repellit plebem suam, et quotidie peccatores a sinistra in dexteram commutat, vos propitio ac sereno vultu respexit, et contra suos inimicos ad salutem multarum gentium erexit; ut magis vobis libeat in periculo transitoriae vitae consistere, quam aeterni Regis gloriam et honorem humanae gratiae postponere. Haec itaque facientes, non aure surda apostolorum principem dicentem transitis: Genus electum, regale sacerdotium, obedire magis oportet Deo, quam hominibus (a). Nam vestra fraternitas minime ignorat, quanto tempore sancta Ecclesia inauditas pravitates et diversas iniquitates regis (et utinam christiani et vestri) sustinuit, et quantae ruinae quantaeque calamitati ipso authore, hoste antiquo praecedente, patuit: cui nos, fraterna dilectione et amore patris et matris eius ducti, adhuc in diaconatu positi, admonitionis verba transmisimus, et postquam ad officium sacerdotii, licet indigni, venimus, ut resipisceret summopere et frequenter per viros religiosos procuravimus. Ipse vero quid contra egerit, et quomodo malum pro bono reddiderit, vel qualiter calcaneum suum contra B. Petrum erigendo, sanctam Ecclesiam, quam sibi omnipotens Deus commisit, scindere procuraverit, vestra novit charitas, et per omnia mundi iam personuit climata. Sed quia nostri est officii, homines, non vitia diligere, et pravis, ut resipiscant, resistere; et impietates, non homines, abhorrere: auctoritate beati Petri apostolorum principis monemus vos, et ut charissimos eum ad resifratres rogamus, admodo studete, illum riscendum inde maan diaboli eruere, et ad veram (a) Pet. 1, 2.

git, gubernat, et defendit. Scitis enim, Quam pernifratres charissimi, quia hoc periculoso ciosum sit terrena caelestitempore, quando Antichristus in suis bus praeponere; principum gratiae potius, nori inservire.

> Damna per Henricum regem Ecclesiae

Quam solicite eum reducere ad benam frugem curaverit Gregorius.

Adhortatio ed omnes, ut

Dei providentia Ecclesiae

suae semper

praesens.

poenitentiam provocare; ut eum possimus, Deo favente, ad sinum communis Matris nostrae, quam conatus est scindere, fraterna ducti charitate revocare: ita tamen, ut nulla possit fraude recidua clade christianam religionem confundere, et sanctam Ecclesiam pedibus suis conculcare. Quod si vos non audierit, et diabolum potius, quam Christum sequi elegerit, et eorum, qui pro simoniaca haeresi iam per longa tempora excommunicati sunt, consilium nobis praetulerit, divina inspirante potentia simul inveniamus, simulque statuamus, ut, Deum homini praeponentes, universali Ecclesiae iamiam pene labenti viriliter succurramus. Quicumque ex his resipuerit, qui praedictum regem non erubuerunt omnipotenti Deo praeponere, et christianam legem sine verbis, operibus tamen negare, sicut dicit Apostolus: Ore quidem fatentur Deum, factis autem negant; vos fratres mei et consacerdotes illos auctoritate beati Petri suscipite, et ad gremium Matris nostrae Sanctae Ecclesiae reducite, ut mereamini gaudium in coelo angelis Dei innovare (a). In omnibus tamen, sicut decet charissimos filios, honorem pii patris vestri apostolorum principis prae oculis habete. Quicumque autem episcoporum vel laicorum timore vel gratia humana seducti, a communione regis se non subtraxerunt, sed ei faventes, animam suam et illius, diabolo tradere non timuerunt, si non resipuerint, et condignam poenitentiam egerint, nullam cum eis communionem vel amicitiam habeatis; isti enim sunt, qui animam suam et regis odio habent, et occidunt et regnum, patriam, christianamque religionem confundere non erubescunt. Sicut enim nobis imminet, quod per Prophetam dicitur: Si non annunciaveris iniquo iniquitatem suam, animam eius de manu tua requiram (b): et maledictus qui prohibet gladium suum a sanguine, idest verbum correctionis a prave viventibus in-

(a) Tit. 1. (b) Ezech. 5.

stis enim nobis est Deus, quia nulla nos commoda saecularis respectus contra pravos principes et impios sacerdotes impellunt; sed consideratio nostri officii, et potestas, qua quotidie angustiamur, Apostolicae Sedis. Melius est enim nobis debitam mortem carnis per tyrannos, si oportuerit, subire, quam nostro silentio, timore, vel comodo, christianae legis destructioni consentire. Sanctos guidem Patres nostros dixisse scimus: Qui pravis hominibus sui consideratione officii non contradicit, consentit: et qui resecanda non aufert, committit. Omnipotens Deus, a quo cuncta bona procedunt, meritis Dominae nostrae caelestis Reginae, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli intercessione, corda vestra confirmet et custodiat et spiritus sui gratiam superinfundat, ut quae sunt ei placita facientes, mereamini Sponsam eius, Matrem vide-

crepatione (a); ita illi imminet, si non

obedierit, ira divini iudicii et ultio, te-

stante Samuele, idololatriae scelus (b). Te-

Quod sit pastorum officium.

ab omnibus peccatis absoluti pervenire.

Data Laureti viii kalendas augusti, indictione quartadecima.

licet nostram, de faucibus luporum eri-

pere, atque ad supernam illius gloriam

Dat. die 25 iulii anno Domini 4076, pontif. anno 1v.

#### XXVIII.

Sequitur in idem argumentum.

## SUMMARIUM

Monitio ad episcopos et alios, ut studeant conversioni regis Henrici; — Et interim ab eius absolutione abstineant; — Eoque ad Ecclesiam non redeunte, alter rex idoneus eligatur. — Quem se confirmaturum habita informatione asserit. — De iuramento imperatrici praestito, quid agendum. — De excommunicatorum absolutione licentiam datam confirmat.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus dilectis in Christo fratribus, et coepisco-

(a) Ierem. 48. (b) 1. Reg. 15.

li autem vitondi, qui a communione regis se non subtraverint.

Benigne ex-

cipiendi, qui

relicto rege ad gremium

Ecclesiae re-

vertu**nt**ar.

pis, ducibus, comitibus, universis quoque fidem christianam defendentibus, in regno videlicet Theutonico habitantibus, salutem et omnium peccatorum absolutionem per apostolicam benedictionem.

Monitio ad episcopos et alios, ut studeant conversioni regis Henrici;

§ 1. Si literas, quibus Henricus dictus rex in sancta synodo iudicio Sancti Spiritus excommunicatus est, diligenter perpenditis, quid de eo debeat fieri, indubitanter cognoscetis. Ex illis enim intelligitur, cur sit anathematis vinculo alligatus, et a regia dignitate depositus, et quod omnis populus quondam sibi subiectus a vinculo igramenti eidem promissi sit absolutus. Sed quia nos contra eum non movit (Deo teste) saecularis superbia, nec vana mundi cupiditas, sed Sanctae Sedis et universalis Matris Ecclesiae solicitudo et disciplina; monemus vos in Domino Iesu, et rogamus sicut charissimos fratres, ut eum benigne, si ex toto corde ad Deum conversus fuerit, suscipiatis, et circa eum non tantum iustitiam, quae illum regnare prohibet, sed misericordiam, quae multa delet scelera, ostendatis. Estote quaeso memores humanae conditionis, et communis fragilitatis, nec vos praetereat pia et nobilis memoria patris eius, et matris, quibus non possunt nostra aetate ad imperii gubernacula inveniri aequales. Sic tamen adhibite vulneribus eius oleum pietatis, ne vino disciplinae neglecto, cicatrices eius in peius (quod absit) putrescant, et honor sanctae Ecclesiae, romanique imperii, nostra negligentia magnae ruinae patescat. Procul ab eo pravi removeantur consiliarii, qui pro simoniaca haeresi excommunicati, non erubuerunt dominum suum propria lepra contaminare, et per diversa crimina eum seducendo, ad scindendam sanctam Ecclesiam provocare, et in iram Dei et sancti Petri impellere. Adhibeantur illi tales consiliarii, qui non sua tantum, sed eum diligant, et saeculari lucro per omnia Deum praeponant. Non ultra putet Sanctam Ecclesiam sibi subjectam ut ancillam, sed praelatam ut dominam. Non inflatus spiritu elationis, consuetudines superbiae contra libertatem sanctae Ecclesiae inventas defendat; sed observet sanctorum Patrum doctrinam, quam pro salute nostra eos docuit potestas divina. Quod si de his et aliis, iure ab eo exigendis, vos securos modis, quibus oportet, reddiderit, statim volumus per vestros idoneos legatos de omnibus informari, ut quid debeat fieri, communi consilio, Deo aspirante, valeat inveniri.

§ 2. Illud autem inter omnia ex parte beati Petri interdicimus, ut nullus ve- lutione abstistrum eum praesumat ab excommunicatione absolvere, quousque eis, quae praediximus, nobis indicatis, Apostolicae Sedis consensum, et iteratum responsum recipiatis. De diversorum guidem diversis consiliis dubitamus: humanam gratiam vel timorem suspicioni habemus.

§ 3. Quod si exigentibus multorum peccatis (quod non optamus) ex corde redeunte, alnon fuerit ad Deum conversus, talis ad neus eligatur. regni gubernacula (Deo favente) inveniatur, qui ea, quae praediximus, et caetera, quae videntur christianae religioni, et totius imperii saluti necessaria, certa ac indubitabili promissione se observaturum promittat.

§ 4. Ut autem vestram electionem, si valde oportet ut fiat, apostolica au- habita inforctoritate firmemus et novam ordinationem nostris temporibus corroboremus; sicut a sanctis nostris Patribus factum esse cognoscimus, negotium, personam, et mores eius, quantocius potestis, indicate; ut sancta et utili intentione incedentes. mereamini, sicut nobis notae causae. Apostolicae Sedis favorem per divinam gratiam, et beati Petri apostolorum principis per omnia benedictionem.

§ 5. De iuramento autem quod factum est carissimae filiae nostrae Agneti imperatrici Augustae, si filius eius ex hac vita ante ipsam migraret, non est opus adhuc dubitare; quia si nimia pietate circa filium ducta, iustitiae favens, ut abiiciatur a regno, consenserit, quid restet, vos

Et interim ab elus abso-

Eoque ad Ecclesiam non ter rex ido-

Ouem se confirmaturum matione asse-

De iuramento imperatrici praestito, quid agendum.

ipsi comprehendite. Hoc tamen videtur laudabile, postquam certum fuerit apud vos, et omnino firmatum, quod eius filius a regno removeatur, consilium ab ca et a nobis requiratur de inventa persona ad regni gubernacula. Tunc, aut nostro communi consilio assensum praebebit, aut Apostolicae Sedis auctoritas omnia vincula, quae videntur iustitiae contradicere, removebit.

De excommunicatoram absolutione L.centiam d. tam confirmat.

§ 6. De excommunicatis autem, iam me vobis dedisse licentiam, qui fidem christianam (ut decet episcopos) defenditis, ut absolvatis, recordor; et adhuc hoc idem confirmo, si revera resipuerint, et humiliter poenitentiam egerint.

Datum Laureti iii non. septembr., indict. incipiente xv.

Dat. die 3 septemb. anno 1076.

## XXIX.

Absolutio regis Henrici.

### SUMMARIUM

Henricus tandem ad obedientiam S. R. E. rediens humillimam publice poenitentiam egit. - Quae fuerit huiusmodi poenitentia regis Henrici. — Quem ideo Pont. ab excommunicatione absolvit. — Pro firmanda pace regni, se Germaniam iturum pollicetur Gregorius. — Hortaturque episcopos et alios, ut in fide et amore iustitiae perseverent.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus archiepiscopis, episcopis, ducibus, comitibus, caeterisque principibus regni Thau. tonicorum, christianam fidem defendentitus, salutem et apostolicam benedictionem.

Henricus tandem ad obedientiam S. R. E. rediens humillimanı publice poeni tentiam egit.

Quoniam pro amore iustitiae communem nobiscum in agone christianae militiae causam et periculum suscepisus, qualiter rex humiliatus ad poenitentiam absolutionis veniam impetraverit, et quo modo tota causa post introitum eius in Italiam hucusque deducta sit, vestrae dilectioni sincera veritate indicare curavimus, sicut constitutum fuit cum legatis, qui ad nos de vestris partibus missi sunt.

In Longobardiam venimus circiter viginti dies ante terminum, in quo aliquis ducum ad Clusas nobis occurrere debuit, expectantes adventum illorum, quatenus ad partes illas transire possemus. Verum cum iam decurso termino hoc, nobis nunciaretur, his temporibus, prae multis (quod et nos quidem credimus) difficultatibus, ducatum nobis obviam mitti non posse, nec aliunde copiam ad vos transeundi haberemus, non parva solicitudine, quid potissimum nobis agendum foret, circumventi sumus. Interim vero regem adventare certe cognovimus, qui etiam prius quam intrasset Italiam, supplices ad nos legatos praemittens, per omnia se satisfacturum Deo et S. Petro ac nobis obtulit, et ad emendationem vitae suae omnem se servaturum obedientiam repromisit, dummodo apud nos absolutionis et apostolicae benedictionis gratiam impetrare mereretur. Quod cum diu multis consultationibus disserentes, acriter eum de suis excessibus, per omnes, qui intercurrebant, nuncios redarguerimus; tandem per semetipsum, nihil hostile aut temerarium ostentans, ad oppidum Canusii, in quo morati sumus, cum paucis advenit; ibique per triduum ante portam poenitentia regis Henrici. castri, deposito omni regio cultu, miserabiliter, utpote discalciatus et lancis persistens, non prius cum multo sletu apostolicae miserationis auxilium et consolationem implorare destitit, quam omnes, qui ibi aderant, ad quos rumor ille pervenit, ad tantam pietatem et compassionis misericordiam movit, ut pro eo multis precibus et lacrymis intercedentes, omnes quidem insolitam nostrae mentis duritiam mirarentur, nonnulli vero in nobis non apostolicae severitatis gravitatem, sed quasi tyrannicae feritatis crudelitatem esse clamarent.

§ 1. Denique instantia compunctionis Quem ideo eius, et tanta omnium, qui ibi aderant, Pontiferabessupplicatione devicti, tandem eum, re- tione absolvit. laxato anathematis vinculo, in communionis gratiam, et sinum sanctae Matris

Onae fuerit huinsmodi

Ecclesiae recepimus, acceptis ab eo se-fire voluerit, securus erit ex mei parte, et curitatibus, quae inferius scriptae sunt. Quarum etiam confirmationem per manus abbatis Cluniacensis, et filiarum nostrarum Mathildis, et comitissae Adelaiae, et aliorum principum, episcoporum, et laicorum, qui nobis ad hoc utiles visi sunt, recepimus.

Pro firmanda pace regni, se Germaniam iturum poliicetur Gregorius.

§ 2. His itaque sic peractis, ut ad pacem Ecclesiae, et concordiam regni (sicut diu desideravimus) omnia plenius, Deo adiuvante, coaptare possimus, ad partes vestras, data primum opportunitate, transire cupimus. Hoc enim dilectionem vestram indubitanter scire volumus, quoniam (sicut in descriptis securitatibus cognoscere potestis) ita adhuc totius negotii causa suspensa est, ut et adventus noster, et consiliorum vestrorum unanimitas, permaxime necessaria esse videantur.

Hortsturque episcopos et alios, ut in fide et amore iustitiae perseverent.

§ 3. Quapropter in ca fide, quam coepistis, et amore iustitiae, omnes permanere studete; scientes nos non aliter regi oblatos esse, nisi quod puro sermone (sicut mihi mos est) in his eum de nobis sperare dixerimus, in quibus cum ad salutem et honorem suum, aut cum iustitia, aut cum misericordia, sine nostrae et illius animae periculo, adiuvare possimus.

# Promissio Henrici regis Theutonicorum.

§ 4. Ego Henricus rex de murmuratione, et dissensione, quam nunc habent contra me archiepiscopi et episcopi, duces, comites, caeterique principes regni Theutonicorum, et alii, qui eos, in eadem dissensionis causa sequuntur, infra terminum, quem dominus Papa Gregorius constituerit, aut indicium secundum iustitiam eius, aut concordiam secundum consilium eius faciam, nisi certum impedimentum mihi vel sibi obstiterit, quo transacio, ad peragendum idem paratus ero. Item si idem dominus Papa Gregorius ultra montes seu ad alias partes terrarum

eorum quos constringere potero, ob omni laesione vitae et membrorum eius, seu captione, tam ipse, quam qui in eius conductu et comitatu fuerint, seu qui ab illo mittuntur, vel ad eum de quibuscumque terrarum partibus venerint, in eundo, ct ibi morando, seu in redeundo. Neque aliquod impedimentum habebit ex meo consensu, quod contra honorem suum sit. Et si quis ei fecerit, cum bona fide secundum posse meum illum adiuvabo. Actum Canusiae, v kal. februarii, indictione xv.

Dat. die 28 decembris anno Domini 1076. pontif. anno iv.

## XXX.

Confirmatio primatus Ecclesiae Viennensis, et concessio privilegiorum, confirmatis iis, quae a praedecessoribus Pontificibus eidem concessa sunt (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Primatus Viennensis Ecclesiae super septem provincias. — Quae sint propria vicarii apostolici. - Ecclesia Viennensis ab apostolis fundata. - Aliae civitates eidem subjectae, et potissimum Tarentasia. — Item Archidiaconia Salmoriacensis. — Item abbatiae S. Petri, S. Andreae virorum, S. Andreae foeminarum, et S. Theodorii. — Item Romanensis Ecclesiae. — Privilegia omnia pontificia eidem confirmantur. — Item imperialia et regia. Anathema contra violatores privilegii huius.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Warumundo venerabili fratri Viennensi archiepiscopo, et per eum ipsius successoribus et Viennensi Ecclesiae, in perpetuum.

Cum ex Apostolicae Sedis moderamine, cui Deo auctore praesidemus, omnium, quae usquam sunt, Ecclesiarum curam gerere, et earum iusticiam conservare debeamus; praecipue tamen illis nos convenit invigilare, at et de ipsarum iuribus, quod modo forte diminutum est,

(1) Edidit Ioannes a Basco Biblioth. Floriac. par. 3, pag. 71.

Exordium.

dreac foem!-Theodorii.

Primatus Viennensis Ecclesiae super septem provincias.

Quae sint propria vicarii apostolici.

Ecclesia Viennensis ab aprstolis fundata.

Aliae civitates eidem subiectae, et potissimum Tarentasia.

Item Archidiaconia Salmoriacensis.

Item abbatrac S. Petri, S. Andreae vi-

in religuum inviolabiliter custodiatur, omnem nostram solicitudineni exhibere, quae principales ac speciales filiae sanctae Sedis Apostolicae et appellantur, et existunt, et aliarum primatum continent Ecclesiarum. Certum quippe est, Viennensem Ecclesiam huius Sedis concessione super septem provincias primatum tenere; ipsam Viennensem, Bituricam, Burdegalam, Auxionensem, quae appellatur Novem Populana, Narbonam, Aquensem, et Ebrudunum; in quibus Viennensi archiepiscopo, iuxta Nicolai decretum, Romani Pontificis vices agere; conventus scilicet synodales indicere, et iura ecclesiastica iuste ac regulariter, apostolica auctoritate concessum est definire. Hoc utique in privilegiis eidem Ecclesiae a sanctissimis praedecessoribus nostris collatis habetur. Hoc quoque in privilegio beatae memoriae Leonis Papae continetur. Ex quo liquet privilegio, et aliis quampluribus, et his authenticis, supradictas vii provincias ad Viennensis Ecclesiae privilegium, utpote a beatissimis apostolis Petro et Paulo fundatae, iuste et rationabiliter pertinere. Et ut ad potestatem eiusdem Ecclesiae, secundum antiquam auctoritatem catalogi, x et viii pertineant: definitum est, ut vii oppida vel civitates, Gratianopolis videlicet, Valentia, et Dia, Alba Vivarium, Tarentasia, Geneva, Maurienna, Viennensi Ecclesiae interim subiectae permaneant; donec quae residuae sunt, certius discussae, et plenius ventilatae, sub potestate Viennensis Ecclesiae redigantur. Porro Tarentasiam ita semper sub primatu Viennensis Ecclesiae permanere decernimus, sicut a sanctis Patribus Leone et Nicolao noscitur confirmatum. Praeterea de Salmoriacensi Archidiaconia unum nobis intimasti: consecrationes, vel ordinationes et quicquid ad pontificale pertinet officium, sicut tuus praedecessor Leodegarius, et alii praedecessores firmius obtinuerunt; ita tibi tuisque successoribus, absque ulla inquietatione, rorum, S. An- seu diminutione, obtinere concedimus;

sed et abbatiam Sancti Petri foris portam Viennae sitam, et infra eamdem urbem S. Andreae abbatias, unam monachorum, et alteram sanctimonialium: necnon abbatiam Sancti Theuderii, quam idem venerabilis confessor aedificavit, iuri Viennensis Ecclesiae per omnia subjectas esse, non dubium est. In Romanensi quoque Ecclesia, quamvis se fulciat nostrae nensis Ecclelibertatis, visis tamen imperatorum praeceptis, tam in saecularibus, quam in regularibus canonicis, per consilium vicarii nostri Hugonis, Diensis episcopi, inibi ordinatis, tibi tuisque successoribus, in omnibus omnem potestatem habere, apostolica auctoritate decernimus. Quoniam igitur, dilectissime frater, qui divina dispositione eiusdem Ecclesiae regimini præes, tua veneranda religiositas ab Apostolica Sede humiliter postulavit, ut autiqua privilegia, a sanctis praedecessoribus nostris sacrae Sedi Viennae tradita confirmaremus, quoniam res digna petebatur, tui dilectione, cum eiusdem Ecclesiae debita charitate, libenter annuimus. Privilegia igitur et praedia, vel bona, quae a beato Silvestro, Leone, et Nicolao, et ab firmantur. corum successoribus, vel a Romanorum imperatoribus, seu Francorum vel Burgundiae regibus, Ecclesiae tuae sunt data vel reddita, confirmamus, et apostolica auctoritate praesenti privilegio corroboramus; ex parteque Dei omnipotentis, et beati Petri apostolorum principis praecipimus, ut futuris temporibus deinceps firma et inconvulsa permaneant, et incommutabiliter consistant. Si quis autem huius privilegii nostri sanctionem violaverit, nisi resipuerit, et digna satisfactione emendaverit, sit extorris a regno Dei, et digna excommunicatione damnatus ab Ecclesia Dei efficiatur extraneus, perpetuaeque subiaceat maledictioni. Data per manum Petri cancellarii 11 nonas martii anno Domini incarn. CIDLXXVII, indictione xv, anno pontificatus domini Gregorii VII PP IV.

Dat. die 6 martii anno Domini 1077, pontif. Gregorii anno IV.

Privilegia omnia pontificia eidem con-

Item imperialia et regia.

Anathema contra violateres privilegii huius.

## XXXI.

Confirmatio excommunicationis a legato apostolico latae contra Aniciensis Ecclesiae invasorem (1).

### SUMMARIUM

Promissio Stephani Aniciensis de dimittenda invasa Ecclesia. - Quod tamen quamvis admonitus non praestitit: - Quare sententia excommunicationis una cum suis fautoribus punitur. — De oblationibus ecclesiae S. Mariae inibi existenti interim non ferendis. — Ut episcopi huiusmodi sententiam confirment, et populo palam faciant, iubet.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, universis Galliarum episcopis et cunctis ordinibus sub eis constitutis, quibus pro merito debetur, salutem et apostolicam benedictionem.

Promissio Stephani Animittenda invasa Ecclesia.

Quod tamen quamvis admonitus non praestitit:

Quare sententia excommunicationis una cum suis fautoribus punitur.

De oblationibus ecclesiae S. Mariae inibi existenti interim non ferendis,

Notum esse volumus charitati vestrae, ciensis de di- quod Stephanus Aniciensis Ecclesiae invasor et simoniacus iuravit nobis super corpus beati Petri, ut Ecclesiam dimitteret, et pastorem in ea secundum Dominum eligere atque constituere, per fidem adiuvaret, quandocumque legatus Apostolicae Sedis cum literis nostris id eum facere per sacramentum moneret. Postea vero commonitus a confratre nostro Hugone Diensi episcopo, huius specialiter negotii literas a nobis habente, quamvis eidem vices nostras in Galliarum partibus commisissemus, Ecclesiam non cessat opprimere et filios eius duplici contritione, corporali scilicet et spirituali, conterere. Unde excommunicationem, quam praedictus legatus noster super eum fecit, nos confirmamus; ipsumque, et omnes, qui deinceps consilium ei dederint, ut in hac haeresi permaneat, ex parte Dei et sancti Petri anathematizamus, donec resipiscant. Contradicimus etiam, ut nullam pecuniam aliquis offerat in podio S. Mariae, sive ad altaria, sive ad manus sacerdotum, donec Ecclesia liberetur a tam impia impressione, quia oblationes fidelium praedictum Stephanum a Deo apostatare, atque contra eum

(1) Ex edit. Card. Carafae.

faciunt superbire. Vobis autem, fratres coepiscopi, hanc excommunicationem, atque contradictionem in parrochiis vestris per diversa loca recitare, et ex parte vestra confirmare, apostolica auctoritate praecipimus. Dat. Bibianello x kal. aprilis indictione decimaquinta.

Dat. die 23 martii anno Domini 1077, pontif. anno IV.

## XXXII.

Commissio episcopo Parisiensi absolvendi nonnullos a sententia excommunicationis (1).

#### SUMMARIUM

Series facti. — Walterum, si culpa vacaverit, a Remensi archiepiscopo absolvi, et si iste negaverit, a Parisiensi episcopo, iubet; -Si vero in culpa ille fuerit, ad satisfactionem coarctandus. — Idem de Azone quodam canonico. — Monachis S. Lamberti, qui extraneo abbati et simoniaco obedire noluerant, excommunicationis sententiam relaxandam per eumdem archiep. — Vel si hic contradicat, per eumdem Paris. episcop. — Abbati vero committendum, ut de introitu suo rationem reddat coram apostolico vicario, vel in synodo, aut ad Sedem Apostolicam veniat. - Ut Cameracenses, si hominem ideo combusserint, quia simoniacos et fornicarios missas celebrare non debere assereret, excommunicet, eidem iubet episcopo. — De omnibus vero ad Apostolicam Sedem scribat. - Sacerdotes fornicarios ab altaribus omnino removendos esse. - Adhortatio ad Iosfredum, ut se Ecclesiae fidelem ministrum exhibeat.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Iosfredo episcopo Parisiensi salutem et apostolicam benedictionem.

Vir iste, videlicet praesentium portitor, Walterus de Duaro (2) ad nos veniens, multis supplicationibus nobis institit, quatenus ei per apostolicae pietatis misericordiam consilium absolutionis nostro interventu impenderemus apud confratrem nostrum Remensem archiepiscopum, qui eum excommunicaverat; indicans nobis, quod

(1) Ex Archiv. Vatic. (2) Forsitan Duaco.

Ut episcopi huiusmodi sententiam confirment, et populo palam faciant, inhet.

Series facti.

faciendam iustitiam ante excommunicationem et post excommunicationem se paratum obtulerit. Verum, quia relationi suae sine legitima discussione credere non satis cautum aut rationabile esse putavimus, diffinitam sententiam pro eius absolutione dare noluimus; eam solummodo misericordiam ex gratia et indulgentia apostolorum Petri et Pauli, ad quorum limina veniebat, sibi concedentes, ut in eundo et redeundo sacrae communionis licentiam haberet usque in octavum diem, postquam rediret ad patriam. Caeterum ne diutius aliqua indigna occasione sub excommunicationis nexibus terit, a Remensi neatur, apostolica te auctoritate monemus, ut fultus his nostris archiepiscopum convenire studeas, et perquisita ac cognita mera huius negotii veritate, si iste, aut pro sua innocentia, aut congrua satisfactionis exhibitione, tibi absolvendus videbitur, continuo archiepiscopum, ut eum sine contradictione absolvat, ex nostra parte commoneas; qui si aliqua hoc excusatione renuerit, tu ipse eum nostra vice absolvere nullatenus praetermittas. Sin vero istum in culpa esse, et quod iustum fuerit, exequi nolle constiterit, usque ad dignam satisfactionem sub excommunicationis vinculo coarctari debere decernimus. Praeterea Azzo quidam canonicus ecclesiae Sancti Amati de praenominato loco pro quodam dicto, licet vero, nimis tamen leviter et irreverenter prolato, a consortio fratrum se eiectum esse, innotuit. Quem similiter apostolicae miserationis clementiam pro sua reconciliatione implorantem, itidem tibi committimus, ut si alia eum culpa damnationi magis debita non accusat, pro hac in capitulo fratrum in claustrali disciplina correctum, et poenitentia castigatum, in

societatem fratrum ad proprium locum

cum charitate recipi facias. Est et alia

causa, quam cum omni solicitudine te

de ea causa, propter quam excommuni-

catus sit, multoties ad disceptationem, et

duorum fratrum monasterii Sancti Remigii, Roberti et Lamberti, qui se ab archiepiscopo idcirco excommunicatos, et excaecato quodam fratre eorum laico, omni miseria circumventos esse, dicunt; quoniam cuidam extraneo abbati interventu pecuniae, et omnino contra regulam sancti Benedicti, et auctoritatem sanctorum Patrum, indigne illis et praefato monasterio pro abbate apposito obedire, et sub eius regimine in eodem coenobio manere noluerint: nec in his omnibus quidquam eis profuisse pro confusione monasterii, et habenda iustae defensionis suae licentia, ad audientiam Sedis Apostolicae proclamasse. Quod si ita est, quam graviter archiepiscopus in hac causa, maxime de contemptu apostolicae auctoritatis, se culpabilem fecerit, tu ipse perpendere potes. Quapropter de his et de multis aliis, aptioris loci et temporis opportunitatem conveniendi eum Deo auxiliante praestolantes, illud ad praesens tuae fraternitati committimus, et apostolica auctoritate praecipimus, ut eum, omni occasione remota, sententiam excommunicationis, quam in prefatos monachos protulit, relaxare commoneas, et eos deinceps sine omni infestatione et periculo in pace manere dimittat; recognoscens, et superni Iudicis nudicium timens, quod eis tanta mala sine deliberatione iustitiae sub appellatione Apostolicae Sedis fecerit. Si vero eum in hac re pro sua magnitudine et arbitrio contradicentem, et minus obedientem inveneris, tu ipse fultus nostra auctoritate, eos absolvas, et abbatem illum, qui praefătum monasterium Sancti Remigii nefanda ambitione occupasse dicitur, ita commoneas, ut aut in partibus illis confratri nostro Hugoni venerabili Diensi episcopo, cui vices commisimus, aut at de introitu aliis legatis nostris, si eos, in Gallia synodum celebraturos cognoverit, se praesen- spostolico vitare pro reddenda ratione sui introitus, sinodo, autad nullatenus praetermittat; aut ad nos in Sedem Apoproxima festivitate Omnium Sanctorum niot. suscipere et peragere volumus, videlicet | veniat: commonitis etiam fratribus eins-

Monachis S. Lamberti, qui extranco abbati et simoniace obedire noluerant, excommunicationis sententiam relaxandam per eumdem archiepiscopum,

Vel si hic contradicat, per eumdem Parisiensem episcopum.

Abbati vero committend. su) rationem cario, vel in

Walterum, si culpa vacavearchiepiscopo absolvi, et si iste negaverit, ~ Parisiensi episcopo iubet;

Si vero in culpa ille fuerit, ad satisfactioneni coarctandus.

Idem de Azone quodam canonico.

Ut Cameracenses, si hominem ideo combusserint, quia simoniacarios missas celebrare non debere assercret, excommunicet, eidem jubet episcopo;

vero ad Apo-stolicam Sedem scribat.

Sacerdotes altaribus omnino removendos esse.

Adhortatio ad se Ecclesiae fidelem ministrum exhi~ beat,

dem monasterii, qui adversus eum de | talis officii ad praesens gaudere, et causa illicitae subreptionis suae in abbatiam conqueruntur, ut et ipsi secundum praescriptam terminationem ad discutiendum hoc negotium se praesentes exhibeant. Item relatum nobis est, Cameracenses homines quemdam flammis tradidisse, eo quod simoniacos et presbyteros fornicacos et forni- tores missas non debere celebrare, et quod illorum officium minime suscipiendum foret, dicere ausus fuerit. Quod quia nobis valde terribile, et si verum est, omni genere canonicae severitatis vindicandum esse videtur, fraternitatem tuam solicite huius rei veritatem inquirere admonemus; et si eos ad tantam crudelitatem impias manus suas extendisse cognoveris, ab introitu, et omni communione Ecclesiae auctores pariter et complices De omnibus huius sceleris separare non differas; et nobis huius rei certitudinem, necnon quidquid de superioribus causis effectum fuerit, per literas tuas, quamcitissime posfornicarios ab sis indicare stude. De caetero rogamus te et multum admonemus, ut omnibus confratribus et coepiscopis tuis per totam Franciam ex apostolica auctoritate significes, quatenus et illis sacerdotibus, qui a turpitudine fornicationis cessare nolucrint, omne officium sacris altaribus ministrandi penitus interdicant, et tu ipse in omni loco et conventu id praedicare non cesses. Et si in hac re aut episcopos tepidos, aut illos, qui sacrorum ordinum nomen et officium indigne pro supradictis criminibus usurpare praesumunt, rebelles esse cognoveris; omni populo, ne eorum ulterius officium suscipiat, ex parte beati Petri, et nostra apostolica auctoritate, ubique interdicas, ut vel hoc modo confusi ad emendationem vitae suae et ad castitatem religiosae continentiae tosfredum, ut redire cogantur. Age ergo, ut sancta et universalis Mater Ecclesia te fidelem ministrum, et cooperatorem nostrae, imo apostolicae, solicitudinis, Deo adiuvante, cognoscat; et nobis, quod valde desideramus, de libertate et fructu tui sacerdo-

imposterum per misericordiam Dei confidenter sperare posse proveniat. Data Bibianello viii kalendas aprilis, indictione xv.

Dat. die 25 martii anno Domini 1077, pontif. anno IV.

# XXXIII.

Commissio Diensi episcopo, ut congregata synodo episcoporum Franciae, causa Cameracensis electi discutiatur, qui post sui legitimam electionem investituram ab Henrico rege per inscitiam acceperat. Insuper praeceptum de promulgando decreto ut investiturae a laicis non accipiantur (1).

### SUMMARIUM

Gerardus Cameracensis electus investituram ab Henrico rege acceperat ignorans regem excommunicatum, et huiusmodi investituram a Pontifice prohibitam. - Episcopatum, causamque in manibus PP. resignat. - Eius tamen causa synodo discutienda remittitur. — De congreganda synodo; — Requisito tamen prius regis consensu. -In synodo examinanda prius Cameracensis electi causa mandatur. — Et si dicta probetur ignoratio; electio confirmanda: -De sacris altaribus pretio non accipiendis. Aliarum quoque Ecclesiarum causae eadem in synodo definiendae, et Cluniacensis abbas ad eamdem vocandus pro finienda Alvernensis Ecclesiae causa. -Postremo promulgandum decretum de non accipiendis investituris a laicis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Hugoni episcopo Diensi salutem et apostolicam benedictionem.

Gerardus Cameracensis electus ad nos veniens, qualiter in eadem Cameracensi Ecclesia ad locum regiminis assignatus sit, prompta nobis confessione manifestavit, non denegans post factam cleri et populi electionem donum episcopatus ab Henrico rege suscepisse. Defensionem autem proponens, et multum nobis offerens, se neque decretum nostrum de

Gerardus Cameracensis electus investituram ab Henrico rege acceperat ignorans regem excommunicatum, et buiusmodi investituram a Pontifice prohibitam.

(1) Ex Archiv. Vatic.

90

Episcopatum, causamque in manibus PP. resignat.

prohibitione huiusmodi acceptionis, nec insum Henricum regem a nobis excommunicatum fuisse, aliqua certa manifestatione cognovisse: cui cum nos congruis rationibus ostenderemus, quam grave esset, etiam omni ignorantia eum excusante, Sanctae et Apostolicae Sedis synodale decretum transgredi, et huiusmodi participatione cum homine excommunicato commaculari, ad satisfaciendum promptus, donum, quod accepisse visus est, continuo in manus nostras refutavit, et omnino causam suam nostro iudicio cum sui ipsius ad omnem voluntatem nostram subjectione et abauditione reliquit. Pro cuius humiliatione, et maxime quoniam canonicam electionem in eo praecessisse audivimus, ad misericordiam moti sumus, et confisi in testimonio, quod nonnulli confratrum nostrorum episcoporum cum multis pro eo supplicationibus ad nos per epistolas suas direxerunt, videlicet quod eius praecedens vita et conversatio multum honesta et laudabilis fuerit; ad promotionem eius discretae moderationis consideratione assensum praebere non indignum duximus; attamen ne istud aliis, quorum causa et conversatio huic longe dissimilis et impar constiterit, ad exemplum vel occasionem quaerendae misericordiae imposterum fore debuisset, illud constituimus, ut coram te confratre nostro Remensi archiepiscopo, et aliis comprovincialibus episcopis, ita se per sacramentum purgare debeat, quod ei ante acceptionem illam, et ut dicitur, investituram episcopatus, regem excommunicatum fuisse, et illud decretum nostrum de prohibitione huiusmodi investiendi, et accipiendi Ecclesias, neque per legatum nostrum, neque ab aliqua persona, quae se his statutis interfuisse, et ea audisse fateretur. significatum et indubitanter notificatum fuerit. Quapropter admonemus fraternitatem tuam, ut concilium in partibus illis convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum consensu et consilio regis | thalaunensis episcopi, Carnotensis Ec-

Francorum, si fieri potest. Sin autem aliqua occasione id consentire noluerit, in Lingoniensi Ecclesia conventum celebrandi concilii instituas, atque hoc cum consilio et prudenti dispositione confratris men prius renostri Lingonensis episcopi facias; sciens quoniam in omnibus fidelem adiutorem et cooperatorem non solum nobis, sed et tibi et omnibus legatis nostris se deinceps fore promisit; et nos in eo multam spem habemus, et fiduciam. Comes etiam Tebaldus per legatos suos eamdem nobis promissionem fecit, ut si rex legatos nostros recipere nollet, ipse cum summa devotione reciperet, et eis omnem, quam posset, aptitudinem celebrandi synodum, et ecclesiastica exequendi negotia, locum, consilium, auxiliumque pararet. Stude ergo, ut praefatum confratrem nostrum Lingonensem episcopum convenias, et communi consilio, ubi vobis melius videbitur, synodum instituite; et convocatis illuc archiepiscopo Remensi et caeteris, quoquot possis, archiepiscopis et episcopis Franciae, primo omnium causam supra memorati Cameracensis electi discutere studeas; videlicet ut secundum praescriptam sacramenti determinationem se coram omnibus expurget; et insuper ne in morte illius, qui in ignem proiectus est, consenserit, in eodem se sacramento defendat. Quod si factum fuerit. praecedentem eius electionem confirmandam esse apostolica moderatione decernimus, et te cum confratre nostro Remensi archiepiscopo de eius consecratione, prout oporteat, statuere volumus: nisi forte alia sibi, quae nos ignoramus, obstiterit, quae tamen in prudentia vestra examinanda relinquimus. Illud vero com- De sacris almune malum pene totius terrae, videlicet taribus pretio quod altaria venduntur, et quod iste etiam dis.

in officio sui archidiaconatus se fecisse

non denegat, ne deinceps fiat, tam huic,

quam caeteris omnibus interdico. De cae-

tero admonemus dilectionem tuam, ut

reliquas causas, et negotia, videlicet Ca-

Requisito tagis consensu.

In synodo examinanda prius Cameracensis electi causa manda

Et si dicta probetur ignoratio, electio confirmanda:

Atiarum quoque Ecclesiarum causae cadem in synodo definiendae;

De congreganda synodo;

Eius tamen cansa synodo

discutienda

remittitur

An. C. 1077

Et Cluniaceneamdem vocandus pro finienda Alvernensis Ecclesiae causa.

Postremo promulgandum decretum de non accipiendis investituris a laicis.

clesiae, Aniciensis, Alvernensis, nec non monasterii Sancti Dionysii, et alia, quae necessaria ecclesiasticae religioni apparuerint, pro commissa tibi vice nostra, quantum Deo auxiliante potueris, ita diligenter tractare, et ad finem perducere studeas, quatenus in eis nostra deinceps possit solicitudo', et longa fatigatio sublevari. Volumus etiam, ut fratrem nostrum sis abbas ad Hugonem venerabilem Cluniacensem abbatem tecum synodo interesse ex nostra parte convitare, rogando et multum instando, procures, cum propter alia multa, tum maxime, ut causa Alvernensis Ecclesiae competenti et firma determinatione, cum Dei et illius adiutorio finiatur. Confidimus enim in misericordia Dei et conversatione vitae eius, quod nullius deprecatio, nullius favor, aut gratia, nec aliqua prorsus personalis acceptio eum a tramite rectitudinis dimovere poterit. Si igitur divina clementia huic nostrae dispositioni effectum dederit, inter caetera, quae tua fraternitas agenda, suscepit, hoc attentissime perpendat, et exequi studeat, ut congregatis omnibus, et in conventu residentibus, manifesta et personanti denunciatione interdicat, ut conservanda deinceps in promovendis episcopis canonica et apostolica auctoritate nullus metropolitanorum, aut quivis episcoporum alicui, qui a laica persona donum episcopatus susceperit, ad consecrandum illum imponere manum audeat; nisi dignitatis suae honore officioque carere et ipse velit. Similiter etiam, ut nulla potestas aut aliqua persona de huiusmodi honoris donatione, vel acceptione ulterius se intromittere debeat. Quod si praesumpserit, eadem sententia et animadversionis censura, quam beatus Adrianus Papa in octava synodo (a) de huiusmodi praesumptoribus, et sacrae auctoritatis corruptoribus statuit atque firmavit, se adstrictum ac ligatum fore cognoscat. Quo capitulo scripto, atque in praesentia omnium lecto, ad collaudationem et con-(a) Can. 22.

firmationem eius universum caetum illius confessus admoneas. Eos autem, qui post recensitam a nobis huius decreti auctoritatem investituram episcopatus per manus saecularium dominorum, et potestatum, susceperunt, et qui eis in ordinationem manum imponere praesumpserunt, ad nos super hac re rationem reddituros venire apostolica auctoritate commoneas, atque praecipias. Data iuxta Padum in loco, qui dicitur Ficarolo, iv idus maii, indictione quintadecima.

Dat. die 12 maii anno Domini 1077, pontif. anno v.

## XXXIV.

Privilegium confirmationis, atque immunitatis bonorum monasterii S. Michaelis in Burgo Pisarum, nunc iuris Ordinis Camaldulensium (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium huiusmodi sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Eiusque bona omnia confirmantur. — De libera monachorum receptione. — Concessio sepeliendi ibidem mortuos, missas cantare, eleemosynas petere. — Decretum exemptionis, ac immunitatis. — Anathema contra inobservantes.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Leoni abbati monasterii Sancti Michaelis Archangeli Pisae constituti, tuisque successoribus ibidem regulariter promovendis, in perpetuum.

Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus benevola compassione succurrere, et poscentium animis alacri devotione impertire assensum: ex hoc enim potissimum praemium a conditore omnium Deo procul dubio promerebimus, dum venerabilia loca opportune ordinata ad meliorem fuerint sine dubio statum perducta. Proinde postulante te, dilecte fili, quatenus monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, apostolicis privilegiis muniremus, ob reveren-

(1) Ex Tabulario monasterii huius edidit Ughell. Ital. Sac. tom. III, ubi de archiep. Pisanis.

Exordium.

An. C. 1077 Anathema

servantes.

Monasterium huinsmode sub protectione Sedis Apostolicae recipitur.

Frusque bona omnia confirmantur.

De libera monachorum receptione.

Concessio sepelicadi ibidem mortuos, missas cantare, eleemosynas petere.

Decretum exemptions ac immunita-

tiam beati Michaelis Archangeli, in cuius honorem venerabilis locus ille constitutus est, precibus tuis benevola concessione annuendum esse destinavimus. Suscipientes igitur praefatum locum, et omnia sibi pertinentia, necnon et congregationem fratrum inibi Deo servientium, in tutelam et defensionem Sanctae Romanae Ecclesiae, apostolicae tuitionis privilegium ex ea, quam per beatum Petrum Deo disponente suscepimus, auctoritate, concedimus; confirmantes et corroborantes eidem venerabili monasterio quaecunque nunc sunt in terris cultis aut incultis, sive in quibuslibet rebus mobilibus vel immobilibus iuste habet, aut imposterum Deo opitulante acquirere poterit, quatenus tum ad communem usum fratrum, tum in tua, quam in successorum tuorum providentia, et congrua dispensatione, inconvulsa illibataque permaneant. Eadem praesentium auctoritate sancimus, ut eos, qui pia devotione et amore caelestis patriae mundo abrenunciantes ibidem ad monasticam vitam regulariter se conferre voluerint, sine omni contradictione cuiuslibet personae, ab abbate, qui pro tempore fuerit, caeterisque confratribus, recipi ac teneri liceat (1). Praeterea statuimus, et iuxta quod beatus Papa Agapitus praescripsit, firma praeceptione censemus, ut nemo fideles christianos, in monasterio sepeliri cupientes, contradicat, vel missam aliquo modo cantare prohibeat, aut elecmosynas, quas vivorum aut defunctorum aliquis ibidem destinavit, aut pro amore Dei destinaverit, inde evellere, vel aliquo modo subtrahere praesumat. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et nisi vel ea, quae ab illo sunt male ablata, re-

(1) Privilegium ab Agapito II huic monasterio concessum nondum legimus.

stituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore ac contra inobsanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus siat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, ut hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

BULLARIUM ROMANUM

Datum Florentiae IV id. augusti per manus Cononis cardinalis presbyteri anno ab incarnatione Domini MLXXVII, pontificatus vero D. Gregorii VII Papae v, indictione xv.

Dat. die 40 augusti anno Domini 1077, pontif. anno v.

## XXXV.

Interdictio canonicis S. Martini Lucensis Ecclesiae ab introitu maioris Ecclesiae. quia canonicatus et praebendas emerant, quarum retentionem prohibet (1).

### SUMMARIUM

Canonici Lucenses antea admoniti a Pontifice. contumaces in sua praevaricatione persistentes, praebendis et introitu maioris Ecclesiae privantur.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, canonicis S. Martini Lucensis Ecclesiae.

Meminisse debetis, quotiens, et cum quanta cura vos monuerimus apud vos manentes, ne terrena peritura commoda maioris, quam animas vestras, aestimantes, ita vos ad obedientiam iustitiae exhiberetis, ut ulterius sub excommunicationis vinculo, quod in acquirendis contra apostolica decreta praebendis vos incurrisse manifestum erat, non permaneretis. Verum, ut ipsa res indicat, substantiam ve- Contumaces in strae, licet iniquae, possessionis pretiosiorem, quam vos metipsos facitis, qui stentes; spretis admonitionibus nostris, et contempta apostolica auctoritate, pro lucris temporalibus, et explenda cupiditate vestra

(1) Ex edit. Card. Carafae.

Canonici Lucenses antea admoniti a Fontifice,

Prachendis et introitu ma-

ioris Ecclesiae

privantur.

sub maledicto anathematis post promissam nobis satisfactionem, recidivo ac deliberato praevaricationis crimine iacere non pertimescitis. Quapropter quoniam tantae praesumptionis contumaciam, et tam immanis avaritiae culpam nostra nec taciturnitate dissimulare, nec patientia non modo ad vestrum, sed ad illorum etiam, cum quibus communicatis, periculum, diutius fovere audemus; praesenti auctoritate omnibus, qui inter vos contra apostolica privilegia B. Leonis Papae canonicas pecunia adepti sunt, introitum maioris Ecclesiae, videlicet Sancti Martini, et easdem canonicas vel praebendas ulterius retinendi licentiam et potestatem, ex parte omnipotentis Dei, et B. Petri apostolorum principis, usque ad condignam satisfactionem interdicimus. Dat. Florentiae, III id. augusti, indictione decimaquinta.

Dat. die 11 augusti anno Domini 1077, pontif. anno v.

# XXXVI.

Confirmatio privilegiorum monasterii Rothonensis in Britannia (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Trium denariorum aureorum census a monasterio Rothonensi Apostolicae Sedi solvi solitus. — Confirmatio privilegiorum monasterii eiusdem. — Decretum libertatis bonorum ad illud pertinentium. — Abbas a monachis eligendus. Monasterium soli Apostolicae Sedi subiectum. - Clericorum et monachorum ordinationes per loci Ordinarium faciendae. — Roboratio privilegii huius. — Anathema contra violatores eiusdem.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Almodo abbati monasterii S. Salvatoris constructi in loco, qui dicitur Rothonensis, in Britannia constituti, suisque successoribus ibidem regulariter promovendis, in perpetuum.

Supernae miserationis respectu ad hoc universalis Ecclesiae curam suscepimus,

> (1) Ex ms. S. Michaelis in periculo maris edidit Martenne Thesaur. Nov. Anecdot. tom. 1, col. 204.

et apostolici moderaminis solicitudinem gerimus, ut iustis precantium votis attenta benignitate faveamus, et libram aequitatis omnibus in necessitate positis. quantum Deo donante possumus, subvenire debeamus. Praecipue tamen de venerabilium locorum stabilitate pro debito honore Summae et Apostolicae Sedis, cuius membra sunt, quantum ex divino adiutorio possibilitas datur nobis, pensandum et laborandum esse perpendimus. Proinde iuxta petitionem tuam praefato monasterio, cui tu præesse dignosceris, et quod iuris S. R. E. esse dignoscitur, unde per singulos annos census trium denariorum aureorum sibi redditur, huiusmodi privilegia praesenti auctoritatis nostrae decreto indulgemus, concedimus, atque firmamus; statuentes, nullum regum, vel imperatorum, aut antistitum, nullum quoque dignitate praeditum vel quemcumque alium, de his, quae eidem venerabili loco de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum Deo miserante collata fuerint, sub cuiuslibet causae occasionisve specie minuere vel auferre, et sive suis usibus applicare, vel aliis quasi piis de causis pro suae avaritiae excusatione concedere, sed cuncta, quae ibi oblata sunt, vel offerri contigerit, tam a te, quam ab eis, qui in tuo officio successerint, perenni tempore illibata, et sine inquietudine volumus possideri, eorum quidem usibus, pro quorum substentatione gubernationeque concessa sunt, modis omnibus profutura. Ita constituimus, ut obeunte abbate, non alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur. nisi quem fratres eiusdem coenobii cum communi consensu secundum timorem Dei elegerint; maxime de eadem congregatione, si idoneus inventus fuerit. Quod si talis, qui huic regimini congruat, inter eos inveniri non possit, cum consilio Romani Pontificis alium sibi patrem et magistrum expetant. Hoc quoque praesenti capitulo subiungimus, ut ipsum monasterium, et abbates eius, vel mona-

Trium denariorum aureorum census a monasterio Rothonensi Apostolicae Sedi solvi solitus.

An. C. 1077

Confirmatio privilegiorum monasterii eiusdem.

Decretum libertatis bonorum ad illud pertinentium.

Abbas a monachis eligen-

Exordium.

soli Apostolicac Sedisubice tum

Clericorum et monachorum ordinationes per loci Ordinarium faciendae.

Roboratio privilegii hu-

Anathema contra viola tores ciusdem.

chi, ab omni saecularis servitii sint infestatione securi, omnique gravamine mundanae oppressionis remoti, in sanctae Monasterium religionis observatione seduli et quieti, nulli alii, nisi Romanae et Apostolicae Sedi, cuius iuris est, aliqua teneantur occasione subjecti. Consecrationes etiam Ecclesiarum, et ordinationes monachorum, sive clericorum, saepefato coenobio pertinentium, ab episcopis, in quorum dioecesi sunt, accipient: ita tamen, si episcopi canonice ordinati fuerint, et ordinationes gratis fecerint. Sin autem aliquid horum obstiterit, abbas cum licentia et auctoritate Romani Pontificis ad qualemcumque catholicum episcopum ei placuerit, causa consecrationis et ordinationis, tam locorum, quam personarum licenter pergat. Haec igitur omnia, quae huius praecepti decretique nostri pagina continet, tam tibi quam cunctis, qui in eo, quo es ordine locoque successerint, vel eis, quorum interesse potuerit, in perpetuum reservanda decernimus. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam cognoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et nisi illa, quae sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris Domini nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae lucis inveniant. Amen.

# XXXVII.

Commissio Senonensi archiepiscopo, et Bituricensi, ut examinatis Aurelianensis episcopi sceleribus, nisi se ab obiectis purquerit, depositum privatumque declarent (1).

### SUMMARIUM

Ab Aurelianensi episcopo, quae fuerint patrata. — Examinanda Senonensi committuntur episcopo. — Si ab iis ille se non purgaverit, depositus declarandus; — Et Sanzo quidam in eius locum subrogandus.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Richerio Senonensi archiepiscopo, et Ricardo Bituricensi, eorumque suffragancis, salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut quorumdam vestrum novit fraternitas, multis iam clamoribus, multisque literis elaboravimus, ut Aurelianensis Ecclesia ad pristinum suae nobilitatis statum revocaretur. Sed peccatis (ut credimus) populi promerentibus, ita pseudoepiscoporum ibidem occupatio praevaluit, quod adhuc omnino spinas confusionis suae extirpare non potuimus. Quanta enim inobedientia Rainerius, dictus eorum episcopus, contra auctorita- nensi episcotem Sedis Apostolicae se armaverit, et in quantam confusionem, quantumque detrimentum Ecclesiam illam perduxerit, licet vos scire non dubitamus, quosdam tamen excessuum suorum religioni vestrae nominatim dicere procuravimus. Dicitur siquidem, legitimam aetatem non habens, contra decreta sanctorum Patrum sine idonea cleri et populi electione Ecclesiam invasisse. Dicitur etiam, huic iniquitati illud addidisse, ut in promotione clericorum archidiaconatus et abbatias per negotiationem vendendo, nullam honestatem, nullumque Dei timorem servaverit. Super hoc etiam bis et ter fraterna charitate a nobis vocatus, non solum ad nos venire neglexit, sed etiam aliquem, qui eum de obiectis legitime excusaret, mittere contempsit, et a nobis

(1) Ex edit. card. Carafae.

Ab Aureliapo, quae fue-rint patrata;

95

Examinanda Senonensi committuntur episcopo,

Si ab iis ille se 'non purgaverit, depositus declarandus;

Et Sanzo quidam in eins locum subroøandus.

interdictus, quinimo a communione corporis et sanguinis Domini separatus, officium episcopale celebrare non timuit. Benedictum etiam deferentem literas nostras in captione suorum ad contemptum Apostolicae Sedis diu affici permisit. Quapropter iniquitatem eius deinceps non ferentes, apostolica auctoritate vobis praecipimus, ut ad examinationem actuum suorum in locum, quem magis aptum probaveritis, conveniatis; ad quem prius literis vestris eum convocetis, ibique de supradictis vobis respondeat, et, si potest, se innocentem reddat. Quod si forte in superbia sua permanens, infra quadraginta dies admonitionis venire contempserit, aut veniens de omnibus supradictis canonice se non expurgaverit, iudicio Sancti Spiritus, et auctoritate apostolica sententiam damnationis et depositionis sine omni spe restitutionis in eum promulgamus. Quam vos (sicut decet) sequentes per aures circumstantis populi diffundite; et Sanzonem istum, de quo vos mihi scripsistis, qui beati Petri consilium et nostrum expetiit, in loco illius depositi secundum Deum subrogate. Dat. Romae 11 non. octobris, indictione prima.

Dat. die 6 octobris anno Domini 1077, pontif. Gregorii anno v.

## XXXVIII.

Privilegium Septimiano monasterio S. Salvatoris (1).

### SUMMARIUM

Proæmium. - Monasterium Septimianum in tutelam Sedis Apostolicae recipitur. -Confirmatisque bonis omnibus eidem donatis et donandis; - Cuicumque ecclesiasticae et laicae personae eidem vel in huiusmodi bonis, qualibet arrepta occasione molestiam ullam inferre omnino interdicitur. - Abbas a fratribus eligendus, et a sola Apostolica Sede consecrandus atque iudicandus. — Altarium vero consecrationem, clericorum ordinationem ad loci

(1) Ex Tabulario monasterii huius edidit Ughell. Ital. Sac. tom. III, ubi de archiepisc. Florentin.

Ordinarium spectare definitur nisi vel simoniacus fuerit, vel anathemati subiectus. - Roboratio privilegii huius in perpetuum. — Cuius violatores feriuntur anathemate.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Azoni abbati S. Salvatoris constructi in loco, qui dicitur Septimo, suisque successoribus ibi regulariter promovendis, in perpetuum.

Memores divinae gratiae circa nos, manifeste cognovimus, quam benevola concessione rectis desideriis, et iustis petitionibus condescendere debeamus, et ita administrationem nobis creditae dispensationis ad multorum utilitatem exhibendo dilatare, sicut desuper erogato lucro ab eo mercedem accipere cupimus; cuius talentorum gratuita bonitate sua dona suscipimus. Quapropter, dilectissime fili, sicut tua, et fratrum tuorum devotio postulavit, suscipientes, sicut et praedecessores nostri, praefatum monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, in tutelam et defensionem Sanctae Romanae Ecclesiae per huius nostri decreti paginam, ad corroborandum Deo auctore statum eius, apostolicae tuitionis privilegium tibi concedimus. Confirmamus omnia, quae eidem venerabili loco a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum Deo miserante collata fuerint, cuiuscumque modi possessiones, aut bona sunt, tam in rebus mobilibus quam immobilibus, et postremo universa, quae nunc legaliter acquisita possidet, et in posterum Deo opitulante acquirere potuerit. Proinde apostolica auctoritate censemus, atque statuimus, ut nullus regum, vel imperatorum, ducum, marchionum, comitum, castaldionum, nullus antistitum, vel quacumque dignitate praeditus, aut aliqua persona saecularis vel ecclesiastica, magna vel parva, omnino interaudeat praefatum monasterium a sui ordinis ac firmitatis stabilitate divellere, aut bona sibi pertinentia, pro sua rapacitate vel violentia, aut iniquae dominationis oppressione invadere, vel inde auferre,

Procenium.

Monasterium Septimianum in tutelam Sedis Apostolicae recipitur.

Confirmatisque bonis oninibus cidem donatis et do nandis;

Cuicumque ecclesiasticae et laicae personse eidem vel in huiusmodi bonis, qualibet arreuta occasione molestiam ullam inferre dicitur.

tribus eligendus:

Et a sola Apostolica Sede consecrandus atque indicandos

Altarium vero consecrationem, clericorum ordinationem ad loci Ordinarium spectare definitur, nisi vel simoniacus fucrit, vel anathémati subjectus

Roboratio privilegii huius in perpetuum

sive suis usibus impia temeritate applicando, vel aliis, quasi piis de causis, pro suae avaritiae excusatione concedendo; sed cuncta, quae ibi oblata sunt, vel offerri contigerit, tam a te, quam ab eis, qui in tuo officio locoque successerint, perenni tempore illibata, ac sine infestatione aliqua volumus, ac decernimus possideri, eorum quidem usibus, pro quorum sustentatione, gubernationeque concessa Abbas a fra- sunt, modis omnibus profutura. Item constituimus, ut obeunte abbate non alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur, nisi quem fratres eiusdem coenobii secundum timorem Dei elegerint, maxime de eadem congregatione, si idoneus inventus fuerit. Quod si talis, qui huic regimini congruat, inter eos inveniri non possit, aliunde sibi patrem et magistrum expectent; qui non ab alio nisi a Romano Pontifice, secundum consuetudinem priorum abbatum consecretur, neque alterius, nisi eiusdem Romani Pontificis subdatur iudicio. Consecrationes autem Ecclesiarum, et ordinationes clericorum, praefato coenobio pertinentium, ab episcopo, in cuius dioecesi est, accipiant; ita tamen, si ipse episcopus canonice ordinatus, aut a Romana Ecclesia tunc excommunicatus non fuerit, et ordinationem gratis fecerit. Sin autem aliquid horum obstiterit, abbas ad qualemeumque catholicum episcopum ei placuerit causa consecrationis et ordinationis tam locorum, quam personarum licenter pergat; liceatque episcopo canonice, quod vocatus ab eo fuerit, peragere. Haec igitur omnia, quae huius praecepti, decretique nostri pagina continet, tam tibi, quam cunctis, qui in eo, quo es, ordine locoque successerint, in perpetuum servanda decernimus. Si quis vero regum, imperatorum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam cognoscens, contra eam temerario ausu venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi cuius violatoea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore ac sanguine Domini nostri Redemptoris Iesu Christi alienus fiat, atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Laterani IV idus ianuarii, per manus Petri Sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis, ac bibliothecarii, anno quinto pontificatus D. Gregorii septimi Papae, ab incarnatione vero Domini MLXXVIII, indictione prima.

Dat. die 40 ianuarii anno Domini 1078, pontif. Gregorii anno v.

# XXXIX.

Designatos legatos apostolicos ait, ad conciliandam pacem in regno Theutonicorum, eosque impedire conantem excommunicat (1).

## SUMMARIUM

In synodo Romana habita die 3 martii designatos ait legatos apostolicos ad componendam pacem in regno Theutonicorum; -Quam qui impedire conati fuerint, anathematizantur. - Praesentium portitorem hac de causa directum fuisse, ut cum Treviren. archiep. de loco et tempore conventus statuat; quo legati apost. securius possint iti-

Gregorius episcopus servus servorum Dei, archiepiscopis, episcopis, clericis, ducibus, principibus, marchionibus, omnibusque maioribus et minoribus in Theutonico Regno constitutis, exceptis his, qui canonica excommunicatione tenentur, salutem et apostolicam benedictionem, si decretis Romanae Ecclesiae obedierint.

Notum vobis fieri volumus, fratres charissimi, quod in ea synodo, quam nuper Romae celebravimus, inter multa alia, quae de statu sanctae Ecclesiae (Deo

(1) Ex edit. Card. Carafae.

In synodo Romana habita die 5 martii designatos ait legatos apostolicos;

Ad componendam pacem in regno Theutonicorum;

Quam qui im-

pedire conati

fuerint, ana-

thematizan-

for

cooperante) peregimus, de ruina et confusione nobilissimi regni vestri diligenter tractantes, hoc salutiferum et opportunum pro reparatione pacis vestrae fore putavimus, ut religiosi legati Apostolicae Sedis ad partes vestras dirigantur, qui archiepiscopos, episcopos, et religiosos clericos, necnon laicos ad id idoneos, in loco, qui utrique parti habilis et congruus sit, convenire commoneant, ut aut pacem (Deo auxiliante) inter vos componant, aut cui parti iustitia faveat, veraciter addiscant. Nam in eadem synodo diffinitum est, quod nos contra eam partem, quae pacem fastu superbiae refutaverit, et cui iustitia non faverit, omni conamine, omnibusque modis potestate b. Petri insurgamus. Et quia nonnullos de regno vestro intelleximus magis iurgium et discordiam, quam pacem diligere, ex parte omnipotentis Dei, et beatorum apostolorum Petri et Pauli interdicimus, ut nullus sit, qui aliquo ingenio aut studio, seu violentia impediat, praedictos viros ad restaurandam regni vestri concordiam convenire; aut convenientes, iustum et legalem huic discordiae finem imponere. Ad reprimenda etiam mala ingenia, et illicitos conatus, iudicio Sancti Spiritus et auctoritate Apostolicae Sedis anathematizavimus, et anathematizamus, quicumque sive rex, sive archiepiscopus, sive episcopus, sive dux, sive marchio, sive alicuius dignitatis vel ordinis persona sit, praesumpserit aliquo modo hanc salutiferam constitutionem perturbare, videlicet qui operam dederit, ne praedictus conventus fiat, aut concordia tantae perturbationis. Adiecimus etiam eidem anathemati, ut quicumque huius iniquitatis praesumptor fuerit, non solum in anima, sed etiam in corpore, et in omnibus rebus suis vindictam omnipotentis Dei sentiat, et in omni congressione belli nullas vires, nullumque in vita sua triumphum obtineat; sed duplici contritione prostratus semper vilescat, et confundatur, ut sic saltem ad poenitentiam redire addiscat. Prae-

sentium vero portitorem ad hoc vobis Praesentium dirigimus, ut una cum venerabili fratre nostro Treverensi archiepiscopo, qui Henrico favet, et altero, qui utilis et religiosus ad hoc sit opus episcopus, ex parte Rodulphi, locum et tempus praedicti conventus statuant: quatenus legati nostri, quos praefati sumus, securius et certius ad vos venire, et quae omnipotenti Deo placeant, ipso auxiliante, vobiscum valeant perficere. Dat. Romae vii id. martii, indictione prima.

Dat. die 9 martii anno Domini 1078, pontif. anno v.

# XL.

De causis episcoporum Franciae et Burgundiae a Gregorio PP discussis (1).

## SUMMARIUM

Romana Ecclesia benignitate semper usa. — De Manasse Remensi archiep, in proprium gradum restituto. — Manassis iuramentum. - Eodem modo cum Bisuntino actum, cum Senonensi, cum Carnocensi, cum Bituricensi, et cum Turonensi: qui omnes debeant se coram legato apostolico ab obiectis expurgare. — Turonensis vero archiepiscopi electionem serius audito clero ac populo examinandam esse decernitur.

Gregorius episcopus servus servorum Dei.

Quia consuetudo sanctae Romanae Ecclesiae, cui (Deo auctore) licet indigni deservimus, est, quaedam tolerare, quaedam etiam dessimulare (2); discretionis temperantiam potius quam rigorem canonum sequentes, causas episcoporum Franciae, atque Burgundiae, qui suspensi seu damnati a legato nostro Ugone Diensi episcopo fuerant, non sine gravi labore discussimus. Denique Manassem Remensem archiepiscopum, qui in multis accusatus fuerat, seseque a synodis, ad quas Ugo Diensis episcopus eum invitavit, subtraxerat, quia sententia super eum data, non Romanae Ecclesiae gravitate, et solita mansuetudine videbatur, in proprium gra-

(1) Ex edit. Card. Carafae. (2) Fortasse dissimulare.

portitorem hac de causa directum fuisse, ut cum Trevirensi archiepiscopo de loco et tempore conventus statuat; quo legati apostolici securius possint itinerari.

Romana Ecclesia benignitate semper usa.

De Manasse Remensi archiepiscopo in proprium gradum resti-

Turonensis

vero archiepiscopi ele-

ctionem serius

audito clero ac populo

examinandam

esse decerni-

Manassis inramentum.

An. C. 1078

dum officiumque restituimus: ea quidem ratione, ut supra corpus sancti Petri iuraret hoc modo: a Ego Manasses Re- mensis archiepiscopus pro superbia non dimisi, quod non venerim ad synodum « Augustodunensem, ad quam me Diensis « episcopus vocavit. Si vocatus nuncio « vel literis Apostolicae Sedis fuero, nullo • malo ingenio, et nulla fraude me sub-« traham, sed veniens diffinitioni et iu-« dicio huius Ecclesiae fideliter obediam. « Quod si domino Papae Gregorio, vel « successori suo placuerit, me de obiectis « ante legatum suum respondere, idem « per omnia faciam. Thesauros autem, « ornamenta, et praedia Remensis Ec-« clesiae mihi commissae ad honorem • ipsius Ecclesiae, fideliter tractabo, et « ad resistendum iustitiae ea non abalie-« nabo ». Ugoni quoque Bisuntino archiepiscopo, quia literae, quibus invitabatur ad synodum, a clericis suis retentae, et non sibi ostensae fuerant, suspenso in eadem synodo, episcopale officium reddidimus, hac conditione quod debeat se de obiectis eorum legato nostro, si ei visum fuerit, cum suffraganeis, aut convicinis episcopis expurgare. Richerio vero Senonensi archiepiscopo interdictum reddidimus officium; promisit enim in manu nostra, quod sive per se, sive per nuncium suum causam, pro qua ad synodum praefati legati nostri non venit, coram eodem legato debeat exponere et in negotiis ecclesiasticis pro posse suo consilium et auxilium fideliter et humiliter sibi impendere, eiusque animum placare. Gotfredus autem Carnotensis episcopus, quia non invitatus et absens iudicatus fuerat, episcopali officio a nobis restitutus est: hoc quidem tenore, quod causa sua ante legatum nostrum debeat retractari atque definiri. Richardus Biturigensis archiepiscopus, quia irato animo et non synodali iudicio dimisit Ecclesiam suam, virgam et anulum recepit, promittens se de obiectis coram legato nostro satis-

facere. Rodulphus Turonensis archiepi-

scopus, quia legales accusatores non habuit, sacerdotali et episcopali officio restitutus est; etiam episcopis, qui eum accusaverant, ab accusatione deficientibus, et quia causa sua ab antecessore nostro beatae memoriae Alexandro retractata et determinata fuerat, videbatur quod non sine certa accusatione deberet retractari. Nobis tamen visum fuit, quod legatus noster cum legato Diensis episcopi Turonis debeat proficisci, et convocare omnes suffraganeos episcopos, nec non clerum et populum; et ex parte beati Petri illos commonere; ut qualiter electus fuerit vel ordinatus veraciter profiteantur: ut si claruerit, eum de obiectis innocentem esse, quaestio accusationis suae omnino deinceps sopiatur. Sin autem certissime, et unde dubitari non possit, contra eum testimonium datum fuerit, canonica sententia feriatur. Actum Romae, vii id. martii, indictione prima.

Dat. die 9 martii anno Domini 1078, pontif. anno v.

# XLI.

Admonitio de non communicando cum iis, qui contra interdictum Sedis Apostolicae, impedire conantur conventum episcoporum et laicorum habendum pro examinando iure Henrici et Rodulphi in Theutonicorum regno (1).

# SUMMARIUM

Conventum huiusmodi impedientes a synodo iam excommunicati.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus clericis et laicis in regno Theutonico constitutis, qui excommunicationis vinculo non tenentur, salutem et apostolicam benedictionem.

Quae et quanta cura nobis fuerit, et est, ut pestilentia, et clades, et desolatio a vestro regno auferatur, et pax, honestas, et solitum decus vobis reddatur, in synodo quae hoc anno in quadragesima

(1) Ex edit. Card. Carafae.

oum Senonen-

Eodem modo

cum Bisuntino

actum.

cum Carnotensi.

cum Bituricensi,

et cum Turonenesi: qui omnes debeant se coram legato apostolico ab objectis expurgare.

Conventum

huiusmodi im-

pedientes a

synodo iam

nicati.

Romae celebrata fuit, declaravimus (1). Iudicio enim Sancti Spiritus decrevimus, et praecepimus, ut in regno vestro conventus omnium episcoporum, et eorum laicorum, qui Deum timent, et inter vos pacem desiderant, fieret, et coram nostris legatis decerneretur, si Henrico vel Rodulpho, qui de regni gubernaculo inter se decertant, amplius iustitia faveret. Iniustior enim pars, ratione devicta, et beati Petri auctoritate constricta, facilius cederet, et ab interitu animarum et corporum (Deo propitiante) cessaret. Iustior vero pars amplius de Deo confideret; et adiuta b. Petri potestate, et omnium iustitiam diligentium consensu, de victoria omnino speraret, neque utramque mortem timeret. Sed quia pervenit ad nos, quod inimici Dei, et filii diaboli quidam apud vos contra interdictum Apostolicae Sedis praedictum conventum procurarent in irritum ducere; et non iustitia, sed superbia, ac totius regni desolatione suas cupiditates anhelent implere, et christianam religionem destruere; monemus vos, et ex parte beati Petri praecipimus, ut talibus nullum adiutorium praebeatis, neque illis communicetis. In praedicta enim synodo iam omnes sunt excommunicationis et anathematis vinculo innodati, et ut nullam victoriam possint obtinere, per potestatem beati Petri sunt alligati, ut saltem coacti confundantur, et a morte animarum suarum, et desolatione patriae vestrae revocentur. Vos autem, fratres charissimi, de me nullo modo dubitetis, quod iniustae parti scienter aliquo modo faveam. Magis enim pro vestra salute desidero mortem subire, quam totius mundi gloriam ad vestrum interitum arcipere. Quod si aliqui de falsitate confisi, literis vel verbis aliter vobis indicaverint, nullo modo illis acquiescatis. Deum enim timemus, et pro eius amore quotidie affligimur; et ideo superbiam, et oblectamenta saeculi parvi pendimus, quia cito apud eum consolari indubitanter cre-

(1) Synod. habit. die 3 martii, ut iam vidimus.

dimus (a). Omnipotens et misericors Deus, qui ultra meritum miseretur, et consolatur nos in omni tribulatione nostra (b), aperiat cor vestrum in lege sua, et confirmet vos in praeceptis suis, ut auctoritate beati Petri a cunctis peccatis absolutos vos ad caeleste regnum perducat regnaturos. Dat. Capuae, kal. iunii, indictione prima.

Dat. die 1 iunii anno Domini 1078, pontif. Gregorii anno vi.

## XLII.

De potestate Romani Pontificis mittendi. ad quascumque synodos legatos suos: privilegia Ecclesiarum pro necessitate vel utilitate commutandi: ac insuper de legatorum Sedis Apostolicae facultatibus (1).

### SUMMARIUM

Privilegium Remensi archiep. ut a nemine praeter Sedem Apostolicam iudicari possit. - Immoderata Manassis archiep. hac super re praetensio. — Exempla legatorum Apost. Sedis ad concilia. — Adhortatio ad Manassem ad obediendum apostolicis legatis. — Privilegia debent ad utilitatem Ecclesiae dirigi. - Arelatenses archiep. antea perpetui vicarii Apostolicae Sedis in Galliis: — Post aliquod tempus ea privati dignitate. - Remensis archiep. monetur, ut iudicio legatorum apostolicorum se subiiciat; — Quibus commisisse se dicit Gregorius, per literas, ut quae ipse de nonnullis episcopis conquerebatur, perscrutarentur et canonice iudicarent.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Manasse archiepiscopo Remensi salutem et apostolicam benedictionem.

Cum vos ea a Sede Apostolica flagitatis, quae et honorem praesulatus vestri condeceant, et a praecedentium Patrum auctoritatibus nequaquam dissentiant, fidentes petite, spe certissimi postulate, scientes, omni ambiguitate remota, nos petitionibus huiusmodi paratos annuere, cum quia nos fraterna dilectione in Christo amplectimur; tum etiam nihilominus (a) 2 Corinth. 1. (b) Ibid. (1) Ex Archiv. Vatic.

Privdegium Remensi archiepiscopo ut a nemine praeter Sedem Apostolicam iudicari pos-

Immoderata Manassis archiepiscopi hac super re practensio.

gatorum Apoad concilia.

obediendum apostolicis legatis.

quia ad haec quorumdam fidelium nostrorum, qui vos diligunt, precibus et interventionibus sedulis promovemur. Quocirca fraternitatem vestram rogatam atque commonitam volumus, ne debeat graviter ferre, si studeamus ad tempus pro communi honestate, atque proficuo petita contra utilitatem Ecclesiae denegare. Haec autem omnia ad id praemissa noveritis, quia petitis in literis vestris, ne adversum privilegium, quod ab hac Apostolica Sede vos habere fatemini, cogamini, nisi soli mihi, aut romanis legatis super objectis quibuslibet respondere. Quod si vos, romanos legatos intelligere, videremini, et quos cuiuslibet gentis, quibus Romanus Pontifex aliquam legationem iniungit, vel quod maius est, vicem suam indulget, et laudaremus sane petita, et petitis, libenter annueremus; sed quia praemittendo romanos, continuo subiungitis, non ultramontanos, ostenditis, vos tantum eos velle romanos habere legatos, qui vel Romae nati, vel in Romana Ecclesia a parvulo educati, vel in cadem sint aliqua dignitate promoti; miramur nimium prudentiam vestram hucusque perductam, ut precaremini benevolentiam nostram, iura Sedis Apostolicae debere imminuere: idque nobis in solis vestris negotiis non debere licere, quod in negotiis omnium praedecessores nostri sine omni contradictione et licitum et legitimum tenuere. Exempla le- Nostis enim, et Osium episcopum in Nistolicae Sedis caeno, et Cyrillum in Ephesino concilio, Romanorum vice, eisdem concedentibus, functos fuisse Pontificum; Syagrio quoque Augustodunensi episcopo, Lugdunensis antistitis suffraganeo: sanctum Papam Gregorium celebrandi generalis in Gallia concilii vicem suam legitis indulsisse. Sed quid haec de episcopis loquimur, cum idem sanctus Papa monachum quemdam Hilarum nomine in Africae paraibus Adhortatio ad literarum suarum auctoritate fultum usque adeo suum fecerit esse vicarium, ut per eum ibidem concilium generale celebraretur, et quidquid synodus sancta decer-

tur? Ne igitur ad tantum velit culmen vestra fraternitas erigi, ut quae in causis omnium Romanis Pontificibus rata fuerunt, et licita, in vestri solius causa irrita velitis, et illicita reddi. Ad id autem, quod de privilegio dicitis, breviter interim respondemus, quod possunt quaedam in privilegiis pro re, persona, pro tempore, pro loco concedi, quae iterum pro eisdem, si necessitas, vel utilitas maior exegerit, licenter valent commutari privilegia; siguidem non debent sanctorum Patrum auctoritatem infringere, sed utilitati sanctae Ecclesiae prospicere. Inde est, quod Arelatensis Ecclesia non solum a beato Gregorio doctore dulcifluo, sed etiam a pluribus eius sanctis antecessoribus, cum haberet vicem Sedis Apostolicae, ut omnes episcopos totius regni Francorum, quod tunc latius extendebatur, ad concilium convocaret, eosque in iudicio constrinxerit, sine cuius licentia nullis ex supradictis episcopis longe a suo episcopatu sas erat abire; post aliqua tempora pro quibusdam causis praedicta potestas et auctoritas cessavit, et suam vicem aliis, quibus placuit, Sedes Apostolica concessit. Remensis etiam, cui praesides, Ecclesia quodam tempore primati subiacuit; et ei, ut magistro, post Romanum Pontificem obedivit, quod et de pluribus aliis Ecclesis potestis invenire, si sanctorum Patrum dicta et acta procuratis diligenter investigare. Nec id dicimus, ut privilegia vestrae Ecclesiae contra rationem vel infringi velimus, vel imminui; de quibus, vita comite, suo tempore ore ad os otiosius colloquuturi sumus: sed interim dilectionem vestram ex parte beati Petri apostolorum principis admonemus, ut quemadmodum vobis Romae positis constituimus, coram Diensi episcopo et Cluniacensi abbate, quibus in his vicem nostram commisimus, occasionibus cunctis obstaculisque remotis, super obiectis omnibus sitis respondere parati, legaliter satisfacere, canonice purificari; nam si

neret, ad finem eo exequente perducere-

Privilegia debent ad utilitatem Ecclesiae dirigi.

Arelateuses archiepiscopi antea perpetui vicarii Apostolicae Sedis in Galliis:

Post aliquod tempus ea privati digni-

Remensis archiepiscopus monetur, ut indicio legatorum apostolicorum se subiiciat;

Ouibus commisisse se

dicit Grego-

ras, ut quae

ipse de non-

pis conquere-

batur, per-

scrutarentur

et canonice

iudicarent.

aliud a vobis, quod absit, agatur tergiversatione et fuga; conscientiae scelerum et non exactioni iustitiae et aequitatis a pluribus adscribatur. De archiepiscopo autem Viennensi, quem conquerimini in dioecesi vestra et deposuisse presbyteros, et eosdem iterum in gradum pristinum restituisse: et de episcopis Laudunensi et Suessionensi suffraganeis vestris, qui Ambianensem episcopum, vobis inconsultis et nescientibus, Romae etiam positis, rius, per lite- consecrarunt: et de Manasse, qui vos. et Ecclesiam vestram, quia malefactis non nullis episco- potest, maledictis infestare non cessat: et de caeteris omnibus, super quibus quaestionem vobis collibuerit facere, misimus literas nostras commemoratis confratribus nostris, Diensi videlicet episcopo, et Cluniacensi abbati, ut cuncta studeant diligenter inquirere, solicite discutere, discussa et indagata ad purum iuste, legaliter et canonice iudicare. His nostris monitis obsecundantes per omnia beatorum apostolorum Petri et Pauli benedictione in praesenti donemini, et in futuro a peccatorum omnium vinculis absoluti, ad eorum consortium eisdem interventoribus provehi mereamini. Data ad Sanctum Germanum undecimo kalendas septembris, indictione prima.

Dat. die 21 augusti anno Domini 1078, pontif. anno vi.

## XLIII.

Declaratio concordiae ex praecepto Sedis Apostolicae factae inter episcopum Taurinensem et abbatem S. Michaelis (1). SUMMARIUM

> Series facti. — Modus concordiae. Gregorius episcopus servus servorum Dei.

Series facti.

Notum tam praesentibus quam posteris fieri volumus, causam Cumberti Taurinensis episcopi, et abbatis S. Michaelis, qualiter finiendam esse posuimus. Venientes enim ante nostram praesentiam, post ...plura annorum curricula, quibus conquesti

(1) Ex edit. Card. Carafae.

sunt alter adversus alterum, ex voluntate acquiescentes, et obedientes nostro inssui. pacem inter se nobis praecipientibus fecerunt. Quibus ex auctoritate apostolica interdiximus, ne alter alteri occasionem discordiae ulterius praeberet. Sed episcopus abbati, et praedicto monasterio emendet, quae ei abstulit, nisi quantum abbas ei condonaverit. Similiter et abbas episcopo faciat. Et hoc in extimatione (1) Astensis episcopi, et episcopi Aquensis, necnon et abbatis Fructuariensis. Si autem episcopus voluerit et potuerit probare, illud monasterium in proprietate et allodio sui episcopii esse constructum, in sequenti synodo uterque se praesentent, et in eo iustam et legalem definitionem accipiant. Si vero aliquo impedimento cessaverint, legatos suos dirigant, quatenus eis ipsi reportent, qualiter et quando finem eorum negotio imponamus. Quod si episcopus, cognita veritate, cognoverit idem monasterium non esse constructum in allodio sui episcopatus: vel abbas perpenderit, quod episcopus circa hoc negocium iustam et veram habeat rationem, sine aliqua disceptatione vel controversia, ei, qui veritatem et iustitiam habuerit, acquiescat; procul dubio scientes, quia in eum, qui iniustam causam habens defendere temptaverit, vel aliquod patrocinium vel potentiam sperans, iniustum negotium agitare ausus fuerit, graviter et severissime puniemus. Dat. Romae, viii kal. decembris, indictione secunda.

Dat. die 24 novembris anno Domini 1078, pontif. anno vi.

## XLIV.

Declaratio depositionis episcopi Ravennatis, in Romana synodo factae, cui nullam praestare obedientiam monentur Ravennates (2).

## SUMMARIUM

Ravennatis Ecclesiae in Romanam Sedem perpetua obedientia atque observantia. -

(1) Fortasse aestimatione. (2) Ex edit. Card. Carafae.

Modus concordiae.

Eiusdem praesentis episcopi pravi mores; - Quorum causa depositus dignitate et officio declaratur; - Eique obedientiam nullam praestandam; lato anathemate contra huic decreto inobedientes.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus Ravennatibus maioribus et minoribus, qui beatum Petrum, eiusque filium, sanctum videlicet Apollinarem diligunt, salutem et apostolicam benedictionem.

Ravennatis Ecclesiae in Romanam Sedem perpetua obedientia atque observan-

Eiusdem praesentis episcopi pravi mo-

Quorum causa depositus dignitate et officio declaratur;

Eique obe dientiam nuldam; lato anathemate contra buic decreto inobedientes.

Quam fideliter, quamque humiliter b. Petro, nempe apostolorum principi, Ravennas Ecclesia semper adhaeserit, quantamque Matri suae, sanctae videlicet Romanae Ecclesiae, obedientiam in omnibus exhibuerit, vestra fraternitas optime novit. Ille autem, qui nunc Ecclesiae Ravennatis episcopus esse dicitur, quomodo eam olim tam ditissimam, quam etiam religiosissimam, tyrannica depraedatione devastaverit, et inreligiosae vitae exemplo corruperit, et vos patiendo videndoque sensistis, et nos certo experimento didicimus. Sed quia his malis, aliisque quampluribus flagitiis irretitus atque pollutus, ne argui possit atque convinci, superbiae fastu elatus, contra apostolorum principem calcaneum erexit, et in inobedientia, quae sceleri comparatur idolatriae, perseverat; eum sine spe recuperationis, Spiritus Sancti iudicio, Apostolicae Sedis auctoritate in sancta Romana synodo esse depositum, praesentium indiciis indubitanter cognoscite. Quapropter, ut nullam lam praestan- ei deinceps, quae episcopo debetur, obedientiam exhibeatis, omnibus vobis beati Petri apostolorum principis auctoritate praecipimus. Si qui vero excommunicationis contagione vulnerati, his salutiferis ausi fuerint repugnare praeceptis, eos velut putrida membra a toto corpore Christi, quod est Ecclesia catholica, anathematis gladio resecamus, atque proiicimus. Vobis autem Deum diligentibus, et beato Petro obedientibus, ex auctoritate eiusdem apostolorum principis omnium peccatorum remissionem largimur.

Dat. Romae, vii kal. decembris, indictione secunda.

Dat die 25 novembris anno Domini 1078. pontif. anno vi.

# XLV.

Landulpho episcopo Pisanam Ecclesiam cum omnibus illi concessis et concedendis confirmat: vicem suam ei et successoribus committit in insula Corsica, ad Ecclesiae Romanae dominium per eum reducenda (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Pisana cum bonis omnibus Landulpho episcopo confirmatur. — Eidem donationes omnes confirmantur ac praecipue Mathildis reginae. — Pisanis episcopis legitime electis Apostolicae Sedis vices in insula Corsica conceduntur. — Landulpho ex eiusdem insulae redditibus medietas conceditur. — Duobus vero eius successoribus quarta pars conceditur. -Arces vero sub ditione Rom. Ecclesiae reservantur. — Quarum custodes illis, si necessitas exegerit, teneantur obedire.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Landulfo episcopo Pisano, eiusque successoribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Supernae miserationis respectu ad hoc universalis Ecclesiae curam suscepimus, et apostolici moderaminis solicitudinem gerimus, ut iustis precantium votis attenta benignitate faveamus, et libramine aequitatis omnibus in necessitate positis, quantum Deo donante possumus, subvenire debeamus. Unde postulante te, frater Landulphe, ut Ecclesiam, cui Deo volente præesse dignosceris, eiusque bona ab adversariorum impetu et infestatione nostrae apostolicae auctoritatis munimine tueremur, inclinati iustis precibus tuis, concessione praesentis privilegii confirmamus tibi episcopatum praedictae Pisanae Ecclesiae cum omni iure, suisque pertinentiis. Et quia Pisana Ecclesia, quae in praeficiendis sibi pastoribus a constitutionibus sanctorum Patrum deviaverat, tan-

(1) Ex exemplari Vaticano.

Exordium.

Ecclesia Pisana cum bonis omnibus Landulpho firmatur.

103

Eidem donationes omnes confirmantur ac praecipue Mathildis reginae.

Pisanis episcopis legitime electis Apostolicae Sedis vices in insula Corsica conceduntur.

Landulpho ex eiusdem insulae redditibus medietas corceditur.

Duobus vero eius successoribus quarta pars concedidem pro restitutione antiquae libertatis suae salubre consilium matris suae sanctae Romanae Ecclesiae suscepit, ita ut se non aliunde, sed per ostium, quod Christus est, intrantem, gaudeat se nobis ordinantibus habere pastorem, indulgemus, concedimus, atque firmamus sibi tam ea, quae ab antiquis temporibus iuste collata sunt, quam ea, quae divina pietas per serenissimam filiam nostram Mathildem pro remedio animae matris suae, in eadem Ecclesia sepultae, concedere dignata est: videlicet locum, qui dicitur Schannellum, cum castellis et pertinentiis suis; et alia, quae in futurum Deo auctore a fidelibus legaliter conferenda sunt. Praeterea fidei et religionis tuae gratum in te fructum exuberare cognoscentes, committimus tibi tuisque successoribus vicem nostram in Corsica insula; si tamen ipsi consensu Romani Pontificis et electione Pisani populi ita canonice intraverint, sicut te constat intrasse; et secundum quod Deus tibi tradidit, quae ad christianam religionem pertinere videntur, vigilanti studio episcopos, clericos, populumque eiusdem insulae doceas, atque morum honestate confirmes iuxta propheticum sermonem, ut evellas et destruas, aedifices et plantes (a): quae nimirum insula, a iure et dominio sanctae Romanae Ecclesiae per quorumdam pravorum hominum invasionem subtracta, ut prudentiae tuae studio, exclusis invasoribus, secundum antiquum morem ad dominium eiusdem Romanae Ecclesiae revocetur. Concedimus tibi, per quem Pisana Ecclesia ad antiquum sui decorem reducta est, et qui prius in restitutione praedictae insulae elaboraturus es, medietatem omnium reddituum, et totius pretii medietatem, quae de placitis acquiretnr: duobus vero successoribus tuis quartam partem reddituum, et totius pretii, quae de placitis acquiretur: ita tamen, ut arces, et quaeque munita loca per te acquirenda in potestate nostra et successorum nostrorum permaneant; (a) Ierem. 8.

eo tenore, ut, si necessitas exegerit, cu- Arces vero stodes eorumdem locorum tibi successo- sub ditione Romanae Ecribusque tuis, salvo iure et honore san- clesine reserctae Romanae Ecclesiae, obediant. Dignum quippe est, ut si ad imperium et consensum sanctae Romanae Ecclesiae, pa- stodes illis, si storalem secundum Dominum susceperint necessitas exedignitatem, habeant ex largitione Aposto- tur obedire. licae Sedis temporalium rerum sustentationem et decorem. Hoc etiam addendum esse censuimus, ut in agendis placitis nuncius noster semper intersit. Actum Romae, 11 kalendas decembris, indictione secunda.

Act. die 30 novembris anno Domini 1078, pontif. anno vi.

# XLVI.

Praeceptum omnibus in Provincia commorantibus, ut bona, monasterio S. Petri in Monte Maiori ablata, sub excommunicationis poena restituant (1).

### SUMMARIUM

Monasterium S. Petri Apostolicae Sedi speciali iure subiectum. — Bona a monasterio contra ius ablata eidem restituenda. -Clausulae.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus archiepiscopis, episcopis, principibus, clericis laicisque in Provincia commorantibus, exceptis his, qui excommunicationi subiacent, salutem et apostolicam benedictionem.

Notum vobis omnibus esse putamus, and monasterium S. Petri situm in loco. qui Mons Maior dicitur, Sanctae Romanae Ecclesiae speciali quodam iure subiectum est, et Apostolicae Sedis privilegiis a tempore longo munitum. Unde quia nobis pro suscepti regiminis solicitudine imminet Ecclesiis omnibus providere, illis praecipue debemus vigilanter prospicere quae Romanae Apostolicaeque Sedi quodammodo vicinius haerent, et eius tutela maxime sperant defendi. Quapropter quoniam audivimus aliquos vestrum bona memorati tra ius ablata monasterii contra ius et honestum sacri-

vantur.

Monasterium S. Petri Apostolicae Sedi speciali iure subjectum.

Bona a monasterio coneidem restituenda.

(1) Ex edit. Card. Carafae.

dignitate staribus Pontificibus.

Clausulae.

Confirmanda

esse, quae pro

Leclesiarum

lega manu invasisse, distrahere, atque diripere; paterno affectu monemus, et apostolica auctoritate praecipimus, ut quicumque res illius monasterii vi tenere invasas noscuntur, digna cum satisfactione emendare festinent, ac nemo deinceps contra animae suae salutem bona ipsius Ecclesiae violenter attrectare praesumat. Quicumque ergo his salubribus mandatis nostris contraire, et bona Ecclesiae (sicut dictum est) sacrilego ausu contra interdictum nostrum detinere tentaverit, admonitus semel atque iterum et tertio per convenientes inducias, si emendare contempserit, iram et furorem omnipotentis Dei contra se per excommunicationem apostolicam provocabit. Obedientibus vero apostolica auctoritate et b. Petri, nobis licet indignis, concessa potestate, peccatorum suorum veniam indulgemus. Dat. Romae 11 kal. aprilis, ind. secunda.

Dat. die 31 martii anno Domini 1079, pontif. anno vi.

## XLVII.

Confirmatio primatus Ecclesiae Lugdunensis super quatuor provincias, Lug lunensem scilicet, Rothomagensem, Turonensem et Senonensem (1).

## SUMMARIUM

Confirmanda esse, quae pro Ecclesiarum dignitate statuta sunt a praedecessoribus Pontificibus. — Confirmatio dignitatis primatialis pro archiep. Lugdunensibus, ils tantum, qui legitime fuerint electi. — Triplex simoniae species: - Quid a manu; quid ab obsequio; quid a lingua. - Provinciae subjectae. — Confirmatio privilegiorum eidem Ecclesiae hactenus concessorum. --Decretum immunitatis bonorum ad eam spectantium. - Anathema contra violatores privilegii huius.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabil fratri Gebuino archiepiscopo Lugdunensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Antiqua sanctorum Patrum, quibus licet indigni, et longe meritis impares, in

(1) Ex Archiv. Vatic.

administratione huius Sedis succedimus. vestigia, in quantum divina dignatio per- praedecessomittit, imitari desiderantes, ius, quod unicuique Ecclesiarum pro merito et dignitate sui ipsi contulerunt, nos ex eorum successionis consideratione decet illaesum et immutabile conservare, et munimine decretorum nostrorum ad perpetuam stabilitatem corroborare. Quapropter, quia, dilectissime in Christo frater Gebuine, postulasti a nobis, quatenus dignitatem ab antecessoribus nostris concessam Ecclesiae, cui Deo auctore præesse dignosceris. confirmaremus, et quaeque sua ab infestatione hostili Apostolicae Sedis defensione tueremur; inclinati precibus tuis. confirmamus primatum super quatuor provincias Lugdunensi Ecclesiae tuae, et per eam tibi, tuisque successoribus, his tantum, qui nullo interveniente munere Triplex simoelecti vel promoti fuerint: videlicet a manu, ab obsequio, et a lingua: a manu, ut nullum pretium prorsus a se, vel ab aliquo tribuatur: ab obsequio, ut nihil inde servitii faciat, sicut quidam intentione ecclesiasticae praelationis potentibus personis solent deferre: a lingua, ut neque per se neque per submissam personam preces effundat; sed neque his, qui per saecularem potentiam ad hanc dignitatem pervenerint: videlicet dono, vel confirmatione alicuius personae, quae sanctae religioni videatur obviare, et contra puram et authenticam sanctorum Patrum auctoritatem venire; sed his nimirum hanc dignitatem concedendam esse sancimus, qui pura et sincera electione tibi successerint, et ita per ostium intraverint, sicut fraternitatem tuam cognovimus intrasse. His vero, qui aliter intraverint, videlicet qui iuxta dominicam sententiam non per ostium, sed aliunde, ut fures et latrones ascenderint (a), non solum primatum huius dignitatis non concedimus, verum etiam omni honore ecclesiastici regiminis indignos et alienos fore adiudicamus. Provincias autem illas, quas vobis

Confirmatio dignitatis primatialis pro archiepiscopis Lugdunensibus, iis tantum, qui legi-time fuerint electi.

niae species:

Quid a manu;

Quid ab obsequio,

Quid a lingua.

(a) Ioan, 10.

Provinciae subjectae.

Confirmatio privilegiorum eidem Ecclesiae hactenus concessorum.

Decretum immunitatis bonorum ad eam spectantium.

Anathema contra violatores privilegii huius,

confirmamus, dicimus Lugdunensem, Ro-1 thomagensem, Turonensem, et Senonensem, ut hae videlicet provinciae condignam obedientiam Lugdunensi Ecclesiae exhibeant, et honorem, quem Romani Pontifices reddendum esse scriptis propriis praefixerunt, humiliter et devote persolvant: salva in omnibus Apostolicae Sedis reverentia et auctoritate. Praeterea iuxta tenorem postulationis tuae Ecclesiae huiusmodi privilegia praesenti auctoritatis nostrae decreto indulgemus, concedimus, atque firmamus; statuentes nullum regum, vel imperatorum, antistitum, nullum quacumque dignitate praeditum, vel quemquam alium, audere de his, quae eidem Ecclesiae tuae a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum Deo miserante collata fuerint, sub cuiuslibet causae, occasionisve specie minuere, vel auferre: sive suis usibus applicare: vel aliis quasi piis de causis pro suae avaritiae excusatione concedere; sed cuncta, quae eidem Ecclesiae oblata sunt, vel offerri contigerit tam a te quam a successoribus tuis, perenni tempore illibata et sine inquietudine volumus possideri, tuis ac successorum tuorum in dicta Ecclesia usibus, pro quorum substentatione, gubernationeque concessa sunt, modis omnibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona praesentis confirmationis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Amen. Datum Romae duodecimo kalendas maii, indictione secunda.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1079, pontif. anno vi.

## XLVIII.

Eiusdem argumenti: ratio quoque, et origo diversorum in Ecclesia graduum declaratur (1).

# SUMMARIUM

Primatus Lugdunensis Ecclesiae ab antiquo.

— Quare diversi sint gradus in Ecclesia.

— Divisio provinciarum ab apostolis. —
Primates ad hoc constituti ut ad eos episcopi in necessitatibus confugiant. — Reverentia ab episcopis, quibus haec scripta sunt, Lugdunensi Ecclesiae debita.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus et coepiscopis, Rothomangensi, Turonensi et Senonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut novit fraternitas vestra, Sedes Apostolica, cui licet indigni Deo auctore praesidemus, divina gratia inspirante, Spiritu Sancto edocta, per diversas provincias et regna praesules, archiepiscopos et primates ordinavit. Cuius constitutione et auctoritate Lugdunensis Ecclesia primatum super quatuor provincias, videlicet Lugdunensem, Rothomagensem, Turonensem, et Senonensem per annorum longa curricula obtinuisse cognoscitur. Sanctorum igitur Patrum nos, in quantum Deo favente valemus, exempla sequi cupientes, Ecclesiae memoratae primatum, quem ipsi decretis suis constituerunt atque sanxerunt, eorum freti potestate, subinde confirmare studemus. Ad hoc enim divinae dispensationis provisio, gradus, et diversos constituit ordines esse distinctos, ut dum reverentiam minores potioribus exhiberent, et potiores minoribus dilectionem impenderent, una concordia fieret ex diversitate connexio, et recte officiorum gigneretur administratio singulorum. Neque enim universitas alia poterat ratione subsistere, nisi huiusmodi magnus eam differentiae ordo servaret. Quia vero

(1) Ex Archiv. Vatic.

Primatus Lugdunensis Ecclesiae ab antiquo.

Quare diversi sint gradus in Ecclesia.

Reverentia ab

episcopis, quibus haec

scripta sunt,

Lugdunensi ' Ecclesiae de-

Divisio provinciarum ab apostolis.

Primates ad hoe constituti ut ad cos episcopi in necessitatibus confugiant.

creatura in una eademque qualitate gubernari vel vivere non potest, caelestium militiarum exemplar nos instruit; quia dum sint angeli, sint archangeli, liquet, quia non acquales sunt, sed in potestate et ordine (sicut nostis) differt alter ab altero; si vero inter hos, qui sine peccato sunt, ita constat esse distinctio, quis hominum abnuat huic se libenter dispositioni submittere? Hinc etenim pax et charitas mutua se vice complectuntur, et manent: firma est concordia in altera Deo placita dilectione sinceritas. Quia igitur unumquodque tunc salubriter completur officium, cum fuerit unus, ad quem possit recurri praepositus; provinciae autem multo ante Christi adventum tempore divisae sunt maxima ex parte, et postea ab apostolis, et beato Clemente praedecessore nostro ipsa divisio est renovata; et in capite provinciarum, ubi dudum primates legis erant saeculi, ac prima iudiciaria potestas, ad quos, qui per reliquas civitates commorabantur, quando eis necesse erat, qui ad aulam imperatorum vel regum confugere non poterant, vel quibus permissum non erat, confugiebant pro oppressionibus vel iniustitiis suis; ipsosque appellabant, quoties opus erat, sicut in lege eorum praeceptum erat; ipsis quoque civitatibus, vel locis celebrioribus patriarchas vel primates, qui unam formam tenent, licet diversa sint nomina, leges divinae et ecclesiasticae poni et esse iusserunt, ad quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent, eosque appellarent, et ipsi nomine primatum fruerentur, et non alii. Reliquae vero metropolitanae civitates, quae minores iudices habebant, licet majorum comitum essent, haberent tamen metropolitanos suos, qui praedictis iuste obedirent primatibus, sicut in legibus saeculi olim ordinatum erat, qui non primatum, sed aut metropolitanorum, aut archiepiscoporum nomine fruerentur, et licet singulae metropoles civitates suas provincias habeant, et suos metropolitanos habere debeant episcopos, sicut prius

metropolitanos iudices habebant saeculares, primates tamen, ut praefixum est, tunc et nunc habere iussae sunt, ad quos post Sedem Apostolicam summa negotia conveniant; ut ibidem, quibus necesse, eleventur, et iuste restituantur; et hi, qui iniuste opprimuntur, iuste reformentur, atque fulciantur: episcoporumque causae et summorum negotiorum iudicia. salva Apostolicae Sedis auctoritate, iustissime terminentur. Quapropter vobis apostolica auctoritate praecipimus, ut saepe dictae Lugdunensi Ecclesiae honorem et reverentiam, a maioribus nostris de Ecclesiis vestris praefixam, ita vos exhibere bite. humiliter et devote procuretis, quemadmodum vobis a suffraganeis vestris reddi debere non dubitatis. Omnipotens et misericors Deus, pacis iustitiaeque serenus inspector, cordi vestro clementer inspirare dignetur, ut per viam acquitatis concordiaeque firmos gradus mihi in hoc saeculo tendere taliter studeatis, quatenus pro temporalibus aeterna sumpturi, ad caelestis Ierusalem fines mereamini pervenire. Data Romae duodecimo kalendas maii, indictione secunda.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1079, pontif. anno vi.

## XLIX.

Confirmatio decretorum Summ. Pontificum contra clericos episcopis suis infestos: privatio praebendarum et officii clericorum Lucensis Ecclesiae, huiusmodi decretis refragantium (1).

# SUMMARIUM

Causae scriptae huius epistolae. — Decreta
 Fabiani PP. et Stephani PP. confirmantur.
 — Clerici Lucensis Ecclesiae officio et praebendis privantur. — Admonitio ad clerum et populum ne illis communicent.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Lucensi elero et populo, exceptis his qui communicant atque consentiunt excommunicatis, salutem et apostolicam benedictionem.

Clericorum vestrae Ecclesiae causam (1) Ex Archiv. Vatic.

Causae scriptae huius epistolae.

Admonitio ad clerum et populum ne nicent.

An. C. 1079

diligenter examinantes, diuque in ea laborantes, nullam in eis rationem atque veritatem, sicut decet christianos, invenimus. Quorum mirabilem et inauditam superbiam, licet sine audientia secundum synodalem sententiam, quam in se provocaverant, punire debuerimus; mansuetudinis tamen spiritu res eorum audiendas esse dignum duximus, ut saltem confusos et convictos ad sanum consilium, sensumque humilitatis revocaremus. Nam si in eis aliquod humilitatis signum mens nostra perpendisset, sine aliqua a nobis misericordia non recessissent. Quibus in superbia sua perdurantibus auctoritas beatorum martyrum atque Pontificum Fabiani et Stephani coram nobis allata est; quam nos per omnia huic negotio convenire cernentes, eos ut rebelles et inobedientes eiusdem auctoritatis sententia damnavimus; quam literis nostris inserendam esse existimavimus, ut quantis sint facinoribus irretiti, quantisve contumeliis digni, Decreta Fa- liquido pateat. — Fabianus. — Statuimus, biani PP. et si aliquis suis episcopis infestus, aut insidiator fuerit, eo quod criminari tentaverit, aut conspirator fuerit, ut mox ante examinatum iudicium submotus a clero curiae tradatur, cui diebus vitae suae deserviat, et infamis absque ulla restitutionis spe permaneat. — Stephanus Papa. — Clericus, qui episcopum suum accusaverit, aut ei insidiator extiterit, non est recipiendus, quia infamis effectus, et a gradu debet recedere, et curiae tradi serviendus. Hanc itaque in eos promulgandam sententiam existimavimus, ut saltem tempore tantae auctoritatis ad humilitatem converterentur. Sed ipsi dati in reprobum sensum, et demersi in diabolicae caecitatis puteum, a communione Sanctae Ecclesiae separati, et excommunicati recesserunt. Unde nos praedictorum sanctorum statuta firmantes, ex auctoritate beati Petri eos ab ordinibus et praebendis ecclesiae Sancti Martini in perpetuum submovemus; et decernimus

Stephani PP.

confirmantur.

Clerici Lucensis Ecclesiae officio et praebendis privantur.

eiusdem Ecclesiae locum teneant, aut praebendarum aliquod solatium, seu spem imposterum habeant. Vos itaque, dilectissimi filii, admonemus, immo apostolica auctoritate interdicimus, ut sceleratis contumaciae actibus eorum non communicetis, neque consilium aut auxilium contra Dominum impendatis, sed ut ipsi illaesi et immunes a damnatione eorum permaneatis, illique ad poenitentiam confundantur, infra ambitum civitatis vestrae eos cohabitare non permittatis, et ut tota provincia eorum praesenti contagione mundetur, operam detis. Quod nisi feceritis, et eos magis quam iustitiam, et salutem animarum vestrarum dilexeritis, totius excommunicationis eorum in vos periculum inducetis, et iram Dei in praesenti et in futura vita sine dubio sentietis. Eos vero, qui illis, ne in superbia sua permaneant, et confundantur, restiterint, gratia beati Petri remunerandos censemus et promittimus. Data Romae kalendis octobris, indictione tertia.

Dat. die 1 octobris anno Domini 1079. pontif. anno vii.

L.

Iterata excommunicatio Henrici regis.

### SUMMARIUM

Invocatio beatorum Petri et Pauli. - Henricum alias humiliatum ipse Pontifex absolvit, ut inter eum et episcopos et principes pax componeretur. — Sed Henrico promissa non observante, fuit ab illis, inscio Papa, electus in regem dux Rodulphus, qui Papae fidelitatem vovit. — Henrici et Rodulphi causa ad Papam devoluta; ---Qui de hoc in Germania colloquium fieri statuit; illudgue impedientes excommunicavit. - Henricus autem illud impedivit, et regni desolationi se dedit. - Iterum excommunicatur. - Deponiturque regno, solutis a iuramento vassalis. — Rodulphi electio confirmatur. — Imploratio auxilii BB. Petri et Pauli.

Beate Petre princeps apostolorum, et Invocatio beaita, ut nullum deinceps inter canonicos | tu B. Paule doctor gentium, dignamini,

torum Petri

An. C. 1080

quaeso, aures vestras ad me inclinare, meque clementer exaudire.

§ 1. Quia veritatis estis discipuli et amatores, adiuvate, ut veritatem vobis dicam, omni remota falsitate, quam omnino detestamini, ut fratres mei melius mihi acquiescant, et sciant et intelligant quia ex vestra fiducia post Deum et Matrem eius semper Virginem Mariam, pravis et iniquis resisto, vestris autem fidelibus auxilium praesto. Vos enim scitis, quia non libenter ad sacrum ordinem accessi, et invitus ultra montes cum D. Papa Gregorio abii, sed magis invitus cum D. meo Papa Leone ad vestram specialem Ecclesiam redii, in qua utcumque vobis deservivi. Deinde valde invitus, cum multo dolore, et gemitu, ac planctu, in throno vestro valde indignus sum collocatus. Haec ideo dico, quia non ego vos, sed vos eligistis me, et gravissimum pondus vestrae Ecclesiae supra me posuistis. Et quia super montem excelsum me iussistis ascendere, et clamare, atque annunciare populo Dei scelera eorum, et filiis Ecclesiae peccata eorum; membra diaboli contra me coeperunt insurgere, et usque ad sanguinem praesumpserunt in me manus suas iniicere. Astiterunt enim reges terrae, et principes saeculares et ecclesiastici, aulici et vulgares convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus vos Christos eius, dicentes: dirumpamus vincula corum, et proiiciamus a nobis iugum ipsorum. Et ut me omnino morte vel exilio confunderent, multis modis conati sunt in me i surgere. Inter quos specialiter Henricus, quem dicunt regem, Henrici imperatoris filium, contra vestram calcaneum erexit Ecclesiam, facta cum multis episcopis ultramontanis et italicis conspiratione, annitens, me delicendo, cam sibi subiugare; cuius superbiae vestra restitit auctoritas, eamque vestra destruxit potestas, qui confusus et humiliatus ad me in Longobardiam veniens absolutionem ab excommunicatione quaesivit.

§ 2. Quem ego videns humiliatum, multis ab eo promissionibus acceptis de alias humiliasuae vitae emendatione, solam ei communionem reddidi, non tamen in regno, a quo eum in romana synodo deposueram, instauravi, nec fidelitatem omnium, qui sibi iuraverant, vel erant iuraturi, a qua omnes absolvi in eadem synodo, ut sibi servaretur, praecepi. Et haec ideo detinui, ut inter eum et episcopos vel principes ultramontanos, qui ei, causa iussionis vestrae Ecclesiae restiterant, iustitiam facerem, vel pacem componerem, sicut ipse Henricus iuramento per duos episcopos mihi promisit.

§ 3. Praedicti autem episcopi et principes ultramontani, audientes illum non servare mihi, quod promiserat, quasi desperati de eo, sine meo consensu legerunt sibi Rodulphum ducem in regem. Qui rex Rodulphus festinanter ad me, misso nuncio, indicavit se coactum regni gubernacula suscepisse, tamen sese paratum mihi omnibus modis obedire. Et ut hoc verius credatur, semper ex eo tempore eumdem mihi semper misit sermonem, adiiciens, etiam filios suos obsides. et fidelis sui ducis Bertoldi filios, quod promittebat, firmare.

§ 4. Interea Henricus coepit me precari, ut illum contra praedictum Rodulphum adiuvarem; cui respondi, me libenter facere, audita utriusque partis ratione, ut scirem, cui iustitia magis faveret. Ille vero, putans suis viribus eum posse devincere, meam contempsit responsionem. Postquam autem praesensit se non posse, sicut speravit, agere, duo episcopi, Virdunensis videlicet et Osemburgensis, de consentaneis suis, Romam venerunt, et in synodo ex parte Henrici me ut ei iustitiam facerem, rogaverunt, quod et nuncii Rodulphi fieri laudaverunt.

§ 5. Tandem aspirante Deo (sicut credo) statui in eadem synodo, in par tibus ultramontanis fieri colloquium, vi illic aut pax statueretur, aut cui amplius iustitia faveret, cognosceretur. Ego enim excommunica-

Henricum tum ipse Pontifex absolvit. ut inter eum et episcopos et principes pax compone-

Sed Henrico promissa non observante, fuit ab illis. inscio Papa, electus in regem dux Rodulphus, qui Papae fidelitatem vovit.

Henrici et Rodulphi causa ad Papam devoluta;

> Qui de hoc in Germania colloquium fieri statuit; illudque impedientes

(sicut vos mihi testes estis, Patres et Domini) usque hodie nullam partem disposui adiuvare, nisi eam, cui plus iustitia faveret. Et quia putabam, quod iniustior pars colloquium nollet fieri, ubi iustitia suum locum servaret, excommunicavi, et anathemate alligavi omnes personas sive regis, sive ducis, aut episcopi, seu alterius cuiusvis hominis, qui colloquium aliquo ingenio impediret, ut non fieret.

Henricus autem illud impedivit, et regni desolationi se dedit.

§ 6. Praedictus autem Henricus cum suis fautoribus, non timens periculum inobedientiae, quod est scelus idolatriae, colloquium impediendo, excommunicationem incurrit, et seipsum anathematis vinculo alligavit, magnamque multitudinem christianorum morti tradi, et Ecclesias fecit dissipari, et totum pene Theutonicorum regnum desolationi dedit.

Iterum excommunicatur.

§ 7. Quapropter confidens de iudicio et misericordia Dei, eiusque purissimae Matris semper Virginis Mariae, fultus vestra auctoritate, saepe nominatum Henricum, quem regem dicunt, omnesque fautores eius, excommunicationi subiicio, et anathematis vinculo alligo.

Deponiturque regno, solutis a iuramento vassallis.

§ 8. Et iterum regnum Theutonicorum et Italiae ex parte omnipotentis Dei et vestra interdicens ei, omnem potestatem et dignitatem illi regiam tollo; et ut nullus christianorum ei sicut regi obediat, interdico; omnesque, qui ei iuraverunt, vel iurabunt de regni dominatione, a iuramenti promissione absolvo. Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires nullamque in vita sua victoriam obtineat.

Rodulphi electio confirmatur.

§ 9. Ut autem Rodulphus regnum Theutonicorum regat, et defendat, quem Theutonici elegerunt sibi in regem ad vestram fidelitatem, ex parte vestra dono, largior, et concedo omnibus sibi fideliter adhaerentibus absolutionem omnium peccatorum, vestramque benedictionem in hac vita, et in futura, vestra fretus fiducia largior. Sicut enim Henricus pro sua superbia, inobedientia et falsitate, a regni dignitate iuste abiicitur, ita Rodul-

pho pro sua humilitate, obedientia et veritate potestas et dignitas regni conceditur.

§ 10. Agite nunc, quaeso, Patres et principes sanctissimi, ut omnis mundus auxilii Bb. Peintelligat et cognoscat, quia si potestis in caelo ligare et solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus, marchias, ducatus, comitatus, et omnium hominum possessiones pro meritis tollere unicuique et concedere. Vos enim patriarchatus, primatus, archiepiscopatus, episcopatus frequenter tulistis pravis et indignis, et religiosis viris dedistis. Si enim spiritualia iudicatis, quid de saecularibus vos posse credendum est? Et si Angelos, dominantes omnibus superbis principibus iudicabitis, quid de illorum servis facere potestis? Addiscant nunc reges et omnes saeculi principes, quanti vos estis, quid potestis; et timeant parvipendere iussionem Ecclesiae vestrae; et in praedicto Henrico tam cito iudicium vestrum exercete, ut omnes sciant, quia non fortuitu, sed vestra potestate cadet. Confundatur utinam ad poenitentiam, ut spiritus sit salvus in die Domini.

Acta Romae, nonis martii, indictione tertia.

Dat. die 7 martii anno Domini 1080, anno vu.

## LI.

Declaratio definitionis synodalis super controversia inter Ecclesiam Turonensem et Dolensem (1).

## SUMMARIUM

Quae fuerit controversia — Et quae definitio. Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus episcopis Britanniae, clero et populo in Turonensi provincia constitutis.

Notum esse volumus, controversiam, inter Ecclesiam vestram et Dolensem pestifere ortam, multum nobis in romana synodo laborem ingessisse: sed tamen, Deo miserante, post longam discussio-

(1) Ex edit. card. Carafae.

Imploratio tri et Pauli.

An. C. 1080

Quae fuerit controversia.

maneant.

Et quae defi-

nitio.

nem, quam iustius potuimus, hanc, quae subscribitur, diffinitionem invenisse. Archiepiscopus siquidem vester Ecclesiam Turonensem ius suum in Britannia perdidisse conquerens, Romanorum Pontificum auctoritatem in medium duxit, quae praecipue probat Britanniam Turonensi Ecclesiae, quemadmodum spirituali matri et metropoli suae subiectionem et reverentiam debere. Dolensis vero episcopus non solum auctoritatem audientiae nostrae non exhibuit, verum etiam ipsa verba sua ad defensionem prolata, nulla certitudine, cui fides danda esset, fulta videbantur. Tamen, quia in patria sua quandam auctoritatem se reliquisse asserebat, visum nobis fuit, ut ad retractandum negotium illud induciae darentur, et pro hac, aliisque causis Legati Apostolicae Sedis, dirigerentur, ut auditis utriusque partis rationibus, si cognoverint Britannos auctoritatem authenticam Apostolicae Sedis, videlicet eorum Pontificum, quorum ordinatio, et vita digna et legalis fuerit, habere, per quam possint se a subjectione praedictae Turonensis Ecclesiae subtrahere, quieti deinceps permaneant in sua libertate. Quod si contigerit, eos huius auctoritatis, quam modo diximus, non posse habere defensionem, sopita deinceps et in aeternum omni controversia, Turonensem Ecclesiam matrem et metropolim suam recognoscant: et eam, quae decet metropolitanum, archiepiscopo vestro subjectionem et obedientiam exhibeant, reservato Dolensi episcopo pallii usu; ita tamen, ut nullus successorum suorum aliquo in tempore ad hanc dignitatem aspiret (sicut supra diximus), tam ipsi videlicet in Ecclesia Dolensi constituendi, quam etiam caeteri Britanniae episcopi magisterio Turonensis archiepiscopi in perpetuum subditi perDat. Romae viii idus martias, indict.

Dat. die 8 martii anno Domini 1080, pontif. vII.

## LII.

Comminatio poenarum contra detinentes bona monasterii Aureliacensis, nisi ea restituant, cuius favore confirmatur refutatio monasterii Viacensis, ab eius principibus in manu abbatis facta (2).

### SUMMARIUM

Series facti. - Aureliacense monasterium iuris S. Petri. - Praecipit, ut beneficia ah codem monasterio ablata restituantur, et obsequium et fidelitas abbati exhibeatur. - Oui nonnisi unum mansum ulli militi de possessione Ecclesiae dare possit. - Eidem restitui praecipit Maurzicense monasterium, cum ecclesiis ac pertinentiis omnibus. - Confirmat monasterii Viacensis refutationem a principe in manu abbatis consensu episcopi et clericorum fa-

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus in Bituricensi, necnon Narbonensi, seu Burdegalensi provinciis constitutis, exceptis his, qui apostolica excommunicatione tenentur, salutem et apostolicam benedictionem.

Clamor abbatis Aureliacensis coenobii, quod proprii iuris B. Petri concessione fundatoris, scilicet B. Geraldi, esse dinoscitur, auribus nostris insonavit, vi- ioris S. Petri. delicet super quibusdam personis, qui iniuste detinent beneficia praedicti monasterii a praedecessoribus suis sub fidelitate et dominio pro defensione Ecclesiae, sibi et suis antecessoribus olim concessa. Praecipue conqueritur super Berengario Carlatensi vicecomite, qui propria cupiditate ductus, debitum servitium et fidelitatem abbati exhibere negat, nisi beneficium, quod immerito detinet, adhuc

(1) Notandum hic a Gregorio PP. ea rescindi, irritarique privilegia, quae ad conciliandos sibi regum, episcoporum, populorumque animos callida liberalitate, atque etiam contra leges, nec sine aliorum praeiudicio concesserant pseudo-papae, quorum ordinatio et vita digna et legalis esse non poterat. (2) Ex edit. card. Carafae.

Series facti.

Aureliacense monasterium

111

Praccipit, ut beneficia ab eodem monasterio ablata restituantur, et obsequium et fidelitas ablati exhibeantur.

Qui nonnisi unum mansum ulli militi de possessione Ecclesiae dare possit.

Eidem restitui praecipit Maurzicense monasterium, cum ecclesiis ac pertinentiis omnibus.

Confirmat monasterii Viacensis refutationem a principe in manu abbatis consensu episcopi et clericorum factam.

etiam de iure Ecclesiae, augeatur. Proinde apostolica auctoritate praecipimus, quatenus omnis, qui beneficium praefatae Ecclesiae ad boc aliquando suscepisse cognoscitur, subjectionem et fidelitatem abbati persolvat, et servitium pro beneficio largiri non deneget, et ab exactione illicitae augumentationis desistat. Aliter enim invasor et sacrilegus esse comprobatur. Nos vero detrimentum supradicti coenobii agnoscentes, abbatem sub promissione fidei suae in manu nostra obligavimus. ut nulli militum liceat ultra unum mansum de possessione Ecclesiae dare sub hac vel alia occasione, neque alicui alteri personae, nisi communis utilitas fratrum regulariter degentium postulaverit, et apostolicae aequitati renunciare ausus fuerit. Monasterium autem Maurzicense cum omnibus sibi adiacentiis, et ecclesias scilicet Dalmairaci, et montis Salvii, el caeteras, necnon terras et possessiones in quacumque suprascriptarum provinciarum ablatas, seu malis consuetudinibus oppressas, monasterio Aureliacensi scriptis sive testibus olim iuste concessas, apostolica auctoritate praecipimus restitui, et sine inquietudine aliqua permitti. Monasterium quidem Viacense, in manu abbatis refutatum a principibus ipsius terrae consensu episcopi et clericorum, sibi suisque successoribus concedimus et confirmamus, et fautoribus refutationis apostolicam benedictionem largimur: et eos, qui Ecclesias, sive praedia praefati monasterii iniuste detinent, absque ulla dilatione reddi iubemus. Qui ergo his mandatis nostris spiritu superbiae acquiescere noluerit, praecipueque Berengarius, si obedire contempserit, gratiam B. Petri amittet, et iram omnipotentis Dei incurret. Obtemperantibus autem gratiam Dei, et apostolicam benedictionem de misericordia divina confisi largimur.

Datum Romae, 11 idus aprilis, indi-

Dat. die 12 aprilis anno Domini 1080, pontif. anno vu.

## LIII.

Confirmatio libertatum monasterii Sancti Salvatoris Constantien. ac solutionis census Romanae Ecclesiae debiti (1).

## SUMMARIUM

Approbat, quod Villelmus abbas curam monasterii S. Salvatoris de Scapusta susceperit. — Eunique vicarium suum constituit
ad procurandum ut ibi abbas canonice ordinetur. — Prohibet principibus saecularibus, ne in eo loco quicquam iuris habeant. — Privilegium ab Alexandro II
Everardo comiti per subreptionem concesso
abrogat. — Anathematizat eos, qui contra
hoc praeceptum quidquam tentaverint. —
Si Constantiensis episcopus a Sede Apostolica discordaverit, concepit ut abbas a quocumque religioso episcopo, quae ad episcopale officium pertinent, suscipiat, vel ad
Apostolicam Sedem recurrat.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Villelmo abbati Hirsaugiensis monasterii salutem et apostolicam benedietionem.

Quoniam pervenit ad nos, quod religio tua curam monasterii Sancti Salvatoris iuris Apostolicae Sedis, cui etiam duodecim auri, quorum viginti unciam faciunt, ex eodem monasterio annis singulis persolvi debent, siti in villa Scapusta in episcopatu Constantiensi, obsecrante comite Burcardo, virisque religiosis hortantibus, eo dumtaxat tenore susceperit, ut praedictus comes, qui sibi in praefato monasterio quasdam quasi proprias conditiones vindicabat, dimissa atque renunciata omni saeculari potestate, locum ipsum liberum esse permitteret; studium dilectionis tuae probantes, quod factum est, apostolica auctoritate firmamus; et quia per te locus ille, sicut audivimus, ad religionis statum Domino miserante coepit assurgere; nos, in quantum valemus, perpetuam illic sanctitatis stabilitatem providere cupientes, fraternitati tuae super coenobium illud solicitudinis nostrae vicem committimus: scilicet, ut fratres ibi disciplinis regularibus instruere, mores eorum vitamque competenter

(1) Ex Archiv. Vatic.

Approbat, quod Villelmus abbas curam monast. S. Salvatoris de Scapusta susceperit.

Eumque vicarium suum constituit ed procurandum ut ibi abbas canonice ordinetur. Prohibet principibus saecularibus, ne in co loco quicquam iuris habeant.

An. C. 1081

instruendo, ea, quae ad animarum salutem pertinent, vigilanter providere, ac maxime, ut inibi abbas secundum Deum ordinetur procures. Praeterea, ut saepefati monasterii fratres sine inquietudine propositum suum valeant securius et propensius exegui, ac omnipotenti Domino debitae devotionis obsequium instanter et gratanter exolvere, volumus, et apostolica auctoritate praecipimus, ut nullus sacerdotum, regum, vel ducum, aut comitum, seu quaelibet magna aut parva persona praesumat sibi in eo loco aliquas proprietatis conditiones, non haereditarii iuris, non advocatiae, non investiturae, non cuiuslibet potestatis, quae libertati monasterii noceat, vindicare: non ornamenta Ecclesiae, sive possessiones invadere, minuere, vel alienare; sed ita sit ab omni saeculari potestate securum, et Romanae Sedis libertate quietum, sicut constat Cluniacense monasterium et Massiliense manere. Abbas autem advocatum, quem voluerit, eligat. Quod si is postmodum non fuerit utilis monasterio, eo remoto, alium constituat. Privilegium autem quod bonae memoriae praedecessor noster Alexander contra sanctorum Patrum statuta, aliqua subreptione vel deceptione inductus, eidem loco fecit, in quo Everardo comiti, eiusque posteris advocatiam, et praeficiendi abbatis potestatem, et totius rei administrationem concessit, nos canonicae correctionis sententia per apostolicam functionem utentes, infirmamus, infringimus, Anathematizat atque cassamus; et ne per hoc alicuius temeraria cupiditas in audaciam suae perditionis erumpat, apostolica auctoritate in irritum revocamus. Si quis ergo contra hoc salubre praeceptum nostrum pertinaciter ire tentaverit, gratiam beati Petri se non dubitet amissurum, admonitusque semel, bis, et tertio per competentes inducias, si non resipuerit, et si delictum suum emendare contempserit, sciat se divino anathemate innodatum, et a corporis et sanguinis Dominici communione

alienum. Illud etiam ad romanae libertatis munus confirmandum subiungentes adiicimus, ut si aliquo tempore Constantiensi Ecclesiae praesidens ab Apostolica Sede discordaverit, eique inobediens fuerit (quod confirmante Samuele peccatum ariolandi, et idolatriae scelus est (a), dicente quoque beato Ambrosio: Haereticum esse constat, qui Romanae Ecclesiae non concordat), liceat abbati, sibi suisque, a quocumque religioso episcopo placuerit, ordinationes, consecrationes, et quae ad episcopale officium pertinent, expetere. atque suscipere, vel ad Apostolicam Sedem recurrere. Observatores autem huius vel ad Aponostri praecepti remissionem omnium peccatorum suorum, et gratiam bonam a Domino consequantur. Datum Laterani octavo idus maii, indictione tertia.

Act. die 8 maii anno Domini 1080. pontif. anno viii.

### LIV.

Investitura domini Gregorii Papae, qua Robertum ducem de Apulia, Calabria, et Sicilia investivit.

Ego Gregorius Papa investio te, Ro- Formula inveberte dux, de terra, quam tibi concesserunt antecessores mei sanctae memoriae Nicolaus et Alexander. De illa autem labria et Siterra, quam iniuste tenes, sicut est Sa- cilia investilernus, et Amalphia, et pars Marchiae Firmanae, nunc te patienter substineo: in confidentia Dei, et sancti Petri, ita te habeas, sicut et agere, et me suscipere decet sine periculo animae tuae et meæ. Actum ut supra.

Promissio Roberti reddendi census in die Resurrectionis Domini, duodecim videlicet denariorum papiensis monetae, de tota Apulia, Calabria et Sicilia.

Ego Robertus Dei gratia, et sancti Pe- Robertus protri, Apuliae et Calabriae et Siciliae dux, tem Pontifici. ad confirmationem traditionis, et ad re-

Si Constantiensis episcopus a Scde Apostolica discordaverit, concedit ut abbas a quocumque religioso episcopo, quae ad episcopale officium pertinent, suscipiat,

stolicam Še-dem recurrat.

Pontifex Rode Apulia, Ca-

(a) Reg. 1, 15.

eos, qui con-tra hoc praecoptum quidquam tentaverint.

Privilegium

comiti per

subreptionem

concesso ab-

rogat.

ob Alexandro H Everardo

Annuum censum duodecim denariorum papiensis monetæ.

Conditiones huius pensionariae redditionis.

cognitionem fidelitatis, de omni terra, quam ego teneo proprie sub dominio meo, et quam adhuc nulli ultramontanorum ita concessi, ut teneat: promitto me annualiter pro unoquoque iugo bovum pensionem, duodecim scilicet denarios papiensis monetae persoluturum B. Petro, et tibi domino meo Gregorio Papae, et omnibus successoribus tuis, aut tuis, aut successorum tuorum nunciis. Huius autem pensionariae redditionis erit semper terminus, finito quoque anno, sanctae Resurrectionis dies dominicus. Sub hac vero conditione huius persolvendae pensionis obligo me, et meos sive haeredes, sive successores tibi domino meo Gregorio Papae, et successoribus tuis (1).

(1) Iuramentum fidelitatis, quod idem dux praestitit Gregorio PP, fuit huiusmodi.

Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri, Apuliae, et Calabriae, et Siciliae dux, ab hac hora et deinceps ero fidelis Sanctae Romanae Ecclesiae, et Apostolicae Sedi, et tibi domino meo Gregorio universali Papae. In consilio vel facto, unde vitam aut membrum perdas, vel captus sis mala captione, .non ero; consilium, quod mihi credideris, et contradixeris, ne illud manifestem, non manifestabo ad tuum damnum me sciente. Sanctae Romanae Ecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum, acquirendum, et defendendum regalia Sancti Petri, eiusque possessiones pro meo posse contra omnes homines, excepta parte Firmanae, Marchiae et Salerno, atque Amalphi, unde adhuc facta non est difinitio: adiuvabo te, ut secure et honorifice teneas Papatum Romanum. Terram Sancti Petri, quam nunc tenes, vel habiturus es, postquam scivero tuae esse potestatis, nec invadere nec acquirere quaeram, nec etiam depraedari praesumam absque tua tuorumque successorum, qui ad honorem S. Petri ordinati fuerint, certa licentia, praeter illam, quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. Pensionem de terram (1) Sancti Petri, quam ego teneo, aut tenebo, sicut statutum est, recta fide studebo, ut illam annualiter Sancta Romana habeat Ecclesia. Omnes quoque Ecclesias, quae in mea persistunt dominat one, cum illarum possessionibus dimittam in tua potestate, et defensor ero illarum ad fidelitatem Sanctae Romanae Ecclesiae. Et si tu, vel tui successores ante mea (2) ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalibus, clericis romanis et laicis, adiuvabo, ut Papa eligatur et ordinetur ad honorem S. Petri. Haec omnia suprascripta observabo Sanctae Romanae Ecclesiae, et tibi cum recta fide, et hanc

(1) Legendum terra. (2) Legendum me.

Bull. Rom. Vol. II.

# LV.

Monasterium S. Zenonis in Pisana urbe in Apostolicae Sedis clientelam suscipitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur: confirmatisque eiusdem bonis omnibus, nonnulla conceduntur privilegia. — Decretum immunitatis ab omni molestia, alienatione, etc. — Solitae poenae contra inobservantes.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto iu Christo filio Leoni abbati monasterii S. Zenonis in Pisana urbe, eiusque successoribus.

Supernae miserationis respectu ad hoc universalis Ecclesiae curam suscepimus, et apostolici moderaminis solicitudinem gerimus, ut iustis postulantium votis attenta benignitate faveamus, praecipueque ad venerabilem locorum quietem stabiliendam nostrae auctoritatis munimen conferre debeamus. Proinde praelibatum monasterium, cui tu præesse dignosceris, iuxta petitionem tuam sub Apostolicae Sedis defensione recipimus, et praesentis privilegii decreto cuncta, quae hactenus iure possidere visum est, vel deinceps Domino largiente iuste acquiret, concedimus, atque firmamus: insuper etiam, consentiente Pisano episcopo, decimationes omnium terrarum, quas ad dominicatum vestrum laborare feceritis, annuimus; adiicientes, ut fidelium oblationes accipere, et eos, qui se devoverint, in coemeterio vestro sepeliri; necnon etiam quicumque saeculo renunciantes ad vestram conversationem venire voluerint. licitum sit vobis sine alicuius contradictione admittere. Quae omnia, sicut scripta sunt, ut memoratum coenobium tuum per succedentium temporum curricula

fidelitatem observabo tuis successoribus ad honorem S. Petri ordinatis, qui mihi, si mea culpa non remanserit, firmaverint investituram a te mihi concessam.

Actum Ciprani, m kal. iulii.

(1) Ex authographo in Capitulari Tabulario edidit Ughell. Ital. Sac tom. 111.

Exordium.

Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur:

Confirmatisque eiusdem bonis omnibus,

Nonnulla conceduntur privilegia.

Decretum immunitatis ab omni molestia, alienatione, etc. 114

Solitae poe-

nae contra

inobservan-

tes.

secure ac sine inquictudine sirmiter et | inconvulse obtineat, apostolica auctoritate corroborantes statuimus, nullum regum, vel imperatorum, antistitum, nullum quacumque auctoritate praeditum, vel quempiam alium audere, de his, quae eidem venerabili loco a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum, Deo miserante, conferentur, sub cuiuslibet ausus occasionisve specie, minuere vel auferre, sive suis usibus applicare, vel aliis quamvis piis de causis pro suae avaritiae excusatione concedere. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, ac saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam temerario ausu venire tentaverit, admonitus semel et iterum usque tertio per convenientes testes, si non resipuerit, atque praedictae Ecclesiae non satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. At nisi ea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore et sanguine Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco | iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Laterani iv non. martii per manus Petri S. Romanae Ecclesiae presb. cardinalis et bibliothecarii, anno ix pontificatus domini Gregorii VII Papae. Indictione IV, MLXXXI.

Dat. die 4 martii anno Domini 1081, pontif Greg. anno ix.

## LVI.

Commissio reformationis duorum monasteriorum, scilicet Montis Maioris in provincia Suncti Petri, et Sanctae Mariae in dioecesi Narbonensi, cum facultate, quatenus in eisdem personae idoneæ ad qubernium repertae non fuerint, desumendi abbates ex aliis monasteriis eiusdem ordinis: et repetendi quidquid. ad eadem monasteria pertinens, ab aliis iniuste detineatur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Montis Maioris et alterum S. Mariae Narbonen. iuris Apostolicae Sedis abbati Massiliensi regenda committuntur, vice Sedis eiusdem. — Abbates exfratrum consensu per eumdem praeficiendi; et a dioecesano episcopo ordinandi. - Mores vero, si opus fuerit, per eumdem Massiliensem abbatem corrigendi. — A quo bona, a monasterio ablata, ex detinentium manibus vindicentur. - Roboratio decreti huius.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Richardo Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali, atque abbati Massiliensi, suisque successoribus in perpetuum regulariter promovendis, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet apostolici nos apicis cura pro cunctis generaliter Ecclesiis vigilare, ac pro omnium statu vel reparatione solicitos esse admoneat; illis tamen praecipue locis nostram curam specialius exhibendam perpendimus, quae sub Romanae tutela Sedis constituta scimus, status sui confirmationem, augumentum, vel restitutionem ab hac potissimum Ecclesia, cuius iuris sunt, expectare. Quia ergo quaedam monasteria, alterum in provincia videlicet Sancti Petri, qui dicitur ad Montem Maiorem, et alterum in Narbonensi episcopatu Sanctae Mariae de Crassa, quae ad huius Sedis defensionem pertinere, propriique iuris esse noscuntur, iamdudum saecularium monachorum culpa a religionis tramite deviasse intelleximus, ea reformare ad lapsi decoris specimen valde esse necessarium, duximus. Scitis enim, decentius, atque convenientius esse decernitur. destructa restituere, et ad gradum suum collapsa reducere, quam in dilatandis, vel noviter aedificandis operam dare. Quapro-

(1) Ex Archiv. Vatic.

Exerdiom.

Monasterium Montis Maioris et alterum S. Mariae Narbonen. iuris Apostolicae Sedis

abbati Massiliensi regenda committuntur, vice Sedis eiusdem.

Abbates ex fratrum consensu per eumdem pracficiendi;

Et a dioecesano episcopo ordinandi.

Mores vero, si opus fuerit, per eumdem Massiliensem abbatem corrigendi.

A quo bona, a monasterio ablata, ex detinentium manibus vindicentur.

pter ad praedictorum locorum restaurationem religionis tuae prudentiam perutilem arbitrantes, licet tu quorumdam proborum virorum precibus adhortatus, absque licentia nostra de eorum cura te nolueris intromittere; nos tamen censuimus, per tuam successorumque tuorum solertiam fratribus, in eisdem coenobiis deinceps mansuris, perpetuam regularis vitae circumspectionem providere. Proinde circa praefata monasteria solicitudinis nostrae vicem dilectioni vestrae committentes, volumus atque praecipimus, ut in eis, quae amputanda sunt, amputetis: quaeque corrigenda sunt, corrigatis; et quae in illis disciplinae tenore defuerint, vestra vigilantia et labore conferantur. Praeterea quoties eorum rectores obierint, vestri sit studii alios cum consensu probabiliorum (1) fratrum de eadem congregatione, si fieri potest, sin autem aliunde, secundum Deum et regulam sancti Benedicti abbates eligere: ibique substituere, quos ab illo episcopo, in cuius dioecesi fuerint, si hac Sede excommunicatus, vel simoniacae haereseos infamia notatus non erit, ordinandos, decrevimus. Si vero alterum horum obstiterit, abbas a Romano Pontifice sui consecrationem expetat, aut quemcumque episcopum ille praeceperit pergere pro sui ordinatione, ille licentiam habeat; cuius nihilominus abbatis mores et vitam, sicut et subditorum suorum discutere, excessusque corrigere, vestrae potissimum prudentiae attinebit. Quod si forte in aliquod crimen depositione dignum fuerit lapsus, vestrum erit ad apostolicam audientiam deferre, quaterus aut hic damnationis suae sententiam per Romanum Pontificem excipiat, aut per apostolicum legatum, ad id peragendum serio missum, dignum suis meritis iudicium subeat. Statuimus etiam, ut quidquid ad eadem monasteria pertinere cognoscitur, si ab aliquibus irrationabiliter detinetur, ex hac nostra auctoritate repetendi, exigendique, ac (1) Fortasse Probatiorum.

vendicandi (1) habeatis per omnia, Deo iuvante, licentiam; quia dignum est, ut quorum curam geritis, rebus nullo modo defraudemini. Praefato igitur modo nostrae providentiae ac dispositionis vicissitudinem circa saepe dicta monasteria tibi tuisque successoribus, ut praelibavimus, regulariter promovendis concedentes, interdicimus, ut nullus successorum nostrorum, vel archiepiscoporum, aut episcoporum, ut nemo clericalis seu laicalis ordinis audeat hanc potestatem praesentis decreti auctoritate firmatam, vobis auferre, vel perturbare; sed ea, sicut praefixum est, in vestra salubri ordinatione ac dispositione in perpetuum inconvulsa permaneant.

Dat. anno 1081, pontif. anno ix.

# LVII.

Privilegium pro ecclesia S. Petri in villa Maschara sita, et tutelae Sedis Apostolicae commissa (1).

### SUMMARIUM

Census annuatim persolvendus Apostolicae Sedi ab iis, qui ibidem domos aedificaverint. — Praeceptum neguis d. locum infestet, sub poena excommunicationis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, omnibus Deo, et beato Petro fidelibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Notum sit vobis, nos ecclesiam Sancti Petri sitam in villa, quae dicitur Mascharans, sub ius et defensionem Apostolicae Sedis, ab ipsius fundatoribus sponte traditam, suscepisse, ob cuius donationis memoriam perpetuo retinendam constituerunt, et devoverunt se illi, qui circa eumdem locum propter amorem et tutelam b. Petri sibi aedificant, pro unaquaque domo censum persoluturos. Quapropter apostolica auctoritate praecipimus, ut nemo praefatum locum, apostolica tuitione munitum, deinceps infestare praesumat: sed sub defensione b. Petri, cuius iuris

(1) Vindicandi. (2) Ex edit. card. Carafae.

Roboratio de-

An. C. 1081

Census annuatim persolvendus Apostolicae Sedi ab iis, qui ibidem domos aedificaverint.

Praeceptum ne quis dictum locum infestet, Sub poena excommunica tionis.

est, quietus et securus ab omni perturbatione permaneat. Si quis ergo contra haec nostra mandata memoratum locum vexaverit, admonitus semel et iterum usque tertio per convenientes inducias, si non resipuerit, sciat se a gratia beati Petri separatum; et nisi satisfecerit, anathematis vinculis innodandum; quicumque vero propter apostolicam reverentiam ab infestatione ipsius loci, et laesione (sicut christianum decet) se continuerit, eumque adiuvare studuerit, veniam peccatorum suorum, et gratiam beati Petri, si in bonis perseveraverit, se promeriturum non dubitet.

Dat. anno Domini 1081, pontif. anno IX.

# LVIII.

Confirmatio privilegiorum omnium Panormitanae Ecclesiae (1).

SUMMARIUM

Proœmium. — Panormitana Ecclesia ex Saracenorum manibus vindicata. — Cui Ecclesiae olim suffraganeæ restituuntur; -Et regia omnia confirmantur privilegia. -Omnibus cuiuscumque dignitatis personis quidquam ab ea auferre interdicitur. 🗕 Concessio pallii secundum antiquum eiusdem Ecclesiae usum. — Adhortatio ad Alcherium archiepiscopum petita a concessione huiusmodi.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo fratri Alcherio Panormitano archiepiscopo, salutem.

Proemium.

Summae Sedis Apostolicae, cuius licet indigni curam gerimus, contemplatione monemur . ut omnibus sacris Ecclesiis, quae defendi, seu roborari nostrae auctoritatis privilegiis expetunt, nos, in quantum favet iustitia, libenter annuamus: et earum rectoribus honorum suorum insignia, quae antiquitus obtinuisse noscuntur, requirentibus, per nos, largiente Domino, facilius praebeatur assensus; praecipue tamen oportere arbitramur, ut rudibus Ecclesiis, scilicet noviter ad fidem vel venientibus vel redeun-(1) Edidit Roccus Pyrrhus Sicil. Sac. tom. I. col. 70.

tibus, nostri favoris fiduciam, et apostolici muniminis securitatem pronius indulgeamus, quatenus, qui miserante Domino perfidiae tenebras, ac erroris laqueos evaserunt, eodem iuvante in christianae fidei vigore, ac religionis amplitudine per nostrae benignitatis studium, ac tuitionis adiutorium magis et magis excrescere valeant. Quamobrem, carissime frater Alcheri, Panormitanam Ecclesiam cui tu. Domino auctore, præesse dignosceris, quae quondam nobilis et famosa, postmodum peccatis exigentibus in Saracenorum potestatem perfidiamque redacta, nunc revera ad christianam fidem labore vel instantia filii nostri gloriosi ducis Roberti. Domino innuente, conversa est, te postulante, privilegio apostolicae liberalitatis fulciri; nos tam iustae petitionis intuitu. quam etiam praefati ducis amore, quem id scimus optare, cupere, gratanter concedimus, tribuimus atque largimur. Apostolica igitur auctoritate confirmamus eidem Ecclesiae, et per eam tibi, quidquid dignitatis antiquitus tenuisse probatur, idest omnes eius suffraganeos episcopatus, vel si qui destructis illis, in eorum loco statuti sunt, vel opitulante Domino statuentur, ut in praefatae tuae Ecclesiae pristinam redeant potestatem. Insuper quidquid possessionis per regalem largitionem, et iustam concessionem antiquitus habuisse; ac quidquid (quod iustitiae non contradicit) antiquis superaddidisse dignoscitur. Proinde praesentis auctoritatis nostrae decreto, tam praesentium quam et futurorum omnium hominum temeritatem coercentes, interdicendo statuimus, nullum regum, vel imperatorum, antistitum, nullum quacumque dignitate praeditum, vel quemcumque alium, audere de iis quae eidem Ecclesiae a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum conferentur, auferre vel diminuere. Praeterea fraterni- Concessio paltati tuae pallii usum secundum antiquum lii secundum entiquum eius-Ecclesiae tuae morem concedimus, ut dem Ecclesiae eo inter missarum solemnia his dumtaxat

Panormitana Ecclesia ex Saracenorum manibus vindicata;

Cui Ecclesiae olim suffraganeæ restituuntur;

Et regia omnia confirmantur privilegia;

Omnibus cuinscumque dignitatis personis quidquam ab ea auferre interdicitur.

Adhortatio ad

Alcherium ar-

petita a con-

cessione bu-

iusmodi.

festivitatibus utaris; videlicet Nativitate Domini: festivitate S. Stephani: Epiphania: Coena Domini: Ascensione: Pentecoste: et quatuor festivitatibus S. Mariae: Nativitate S. Ioannis Baptistae: natalitiis Apostolorum: S. Laurentii: in festivitate Omnium Sanctorum, quae celebratur kal. novembris: et die tuae ordinationis: et in festivitatibus Ss. quorum reliquiis tua decoratur Ecclesia: atque in ordinatione episcoporum, seu caeterorum clericorum, et in consecratione Ecclesiae. Hortamur itaque fraternitatem tuam, ut honor tantae dignitatis, supplementum chiepiscopum utique totius sacerdotalis ordinis, moribus tuis conveniat; et non solum exteriori, sed interiori homini tuo decorem praestet et gratiam; siquidem ista sunt pallii, ista sunt huiusmodi indumenti signa, ut Dominum ex toto corde, et tota anima, et omni virtute diligas, et proximum tuum sicut te ipsum. Nam licet ad usum pallii omnium virtutum ornamenta sint necessaria, inseparabiliter tamen charitas, quae omnes supereccedit, ac pollentem dignitate comitari convenit. Ad imitanda igitur omnium bonorum instrumenta, vita et scientia tua subditis tuis sit forma et regula, ut si quid in eis ex humana fragilitate reprehensibile deprehenditur, intuitu sanctae conversationis tuae ad rectitudinem sinceritatis corrigatur; quibus sic studeas dispensationis iura moderari in corrigendis vitiis, ut zelo rectitudinis ferveas, et modum temperantiae non excedas; et, ut paucis multa explicemus, quidquid in Ss. Patrum dictis reperis, ad tuam, et eorum, qui tibi subduntur, utendum censeas aedificationem; quatenus documentis tuis instructi, atque boni pastoris tecum valeant pertingere, et perpetuae vitae felicitatem percipere.

Datum Romae xvi kal. maii per manum Beniamin, fungentis vice Petri S. R. E. presbyt. cardin. et bibliothecarii, anno dominicae incarnationis mexxxiii,

pont. vero domini Greg. VII PP. anno x, indictione vi.

Dat. die 16 aprilis anno Domini 1083, pontif. Greg. anno x.

## LIX.

Privilegium confirmationis bonorum atque immunitatum monasterii Hirsaugiensis, quod sub Apostolicae Sedis protectione recipitur, iniuncto onere annui census (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Adelberti de Calb preces. — Monasterium Hirsaugiense a quibus fundatum. - Sub Apostolicae Sedis tutela recipitur: eiusque regimen abbatibus committitur. — Confirmatis privilegiis omnibus ac libertatibus a dicto Adelberto concessis. dummodo sacris canonibus non adversentur. - Poenae contra violatores paginae huius.

Gregorius episcopus servus servorum Del, dilecto filio Willelmo abbati monasterii S. Aurelii in Hirsaugia, in episcopatu Spirensi situm, eiusque successoribus, in perpetuum.

Cum omnium Ecclesiae filiorum saluti et securitati Sancta Sedes Apostolica ex generali pastoralis regiminis providentia cavere et consulere debeat: tum vero alacrius et impensius piae intentionis et religiosae devotionis vota suscipere, ac salutifero effectui mancipare, necesse est, ut gratanter bonorum studiorum petitionibus occurrat, et quae ad laudem et gloriam divini nominis sunt instituta, auctoritatis suae soliditate firmiter tenenda stabiliat. Unde et nos dilecti filii nostri Adelberti de Calb laudabili desiderio congaudentes, precibus eius Sanctae Sedi Apostolicae humiliter directis acquiescere decrevimus, et religiose postulata efficaciter concessimus: qui aeternae retributionis amore succensus in praedio suo, quod dicitur Hirsaugia, monasterium a progenitoribus suis antiquitus constructum, nuper, amissa restituens, venuste reparavit, et in usus fratrum, inibi Deo servientium, pluribus possessionibus et

(1) Ex tom. 1 Chronici Hirsaugiensis, pag. 242.

Exordium.

Adelberti de Calb preces.

Monasterium Hirsaugiense a quibus fundatum;

Sub Aposto-

licae Sedis

tutela recipi-

for: einsaue

regimen ab-

batibus com-

mittitur.

Confirmatis

privilegiis

omnibus ac libertatibus a

dicto Adel -

sia, dummodo

bus non ad-

versentur.

118

redditibus adiectis, largius ampliavit: quam suae libertatis (1) institutionem, ne imposterum ulla perversorum hominum audacia imminuere, aut violare praesumat, apostolicae auctoritatis privilegio muniri, et sanctae Romanae Ecclesiae tuitione roborari, data annui aurei Bizantii pensione, postulavit; illud profecto considerans, quia dum a sanctae Matris Ecclesiae fidelibus beatis apostolis Petro et Paulo honor, metus et obedientia exhibetur, quod eorum decreto et nomine colidatum et roboratum fuerit, nullius eversionis illicita praesumptione quatiatur. Quam ob rem ibidem praefatum monasterium cum omnibus sibi hoc tempore iuste pertinentibus et legaliter collatis, et deinceps quarumcumque personarum authentica traditione conferendis, sub Apostolicae Sedis tutela et protectione generaliter amplectimur, et sub alis beatorum apostolorum Petri et Pauli, tibi, fili Wilhelme, tuisque successoribus, eliminata ac prohibita omni infestantium inquietudine', libere et absolute possidenda, et regulariter atque utiliter ordinanda praesentis scripturae testimonio confirmamus. Constitutionis quoque, immunitatis, et libertatis modos, quos pracfatus comes illustris Adelbertus scripto berto conces- suae traditionis inseruit, et regio sigillo imprimi curavit, ad posteritatis cautelam, sacris canoniet arcendos infestantium impetus diligenter observandos statuimus, hos dumtaxat, qui canonicis sanctionibus non obsistunt, ut nec permissis quilibet negligatur, nec de vetitis quodlibet irrogetur. Haec igitur, quae huius praecepti decretique nostri pagina continet, tam tibi, quam cunctis, qui in eo, quo es ordine locoque, successerint, in perpetuum servanda decrevimus. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum, et saecularium personarum, hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se de perpetrata

violatores paginae huius.

(1) Forte liberalitatis.

iniquitate divino iudicio agnoscat. Et nisi ea, quae ab illo sunt male ablata, restituat, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris Iesu Christi alienus fiat, atque in aeterno examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae retributionis inveniant. Datum Romae (1).

# LX.

Andaginense monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipitur, eique nonnulla oblata dona confirmantur (2).

## SUMMARIUM

Quae cura Ecclesiarum et monasteriorum Summis Pontificibus semper fuerit. --- Monasterium Andaginense sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur; eique bona omnia confirmantur.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Theoderico abbati monasteril Sancti Petri Sanctique Huberti Andaginensis constituti, suisque successoribus regulariter ibidem intrantibus, in perpetuum.

Nulli fidelium est in dubio, quin Sedes Apostolica, quae universalis mater et omnium Ecclesiarum princeps est. omnibus hoc iure, ac debita solicitudine præesse debeat, non ut eos tantum catholicae religionis unitate concludat, sed generali circumspectione, etiam ab his, quae extrinsecus promoventur, sua auctoritate salvet et muniat. Inter quas tamen cum plures inveniantur, quae speciali et propria commendatione in tutelam eiusdem Sedis Apostolicae se contulerunt, ut

(1) Hucusque auctor Chronici. Diploma vero. in cuius calce antiquitate fortasse corrosos chronologicos characteres ille non legit, nos datum putamus anno 1083, ut ex eiusdem monasterii historia potest coniici. (2) Ex ms. S. Huberti edidit Martenne Vet. Script. et Monument. Collect. tom. 1, col. 513.

Quae cura Ecclesiarum et monasteriorum Summis Pontificibus semper fuerit.

Monasterium

Andaginense

sub protectio-

ne Sedis Apo-

stolicae susci-

pitur; eique

bona omnia

confirmantur.

speciali charitate et studio suae Matris amplexae usquequaque securiores et liberiores ab omni infestatione consisterent: quas, ut dignum erat, ita Romana suscepit Ecclesia, tantaque protexit undique diligentia, ut omnibus munimenta praesidii, nonnullis quoque gratiam conferret augendi. Cuius rei plurima nobis exempla sanctissimi viri reliquerunt, qui ante nos in illa, quam diximus, Apostolica Sede sulgentes, pro honore Ecclesiarum Dei, et exaltatione earum magis, quam pro vita aut salute sua, soliciti fuerunt, suscipientes monasteria et venerabilia loca in patrocinium apostolicae defensionis, et confirmantes ea propriis privilegiis; quatenus ex quotidiana tranquillitate ardentius in devotione divinae servitutis et in omni bono proficerent. Qua in re quam pie, quam sancte fecerunt, et illorum nobis ostendit gloria, et in ipsius rei tam fructuosa gratia. Nam cum oratoria in pace et tranquillitate consistunt, et ecclesiastica beneficia pauperes Christi nutriunt, tum vero laus Deo digne promitur, et remedia peccatorum, tam vivis quam defunctis impenditur. Unde nos in eadem Apostolica Sede non nostris meritis, sed divina locati gratia, suscepti officii debitum considerantes, praefatum monasterium, cui tu, dilecte fili et praenominate abba, præesse dinosceris, tuo rogatu in tutelam Apostolicae Sedis, et nostram successorumque nostrorum defensionem suscepimus, confirmantesque, et corroborantes sibi per praesentis paginam privilegii ecclesiam S. Mariae super Auxonam sitam: ecclesiam S. Sulpicii super Mosam: caeterasque possessiones tam in villis quam castellis, caeterisque ecclesiis, et terris cultis et incultis, seu in omnibus rebus mobilibus et immobilibus, quas nunc iure possidet (1).

(1) Videntur hic desiderari non pauca.

## LXI.

Abbatibus Cluniacensibus conceditur omnimoda iurisdictio super monachis et abbate monasterii S. Benedicti ad Padum eiusdem ordinis (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium S. Benedicti ad Padum iuris Sedis Apostolicae. — Census annuus ab eo Romanis Pontificibus solvendus. — Abbatis Cluniacensis omnimoda iurisdictio super monachos et abbatem monasterii huius. — Salvo tamen iure Sedis Apostolicae.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Hugoni venerabili abbati Cluniacensis monasterii, suisque successoribus, in perpetuum.

Exordium.

Suscepti nos officii cura compellit, venerabilibus locis, et praecipue his quae proprii iuris sunt Sanctae Romanae Ecclesiae, talem nostrae dispensationis adhibere diligentiam, ut in illis ea, maxime apostolicis privilegiis, et memorabili auctoritate firmentur, quae ad sacrae eruditionis studium, et ad religiosae vitae propositum, et diuturnam spiritalis gratiae aedificationem potissimum valere noscuntur. Quapropter de spiritali gubernatione et statu monasterii Sancti Benedicti, consistentis inter litora Padi et Larionis fluminum, huiusmodi instituta sancire et confirmare dignum duximus, ut nostra, quam semel impendimus, semper cum Dei adiutorio solicitudo vigilet: et sicut in illo auctorum, a quibus constructum ét Deo oblatum est, omni tempore devotio, fides vivit, et pietas, ita ad commune ipsorum, ac nostrae devotionis meritum nostra ibidem providentia, Deo disponente, vivat, ac operetur auctoritas. Namque monasterium illud a Thedaldo illustri viro, patre marchionis Bonifacii, constitutum est; traditum vero, et in proprium ius collatum beato Petro et eius Apostolicae Sedi, sicut et aliqua alia monasteria tempore nostri pontificatus. a Mathilde filia eiusdem marchionis Bo-

(1) Ex Mabillon. in Append. ad tom.  ${\bf v}$  Annal. Benedict.

Monasterium S. Benedicti ad Padum iuris Sedis Apostolicae.

ab eo Romanis Pontificibus solvendus.

An. C. 1083

nifacii, quondam decreta et corroborata constitutione, sicut etiam in aliis, quae ad communionem et confirmationem eiusdem loci fecimus, habetur privilegiis; ut inde per singulos annos beato Petro, et eius Apostolicae Sedi, in praesentia Romani Pontificis, aut eius archilegati, Romae, aut ubi ipse iusserit, octo diebus ante vel post kal. maii, idest romanae unciae auri in pensione reddatur. Verum quia tu, dilectissime frater et abbas venerande, ad regendum illud idem monasterium de congregatione Cluniacensis monasterii, cui Deo auctore præesse dignosceris, fratrem Vidonem nobis donasti, virum religiosum et prudenter edoctum, qui ibidem sacrae religionis formam atque doctrinam secundum regulam sancti Benedicti, et vestrae conversationis consuetudinem, edoceret, et Deo auxiliante institueret; ne huius ædificationis vestigia in posterum deleantur, aut tui, frater spiritualis, germinis fructus per subrogationem alicuius extraneæ conversationis, et infoecundae supplantationis aliquo deinceps tempore deficiat, vel occasione depereat, curam illius loci tibi Abbatis Clu- tuisque successoribus in perpetuum in nostra vice committimus, ut in eius gunimoda iurisdictio super bernatione atque custodia nostrae soliciabbatem mo- tudinis, tu, omnesque successores tui, nasterii huius; et potestatem habeant, et studium procurationis impendant. Decernimus etiam, ut obeunte ibi abbate, vestra semper provideat diligentia, quatenus idonea, et huic officio digna, in loco regiminis secundum regulam S. Benedicti persona subrogetur et quidquid in monasterio ad augumentum et observationem monasticae religionis institui vel emendari oportuerit, vestro semper magisterio et dispensatione administretur: salva quidem in omnibus auctoritate Sedis Apostolicae, cuius iuris locus ille esse dignoscitur: et caeteris, quae de consecratione abbatis, et fratrum monasterii, necnon et aliorum ad id pertinentium, seu de reditione census, po-

Salvo tamen iure Sedis Apostolicae.

niacens s om-

monachos et

pro sua stabilitate et speciali munitione sibi concessis, decreta ac statuta firmavimus.

# VICTOR III

PAPA CLVIII

Anno aerae Christi comm. MLXXXVI.

Desiderius, ex principibus Beneventanis, primum monachus, mox abbas Cassinensis, et S. R. E. cardinalis tit. S. Ceciliae, fere vi adhibita (Cassinum enim aufugerat) invitus semper ac renitens, in diaconia S. Luciae die 24 maii anno 1086 electus est Pontifex, ac Victor Tertius appellatus; sed nonnisi die 9 maii sequentis anni ecclesiastico more consecratus, et in Apostolica Sede locatus est (1). Sedit in pontificatu imperantibus, in Oriente Alexio Comneno, in Occidente Henrico IV, ab electione annum unum, menses III, dies xxII, a consecratione vero menses IV, dies VII (2). Obiit enim Cassini die 16 septembris anno 1087, ibique sepultus est, primum in abside capituli monasterii: mox sacra eius ossa ex antiquo sepulcro in sacellum B. Bertharii translata sunt anno 1515, ac demum ibidem ad altaris dexteram partem recondita. Vacavit Sedes mens. v, dies xxv11 (3).

(1) Hinc factum dixerimus, a nonnullis Sedis vacationi fere duos annos attributos (ut in mss. Bernardi Guidonis), a die scilicet obitus Gregorii PP. VII ad Victoris consecrationem numerandos: vel potius ad diem 27 aprilis anno 1087, qua die Victor, electione sua apud Capuam per crucis et purpurae resumptionem confirmata, Cassini postmodum Pascha celebravit.

(2) Ita tertius ac sequentes quinque ex Catalogis Critic. Baronian. praefixis, tresque alii Vignoliani, quibus tamen m. IV, dies VII solummodo inscribitur, primo extremo a consecrationis die sumpto. Nescimus tamen, quo iure Leo Ostiensis asserat, Victorem vixisse in Sede Apostolica ab ipso suae electionis exordio anno uno; quod quam computorum rationi contrarium sit, nemo non videt.

(3) Sic legitur in tertio ex Catalogis a Vignolio editis: quartus vero et sextus ex Critic. Baron. praefixis, habent tantum m. v, dies xxv, exclusis stremo de omni statu eius in privilegiis, | fortasse extremis.

An. C. 1088

Confirmatio bonorum omnium ad Ravellensem Ecclesiam spectantium (1).

## SUMMARIUM

Potestas ligandi et solvendi in Romanos Pontifices per Petrum derivata. - Bona omnia confirmantur ad perpetuum episcoporum usum.

Victor episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Urso Ravellensi episcopo, in perpetuum.

Quandoquidem, superna disponente

clementia, B. Petro apostolorum principi, eiusque successoribus, ubique gentium ordinandi, disponendi, regendi et gubernandi Ecclesias a Deo est concessa fices per Pe- potestas; nos quoque pro modulo nostro omnium Ecclesiarum solicitudinem habentes, hoc, quod nostrae mentis arcano Dei miseratio inspiravit, iure disponere, regere et gubernare satagimus. Quocirca, piis votis iustisque postulationibus annuentes, concedimus tibi, frater et coepiscope noster Urse, tuisque successoribus in perpetuum, quicquid ad Ravellensem civitatem, episcopalis dignitatis honore noviter insignitam, vel pertinere ad praesens, vel quod etiam futuris temporibus iuste acquisieritis, ut iure episcopali habeatis, retineatis, et possideatis. Si quis autem vel rex, vel marchio, vel dux, vel princeps, vel patritius, vel comes, vel vicecomes, seu aliqua magna parvaque persona contra hanc nostri decreti sanctionem agere praesumpserit, primo quidem a Christi Corporis et Sanguinis communione separatus dep..... bis aut ter canonice compellatus fuerit, nisi satisfecerit, sed .... malitia praestiterit, eum excommunicatum et damnatum esse censemus. Damus autem tibi tuisque successoribus liberam potestatem in dioe-

Datum Capuae per manus.... Signiensis

cesi vestra absque alicuius con.... crisma

conficere, ecclesias dedicare, clericos or-

dinare, et, quicquid episcopatus est or-

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. I. Bull. Rom. Vol. II.

dinis, celebrare.

episcopi, Romanae vero Ecclesiae bibliothecarii, anno ab incarn. D. N. I. C. MLXXXVII, anno vero primo pontificatus D. Victoris III Papae, indict. x.

Dat. anno 1087, pontif. Victoris anno 1.

# URBANUS II

PAPA CLIX.

Anno aerae Christi comm. MLXXXVIII.

Utto, seu Odo, in provincia Remensi natus, ipsaque in Ecclesia Remensi educatus, antea Prior monasterii Cluniacensis, mox a Gregorio VII S. R. E. cardinalis, atque Ostiensis episcopus factus, et in Germaniam Legatus Apostolicae Sedis missus, creatus est Summus Pontifex, ac consecratus die 12 martii anno 1088, ac Urbanus secundus appellatus. Sedit in pontificatu, imperantibus, in Oriente Alexio Comneno, in Occidente Henrico IV, ann. xi, mens. iv, d. xviii (1). Obiit enim Romae die 29 iulii anno 1099. et sepultus est in basilica Vaticana. Vacavit sedes d. xv (2).

I.

Confirmatio bonorum, ac privilegiorum omnium Cluniacensis monasterii, quod soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur: eiusque abbati mitrae, chyrothecarum et sandaliorum usus conceditur (3).

# SUMMARIUM

Exordium. — Urbani II, in minoribus cum esset, vita monastica in monasterio Cluniacensi. — Confirmatio privilegiorum om-

(1) Parva quidem ac contemnenda catalogorum diversitas, ex scriptorum incuria orta. (2) In vi ex catalogis Criticae Baron, praefixis legitur; cess. episc. d. xxv; scriptoris certe negligentia, qui denarium adiunxit. Notandum vero in diebus xv hoc modo assignatis utrumque iuxta morem includi extremum. (5) Ex Biblioth. Clumac. Martini Marrier. col. 514.

Potestas ligandi et solvendi in Romanos Pontitrum derivata.

Bona omnia

confirmantur ad perpetuum

episcoporum usum.

usus conceditur.

nium a Summis Pontificibus eidem concessorum — Et monasteriorum, quae in alodium ab eodem adepta sunt; - Idem de Moisiacensi coenobio, habito tamen prius episcopi dioeces, consensu. — Facultas conceditur monasticum habitum cuicumque impertiendi. - Igsis Legatis Apost. Sedis cuiuscumque iuris exercitium in rebus monasterii denegatur: — Sicut etiam episcopis, salvo iure, quod a canonibus datur. - Lites, abbatis vel Sedis Apostolicae iudicio definiendae. — Eidem mitrae, dalmaticae, chyrothecarum et sandaliorum

Urbanus episcopus servus servorum Dei, Hugoni sanctissimo abbati Cluniacensi, eiusque successoribus in perpetuum.

Exordium.

An. C. 1088

Cum omnibus sanctae filiis Ecclesiae ex Sedis Apostolicae auctoritate et benevolentia debitores existimus: venerabilibus tamen personis, atque locis, maxime, quae Apostolicae Sedi semper specialius adhaeserunt, ac devotius, quaeque ampliori religionis gloria eminent, propensiori nos convenit charitatis studio impendere. Tibi ergo, sanctissime et reverendissime ac dilectissime frater. tam ex antiqua Sedis Apostolicae familiaritate, quam ex nobilissima tuae tuique coenobii religionis reverentia, singularis a nobis debetur praerogativa dilectionis. Est praeterea, quod nos tibi non minus tuoque monasterio faciat debitores, quoniam per te monasticae religionis rudimenta suscepi. In tuo coenobio per secundam Sancti Spiritus gratiam sum renatus, cui hactenus impensiori gratia Romana Ecclesia dilectionis ac protectionis curam impendisse dignoscitur. Quicquid igitar libertatis, quicquid immunitatis, quicquid auctoritatis tibi, tuisque successoribus, tuoque coenobio, per antecessorum nostrorum privilegia concessum fuisse constat, nos quoque huius nostri decreti pagina conferimus, tradimus, confirmamus. Hoc insuper adiicientes, ut monasterium Sanctae Mariae de Charitate, monasterium Sancti Martini de Campis apud Parisios, monasterium

Urbani II, in minoribus cum esset. vita monastica in monasterio Cluniacensi. Confirmatio

privilegiorum omnium a Saminis Pontificibus eidem concessorum.

Ft monasteriorum, quae ın alodium ab eodem adepta sunt;

ctae Mariae de Nazara, S. Gervasii de Exis, S. Mariae de Arulis, S. Petri de Campo-Rotundo, S. Genesii in Elnensi episcopatu, S. Pauli in valle Olei, S. Mariae de Cubaria, S. Mariae de Salella, S. Mariae de Tolosa, S. Trinitatis in Marciniaco, quod tu in alodio proprio aedificasti, nunquam tuo, tuorumque successorum regimini ordinatione subtrahatur. Caetera vero omnia, quae antecessores nostri vestro monasterio privilegia tradiderunt, nos quoque contradimus, atque firmamus. Moisiacense sane coenobium in ea, qua nunc est, in posterum libertate permaneat, nisi forte episcopus admiserit, propter quod eius debeat ditione privari. Quicumque autem melioris vitae appetitu vestrum voluerit advenire coenobium, libera tibi, tuisque successoribus facultas maneat, secundum tenorem regulae S. Patris nostri Benedicti, eos suscipere. Praeterea decernimus, atque stabilimus, ne quis ultra Legatus, romani Antistitis vices in vestris partibus agens, absque ipsius licentia vel praeceptione buccam in vos, aut vestra monasteria audeat aperire, vel nisi ad idipsum specialiter dirigatur. Episcopis vero, in quorum dioecesibus vestrae sunt facultates, omnino non liceat de vestris monachis aut monasteriis iudicare: salvo canonico illo iure, quod in eis hactenus habuerunt. Si quid autem causae in eos habuerint, te, tuosve successores appellent. Quod si per vos lis nequiverit definiri, ad Sedem Apostolicam referatur, eius solius, vel Legati eius iudicio definienda. Tibi plane peculiari devotione concedimus, ut in processionum missarumque solemnibus mitra utaris episcopali. In praecipuis vero festivitatibus, idest in quinque, quas praecipuas habetis: et in Theophania: et in Ascensione, nec non et in Dedicatione vestrae Ecclesiae, dalmaticam, chyrothecas et sandalia induaris. Et hoc ad tuae religionis evidentiam, atque ostensionem nostrae peculiaris dilectionis, quam ex Sancti Dionysii apud Nungentum, San- | Sede Apostolica magis meritis exigentibus

Idem de Moisiacensi coenobio, habito tamen prius episcopi diocces. consensu. Facultas conceditur monasticum habitum cuicumque impertiendi.

Ipsis Legatis Apost. Sedis cuiuscumque iuris exercitium in rebus monasterii denegatur:

Sicut etiem episcopis, salvo iure, quod a canonibus datur.

Lites, abbatis vel Sedis Apostolicae iudicio definiendae.

Eidem mitrae,

dalmaticae, chyrothecarum et sandaliorum usus conceditur.

Exordium.

promereris. Tuam de caetero condecet [principum magnificentiam, Ecclesiarum sanctitatem, quemadmodum ab Romana Ecclesia specialius honoratur, ita eiusdem Ecclesiae servitiis et utilitatibus singulariter insudare; quatinus, et hactenus vobis ab eadem Ecclesia concessa stabili tenore permaneant, et dignius vestrum sit coenobium in futuro maioris praemia gloriae adipisci.



Datum Romae per manus Iohannis diaconi sanctae Romanae Ecclesiae, prosignatoris domni Urbani II Papae, kal. novembris, indictione x1, anno dominicae incarnationis mexxxviii, pontificatus vero eiusdem domni Urbani Papae primo.

Dat. die 1 novembris anno Domini 1088. pontif. anno 1.

# II.

Bantino monasterio a se consecrato nonnulla Urbanus PP concedit privilegia, atque exemptiones (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium Bantinum ab Urbano PP. dicatum, - Ac libertatibus et exemptionibus donatum, - Cum decreto tamen, ut eius monachi a dioecesanis episcopis sacramenta accipere teneantur. -Futurae quoque donationes omnes eidem confirmantur. — Solitae conclusiones.

# Urbanus episcopus servus servorum Dei, universitati Christi fidelium notum in perpetuam.

Divinae miserationis intuitu, cuius munere, licet immeriti, catholicae Ecclesiae praesidemus, et universae fidelium potestates consistunt, condecet Apostolicae Sedis piam solicitudinem, et benignam

(1) Ex Concil. tom. x11, col. 713.

debitam curam gerere, et pro earum pace et quiete cum omni diligentia misericorditer insudare; quatenus, id divina operante clementia, quique iura sua aequo moderamine possidentes, praelati simul et subditi pariter attingere valeant ad promissa fidelibus gaudia sempiterna. Nos itaque in Cassino monte filiorum nostrorum Rogerii ducis, et Boamundi fratris eius, et Ursonis abbatis, precum instantia fatigati, cum multitudine confratrum nostrorum episcoporum ad consecrandum Bantinum monasterium in honorem Dei Genitricis constructum eodem auxiliante pervenimus; cumque opitulatione Domini consecrationibus eius nostris devotis manibus rite peractis, eorumdem virorum illustrium et suorum comitum et baronum interventionibus piis, ad summam eiusdem libertatem, securitatem et pacem a monasterio ipso, et Ecclesiis eius, et rebus ac locis omnibus suis, habitis et habendis, omnia episcopalia iura, et publicas omnes exactiones apostolica auctoritate generali perpetua constitutione exclusimus; attamen a sola tantum Acherontina Ecclesia Sanctae Anastasiae, intra muros civitatis constructa, Acherontino archiepiscopo annis singulis unam auri unciam suscipere indulgemus. Haec interea irrefragabiliter statuentes, ut chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum suorum, et caetera spiritualia sacramenta, ab episcopis dioecesanis, vel quibuscumque catholicis, Bantini monasterii fratres accipiant; qui mandato Apostolicae Sedis, et auctoritate suffulti, faveant, et eisdem petentibus fratribus eadem sacramenta gratis et sine aliqua pravitate exhibeant. Insuper autem beati Petri apostolorum principis auctoritate sancimus, ut omnes cuiuscumque conditionis homines, clericos et laicos, qui in morte vel in vita ad praescriptum monasterium, et ecclesias eius, et loca cum rebus suis transire, aut in suis do-

Monasterium Bantinum ab Urbano PP. dicatum,

An. C. 1088

Ac libertatibus et exemptionibus donatum.

Cum decreto tamen, ut eius monáchi a dioecesanis episcopis sacramenta accipere teneantur.

Futurae quoque donationes omnes eidem confirmantur.

mibus commorantes, quaelibet bona temporalia sua eleemosynarum largitione conferre voluerint, nullius contradictio inhibeat; et iisdem quaecumque contulerint, patrocinio Apostolicae Sedis iidem fratres quiete et generaliter libera, perpetuo possidebunt.

Solitae conclusiones.

Decernimus etiam, ut nulli omnino hominum sint, qui praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, minuere, vel ablatas retinere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, omni titulo super ea re quarumlibet oppositionum semper excluso. Indulgemus autem eis haec omnia, Apostolicae Sedis paterna pietate inducti, et confratrum nostrorum discreto consilio, et praedictorum virorum nobilium strenuo interventu; et quia monasterium ipsum post introitum Nortmannorum cum intrinseca sui expoliatione, et locorum suorum miserabili depopulatione, cum sacrilegis usurpationibus episcoporum, innumera lugenda detrimenta et indigna sustinuit, quae breviatim in privilegio comitis amici notantur; talibus ergo rationibus apertis commota viscera pietatis Apostolicae Sedis, monasterium idem cum rebus omnibus suis habitis et habendis, tamquam B. Petri possessionem, cuius est et ius et proprietas, a iuribus universis atque servitiis cuiuslibet dignitatis vel ordinis omnium hominum, anathematis gladio digne subtrahunt et defendunt. Ad indicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis per annos singulos auri unciam nobis nostrisque successoribus eiusdem monasterii abbates persolvent.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suun digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris

nostri Iesu Christi aliena fiat; atque in estremo examine divinae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. (1).

BULLARIUM ROMANUM

# III.

De reparatione Ecclesiae Tarraconensis, cuius favore ea impendi conceditur, quae necessaria forent ituris in Hierusalem, vel in alias partes (2).

# SUMMARIUM

Series facti. — Adhortatio ad eos, quibus hae datae sunt literae, ad procurandam Taraconensis Ecclesiae restitutionem. — Eam procurantibus eadem indulgentia conceditur, ac si ad sacra loca pergerent.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, carissimis filits Berengario Barchinonensi comiti, ac marchioni Ermengaudo Urgellensi, Bernardo Bisuldunensi comitibus, omnibusque Tarraconensis et Barchinonensis provinciae episcopis, vicecomitibus, et caeteris nebilibus et potentibus sive laicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectissimus et reverentissimus frater noster Berengarius Ausonensis episcopus,

Series facti.

(i) Boronius, qui privilegii huius exemplar edidit hoc anno 1088, haec praemittit: « Cassini cum essei Urbanus Papa, Rogerius et Boamundus visitarunt eum una cum aliis suis comitibus et baronibus, et cum eis Urso abbas Bantini monasterii: quorum precibus rogatus, in Apuliam se contulit una cum ipsis ad dedicationem ecclesiae S. Mariae eiusdem monasterii Bantini, qua a se dedicata, idem Urbanus Papa munivit ipsum monasterium privilegio ». Ex his patet, cui tempori hocce diploma sit consignandum. Enarrato vero privilegio, ac post verba illa Amen, Amen, haec subdit : « Sequebantur ista subscriptiones atque sigilla». Porro pontificiom signum, in quo apostolorum nomina, et a tergo imagines plumbo fusae habentur, cum eiusmodi in extimo circulo inscriptione legitur: BE-NEDICTUS DEUS, ET PATER DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI. (2) Ex Cartulario Ecclesiae Tarraconensis edidit Baluzius in Appendice Marc. Hispan. n. ecciii.

An. C. 1089

Adhortatio ad eos, quibus sunt literae. ad procurandam Taraconensis Ecclesine restitu-

tionem.

Eam procurantibus eademindulgentia conceditur, ac si ad sacra loca pergerent.

ratus est; cuius nos prudentia, et bonis moribus, ut dignum est, delectati, privilegia, quibus sua, videlicet l'arraconensis Ecclesia per Romanam Ecclesiam donata est, diligenter inspeximus; et quod ad nos est, eamdem Ecclesiam tum pro sanctorum reverentia, tum pro praedicti fratris nostri dilectione, prout iustitia exegerit, honorare et exaltare optamus. Quia igitur corporalia spiritualibus, temporalia aeternalibus, caelestibus, dignum est, terrestria famulari; hortamur et obsecramus in Domino prudentiam vestram, ut summa ope nitamini Tarraconensis urbis statum eatenus reparare, quatenus ibi cathedra haberi possit episcopalis. Vobis ergo in poenitentiam peccatorumque remissionem mandamus, ut potentia et divitiis vestris in restitutionem eiusdem Ecclesiae devotissime et intentissime desudetis. Eis autem, qui vel in Hierusalem vel in partes alias poenitentiae spiritu vel devotionis ituri sunt, suademus, totam illam viae et sumptus operam restitutioni Ecclesiae Tarraconensis impendere: quatenus auxiliante Domino, et cathedra inibi tuto habeatur episcopalis, ct civitas eadem, Saracenorum opposita populis, in murum et antemurale Christicoli populi celebretur: quibus eamdem ex Dei misericordia indulgentiam pollicemur, quam promererentur, si in dictae viae prolixitatem explerent. Nos siguidem, si vestrae bonae voluntatis effectum, et ferventis studii solicitudinem cognoverimus, praedicto fratri nostro, et Tarraconensi Ecclesiae, quae ad antiquam eius dignitatem spectant, libentissime impendemus, et corporalia vestra spiritualibus infusis prosequemur: salva tamen Narbonensis Ecclesiae iustitia. Si enim romani auctoritate privilegii Tarraconensem provinciam canonice vendicare Narbonensis antistes nequiverit; nos omni dentes, charissimorum filiorum Romanae querela liberi, Tarraconensi Ecclesiae ius | Ecclesiae Rogerii ducis, et fratris eius suum restituere, et fratri nostro Beren-

devotione et labore maximo ad apostolo-

rum limina veniens, diu nobiscum mo-

gario pallii dignitatem conferre non praetermittemus, prout mereri studia vestra videbimus. Iterum iterumque vos, carissimi filii, admonemus, ut fratrem nostrum Berengarium in restitutionem Tarraconensis Ecclesiae adiuvetis; quatenus et in praesenti gloriam, et in futuro vitam percipiatis aeternam. Porro si noster ad vos legatus Domino annuente pervenerit, ei pro Sedis Apostolicae reverentia debitam obedientiam exhibere curate. Datum Romae kal. iulii per manus Iohannis Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et cancellarii, anno secundo domini Urbani Papae II, indictione duodecima.

> Dat. die 1 julii anno Domini 1089. pontif. Urbani anno 11.

# IV.

Confirmatio Barensis archiepiscopatus, bonorumque ad eam Ecclesiam spectantium (1).

### SUMMARIUM

Eccl. Barensis corpore B. Nicolai decorata. — Urbanus PP. in Apuliam veniens - Corpus idem Barium translatum recondit, et episcopum sua manu consecrat. — Bona ad Barenses episcopos spectantia confirmantur. — Quae sint bona huiusmodi, seu etiam Ecclesiae Barensi subiectae. — Decretum immunitatis. — Pallium Heliae archiep. conceditur. — Adhortatio ad eum-

Urbanus episcopus servus servorum Dei, carissimo fratri Heliae archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.

Quia nostris temporibus Ecclesiam, quam Deo auctore regis, frater charissime, Barensem (quae Canusina dicitur) omnipotens Deus beati confessoris sui Nicolai corpore visitare dignatus est: nos auctore Deo, apostolorum Petri Paulique vicarii, propter ecclesiastica negotia exequenda in Apuliae provinciam descen-(1) Ex Baronio ad ann. 1089.

Eccl. Barensis corpore B. Nicolai decorata.

Urbanus PP. in Apuliam veniens;

Corpus idem Barium translatum recondit,

Et 'episcopum sua manu consecrat.

Bona ad Barenses episcopos spectantia confirmantur;

Quae sint bona huiusmodi, seu etiam Ecclesiae Barensi subjectac.

Boamundi, atque vestris deprecationibus invitati, civitatem vestram pro beati confessoris Nicolai dilectione praecipua visitavimus; cum magna undique convenientis populi frequentia laetitiaque beati Nicolai reliquias in locum parati adyti conferentes, contra morem nostrae Romanae et Apostolicae Ecclesiae te, dilectissime frater, in sede propria consecravimus, beati Nicolai reverentia, et tui populi dilectione devicti. Te igitur in specialem Romanae Ecclesiae filium amplectentes amoris intimi brachiis, tuamque, cui Deo auctore praesides, Barensem (quae et Canusina habetur) Ecclesiam exaltare, et populum tuum tam temporaliter, quam aeternaliter glorificare, largiente Domino, et favente iustitia, cupientes, confirmamus tibi praesentis paginae auctoritate integrum Barensem, (qui et Canusinus est) archiepiscopatum, ut tu tuique successores episcopali iure illum regas, disponas, atque possideas: salva Romanae auctoritate Ecclesiae, quae, instituente Domino, Ecclesiarum omnium Princeps est, cuique ut Matri summa debet ab universis reverentia exhiberi. Absque praeiudicio ergo institiae quarumlibet Ecclesiarum, sequentes tenorem, qui nostrorum continetur privilegiis praedecessorum, Barensis, sive Canusinae Eccl. possessiones, sive dioeceses tibi tuisque successoribus perpetuo possidendas regendasque contradimus: hae autem sunt Canusia: Bitrictum, Bitontum, Midunium, luvenatium, Melficta, Rubum, Tranum, Canna, Minervinum, Aquatecta, Mons, Meliorus, Lavellum, Rapulba, Melphis, Bitalbis, Salpi, Cupersanum, Palimarum, simul et caetera, quae intra marini litoris ora sita esse cognoscuntur. Haec vero, et alia municipia, sive civitates praedictis civitatibus adiacentes, sive longe positae, sed ad eas pertinentes, confirmamus vobis; et omnes fundos et casales, una cum casis et vineis, cum servis et ancillis, cum massis et massaritiis, atque molendinis, cum portibus, et montibus, I Ad imitanda igitur omnium bonorum in-

et pratis, simul cum plebibus sive ecclesiis, cum omnibus titulis, sive cappellis suis, simul etiam cum monasteriis virorum, seu foeminarum, graecis, aut latinis, cum universis ordinibus ecclesiasticis, et quicquid honoris, possessionis, seu dignitatis per legalem largitionem, et iuxta concessionem antiquitus tenuisset, et quicquid iustitiae non contradicit et antiquitus superadditum esse probatur, et in futurum iuste poterit Barensis et Canusina Ecclesia adipisci. Atque hu- Decretum im iusmodi privilegia praesenti auctoritatis nostrae decreto indulgentes statuimus, nullum regum, vel imperatorum, antistitum, nullum quacumque dignitate praeditum, vel quemquam alium, audere minuere, alienare, sive suis usibus applicare de iis, quae eidem Ecclesiae a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel deinceps Domino favente donari contigerit. Praeterea fraternitati tuae pallii usum ex more concedimus. ut eo inter missarum solemnia iis dumtaxat festivitatibus utaris, videlicet: Nativitate Domini, Sancti Stephani, Epiphania, Coena Domini, Resurrectione, Ascensione, Pentecoste, Sancti Ioannis Baptistae, natalitiis Apostolorum, et tribus festivitatibus Sanctae Mariae, festivitatibus sanctorum Nicolai et Sabini. festivitate omnium Sanctorum, in annuo ordinationis tuae die, in ordine episcoporum seu caeterorum clericorum, in consecratione etiam Ecclesiarum, in translatione etiam dom, confessoris Nicolai. Hortamur itaque fraternitatem tuam, ut honor tantae dignitatis, supplementum utique totius sacerdotalis ordinis, moribus tuis conveniant; et non solum exteriori homini tuo decorem praestet, et gratiam, sed et interiorem quoque multiplici virtute corroboret. Siquidem ista sunt pallii; omnium virtutum ornamenta cum sint necessaria, inseparabiliter tamen charitas, quae omnes superexcedit, hac pollentem dignitate comitari convenit.

BULLARIUM ROMANUM

munitatis.

Pallium Heliae archiep. conceditur;

Adhortatio ad

127

strumenta, vita et scientia tua subditis tuis sit forma et regula, ut si quid in eis ex humana fragilitate reprehensibile deprehenditur, intuitu sanctae conversationis tuae ad rectitudinem sinceritatis tuae corrigatur. Quibus sic studeas dispensationis iura moderari, ut in corrigendis vitiis et zelo rectitudinis ferveas, et modum temperantiae non excedas; et ut multa paucis explicemus, quicquid in sanctorum Patrum dictis repereris, ad tuam, et eorum, qui tibi subduntur, utendum censeas aedificationem, quatenus documentis tuis instructi, atque boni pastoris vestigia consecuti, ad regnum summi Pastoris tecum valeant pertingere, et perpetuae vitae felicitatem Domino annuente percipere. Amen.

Datum apud Barium per manus Ioannis diaconi, anno Dominicae incarnationis millesimo octogesimo nono: anno vero pontificatus domini Urbani Papae II, indictione XIII, nono octobris.

Dat. die 9 octobris anno Domini 1089, pontif. anno 11.

### V.

Constitutio ad Ghicardum (1) episcopum Constantiensem, qua excommunicationem in Henricum regem, et Ravennatem haeresiarcham, a Gregorio VII latam, confirmat, et in eorum sectarios; inde quae agenda in clericos ab episcopis excommunicatis ordinatos, constituit (2).

### SUMMARIUM

Ghicardo opem pollicetur. — 1. Propter quaestiones in partibus Ghicardi agitatas, excommunicationis praedecessoris Gregorii sententiam confirmans, — 2. Ravennatem haeresiarcham cum Ilenrico rege excommunicat, —3. Eorumque fautores. — 4. Eis vero communicantes non excommunicat, sed in suam communionem nequaquam sine poenitentiae ultione recipit. — 5. Quicumque ignorantia, timore, etc. se convictu, salutatione, etc. contaminaverit, cum mino-

(1) Lege Gebehardum. (2) Ex Labbe tom. x Concil., pag. 444. Hanc descripserat P. Iacobus Sirmundus ex Codice Atrebatensi.

ris poenitentiae medicina in societatem admittitur. — 6. Eos, qui spontanee aut negligenter inciderunt, sub disciplinae cohercitione suscipi iubet. — 7. Clericos ab excommunicatis episcopis ordinatos in ordinibus, quos acceperunt, manere permittit. -8. Sed ad superiores ordines ascendere non concedit. - 9. Presbyteros, diaconos, ac subdiaconos, in crimen lapsos, canonum censurae submittit. — 10.11.12. Ghicardi providentiae committit utrum eorum aliqui, qui tamen infamiae nota non fuerint aspersi. suos gradus recuperare debeant. — 13. Quae in lege morte mulctantur, occupatos criminibus, ab omni altaris ministerio sequestrat. — 14. Post nulli laico liceat honorem clericatus adipisci. — 15. 16. 17. Episcopalem ditionem Gebehardo in Insula Augiensi concedit. — 18. Idem etiam de Augustinensi et Curiensi episcopatu, aliisque vicinis regionibus studendum iniungit. — 19. Hortatio pastoralis. — 20. Benedictio apostolica.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, Ghicardo Constantiensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Quia te speciale post Deum manuum nostrarum opus esse perpendimus, et quia specialem in te religionis gratiam esse cognoscimus, ideirco te specialiter adiuvare, tuisque necessitatibus specialiter subvenire Domino annuente satagimus.

§ 1. Quaestiones autem, quas tuis literis significasti vestris in partibus agitari, apud nos satis frequenter noveris commoveri. Fratrum itaque nostrorum communicato consilio, diuque excommunicationis quaestione tractata, sancti praedecessoris nostri Gregorii sententiam confirmantes, ita eam Deo inspirante determinavimus.

§ 2. Primo siquidem gradu, Ravennatem haeresiarcham Romanae Ecclesiae invasorem, cum Henrico rege eiusdem perversitatis capite, ab omnibus Ecclesiae catholicae membris alienum et excommunicatum esse censemus.

§ 3. Secundo eos, qui armis, pecunia, consilio, aut obedientia, ecclesiasticos maxime honores ab eis aut eorum fautoribus accipiendo, eorum nequitiae adminiculum subministrant.

§ 4. Eos igitur principaliter anathe-

Ghicardo opem pollicetur.

Propter quaestiones in partibus Ghicardi agitatas, excommunicationis praedecessoris Gregorii sententiam confirmaus,

Ravennatem hacresiarcham cum Enrico rege excommunicat,

Eorumque fautores.

Eis vero communicantes non excommunicat. sed in suam communionem nequaquam sine poenitentiac ultione recipit.

Quicumque ignorantia, timore, etc. se convictu, salutatione. etc. contaminaverit, cum minoris poenitentiae medicina in societatem admittitur.

Eos, qui spontance aut negligenter inciderunt, sub disciplinae cohercitione suscipi inbet.

Clericos ab excommunicatis episcopis ordinatos in ordinibus, quos acceperunt, manere permittit;

Sed ad snperiores ordines ascendere non concedit.

matis vinculis adstringentes, in tertio gradu communicantes eis nos quidem non excommunicamus; sed quia ipsi se eorum communione commaculant, in nostram eos societatem nequaquam sine poenitentiae ultione et absolutione recipimus. Sanctis quippe canonibus cautum constat, ut qui excommunicatis communicaverit, excommunicetur.

- § 5. Ipsius tamen poenitentiae atque absolutionis modos ea moderatione discrevimus, ut quicumque seu ignorantia, seu timore, seu necessitate negotii cuiusque maximi, et maxime necessarii, eorum se convictu, salutatione, oratione, osculove contaminaverit, cum minoris poenitentiae, absolutionisque medicina societatis nostrae participium sortiatur.
- § 6. Eos vero, qui aut spontanee aut negligenter inciderint, sub ea volumus disciplina cohercione suscipi, ut caeteris metus incutiatur; cuius disciplinae moderamina, quod ad tuam curam spectat, nos tuae providentiae, prout oportere videris (1), pro temporis et personarum competentia servanda committimus.
- § 7. Porro de clericis, qui ab excommunicatis sunt episcopis ordinati, necdum quidem sententiam ferimus, quia generalis mali contagium generalis synodi est cauterio comburendum: tuae tamen fraternitati hoc respondemus ad praesens, ut ab excommunicatis, quondam tamen catholicis, episcopis ordinatos, si quidem non simoniace ordines ipsos acceperint, etsi episcopos ipsos non simoniacos esse constiterit, ad hoc si religiosa eorum vita, et doctrinae praerogativa visa fuerit promereri, poenitentia indicta, quam congruam duxeris, in ipsis, quos acceperint, ordinibus manere permittas.
- § 8. Ad superiores autem ascendere non concedimus, nisi necessitas et utilitas maxima flagitaverit, et ipsorum sancta conversatio promerearit; et hoc tamen concedendum.
  - (1) Forsan cidebis.

§ 9. De presbyteris, diaconis, ac subdia- ros, diaconos, conis, qui post acceptum ordinem in aliquo crimine lapsi fuerint sive palam sive clam, constat quidem canonum censura ab ecclesiasticis eos officiis inhiberi.

§ 10. Tuae tamen providentiae, discre tionique committimus: utrum eorum aliqui, qui tamen infamiae notis non fuerint aspersi, necessitate Ecclesiae urgente, et ipsorum sancta conversatione promerente, in suis gradibus recuperari debeant.

§ 11. Hoc autem secundum indulgentiam dico, non secundum imperium, ut vestra maior vestris in partibus contra haereticos habeatur auctoritas;

§ 12. Salva tamen auctoritate communi, et sanctorum Patrum decretalibus institutis.

§ 13. Si quem vero, quod absit, aut post poenitentiam acceptum, aut ante acceptum officium contigerit peremptorio quolibet eorum, quae in lege morte multantur, sive clam sive palam occupatum crimine inveniri: eos maxime, qui adhuc mundo vivunt, ab omni eos altaris ministerio sequestramus.

§ 14. Sicut enim poenitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum, ita et post poenitudinem ac reconciliationem nulli unquam laico liceat honorem clericatus adipisci, vel clerico ad altiores ordines promoveri; quia quamvis sint omni peccatorum contagione mundati, nulla tamen debent gerendorum sacramentorum instrumenta suscipere, qui dudum fuerint vasa vitiorum.

§ 15. Sane insulam Augiam sub iure ditionis B. Petri ac Romanae Ecclesiae constat specialiter contineri. Sed, quia eorum privilegium, quod a Romana Ecclesia obtinet, non satis meminimus, causam facile determinare non possumus; salva tamen eiusdem privilegii auctoritate, tibi singulariter in clerum et populum ipsum rarius cum cautela est praecipua lillic habitantem (praeter monachos) omnem concedimos episcopalis regiminis oblestatem.

Presbyteac subdiaconos, in crimen lapsos, canonum censurae submitfit.

Ghicardi providentiae com mittut utrum cornm aliqui, qui tamen infamiae nota non fuerint aspersi, suos gradus recuperare debeant;

Quae in lege morte mulctantur, occupatos criminibus, ab omni alfaris ministerio sequestrat.

Post nulli laico liceat honorem clericatus adipisci.

Episcopalem ditionem Geb hardo in insula Augiensi concedit.

129

§ 16. Caeterum, ut in eodem coenobio abbatem catholicum regulariter vice nostra praestituere studeas, tuae obedientiae imperamus.

§ 17. Nec solum in eo, sed ut in S. Galli coenobio, et in caeteris, si quae sunt propriis abbatibus destituta, nostra fretus auctoritate cum consilio, quorum interesse cognoveris, abbates eligere, atque electos consecrare procura.

Idem etiam de Augustunensi et Curiensi episcopat., aliisque vicinis regionibus studendum iniungit. § 18. Idem etiam tibi studendum de Augustunensi et Curiensi episcopatu iniungimus, nec non et de caeteris, ad quae Pataviensis episcopus advocari vel adesse nequiverit; et ipsi enim, quemadmodum et tibi, Saxoniae, Alemanniae, ac caeterorum, quae prope sunt regionum, vice nostra procurationem iniunximus, ut ordinationes improbandas improbetis, roborandas roboretis: et quicquid ecclesiastici negotii disponendum fuerit, communicato religiosorum virorum consilio disponatis, quoad usque privatiorem annuente Domino legatum Sedis Apostolicae suscipere valeatis.

Hortatio pastorelis.

§ 19. Vos, quia Dei zelo fervetis, et scientia praecellitis atque doctrina, omni cura atque solicitudine utilitatibus ecclesiasticis msudate; scientes, quoniam et nos in hoc tempore vestris libentissime utilitatibus annuemus, et operam dabimus. Laboribus autem Romanae Ecclesiae communicare; opis nostrae auxilio sublevare nullo modo pigri sitis.

Benedictio apostolica.

§ 20. Benedictionum suarum vos omnipotens Deus ubertate perfundat, incolumes custodiat, et ad vitam perducat aeternam.

Data Romae xiv kal. maii (1).

Data die 18 aprilis.

(1) Laudatus Baronius initio anni 1089, quo decretatam ab Urbano Papa legationem in Germaniam Gebehardo Constantiensi episcopo, Bertholdi Constantiensis (qui Chronicon sui temporis abanno 1073 ad annum 1100 scripsit) verbis utens haec subdit: "Dominus Papa Urbanus his temporibus, anno sciticet praesenti, Romae in insula, quae inter duos pontes sita est, morabatur, decre-

Bull. Rom. Vol. II.

17

talemque epistolam venerabili Gebehardo Constantiensi episcopo decimo quarto kalendas martii direxit, in qua episcopalem potestatem super clerum et populum Augiensis insulae, praeter monachos, concessit, data etiam authoritate, ut abbatem ibi vice sua ordinaret; item et apud Augustam sive Curiam episcopos constituere procuraret. Nempe in tota Alemannia, Boaria et Saxonia, et aliis vicinis regionibus, praedicto Gebehardo episcopo vicem suam commisit, ut ordinationes improbandas improbaret, roborandas roboraret. Sententiam quoque anathematis a praedecessore suo Gregorio Papa promulgatam ea discretione confirmavit, ut in primo gradu Ravennatem haeresiarcam cum Henrico rege anathematizaret: in secundo gradu eorum fautores, qui eisdem, armis, pecunia, consilio, obedientia faverent, quique ab eisdem, et ab eorum fautoribus ecclesiasticos ordines et honores acciperent: in tertio autem gradu eorum communicatores posuit. quos etsi non excommunicaret, adeo tamen eos externa communione commaculatos asseruit, ut in catholicam societatem sine absolutione et poenitentia recipi non deberent, videlicet, qui excommunicatis salutatione, osculo, oratione, convictu et ignoranter communicassent. Ordinatos vero in excommunicatione, sed non simoniace ab episcopis quondam catholice ordinatis, ut in adento ordine persisterent sine promotione permisit, si tamen hoc eorum probitas, et Ecclesiae utilitas flagitare videretur. Aliquantum etiam ad superiores ordines promoveri concessit, sed hoc rarissime, et cum summa necessitate». Haec de epistola synodali ad Gebehardum Constantiensem episcopum. Ex synodo enim scriptam esse patet ex eiusdem fragmento ab Ivone recitato. Pergit vero Bertoldus: « Guibertus autem haeresiarches, eiusque complices in parte regis eorum Henrici, anathematicas ordinationes facere non cessarunt, ipsasque suis sectatoribus nonnisi carissime venditas impenderunt. Unde et malum excommunicationis in tantum propagatum est eo tempore. ut catholici vix se ab eorum contagio possent illaesos custodire. In Theutonicis partibus quatuor episcopi in catholica communione perstiterunt. videlicet Wirceburgensis, Pataviensis, Wormatiensis, Constantiensis, sed et Metensis episcopus, quorum confortamento reliqui catholici scismaticis a principio restiterunt ". Quod autem ad legationem decretam Gebehardo Constantiensi episcopo ad Apostolica Sede pertinet, non praetereamus illud, quod idem legatus ad perferendas literas ab Urbanum PP. usus est nuntio, viro magnae virtutis Eginone, qui postea fuit abbas S. Udalrici Augustae Vindelicorum; hic enim fidelis minister sic iussus, mutato monastico habitu, in eo ministerio sapienter elusit schismaticos; ita testatur Udescalcus eius comes peregrinationis, dum res ab eo gestas enarrat.

An. C. 1090

#### BULLARIUM ROMANUM

### VI.

Confirmatio erectionis Canonicae S. Mariae in Rettenbach, quae sub Apostolicae Sedis protectione recipitur: confirmatisque bonis omnibus ad cam spectantibus, nounulla eidem conceduntur privilegia (1).

### SUMMARIUM

Potestas pontificia per Petrum derivata. -Sicut infallibilitas. — Erectio Canonicae in Rettenbach per Welfonem Bavariae ducem. — Quae sub tutela Apostolicae Sedis recipitur. — Confirmatisque bonis omnibus ad eam spectantibus, - Statuitur, ut praepositi electio spectet ad canonicos; — Qui Frisingensi episcopo sint subiecti. — Bavariae duces perpetue Canonicae huius patroni. - Adhortatio ad canonicos ad perseverantiam in disciplina regulari. -Decreta nonnulla pro observantia regularis vitae. — Dona Lateranensi Palatio quolibet anno afferenda. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, charissimo filio Udalrico praeposito Canonicae, quae in loco Raitenpuech ad honorem S. Dei Genitricis et Virginis Mariae sita est, eiusquesuccessoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Potestas pontificia per Petrum derivata:

Sicut infallibilitas.

Potestatem ligandi atque solvendi in coelis et in terra, B. Petro eiusque successoribus auctore Deo principaliter traditam, illis Ecclesia verbis agnoscit, quibus Petrum est Dominus allocutus: Quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in coelis; et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in coelis (a). Ipsi quoque et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio eodem Deo auctore praestatur, cum ad eum ait: Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (b). Oportet ergo nos, qui, licet indigni, Petri residemus in loco, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesiae ad aeterni arbitrium Iudicis sic disponenda disponere, ut de vultu eins iudicium prodeat, et oculi nostri videant aequitatem (c). Quia igitur, fidelissimi Romanae Ecclesiae filii, Velfo dux Bava-

- (1) Edidit Hundius Hist. Salisb. t. m, pag. 99.
- (a) Matth. xvi 19. (b) Luc. xxii. 32.
- (c) Psalm. xvi. 3.

riorum, et coniux eius Iudita, pro animarum suarum salute Canonicam fratrum, secundum regulam B. Augustini viventium, in loco, qui Rettenbach dicitur, constituentes eamdem domum B. Petro devotione debita obtulere: nos tum pro reverentia et devotione B. Dei Genetricis, semperque Virginis Mariae, cuius nomine locus ipse dedicatus est, tum pro dilectione praedictorum filiorum nostrorum, tum etiam pro fraternitatis vestrae religione, praefatam Canonicam, cui Deo disponente praesidere cognosceris, in (1) perpetuum ac in tutelam Apostolicae Sedis specialiter suscipimus. Tibi itaque tuisque legitimis successoribus eamdem regendam ac disponendam praesenti decreti nostri pagina confirmamus, cum omnibus, quae ei iam ex praedictorum ducum facultatibus, seu aliorum concessa sunt oblatione fidelium. Quamobrem per praesentem nostri privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecunque hodie idem coenobium iure possidet, sive in posterum concessionem Pontificum, liberalitate principum, oblatione fidelium, iure atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Canonicam temere perturbare aut ei subditas possessiones violenter auferre, minuere, et temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Obeunte te, nunc eiusdem loci praeposito, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris elegerint. Consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes clericorum, chrisma, oleum sanctum, et caetera ad episcopale officium pertinentia, ab epi- sint subiecti. scopo Frisingen., in cuius dioecesi estis, accipietis, si tamen catholicus est, et

Erectio Cano. nicae in Rettenbach per Welfonem Bavariae ducem:

Quae sub tutela Apostolicae Sedis recipitur;

Confirmatisque bonis omnibus ad eam spectantibus,

Statuitur, ut praepositi electio spectet ad canonicos;

Qui Frisin-

(1) Lege protectionem.

Bavariae duces perpetue Canonicae huius patroni.

Adhortatio ad canonicos ad perseverantiam in disciplina regulari. impendere voluerit. Alias vero liceat vobis catholicum, quem volueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta suscipere, vel ad Sedem Apostolicam recurrere, qui fultus apostolica auctoritate sine ambiguitate postulata concedat. Praeterea advocatum vobis sive protectorem constituimus Guelfonem, egregiae strenuitatis ducem, eiusque post eum filios, si eiusmodi Deo praestante fuerint, ut Ecclesiae vestrae utiles, et paternae institutionis existant executores. Sin autem, vestri erit arbitrii, quem placuerit, eligere vestrae Ecclesiae idoneum protectorem, qui sine lucri saecularis exactione id divinae servitutis obseguium strenue ac reverenter exhibeat. Omnipotenti autem Domino, cuius melior est misericordia super victimas, gratias agimus, quia vos estis, qui Ss. Patrum vitam probabilem renovatis, et apostolicae instituta disciplinae, in primordiis Ecclesiae sanctae exorta, sed crescente Ecclesia iam pene deleta, instinctu Sancti Spiritus suscitatis. Duo enim ab Ecclesiae sanctae primordiis vitae eius filiis sunt instituta: una, qua infirmorum debilitas retinetur, altera qua fortiorum vita beata perficitur: una remanens in Segor parvula; altera ad montis altiora conscendens: una lacrymis et eleemosynis quotidiana peccata redimens; altera quotidiana instantia merita aeterna conquirens: alteram tenentes inferiorem terrenis bonis utuntur; alteram sequentes superiorem bona terrena d'espiciunt ac relinquant. Haec autem, quae a terrenis divino favore divertitur, in duas unius pene eiusdemque propositi dividitur portiones, canonicorum scilicet atque monachorum; harum secundam per divinam misericordiam iam frequentia facta etiam in saegulo universo elucet; prima vero decalescente fervore fidelium iam pene omnino dessuxit: hans martyr et pontifex Urbanus instituit, hanc i Augustinus suis regulis ordinavit, hanc successorum usum quotidianum Albam

gratiam ac communionem Apostolicae Hieronymus suis epistolis informavit. Sedis habuerit, et gratis et sine pravitate hanc Gregorius Augustino Anglorum archiepiscopo instituendam praecepit. Itaque non minoris aestimandum est meriti, hane vitam Ecclesiae primitivam aspirante et prosequente Domini spiritu sustentare. quam florentem monachorum religionem eiusdem spiritus perseverantia custodire. Vestrum ergo propositum nostri auctoritate officii confirmamus, et firmos vos in eo persistere adhortamur, et tamquam Deo per nos exhortante obsecramus. Quamobrem omnibus in vestro coenobio vitam canonicam secundum buius tenorem ordinis profitentibus, et in ea adiuvante Domino permanentibus, nos, licet indigni apostolorum vicarii, eorum ac nostram benedictionem, peccatorumque absolutionem potestate illis a Domino indulta concedimus; constituentes, ne cuiquam liceat omnino hunc vestri statum ordinis commutare, de quo in Domino confidimus multum fructum excrescere. Statuimus etiam ne professionis vestrae quispiam, postquam Dei vice super caput sibi hominem imposuerit, alicuius levitatis instinctu, vel districtioris religionis obtentu. ex eodem claustro audeat sine praepositi. totiusque congregationis permissione discedere; discedentem vero nullus abbatum vel episcoporum, et nullus monachorum sine communium literarum cautione suscipiat. Decimas quoque novalium eiusdem Canonicae ad eamdem pertinere decernimus, salvo vicinarum iure ecclesiarum. Vos igitur, filii in Christo charissimi, oportet regularis disciplinae institutione solicitius ac devotius insudare, ut quanto estis a saecularibus tumultibus liberi, tanto studiosius placere Deo totius mentis et corporis viribus anheletis, praecique studentes Romanae Ecclesiae decreta veneranda servare, cuius patrocinio ab omni jugo viventium estis donante Domino praemuniti. Ad indicium autem huius a Romana Ecclesia libertatis, per annos singulos ad nostrum nostrorumque quolibet anno

Decreta nonnulla pro observantia regularis vitae.

Dona Lateranensi palatio afferenda.

Solitae clausulae.

Exordium.

lineam et stolam Lateranensi palatio persolvetis. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, episcopus, imperator aut princeps aut dux, comes aut vicecomes, iudex, persona quaelibet, potens aut impotens, huius nostri privilegii paginam sciens, contra eam temere venire, et eorum, quae concessa vel statuta sunt, quicquam irritum facere, tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, eum honoris et officii sui periculo subiacere decernimus. et a corpore Christi et Ecclesiae, auctoritate apostolicae potestatis segregamus. Conservantibus autem pax et misericordia a Deo praesentibus et futuris saeculis conservetur. Amen.

Datum Anagniae kal. feb. anno dominicae incarnationis MXC, indict. XV, pontificatus domini Urbani II Papae II. Scriptum per manum Lanfranci vicesgerentis cancellarii sacri palatii cum signo eiusdem.

Dat. die 1 februarii anno Domini 1090, pontif. anno 11.

# VII.

Privilegium, seu decreta nonnulla pro Ecclesia Gratianopolitana, bonisque ad eam pertinentibus (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Gratianopolitana Hugoni episcopo cum pertinentiis omnibus confirmatur, salvo iure S. R. E. — Decretum pro eiusdem Ecclesiae, eiusque bonorum immunitate. — Ecclesia S. Donati eidem adiudicatur in perpetuum. — Ita tamen, ut nec vendi, nec donari, nec in feudum dari queat. — De non diripiendis bonis episcoporum defunctorum. — De non recipiendis iis, qui ab aliquo episcopo fuerint excommunicati. — Poenae contra violatores privilegii huius.

Urbanus episcopus servus servorum Del, carissimo fratri Hugoni Gratianopolitano episcopo, elusque legitimis successoribus, in perpetuum.

Potestatem ligandi atque solvendi in caelis et in terra, beato Petro eiusque successoribus auctore Deo principaliter

(1) Ex Chartulario Ecclesiae huius edidit Baluzius Miscell. tom. 11, lib. 11.

traditam, illis Ecclesia verbis agnoscit, quibus Petrum est Dominus allocutus: Quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in caelis; et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelis (a). Ipsi quoque et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio eodem Domino auctore praestatur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, Petre: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (b). Oportet ergo nos, qui, licet indigni, Petri residemus in loco, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesia ad aeterni arbitrium Iudicis sic disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem (c). Tuis igitur, dilectissime in Christo frater Ugo Gratianopolitane episcope, justis petitionibus annuentes, tibi tuisque legitimis successoribus Gratianopolitanum episcopatum regendum, disponendum, et iure perpetuo possidendum praesentis decreti pagina confirmamus, salva in omnibus Romanae Ecclesiae auctoritate. Constituimus ergo, ne ulli omnino hominum qualibet subreptionis astutia liceat vestri episcopatus possessiones invadere, minuere, vel auferre, aut episcopatus vestri decimas sine vestra concessione subripere, aut subreptas tenere, neque vestri iuris Ecclesias per manum laicam obtinere; sed omnia, quae iuste hactenus vestra possedit Ecclesia, sive in futurum Domino adiuvante iuste atque canonice poterit adipisci, in tua tuorumque successorum manu integra semper et illibata permaneant. Praeterea ecclesiam Sancti Donati, in archiepiscopatu Viennensi sitam, quam a tyrannica potestate auctoritate episcopali adiuvante Domino extorsisti, tibi tuisque successoribus regendam, disponendam, ac iure perpetuo possidendam, huius auctoritate privilegii confirmamus; constituentes, ne ulli successorum tuorum liceat eamdem Ecclesiam alicui personae, vel Ecclesiae, (a) Matth. xvi. (b) Luc. xxii. 32. (c) Psalm. XVI. 3.

Ecclesia Gratianopolitana
Hugoni episcopo cum
pertinentiis
omnibus confirmatur,
salvo iure
S. R. E.

Decretum pro eiusdem Ecclesiae, eiusque bonorum immunitate.

Ecclesia S. Donati eidem adiudicatur in perpetuun.

Ita tamen, ut nec vendi, nec donari, nec in feudum dari queat.

An. C. 1090

De non diripiendis bonis episcoporum defunctorum.

De non recipiendis iis, qui ab aliquo episcopo fuerint excommunicati.

Poenae contra violatores privilegii huius.

gratis pretiove concedere; sed semper incommutabiliter cum omnibus ad ipsam pertinentibus in Gratianopolitani episcopi potestate et possessione permaneat. Quia vero perversa quorundam praesumptio inolevit, ut defunctis episcopis res ecclesiasticae pervadantur, auctoritate apostolica prohibemus, ut cum vitae tuae tuorumve successorum terminus contigerit, Ecclesiae vestrae res et possessiones diripere nemo praesumat; sed cuncta libera et inconcussa in canonicorum potestate persistant, illi ex integro conservanda, qui eis canonice episcopus ordinabitur. Porro sanctorum canonum decreta ubique inviolabiliter conservari cupientes, constituimus atque censemus, ut interdictos a vobis aut excommunicatos, in communionem recipere, aut mortuos sepulturae tradere nemo praesumat. Vestra sane, carissime frater, intentio erit gregi commisso curam vigilanter impendere, et Romanae Ecclesiae decreta inviolabiliter observare; quatenus multiplicato laborum fructu ad vitam valeatis perpetuam pervenire. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, imperator, aut rex, princeps, aut dux, comes, aut vicecomes, aut iudex, aut persona quaelibet magna vel parva, potens aut impotens, huius nostri privilegii paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus si non satisfactione congrua emendaverit, a Christi Ecclesia eum auctoritate potestatis apostolicae segregamus. Conservantibus autem pax a Deo et misericordia praesentibus ac futuris saeculis conservetur. Amen.

Scriptum per manum Gregorii scriniarii, atque notarii sacri palatii. Datum Romae per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis anno dominicae incarnationis mxc, indictione xIII, pontificatus domini Urbani Papae II anno 111, die kal. aprilis (1).

Dat. die 1 aprilis anno Domini 1090, pontif. anno iv.

(1) In exemplari Baluziano legitur: D. incarn. MXCI, indict.XIII etc., anno III. Baluzius vero, ut an- ! 1090, quo pacto caetera melius componuntur.

### VIII.

Approbatio congregationis monachorum Vallis Umbrosae ord. S. Benedicti, quae sub protectione Sedis Apostolicue suscipitur.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Coenobium Vallis Umbrosae in protectionem Sedis Apostolicae suscipitur. – 2. Eidem bona omnia confirmantur: — 3. Et facultas conceditur ordinationes a quocumque Antistite recipiendi.—4. Nemo coenobium eiusque personas perturbet. — 5. Episc. eas non excommunicent. — 6. Haec privilegia aliis locis dictae Congregationis communicantur. — 7. Caput constituitur monast. Vallis Umbrosae. — 8. Abbas de omnium abbatum consensu eligendus. — 9. Hortatio pastoralis ad Congregationem. — 10. Poena in perturbatores. — 11. Pax pro eius conservatoribus.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectissimis filiis universae Vallis Umbrosanae congregationis fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum universis sanctae Ecclesiae filiis ex Apostolicae Sedis auctoritate ac benevolentia debitores existamus, illis praecipue locis atque personis, quae specialius ac familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque ampliori religionis gratia eminent, propensiori nos convenit charitatis studio imminere.

§ 1. Quia igitur divina propositum vestrum praeveniente ac subsequente clementia, religionis vestrae simplicitas bonae opinionis odorem in locis, et prope et longe positis, aspiravit; nos vestro provectui, annuente Domino, provectus adiungere cupientes, coenobium vestrum pro B. Mariae semper Virginis reverentia, cui dicatum est, in Romanae Ecclesiae proprietatem et tutelam, atque protectionem Apostolicae Sedis accipimus; et apostolicae illud auctoritatis privilegio

nus 1091 cum Urbani pontificatu cohaereret, annum tertium in quartum emendavit. At non advertit fortasse eruditissimus vir indictionem xiii neque anno 1091, neque quarto pontificatus Urbani anno convenire. Emendandam itaque satius putavimus chronologicam primam notam in Dom. annum

Exordium.

Coenobium Vallis Umbrosae in protectionem Sedis Apostolicae suscipitur;

munientes, ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus.

Eidem bona omnja confirmantur :

§ 2. Per praesentem igitur nostri privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecunque hodie vestrum coenobium iure possidet, sive in crastinum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, sirma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Illis successoribus dico, qui eumdem religionis ritum, et sidei constantiam conservare, et strenue omnipotenti Domino in eodem proposito deservire sategerint.

Et facultas conceditor ordinationes a quocumque antistite recipiendi.

§ 3. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationem clericorum, liceat vobis a quocunque volueritis catholico episcopo, Romanae Ecclesiae gratiam atque communionem obtinente, percipere; qui nostra fultus auctoritate, quae postulantur, indulgest (1).

Nemo coenobium eiusque personas perturbet.

§ 4. Ad haec censemus atque statuimus, ne ulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut ei subditas possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura.

Episcopi cas non excommunicent.

Hacc privilegia aliis locis dictae Congregatio nis communicantur.

- § 5. Nec ulli episcopo potestas sit excommunicationem, aut interdictionem vobis ingerere, ut, qui in speciales estis filii Apostolicae: Sedis assumpti, nullius ulterius iudicio temere exponamini (2).
- § 6. Quia vero plura iam monasteria, congregatio videlicet Sancti Salvi inxta Florentiam, Sancti Fidelis de Serumis, Sancti Salvatoris de Sophena, Sanctae Mariae de Nerana, Sancii Cassiani de Monte Stalario, Sancti Angeli de Passiano, Sancti Salvatoris de Siculis, Sancti Angeli iuxta Pistoriam, Sancti Salvatoris de Vagiano, Sancti Petri de Mustieta,
  - (1) Vide Concil Trident. sess. 25, cap. 12.
  - (2) Ibid. sess. 25, cap. 12.

Sancti Pauli de Reguolo, Sanctae Reparatae de Faventina dioecesi, et congregatio de Rivis Caesaris, et congregatio de Fontana Tarnis, et congregatio de monte Armato in Bononiensi dioecesi, inspirante Domino in eamdem vobiscum formam consenserunt religionis, nos et ipsis et omnibus, qui se in crastinum eidem religionis usui ex integro sociare voluerint, praesenti privilegio libertatem apostolica auctoritate concedimus, quamdiu in eadem religionis et consuetudinis unitate persistere procuraverint.

§ 7. Constituimus autem, ut eorum omnium caput, vestrum, quod in Valle Umbrosana situm est, monasterium habeatur.

Caput constituitur monast. Vallis Umbrosae.

Abbas de om-

nium abbatum

consensu eli–

gendus.

§ 8. Sane cum terminus vitae Pastori vestro divina dispositione contigerit, qui eius loco substituendus fuerit, quia et vobis et aliis omnibus præesse debebit, omnium, qui caeteris praesunt monasteriis consensu et iudicio eligatur. Quod si forte ex ipsis abbatibus quilibet, Domino disponente, ad hoc generale regimen electus fuerit, ad vestrum principale coenobium principaliter transeat. Et eius mox iudicio, sicut in diebus venerandae mem. Ioannis, primi abbatis vestri, factum constat, caetera omnia unita vobis monasteria disponantur (1).

storalis ad Congregationem.

- § 9. Vos igitur, filli in Christo dile- Hortatio pactissimi, nolite negligere gratiam, quae in vobis est, quae data est vobis per unitatem sanctae conversationis et religionis. Haec meditamini, in his estate ut profectus vester manifestus sit omnibus. Participes enim Christi effecti estis, si tamen initium substantiae eius usque ad finem firmum retineatis. Mementote, quod Dominus ait: Qui perseveraverit asque in finem, hic salvus erit (a). Itaque sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est (b). Ad indicium autem perceptae huius a Ro-
- (1) Concil. Trid. sess. 3, cap. 6. (a) Matth.  $xx_{1}y$ , 15. (b) Id. y, 16.

Maiorum Ecclesiarum causae Apostolicae Sedis iudicio terminandae.

An. C. 1091

mana Ecclesia libertatis per annos singulos duodecim sagi... Laterano palatio per-solvetis.

Poena in perturbatores. § 10. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, imperator, aut rex, princeps, aut dux, comes, aut vicecomes, aut iudex, aut persona quaelibet magna vel parva, potens aut impotens, huius nostri privilegii paginam sciens, contra eam venire temere tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, a Christi et Ecclesiae corpore eum auctoritate potestatis apostolicae segregamus.

Pax pro eius conservatoribus. § 11. Conservantibus autem pax a Deo et misericordia praesentibus ac futuris saeculis conservetur. Amen, amen, amen.

Dat. Romae per manus Ioannis S. R. E. diac. cardinalis anno dominicae incarnationis axc, indictione x111, v111 idus aprilis, pont. domini Urbani Papae secundi tertio.

Dat. die 6 aprilis anno Domini 1090, pontif. anno 111.

# IX.

Monopolitana Ecclesia, ab omni metropolico iure libera, immediateque S. Apostolicae Sedi subiecta declaratur (1).

#### SUMMARIUM

Maiorum Ecclesiarum causae Apostolicae Sedis iudicio terminandae. — Quaestio de subiectione vel immunitate Ecclesiae huius a iure Brundusinae examinata in concilio Benevent. anno 1091. — Adiudicata vero Monopolitanae exemptio, — Et ab Urbano II confirmata. — Eidem confirmantur quoque bona omnia. — Episcopi electio per clerum et populum peragenda. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Romualdo Monopolitanae Ecclesiae episcopo suisque successoribus canonice substituendis, in perpetaum.

Sacrorum canonum et decretorum pontificalium deposcit auctoritas, ut ma-(1) Ex Ughell. Ital. Sac. tom. 1. iores Ecclesiarum causae Apostolicae Sedis iudicio terminentur, cui nos, licet indigni. divinae dispositionis arbitrio praesidentes, eamdem solicitudinem universis per orbem Ecclesiis, prout nobis apostolorum suorum divinae dignatio maiestatis scire et posse impendit, impendimus. Cum ergo, praestante Domino, incarnationis dominicae anno mxcı synodale concilium in Beneventana esset Ecclesia sub nostra praesentia congregatum, et adversus fraternitatem tuam Brundusinus seu Oritanus conquereretur episc., et tuae et illius Ecclesiae munimenta perspecta sunt. Quibus, in conspectu nostro, concilii universi diligentiori indagine perquisitis, a venerabilibus nostris episcopis, presbyterisque cardinalibus adiudicatum est, Monopolitanam Ecclesiam, maiorum scriptorum pontificalium authoritate fultam, Brundusinae Ecclesiae subjectionem et obedientiam non debere. Quorum nos sententiam approbantes, nostrae auctoritatis robore confirmavimus, et per praesentis privilegii paginam te tuosque successores ab Oritanae seu Brundusinae Ecclesiae subjectione liberos, sub solius Apostolicae Sedis obedientia in perpetuum permanere decernimus; statuentes, ut quaecumque Monopolitana Ecclesia hactenus iuste possedit, aut hodie possidet sive in crastinum iuste atque canonice poterit adipisci, in castellis, villis, silvis, in ecclesiis, in Monasteriis, tibi tuisque successoribus episcopali iure regenda, disponenda, ac possidenda, firma et illibata persistant: salva in omnibus Romanae et Apostolicae Ecclesiae reverentia. Obeunte te, vel tuorum quolibet successorum, clero populoque Monopolitano facultas sit, semota omni pravitate, episcopum canonice eligendi; electus autem a Romano Pontifice consecrabitur. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, aut episc., imperator, aut rex, aut princeps, aut dux, comes, aut vicecomes, iudex, aut persona quaelibet magna vel parva, potens aut impotens, huius nostri privilegii paginam

Quaestio de subiectione vel immunitate Ecclesiae huius a iure Brundusinae examinata in concilio Benevent. anno 1091.

Adiudicata vero Monopolitanae exemptio,

Et ab Urbano II confirmata.

Eidem confirmantur quoque bona omnia.

Episcopi
electio per
clerum et populum
peragenda.

Solitae clausulae.

Ab Agareno-

rum manibus

liberata,

136

sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, eum honoris sui et officii periculo subiacere decernimus, et a Christi, atque Ecclesiae corpore authoritate potestatis apostolicae segregamus. Conservantibus autem pax a Deo et misericordia praesentibus ac futuris saeculis conservetur. Amen, amen, amen. Scriptum per manus Lanfranci notarii sacri palatii.

Datum Beneventi per manus Ioannis S. R. E. diaconi card. anno Domin. incarn. mxci, ind. xiv, kal. aprilis anno pontificatus D. Urbani PP II IV.

Dat. die 1 aprilis anno Domini 1091, pontif. anno IV.

### X.

Tarraconensis Ecclesia, civitate nuper ab Agarenorum manibus vindicata, Ausonen. episcopis committitur, usquedum pristino statui ac splendori reddatur (1).

## SUMMARIUM

Tarracona internobiliores Hispaniarum urbes - Ab Agarenorum manibus liberata, -Et S. Petro per annuum censum donata. - Privilegia, libertatesque, illi a Berengario comite concessa, rata habentur. -Illius Ecclesia Berengario, ac successoribus Ausonen, episcopis regenda committitur, usquedum pristino splendori restituatur. - Pallii usus. - Bona ab ea ablata eidem reddenda. - Clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Berengario Ausonensi episcopo in Tarra. conensem metropolim translato, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Tarracona inter pobiliores urbes

Inter primas Hispaniarum urbes Tar-Hispaniarum raconem fuisse insignem et gentilem, etiam christianae paginae iudiciis demonstrant. Iustus autem Dominus in viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, qui cum in plerisque iudiciis incompre-

> (1) Ex Concil. tom. xiii, et ex Concil. Hispan. Card. d'Aguirre.

hensibilis habeatur. in nullo umquam valet reprehensibilis extimari. Ipse transfert regna, et mutat tempora: ipsi visum est in eadem urbe olim Tarraconensis urbis gloriam exaltare: ipsi visum est in eadem urbe peccata populi sui visitare. Cum enim in ea christianorum populus habitaret, visitavit in virga iniquitates eorum, et in verberibus peccata eorum. Sed ecce iam transactis trecentis nonaginta annis, ex quo praefatam urbem Agarenorum gens prope solitariam fecerat, principum suorum cordibus inspirare dignatus est, ut eiusdem urbis restitutioni secundum praeceptum Apostolicae Sedis, cui auctoritate Dei, licet indigni praesidemus, insisterent. Berengarius siquidem Barchinonensis comes, auctoritatis nostrae persuasione commonitus, pro animae suae salute, cum suae potestatis magnatibus non solum restitutioni praefatae urbis insistit; sed et urbem ipsam, et omnem suae potestatis terram, B. Petro eiusque vicariis legali stipulatione tradidit, censumque quinque librarum argenti Lateranensi palatio quotannis solvendum instituit (1). Nos itaque, praestante Deo,

Et S. Petro per annuum censum donata.

- (1) luvat hic referre instrumentum donationis factae de civitate Tarraconensi Romanae Ecclesiae a Berengario comite Barcinonensi, anno 1090, quodque praeter Harduinum et Labbeum in Conciliorum Collect., et Gretserum imper. S. A. munisicentia pag. 55 publici iuris fecit. Cardinalis de Aguirre concil. Hispan. tom. III, pag. 290, et quod ab Urbano in super allato pro Ecclesia Tarraconensi diplomate faudatur.
- « Quoniam audivimus, necnon etiam saepissime vidimus res verti in contrarium mortuis testibus; principalibus, et sapientioribus placuit, ut res gestas litteris denotarent, et ita quomodo res se habuit posteris suis traderent. Quapropter ego Berengarius Raimundi comes Barchinonensis et marchio hanc chartam scribi iussi, ut semper staret memoria huius rei; scilicet: quod ego Berengarius comes praedictus, amore Dei ductus, donavi Domino Deo, et apostolorum principi beatissimo Petro, eiusque Vicario Romanae Sedis Apostolico, omnem meum honorem qui mihi competit ex iure paterno, quemadmodum ego divisi cum Raimundo Berengario fratre meo, sicut ego eum habeo, vel habere debeo. Specialiter dono ei in Dei nomine Tarraconensem urbem cum ontnibus quae perti-

Privilegia, libertatesque, illi a Berengario comite concessa, rata habentur.

restitutionis huius optamus cooperatores existere, praedicti comitis institutum, libertatesque, et consuetudines, quas novis Tarraconensis urbis colonis promulgasse

nent, aut pertinere debent ad eiusdem urbis nobilitatem; ea scilicet deliberatione, ut ego, et mei posteri omnes, sicut suprascriptum est, teneamus hoc totum per manum et vocem Sancti Petri, eiusque Vicarii Romanae Sedis Apostolici; per quinquennium persolventes ei censum viginti quinque librarum purissimi argenti ad iustum pensum, et ut principes universi, vel omnes alii, qui mecum insudaverint ad praefatae urbis restaurationem, habeant in confinio hujus urbis paralodium, suam (1) aprisionem, vel quod acceperint per manus nostrae largitionem; non inde persolventes aliquam pensionem, nisi forte compuncti amore Dei voluerint ipsi persolvere sua gratuita voluntate, ob hoc etiam hanc chartam ratam esse volo, ut omnis hic honor, sicut superius continetur, nullatenus transferri possit in alterius potestatis dominium; sed ego tantummodo et posteri mei in perpetuum teneamus hoc totum per manus principis apostolorum Petri, et eius vicarii domini Urbani secundi Papae, et successorum eius, beati Petri sedem canonice regentium.

Hanc oblationem offero Domino Deo, et principibus apostolorum Petro et Paulo propter redemptionem peccatorum meorum, et patris mei Raimundi, et parentum meorum, per consilium et voluntatem Berengarii archiepiscopi Tarraconensis, et episcopi Gerundensis, aequivoci Berengarii, et vicecomitum Deusdedit Tarraconensis, et Arval (2) Mironinsis Barchinonensis, et Geraldi Alemanni, et Gereberti, Girardi, Guilielmi, Raimundi, et Dorche fratris sui, et Ugonis Dalmacii, et Huberti Gousberti, et Angeri Gonfredi, et Alberti Bernardi per manum domini Raineri Romanae Ecclesiae cardinalis, qui nunc legatione fungitur in partibus nostris, aera millesima vigesima octava, anno ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo. In calce monumenti huius haec notat cardinalis de Aguirre. Donationi huic consenserunt Berengarius episcopus Ausonensis, qui ibidem dicitur archiepiscopus Tarraconensis (nondum tamen donatus pallio usque ad annum mxci sequentem, prout ex superullato constat diplomate) et episcopus Gerundensis, ac varii vicecomites per manum domini Raynerii Romanae Ecclesiae cardinalis, QUI NUNC LEGATIONE FUNGITUR IN PARTIBUS NOSTRIS. Hic autem ipse novem annis postea successit Urbano II, dictusque fuit Paschalis II. Itaque Tarraconensis civitas a Berengario comite, aliisque eiusdem provinciae principibus expugnata, et erepta tyrannico Saracenorum dominio, ab iis donata fuit Romanae Ecclesiae anno ipso mxc.

(1) Du Cange ita ad hunc locum: sed legendum videtur distinctis vocibus: par alodium, sive aprisionem. (2) Minoricensis.

Bull. Rom. Vol. II.

cognoscitur, collaudamus, et rata manere auctoritate nostra decernimus; cum universa siquidem ipsius comitis terra, quam beato Petro obtulit, Tarraconensem urbem, ac populum, Domino ibi aspirante, collectum, sub Apostolicae Sedis tutela specialiter confovendum suscipimus, libertatemque illius, per comitis Berengarii scripta collatam, eatenus confirmamus, ut nemini quidquam ultra persolvant, nisi sponte propria Romanae se faciant Ecclesiae debitores. Ut igitur haec omnia Deo auctore inconcussa permaneant, nos antecessorum nostrorum privilegia sequentes, qui Ausonensem Ecclesiam Tarraconensis quondam instituere vicariam, tibi, o carissime fili Berengari, quia tuo potissimum studio haec restitutio instituta est, ex Romanae Ecclesiae liberalitatis gratia, pallium, totius scilicet sacerdotalis dignitatis plenitudinem, indulgemus.

Praeterea tibi tuisque successoribus legitime substituendis, qui in Tarraconensis civitatis et Ecclesiae restaurationem pari studio insudaverint, praefatam Tarraconensem Ecclesiam iure proprio possidendam per huius privilegii paginam confirmamus, una cum omnibus Ecclesiis, quas proprio iure noscitur antiquitus possedisse; praecipientes de his, quae Saracenorum ad praesens subiacent ditioni, ut cum eas Deo placuerit potestati populi christiani (1), ad debitam Ecclesiae obedientiam referantur; salva tamen in omnibus Romanae Ecclesiae auctoritate. Porro Ausonensem Ecclesiam tibi tuisque successoribus tamdiu concedimus possidendam, donec, auctore Deo, ad pristini status plenitudinem vestro studio Tarraconensis Ecclesia reformetur. Pallio itaque in missarum solemniis intra Ecclesiam solummodo uti debetis, in praecipuis tantum festivitatibus, videlicet Nativitate Domini, Epiphania, Hypapante (2), Coena Domini, Sabbato Sancto, Resurrectionis prima et secunda feria, Ascensione Domini, Pentecoste, tribus festivi-

(1) Adde subilicere. (2) Idest, Purificatione.

Illius Ecclesia
Berengario,
ac successorious Ausonen.
episcopis regenda committitur, usquedum pristino spiendori restitustur.

Pallii usus.

Michaelis, et sancti Ioannis Baptistae: in natalitiis omnium apostolorum, et eorum martyrum, quorum pignora in vestra ecclesia continentur, in commemoratione nihilominus Omnium Sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum, clericorum, in annuo consecrationis tuae die, in solemnitatibus etiam sanctae virginis Theclae, sanctique martyris Fructuosi, ac sociorum eius. Te igitur, reverentissime frater, affectione intima exhortamus, quatenus dignum te tanti honoris pontificio (1) semper exhibeas: christianis ac Saracenis sine offensione esse procurans: ad fidem infideles quaerere, Deo largiente, verbis studeas, et exemplis: sic exterius pallii dignitate praecellas in oculis hominum, ut interius virtutum excellentia polleas coram Supernae oculis Maiestatis.

Bona ab ea ablata eidem reddenda.

Clausulae.

Plane per praesentis privilegii paginam officii nostri auctoritate decrevimus, ut quicumque se Tarraconensis Ecclesiae bona iniuste hactenus obtinuisse cognoscunt, ea deinceps eidem Ecclesiae restituere prae iudicii divini formidine, et Sedis Apostolicae reverentia studeant. Si quis autem in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicomes, iudex aut quilibet magistratus, vel persona ecclesiastica vel saecularis, huius privilegii paginam sciens contra eam venire temere tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione condigna emendaverit, eum honoris sui et officii periculo subiacere decrevimus, et a Christi atque Ecclesiae corpore segregamus. Conservantibus autem pax a Deo et misericordia praesentibus et futuris saeculis conservetur. Amen, amen.

Datum Capuae kalendis iulii, per manus sanctae Romanae Ecclesiae Ioannis diaconi cardinalis, indictione xiv, anno dominicae incarnationis millesimo nona-

(1) Fortasse tanto honore.

tatibus Sanctae Muriae, sancti quoque i gesimo primo, pontificatus autem domini Urbani secundi anno. IV.

> Dat. die 1 julii anno Domini 1091, pontif. anno IV.

### XI.

Decretum de controversia inter monachos S. Albini Andegavon. et Vindocinenses super Ecclesia S. Mariae Credonen. (1).

## SUMMARIUM

Series controversiae inter monachos S. Albini et Vindocinenses. - Haec controversia agitata coram Urbano PP. Anglone. - Quae fuerit definitio. - Compositionem inde initam servandam praecipit Urbanus sub canonicis poenis.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis Goffredo abbati Sancti Albini Andecavensis, et Bernoni abbati Sanctae Trinitatis Vindocinensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Anno dominicae incarnationis mxcii, pontificatus nostri v, indictione i, cum essem in provincia Calabriae apud monasterium Sanctae Mariae quae dicitur de Matina, monachi Sancti Albini, Girardus prior, Milo Stephanus, adversus monachos Sanctae Trinitatis de Vindocino, Fortmundum priorem, Ingelbaldum ostiarium, qui praesentes aderant, conquesti sunt, quod Vindocinenses fratres ad (2) ecclesiam Sancti Clementis Credonensis, quae a monachis Sancti Albini iuste secundum illorum temporum consuetudinem acquisita, et per triginta annos quiete et sine interruptione possessa, violenter ablatam iniuste detinerent. Qui cum suis instrumentis et rationibus causam suam defendere niterentur; primo die proclamationis res diu et multum ventilata nullo potuit fine terminari: secundo vero Haec controdie similiter multum discussa, ad nullum versia agituta tamen est finem deducta: die autem PP. Anglone. tertio, xii scilicet kalendas decembris, residentibus nobis in Anglone civitate

(1) Ex Concil. Collect. Harduin tom. IV, par. II, col. 1670. (2) Expengendum forsan ad.

Series controversiae inter monachos S. Albini et Vindocinenses.

Apuliae(1), praesidentibus religiosis et venerabilibus tam episcopis, quam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, sive diaconibus: adstantibus etiam nobilibus romanis, et comitibus Apuliae gloriosissimis, Boamunte et Guillelmo, re iterum diu et multum inquisita, tandem inspirante Deo lucidius eluxit, in quam potius partem iustitia declinaret. Cum enim utraque pars suis nobis allegationibus obviaret, et hinc pactionem abbatum, confirmationem Pontificum, Romanae Ecclesiae legatorum; illinc vero legitimum introitum, et canonicam triginta annorum possessionem nobis opponerent: nos qui omnium fidelium causas aequa lance pensare debemus, utriusque utilitati providentes, ipsam litem concordiae convenientis aequitate decidere maluimus. Omnes igitur qui nobiscum aderant, hanc sententiam collaudantes, consentientibus praedictis utriusque coenobii fratribus, et in manibus nostris, fidem pollicendo, firmantibus, concordia et pax inter eos hoc modo posita est; ut scilicet Vindocinenses monachi de his tribus Ecclesiis, aut Ecclesiam Manitilium, vel Sancti Saturnini, sive Sancti Iovannis supra legerim, unam quam congregatio tota Sanctae Trinitatis elegerit, cum omnibus, quae ad eamdem Ecclesiam tam mobilibus, quam immobilibus interius, exteriusque ad praesens pertinent, infra dies triginta postquam domum redierint, monasterio Sancti Albini in perpetuum tradant. Fratres itaque Sancti Albini omnem litem, omnemque calumniam ex causa hac in manus nostras, et Vindocinensium fratrum refutarunt: Vindocinenses vero unam supradictarum Ecclesiarum in manus nostras reddiderunt, et per nos eosdem monachos investierunt. Praesenti igitur auctoritate fraternitatem vestram admonemus, et praecipimus, ut hoc pactum a nobis

Compositionem inde initam servandam praecipit Urbanus sub canonicis poenis.

Quae fuerit definitio.

> (1) Urbs Lucaniae hac tempestate eversa, cuius apiscopus Tursi, a quo 12 mill. pass. abest in ort. moratur. Boudrand, Lex. Geogr.

intentione pacis et quietis dispositum

et statutum omni tempore ratum et inconcussum teneatis et observetis. Quaecumque autem pars hanc nostrae decisionis sententiam non susceperit, vel transgredi praesumpserit, tam canonum severitati subiaceat, quam legitimae compositionis poenam, idest, auri centum librarum sustineat, et a causa penitus cadat.

Data Tarenti octavo kalendas decembris. Die 24 novembris.

# XII.

Ad Anselmum Mediolanen, archiepiscopum de reconciliatione lapsorum (1).

Discretioni nostrae videtur, quatenus secundum praecepti nostri tenorem, quando secundum Ecclesiae vestrae morem sacros daturus quibuslibet aliis ordines benedicere caeperis, eos quos tua duxerit solertia reconciliandos, inter benedicendum et manus imponendum facias interesse, quibus caetera omnia consecrationis instrumenta praeter unctionis explebis, et sic ad sancta ministeria reconciliabis.

De reconcilapsorum.

An. C. 1091

# XIII.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum monasterii S. Sophiae Beneventanae dioecesis, cuius abbati quinquies in anno chirothecarum usus conceditur (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium hoc sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur, - Ac soli Romanae Ecclesiae subjectum declaratur. --- lura omnia ac bona confirmantur. ---Abbas a monachis eligendus. - Monachi vero dioecesana lege Ordinario subilciuntur. — Abbati quinquies in anno chirothecarum usus conceditur. — Clausulae. Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto

in Christo filio Madelmo, abbati venerabilis monasterii Sanctae Sophiae intra Beneventum. sibi suisque successoribus regulariter substituendia, in perpetuum.

Potestatem ligandi atque solvendi in (1) Ex Coneil, Collect. Harduini tom. 1v, par. 11. col. 1630. (2) Ex Concil. tom. xii, col. 770.

Exordium.

caelis et in terra, sancto Petro apostolo

suisque successoribus, auctore Domino, principaliter traditam, illis Ecclesia verbis

agnoscit, cuius (1) iterum est Dominus

locutus: Quaecumque ligaveris in terra,

erunt ligata et in caelis; et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in

caelis (a). Ipsi quoque, et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio, eodem

Domino auctore, praestatur; cum ad eum

dicitur: Rogavi pro te, ut non deficiat

fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (b). Oportet ergo nos,

qui licet indigni, Petri residere videmur

in loco, prava corrigere, recta firmare,

et in omni Ecclesia ad aeterni arbitrium Iudicis sic disponenda disponere, ut de

vultu eius iudicium nostrum prodeat, et

oculi nostri videant aequitatem. Tuis igitur, fili Madelme, justis petitionibus an-

nuentes, Beatae Sophiae coenobium, cui,

Domino auctore, praesidere cognosceris,

sub tutela et iurisdictione Sedis Aposto-

permanere, praesentis paginae auctori-

subditum, ab omnium Ecclesiarum seu

personarum iugo liberum habeatur; cun-

cta etiam, quae praedecessoribus tuis,

vel tibi, ad eiusdem monasterii immu-

nitatem vel possessionem, nostrorum prae-

decessorum sunt privilegiis attributa, nos quoque tibi ac successoribus tuis, regu-

lariter promovendis, praesenti privilegio

contribuimus; cellas praeterea, vel eccle-

sias, vel villas, quae tua industria praedicto videntur coenobio iuste ac rationa-

biliter acquisitae, possidendas in perpe-

tuum confirmamus; idest ecclesia etc.

canonice poterit adipisci, firma tibi tuis que successoribus, et illibata permaneant.

BULLARIUM ROMANUM

Decrevimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut ei subditas possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel minuere: vel temerariis vexationibus molestare, aut etiam fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omni modo profutura. Obeunte autem Abbas a monunc abbate, vel quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilio saniori elegerint: electus a Romano Pontifice consecretur. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationem monachorum, qui ad sacros sunt iam nunc ordines promovendi, ab episcopis, in quorum Monachi vero dioecesibus estis, accipietis; siquidem lege Ordinagratiam et communionem Apostolicae Se- rio subiiciundis habuerint, et si gratis ea sine pravitate impenderint. Si quid autem horum obstiterit, liceat vobis a quocumque volueritis catholico episcopo, quae praedicta sunt sacramenta percipere. Tibi vero, quem propensiore charitate amplectimur, ex Apostolicae Sedis peculiari benignitate id muneris personaliter indulgemus, ut Abbati quinper annum quinquies, idest, in die San- quies in anno chirothecactae Resurrectionis, et Pentecostes, et Natalis Domini nostri Salvatorisque Iesu Christi, solemnitatisque duodecim sanctorum Fratrum, necnon et sancti martyris Mercurii, ad missarum tantum solemnia, chirothecis, atque etiam compagis utaris. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, imperator, aut dux, rex, princeps, aut comes, aut vicecomes, iudex, aut persona quaelibet magna aut parva, potens aut etiam impotens, huius nostri privilegii paginam sciens, contra eam venire temere tentaverit, secundo tertiove commonitus atque adhortatus, si non satisfactione congrua emendaverit, eumdem honoris et officii periculo subiacere, nec-

nachis eligen-

ram usus conceditur.

Clausulae.

Monaster um hoc sub tutela Sedis Apost. licae, sicut hactenus mansit, perpetuo suscipitur, ac soli Romanae Ecclesiae tate sancimus; ut soli Romanae Ecclesiae subiectum declaratur.

Iura omnia ac bona confirmantur.

> (Reliqua desiderantur). Per praesentem igitur nostri privilegii paginam apostolica auctoritate constituimus, ut quaecumque hodie idem coenobium iuste possidet, quaeque in crastinum concessione Pontificum, liberalitate principum, aut oblatione sidelium iuste atque

> (1) Forte quibus sterum est Dominus allocutus. (a) Matth. xvi. (b) Luc. xii.

Pisanorum, corumque epi-

scopi Daiberti erga Roma-

nam Eccle-

siam merita.

non et submovere decrevimus, et a Christi atque Ecclesiae corpore, auctoritate apostolicae potestatis segregamus. Conservantibus autem ea, pax a Domino et misericordia praesentibus et futuris saeculis conservetur. Amen. Bene valete.

Datum Anagniae per manus Ioannis S. R. Sedis diaconi prid. id. martii, indic. xv, anno pontificatus domini Maximi Urbani II Papae quinto, incarnationis autem Domini nostri Iesu Christi anno мхси.

Dat. die 14 martii anno Domini 1092, pontif. anno v.

# XIV.

Corsicanae insulae episcopatus Pisano subiiciuntur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Pisanorum, eorumque episcopi
 Daiberti erga Romanam Ecclesiam merita.
 — Corsicanae insulae episcopatus Pisano
 subiiciuntur. — Ecclesiastica disciplina in
 Corsicae insula lapsa. — Pallium Daiberto
 conceditur.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo fratri Daiberto Pisanorum episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Cum universis sanctae Ecclesiae filiis ex Apostolicae Sedis auctoritate ac benevolentia debitores nos existamus; illis tamen locis atque personis, quae specialius ac familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque ampliorem eius gratiam obedientia gratiori, officiis frequentioribus, et auxiliis amplioribus promerentur, propensiori nos convenit charitatis studio imminere. Ipse enim per Prophetam Dominus ait: Honorificantes me honorificabo. Discipulis quoque suis angustiarum, quas pro eo pertulerant, retributionem promittens, dixit: Vos estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis, sicut disposuit Pater meus regnum (a). Quia igitur in

(1) Ex Mole Adriana erut. edidit Ughel!. Ital. Sac. tom. III. (a) Luc. xxII. 28.

tanta tamque diuturna schismaticorum tempestate Pisanorum gloriosa civitas multis iam dudum laboribus et obsequiis Sanctam Romanam et Apostolicam Ecclesiam sibi fecit obnoxiam: tua quoque fraternitas divino charitatis ardore succensa ob eiusdem S. R. E. libertatem non solum impendit, sed et ipsa superimpendi parata est, et nostris laboribus cooperata multisque modis tribulationum particeps effecta; cooperante Domino, beneficiorum meritis respondere curamus, ut sicut nos praeteritorum memores sumus, ita et ipsi, tantae gratiae favore donati, futuris temporibus S. R. E. fideliores ac devotiores existant, et benigniori matri semper auxiliando, adiuvando, obsequendo respondeant. Divinae siquidem maiestatis dispositio Pisanae urbis gloriam nostris temporibus, et Saracenorum triumphis illustrare, et saecularium rerum provectibus promovere, et prae comprovincialibus exaltare, dignata est. Ea propter et nos, divinae pietatis prosecutores et cooperatores, eam in spiritualibus quoque glorificare decrevimus, sicut praedecessores nostros multis civitatibus olim fecisse, scriptorum ecclesiasticorum testimoniis comprobatur. Consilio itaque confratrum nostrorum episcoporum, presbyterorum, ac diaconorum cardinalium, aliorumque nostrorum fidelium assensu, immo precibus incitati, carissimae quoque beati Petri filiae Mathildis comitissae, quae se extremis quibusque pro causa Apostolicae Sedis exposuit, obnixis postulationibus inclinati, ad honorem sanctissimae Dominae nostrae Dei Genitricis Mariae, sanctorumque Petri et Pauli apostolorum principum, Corsicanae insulae episcopatus regendos ac disponendos sanctae Pisanae Ecclesiae, cui, auctore Deo, charissime frater Daiberte, praesides, praesentis decreti auctoritate committimus, atque subiicimus, teque, frater venerabilis, in archiepiscopum eiusdem insulae promovemus; idem iuris et idem honoris tuis quoque successoribus perpetuo indulgen-

Corsicanae insulae episcopatus Pisano subiiciuntur.

Ecclesiastica disciplina in Corsicae insula lapsa.

Pallium Dai -

berto conce\_

ditur.

tes, qui cleri ac populi electione legitima per Romani Pontificis manus intraverint, quemadmodum Landulphum, Gerardum, et te ipsum ordinatos esse cognoscitur. Corsicana etenim insula, tam prolixitate spatiorum quam negligentia pastorum; tam insolentia dominorum, quam nostrorum dissuetudine legatorum, multis intervenientibus impedimentis, ab Apostolicae Sedis obedientia ac devotione deferbuit, et dissolutione ac dissipatione debitam ecclesiastici ordinis pene deseruit disciplinam; quam profecto tua, tuorumque successorum vigilantia, quia es illis vicinior, et Sedis Apostolicae familiarior es, in iustitiae regulam, et christianitatis vigorem annuente Domino reformari optamus, atque praecipimus. Unde, frater in Christo charissime, vestrae iurisdictioni, dispositioni, procurationique committimus Ecclesiarum illarum bona secundum Deum regenda, defendenda, et quae male destructa, et illicite usurpata reperieritis, in usus ecclesiasticos restituenda; ut auctore Deo illic ecclesiasticae religionis disciplina referveat. Palleum igitur fraternitati tuae, plenitudinem videlicet pontificalis officii, ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus, quo iure ecclesiastico tantum ad missarum celebranda solemnia, tibi ac successoribus tuis uti licebit iis tantum, qui subscripti sunt, diebus solemnibus, idest Nativitate Domini, Epiphania, Hypapanton, Coena Domini, Paschae, Ascensionis, Pentecostes, tribus solemnitatibus sanctae Dei Genitricis ac Virginis Mariae, natalitiis sancti Ioannis Baptistae, ac sanctorum Apostolorum, commemoratione omnium Sanctorum, consecratione basilicae, et suffiaganeorum episcoporum, ac clericorum, et annuo natalitii tui die, in solemnitate etiam beati martyris atque Pontificis Sisti, cuius indumenti honor essecci actuum vivacitate servandus est. Eius ergo te volumus per omnia genium vendicare. Huius enim indumenti honor, hamilitas atque l institia est. Tota igitur mente fraternitas

tua se exhibere festinet in prosperis humilem, et in adversis, si quando eveniunt, cum iustitia erectum, amicum bonis, perversis contrarium, nullius unquam faciem pro veritate loquentem premens, misericordiae operibus iuxta virtutem constantiae insistens, et insistere etiam supra virtutem cupiens, infirmis compatiens, benevolentibus congaudens, de alienis gaudiis tanquam de propriis exultans, in corrigendis vitiis saeviens, in fruendis virtutibus, auditorum animum demulcens, in iracundia animi sine ira terrens. Hoc est. frater charissime, pallii accepti dignitas. quam si solicite servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habebis.

Datum Anagniae per manum loannis sacrae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, v kalend. maii, indictione xv. anno dominicae incarnationis mxcii; pontificatus vero domini Urbani Papae II anno v (1).

Dat. die 27 aprilis anno Domini 1092. pontif. anno v.

# XV.

Consirmatio bonorum, iurium et immunitatum omnium Cavensis monasterii, ac praesertim privilegii a Rogerio Salernitano comite eidem coram Papa nonnullisque episcopis concessi (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Cavense a Gregorio VII privilegiis munitum, -- Ab omni saeculari et ecclesiastica iurisdictione liberum declaratur. — Quid Gregorius in commodum eius fecerit cum S. R. E. archidiaconus esset. - Bona ab eo ablata per eumdem PP. restituta: - tum dum abbas, — mox dum Pontifex. — Mota eidem controversia a Salernitano archiepiscopo. — Ecclesia ab Urbano dedicata — Et variae indulgentiae inibi fidelibus concessae. - Abbati conceditur usus pontificalium in ecclesiis monasterii propriis: — Quae ab omni Salernitani archiep, iure liberae declarantur: - Cuius tamen requirendus consensus, si monachi, vel cle-

(i) Superiori anno insulam ipsam Corsicae Pisanis civibus, episcopo et clericis commissam legimus sub annuo censu lib. quinquaginta Lucanae monetae. (2) Ex Ughell. tom. 1, et Concil. toin. xii.

rici eccles, monast, a non dioecesano episcopo velint ordinari. — Episcopus pro legatis favore monast. factis tertiam vel quartam partem requirere nullatenus possit. - Liberum cuique in ecclesiis monast. sepulturam sibi eligere. — De litibus cognoscendis. — Privilegium Rogerii ducis monasterio Cavensi. — Decimae piscationis. - Mercimoniorum contractus absque datio. - De causis iudicandis. - De ministrorum Curiae electione. - De appellationibus. - Facultas liberandi condemnatos etiam capite. — Si quid ad monast. pertinens vendi aut emi contigerit, invalidatur. — Oblationes in posterum monast. faciendae roborantur cum omni exemptione. — Bona obeuntium ab intestato monasterio applicata: — Ad cuius quoque Curiam spectat iudicium de bonis sibi pertinentibus, per quemcumque hominum invasis. - Haec omnia privilegia ab Urbano PP. confirmantur. — Facultas abbatis excommunicare eos qui molestiam ullam monasterio intulerint. — Anathema contra violatores privilegii huius. - Subscriptiones.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, charissimo ac reverendissimo fratri Petro coenobii Cavensis abbati, eiusdemque successoribus canonice promovendis, salutem (1).

Exordium.

Monasterium

Cavense a

Gregorio VII

privilegiis mu-

nitum.

Ab omni sae-

culari et ec-

clesiastica iu-

risdictione li-

berum decla-

ratur.

Quid Grego-

rius in com-

modum eius

fecerit cum

S. R. E. ar-

chidiaconns

Cum universis S. Ecclesiae filiis pro Sedis Apostolicae authoritate ac benevolentia debitores existamus, illis tamen locis atque personis, quae specialius ac familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque ampliori religionis gratia eminere noscuntur, propensiori nos convenit charitatis studio imminere. Apostolicae ergo memoriae praedecessoris nostri Gregorii VII institutis tenacius adhaerentes, Cavense coenobium, cui (1) summa religio viget, quod ipse singulariter dilexit, et suae institutionis privilegio communivit, nos quoque huius nostri privilegii pagina communimus, et ab omni tam saecularis uuam ecclesiasticae personae iugo liberum esse omnino decernimus. Idem namque Apostolicus Pontifex, dum in Romana sancta Ecclesia archidiaconatus adhuc officio fungeretur, praedictum locum a Gisulfo Salernitano tune principe, in cuius

manu fuerat, postulavit. Cellas cuoque (1) Coletus addit: et apostolicam benedictionem in perpetuum. (2) Forsan ubi.

plurimas, quas usque ad id temporis spatium idem princeps in manu propria eumdem PP. detinuerat, ab ipso acquirens, eidem sancto loco contulit absolute cum omnibus habitantibus et habitaturis, tam in Cilenti monte eiusque pertinentiis, quam in locis Passiano, Mitiliano, Castro S. Adiutoris, et pertinentiarum earumdem locum cum omnibus angariis, et perangariis, et pensionibus solutis, tam ratione fratrum, quam pro quolibet foculari ipsorum locorum, sicut nos in ipso privilegio enucleatius vidimus contineri. Quam donationem nos authoritate apostolica confirmamus. Praeterea Cluniaticum locum il- Tum dum ablum famosum dirigens, inde se ut abbatem praefato monasterio praeponeret, ascivit, quem deinceps cum universis subjectis. seu personis singulariter dilexit, fovit, tuitus est. Mox Pontifex factus, eorum libertatem decreto seu pagina confirmavit. Sic praestante Deo ab omnium viventium iugo liberum usque ad tempora nostra permansit. Nostris autem diebus Alfanus, Salernitanae Ecclesiae archiepiscopus, confrater noster, ad eiusdem loci subventionem (1) modis coepit omnibus anhelare. Nobis itaque disponentibus basilicam ipsius loci dedicare, ille suae Ecclesiae minui iura clamitabat, cui nos ex abundanti satisfactionem iuris obtulimus; ille autem, cum ad postulatum et acceptum actioni terminum pervenisset, actionem aggredi refutavit.

Sic nos, praesentibus fratribus nostris reverendiss. episcopis Ubaldo Sabinense. Odone Albanense, Bernardo Praenestino. Ioanne Tusculanense, Brunone Signino, Raugerio Regitano, Gerardo Troiano, Io. Baptista Rapellano: et cardinalibus Ecclesiae nostrae Erumno presbytero ex tit. Quatuor Coronatorum, Gregorio presb. S. Vitalis, Benedicto presb. tit. S. Susannae, Gregorio ex diaconia S. Mariae in Schola Graeca, Petro ex diaconia in S. Adriano, Iacobo ex diaconia S. Eustachii, et Teutione ex diaconia S. Gre-

(1) Forsitan subjectionem.

Bona ab co ablata per restituta :

mox dum Pontifex.

Mota eidem controversia a Salernitano archiepisco-

Ecclesia ab Urbano dedicata,

Et variae in-

dulgentiae inibi fidelibus

concessae.

144

gorii ad Velum Aureum, diaconibus: 1 astante etiam dilectiss. filio nostro duce Rogerio cum innumera clericorum et laicorum turba, praestante Domino nostro Iesu Christo, cuius vices licet immeriti gerimus in terris, ad honorem summae et individuae Trinitatis manibus nostris propriis in eodem loco, qui Mitiliani, Cava vulgariter nuncupatur, basilicam dedicavimus die nonarum septembris, indulgentes eidem monasterio contemplatione cuiusdam praerogativae specialis charitatis, quam experti fuimus in eodem coenobio, immo potius perfectam religionis observantiam, dum adhuc essemus in minoribus ordinibus constituti, ut quicumque in statu poenitentiae Domino opitulante fuerit positus, et ad dictum locum accedens fuerit ibi ipso die ante ipsius basilicae consecrationem, et per totum diem sequentem, nec non in die lovis Sancti, atque per totum diem Veneris S. sequentem, de omnibus peccatis, de quibus vere contritus fuerit et confessus, illam indulgentiam et veniam a Domino consequatur, quam meretur in eundo et redeundo ad S. Iacobum Compostellanum; reliquis vero temporibus, et diebus singulis causa devotionis illuc accedentes, quatuor annorum et totidem quadragenarum indulgentiam suorum peccatorum obtineant de Sedis Apostolicae gratia speciali: qui vero ad capellam tuam sitam in eodem monasterio, ac eodem die consecratam per vener, fratrem nostrum praedictum Bennonem (1) Signinum episcopum, in diebus et festivitatibus suprascriptis, septem annos et totidem quarantenas de indulgentia pro peccatis confessis a Domino consequatur: accedentes similiter ad ecclesiam constructam in casali eidem monasterio adiacenti et eminenti, dedicatam ipso die per dictum venerab. fratrem nostrum Raugerium episcopum Regitanum, in diebus et festis praedictis, nec non et in omnibus festivitatibus Virginis gloriosae, ad curus vocabulum con-

(1) Lege Brunonem.

structa est ecclesia memorata, septem annos et quarantenas totidem de indulgentia a Domino promereantur;

Concedentes et edicto perpetuo confirmantes, ut tam tu, quam successores tui per terras tui monasterii habitas et habendas, libere possis ecclesias construere, cum cruce signare, aliaque pontificalia et spiritualia exercere: sacrorum ordinum collatione, basilicarum et altarium consecratione, et chrismatis confectione, tibi tuisque successoribus dumtaxat abdicata penitus potestate; de- ni Salernitani cernentes, ut tam ipsius coenobii caput, quam Ecclesiae, quas nunc habet, vel quas ex nunc in antea habebit, sive plebanae fuerint, vel rurales, in civitate et dioecesi tantummodo Salernitana, servatae ab omni iure et iurisdictione archiepiscopali sint exemptae, de plenitudine potestatis, et gratia speciali; ita ut in nullo iure, seu foro contentioso tu vel tui successores, fratres ipsius monasterii, clerici saeculares in praefata civitate et dioecesi, per Salernitanum praesulem aut capitolum aliquatenus constringantur; quin immo Ecclesiae cum omnibus suis iuribus et pertinentiis pleno iure ipso monasterio sint subiectae. Si vero aliquis de tuis monachis, seu clericus saecularis, in Ecclesiis civitatis praefatae et dioecesi commorantes ad sacros eligens ordines promoveri, liceat tibi tuisque successoribus, quemcumque malueris episcopum convocare, dummodo catholicus fuerit; sed in aliis dioecesibus, requisito dumtaxat primitus dioecesano, de quibus Ecclesiis in iam dicta auctoritate et dioecesi nihil dioecesanus exigere praesumat; immo potius tam monachi, si clerici defuerint, quam ipsi clerici, absque quorumlibet contradictione totum officium sacerdotale, quodani marum curam exigit et requirit, exerceant, dummodo sint idonei talia exercere.

De his autem, quae a catholicis christianis eidem monasterio tam inter vivos, Episcopus pro quam in ultima voluntate donata fuerint, legatis favore monast. factis vel legata a quocumque, vel ubicumque, tertiam vel

Abbati conceditur none pontificalium in ecclesiis monasterii propriis :

liberae declarantur:

Cuius tamen requirendus consensus, si monachi, vel clerici cocles. monast, a non dioecesano episcopo velint ordinari.

quartam psrtem requirere nullatenus possit.

Liberum cui-

que in eccle-

siis monast. sepulturam

sibi eligere.

tum sit quartam vel ternam partem in ipsis legatis, seu donatis, tam in stabilibus quam in mobilibus, exigere praetextu consuetudinis cuiuscumque, et si processu temporis per quoscumque contra tenorem huiusmodi nostrae concessionis fuerit per aliquos attentatum, illud ex nunc decernimus viribus vacuatum, et praescriptione in hoc longi temporis non currente. Si quis vero ad eumdem locum vel eius ecclesias sibi sepulturam elegerit, licitum sit tibi tuisque successoribus, et fratribus in ecclesiis ipsius coenobii commorantibus, ipsum in suo coemeterio sepelire absque cuiuslibet contradictione, dummodo christianus et catholicus habeatur. Statuimus insuper perpetuo valiturum, ut quoties in vassallos eiusdem monasterii orta fuerit quaestio, quae ipsum contingat coenobium, liceat tibi tuisque successoribus et patribus ipsius, querelas huiusmodi decidere iustitia mediante, iure communi super hoc edicto in aliquo non obstante.

De litibus cognoscendis.

Privilegium Rogerii ducis monasterio Cavensi.

Insuper memoratus excellentissimus dux, visa huiusmodi dedicationis solemnitate, compunctus, ut credimus, divino spiritu, nobis et nostro apostolatui attentius supplicavit, ut donationem, et confirmationem, quam ipse eidem monasterio facere ob reverentiam sanctae et individuae Trinitatis, et suorum peccatorum remedium, intendebat, dignaremur auctoritate apostolica confirmare, nostroque morte subire debebunt, quidquid voluemandaremus inseri privilegio diligenter. Nos igitur, suis in hac parte precibus! iustissimis inclinati, in favorem ipsius loci, quem speciali prosequimur dilectione pariter et devotione, concessiones et donationes ipsius in nostro praesenti privilegio ! inseri fecimus ad cautelam.

Decimae piscationis.

Concessit siquidem praedictus dux i eidem monasterio in perpetuum, ut patres dicti monasterii absque qualibet contrarietate haeredum et successorum suorum possint exigere et recipere integram decimam partem piscium, qui capti suerint

Bull. Rom. Vol. II.

nulli episcoporum dioecesanorum ei lici- in mari a Vallone, qui dicitur de Galloca (1), usque ad fluvium de Caetera, qui est de territorio ipsius monasterii, per quinque millia passuum intra mare. Praedictum monasterium vero mercimonia sua absque omni datione, solutione seu exitura libere vendat, nedum in suis litoribus vel portibus, immo per totum suum ducatum tam ipsum coenobium, quam ementes eius mercimonia liberos constituit perpetuo a qualibet praestatione. Indulxit etiam, ut omnes homines, quos dictum coenobium habet et habebit in praefatis locis, Mitiliano, Passiano, Villula adiacenti Castro S. Adiutoris, in Cilenti monte, et pertinentiis eorumdem locorum, tam clerici quam laici, semper sint liberi ab omni exactione pecuniae, vel rerum quarumlibet aliarum, quas pro aliqua opportunitate vel causa ipsi, seu haeredes vel successores aliquando duxerint a suis hominibus faciendas: et ut de ipsis hominibus liberam curiam, et fori facturas omnes sine ullo baiulo suo vel ministro habeatis, et in Curia ipsius monasterii per eius commissum veniant ad iustitiam faciendam, et a judicibus, quos eis statueritis, debeat rationaliter iudicari, et notarios publicos statuendi liberam vobis tribuit facultatem, tam in causis civilibus, quam criminalibus omnibus, praeter illis causis, de quibus condemnatus legitime debet mori; de aliis autem criminibus omnibus, de quibus poenam aliam absque ritis, faciatis similiter, et de duellis, si in ipsis causis intervenerint: appellationes vero, si ipsis vestris hominibus fuerint opportunae, ad vestram Curiam appelletur; quoniam quicquid in praedictis hominibus locorum ipsorum, et in tenimentis, in quo morantur, posset ipse dux et eius successores exigere, statuere et ordinare, statuendi, ordinandi et exigendi vobis perpetuo tribuit potestatem. Concessit Facultas libeetiam vobis in perpetuum, ut in quacumque parte sui ducatus tu vel successores

Mercimoniorum contractus absque datio.

De causis iudicandis.

De ministrorum Curiae electione.

De appellatio-

natos etiam capite.

(1) Gallocauda et Gallocauta.

tui personaliter fueritis, et unus vel plures homines ibi fuerint ad mortem, vel ad quodlibet supplicium iudicati, possitis eos, sicut volueritis, liberare; et ubicumque per suum ducatum transitum feceritis, obviosque habueritis in vestro transitu condemnatos, qui ad suspendium, vel ad decollationis supplicium deportentur, valeatis eos, si vobis placuerit, facere liberare.

Si quid ad monast. pertinens vendi aut emi contigerit, invalidatur.

An. C. 1092

Si vero homines vassalli ipsius monasterii vendunt, offerunt, donant, et modis aliis alienant terras, quas ab eodem monasterio tenent, asserantque eorum consuctudines esse, ut id possint facere; sancivit, et firmiter inhibuit praedictus dux, ut omnes terras, quas ipsi homines ab eodem coenobio tenent, et quae alienantur absque ipsius requisitione, dummodo evidenter appareat, quod ipsius monasterii sint, liceat vobis eas capere, et ad dominium eiusdem coenobii revocare, consuetudine aliqua non obstante, nisi forsan qui terras ipsas habuerint, praescriptionibus legitimis vel aliis rationibus inde valeant se tueri.

Oblationes in posterum monast, faciendae roborantur cum omni exemptione.

Bona obeuntium ab intestato monasterio applicata:

Largitus est quoque iam dictus dux, ut si quis ex suis comitibus, baronibus, militibus, catholicis hominibus totius sui ducatus, de eo, quod ab ipso in feudum tenent, voluerint in partem vel in totum dicto monasterio offerre, vel alienare, potestatem illud habeant faciendi qualiter voluerint; dictumque monasterium bona ipsa ad ipsum taliter devoluta, sine omni sui haeredumque et successorum suorum licentia, recipere valeat, et in suo dominio retinere, et a quolibet servitio vel praestatione feudum ipsum vel pars ipsius deinceps sit immune. Si vero aliquis tam de vassallis ipsius monasterii, quam de aliis, tenens de bonis suis stabilibus vel mobilibus, sine haerede legitimo et naturali decesserit, vel satisfactum fuerit, per quod ipsa ad manus reipublicae de iure possent applicari, licitum sit vobis, per vos eadem bona ad vestrum dominium revocare: omni sui, haeredum, suorumque successorum officialium con-

tradictione remota, nulla super bonis ipsius potestate sibi vel reipublicae reservata; tenentes nihilominus bona ipsius Ad cuius quomonasterii, concessit, vos posse ad vestram curiam vocare, ad docendum qua- cium de bonis liter bona ipsa tenent; nisi rationabiliter docuerint bona eadem ad se spectare, quemcumque vel se praescriptione legitima, videlicet centenaria, ostenderint se munitos, bona ipsa valeatis taliter occupata ad dominium ipsius monasterii auctoritate huius indulgentiae revocare: iure communi super hunc articulum penitus revocato.

Concessit insuper vobis in perpetuum, ut si tua, successorum et patrum ipsius monasterii manifesta culpa non intervenerit contra eumdem ducem, haeredes et successores suos; et praefatae suae concessiones futuris temporibus propter quamlibet causam fuerint in totum vel in partem oblivioni traditae vel omissae. et praescriptio longissimi temporis intervenerit, contra ipsas, per quas dici possit, concessiones ipsas locum ulterius non habere; praescriptio ipsa, per suum sacramentum nobis praesentibus praestitum, et per hanc suam sanctionem constituit. ut prorsus irrita reputetur; quandoque ipsius haeredes et successores suos super hoc duxeritis postulandos, dedit et reliquit eis omnibus sub divinae nostraeque benedictionis obtemptu firmiter in mandatis, ut ipsas omnes concessiones et exemptiones per eorum vobis privilegia debeant confirmare sine omni pretio, et taedio tarditatis, et nullus ipsorum eas praesumat infringere vel mutare, sed illas illaesas servare debeant, et tenere, donec vos in suum (1) haeredum, et successorum suorum fide sincera fueritis permanentes. Quas concessiones, confirmationes, exemptiones, et indulgentias collatas eidem monasterio per ipsum dilectissimum filium ducem Rogerium ratificamus, approbamus, et ex certa scientia confirmamus auctoritate apostolica et plenitudine potestatis.

(1) Forte suorum.

spectat iudisibi pertinentibus, per hominum invasis.

Haec omnia privilegia ab Urbano PP. confirmantur.

An. C. 1092

Facultas abbatis excommunicare eos qui molestiam ullam monasterio intulerinf.

Anathema contra violatores privile-

Subscriptiones.

Decernentes, et edicto perpetuo roborantes, ut quicumque dictum monasterium in suis iuribus, possessionibus ac libertatibus laeserit, aut etiam perturbaverit, liceat tibi, successoribus tuis, et patribus ipsius monasterii, cuiuscumque præeminentiae sive status fuerint, auctoritate praesentis nostri privilegii praecedente, canonica monitione praemissa, excommunicare, et excommunicatos fore denuntiare, a qua absolvi non possint, nisi digne satisfecerint, privilegio eis collato vel concedendo, quod excommunicari vel interdici non possint, aliquatenus non obstante, nisi de indulto huiusmodi plenam et expressam fecerint mentionem. Si quis autem contra hanc nostri decreti auctoritatem venire attentaverit, salva Sedis Apostolicae, et legatorum eius recurrentia et dignitate, sciat, se B. Petri apostoli gratiam amissurum, et indignatione apostolica feriendum. Obedientes vero, et huiusmodi privilegii scripta servantes, dignam a Deo accipiant retributionem, et benedictionem apostolicam consequantur. Amen.

Ego Urbanus catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Ubaldus Sabinensis episcopus.

Ego Oddo Albanensis episcopus.

Ego Bernardus Praenestinus episcopus.

Ego Bruno Signinus episcopus.

Ego Rangerius Regitanus episcopus.

Ego Gerardus Troianus episcopus.

Ego Ioannes Tusculanus episcopus.

Ego Ioannes Rapollanus episcopus.

Ego Hermanus presbyter cardinalis. Ego Gregorius presbyter cardinalis.

Ego Benedictus presbyter cardinalis.

Datum Salerni per manus Ioannis S. R. Ecclesiae diaconi cardinalis, xviii kalendas octobris, xv indictione, anno dominicae incarnationis mxc11, pontificatus D. Urbani Papae II anno v.

Dat. die 14 septembris anno Domini 1092, pontif. anno v.

# XVI.

Constitutio ad Rainoldum archiepiscopum Remensem et suffraganeos eius contra polygamos, eosve, qui foeminarum rite promiscua haberent connubia (1).

#### SUMMARIUM

1. Quid sit muneri episcopali proprium, -2. Polygamis benedictio non danda. -3. 4. Hortatur episcopos, ut a polygamia regem desistere compellant: 5. et ut pro ereptione Carnutensis episcopi instantiam adhibeant. — 6. Excommunicationi subiicit castella et terram eius, qui eum retinuerit.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, venerabilibus confratribus et coepiscopis, Raynoldo Remensi et suffraganeis eius, salutem et apostolicam benedictionem.

Si sacerdotale, quod geritis, officium consideratione debita pensaretis, tanti facinoris infamia ad aures nostras saltem impunita non pervenisset.

§ 1. Cum enim, domui Israel speculatores a Deo dati, impiis impietates suas annunciare, et pro domo Israel murum opponere deberetis, qualibet ratione vos pati potuisse miramur, ut tam inclyti regni rex, humani pudoris, divini timoris immemor contra ius, contra fas, contra legum et canonum sanctiones, contra totius catholicae Ecclesiae consuetudines, et suam uxorem inordinate relingueret, et propinqui sui coniugem amore sibi nefario copularet (2). Quod factum utique et regni totius confusionem, et Ecclesiarum vestrarum dissipationem portendit, et ad animam vestram redundat infamia. Peccanti enim, cum impedire possis, non contradicere, consentire est.

§ 2. Te autem, carissime confrater Polygamis be-Rainolde, noxa haec maxime impetit pro eo, quod Sylvanectensis subjectus tibi episcopus hoc publici adulterii crimen suo, ut audivimus, firmavit assensu, cum maechis illis benedictionis sacerdotalis manum imposuit. Quod etsi licite nube-

(1) Ex Labbe tom. x, pag. 463. (2) Philippus I Galliae rex Bertam reginam repudiaverat, atque Bertrandam uxorem Folchi comitis Andegavensis nupserat.

Quid sit muneri episcopali propri-

nedictio non danda.

rent, bigamis tamen impendi secundum canones non liceret.

BULLARIUM ROMANUM

Hortatur episcopos, ut a polygamia regem desistere compellant:

Et ut pro ere-

ptione Carnu-

tensis episcopi instantiam

adhibeant.

Excommunicationi subii-

cit castella et terram oius.

qui enm reti-

nuerit.

An. C. 1092

- § 3. Nunc igitur vobis apostolica praecipimus auctoritate, ut his visis apicibus, quod etiam non iubentibus nobis iamdudum fecisse vestra prudentia debuisset, mature convenire curetis regem, et ex Dei, et nostra pariter, et vestra parte instanter commoneatis, arguatis, obsecretis, increpetis, et a tanto tamque horrendo facinore desistere compellatis.
- § 4. Quod si contempserit; et nobis et vobis necessitas imminebit, ut ad ulciscendas divinae legis iniurias pro nostri officii debito accingamur, et Phines gladio Madianitas adulteros perforemus.
- § 5. Eamdem quoque instantiam pro ereptione confratris nostri Carnotensis episcopi adhibete.
- § 6. Quod si monitis vestris, qui eum coepit, obtemperare contempserit, vos et ipsum excommunicationi subiicite, et castellis, in quibuscumque eum retinuerit, et terris eius divinum Officium interdicite; ne similia deinceps in viris huius ordinis praesumantur.
- § 7. Ut Ordinem vestrum diligitis, ita hoc accelerare omnibus modis satagetis. Valete.

Data vi kalendas novembris, anno videlicet Dei Christi mxcii.

Dat. die 27 octobris anno Domini 1092, pontif. anno v.

## XVII.

Siracusana Ecclesia, a Rogerio comite eiectis Agarenis restituta, bonisque aucta, confirmatur, indicta, poena excommunicationis contra eam quomodolibet perturbantes (1).

#### SUMMARIUM

Saracenorum in Sicilia contra christianos persecutio. - Rogerius comes insulam liberat; et Siracusanam Ecclesiam restituit eligens in ea episcopum. — Confirmatur ab Urbano PP. - Sicut et eius bona omnia. Decretum pro eiusdem Ecclesiae liber-

(1) Ex auctog. in Tabulario Ecclesiae huius edidit Roccus Pirrus Sicil. Sac. tom. 1.

tate ab omni vexatione. — Adhortatio ad Rogerium episcopum. — Anathema contra violatores privilegii huius.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Rogerio, Syracusanae civitatis episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis in episcopatu.

Universis fere per orbem christianorum populis notum esse credimus, Siciliae insulam multis quondam et nobilibus illustratam Ecclesiis, opibusque et populo copiosam, multorumque religione effulsisse virorum, et quarundam sanctissimarum martyrum et virginum claruisse martyrio. Verum, peccatis exigentibus, tanta species rerum, tantaque probitas morum ad nihilum subito redacta est; effera etenim Saracenorum gens praefatam insulam ingressa, quoscumque ibi christianae fidei cultores reperit, alios gladio peremit, quosdam exilio deputavit, plures miserabili servitute oppressit, sicque christiana religio per ccc fere annos a Dei sui cultura cessavit. Dominator autem rerum omnium Deus, cuius sapientia et fortitudo, quando vult, regnum transfert, et mutat tempora, quemadmodum ex Occidentis partibus militem Rogerium, scilicet virum et consilio optimum, et bello strenuissimum, ad eamdem insulam transtulit, qui multo labore, frequentibus praeliis, et crebris suorum militum caede, et sanguinis effusione, regionem praedictam a servitute Gentilium opitulante Domino liberavit. Syracusanam itaque Ecclesiam novissime restaurans, venerab. filium nostrum Rogerium Traginensis Ecclesiae decanum consilio episcoporum illius provinciae Pontificem Syracusanae elegit Ecclesiae, nostrisque obtulit manibus consecrandum. Illius igitur piae devotionis affectum sacerdotali studio prosequentes, eiusque iustis petitionibus annuentes, Syracusanam Ecclesiam, cui Deo auctore, Rogeri frater in Christo venerabilis, praesides, tibi tuisque successoribus regendam, disponendam, et, largiente Domino, propagandam praesentis

Saracenorum in Sicilia contra christianos persecutio.

Rogerius comes insulam liberat;

Et Syracusanam Ecclesiam restituit eligeus in ea episcopum.

Confirmatur ab Urbano PP. Sicut et eius bona omnia.

privilegii auctoritate concedimus et confirmamus. Quaecumque igitur a praedicto filio nostro Rogerio comite eidem Ecclesiae concessa sunt, infra hos terminos adiacentia: a castro videlicet Limpiados usque ad flumen Salsum, ubi in mare defluit, sicut ostendit supra intra divisiones castri Ioannis Anaor, indeque tendens ad Mauraneum ascendit ad flumen de Calthaelfar, et vadit inde ad pontem ferreum, tendens Heutbachayn, quod vadit in slumen de Paternione Natenius: et sic hoc flumen currit Visam cadens in mare, inde per maritimam usque Syracusam, Syracusa usque ad castrum Limpiados, quod est Caltha, ubi coepit haec divisio: infra quas divisiones Syracusa est cum omnibus pertinentiis suis Lentina, Nota, Pantegra, Cassibula, Bizinias, Essina, Calthaelfar, Lespexa, Isbarbia, Modica, Sclicla, Anaor, Ragusa, Butera, cum omnibus eorum pertinentiis, et alia castella et casalia, quae infra praedictos terminos aedificata sunt vel aedificabuntur: et quidquid deinceps eidem Ecclesiae iuste a quocumque concessum fuerit, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata manere, praesentis decreti pagina decernimus, et sancimus, ut ex iis omnibus Ecclesiis decimas et consuetudines ecclesiasticas perpetuo habeatis, iura pontificalia. Statuimus, ut nulli omnino hominum liceat praedictam Ecclesiam temere perturbare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia, sicut superius designata sunt, immota perpetuo conscrventur, et integra. Tu autem, frater in Christo carissime, commissum tibi officium debita solicitudine attende: cura in conspectu Dei esse, quod diceris: Luccat lux tua coram hominibus, ut non credentes, tuis bonis exemplis, et assiduis exhortationibus ad Dominum convertantur, et credentes, Deum Patrem, qui in coelis est, glorificent. Si quis vero sacerdotum, regum, principum, ducum, comitum, iudicum, aut quorumlibet saecularium, nostrae confirmationis paginam

Decretum pro eiusdem Ecclesiae libertate ab omni vexatione.

Adhortatio ad Rogerium episcopum.

Anathema contra violatores privilegii huius.

sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem aeternae pacis praemium inveniant. Amen. Amen. Amen. Datum Anagniae per manus Ioannis S. R. E. diaconi cardinalis, kal. decemb. indict. 1, anno domin. incarn. mxciii, pontificatus autem domini PP. Urbani secundi anno vi.

Dat. die 1 decembris anno Domini 1093, pontif. Urbani anno vi.

# XVIII.

Restitutio Atrebatensis Ecclesiae, cui proprium præesse episcopum decernitur (1).

#### SUMMARIUM

In provincia duodecim episcopatus. — Rhemensis Ecclesia metropolis. — Atrebatensis Ecclesiae calamitates. — Postmodum redintegrata. — Quare episcopus ei restituitur. — Quibus civitatibus praeficiendi episcopi. — Lambertus episcopus Atrebatensis confirmatur. — Confirmantur quoque bona omnia ad eamdem Ecclesiam pertinentia. — Limites assignantur Atrebatensi et Cameracensi Ecclesiis. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo fratri Lamberto Atrebatensi episcopo, nostris manibus consecrato, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Liquet sanctorum canonum institutis integram esse provinciam, et metropolitanum proprium debere sortiri, quae duodecim constat episcopatibus. Secundam igitur Belgicam constat integritatem provinciae obtinece, quae duodecim quon-

(1) Ex Spicileg. Dacher. tom. III.

In provincia duodecim episcopatus. Rhemensis Ecclesia metropolis.

Atrebatensis Ecclesiae calamitates,

Postmodum redintegrata.

Quare episcopus ei restituitur.

Quibus civitatībus praefi ciendi cpi scopi.

Lambertus episcopus Atrebatensis confirmatur.

dam scitur episcopos habuisse; et Rhemen-1 sem Ecclesiam iure metropolitanam haberi, quae tot solet suffraganeis eminere. Caeterum, peccatis exhigentibus accolarum, cum irruentibus barberis urbes quaedam detritae sunt, duodecimus ille numerus imminutus est; inter quas Atrebatum, nobilis quondam et populosa civitas, quae per b. Remigium episcopum Vedastum obtinuit, post nonnullorum antistitum obitum episcopalis cathedrae perdidit dignitatem, et per nonnullorum tempora Cameracensi episcopo subdita obedivit. Porro nostris temporibus supernae miserationis respectu praedicta civitas in eiusmodi statu redacta est, ut et populi frequentia, et divitiarum abundantia Cameracensem superet civitatem. Dignum igitur Spiritui Sancto et Auctoritati Apostolicae visum est, ut Atrebatensi Ecclesiae cardinalis restitueretur antistes. Sanctum enim Sardicense concilium statuit, non passim episcopum ordinari, nisi aut in civitatibus, quae episcopos habuerunt, aut quae tam populosae sunt, ut habere mereantur episcopum. In secundo quoque concilio Africano decernitur, ut illa dioecesis, quae aliquando habuit episcopum, habeat proprium; et si, accedente tempore, crescente fide, Dei populus multiplicatus desideraverit habere proprium rectorem, eius videlicet voluntate, in cuius potestate est dioecesis constituta, habeat proprium episcopum. Beatus quoque Gregorius in Sardinia apud Phasianam oppidum secundum pristinum modum reordinari praecepit antistitem.

Et nos ergo Atrebatensis Ecclesiae restitutioni, et Remensis metropolis redintegrationi pro nostri officii debito imminentes, te, frater charissime Lamberte, cleri plebisque consensu electum unanimi, beato Vedasto, et sanctis, qui in urbe ipsa quondam praesiderunt, Pontificibus constituimus successorem. Per praesentis itaque privilegii paginam legitimum perpetuum statuimus, ut Atrebatensis Ecclesia deinceps semper cardina-

lem episcopum sortiatur. Quicquid autem praedictae Ecclesiae beatus Remigius contulit, quicquid antiquis temporibus. dum episcopali dignitate polleret, eam possidere constituit, salvis legalibus institutis, et Romanae Ecclesiae privilegiis, ratum tihi ac tuis successoribus sancimus permanere. In quibus nominatim archidiaconias duas, quarum una Atrebatensis, altera dicitur Obstrevandensis, praefatae Ecclesiae confirmamus; et illos omnino limites inter Atrebatensem et Cameracensem Ecclesias fore praecipimus, quos antiquitus fuisse, vel scriptorum monimentis, vel territoriorum diremptione, vel certis aliquibus inditiis potuerit comprobari; ut, annuente Deo, Ecclesiarum pax nulla occasione turbetur; et, quae pro fidelium salute statuta sunt, perenni tempore inconvulsa stabilitate persistant. Sane si quis in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, iudex, aut persona quaelibet magna vel parva, huius nostri paginam sciens privilegii, contra eam temere venire praesumpserit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

BULLARIUM ROMANUM

Scriptum per manum Boni-Hominis scriniarii sacri palatii. Datum Romae per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis diaconi, x kalendas aprilis indictione 11, anno dominicae incarnationis millesimo nonagesimo (1) tertio, pon-

(1) Lege quarto ut caetera conveniant.

Confirmantur quoque bona omnia ad eamdem Ecclesiam pertinentia.

Limites assignantur Atrebatensi et Cameracensi Ecclesiis.

Solitae clausulae, tificatus autem domini Urbani II Papae, septimo.

Dat. die 23 martii anno Domini 1094, pontif. anno vII.

# XIX.

Sequitur ad populum et clerum Atrebatenses ut episcopum sibi eligant; electo vero onus detrectare interdicitur (1).

## SUMMARIUM

Atrebat. Ecclesia sedes olim episcopalis; — a subiectione Cameracensis vindicata, suos sibi eligat episcopos; — cessata omni persecutione, pristinam dignitatem recipiat (2).

Urbanus episcopus servus servorum Dei, clero et populo Atrebatensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Atrebat. Ecclesia sedes olim episcopalis.

Atrebatensis Ecclesia, una ex nobilioribus Ecclesiis comprovincialibus Remensis metropolis, solemnibus canonum monumentis freta, olim principalis sedes episcopatus fuit, proprium Pontificem habuit, suam dioecesim, et caetera pontificalia iura firmis antiquitate rationum instrumentis obtinuit.

A subjectione Cameracensis vindicata, suos sibi eligat episcopos; Volumus itaque, et apostolica auctoritate praecipimus, ut iugo Cameracensis subiectionis ab Ecclesia vestra excusso, et accepta dignitate primis temporibus rationabili firmitate possessa, cardinalem episcopum, vobis et Ecclesiae vestrae utilem, eligere, et per manum metropolitani vestri consecrare, et Ecclesiae vestrae incardinare studeatis. Ei vero, qui canonico consensu cleri et populi electus fuerit, apostolica auctoritate interdicimus, ne impositam ipsi electionem dissimulatione aliqua huius novae ordinationis subterfugiat.

Cessata omni persecutione, pristinam dignitatem recipiat. Solet enim fieri, ut Ecclesiae persecutionis tempore suis ordinibus, suis populis, subsidiis etiam temporalibus destitutae, aliis temporaliter committantur Eclesiis. Postquam vero iis, quibus imminutae fuerant, Domino donante, abundare coeperunt, pristinam recipiant dignitatem.

Data Romae.....

- (1) Ex Baluzii Miscell, tom, v, pag. 258.
- (2) R. T.

### XX.

Sequitur adiudicatio Atrebatensis et Ostrevannensis archidiaconiarum pro substentatione Atrebatensis episcopi (1).

#### SUMMARIUM

Atrebatensi Ecclesiae pristina dignitas restituitur, excusso iugu Ecclesiae Cameracensis: — Lambertus episcopus electus, consecratur et confirmatur; bonaque adiudicantur: admonitio, ut obedientia, sicuti cardinali episcopo pressetur; — contra inobedientes sententia (2).

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Alardo Atrebatensi, et Bernardo Ostrevannensi archidiaconis, omnibus praepositis et decanis cum omnibus cleris, qui in praedictis archidiaconiis sunt, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolicae Sedis nos compellit auctoritas, universis per orbem terrarum Ecclesiis providere, et sua iura poscentibus paterna compassione succurrere. Quia igitur Atrebatensis Ecclesia, multis iam temporibus propria carens dignitate, Cameracensis Ecclesiae iugum pertulit, dignum profecto duximus, ut propitiante Domino amissa ei dignitas ex Apostolicae Sedis benignitate restitueretur. Neque enim subiectionem Atrebatensis Ecclesiae aliquod Romanae Auctoritatis chyrographum Cameracensibus vendicat: et Atrebatensis populositas longe illam, cui hactenus subdita fuerat, antecedit.

Et canonum itaque decretis, et praedecessorum nostrorum exemplis freti, nunc tandem, annuente Domino, Atrebatensium iustis votis et petitionibus importunis effectum dedimus, et venerabilem virum Lambertum, quem communi assensu electum, ad nos cum communi decreto adduxerant, in episcopum consecravimus; quaeque ad Atrebatensem parochiam antiquitus pertinuisse noscuntur, ipsi et ipsius successoribus perpetuo regenda, et episcopali iure possidendi, privilegii auctoritate confirmavimus; nominatim archidiaconias duas, quarum una Atrebatensis, altera dicitur Ostrevannensis.

- (1) Ex Baluzii Miscell. tom. v, pag. 264.
- (2) R. T.

Atrebatensi
Ecclesiae pristina dignitas
restituitur,
excusso iugu
Ecclesiae Cameracensis:

Lambertus
episcopus electus, consecratur et
confirmatur;

Bonaque adiudicantur. Admonitio, ut obedientia, sicuti cardinali episcopo praestelur;

Vestram ergo dilectionem literis praesentibus admonemus, atque praecipimus, ut ei deinceps tamquam cardinali episcopo, et tamquam B. Petri manibus consecrato, subesse et obedire iuretis; unde et vos, et clericos universos, qui in praedictis archidiaconiis sunt, a professione Cameracensis Ecclesiae absolvimus.

Contra inobedientes sententia.

Si quis vero, huius nostrae constitutionis tenore perspecto, praedicto confratri nostro Atrebatensi episcopo obedire contempserit, quamcumque in eos sententiam ipse episcopali moderamine dictaverit, auctoritatis nostrae pondere firma permaneat.

Data Romae xIII kalendas aprilis. Die 20 martii.

# XXI.

Confirmatio restitutionis oblationum monasterio S. Ægidii in Septimiana, factae per Raymundum comitem Tolosanum (1). SUMMARIUM

Facta per Raymundum comitem restitutio. -Confirmat. - Anathema iis qui altarium oblationes invadunt, iisque qui consentiunt.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, universis episcopis per Gothicam provinciam sidelibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Facta per Raymundum comitem restitutio.

Notum omnibus nobis (2) volumus, quia dilectus filius noster Raymundus Tolosanus comes, tam nostri quam aliorum religiosorum virorum monitis excitatus, et omnipotentis Dei timore compunctus, partem, immo rapinam, quam ex parentum suorum invasione in altari S. Ægidii, et reliquis ipsius Ecclesiae altaribus habere solitus erat, Deo, ac Sanctae Dei Genitrici Mariae, sanctisque apostolorum principibus Petro ac Paulo, et B. confessori Ægidio reddidit. Quae redditio sive dimissio in Tolosana synodo facta est coram legato nostro Bernardo Tolosano archiepiscopo, et pluribus tam episcopis quam abbatibus. Item in festivitate Sancti Ægidii coram eodem legato nostro aliisque quamplurimis episcopis vel abbati-

- (1) Edidit Baluzius Miscell. tom. vi, pag. 382.
- (2) Fortasse volus.

bus, eamdem redditionem cum uxore sua Hervira et filio Bertranoro super altare Beati Ægidii confirmavit, duobus illic nummis Ægidiensis monetae positis. Igitur nos secundum ipsius comitis postulationem, pro sua et parentum suorum salute factum hoc auctoritate apostolica confirmamus; et omnipotentis Dei misericordiam deprecamur, quatenus, quae de rerum ecclesiasticarum usurpatione hactenus admiserunt, sua eis propitiatione indulgeat, et a suorum delictorum vinculis per se, per sanctorum apostolorum, et S. Ægidii merita et preces absolvat. Porro tam ipsum quam eius posteros universos, si altarium oblationem ulterius invadere tentaverint, anathemate subiicimus, et ab universo Ecclesiae consortio segregamus. Quicumque etiam vel ab ipso comite vel ab alio quolibet de oblationibus illis feudum tenet, huius decreti tenore cognito, nisi omnino Ecclesiae reddiderit, eidem anathemati subiaceat. Ipsis etiam monachis sub anathemate in- Anathema iis terdicimus, ne ullo unquam tempore laicorum cuiquam in ipsis altarium oblationibus partem habere permittant; alioquin et qui dederit, et qui receperit, anathemati, quod proposuimus, subiacebit. Data per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, Cremonae, xII kalendas martii, indictione III, anno ab incarnatione Domini mxcv, pontificatus vero domini Urbani Papae septimo.

Dat. die 18 februarii anno Domini 1095, pontif. anno vii.

# XXII.

Monasterium Hirsaugiense Spirensis dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; bonaque omnia eidem confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur monast. huic concessa a Gregorio PP. VII. - Monast. hoc ab Adalberto comite constructum, - Sub protectione Sedis Apost. suscipitar: bona-

(1) Ex tom. 1 Annalium Hirsaugiensium a Tritemio descript.

Confirmatio.

qui altarium oblationes invadunt, iisque qui consentiunt.

que omnia eidem confirmantur. — lmmune declaratur a quacumque molestia etc. — Adalberti diploma ratum habetur. -Abbatis electio monachis asseritur: — Qui dioecesana lege Spirensi episcopo subiiciuntur. — Adalberti filii perpetui monast. eiusdem advocati. — Annuus census Lateranensi palatio persolvendus. — Clausulae.

URBANUS II PP.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gebehardo monasterii Hirsaugiensis abbati, eiusque

Exordium.

Confirmantur monast. huic concessa a Gregorio PP. VII.

Monast, hoc ab Adalberto comite constructum,

Sub protectione Sedis Apost. suscipitur: bonaque omnia eidem confirmantur.

successoribus regulariter substituendis, in perpetuum. Cum universis sanctae Ecclesiae filiis pro Apostolicae Sedis auctoritate ac benevolentia debitores existamus, illis tamen locis ac personis, quae specialius et familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque ampliori religionis gratia eminent, propensiori nos convenit charitatis studio imminere. Unde nos, bo. me. praedecessoris nostri Gregorii formam sequentes, eadem tibi tuisque legitimis concedimus successoribus, quae ipse praedecessori tuo Willelmo et eiusdem monasterio, precibus Adalberti comitis, concessit et confirmavit; qui aeternae retributionis amore succensus, in praedio suo, quod dicitur Hirsaugia, monasterium a progenitoribus suis antiquis constructum, nuper amissa restituens venuste reparavit, et in usus fratrum inibi Deo servientium pluribus possessionibus et redditibus ampliavit. Quam suae liberalitatis institutionem ne ulla in posterum perversorum hominum audacia minuere aut violare praesumat, apostolicae auctoritatis privilegio muniri, et S. R. E. tuitione roborari postulavit. Quamobrem, praefatum monasterium sub Apostolicae Sedis protectione ac tutela specialiter amplectentes, praesentis privilegii pagina statuimus, ut quae hodie idem coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste et canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec nominatim designanda duximus: cellulas S. Gregorii, quae dicitur Richenbac, et S. Martini, quae di-

citur Vischbahaio, et praedium, quod dicitur Gilstein, quod datum est pro cella S. Petri; constituentes, ne vel tu, fili charissime Gebeharde, vel quilibet tuorum successorum, praefatas cellulas destruere, vel ea, quae illis iam concessa sunt seu concedentur, temere praesumatis imminuere. Praeterea decernimus, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, vel eius possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione concessa sunt, usibus omnimodo profutura. Constitutionis quoque immunitatis et libertatis modos, quos praefatus comes illustris Adelbertus scripto suae traditionis inseruit, et regio sigillo imprimi curavit, ad posteritatis cautelam, et arcendos infestantium impetus diligenter statuimus, uti nec de promissis quidlibet negligatur, nec de vetitis quidlibet praesumatur. Obeunte vero te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Deum et beati Benedicti regulam elegerint. Consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes quoque clericorum, oleum sanctum, et caetera ad episcopale officium pertinentia, ab episcopo Spirensi, in cuius estis dioecesi, accipietis, si tamen catholicus suerit, et communionem Apostolicae Sedis habuerit: si ea gratis sine simoniaca pravitate impendere voluerit; alias vero liceat catholicum, quem volueritis, episcopum adire, et ab eo consecrationum sacramenta accipere; qui, apostolica fultus auctoritate, quae postulatis, indulgeat. Advocatum praeterea sive protectorem vobis Gotfridum, praefati comitis Adelberti filium, instituimus, si huiusmodi Deo praestante fuerit, ut Ecclesiae et servis Dei honorem debitum exhibeat, et praedicti monasterii utilis et studiosus defensor fuerit; sin autem, in vestra sit

Immune declaratur a quacumque molestia etc.

An. C. 1095

Adalberti diploma ratum habetur.

Abbatis electio monachis asseritur:

Qui dioecesana lege Spirensi episcopo subiiciuntur.

Adalberti filii perpetui monast. eiusdem advocati.

An. C. 1095 154

Annuus census Lateranensi

palatio persolvendus.

Clausulae.

potestate eligere vestrae Ecclesiae idoneum protectorem, qui sine lucri saecularis exactione id divinae servitutis obsequium strenue ac reverenter exhibeat. Vos igitur, filii in Christo charissimi, oportet regularis disciplinae institutionibus solicitius et devotius insudare, et quanto estis a saecularibus tumultibus liberi, tanto studiosius plane Deo totius mentis et animae virtutibus anheletis; praecipue studentes Romanae Ecclesiae decreta veneranda servare, cuius patrocinio ab omni iugo viventium estis, annuente Domino, praemuniti. Ad indicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis per annos singulos Bizantium (1) aureum Lateranensi palatio persolvetis. Sane si quis in crastinum episcopus et archiepiscopus, imperator aut rex, comes aut vicecomes, iudex, aut persona quaelibet magna vel parva, huius privilegii nostri paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, et eorum, quae concessa sunt vel statuta, quicquam irritum fecerit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, aeterno se innodatum anathemate, et a Corpore Christi, et Ecclesia, ex auctoritate potestatis apostolicae segregatum cognoscat. Conservantibus autem haec pax a Deo et misericordia praesentibus et futuris saeculis conservetur. Amen.

Datum Placentiae per manum Ioannis S. R. E. diaconi cardinalis, vin idus martii, indict. 111, anno Domin. incarnat. mxcv, pontificatus autem domini Urbani Papae Il anno vii.

Dat. die 8 martii anno Domini 1095, pontif. anno vii.

### XXIII.

Narbonensi Ecclesiae primatus asseritur in duas Narbonas, quarum Ecclesiae metropolico iure eidem subiiciuntur (2).

(1) Nummus aureus ab imperat. Constantinopolitanis excusus; quoniam vero Constantinopolis Byzantium antiquis, inde monetae nomen. (2) Ex Chartulario Ecclesiae huius edidit Baluzius in Appendice Actorum ad Petr. de Marca, De Primatibus.

# SUMMARIUM

Exordium. - Bertrandus antea episc. Nemausensis, Ecclesiae Narbonen. praeficitur. -Civitates ei subiectae. - Primatus Narbonensis Secundae. - Pallium Bertrando concessum.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo fratri Bernardo Narbonensi archiepiscopo, perpetuam salutem in Domino.

Potestatem ligandi atque solvendi in caelis et in terra beato Petro eiusque successoribus auctore Deo principaliter traditam illis Ecclesia verbis agnoscit, quibus Petrum est Dominus allocutus: Quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in caelis, et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelis (a). Ipsi quoque, et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio eodem Domino auctore praestatur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, Petre, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos (b). Oportet ergo nos, qui licet indigni Petri Sedem videmur habere, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesia ad aeterni arbitrium Iudicis sic disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem. Fraternitatis igitur tuae iustis petitionibus annuentes, sanctam Narbonensem Ecclesiam, cui divina largiente clementia praesides, possidendam, regendam ac disponendam praesentis tibi decreti pagina confirmamus. Nos enim te in Nemausensi Ecclesia episcopum consecravimus, et exigente necessitate ad tuam te transferri metropolim per suffraganeorum electionem auctoritatis nostrae scriptis permisimus, quod nulli deinceps concedimus permittendum. Has igitur civitates eidem Ecclesiae, tuaeque fraternitati sancimus esse subjectas. Tolosam, Carcassonam, Elnam, Biterrim, Agdam Magalonam, Nemausum Uticem, Lugdevem; salvo tamen in omnibus Sedis Apostolicae iure. Praeterea primatum Primatus Nar-Aquensis metropolis, quae est Nabornensis Secunda, et quidquid dignitatis, vel ho-

Exordium.

Bertrandus antea episc. Nemausensis Ecclesiae Narbonen. praeficitur.

Civitates ei subjectae.

bonensis Secundae;

(a) Matth. xvIII. (b) Luc. xxII.

noris eandem Narbonensem Ecclesiam | Nos quoque praesentis decreti pagina antiquitus iure habuisse constiterit (1).

(1) Quam impensa solicitudine servandam Narbonensis Ecclesiae dignitatem, tuendaque eius bona curaverit Urbanus PP. ex praesenti patet documento. Duas insuper praestat referre epistolas in eamdem rem ab eodem Pontifice datas, quarum prima Raimundo comiti Narbon, atque Aimerico vicecomiti scripta decimas Dalmatio archiepiscopo solvi, bonaque ab hac Ecclesia iniuste a pravis hominibus ablata restitui mandat, altera quam Raynerio S. R. E. cardinali et legato dedit. eiusdem Ecclesiae dignitatem, eiusque auctoritatem in episcopos provinciae Tarraconeñsis tuetur. Illam subiicimus editam a Sammarthanis Galliae Christianae antiquae editionis, tom. 1, pag. 375, tenoris qui sequitur:

### In candem rem.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, clero et populo Narbonensi, Raimundo videlicet comiti atque Aimerico vicecomiti, carissimis filiis, apostolicam benedictionem.

Venientem ad nos reverendissimum filium nostrum Dalmatium vestratem archiepiscopum debita benignitate suscepimus, eiusque religionem et probitatem iamdudum agnoscentes, ipsum dilectioni vestrae Apostolicae Sedis operibus commendamus. Vos ei, ut devoto et catholico patri dilecti filii obedite, reverentiam et debitam subjectionem, ut Domini vicario in omnibus exhibete, decimas unicuique Ecclesiae pertinentes, ex integro reddite, et quaecumque episcopalis iustitiae sunt integra sibi conservate: quae autem vobis ex Deo dixerit, pro Christo enim legatione fungitur inter vos, observans pro Christo ut reconciliemini Deo, ipsum igitur sicut Deum honorantes, et audientes, mores vestros corrigite, a vitiis abstincte. Deo in omnibus placere curate; si enim Deo in omnibus placere studueritis, pastorem profecto placentem Deo habebitis, et summum pro vobis Iudicem interpellans, nisi vestra delicta impedient, copiosius audietur. Eis autem, qui bona Narbonensis Ecclesiae iniuste detinent, et violenter auserunt, inconcussum et inviolabile perpetuo ma-

denunciamus nomine Domini Iesu, et apostolica authoritate praecipimus, quatenus ea archiepiscopo reddant, aut pactum cum eo tale faciant, quod ipsi debeat complacere, ne bona iniuste detinendo et auferendo terrena, et animae incurrant periculum, et bonis priventur aeternis. Quod si nostra praecepta contempseritis, cum iterata ad nos querela pervenerit, nos canonum ultionem, et gladium spiritus afferemus: obedientes vos monitis nostris divina misericordia custodiat (1).

### In eandem rem.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, carissimo atque dulcissimo fratri Rainerio Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali atque legato, salutem et apostolicam benedictionem.

Quantum de tua religione confidentes, qua fide, qua caritate, in partes illas te direxerimus, ipse tu, dilectissime, recognoscis. Age ergo pro spe, quam de tua prudentia gerimus, et negotia quaeque poteris Domino adiuvante canonice definire procura, ea maxime pro quibus specialiter missus es, videlicet quae inter Narbonensem et Tomeriensem abbatem iactantur: veniens siquidem cum Barcinonensi fratre nostro venerabili episcopo reverentissimus frater noster Narbonensis archiepiscopus, quem iamdudum vita et religione spectatum habemus, plurima adversus Tomeriensem abbatem conquaestus est, scilicet, quod ecclesias suae dioecesis saecularibus potestatibus fultus invadat, quod excommunicatos ab eo sine omni eius absolutione recipiat, quod in Iacentii sede sine sui licentia fecerit episcopum consecrari, quodque auditu horrendum est, mortuum sub apathemate

(1) Quod epocham huius epistolae spectat, nulla in eius calce legitur nota chronologica: sed ante annum 1096 datam fuisse dicendum est, cum eo anno obierit Dalmatius archiepiscopus.

Pallium Bertrando concessum. nere decernimus. Pallium autem fraternitati tuae ad missarum tantum solemnia celebranda ex more concedimus; quo in

quendam ab eius monachis extumulatum, et infra suum monasterium tumulatum asseruit. Inter caetera praeiudicium sibi factum de Tarraconensium episcoporum subtractione per Romanam Ecclesiam suppliciter intimavit, cum eos Narbonensis metropolis per annos quadringentos sine alterius Ecclesiae reclamatione possederit. Nostra igitur vice in partibus illis fungens, Tarraconensibus episcopis, nostra auctoritate praecipito, ut interim Narbonensi tamquam proprio metropolitano obediant, donec praestante Domino Tarraconensis restauretur Ecclesia. Toletano autem sicut primati reverentiam exhibeant, donec Narbonensis archiepiscopus se eorum primatem fuisse certa possit auctoritate monstrare. Novit siguidem tua fraternitas primatem a nobis Toletanum sic institutum, ut salva sint metropolitanorum privilegia caeterorum. Abbatem quoque, ut sanctae opinionis virum, commoneto praecipiens, ne ulterius, quae episcopalis iuris sunt, sine episcopi concessione recipiat, et de iniuriis Narbonensi archiepiscopo illatis competenti emendatione satisfaciat: de caetero eum, ut proprium, et sanctae conversationis revereatur antistitem, et pacem cum eo fraternae caritatis inviolabiliter retinere procuret. Tu autem in omnibus romanae auctoritatis memor ita te exhibe, ut nulla de te cuique possit suspicio remanere. Quia vero Nabornensis archiepiscopus privilegia de primatu Ecclesiam suam habuisse memoravit, quae a suo praedecessore translata, se tamen sperat praestante Domino reperturum, tu causam hanc diligenter inquire, inquisitam ad nos referre procura. Quod si privilegiorum nequiverit auctoritas inveniri, tu cum principalibus terrae de restitutione Tarraconensis Ecclesiae stude. Interim tamen Tarraconenses episcopos ei tamquam metropoli-

suscriptis tibi solummodo licebit uti diebus, scilicet diebus in Nativitate Domini, in Epiphania, in omnibus beatae Mariae festivitatibus, in Coena Domini, in Resurrectione Domini duobus diebus, in Ascensione Domini, in Pentecosten, in Nativitate beati Ioannis, in natalibus Apostolorum omnium, in festo beati Martini, in solemnitatibus sanctorum martyrum Iusti et Pastoris, ac Pauli confessoris, in consecratione episcoporum et Ecclesiarum, in ordinatione clericorum. In quo quid ponderis tibi, ac solicitudinis iniungitur, considerare te diligentissime convenit. Huius enim indumenti honor, humilitas, atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas vestra se exhibere festinet in prosperis humilem, et in adversis, si quando venerint, cum iustitia erectam, amicam bonis, perversis contrariam, nullius unquam faciem contra veritatem recipiens, nullius unquam faciem pro veritate loquentem premens, misericordiae operibus iuxta virtutem substantiae insistens, et tamen supra virtutem insistere cupiens, infirmis compatiens, bene valentibus congaudens, de alienis gaudiis tamquam de propriis exultans, in corrigendis vitiis fervens, in fovendis virtutibus auditorum animum demulcens, in ira iudicium sine ira tenens, in tranquillitate autem serenitatis iustae censuram non deserens. Haec est, frater charissime. pallii accepti dignitas, quam si sollicite

tano proprio obedire praecipito. Elenensis quoque episcopi causam diligenter inquirito, et inter Narbonensem archiepiscopum et ipsum iusto omnia iudicio definito. Idem quoque te de Crassensi coenobio inter Narbonensem archiepiscopum et monachos eiusdem coenobii exercere praecipimus (1).

(1) Hanc Raynerio S. R. E. cardinali legato datam exscripsit Baluzius ex chartulario archiepiscopi Narbonensis, et publici iuris fecit in appendice Actorum ad Petr. de Marca, De primatibus. Eam sic accipe.

servaveris, quod foris accepisse ostenderis intus habebis. Fraternitatem tuam omnipotens Dominus per tempora longa conservare dignetur incolumem. Scriptum per manum Petri scrinarii sacri palatii.

Datum Laterani viii idus novembris per manum Lanfranci vicem agentis cancellarii, anno dominicae incarnationis millesimo nonagesimo vii, indictione vii, pontificatus autem domini Urbani II Papae anno x.

Dat. die 6 novembris anno Domini 1097, pontif. anno x.

# XXIV.

Confirmatio immunitatum et privilegiorum omnium Cluniacensis monasterii, et caeterorum monasteriorum eidem subiectorum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Causa privilegii. — Confirmantur libertates atque immunitates omnes Cluniac. monast. hactenus concessae. — Quibus frui quoque decernitur cappella S. Odonis ab Hugone abbate constructa. — Item monasteria et ecclesiae omnes, quae hic enumerantur. — Confirmatur quoque immunitas a subeundis censuris ab episc. vel legatis apostolicis eidem monast. irrogandis. — Usus mitrae etc. pro caeteris abbatibus successuris Hugoni. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, reverentissimo fratri Hugoni, monasterii Cluniacensis abbati, ciusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Cum omnibus sanctae Ecclesiae filiis ex Sedis Apostolicae auctoritate ac benevolentia debitores existamus, venerabilibus tamen personis atque locis, maxime quae Apostolicae Sedi semper specialius ac devotius adhaeserunt, quaeque ampliori religionis gloria eminent, propensiori nos convenit charitatis studio imminere. Tibi ergo reverentissime, ac dilectissime frater, tam ex antiqua Sedis

Causa privilegii.

(1) In Biblioth. Cluniac. edidit Martin. Marrier col. 516.

Apostolicae familiaritate, quam ex nobilissima tuae tuique coenobii religionis reverentia, singularis a nobis debetur praerogativa dilectionis. Quicquid igitur libertatis, quicquid immunitatis, quicquid auctoritatis tibi tuisque successoribus tuoque coenobio per antecessorum nostrorum privilegia concessum fuisse constat, nos quoque huius nostri decreti pagina conferimus, tradimus, confirmamus. Ea propter nos capellae illi, quam in honore et nomine S. Odonis tua strenuitas extra Burgum ad orientalem partem aedificavit, eam omnino libertatem, eam immunitatem praesentis decreti auctoritate concedimus, quam apostolicae memoriae praedecessor noster Gregorius capellis caeteris eiusdem burgi suo privilegio confirmavit.

Ad haec adiicimus, ut monasterium S. Stremonii de Mauxaca, S. Mariae de Verziaco, S. Petri de Viziliaco Alta Petra. monasterium, quod dicitur Sales, numquam tuae tuorumque successorum ordinationi et regimini subtrahantur. Hoc ipsum de universis, quae inferius scripta sunt, monasteriis ecclesiisve statuimus: videlicet in episcopatu Lugdunensi, ecclesia S. Iusti et S. Deuderii, ecclesia de Frontenaico, de Rorterio: in Matisconensi. ecclesia de Meleto, de Otgers, de Saviniaco, de Saniciaco; de Berziaco, ecclesia S. Hypoliti, S. Martini, S. Mariae de Casellis: in Augustodunensi, ecclesia de Morisalt, de Pulignio, de Blanchiaco, de Monte S. Ioannis, de Luciaco, de Crupellis, de Milpont, ecclesia S. Mammetis, S. Cristophori: in Lingonensi, ecclesia S. Eulaliae, S. Ioannis de Laona, de Trualt, de Arcu, de Vandoura, de Marmaissa, de Altars: in Basila, ecclesia Sancti Albani: in Cabilonensi, ecclesia de Viniules: in Arvenensi, ecclesia Sancti Amandi, S. Sepulchri de Lavenna, S. Mariae de Castello, de Canariis, de Montania, de Nigro-Stapulo, de Angerolis, de Arunna: in Viennensi, ecclesia de Artaz, Moras, Mantula Loteng, Monte Castaneto:

Confirmantur libertates atque immunitates omnes Cluniae, monast, hactenus concessae;

Quibus frui quoque decernitur capella S. Odonis ab Hugone abbate constructa;

Item monasteria et ecclesiae omnes, quae hic enumerantur.

in Gratianopolitano, ecclesia de Alavart, de Avalum, de Tejes, de Valbones, de Visilia: in Valentiniensi, ecclesia de Cabetul, de Castellis, de Ales, de Urz: in Diensi, ecclesia S. Sebastiani, Sanctae Eufemiae, Sancti Petri de Trefort, de Arun, de Aurel, de Calcium, de Castellonovo: in Tullensi, ecclesia de Domna Maria, de Frondonis villa: in Metensi, ecclesia de Tihencurt: in Lemovicensi, monasterium, quod dicitur Boort: in Belvacensi, ecclesia Sancti Lupi, Sancti Christophori: in Meldensi, ecclesia S. Mariae de Nantolio: in Parisiensi, ecclesia Sanctae Mariae de Longo Ponte, de Alnes: in Ambianensi, ecclesia Sancti Petri de Lehun: in Morinensi, ecclesia Sancti Michaelis: in Suessionensi, ecclesia Sancti Petri de Cusiaco: in Longobardia, monasterio (1) Sancti Valeriani de Castello Rothobio, Sancti Maioli de Papia, S. Michaelis de Mucharione, Sancti Maioli de Costemola, Sanctae Mariae de Feraria cum omnibus quae in Lomello et Lomellina Gonteranus dedit; ecclesia Sanctae Mariae de Lacu: in Vercellensi episcopatu, monasterio Sancti Petri de Castellitio, Sancti Ioannis de Baina, Sanctorum Ioannis et Pauli de Sandaliano, Sancti Martini de Salamone, Sanctae Mariae de Firminiana, ecclesia de Parione, de Calvallio, Sancti Petri de Sade: in Pergamensi, monasterio Sancti Iacopi de Ponticla cum suis obedientiis, Presiate, Mediolaco, Portiziana, Mauringo, Glariola, Verziliano, Maglo Sala, Vultulina, Sancti Pauli cum his obedientiis, Sanctae Mariae de Sarnecho, S. Petri de Umbriano, Sanctae Trinitatis de Cremina, Sancti Petri de Madegniaco, S. Michaelis de Sencino, Sancti Martini de Rudiliano, Sanctae Iuliae de Cazaco, S. Thomae de Quintiano, Sancti Salvatoris de Valle-Camonicha, Sancti Andreæ Brignano, Sanctae Mariae de Caturi, S. Ægidii de Vergesima: monasterio Sancti Petri de Redingo, Sancti Petri de Provallo cum (1) Forsan monasterium, quod et in seqq.

his cellis, Trigulis, Alfianello, S. Gabrielis de Cremona cum cellis suis quae sitae sunt in Castro Fontanellae, Trigulo, Grumello, Scandalario, Brixiana iuxta Virolam: in Placentia, monasterio Sancti Gregorii cum his cellis, ecclesia Sancti Leonis de Miradulo, S. Laurentii de Cuminiaco: in Laudensi, monasterio Sancti Marci cum his cellis, Sanctorum Firmi et Rustici de Fratta, S. Crucis de Vicodardo, Sanctae Mariae de Calventiano, monasterio S. Ioannis de Vertumade cum suis ecclesiis sanctorum martyrum Cassiani et Hipolyti de Ulzade, Sanctae Mariae de Laveno, et Sanctae Heliae de monte Veglimo cum universis appendiciis et pertinentiis suis.

Haec omnia, vel quae in futurum, Domino adiuvante, iuste poteritis adipisci, tibi tuisque successoribus ita perpetuo regenda, disponenda ac possidenda firmamus, ut nemini umquam liceat eorum aliquid a coenobii Cluniacensis unitate subtrahere. Porro sicut a beatae memoriae Papa Gregorio in romana synodo, et a nobis nuper in Placentina statutum est, eundis conpraesentis privilegii auctoritate decernimus, ut nulli sit archiepiscopo, nulli episcopo, nulli Apostolicae Sedis legato facultas sine certo Romani Pontificis praecepto adversum vos aut vestrum coenobium excommunicationis, aut interdictionis, proferre sententiam, neque vestra, vobis invitis, iudicia ventilare. Dalmaticae, compagorum, chyrothecarum et mitrae usum in festivitatibus octo praecipuis, sicut tibi concessus est, ita tuis quoque successoribus pro tuae religionis ampliori dilectione concedimus. Si qua vero ecclesiastica, saecularisve persona, huius privilegii paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena

Confirmatur quoque imniunitas a subsuris ab episc. vel legatis apostolicis eidem monast. irrogandis.

Usus mitrae etc. pro caeteris abbatibus successuris Hugoni.

Solitae clausulae.

Ad Urbanum

An. C. 1095

PP. delata;

cognita.

fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Amen.

URBANUS II PP.

Datum Placentiae per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvII kal. aprilis, indictione III, anno dominicae incarnationis mxcv, pontificatus autem domni Urbani secundi Papae anno viii.

Dat. die 16 martii anno Domini 1095, pontif. anno viii.

## XXV.

Decretum, ut mortuo Giraldo episcopo Arausicano, nullus in eius locum eligatur; sed haec Ecclesia in pristinam redeat unitatem, et ab episcopo Tricastino regatur (1).

#### SUMMARIUM

Controversia inter Arausicanos et Tricastinos a Gregorio VII examini subiecta; sed non definita; ad Urbanum PP. delata; et in concilio cognita. — Tricastinae Ecclesiae iura ab episcopo prolata. — Gregorii PP. privilegium de unione, ab Alexandro II confirmatur. — Monumenta in contrarium ab episcopo Araus. delata. — Tandem Arausicana Ecclesia Tricastinae pontificio decreto unitur.

# Urbanus episcopus servus servorum Dei.

Ad praesentium notitiam, et futurorum memoriam non latere volumus, quoniam inter Tricastinos et Arausicos diuturna contentio habita est; Tricastinis quidem de unitione, Arausicis vero de parochiacanos et Tri- rum Ecclesiarum divisione, contestantibus. Et concertatio cum reverendissimo Ponexamini subie- tifici Gregorio praedecessori nostro..... Arausici.... literas dirigens, legatum pro huius rei discussione ad eos se missurum pollicitus est; quod tamen postea.... indagare nequivimus. In hac autem suspensione..... G..... Ecclesiam episcopus electus et consecratus est. Tricastinus ergo episcopus Pontio, Aurisicensem Ecclesiam asserens per multos annos a suis

> (1) Ex Sammarth. Gall. Christ. tom. 1. inter Instrumenta Ecclesiae Tricastinae, num. II.

praedecessoribus fuisse possessam, querelam hanc cum ad nostras aures pro multis Ecclesiae Romanae persecutionibus proferre non posset, in pluribus transalpinis conciliis exponi procuravit. Novissime cum ad nostram notitiam pervenisset, nos quoque eam ad concilii proxime Et in concilio celebrandi audientiam differri praecipimus. Interim venerabili fratri nostro Guillelmo Arausicensi episcopo significare curavimus, ut ad synodum veniens, se ad defendendum huiusmodi negotium praepararet. Cum autem venisset, ipse guidem divisionis istius canonicas causas proferre non potuit; Tricastinus vero post diuturnam et plusquam centenariam possessionem, venerabilium Pontificum Romanorum, et Gregorii et Alexandri privilegiis causae suae partes tuebatur. Quare nos de Gregorii decreto, quo ab ipsa fuit Ecclesia potitum, quaedam inter fratres nostros quaestio orta est, placuit alium adhuc definiendae causae terminum adhiberi, in quo et Aurisicensis episcopus, si quam posset, defensionem nancisceretur, et Tricastinae Ecclesiae clerici de eodem privilegio nos jurejurando facerent certiores. Cumque..... convenissent, et confrater noster Arausicensis episcopus, sicut promiserat, non venisset, nec excusationes aliquas praemisisset, et tunc nobis placuit negotii finem in tempus aliud protelari. Caeterum clericis et itineris difficultates, et rerum longa dispendia praetendentibus, nec longiores posse moras pati instantissime proclamantibus, visum est fratribus nostris tam episcopis. guam et nostrae Apostolicae Ecclesiae cardinalibus, ut Tricastinorum clericorum satisfactionem suscipere deberemus. Tres itaque Tricastinae Ecclesiae clerici super Evangelia sacrosancta iurarunt, se vidisse et legisse Romani Pontificis Gregorii bullatum privilegium, Bonifacio Tricastino episcopo attributum, per quod praedictae Ecclesiae fuerant counitae. Cuius videlicet privilegii tenorem secutus s. memoriae Pontifex Alexander II praefatas

Tricastinae Ecclesiae iura ab episcopo prolata.

Gregorii PP. privilegium de unione.

Controversia inter Arausicastinos a Gregorio VII cta;

Sed non definita;

II confirmafor.

Monumenta in contrarium ab episcopo Arans. delata.

Tandem Arausicana Ecclesia Tricastinae pontificio decr. unitur.

Ab Alexandro Ecclesias censuerat sub uno semper episcopo permanere. Post hoc Aurisicensis episcopus cum Ecclesiae suae clericis veniens, eas, quas praesignavimus, Gregorii Papae VII literas detulit; alia quoque chartarum monimenta monstravit, quibus et rerum veritas certius claruit, et Tricastinorum relatio vires accepit. Et nos ergo instrumentis talibus roborati, secundum fratrum nostrorum iudicium, praesenti decreto sancimus, ut defuncto fratre nostro venerabili episcopo, qui ad praesens Aurisicensi Ecclesiae praesidet, utraque mox Ecclesia in pristinam redeat unitatem; nisi forte post proximam, quam praeparante Domino expectamus Pentecosten, infra unius anni spatium.... constiterit, eas certo Romani Pontificis praecepto et decreto fuisse divisas. Alioquin omnis sopiatur.... ut defuncto confratre nostro superius nominato episcopo, eadem Ecclesia ad aliam transeat. Illa vero, quae hactenus prima habita est, et deinceps principatum obtineat: ita tamen, ut episcopus, qui utrique praefuerit, nihil de proventionibus clericorum, reditu, ornatu, ministeriis, quae vel quomodocumque in alterius patrimoniis habentur, modo quocumque, vel occasione qualicumque patiatur imminui. Si quis vero hanc nostrae constitutionis paginam, etc.... Actum Cremonae xvii kal. maii.... anno dom. incarnationis mxcv.

> Dat. die 15 aprilis anno Domini 1095, pontif. anno viii.

#### XXVI.

Caturcensis Ecclesiae canonici confirmantur in professione vitae regularis, quam recens professi erant (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio vitae regularis, ita ut nemini liceat sine licentia e claustro egredi. — Confirmantur bona canonicis a Giraldo Caturcen, conlata — Decretum

(1) Ex original. Ecclesiae Caturcensis edidit Sammarthan. Gall. Christ. tom. 1, inter Instrumenta Eccl. Cature., num. viii.

pro eorumdem bonorum immunitate. -Ecclesiastici honores huius Canonicae canonicorum voto conferendi. - Solitae clau-

## SUMMARIUM

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis Gosberto priori, ciusque fratribus in Caturcensi Ecclesia canonicam vitam professis, et eorum successoribus in eadem religione permansuris, in perpetuum.

Piæ postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utiliter postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur vos, o filii in Christo carissimi, per divinam gratiam aspirati, mores vestros sub regularis vitae disciplina coercere, et communiter secundum Ss. Patrum institutionem omnipotenti Domino deservire proposuistis; nos votis vestris atque petitionibus paterna benignitate impertimur assensum. Vitae quippe canonicae ordinem, quem professi estis, praesentis privilegii auctoritate firmamus; et, ne cui post professionem exhibitam liceat sine lisine prioris seu congregationis licentia de claustro discedere liceat, interdicimus: et tam vos quam vestra omnia Sedis Apostolicae protectione munimus. Vobis itaque, vestrisque successoribus in eadem religione permansuris, ca omnia perpetuo possidenda sancimus, quae venerabilis frater noster Giraldus Caturcensis episcopus ad gubernationis vestrae solatia noscitur contulisse: ecclesiam scilicet S. Iuliani de Bovena, ecclesiam S. Petri de Mortrado, reditus villae, quae dicitur Pardinas, medietatem oblationum ex altari beati Stephani, medietatem census monetae Caturcensis, qui episcopo competere videtur, tertiam partem paratarum, quae porochiani solent episcopo comparari, caetera omnia, quae idem episcopus vel iam vobis contulit, vel in futurum est largiente Domino collaturus. Ea etiam, Decretum pro quae olim ad Caturciensium canonicorum norum immuusum collata, sed post eorum negligentiis detrita, et in manus militum caeterorum-

Exordium.

Confirmatio vitae regularis.

Ita ut nemini centia e claustro egredi.

Confirmantur bona canonicis a Giraldo Caturcen. conlata.

eorumdem bonitate.

Ecclesiastici honores hains Canonicae canonicorum vo-

Solitae clausalae

que saecularium dissipata sunt. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat, eamdem Canonicam temere perturbare, vel eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Illud etiam supranominati episcopi constitutum praesentis to conferendi. decreti pagina stabilimus, ut praepositura, sive archidiaconatus, et caeteri ecclesiastici honores Caturcensis Ecclesiae vestris vestrorumque successorum consiliis ordinentur. Sigua vero in futurum ecclesiastica, saecularisve persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat; reamque se divino · iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; atque a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, et in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.....

.....Ioannis Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, x kal. sept. indict. 111, anno dom. incarnationis mxcv1 (1), ....bani secundi Papae octavo.

Dat. die 23 augusti anno Domini 1095, pontif. anno viii.

# XXVII.

Confirmatio regularis disciplinae canonicorum S. Avenionensis Ecclesiae, qui cum bonis omnibus ad Canonicam ipsam spectantibus sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur (2).

(1) Lege mxcv. (2) Ex Archiv. Arelatensi edidit Sammarth. loc. cit. inter Instrum. Ecclesiae Avenion. n. xIII.

Bull. Rom. Vol. II.

# SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio vitae regularis, — Et bonorum omnium, quae Apostolicae Sedis protectione muniuntur. — Ecclesiae Avenionensis episcopi, praepositi et canonicorum electio penes ipsos canonicos. -Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Silvestro praeposito, et eius fratribus, in Avenionensi Ecclesia canonicam vitam professis, eorumque successoribus, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur vos, o filii in Christo carissimi, per divinam gratiam aspirati, mores vestros sub regularis vitae disciplina coercere, et communiter secundum Ss. Patrum institutionem omnipotenti Deo deservire proposuistis; nos votis vestris paterno congratulamur affectu. Unde etiam petitioni vestrae benignitate debita impertimur assensum, et vitae canonicae ordinem, quem professi estis, praesentis privilegii auctoritate firmamus; et ne cui post professionem exhibitam proprium quid habere, neve sine praepositi congregationis licentia de claustro discedere liceat, interdicimus; et tam vos quam vestra omnia Sedis Apostolicae protectione munimus. Vobis itaque vestrisque successoribus, in eadem religione permansuris, ea omnia perpetuo possidenda sancimus, quae in praesentiarum pro communis victus substentatione possidere videmini, ecclesiam scilicet S. Marthae apud Tarasconem, S. Agricolae de Lupera, et S. Pauli de Palude, S. Dom..... et S. Columbae de Cortedune etc., S. Georgii de Garriga, Pagi de Mairranica partem quartam, et insularum ad ipsum pertinentium. Universas praeterea Avenionensis Ecclesiae praebendas et honores seu dispensationes, quas hodie possidetis vos, qui auctore Domino vitam canonicam ducitis, sive quas clericorum quidam

obtinent, qui necdum propriis obrenun-

Exerdium.

Confirmatio vitae "regularis,

Et bonorum omnium, quae Apostolicae Sedis protectione muniuntur.

Ecclesiae Avenionensis episcopi, praepositi, et canonicorum electio penes ipsos canonicos.

Solitae clausulae. ciaverint, communitatis vestrae usibus confirmamus, quocumque in tempore illas aperiri contigerit: et quaecumque deinceps concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poteritis adipisci. Ad haec decernimus, ut defuncto Ecclesiae vestrae episcopo, successoris electio vestrum potissimum, vestrorumque successorum, qui canonice vixerint, deliberatione persistat. Id ipsum etiam et universae Ecclesiae, seu claustri vestri praepositis, sive dispensatoribus eligendis perpetuo observandum censemus. Si qua sane in crastinum ecclesiastica, saecularisve persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secunda tertiave commonitione, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, et in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem congregationi iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Avenione per manum Iohannis Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvII kal. octob., indict. III, anno dominicae incarnationis MXCV, pontificatus domini Urbani Papae anno octavo.

Dat. die 45 septembris anno Domini 1095, pontif. anno viii.

## XXVIII.

Confirmatio monasterii Aubechiensis in dioecesi Cameracensi, et rerum omnium ad illud spectantium (1).

#### SUMMARIUM

Confirmantur bona a Gerardo ep. monasterio donata: et quae in futurum eidem a quo-

(1) Sammarth. loc. cit. tom. III inter Instrum. Eccles. Camerac. num. xiv.

cumque fidelium conferuntur. — Decretum pro immunitate loci, ac possessionum ad eum pertinentium.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rogerio abbati monasterii, quod situm est in parochia Cameracensi, insula quae dicitur Abbetias, salutem et apostolicam benedictionem.

Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et quae recte statuta sunt, stabilire. Quamobrem, charissime fili Rogeri, tuis petitionibus apostolicae benignitatis aures inclinantes, monasterium Sanctissimae Trinitatis, cui auctore Deo praesides, praesentis decreti auctoritate munimus, et quaecumque bona venerabilis confrater noster Gerardus Cameracensis episcopus, cuius nimirum donatione locus ipse institutus esse cognoscitur, praefato monasterio contulit: quaecumque praeterea quilibet fideles de suo iure concesserunt, vel in futurum Sancti Spiritus inspiratione concesserint, integra semper et illibata manere apostolica auctoritate sancimus. Decrevimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat eumdem locum temere perturbare, vel eius possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Quisquis autem locum ipsum pro divini timoris reverentia vel rebus suis ditare, protegere, vel pro sua facultate exaltare studuerit, omnipotentis Dei misericordiam, et Apostolorum eius gratiam consequatur. Qui vero contra huius nostri decreti tenorem pertinaciter agere tentaverit, Sancti Spiritus gladio plectatur. Datum apud Clarummontem Arverniae per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, 111 kalen. decembris, indict. 111 (1), anno domin. incarnationis mxcv, pontificatus autem domini Urbani secundi Papae anno viii.

Dat. die 29 novembris anno Domini 1095, pontif. anno viii.

(1) Lege IV.

Confirmantur bona a Gerardo episc. nionasterio donata:

Et quae in futurum eidem a quocumque fidelium conferuntur.

Decretum pro immunitate loci, ac possessionum ad eum pertinentium.

## XXIX.

Decretum Urbani II et synodi Claromontanae de primatu Lugdunensi (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Synodus Claromontana, - Ubi actum de primatu Lugdunensi. - Statutum, ut Senonensis archiep. Lugdunensi tamquam primati esset subjectus. - Idem de Rotomagensi et Turonensi. - Senonensis archiep. contumacia. — Quarc officio privatus a synodo. — Tandem a caeteris obtemperatum, et controversia terminata. — Primatus Lugdunensis a Pontif. confirmatur super quatuor provincias. -Poenae contra inobedientes.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Hugoni Lugdunensi archiepiscopo et primati, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Ex Apostolicae Sedis debito, et san-

ctorum canonum auctoritate impellimur,

Exordium,

romontana,

primatu Lug-

dunensi;

Ubi actum de

in omnibus ubique terrarum Ecclesiis prave acta corrigere, recte statuta firmare. Unde cum nos in Galliarum partes venire, Synodus Cla- supernae dispositionis dignatio concessisset, curae nobis fuit apud Clarummontem Arverniae generale concilium convocare. Ibi inter alia, quae ad synodalem audientiam discutienda perlata sunt, fraternitas tua de primatu sanctae Lugdunensis Ecclesiae querelam exposuit, multis iam ante provincialibus conciliis agitatam. Lecta sunt in eodem consessu, eumdem primatum astruentia, Romanae et Apostolicae Auctoritatis privilegia. Cum igitur Richerius Senonensis archiepiscopus pro causa hac die altero respondere praeceptus esset, nullamque excusationis rationem legitimam reddidisset, placuit tamen nobis ex apostolicae mansuetudinis abundantia ad deliberandum de subjectione hac in diem tertium inducias indulgere. Tertio itaque die, cum se ille partim pro negotii gravamine, partim pro aegritudinis occasione, synodali conventui subtraxisset, per legatos requisitus, et obedire renuens,

> adhuc deliberandi inducias flagitabat. Defi-(1) Edidit Sammarth. loc. cit. tom. IV inter Instrumenta Eccles. Lugdun. n. xiii.

nitionis etiam iam imminente sententia. rursus ab Senonis (1) Ecclesiae suffraganeis in diem alterum, ut eum familiarius convenirent, induciae impetratae sunt, ea nimirum pollicitatione praemissa, ut. si etiam ille tunc pertinaciter reniteretur. ipsi tamen definitioni concilii unanimiter obedirent. Porro die iam sexto concilii evoluto, cum ille adhuc inducias expetendo resisteret, ex totius synodi favore et iudicio sancitum est, Senonensem archiepiscopum Lugdunensi tamquam primati subjectionem obedientiamque debere, quia et catalogorum antiquitas, et Sedis Apostolicae idipsum contestabatur auctoritas. Cui profecto sententiae se humiliter obedituros, Senonensis Ecclesiae suffraganei propria quisque voce professus est. Idipsum etiam de Rotomagensi Ecclesia confirmatum est; de Turonensi enim, quia iam a retroactis temporibus sine refragatione obedierat, nulla iam quaestio movebatur. Die vero concilii octavo, tua iterum fraternitas questa est, Senonensem archiepiscopum a legatis tuis, Aganone scilicet Eduensi, et Lamberto Atrebatensi episcopis, admonitum, nullam adhuc Lugdunensi Ecclesiae pro primatu reverentiam profiteri; ea propter nos, toto consentiente concilio, pallii usum, et suffraganeorum obedientiam, donec ipse obediret Senonensi archiepiscopo, interdiximus. In Rotomagensem quoque, qui aberat, eamdem sententiam promulgavimus, nisi inter tres menses, post sententiam cognitam, si quidem viva voce non posset, subjectionem debitam scripto polliceretur. Ipsius itaque suffraganeis, qui praesentes aderant, sententiam nostram debita humilitate suscipientibus, ac obedientiam promittentibus, sic tandem Lugdunensis Ecclesiae querela diuturna annuente Domino terminata est. Per praesentis igitur privilegii paginam Lugdunensi Ecclesiae tuae primatum super quatuor provincias confirmamus, et per eam tibi tuisque successoribus, his

Statutum, ut Senonensis archiep. Lugdunensi tamquam primati esset subiectus;

An. C. 1095

ldem de Rotomagensi et Turonensi.

Senosensis archiep, contumacia.

Quare officio privatus a synodo.

Tandem a casteris obtemperatum, et controversia terminata.

(1) Fortasse Senonensis.

Primatus Lugdunensis a Pontif. confirmatur

super quatuor provincias.

inobedientes.

tantum, qui eo ordine eoque tenore electi vel promoti fuerint, qui per sanctae memoriae Gregorii VII privilegium, praedecessori tuo Gebuino praefixus et praescriptus est. Provincias autem illas, quas vobis confirmamus, dicimus Lugdunensem, Rotomagensem, Turonensem, et Senonensem, ut hae videlicet provinciae condignam Lugdunensi Ecclesiae obedientiam solvant, et honorem, quem Romani Pontifices reddendum esse scriptis propriis praesixerunt, devote humiliterque, salva in omnibus Sedis Apostolicae reverentia et auctoritate. Si qua sane in crastinum ecclesiastica, saecularisve persona, huius privilegii paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Interfuerunt autem definitioni huic archiepiscopi diversarum provinciarum numero duodecim, cum episcopis octoginta, abbatibus nonaginta, et eo amplius. Datum apud Clarummontem Arverniae, per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, kalendis decemb, indict. IV, anno domin. incarnat. mxcv, pontificatus autem Urbani II papae anno octavo.

Dat. die 1 decembris anno Domini 1095, pontif. anno viii.

## XXX.

Confirmatio privilegiorum omnium Turonen. Ecclesiae, ac praesertim, ut in gravioribus causis a solo Romani Pontificis iudicio dependeant canonici (1). (i) Ex Concil. tom. xii, col. 727.

#### SUMMARIUM

Urbanus PP. B. Martini Turonen. Ecclesiam invisit. - Abusus nonnulli illam in Ecclesiam invecti. — Ex apost. privilegiis canonici Ecclesiæ huius soli Romano Pontifici, regi, et Turonen. archiep. obviam ire tenentur, — Quod illis confirmatur. — Ac insuper statuitur, ut graviores causas ad Rom. Pontificem deferant. - Roboratio huiusce privilegii.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, universis sanctae Ecclesiae filiis, salutem et apostolicam benedictionem.

Notum fore volumus tam futuris quam Urbanus PP. praesentibus, quoniam omnium bonorum largitor Deus devotionem nostram ad B. Martini tumulum visitandum sua miseratione perduxit. Quia vero in eiusdem B. confessoris Ecclesia quaedam inoleverant, quae in melius promovenda, salutis falce extirpanda videbantur, nos per septem dies et eo amplius immorati, medicinam animarum, frequentius inter eos intrantes et exeuntes, eis impertivimus; et nobis in omnibus obedientes, et benevolos, Deo aspirante et in eis cooperante, nobiscum experti sumus. Sed quoniam ad nostras aures pervenerat. quod legatos Romanae Ecclesiae susci- nici Ecclesiae pere cum processionis benignitate supersederant: neque etiam eis, videlicet legatis, auctoritas huius Ecclesiae per notitiam privilegiorum eius innotuerat, succensuimus, et graviter eos increpavimus, cur tantam inobedientiae offensionem incurrerent. Illis itaque humiliter nobis scripta patrum nostrorum Romanorum Pontificum praetendentibus, diligenter attendimus eorum privilegia. Et quia praeter apostolicum, et regem, et Turonensem archiepiscopum semel in vita sua. neminem ad processionis susceptionem admittebant, studiose notavimus nostris cardinalibus, Teuzone, Alberto, Gregorio Papiensi, Rausgerio, et Hugone Lugdunensi primate, et aliis tam episcopis, quam aliarum dignitatum personis, praesentibus Brunone Signiensi episcopo, et

B. Martini Turopen. Ecclesiam mvisit.

Abusus nonnulli illam in Ecclesiam invecti.

Ex apost. prihuius soli Rofici, regi. et Turonen, archiep, obviam ire tenentur:

Ingelramno Suessionensis Ecclesiae archidiacono.

Ouod illis confirmatur:

Porro nos tanta auctoritate refecti, eorum antiquam consuetudinem, eorum scriptis suffragantes, auctoritate nostra corroboravimus in praesentia nostrorum fratrum. Et quia filius noster Amatus, Burdigalensis archiepiscopus, unus erat de Legatis Romanae Ecclesiae a Gregorio septimo praedecessore nostro in Gallia destinatus, non ab hac Ecclesiae processionis solemnitate susceptus, unde etiam graviter contra cosdem clericos commotus in Exuldunensi concilio eos excommunicatione perfoderat, eum in concordiam et pacem eorum reformavimus. Neque eos ad ullam satisfactionem, quia auctoritate pollente sese munierant, compulimus: neque qualibet pro tali excessu absolutione purgandos censuimus. Denique quoniam in quibusdam suae Ecclesiae privilegiis proprium eis habere episcopum concessum est, eius vice nos Romano eos sancimus specialiter adhaerere Pontifici, et graviores eorum causas ex eius pendere iudicio.

Roboratio huiusce privilegii.

Ac insuper

statuitur, ut

graviores causas ad Rom.

Pontificem

deferant.

Si quis sane in crastinum cardinalis, aut legatus, aut episcopus, aut quilibet a nostro latere missus, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, et nostram perfringens auctoritatem, processionem ab ipsa sancti confessoris Ecclesia expetierit, si commonitus non destiterit, potestatis honorisque dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata praesumptione cognoscat. Cunctis autem ista servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Amen, amen, amen. Datum Turonis in castello S. Martini per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, secundo idus martii, indictione quarta, anno dominicae incarnationis mxcvi, pontificatus autem domini Urbani secundi Papae nono.

Dat. die 14 martii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

## XXXI.

Trenorciensis monasterii bona, iuraque omnia in tutelam Apostolicae Sedis recipiuntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia ei confirmantur, - Remota cuiuscumque personae vexatione. — Ecclesiae nonnullae huic monast. adjudicantur indicto silentio monachis S. Florentii. - Solitae clausulae. - Urbani PP. subscriptio. — Symbolum Urbani PP.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Trenorciensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Pia postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri; quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio tua ad Sedis Apostolicae portum confugiens, eius tuitionem devotione debita requisivit, nos supplicationi tuae clementer annuimus, et Trenorciense coenobium, cui Deo auctore praesides, cum omnibus ad ipsum pertinentibus, sub tutelam Apostolicae Sedis excipimus. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona, quascumque possessiones catholicorum imperatorum seu caeterorum principum largitione, episcoporum concessione, seu caeterorum fidelium oblatione ad idem coenobium in praesentiarum pertinent, sive in futurum iuste poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel oblationes retinere, minuere, vel temerariis vexationibus inquietare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Caetera etiam, quae per reverendae memoriae Iohannis Papae privilegium Trenorciensi monasterio con-

(1) Ex Chiffleto inter Probat. Hist. Abbatiae

Bona omnia ei confirmantur,

Remota cuiuscumque personae vexatione.

Ecclesiae nonnullae huic monast. adiudicantur inmonachis S. Florentii.

Solitae clau-

sulae.

firmata sunt, confirmamus. Querelam autem monachorum S. Florentii, quam de Ecclesiis Lausduni, Sanctae Crucis videlicet, et Sancti Nicolai, contra te et Ecdicto silentio clesiam tuam faciunt, quamque in praesentia nostra Turonis habitam diligenter pertractavimus, debito fine Deo auctore terminamus: apostolica iterum auctoritate praecipientes, quatenus deinceps nullam tibi vel Ecclesiae molestiam ex his inferre praesumant; sed absque corum inquietudine praefatas Ecclesias tu successoresque tui iure perpetuo possideatis. Siquae sane ecclesiastica, saecularisve persona contra hanc nostrae constitutionis paginam venire tentaverit, potestate, honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, quousque digna satisfactione resipiscat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen. Ego Urbanus Catholicae Ecclesiae

Urbani PP. subscriptio.

Symbolum Urbani PP. episcopus subscripsi. BENEDICTUS DEUS ET PATER DOMINI

nostri Iesu Christi.

Datum Turonis per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis xIII kalendas aprilis, indictione IIII, incarnationis dominicae anno mxcvi, pontificatus autem domini Urbani secundi Papae 1x.

Dat. die 20 martii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

## XXXII.

Confirmatio bonorum omnium, privilegiorum ac libertatum Ecclesiae S. Martini Turonen. (1).

#### SUMMARIUM

Urbanus PP. tumulum S. Martini invisit. -Praebendas in eius Ecclesia pretio acquiri videns, — Clericos ad emendationem sa-(1) Ex Concil. tom. x11, col. 728.

cramento obligavit. - Eos vero soli praeposito subiectos declaravit. - Bona ad eamdem spectantia Ecclesiam confirmat; - Ac insuper libertates omnes eidem in synodo Tussiacensi concessas. - Clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Ecclesiae B. Martini canonicis tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Bonorum omnium largitori Deo gratias agimus, qui devotionem nostram ad B. Martini tumulum visitandum sua miseratione perduxit. Quia vero in eiusdem beati confessoris Ecclesia consuetudo pravitatis eiusmodi inoleverat, ut honores seu praebendae omnes precio acquirerentur, nos locum sanctum emundare ab hac peste execrabili cupientes, religiosos viros ad praemonitionem nostram decrevimus praemittendos, quibus estis fideliter, Domino inspirante, polliciti, et praeceptis omnimodis obedire, et simoniacae pravitatis inquinamenta deserere. Quod et praesentibus nobis per Dei gratiam perfecistis, in nostra tamquam beati Petri manu firmantes, nihil vos ulterius honorum, nihil praebendarum vendituros aut empturos, nec, ut vendantur aut emantur, aliquando consensuros: adiicientes etiam, nullum deinceps in canonicorum numerum admittendum, nisi eamdem sponsionem iureiurando firmaverit. Quae videlicet universa nos sanctorum apostolorum auctoritate firmavimus, et violatores omnes anathematis mucrone confodimus. Et praeteritorum igitur gratiae respondentes, et futurorum spem longe meliorem gerentes, secundum praedecessorum nostrorum Romanae Ecclesiae Pontificum privilegia, vos in spirituales filios Apostolicae Sedis assumpsimus: et eadem auctoritate statuimus, nullum Pontificum, nullum regum, nullum cuiusque dignitatis aut ordinis, praeter praepositos vestros, in vestra Ecclesia vel eius pertinentiis potestatem aut dominium exercere; ut Romanae Ecclesiae praecepta servantes, Romanae Ecclesiae libertate

Urbanus PP. Praebendas in eius Ecclesia pretio acquiri videns,

Clericos ad emendationem sacramento obligavit.

Eos vero seli praeposito subiectos declaravit.

tumulum S. Martini invisit.

An. C. 1096

perpetua gaudeatis, salvo nimirum iure seu | consuetudine, quam hactenus erga vos Turonensis noscitur archiepiscopus habuisse.

Bona ad eamdem spectantia Ecclesiam confirmat;

Quaecumque igitur venerabilis illa B. Martini Ecclesia legitimo iure vel Pontificum collatione, vel regum, vel principum liberalitate, vel fidelium oblatione possidet, seu in futurum praestante Domino iuste poterit et canonice adipisci, firma vobis semper et illibata permaneant. Nullus in villis aut mansionibus sive territoriis, sive ecclesiis, aut pagis, ad vestram Ecclesiam pertinentibus, invitis vobis, iudicia agere, ingenuos servosve saeculi potestate constringere, nec teloneum aut naulum (1) praesumat exigere. Possessionum vero vestrarum decimae seu novae in pauperum usus omnino proficiant. Episcopus autem, in cuius dioecesi eædem possessiones sunt, ordinandorum clericorum tantum curam gerat: nihil de caetero gravaminis clericis inferat: nec Ecclesiarum altaria vel alia bona, per regalia praecepta vobis antiquitus data, et Pontificum romanorum privilegiis confirmata, vel aliis dare, vel venalitate distrahere, vel modo quolibet alienare praesumat.

Ac insuper libertates omnes eidem in synodo Tussiacensi concessas.

Clausulae.

Quidquid praeterea libertatis, quidquid immunitatis, vel praedecessores nostri Romani Pontifices, vel Turonenses archiepiscopi, vel Gallicanarum Ecclesiarum apud Tussiacum in Tullensi parochia generalis synodus congregata, pro B. apostolici confessoris Martini reverentia vestrae Ecclesiae vestrisque praedecessoribus contulerunt, nos praesentis decreti pagina confirmamus. Et quia in quibusdam vestrae Ecclesiae privilegiis proprium vobis habere episcopum concessum est; nos eius vice Romano vos sancimus specialiter adhaerere Pontifici, et graviores vestri causas ex eius pendere iudicio. Si quis sane in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, imperator, aut rex, prin-

(1) Teloneum; licet sit locus in quo teleonarius suas ex teloneis coactas pecunias asservet (Du Cange); hic tamen pro ipsa pecunia accipitur. -Naulum, quaevis exactio de novo imposita (Du Cange).

ceps, aut dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat; atque in extremo iudicio districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Pictavis per manus Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, IV kalendas aprilis, indictione IV, anno dominicae incarnationis mxcvi, pontificatus autem domini Urbani secundi Papae nono.

Dat. die 29 martii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

## XXXIII.

Decretum, ut abbas Cormeriacensis sumat baculum pastoralem ex sepulchro B. Martini (1).

Urbanus episcopus servus servorum Dei.

Series facti.

Querelam de Cormaricensi coenobio, inter B. Martini canonicos, et illius loci monachos diutius agitatam, qualiter in conspectu nostro archiepiscoporum abbatumque iudicio definita sit ad utrorumque quietem perpetuam, nostrae authoritatis literis praecipimus annotandum. Lectis enim in conspectu publico B. Martini privilegiis, ipsius etiam coenobii monimentis, patuit, locum illum ex supradictae Ecclesiae stipendiis canonicorum ipsorum studio füisse aedificatum; qui postea per Andegavensem comitem advocatiae seu defensionis occasione, ex canonicorum potestate sublatus est. Ex considentium

(1) Ex Dacher. Spicileg. tom. IV.

igitur fratrum, qui nobiscum Turonis ad ecclesiastica negotia finienda convenerant, deliberatione atque iudicio, Cormaricensis abbas Guido baculum non ordinate acceptum B. Martini canonicis reddidit; qui mox super B. Martini tumulum positus est: postea tamen ex eodem tumulo eidem abbati, quia religiosae conversationis habebatur, restitutus est. Perpetuo itaque decreto ratum esse praecipimus, ne deinceps in Cormaricensi coenobio aliter eligatur, quam in supradictae Ecclesiae privilegio continetur. Electus autem supradicto tenore, de B. Martini sepulchro baculum sumat: item defuncto abbate semper ad eumdem locum baculus referatur, ut super illa sanctissima Confessoris apostolici membra, communi decani et capituli iussu, signum illud pastoralis regiminis semper accipiatur, salvo Turon. archiepisc. iure, quod in abbatis ordinatione secundum communem Ecclesiae consuctudinem exercendum est. Si quis sanctae constitutioni huic obviam ire, et Cormaricense coenobium ecclesiae B. Martini subtrahere tentaverit, apostolicae indignationis gladio, et S. Spiritus iudicio feriatur. Signum Urbani Papae.

sulae.

Urbani PP. II

decretum.

Subscriptio

Sig. Hugonis Lugdunensis Sig. Rodulphi Turonensis Sig. Guidonis Viennensis archiepisc. Sig. Hildeberti Bituricensis Sig. Amati Burdegalensis Sig. Heuzonis Sig. Alberti cardinales. Sig. Gregorii Sig. Iuonis Carnutensis Sig. Goffredi Andegavensis Sig. Hoelli Cenomanensis Sig. Moruani Venetensis episcopi. Sig. Benedicti Nannetis (1) Sig. Guillelmi Arvernensis Sig. Brunonis Signiensis Sig. Marobodi Redonensis electi. Sig. monachorum Cormaricensium, Simonis prioris Bernerii.

(1) Forte Nunnetensis.

Sig. Matthaei praepositi.

Sig. Burcardi praecantoris S. Martini.

Sig. Fulcherii praepositi.

Sig. Sichardi praepositi. Sig. Alexandri subdiaconi.

Datum Pictavis per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, m kalendas aprilis, indictione IV, anno Domini MXCVI, pontificatus Urbani Papae IX.

Dat. die 30 martii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

## XXXIV.

Ad Tolosanum, Agennensem, Caturcensem, et Lactoratensem episcopos, ut restitui curent Ecclesias, et bona Moysiacensi ablata monasterio, pro cuius immunitate et regimine nonnulla decernuntur (1).

## SUMMARIUM

Movsiacense monasterium magnae famae propter regularem disciplinam: — Postea suo ex splendore lapsum: — Tandem Cluniac. abbatum industria restitutum: - Suis in bonis confirmatur sub dominio eorumdem. — Enumeratio huiusmodi bonorum. — Non abbas, sed prior eligendus. - In abbatiis vero Moysiacensi subjectis non eligendi abbates nisi praevio Moysiacensis consensu. — Ecclesiae et hona huic monasterio ablata. - Quae ei restituenda fore praecipitur sub anathematis poena.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis fratribus et coepiscopis, Isarno Tolosano, Simoni Agennensi, Gerardo Caturcensi, Raymundo Lactorensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Fraternitatem vestram non ignorare credimus, quod Moysiacense monasterium magnae famae, magnaeque fuerit excellentiae. Postmodum vero, cum illic habitantium negligentia religionis gloria decrevisset, substantiarum quoque copia diminuta, et pene ad nihilum redacta est. Gratias autem Deo, qui nostris temporibus per Cluniacensium abbatum industriam, religionem in eodem loco abolitam repa-

(1) Ex Cartularii Moysiacensis fragmento edidit Sammarth inter Instrumenta Ecclesiae Cadurc. num. xxv.

Moysiacense monasterium magnae famae propter regularem disciplinam;

Postea suo ex splendore lapsum;

Tandem Cluniac, abbatum industria restitutum;

An. C. 1096

Suis in bonis confirmatur sub dominio corumdem.

Enumeratio huiusmodi bonorum.

Non abbas, sed prior eligendus.

In abbatiis
vero Moysia—
censi subiectis
non eligendi
abbates nisi
praevio Moysiacensis consensu.

Ecclesiae et bona huic monasterio ablata;

rare dignatus est. Oportet ergo et vestram | fraternitatem pro beatorum Petri et Pauli devotione, quorum nomini locus ipse dicatus est, operam dare, quatenus antiquarum possessionum substantiam recipere, et quas in praesenti tenet, firmiter ad usus servorum Dei ibidem manentium (1) mereatur. Proinde abbatias vel monasteria, quas et quae nunc usque tenuerunt vel tenent, confirmamus Ecclesiae Moysiacensi apostolica auctoritate, ut possideant et teneant sub dominio (2) Asiniacensis abbatis; scilicet in episcopatu Tolosano abbatiam Lezatensis: in Aginensi abbatiam S. Gervasii Exiensis: in Elenensi, Sanctae Mariae Arulensis: in Girundensi, Sancti Petri Campi-Rotundi. Sed in hac constituimus et mandavimus, ut non ibi amplius abbas ordinetur; sed a Moysiacensi abbate ibi prior praeponatur. Prioratum etiam Sanctae Mariae Tolosae, Sancti Petri de Coquinis, et Sancti Genii Nirtorensis, et Durivelleris, et Villae-Novae in Ruthunensi pago, et conquetas cum appendiciis suis, et omnia, quae nunc in praesenti tenent, ut in aeternum possideant in pace, volumus et mandamus; et haec ex beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate et nostra; adiicientes haec, ut in abbatiis supranominatis sine Moysiacensis abbatis consilio et voluntate abbas nullatenus eligatur, vel ab aliquo ordinetur; quod si contigerit ausu temerario ab aliquo fieri, eligentes, ordinatus et ordinator excommunicentur, et a suis ordinibus ex beati Petri auctoritate sub anathematis interminatione deponantur.

Conqueruntur etiam ipsi fratres Moysiacenses, plurimas sui iuris Ecclesias a laicis hominibus occupari; in Tolosano quidem episcopatu ecclesiam S. Martini de Maurago, S. Iuliani, S. Rustici, ecclesiam de Affiniaco, de Corduba, de Bisingis, de Monte-Beterio: in Aginnensi ecclesiam Sancti Amantii de Tarrago, de Verbegarria, de Anganiaco: in Catur-

(1) Deest fortasse tenere. (2) Lege Cluniacensis.

Bull. Rom. Vol. II. 22

censi ecclesias Sancti Martini, et Sancti Vincentii de Anteiaco, Sancti Petri de de Boilo, Sancti Theodori de Linaco, Sanctae Liberatae, Sancti Amantii, Sancti Martini, et Sancti Petri de Catex. Sancti Saturnini de Bas, Sancti Iohannis de Persica, ecclesiam Sancti Saturnini, quae coniuncta est ecclesiae Sancti Petri; ecclesiam de Titiaco, Sancti Petri de Burgarias, Sanctae Mariae de Troilo, ecclesiam de Cogornoco, de Gratacumba, Sancti Lupi de Malausa, ecclesiam cum curia, quae dicitur Fals; ecclesiam de Arduno, ecclesiam Sancti Sulpitii, Sancti Mauritii: in Lactorensi episcopatu, in parrocchia Limana, ecclesiam de Sarraciaco, de Flamalingis, de Aliciano, de Orriols, ecclesiam Sancti Martini, Sancti Quiriaci, Sancti Hilarii, Sancti Saturnini, Mansionis villam. Vestram igitur prudentiam literis praesentibus exhortamur, atque praecipimus, ut supradictarum Ecclesiarum occupatores pro vestri officii debito commoneatis; et quae Dei servis vel ipsi vel ipsorum parentes perperam abstulerunt, restituire compellatis. Quod si vestris noluerint commonitionibus obedire. noverint se beatorum apostolorum indignationem, sicut ecclesiasticarum rerum pervasores, in pervasione ipsa contumaciter permanentes habere, et excommunicatos esse. Data Tolosae nonis maii indict. IV, anno dominicae incarnationis mxcvi, per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis.

> Dat. die 7 maii anno Domini 1096, pontif. Urbani anno ix.

# XXXV.

Urbanus PP. II in concilio Nemausensi controversiam inter Conchenses monachos et Figiacenses componit, et utrique monasterio proprium abbatem indulget (1).

(1) Ex Sammarth. loc. cit. num. xxxvIII.

Quae ei resti duenda fore praecipitur sub anathematis poena. 170

#### BULLARIUM ROMANUM

Series facti. — Gregorii VII decretum pro unione utriusque monasterii. - Discordia unde profecta. — Quaestio in Nemausensi synodo agitata. — Sententia in ea lata. —

SUMMARIUM

Confirmatio sententiae eiusdem.

#### Urbanus servus servorum Dei

Series facti.

Gregorii VII decretum pro unione utriusque monasterii.

Discordia unde profecta.

> Quaestio in Nemausensi synodo agitala.

Scutentia in ea lata.

Cum pro negotiis ecclesiasticis in partes Galliae venissemus, apud Arverniam largiente Domino plenariam synodum convocavimus. Illic a Conchensis monasterii fratribus reverendae memoriae Gregorii septimi Papae literae praesentatae sunt, praecipientes, Figiacense coenobium Conchensi coenobio uniendum; et quia per idem tempus utrique loco abbates proprii praesidebant, alterutro defuncto, eum, qui superstes esset, utrique monasterio praeferendum. Conchensis itaque coenobii abbas, quia contra literarum ipsarum tenorem substitutus fuerat, in eodem concilio depositus, et Figiacensis, qui supervixerat, utrique loco praelatus est. Coepit ergo inter utrumque monasterium discordia tanta versari, ut et bona plurima distraherentur, et animarum salus detrimentis maximis pessundaretur. Praeterea, cum ad aures Cluniacensis abbatis huiusmodi constitutio pervenisset, coepit supradictas Gregorii Papae literas tamquam subreptitias calumniari, et definitionem eiusdem negotii se praesente aliter perpetratam testari, quandoquidem ab eodem Pontifice Figiacensis locus Conchensi monasterio per privilegium fuerit superpositus. Igitur cum, largiente Domino, tertio per instantiam nostram apud Nemausum synodus convenisset, coepit eiusdem negotii quaestio graviter agitari. Post longum vero super hac re episcoporum abbatumque tractatum, placuit cum pro apostolici privilegii conservatione, tum pro communi monasteriorum salute, ut utrique loco, sicut ante fuerat, abbas cardinalis restitueretur; et tam Figiacenses monachi quam Conchenses sub proprii abbatis cura deinceps et provisione loc. saepe cit. num. cccxiv.

persisterent. Et nos igitur commune concilii decretum apostolicae auctoritatis pon- sententiae edere confirmantes, definitionis huius ordinem perpetuo permansurum, nostri nominis literis annotari, et sigilli nostri praecipimus. impressione firmari. Si quis autem huiusce definitionis tenorem temerario ausu fuerit conatus infringere, sciat se apostolicae indignationis ultionem incurrere, et detrimentum sui ordinis vel officii invenire. Actum in concilio apud Nemausum in ecclesia Sanctae Mariae, septimo idus iulii, anno dominicae incarnationis mxcvi, indictione iv, anno vero pontificatus domini Urbani Papae secundi, nono. Datum apud Vallem Flavianam, in monasterio Sancti Ægidii idus iulii.

Dat. die 15 iulii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

# XXXVI.

Confirmatio bonorum monasterii Rivipollensis, cui nonnulla immunitatis ac exemptionis privilegia conceduntur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Bona ad monast. spectantia confirmantur. - Enumeratio huiusmodi bonorum. — Molestiam ullam aut vim illi inferre omnino interdicitur. — Abbas per monachos eligendus. — Monasterii omnimoda exemptio ab ordinarii iurisdictione. - Sepulturam ibidem statuere cuicumque liberum. — Missas publicas ibidem celebrare nec episcopus possit sine abbatis consensu. — Poenae contra inobservantes.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bernardo abbati venerabilis monasterii Sanctae Mariae, quod Rivipollense dicitur, in comitatu Ausonensi inter duo flumina constitutum, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur, pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti auxiliante Domino providere. Eapropter

(1) Ex Archiv. monasterii huius edidit Baluzius

Confirmatio

Exordium.

Rona ad monast. spectantia confirmantur.

Enumeratio huiusmodi bonorum.

petitionibus tuis, fili in Christo carissime | suis per antecessorum nostrorum privi-Bernarde, non immerito annuendum esse censuimus, ut Rivipollense monasterium, cui Deo auctore praesides, ad praedecessorum nostrorum Sergii et Agapiti exemplar Apostolicae Sedis privilegio muniremus. Per praesentis igitur decreti paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque hodie idem coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus nominibus adnotanda: ecclesiam Sancti Petri eidem monasterio adiacentem cum caeteris ei subjectis ecclesiis: in castro Cervasiae ecclesiam Sancti Martini, cappellam Sancti Nicolai, cellam (1) Sancti Petri cum ecclesia castri de Monte Palatii, cellam Sancti Quintini, monasterium Sanctae Mariae, quod dicitur Gulterii, Sancti Andreae inter Pontonos, Sanctae Mariae de Panizariis, Sanctae Mariae de Monte Serrato, ecclesiam Sancti Stephani de Ripa de Grannollariis, Sancti Stephani de Ripa cum alodiis Bernardi vicecomitis, quae coenobio delegavit: mercati vero, quod penes idem monasterium fieri consuevit, teloneum, et omnem iustitiam tibi tuisque successoribus confirmamus: castrum quoque Menslei cum terminis et pertinentiis suis, castrum de Torsa cum ecclesiis et dominicaturis (2), et portibus maris, piscationibus, et omnibus sibi pertinentibus: piscationes aquarum de Tezer a Ripa Mala usque ad Spatam, et de slumine Freverii a ponte Corba usque Tezer: omnem etiam dominicaturam, quam Bernardus Bisuldunensis Beatae Mariae tradidit tam in Rivipollensi valle, quam in aliis locis: quicquid praeterea possessionum, villarum, sive ecclesiarum, cum decimis, primitiis vel oblationibus

(1) Cellae vox crebro pro Monasteriolis, seu, ut olim vocabant, Abbatiolis vel Obedientiis, quae maioribus suberant, sumitur, ut in praes. diplom. et in plur. aliis. (R. T.) (2) Dominicatura, dominium, proprium, proprietas. (R. T.)

legia in quibuslibet regionibus possidetis: quicquid authenticis Pontificum scriptis, vel principum, vel quorumque fidelium iuste et legaliter vel in praesenti habetis, vel in futurum Domino largiente habituri estis, saepefato Beatae Mariae monasterio confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius subditos praeter abbatis et fratrum voluntatem saeculari iudicio vel potestate constringere, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia, vel violentia proponatur, nisi quem fratres communi assensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes clericorum ipsius loci vestri, seu monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a quocumque volueritis catholico accipietis episcopo. Ad haec adiicimus, ut episcoporum quilibet claustrum ipsum, et illic Domino servientes, temerario ausu excommunicare, sed neque capellas, quae circa ambitum monasterii sitae sunt, sine Romani Pontificis vel legati eius audientia interdicere vel excommunicare non debeat; neque caeteris ad vos pertinentibus locis sine certis causis praeiudicium canonicae ultionis inferre. Sepulturam sane eiusdem loci omnino liberam esse decernimus, ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et externae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Missas quoque publicas praeter abbatis et fratrum voluntatem in eodem monasterio ab episcopo celebrari, vel stationes fieri prohibemus, ne forte in servorum Dei

Molestiam ullam aut vim illi inferre omnino interdicitur.

> Abbas per monachos eligendus.

Monasterii omnimoda exemptio ab ordinarii iurisditione.

Sepulturam ibidem statuere cuicumque liberum.

Missas publicas ibidem celebrare nee episcopus possit sine abbatis consensu.

BULLARIUM ROMANUM

Poenae contra

recessibus, popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Si quis igitur in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, huius decreti paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertioque commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iuxta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum in monasterio Sancti Ægidii per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvII kal. augusti, indictione IV, incarnationis dominicae anno mxcVI, pontificatus autem domini Urbani secundi, nono.

Dat. die 16 iulii anno Domini 1096, pontif. anno IX.

# XXXVII.

Idem omnino privilegium pro monasterio Balneolensi (1).

## SUMMARIUM

Proœmium. — Confirmatio bonorum ad monasterium spectantium; — Quae hic enumerantur. — Confirmatio quoque privilegiorum omnium. — Decretum immunitatis a quacumque molestia etc. — Abbas a monachis eligendus; — quibus liberum quoque sit altarium consecrationes et etericorum ordinationes a quocumque libuerit episcopo petere. — Iidem ab ordinario epicopo excommunicari non possint, nisi consentiente Romano Pontifice; ab eius enim iurisdictione sint omnino liberi. — Sepulturam in monasterii ecclesiis statuere cuicumque sit liberum. — Poenae contra violatores privilegii huius.

(1) Edidit ex Cartulario monast. huius Baluzius loc. cit. num. cccxv.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Benedicto abbati venerabilis monasterii sancti protomartyris Stephani, quod situm est in loco qui Balneolis dicitur, in comitatu Bisuldunensi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti auxiliante Domino providere. Eapropter petitionibus tuis, fili in Christo carissime Benedicte, non immerito annuendum censuimus, ut Balneolense monasterium, cui Deo auctore praesides, Apostolicae Sedis privilegio muniremus. Per praesentis ergo privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque hodie idem coenobium iuste possidet, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant: parochia videlicet de ipsa valle Balneoli, ecclesia Sancti Benedicti et Sancti Petri de Agemal, Sancti Romani de Millanicas cum cimiterio suo, Sancti Christophori, Sancti Iacobi cum decimis et primitiis suis, et cum medietate decimarum seu primitiarum de Villa Figerolis et de Eremitanis, ecclesia Sanctae Mariae, Sancti Laurentii cum cimiterio de Porcarii, ecclesia Sancti Mauritii de Calvis, Sancti Quirici, Sancti Martini de Campo Maiori in valle de Milliariis. ecclesia Sancti Petri, Sancti Andreae de Ritulis, Sancti Vincentii de Saliente, Sancti Iuliani de Augustino, Sanctae Mariae de villa Azert, Sancti Martialis de Quarantela, cella Sanctae Mariae de Rivo d'Azar cum decimis, oblationibus ac caeteris pertinentiis suis: in comitatu Petralatensi ecclesia Sancti Martini, Sancti Silvestri: in valle Mala, cella Sancti Ioannis de Crosis, Sancti Cypriani de Pineta, cum decimis, oblationibus, et caeteris earum pertinentiis: in comitatu Empuritanensi, cella Sanctae Crucis, Sancti Nicolai cum cimiteriis, et alodiis suis, et castrum Calepodium cum pertinentiis suis: in comitatu Gerundensi, ecclesia

Proemium.

Confirmatio bonorum ad monasterium spectantium;

Quae hic enumerantur.

servientes, temerario ausu, aut sine Ro-

mani Pontificis vel legati eius audientia

interdicere vel excommunicare non de-

beat, neque caeteris ad vos pertinentibus

locis sine certis causis praeiudicium canonicae ultionis inferre. Missas vero pu-

blicas praeter abbatis et fratrum volun-

tatem in eodem monasterio per episcopum

celebrari, aut stationes fieri, vel ad agendas

causas populares conventus aggregari

prohibemus, ne in servorum Dei reces-

sibus, popularibus occasio praebeatur ulla

conventibus. Sepulturam quoque eiusdem

loci omnino liberam esse sancimus, ut

eorum, qui illic sepeliri deliberaverint,

devotioni, et extremae voluntati nisi

excommunicati sint, nullus obsistat. Si

qua igitur in crastinum ecclesiastica sae-

cularisve persona, huius decreti paginam

sciens, contra eam temere venire tenta-

verit, secundo tertiove commonita, si non

satisfactione congrua emendaverit, pote-

statis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacra-

tissimo Corpore et Sanguine Dei et Do-

mini Redemptoris nostri Iesu Christi

aliena fiat, atque in extremo examine

districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem

eidem loco iusta servantibus sit pax

Domini nostri Iesu Christi; quatinus et

hic fructum bonae actionis percipiant, et

apud districtum Iudicem praemia aeternae

pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Confirmatio quoque privi-

legiorum omaium

Decretum im-

munitatis a

quacumque

municari non consentiente Romano Pontifice;

An. C. 1096

Ab eius enim iurisdictione sint omnino liberi.

Sepulturam in monasterii ecclesiis statuere cuicumque sit liberum.

Poenae contra violatores privilegii huius.

Sanctae Mariae de Fenestris, Sancti Felicis de Buada cum decimis, oblationibus et caeteris earum pertinentiis: in comitatu Barchinonensi, monasterium Sancti Martialis de Monte Signi: in Tazilano ecclesia Sancti Salvatoris: mercati quoque, quod penes vestrum coenobium fieri solet, teloneum, et omnem iustitiam, tibi tuisque successoribus confirmamus. Quicquid praeterea vel per antecessorum nostrorum Apostolicae Sedis Pontificum privilegia, vel per authentica regum, seu principum scripta, vel ex quorumcumque fidelium oblationibus loco vestro iuste et legaliter collatum est, vel in futurum largiente Domino habituri estis, ratum vobis et integrum servari praecipimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut praeter abbatis et fratrum molestia etc. voluntatem eorum familiam saeculari iudicio et potestate constringere, aut coenobii possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc eiusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes clericorum loci vestri, seu monachorum, qui ad sacros fuerint ordines promovendi, a quocumque volueritis catholico accipietis episcopo, sicut a nonnullis praedecessoribus nostris monasterio vestro est concessum, et a comprovincialibus est episcopis confirmatum. Ad haec adiicimus, ut episcoporum

quilibet claustrum ipsum, et illic Domino

Abbas a mopachis eligendus;

quibus liberam quoque sit altarium consecrationes et clericorum ordinationes a quocumque libuerit episcopo petere.

Iidem ab ordinario episcopo excom-

Datum in monasterio Sancti Ægidii apud vallem Flavianam per manum Ioannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvi hal. augusti, indictione quarta, incarnationis dominicae anno mxcvi, pontificatus autem domni Urbani secundi Papae, nono.

Dat. die 17 iulii anno Domini 1096, pontif. anno ix.

#### XXXVIII.

Confirmatio bonorum, et donationum omnium, factarum vel in posterum faciendarum Iuviniacensi monasterio, cui privilegia immunitatis ac Apostolicae Sedis protectionis conceduntur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub Apostolicae Sedis protectione recipitur, — eique bona omnia confirmantur. — Decretum immunitatis a quacumque vi, vel molestia; et libertatis in abbatissae electione: adhibito tamen episcopi dioecesani consilio. - Advocatus ab abbatissa eligendus: -Qui tamen, sicut et abbatissa, nihil a Monast. quoquomodo alienare possit. — Census annuus Sedi Apost. persolvendus. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectae filiae Halburgi (2) abbatissae monasterii Iuviniacensis, et caeteris, quae post eam regulariter in elusdem monasterii regimine substituendae sunt.

Exordium.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum maxime, quae eius Sedi specialius adhaerent, et tamquam proprio iure subjectae sunt, quieti auxiliante Domino providere. Quapropter, filia in Christo charissima Galburgis, devotionis tuae precibus clementer annuimus, et Beatae Scholasticae virginis monasterium, cui Domino auctore praesides, apud villam, quae Iuviniacum dicitur, constitutum, sub Apostolicae Sedis protectionem specialiter confovendum praesentis decreti auctoritate suscipimus. Quod videlicet monasterium egregiae memoriae Bonifacius marchio et eius uxor Beatrix cum insigni filia sua domina Mathilde, beato Petro et episcopis sanctae Romanae Ecclesiae obtulerunt. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaevis bona a praedictis principibus eidem monasterio data, firma et illibata semper permaneant:

(1) Ex Mabillon, in Append. Annal. Benedict. tom. v, num. xlii. (2) Fortasse Galburgae.

ipsa videlicet Iuviniacencis villa integra cum utrisque medietatibus suis, quarum alteram praefatus marchio et eius coniux in vita sua, alteram post obitum eorum comitissa Mathildis beatae Scholasticae tradidisse cognoscitur: Remonis villa cum pertinentiis suis, et reditibus: medietas villae Verinoli Magni: Yreia cum duabus ecclesiis: Busonis villa cum appenditiis suis: Minus Virolinum totum: in villa Vismoli mansi duodecim: in Marceio tres mansi cum ecclesia: in Clymenceio terra cum quarta parte ecclesiae: in Hastoii mansi quatuor, et tertia pars ecclesiae cum molendino: in Betrui mansi duo cum ecclesia: in Vellanes mansi duo et semis, sexta pars mansi ecclesiae, et molendini, et piscationis: in Gualkeringi mansus unus: apud Ase iuxta Masenceium terrae: apud aliud Ase quarta pars mansi: apud Nemachium mansus: apud Ham mansus cum quarta parte ecclesiae et molendini. Confirmamus etiam vobis ecclesiam de Surreio cum alodio et municipiis, novem perticata vinearum lasura (sic) quadriginta et septem diurnata boyum in Remoni villa, quae tua prudentia ab Arluino pretio comparuit (1). Quidquid praeterea idem Beatae Scholasticae monasterium iuste possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste ac canonice poterit adipisci, ratum vobis illibatumque servari sancimus. Decrevimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat Decretum imsupradicti coenobii congregationem temere quacunquevi, perturbare, aut eius possessiones auferre, vel molestia; aut ablata retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, earum, pro quarum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Trevirensis Ecclesiae canonica reverentia. Obeunte te, nunc eius loci abbatissa, vel Et libertatis in earum quaecumque post te in eiusdem loci regimine successerint, nulla ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia

abbatissae electione:

(1) Fortasse comparavit.

Monasterium suh Apostolicae Sedis protections recipitur;

Eique bona omnia confirmantur.

175

Adhibito tamen episcopi dioecesani consilio.

Advocatus ab abbatissa eligendus:

Qui tamen, sicut et abbatissa, nihil a monast. quoquomodo alienare possit.

Census annuus Sedi Apost. persolvendus.

Solitae clausulae.

praeponatur, sed quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris, secundum Deum, et beati Benedicti regulam providerint eligendam, adhibito etiam dioecesani episcopi consilio, si catholicus religiosusque extiterit, ut iam omnino non liceat infra abbatiam ipsam aliquid violentiae vel pravae consuetudinis vindicare, aut gravaminis quicquam, quod ancillarum Domini Dei quieti impediat, irrogare. Advocatum quoque eiusdem loci non alium fore statuimus, nisi quem monasterio utilem abbatissa cum religiosarum suarum voluntate poposcerit. Nec ipsi, aut abbatissae, nec alicui loci ipsius ministro facultas sit Ecclesiae bona vel in feudum personis saecularibus dare, vel sub censum redigere, vel modis quibuslibet alienare. Nullum praeterea clericum in monasterio vestro ministrare permittimus, nisi de regularium canonicorum numero, quos apud B. Montani ecclesiam religionis vestrae solicitudo constituit, quibus delegatum ex vestrarum facultatum portionibus victum ne qua in posterum persona subtrahere audeat, interdicimus. Ad indicium autem perceptae a Romana Ecclesia libertatis, Virdunensis monetae sex argenteos quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in crastinum ecclesiastica persona saecularisve, huius decreti paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem cidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Datum in monasterio S. Ægidii apud vallem Flavianam per manus Iohannis S.

Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis decimo quarto kal. augusti, indictione quarta, incarnationis dominicae anno mxcvi, pontificatus domni Urbani secundi PP. 1x.

Dat. die 19 iulii anno Domini 1096, pontif. anno 1x.

# XXXIX.

Confirmata in concilio Nemausensi donatione Raymundi comitis Tholosani, monasterium S. Ægidii subditur S. R. Ecclesiae (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Donatio Raymundi comitis qualis. — In concilio Nemausensi confirmata.
— Lato anathemate contra inobservantes.
— Monast. ipsum ab omni episcopali iure exemptum, — Soli R. E. subditur. — Solitae clausulae.

## Urbanus episcopus servus servorum Dei

Exordiam.

Donatio Raymundi comitis qualis.

> In concilio Nemausensi confirmata,

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Comes nimirum Tholosanorum ac Ruthenensium, et marchio provinciae, Raimundus, potentatus sui partem a Romana Ecclesia detinens, honores omnes ad B. Ægidium pertinentes, tam in valle Flaviana quam in extrinsecis, quicquid iuste sive iniuste videbatur tenere, omnes rectas sive pravas consuetudines, quas ipsius antecessorcs, aut ipse habuerant, ob honorem Dei, et B. Ægidii reverentiam dereliquit. Quam videlicet missionem apud Nemausense concilium, iurans in manu nostra, Odiloni abbati et eius fratribus fecit, in Hierosolymitanam expeditionem iturus, seque et universos successores suos, si forte hoc donum irritum facere pertentarent, quod ad se erat, damnatione et maledictione mulctavit. Quid igitur, suggerente ipso et monachis exorantibus, in totius concilii conspectu firmavimus, necnon et per auctoritatis nostrae literas

(1) Ex Daccher. Spicileg. tom. vi.

176

Lato anathemate contra inobservantes. stabilimus. Si quis ergo ecclesiastica, saecularisve persona hanc supradicti comitis missionem, et nostram atque totius concilii confirmationem evacuare, aut pervertere praesumpserit, usquequo satisfaciat, excommunicationi anathematique subdatur et honoris atque officii sui evacuatione plectatur.

Monast. ipsum ab omni episcopali iure exemptum,

Soli R. E. subditur.

Solitae clau-

Post haec divinae voluntatis dispositione actum est, ut apud B. Ægidii monasterium basilicae novae aram omnipotenti Deo nostris manibus dicaremus. Sanximus igitur, et sancimus, et ad posterorum memoriam literis designamus, ne quis ulterius archiepiscopus aut episcopus adversus eamdem Ecclesiam audeat excommunicationis aut interdictionis proferre sententiam; quatinus idem monasterium ex ipsius B. Ægidii traditione sanctae Romanae Ecclesiae iuri proprio subditum, Romanae semper libertatis gratia perfruatur. Si quis autem, decreti huius tenore cognito, obviam venire tentaverit, honoris et officii sui detrimentum patiatur, atque a sacratissimo corpore ac sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus pax et misericordia a Deo et Patre nostro

futuris saeculis conservetur. Amen, amen.

Datum per manum Iohannis S. R. E.
diaconi cardinalis ac bibliothecarii, apud
Avenionem in monasterio S. Andreæ,
xi kalendas augusti, indictione iv, incarnationis dominicae mxcvi, pontificatus
autem domini Urbani II Papae, ix.

et Domino Iesu Christo praesentibus ac

Dat. die 22 iulii anno Domini 1096, pontif. anno 1x.

# XL.

Confirmatio tibertatum omnium Cluniacensi monasterio a Summis Pontificibus concessorum; quibus nonnulla alia privilegia exemptionis adiunguntur (1).

(1) Ex Chartul. Sancti Dionisii de Nogento Rotrodi edidit Martinus Marrier biblioth. Cluniac., col. 520.

# SUMMARIUM

Exordium. — Cluniac. monasterii dignitas. — Confirmatio libertatum et privilegiorum: - Item rerum omnium donatarum, pertinentiarum etc., et eorum, quae acquiri in posterum contigerit; - Atque exemptionis a subordinatione episcopali in altarium vel ecclesiarum consecratione, in ordinationibus monachorum, et in sacris peragendis: — A quibus suspendi, vel excommunicari monachi vel monasterium omnino non posse decernitur. — Poenae contra inobedientes huic decreto. — Presbyteri electi ad curas animarum ab episcopis accipere debeant facultates. — Qui si denegaverint, a Sede Apost. obtineant: - Eisdem quoque reservatur altarium et ecclesiarum consecratio gratis tamen peragenda. - Ei subiecti datur facultas recipiendi quemcumque ad ea confugientem, etiamsi anathemate sit obligatus, vel monachus, vel etiam clericus regularis. - Abbatis electio monachis conceditur; electoque facultas datur suscipiendi ordinationem a quo maluerit episcopo. — Decretum pro quiete monast., bonorumque ad illud pertinentium. - Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Hugoni Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cum omnium fidelium petitionibus et cessitatibus subvenire debeat apostoli-

necessitatibus subvenire debeat apostolicae charitatis gratia, multo magis his est impertienda eius beneficii clementia, quos singulariter filios se gaudet habere Romana mater Ecclesia. Inter quos, quoniam Cluniacensis congregatio divino carismate caeteris imbuta, plenius ut alter sol enitet in terris, adeo ut his nunc temporibus ipsi potius conveniat, quod a Domino dictum est: Vos estis lux mundi (a); eo magis, o carissime frater Ugo, sublimitatis apostolicae auctoritas cogitur praebere vestris petitionibus assensum; cum etiam pro sanctimonia vitae desideriis ve-

stris parere novimus auctorem omnium.

Cluniac. monasterii dignitas.

Eapropter quicquid libertatis, quicquid libertatum et tuitionis, quicquid auctoritatis praedeces- privilegiorum:

(a) Ioan. viii, 12.

Item rerum omnium donatarum pertinentiarum etc., et eorum, quae acquiri in posterum contingerit;

Atque exemptionis a subordinatione episcopali in altarium vel ecclesiarum

In ordinationibus monachorum, et in sacris peragen-

A quibus suspendi, vel excommunicari monachi vel monasterium ompine non posse decernitur.

sores nostri Ecclesiae Romanae Pontifices, praesertim apostolicae memoriae Gregorius VII vestro monasterio et locis ad id pertinentibus contulerunt, nos quoque praesenti decreto, auctore Deo, confirmamus: scilicet; ut cuncta loca et monasteria ad Cluniacense coenobium pertinentia, quae ab aliquibus fidelibus christianis, regibus, episcopis, ducibus, comitibus, seu principibus eidem loco sunt concessa, et ab antecessoribus tuis acquisita, et quaecumque ad eumdem locum aliquo modo pertinere videntur, vel imposterum dabuntur, sive terrae, sive ecclesiae, sive decimae, et quaecumque quorumcumque beneficia fidelium, absque ullius contradictione cum magna quiete et securitate tu et tui possideatis, et per te universi successores tui in perpetuum. Necnon sub divini iudicii promulgatione et confirmatione, et anathematis interdictione corroborantes decrevimus, ut nullus episcopus seu quilibet sacerdos in eodem venerabili coenobio, neque omnino in aliquo loco huic subdito, pro aliqua ordinatione seu consecratione altaris, vel ecclesiae, presbyteconsecratione, rorum, vel diaconorum, missarumque celebratione, nisi ab abbate eius coenobii, vel prioribus eidem coenobio subditis, invitatus fuerit, venire ad agendum praesumat. Sed liceat monachis tuis ubicumque positis cuiuscumque voluerint ordinationis gradum suscipere, ubicumque tibi et illis vestrisque successoribus placuerit. Interdicimus autem sub simili anathematis promulgatione, ut neque Cluniacum, neque loca ad id pertinentia ubicumque, episcopi vel sacerdotis deprimantur interdictionis titulo, seu excommunicationis vinculo vel anathematis. Non enim patitur Sedis Sanctae Apostolicae authoritas, ut illius cuiuscumque personae obligatione proscindatur a se, cuilibet concessa libertatis potestas. Non igitur fratres tui et monachi ubicumque, cuiuscumque episcopi vel maledictionis vel excommunicationis seu interdictionis vinculo teneantur astricti. Quod si quis, sciens | iustum sic est, ut in domo pietatis et

hanc nostram paginam, contra eam facere praesumpserit, auctoritate beati Petri, cui Conditor omnium ligandi atque solvendi potestatem commisit, Ecclesia vestra et ipsi monachi absolvantur. Et is, quicumque sit, qui Apostolicae Sedis filium ligare sive maledicere contra decretum nostrum voluerit, maledictione perpetua ligetur, anathematizetur, condamnetur. Si qua vero competens ratio adversus quicquam moverit, et hoc aliter determinari vel diffiniri neguiverit, iudicium apostolicum, quod nulli praeiudicium praetendere patitur, super hoc patienter praestoletur, et humiliter requiratur. Liceat quoque vobis seu fratribus in Ecclesiis vestris presbyteros eligere, ita tamen ut ab episcopis vel ab episcoporum vicariis animarum curam absque venalitate suscipiant; quas si committere illi, quod absit, ex pravitate noluerint, tunc presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam asseguantur. Ecclesiarum vero, seu altarium consecrationes ab episcopis, in quorum dioecesibus sunt, locorum vestrorum fratres accipiant; si quidem gratis ac sine pravitate voluerint exhibere; aliquin a catholico, quem malueritis, episcopo, consecrationum ipsarum sacramenta suscipiant. Decernimus etiam illius, cuius vice quamvis indigni fungimur, et auctoritate sancimus, ut idem locus, et loca ei subdita, omnibus ob salutem confugientibus sint misericordiae sinus, sint totius pietatis et salutis portus, obtineat in iis locum iustus, nec repellatur poenitere volens iniustus; praebeatur innocentibus caritas mutuae fraternitatis, non negetur offensis spes salutis et indulgentia pietatis. Et si aliquis etiam quocumque obligatus anathemate eumdem locum vel loca ei subdita expetierit, sive pro corporis sepultura, seu alterius utilitatis ac salutis gratia, minime a venia et optata misericordia excludatur; sed oleo medicamenti salutaris fovendus benigniter obligetur; quia et

Poenae contra inobedientes huic decreto.

An. C. 1097

Presbyteri electi ad curas animarum ab episcopis accipere debeant facultates;

Qui si denegaverint, a Sede Apost. obtineânt:

Eisdem quoque reservatur altarium et ecclesiarum consecratio. gratis tamen peragenda;

Ei et subiecti locis datur facultas recipiendi quemcumque ad ea confugientem,

Etiamsi anathemate sit obligatus,

Vel monachus,

Vel etiam clericus regularis.

Abbatis electio monachis conceditur; electoque facultas datur suscipiendi ordinationem a quo maluerit episcopo.

Decretum pro quiete monasterii, bonorumque ad illud pertinentinm.

Solitae clauasina

iusto praebeatur dilectio sanctae fraternitatis, et ad veniam confugienti neccatori non negetur medicamentum indulgentiae et salutis. Sit autem omnibus ibi advenientibus causa salutis hic et in perpetuum, divinae miserationis et pietatis refugium, et apostolicae benedictionis et absolutionis praesidium. Hanc etiam vobis praerogativam concedimus, ut quisquis ad vos alieni monasterii monachus pro vitae melioratione transierit, licenter recipiatur, remotis prioris loci querimoniis, ut largiente Domino, salutis, quam quaerere videtur, apud vos potiatur effectu. Clericos quoque regulares, quos canonicos vocant, qui vel in locis suis salvari non possunt, vel pro necessitatibus ad loca vestra confugiunt, suscipiendi, et vestrum propositum admittendi licentiam impertimur. Decernimus praeterea, et omnino constituimus, ut praedicti loci obeunte abbate, non ibi alicuiuscumque personae violentia constituatur ordinandus; sed ab ipsa congregatione loci secundum timorem Dei, et institutionem legislatoris Benedicti, Pater, qui sibi præesse debeat, eligatur, atque ad eum ordinandum qualiscumque illis placuerit episcopus advocetur. Praeterea constituimus, ut nulli omnino hominum liceat vestrum venerabile coenobium et loca ei subdita temere perturbare, sed eorum Ecclesiae, decimae, possessiones, et bona caetera, quae pro animarum salute iam donata sunt, vel in futurum. Domino miserante, donari contigerit, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostram constitutionem sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni sub-

iaceat. Cunctis iusta eidem coenobio suisque locis servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatinus hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Laterani v idus ianuarii, indictione v.

Dat. die 9 ianuarii anno Domini 1097, pontif. anno IX.

## XLI.

Monasterium S. Mauri Glannafoliense in Gallia Fossatensibus abiudicatum, Cassinatium ditioni restituitur (1).

## SUMMARIUM

S. Maurus S. Benedicti discipulus: — Monasterium Glannafoliense construxit: — Et Cassinatibus regendum dedit: — lisdem ab Hadriano PP. adjudicatum: — Dehinc a barbaris destructum Fossatentibus in regimen datum. - Urbano PP. porrectae preces pro restitutione Cassinatibus facienda. - Lis coram eodem agitata. -Hadriani privilegium supposititium. — Decretum, ut proprius ibi constitueretur abbas, monasteriumque Cassinatibus restitutum. - Bona omnia eidem confirmantur. - In posterum abbates a monachis de gremio eligendi. — Sin vero idoneus nemo ibi reperiatur, de Cassinen. eligatur. - Abbas quolibet quinquennio Cassinum adeat. - Cuius tantummodo ditioni sit subjectum. - Conclusiones.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, reverentissimo et carissimo fratri Oderisio nostris

• per Dei gratiam manibus, et in cardinalem sanctae Romanae Ecclesiae, sacerdoti, et in abbatem Cassinensis monasterii consecrato, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Pater et princeps monachicae institu- S. Maurus S. tionis, gratia et nomine Benedictus, discipulum suum beatissimum Maurum ob

(1) Ex originali edidit Gattula Hist. Cassinen. saec. vi, pag. 298.

Monasterium Glannafoliense construxit:

Et Cassinatibus regendum dedit:

lisdem ab Hadriano PP adiudicatum:

Dehine a barbaris destructum Fossatensibus in regimen dafirm

Urbano PP. porrectae preces pro restitutione Cassinatibus facienda

religionis studium docendum et augendum in Gallias destinavit, sicut in eorum gestis luce clarius reperimus; qui, ad loca destinata perveniens, monasterium, quod Glannafolium dicitur, in Andecavensium dioecesi divina gratia prosequente construxit, quod Cassinensi coenobio unde prodierat commisit; ubi, cum plurimis virtutum insignibus cooperante Domino effulsisset, Bertulfum discipulum suum abbatem substituens, monachis Cassinen. qui una secum venerant, super eum solicitius invigilare praecepit, ne in aliquo a rectitudine regularis tramitis deviaret, sicque temporalis vitae finem sortitus est, ac sepultus. Post nonnulla igitur annorum curricula, peccatis exigentibus, idem monasterium a Gaidulfo quondam destructum, sed postmodum religiosorum virorum studio reparatum. Eo itaque tempore venerandae memoriae Adrianus Papa simul cum Carolo rege Francorum et patritio Romanorum praefatum monasterium Glannafoliense venerabili Theodemario Cassinensi abbati, super hac re querimoniam facienti, cognita ratione restituit, atque auctoritate apostolica confirmavit. Verum, quia Dei iudicia abissus multa, iam dictum coenobium barbarorum incursu vastatum iterum et destructum asseritur. Depopulationis ergo illius barbaricae solitudine permanente, illustrium principum studio provisum fuit, quatenus Glannofoliensis locus, monachicae tunc quieti incongruus, per Fossatenses monachos disponeretur. Quae quidem dispositio usque ad tempora nostra immobiliter perduravit. Caeterum cum Fossatensis etiam locus a religionis observatione desiisset, Glannafoliensis Ecclesia per loci ipsius praepositos non tam disposita quam dissipata diutius videbatur. Contigit autem divinae dispositione clementiae cum pro ecclesiasticis causis in Gallias transissemus, nos locum illum cum confratribus nostris episcopis, et Romanae Ecclesiae cardinalibus visitasse. Fratrum igitur Deo servientium illic, et circum nostrorum ergo Romanorum Pontificum

I habitantium nobilium virorum nos turba circumstetit, super dissipatione multimoda conquerentium, quae ab his inferebatur, quorum eos oportuerat industria gubernari. Adiectae his sunt communis filii nostri Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et vestri Cassinensis coenobii monachi pro parte tua, et venerabilis fratris nostri Goffridi Andecavensis episcopi, et filii nostri Fulchonis Andecavensis comitis preces, proprium loco illi abbatem sub ditione Cassinensis Ecclesiae, auctoritate Sedis Apostolicae restitui postulantium; nec parum in brevi profectum loco eventurum sperabant; et de trigesimo, qui nunc inerat, monachorum numero repente ampliorem futurum, si quidem a Fossatensium erepti tyrannide, abbatis proprii regimine fruerentur. Proinde Fossatensibus monachis diem certum statuimus, quo se nostrae audientiae, si haberent privilegia praesentarent. Considentibus ergo nobiscum in Turonensi Ecclesia archiepiscopis, episcopis et abbatibus numero quatraginta quatuor, facta de hoc negotio quaestione. cartam nobis praedicti fratres in com- Hadriani primuni audientia praesentarunt quasi Romani Pontificis Adriani, quae omnino falsa manifestis est indiciis comprobata. Placuit itaque cunctis in commune fratribus, qui consederant, quandoquidem in Fossatensi monasterio religionis observantia iam per tempora longa defecerat, et Glannafoliensis locus per eos non meliorationi, sed deteriorationi videbatur expositus, cessante causa et cessare effectus, et Glannafoliensibus monachis abbatis cardinalis solatium redderetur. Ei tunc ergo Decretum, ut communi decreto sancimus, et nunc per proprius ibi constitueretur praesentis privilegii paginam, legitimum sempiternum, apostolica auctoritate statuimus, ut in loco illo venerabili, saepe superius nominato, cardinalis abbas perpetuis temporibus habeatur salva per omnia reverentia et obedientia matris suae Ecclesiae Cassinensis. Praedecessorum

Lis coram codem agitata.

vilegium supposititium.

abbas;

Monasteriumane Cassinatibus restitutum,

Bona omnia eidem confir-

Adriani et Nicolai vestigia comitantes, praenominatum Glannafoliense coenobium cum omnibus pertinentiis suis, salva libertate et dignitate eiusdem loci, tibi quoque Cassinensi monasterio praesentis nostri privilegii pagina cum omnibus possessionibus suis confirmamus; in quibus haec propriis duximus nominibus adnotanda: in primis villam Blazon, Longus Campus, Boscus Mariacus, Gena, Gaudiacus, Fano, S. Petri cum tota villa Fabriensi, S. Petri de Vodda, S. Remigii in Varena, S. Hilarii in Corcozona, villam Solonge, S. Mariae in Castro Doe, S. Martini de Castro Saracech, S. Iustini in Verce, Sancti Quirici, et Sanctae Mariae de Salmonsa, Gru cum pertinentiis suis, Sancti Martini in Bornu, Sancti Mauri in Lauduno, Sanctae Mariae in Vareno, villam Lambri cum pertinentiis suis, villam ad Panes, villam Syndvemont, S. Gervasii et Protasii in Battheaco, Sanctae Mariae in Mo, Sanctae Mariae de Rillo, Sancti Petri de Cotur, Sancti Simplicii, et Sancti Ioannis supra Ligerim, Sanctae Mariae in Danae, terras de Corne, Sancti Petri in Mazi, Sancti Simphoriani in Balzi, Sancti Petri de Anast cum septem aliis ecclesiis, Sancti Petri in Canovit, Sancti Ioannis, Sancti Petri et Sanctae Mariae in Salmur, Sancti Vetrini et Sancti Eusebii de Gena', Sanctae Mariae in Tori, Sancti Petri in Laior, Sancti Ioannis in civitate Andecavensi, Sancti Gervasii et Protasii in villa Briensi, Sancti Aniani in villa Brem, Sancti Mauricii in valle Carteniensi, Sanctae Mariae in Alanzo, S. Petri in Geii, S. Ioannis supra Ligerim, S. Mariae in Tanata, S. Petri et S. Mariae in Basilica, S. Ioannis in Cannuito, (1) Insula S. Mauri, ecclesiam in villa Maymina cum silvis et pertinentiis suis, S. Petri et S. Remigii prope Glannafolium, S. Martini in Urbanella, S. Saturnini iuxta Andecavis, S. Petri in Bessi, S. Symforiani et S. Simplicii in Baagi, S. Michaelis in villa Briensi, S. Martini in Bozi, S. Martini et S. Bebiani in Civili, S. Me-

(1) Forsitan Insulam.

dardi in Civile, S. Mariae in Castro Lungi, S. Agem in villa Brem, S. Mariae et S. Martini in Brisart, S. Petri in Resti, S. Petri in Banios, S. Hilarii in Crottos, S. Andreæ in Verri, S. Petri in Mangi, S. Vincentii in Domos, S. Mariae in Catinge, S. Simplicii in Ruccli, S. Petri in Ardeno, S. Iuliani in Birasi, S. Petri in Castro Caroli, S. Mariae et S. Laurentii in Tufelis, S. Martini et S. Lamberti in Platea, S. Salvatoris et S. Mariae in Cunalt, S. Gervasii in Baazi, S. Cosmi in Mili, S. Ioannis in Danezzi, S. Petri in Lorazo, S. Martini in Ambillo, S. Hylarii in Gredilli, S. Georgii in Aason, S. Georgii in Saboes, S. Georgii in Fontana, S. Petri in Trallazi, S. Perri in Baior de civitate Pictavi, S. Mariae in Alanzo, S. Petri in Monte Goer, S. Ioannis in Arezi, S. Iuliani in Ceuto, S. Petri in Aringi, S. Mariae in Danae supra Ligerim, S. Petri et S. Romani in Savoner. S. Georgii et S. Martini ad Leones, villam Fabrensem, S. Simplicii in Bartinge, villam Bornu, S. Mariae et S. Petri in Basages, terram de Culturis, terram de Varenna, villam Baugiacum cum ecclesia S. Symphoriani in Brittannia, Wiperica vicaria, Prisperiaca vicaria, Brucca vicaria, Quarantoia vicaria, Cambryzaica vicaria, Wer vicaria, Priula vicaria, Bemgloen vicaria, Winnona vicaria, factos sex iuxta ecclesiam S. Veterini in villa Canaba cum pertinentiis suis, et cum omnibus mansuum adiacentiis. Statuimus etiam ut obeunte nunc Girardo eius loci abbate, nullus ibi subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum beati Bencdicti regulam elegerint, apud Casinum secundum tenorem privilegiorum suorum Sig vero idobenedicendum. Quod si forte, quod evenire vix credimus, in ipsa congregatione Cassinen. elialiquis ad hoc officium idoneus non reperitur, de Cassinensi coenobio abbatem sibi eligant ibidem similiter benedicendum; sic praeposituram Cassinensem, et

In posterum mio eligendi.

neus nemo ibi reperiatur, de gatur.

181

Abbas quolibet quinquennio Cassinum adeat;

Cuius tantummodo ditioni

Conclusiones.

vicariatum eiusdem Cassinensis abbatis per totam Galliam accipiens ad suum coenobium redeat. Omnibus autem quinque annis limina beati Benedicti Cassinensis visitet in Mauri loco: resideat in Casino: et in omnibus cellis eius, super eum nullus abbas sedeat: et nulli alio loco nisi tantum Cassinen. subdatur. Si quid vero de ordine monastico tractandum fuerit, tam arbitrio praepositi Cassinensis, quam et abbatis Beati Mauri disponatur. Insuper autem praesenti privilegio supradictum locum una cum omsit subjectum. nibus suis pertinentibus ecclesiis et possessionibus per totum orbem roboramus, atque ut nullius alterius Ecclesiae vel episcopi, nisi Cassinensis Ecclesiae, ditionibus submittatur, auctoritate apostolica interdicimus. Quaecumque praeterea in futurum sive concessione Pontificum, sive liberalitate principum vel oblatione fidelium iuste atque canonice poteritis adipisci, firma eidem loco et illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnibus modis profutura. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam esse facimus, ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati nullus obsistat. Si qua sane in crastinum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se existere divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo et sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem vestroque

coenobio iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen. Scriptum per manum Petri scriniarii sacri palatii.

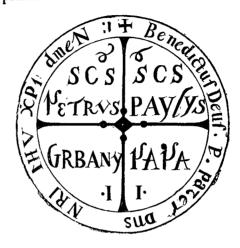

Datum apud Tarracinam per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, xII kal. aprilis, indictione v, anno dominicae incarnationis mxcvii, anno autem pontificatus domni Papae Urbani secundi x.

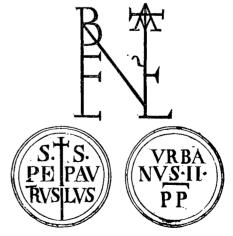

Dat. die 21 martii anno Domini 1097, pontif. anno x.

confirmantur.

## XLII.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum Cassinen. monasterii: cum declaratione, quod nullum eidem praeiudicium inferatur ex privilegiis monasteriis S. Sophiae Beneventano et Bandusino nuper concessis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. Cassinense cum bonis omnibus Romanae Ecclesiae iuri subiectum. — Bona omnia ei confirmantur. — Decretum immunitatis ab omni molestia. - Declaratio, quod ex privilegiis monast. S. Sophiae, ac Bandusino nuper concessis, nullum Cassinen. praeiudicium inferatur. - Privilegia omnia eidem confirmantur. — Cella Palladii in urbe eidem conceditur in hospitium. - Abbas a monachis eligendus. - Clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, reverendissimo et carissimo fratri Odorisio, nostris per Dei gratiam manibus et in cardinalem sanctae Romanae Ecclesiae sacerdotem, et in abbatem Cassinensis monasterii consecrato, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Praeter generale caritatis debitum, praeter singularem vestri coenobii praerogativam, qua in monasticae legis latione, et latore sanctissimo Benedicto universorum per Occidentem monasteriorum caput a Domino institutum, illa etiam benignitatis magnificentia, qua semper, et nostris praecipue temporibus, congregatio vestra sanctae Romanae subvenit Ecclesiae, multum nos eidem loco fore compellit obnoxios. Is enim locus nostrorum pauperum relevatio, fugientium refugium, fessorum Sedis Apostolicae filiorum requies indefessa permansit et permanet. Et nos ergo, tam divinae constitutioni quam fraternae benignitatis dulcedini respondentes, locum ipsum, et universa ad eum pertinentia, quieta semper et omnium mortalium iugo libera permanere, et sub solius sanctae Romanae Ecclesiae iure ac defensione

(1) Edidit Gattula Hist. Cassinen. saecul. vi. pag. 149.

perpetua haberi decernimus: in quibus Bona omnia ei haec propriis nominibus adnotanda duximus. In primis monasterium Domini Salvatoris positum ad pedem ipsius montis, atque monasterium S. Dei Genetricis Virginis Mariae, quod vocatur Plumbarola; itemque monasterium S. Mariae in Cingla, cellam S. Benedicti in Capua cum cellis et pertinentiis suis, S. Sophiae in Benevento, S. Mariae in Canneto iuxta fluvium Trinium, S. Benedicti et S. Lau rentii in Salerno, S. Mariae in Tremiti cum iosis insulis, S. Liberatoris in Marchia cum omnibus suis pertinentiis, S. Benedicti in Marsi, S. Mariae in Luco, et S. Cosmati in Civitella, S. Angeli in Barregio cum omnibus pertinentiis suis, S. Mariae ancillarum Dei in civitate Cossentia, S. Mariae in Barise, S. Ioannis puellarum in Capua, Sancti Angeli ad Formam, Sanctae Agatae in Aversa; item Sancti Rufi, et Sancti Benedicti Pizuli in Capua, Sancti Petri de Laco, Sancti Petri de Avellana, Sancti Herasmi, et Sancti Benedicti et Sanctae Scholasticae in Caieta, Sancti Magni in Fundi, S. Stephani, et Sancti Benedicti in Terracina, Sancti Petri in Foresta, Sancti Pauli ibidem, Sanctae Mariae in Pontecorbo, Sancti Dionisii ad Pontem, Sanctae Anastasiae, Sancti Benedicti in Benevento ad Portam Rofini, Sancti Benedicti in Pantano, Sancti Angeli et Sancti Hicandi in Troia, Sanctae Ceciliae in Neapoli, Sancti Eustasii de Pantasia, Sancti Benedicti in Larino, et Sancti Benedicti in Pectinari, Sanctae Mariae ad Casalem Planum, Sanctissimae Trinitatis in Termule, Sancti Focatis in Lesina cum fuce et piscaria, S. Benedicti in Ascula, S. Eustasii in Petra Abundanti; item S. Eustasii in Vipera, S. Mariae in Barretano, S. Scholasticae in Pinne, S. Salvatoris in Tave, Sancti Nicolai iuxta fiuvium Trutino in Abrutio, S. Benedicti in Trunto, Sancti Benedicti in fluvio Tisino, S. Apollinaris in Firmo, quod dicitur ad Opplanis, S. Mariae in Arbo-

Monast. Cassinense cum bonis omnibus Romanae Ecclesiae inri subjectum.

sela, S. Martini in Saline, S. Angeli in [ Marano, et Sanctorum Septem Fratrum, et S. Laurentii, Sancti Benedicti in Ripavesa: in comitatu Aquinense cella S. Gregorii, et S. Martini, S. Pauli, S. Constantii, S. Christophori, S. Nicolai: S. Mariae in Albaneta, S. Nicolai in Ciconia, S. Benedicti in Clia, S. Nazarii in Comino, et S. Valentini et S. Martini, S. Urbani, S. Angeli, Sancti Pauli, S. Felicis et S. Salvatoris, S. Angeli in Valle-Luci, S. Michaelis in Oliveto, S. Nicolai in Pica, S. Angeli in Cannutio, S. Mariae in Verule, S. Petri in Escleta, S. Luciae, et S. Petri in Curuli, S. Silvestri et S. Martini et S. Luciae in Arpino, S. Mariae de Castello Zupponi, S. Benedicti in Colle de Insula, S. Mariae in Bauco, S. Nicolai in Turrice, S. Germani in Sora, Sancti Benedicti in Pascesano, S. Petri in Morini, S. Angeli in Pasclo Canali, S. Patris in Formis, S. Angeli in Albe, S. Herasmi in Pomperano, S. Mariae in cellis in Venafro, S. Benedicti, et S. Nazarii, et S. Martini in ipsa Furca et Curte, S. Mariae in Sala, et S. Benedicti Piczuli, ibidem S. Benedicti in Cesama, S. Benedicti in Svessa (1), et (2) curtem, quae dicitur Lauriana, S. Benedicti in Theano, S. Mariae in Calvo, S. Nazarii in Anglono, S. Adiutoris, et S. Benedicti in Alifas, S. Domnini in Telesia, S. Martini in Vulturno, in Amalfi S. Crucis et S. Nicolai, S. Crucis in Isernia, S. Marci in Carpenone, S. Valentini in Ferentino, S. Angeli in Algido, S. Marci in Ceccano, S. Agatae in Tusculana, et S. Hierusalem S. Benedicti in Albano: in Roma monasterium S. Sebastiani, quod dicitur Pallaria: in Lucca cella S. Georgii, S. Salvatoris in Civitella: in ducatu Spoletino, S. Mariae in Caleno S. Benedicti in Thrani, S. Benedicti in Bari, S. Petri Imperialis in Tarento: in Calabria cella S. Anastasiae, Sancti Nicolai in Salectano, S. Mariae in Tropea, Sanctae Eufemiae in Marchia; item civi-(1) Lege Suessa. (2) Forsitan curtis.

tatem (1), quae dicitur S. Germani, positam ad pedes ipsius montis, et castellum S. Petri, quod ab antiquis dictum est castrum Casini, castellum S. Angeli, Piniatarium, Plumbariola, Pesdemonte, Iunctura, S. Ambrosii, S. Apollinaris, S. Gregorii, Vallis Frigida, S. Andreæ, Vantra Monastica, Vantra comitalis, S. Stephani, Terami, Fracta, Mortula cum ipsa curte, quae dicitur Casa Fortini, S. Salvatoris, qui vocatur Cocuruzo, Turrem (2) ad mare iuxta fluvium Garilianum, S. Petri in Flia, S. Victoris, Torocclo, Cervaria, S. Heliae, Valle Rotunda, Sarraceniscu: in Marchia Teatina castellum, quod dicitur Lastinianus, Montem Alberici, Muccla S. Quirici cum Porta Frisa, S. Iustae: in comitatu Asculano castellum, quod dicitur Octanus, et post montem Cinianum, et Trivilianum, et Cavinum: in Principatu castellum, quod dicitur Ripaursa, Monsbellus, Petrafracida: in Comino castellum, quod vocatur Bicalvum: in Marsi territorio Carseolano castellum, quod dicitur Auricula, Piretum, Rocca, quae dicitur Incamerata, et Fossaceca: in Calabria Cetrarium: in Amalfi Fundicum: in territorio Troiano Castellione de Baroncello: in territorio Capuano Gualdum de Liburia, curtem S. Felicis de Miniano cum ecclesia S. Hippoliti. Praeterea per praesentis privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque in praesenti vestrum coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo. ut nulli omnino hominum liceat idem omnimolestie. coenobium perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus abdicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profu-

(1) Fors. civitas . . posita. (2) Fors. Turris.

Decretum immunitatis ab

Declaratio, quod ex privilegiis monast S. Sophiae, ac Bandusino nuper concessis, nullum Cassinen. praciudicium inferatur.

Privilegia omnia cidem confirmantur

tura. Porro de monasterio S. Sophiae, intra Beneventum sito, sive de monasterio Bandusino, nullum loco vestro praeiudicium evenire volumus pro privilegiis, quae nos, munimentorum vestrorum ignari, eisdem monasteriis contulisse cognoscimus; sed praedecessorum nostrorum munimina Cassinensi coenobio collata proprium robur obtineant. Eorumdem enim et nos vestigiis insistentes, Cassinense coenobium caeteris per Occidentem coenobiis praeferendum asserimus, et tam te quam successores tuos in omni conventu episcoporum seu principum superiores omnibus abbatibus consedere, atque in iudiciis priorem caeteris sui ordinis viris sententiam proferre sancimus. Usum compagorum, ac chirothegae, dalmaticae, ac mitrae praeter kardinalatus ius, quo in Sede Apostolica fungeris, tam tibi quam successoribus tuis in praecipuis festis habendum concedimus. Sane tam in ipso venerabili monasterio quam et in cellis eius, cuiuslibet Ecclesiae episcopum vel sacerdotem praeter Romanum Pontificem ditionem quamlibet aut excommunicandi, aut interdicendi, aut ad synodum provocandi praesumere prohibemus: ita ut nisi ab abbate vel priore loci fuerit invitatus, nec missarum solemnia inibi audeat celebrare: liceatque ipsius monasterii et cellarum eius fratres vel clericos cuiuscumque ordinis de quocumque episcopatu ad conversionem venientes, absque episcoporum contradictione suscipere: liceat, absque cuiuslibet saecularis vel ecclesiasticae potestatis inhibitione, subiectos monasteriis suis tam monachos quam sanctimoniales foeminas iudicare: liceat etiam fratribus, pro cellis in civitatibus constitutis ad divina officia celebranda, quandocumque voluerint, signa pulsare: chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum a quocumque volueritis catholico accipiatis episcopo: baptismum vero per clericos | inveniant. Amen. Amen.

vestros in oppidis vestris seu villis agatis. Reditum, qui ab officialibus nostris apud Hostiam vel Portum de navibus exigi solet, navi vestrae, si qua eo venerit, relaxamus. Ad perpetuum etiam hospitium tibi tuis- Cella Palladii que successoribus Palladii cellam conce- conceditur in dimus, ut de vestra illic congregatione, quem volueritis, ordinetis; quem si forte Romano Pontifici in abbatem promovere placuerit, omnino tamen tamquam vestrae congregationis monachum sub vestra decrevimus dispositione persistere. Obeunte Abbas a moautem te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Ad haec tam praesentium quam futurorum avaritiae ac nequitiae obviantes, omnes omnino seditiones, quas levas dicunt seu direptiones in cuiuscumque abbatis morte aut electione fieri, auctoritate apostolica interdicimus. Si quis sane in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps vel dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire praesumpserit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in estremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis

in urbe eidem hospitium.

nachis eligen-

Clausulae.

185

Scriptum per manum Petri scriniarii sacri palatii.

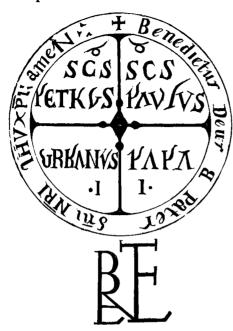

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis vi kal. aprilis indict. v, anno domin. incarn. mxcvii, anno autem pontificatus domni Papae Urbani secundi x.





Dat. die 27 martii anno Domini 1097, pontif. anno x.

## XLIII.

# Privilegium Verulensi Ecclesiae (1). SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur donationes huic Ecclesiae hucusque factae, vel imposterum faciendae. — Decretum pro immunitate

(1) Ex Tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1.

Bull. Rom. Vol. II.

eiusdem Ecclesiae, ac bonorum eius. -

Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Alberto Verulensi episcopo eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Iustis votis assensum praebere, iustis-

que petitionibus aures accomodare nos convenit, qui licet indigni iustitiae custodes atque praecones in excelsa apostolorum principis Petri et Pauli specula positi, Domino disponente, videmur existere. Tuis igitur, frater in Christo charissime Alberte, iustis petitionibus annuentes, S. Verulanam Ecclesiam, cui authore Deo praesides, Apostolicae Sedis auctoritate munimus. Statuimus enim, ut quaecumque eidem venerabili loco a quibuslibet hominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, Deo miserante, collata fuerint, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Vallis scilicet de Literana cum affinibus suis, Lacusce cum pertinentiis suis, Astianum, Patena, Mundeganum, Paternum, Cassale, Criptae Anselmi, Cassianum cum eorum pertinentiis, ecclesiae S. Crucis, S. Mariae, quae dicitur Rutunda, Sancti Archangeli, S. Mariae de Paretis cum pertinentiis suis, molendinum, quod est in Masena, cum pertinentiis suis, ecclesia S. Stephani, et S. Viti cum pertinentiis earum, ecclesia Ss. Cosmae et Damiani cum pertinentiis suis, ecclesia S. Angeli de Forgna cum sylvis et territoriis suis, ecclesia S. Ioannis in territorio Frusinonis, quae sita est iuxta flumen Casam, cum omnibus ad ipsum pertinentibus, lacus de Masciano, et quicquid in territorio Surrici per authentica chartarum monumenta eidem Verulanae Ecclesiae pertinere cognoscitur.

Per ipsam itaque tam tibi quam tuis suc-

cessoribus episcopali iure regendam per-

petuo, ac disponendam concedimus at-

que firmamus civitatem Verulanam cum

Exordium.

Confirmantur
donationes
huic Ecclesiae
hucusque factae, velimposterum faciendae.

BULLARIUM ROMANUM

Trusinonem cum omnibus suis. Oppida Turricis, Larnaria, Paphen cum ecclesiis S. Petri et S. Columbae, monasterium S. Silvestri, Ripas Castrum, Monte-Nigrum, Fabrateriam cum finibus et pertinentiis earum, Ceperanum, Cannetum, castellum Novum, Strangulagallum, Carpenum, montem S. Ioannis cum eiusdem nominis monasterio, ecclesiam S. Petri de Arenula, S. Pudentianae, Babueum cum omnibus ecclesiis eidem castello adiacentibus, duo praeterea canonicorum monasteria, unum videlicet S. Paterniani, alterum S. Petri de Canneto, ecclesiam S. Ioannis in Ceperano, et S. Magni cum omnibus aliis, ecclesiam S. Benedicti inter castrum et montem Nigrum sitam cum suis omnibus pertinentiis, ecclesia S. Angeli de Meruleta, et S. Stephani cum omnibus aliis, tuae tuorumque successorum dispositioni perpetuo subesse sancimus. In monasterio monachorum, quod dicitur Ss. Ioannis et Pauli, quicquid ad antiquum Verulani episcopii ius canonice pertinet, integrum vobis perpetuo servari censemus, salva nimirum nostrae S. R. Ecclesiae reverentia. Ad haec per praesentis privilegii paginam apostolica authoritate decernimus, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, aut sub cuiuslibet causae occasionisve specie minuere, sive suis usibus applicare, vel aliis, quasi piis de causis, pro suae avaritiae excusatione concedere; sed omnia integre conserventur, tam vestris quam clericorum ac pauperum usibus Solitae clauomnimodis profutura. Si quis igitur sacerdotum, aut clericorum, imperatorum, aut regum, principum, aut ducum, comitum, vicecomitum, iudicum, vel quarumlihet magnarum parvarumque personarum, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire praesumpserit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate co-

omnibus adiacentibus eccl. intus vel foris,

Decretum pro immunitate . eiusdem Ecclesiae, ac bonorum eius.

sulac.

gnoscat; et nisi ea, quae ab illo sunt male ablata, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Scriptum Albani, et datum per manum Lanfranci vicesgerentis cancellarii anno Domini mxcvii, indict. sexta, domni Urbani II Papae anno x.

> Dat. anno Domini 1097, pontif. anno x.

## XLIV.

Oscitanae civitati episcopalis dignitas restituitur; ac bona omnia, Ecclesiae huic ab Aragoniae regibus concessa. confirmantur (1).

# **SUMMARIUM**

Exordium. — Osca civitas per Petrum Aragoniae regem a Saracenorum tyrannide liberata, — Episcopalis efficitur, — ac Jaccensis Ecclesiae caput. — Confirmantur eidem donationes omnes regum Aragoniae. - Confirmatur quoque concordia inita inter ep. Oscitanum, et clericos Ecclesiae D. N. I. Nazareni. — Assignatur dioecesis.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro Oscensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpe-

Miserationibus Domini multiplices a nobis gratiarum habentur actiones, quia post multa annorum curricula nostris potissimum temporibus christiani populi pressuras relevare, sidem exaltare dignatus est. Nostris siquidem diebus in Asia Turcos, in Europa Mauros christianorum

(1) Ex Concil. tom. x11, col. 774.

Exordium.

Osca civitas per Petrum Aragoniae regem a Saracenorum tyrannide liberata,

> episcopalis efficitur,

ac laccensis Ecclesiae caput.

Confirmantur eidem donationes omnes regum Aragoniae.

viribus debellavit, et urbes quondam famosas religionis suae cultui gratia propensiore restituit: inter quas Oscam quoque pontificalis cathedrae urbem Saracenorum tyrannide liberatam charissimi filii nostri Petri Aragonensis regis instantia catholicae suae Ecclesiae conformavit. Æquum igitur fore perpendimus, ut et nos omnipotentis Dei benignitatem, ipso praestante, liberalitate sanctae Sedis Apostolicae prosequamur; et cui multiplici miseratione ipse fidei suae reddidit libertatem, et nos quoque restituamus episcopalis cathedrae dignitatem. Praesentis ergo decreti auctoritate statuimus, ut eadem Oscitana Ecclesia, totius parrochiae, quae nunc Iaccensi Ecclesiae subdita est. et in ipsius Iaccensis Ecclesiae caput deinceps temporibus perpetuis habeatur. Locus autem episcopalis cathedrae in maiori illa Mazcita servetur, quam Sancii regis dono, Saracenorum temporibus canonici Domini nostri Iesu Christi Nazareni possederant; sed Petrus eius filius rex tuae fraternitati capta civitate concessit; cuius etiam dona caetera vestrae Ecclesiae collata, nos praesentis decreti auctoritate firmamus, et universa praedia sive possessiones, aut reditus vectigalium seu tributorum, quae bo. mem. Ranimirus rex, praesentis regis Petri in Domino carissimi filii avus, cum filio suo Sancio laccensi Ecclesiae per regalis excellentiae scripta concessit, nos largiente Domino supradictae Oscitanae Ecclesiae illibata in perpetuum permanere censemus; sicut etiam idem rex Petrus in oblationis suae literis optasse ac statuisse cognoscitur: exceptis nimirum his, quae praefatus eius filius Sancius rex una cum filio suo Petro saepe superius nominato, consentientibus praedecessoribus tuis Sancio et Garsia, te quoque idipsum confirmante, de illa Ranimiri parentis sui constitutione mutavit. Item tam tibi quam successoribus tuis, et Ecclesiae vestrae in perpetuum stabilimus quidquid ab egregio rege Sancio oblatum cognoscitur:

his exceptis, quae de ipsius chirographo praefatus rex Sancii filius, consentientibus Ecclésiae tuae clericis, et eximio praeposito Canonicae D. N. Iesu Nazareni, teque idipsum confirmante, mutavit.

Venientes enim ad nos sedis tuae archidiaconus Lupus, et idem eximius Ecclesiae D. N. Iesu Nazareni praepositus, in nostra audientia collaudaverunt, et mutuo consensu confirmari petierunt diffinitionem illam, quae inter te et filium nostrum Petrum Aragonensem seu Pampilonensem regem acta est apud castrum Calasanz, de rebus ac reditibus Ecclesiae tuae, et Canoniciae D. N. Iesu Nazareni. Dilectio siquidem tua quartam decimarum partem de toto Monte Aragone, et quicquid praeter animarum curam, et ecclesiarum seu clericorum consecrationem ad se episcopali iure pertinebat, intercedente supradicto rege, illius Canonicae clericis tradidit, et scripti cautione firmavit. Illi vero medietatem decimarum, quam de Oscitana civitate per manum eiusdem regis accipere consueverant, tuae tuorumque successorum ditioni restituerunt. De laboribus autem domus regis decimarum medietas tibi, et episcopalis cathedrae clericis: altera autem medietas canonicis D. N. Iesu Christi mutua caritate convenit. Caetera vero omnia secundum Sancii bo. mem. regis, et supradicti eius filii chirographum communi concordia statuistis, et a nobis eadem stabiliri per supradictos nuncios postulastis.

Ad haec adiicientes statuimus, ut parochiarum fines, qui adhuc Saracenorum oppressionibus detinentur, ad Oscitanam Ecclesiam antiquo iure pertinentes, in idipsum referantur, cum eas omnipotentis Dei dignatio christianae restituerit ditioni. Hasien quoque Canonicam nostri iuris, quam supradicti Ranimiri regis filius, Petri vero regis avunculus, Sancius comes, suo studio aedificatam, sanctae Romanae Ecclesiae obtulit, nos tam tibi quam successoribus tuis, et Ecclesiae vestrae canonicis, Apostolicae Sedis decreta ser-

Confirmatur quoque concordia inita inter ep. Oscitanum, et clericos Ecclesiae D. N. I. Nazareni.

> Assignatur dioecesis.

vantibus, et gratiam obtinentibus, regendam seu disponendam secundum fundatoris votum committimus; eo videlicet tenore, ut et regularem illic disciplinam servari attentius faciatis, et ex loco ipso censum annuum Lateranensi palatio auri unciam dimidiam persolvatis. Praeter hoc universa decimarum seu primitiarum debita tam ex ipsa civitate Osca, quam ex caeteris finibus, quos ad eam episcopali iure pertinere constiterit, tam tibi quam tuis successoribus canonice ordinatis, seu cathedrae ipsius clericis, confirmamus, praeter illam redituum partem, quam supradicti regis Petri precibus fraternitas tua Iesu Nazareni canonicis benigniore liberalitate concessit. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, etc.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, v idus maii, indictione vi, incarnationis dominicae anno mxcviii, pontificatus autem domni Urbani II Papae anno xI.

> Dat. die 11 maii anno Domini 1098, pontif. anno xi.

# XLV.

Privilegia monasterio SS. Trinitatis de Cava, caeterisque in dioecesi Salernitana constitutis monasteriis, concessa in praeiudicium archiepiscopi, irritantur cum decreto, ut quae ab eisdem monasteriis post mortem Gregorii VII sunt acquisita, suis reddantur Ecclesiis (1).

#### SUMMARIUM

Urbanus PP. concessum a se monast. de Cava privilegium immunitatis, datum fatetur per ignorantiam privilegiorum Salernitan. Ecclesiae, quae suae fuerant notitiae subrepta. — Illud irritat; — Totumque ius Salernitanis archiepiscopis restituit. — Bona vero, quae monasteria ante Gregorium VII

(1) Ab authographo edidit Ughell. Ital. Sac. tom. vii.

obtinuere, eisdem confirmat. - Caetera suis reddit Ecclesiis.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, Alphano S. Salernitanae Ecclesiae archiepiscopo, suisque successo-

Ouia monasterio SS. Trinitatis, quod in vestra parochia situm est, precibus P. abbatis eiusdem monasterii, pro charitate fratrum in eo religiose viventium, libertatem concessimus, et illud sub tuitione et subjectione solius S. R. E. recepimus, et ipsi abbati suisque successoribus concessimus, ut abbatis benedictionem a Romana tantum Ecclesia reciperent: et ecclesiarum, et altarium, et clericorum consecrationes a Salernitano archiepiscopo acciperent, si catholicus esset, et nostram successorumque nostrorum gratiam haberet, alioquin praefato abbati suisque successoribus liceret a quocumque vellent episcopo praedicta recipere; modo vestrae Ecclesiae privilegia videntes, quae prius ignorabamus, in veritate comperimus, quod antecessores nostri Ecclesiae vestrae concesserint omnes ecclesias, et omnia monasteria tam constructa quam construenda, sive infra civitatem sive extra, ut eidem subiectae Ecclesiae vestrae, et integrum ius in ipsis et in clericis earum haberet, sicut canones Ss. Patrum praecipiunt. Advertimus tandem, nobis persuasum fuisse contra canones Ss. Patrum et contra auctoritatem antecessorum nostrorum de omnibus suprascriptis, quae praefato abbati suisque successoribus concesseramus. Ideoque suprascripta omnia per subreptionem nobis suggesta advertimus, et advertentes irrita.... deinceps fore decernimus; et Ecclesiae vestrae, Totumque ius ac vobis vestrisque successoribus de praedicto monasterio et de aliis monasteriis, et de omnibus ecclesiis, vel clericis eorum secundum canones sanctorum Patrum, et secundum privilegia antecessorum nostrorum, vestrae Ecclesiae facta, canonicum ius reddimus in integrum. Praeterea si praedictum monasterium vel alia

Urbanus PP concessum a se monast. de Cava privilegium immunitatis, datum fatelur per ignorantiam privilegiorum Salernitanae Ecclesiae, quae suae fuerant notitiae subrepta.

Illud irritat;

Salernitanis restituit.

Bona vero. quae monasteria ante Gre gorium VII obtinuere, eisdem confirmat.

Caetera suis reddit Ecclesiis.

monasteria aliquas ecclesias habuerunt in parochia vestra ante decreta venerabilis mem. Gregorii VII Papae antecessoris nostri, illi habeant. Quod si praedictum monasterium et reliqua monasteria aliquas ecclesias post decreta praefati Papae in vestra parochia, vestra sive concessione, vel praedecessorum et successorum vestrorum, quomodolibet acquisierunt vel acquisierint, Ecclesiae vestrae illas reddimus et stabilimus. Tantum si praedicto monasterio, aut reliquis monasteriis quamlibet iniustitiam aliquis fecerit, et propterea ad auxilium Romanae Ecclesiae confugerint, a tuitione nostra et successorum nostrorum illa non repellimus. Datum Romae, anno dominicae incarnationis MCXVIII mens. maii, indict. vi.

Dat. mense maii anno Domini 1098, pontif. xi.

# XLVI.

Confirmatio S. Urgellensis Ecclesiae, bonorumque ad eam spectantium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Bona ad hanc Ecclesiam spectantia confirmantur. — Statutum pro immunitate clericorum. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Odoni Urgellensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Exordium.

Bona ad hanc

lustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accomodare nos convenit, qui, licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula positi Domino disponente videmur existere. Tuis igitur, frater in Christo carissime Oddo, iustis petitionibus annuentes, sanctam Urgellensem Ecclesiam, cui auctore Deo praesides, Apostolicae Sedis auctoritate munimus. Statuimus enim, ut universa, quae iuste ad eamdem Ecclesiam sive

Ecclesiam spectantia confirmantur.

(1) Ex Chartulario Ecclesiae huius edidit Baluzius in Appendice ad Marcam Hispan. loc. cit. num. cccxx.

parochiali sive proprietario iure pertinere noscuntur, tibi tuisque successoribus libera semper et illibata serventur: scilicet Cerdaniensis pagus, Libianensis, Bergitanensis, Paliarensis, Libacurcensis, Gestabiensis, Cardosensis, Anabiensis, Tirbiensis, et locum (1) Sanctae Deodatae cum finibus suis, castrum de Gisona cum omnibus terminis suis, castrum de Lanera cum finibus suis, castrum Celsona, et ecclesia Beatae Mariae Celsonae cum omnibus sibi pertinentibus, castrum Aguda de Vallearia cum finibus suis, castrum Clusae cum finibus suis, castrum Figerola et Fontaned cum omnibus eorum pertinentiis, castrum Perarva, castrum Sallent, et villa Montaniocel et de Cubilar cum finibus eorum, castrum Corneliana cum terminis suis, et Tossen cum finibus suis, castrum, turris et villa Bicaran, et villa Archevel cum earum pertinentiis, et vallem Andorra cum omnibus finibus suis, castrum Rivi Matrici, castrum Colomers, castrum Sarred, castrum Arnall, castrum Archalis cum omnibus eorum pertinentiis, et villa Saort, et villa Loguanes, et villa Aquatepida, Calbiciniano, et Feners, et Submonte, et Alass, Leton, Clopedera, Ges, Sardinae, ambae Nocolonae, ambo Boxedera, villam Sancti Stephani, et villam ipsius Sedis Urgellensis cum omnibus earum pertinentiis: in Ausonensi parrochia, castrum de Turrizella, Castelleto subtus Menresa, salvo parrochiali iure Ausonensis episcopi. Confirmamus etiam tibi tuisque successoribus tertiam partem telonei sive mercati in omnibus locis ad vestrum episcopium pertinentibus, primitias quoque ac decimas secundum canonicas sanctiones distribuendas. Quicquid praeterea in praesentiarum vestra Ecclesia iuste possidet, sive in futurum iuste atque canonice poterit adipisci, tibi tuisque successoribus firmum semper integrumque permaneat. Ad haec adiicientes sta- Statutum pro tuimus, ut parrochiae vestrae clerici nullius saecularis potestatis districtionibus

immunitate clericorum.

(1) Forsitan locus.

Solitae clausulae.

addicantur; sed iuxta sanctorum canonum ınstituta episcopali semper sint subditi disciplinae. Si quis sane in crastinum archiepiscopus, imperator, aut rex, princeps, aut dux, marchio, comes, vicecomes, iudex aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacràtissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Scriptum per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae scriniarii. Constantini filii, in mense et indictione subscripta. Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, viii idus aprilis, indictione vi, anno dominicae incarnationis mxcviii, pontificatus autem domni Urbani secundi Papae xi.

> Dat. die 6 aprilis anno Domini 1098, pontif. anno x1.

## XLVII.

Salernitanis archiepiscopis primatus super Consanam et Acheruntinam Ecclesias confirmatur: cum decreto quod cum illorum consilio istarum archiepiscopi eligantur, obedientiam illis praestituri (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Salernitanae Ecclesiae decus. — Primatus super Consanam et Acheruntinam Ecclesias. — Illorum archiepisc. semper cum consilio Salernitani archiepisc. eligendi; cui post consecrationem (1) Ab exemplari edidit Ughell. Ital. Sac. tom vii. obedientiam promittant. — Adhortatio ad Salernitanos archiepp. — Clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Alfano Salernitano archiepiscopo eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Singulare semper Sedis Apostolicae privilegium claruit, subiectas sibi per orbem terrarum Ecclesias et auctoritate disponere, et benignitate clementius confovere: quibus autem supernae Maiestatis dignatio gratiae suae pleniorem contulit largitatem, ipsa etiam consuevit excellentiorem contribuere dignitatem. Unde non immerito extimamus, Salernitanam amplioribus nostrae benignitatis muneribus honorandam, quam omnipotens Dominus eximiae suae donationis praerogativa per misericordiam gratuitam sublimavit. Ex novissimis namque terrarum finibus B. Matthaei apostoli et evangelistae corpus ad hanc deferri, apud hanc haberi. clementissima suae dispositionis dignatione permisit: cuius scilicet apostoli quanta sit in Deo et Ecclesia gloriae eccellentia, collatorum divinitus munerum gratia cumulate demonstrat. Hic enim primus inter caeteros Evangelii seriem scribere inspiratione divina exorsus est. Hic in divini seminis fructu trium ordinum coronam centesimam singulariter reportavit, ut simul apostolus, evangelista et martyr existeret: adject ad haec omnipotens Dominus, ut eamdem Ecclesiam gloriosorum martyrum Fortunati, Gaii et Antheis, triumphis simul et corporibus honoraret. Apposuit etiam tertii muneris claritatem, ut eam nostris temporibus Gregorii apostolicae memoriae Papae VII tam exilio quam tumulo illustraret; cuius quam egregia vita, quam praeclara doctrina. quam miranda constantia fuerit, Romana Ecclesia praedicat: Occidens universus agnoscit: tyrannorum pertinacia tolerata

et conculcata testatur. Nec illud tamquam

ingrati praeterimus, quae inter multimodas

Sedis Apostolicae persecutiones, quas

nostris temporibus pertulit Ecclesia eadem, gloriosissimorum ducum Roberti, Exordinm.

Salernitanae Ecclesiae de-

191

et filii eius Rogerii, devotione ac studio, filiorum Sedis Apostolicae, nonnunquam etiam nostri ipsius requies et portus fuit. Cum igitur per omnipotentis Dei gratiam Sedis Apostolicae, licet indigni, moderamina teneamus, tantis divinae gratiae beneficiis, et vestrae devotionis officiis per sententiae Romanae Ecclesiae liberalitatem concurrendum et respondendum arbitrati sumus; ob reverentiam siguidem S. et gloriosae, semperque Virginis Dei Genetricis Mariae, et beati apostoli evangelistae ac martyris Matthaei, ob devotionem reverendissimi Patris ac praedecessoris nostri Gregorii, ob petitionem nihilominus tam tuam quam charissimi filii nostri ducis Rogerii, qui semper Apostolicae Sedi fideliter obsecutus est, veterum etiam Ecclesiae vestrae privilegiorum rationibus informati; tibi deinceps tuisque Primatus su- successoribus super Consanam et Acheruntinam Ecclesias et earum suffraganeos primatum gerere ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus. Has nimirum Ecclesias sive civitates Ecclesiae vestrae privilegia continent, tamquam vestrae metropoli olim ex Apostolicae Sedis concessione subjectas. Verum, et ipsae, qua nescimus ratione, et pallei dignitatem et privilegiorum auctoritatem praeteritis temporibus a Sede Apostolica meruerunt. Verum, quia praedecessorum nostrorum statuta inconvulsa et intemerata manere cupimus, eis quidem propriae dignitatis gratiam conservamus, ut archiepiscopali honore ac nomine potiantur; vestrae vero Ecclesiae suorum privilegiorum integritatem hoc ordine restituimus. Quidquid igitur reverentiae, quidquid subjectionis primatibus persolvendum, sacrorum canonum decreta constituunt, tibi deinceps tuisque successoribus legitimis a Consano et Acheruntino archiepiscopo persolvatur. Quin etiam ex abundantia gratiae plenioris adiicimus, ut etiam praesente Romanae legato Ecclesiae in supradictis duabus metropolitanis urbibus, cum tuo semper aut successorum tuorum consilio

archiepiscopi eligantur. Cum vestris etiam literis aut nuntiis consecrandi ad Sedem Apostolicam dirigantur. Et item ipsi ad successorum tuorum electionem nihilominus advocentur. Post consecrationem vero, vel pallium ab Apostolica Sede perceptum, tibi tuisque successoribus tamquam primati obedientiam promittant et exhibeant: salva in omnibus secundum canonicas sanctiones Romanae auctoritate Ecclesiae, ipsarum etiam urbium privilegiis robur proprium obtinentibus. Oportet igitur, et vos propensiorem deinceps Apostolicae Sedi devotionem et obedientiam exhibere, et eius in omnibus decreta efficacius observare, ut quanto per eam altius supra caeteros sublimamini, tanto ei humilius et cordis affectione, et operis exhibitione subiiciamini. Vitam etiam vestram, et mores solicitiori expedit custodia moderari, ut qui aliorum iudices eligimini, vosmetipsos prius secundum Apostoli sententiam districtius iudicetis: Mandatum Domini sine macula, et irreprehensibile conservate; ut cum apparuerit Princeps pastorum, percipiatis immarcescibilem gloriae coronam. Fraternitatem vestram superna Dignatio per tempora multa conservare dignetur incolumem. Si quis autem, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Conservantibus autem haec, pax Domini nostri Iesu Christi et misericordia; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

S. Petrus, S. Paulus. Urbanus PP. II.

Datum Salerni per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis xIII kal.

Cui post consecrationem obedientiam promittant.

Adhortatio ad Salarnitanos archiepp.

Clausulae.

Illorum archiepisc, semper cum consilio Salernitani archiepisc. eligendi;

per Consanam

et Acherun-

192

augusti, indictione vi ab incarn. Dom. anno mxcviii, pontificatus autem D. Urbani II Papae xi.

Dat. die 20 iulii anno Domini 1098, pontif. anno xi.

# XLVIII.

Cella Cinglensis monasterio Montis Casini asseritur, iniuncta tamen lege, ut semper illic ancillarum Dei congregatio remaneat (4).

## SUMMARIUM

Proœmium. — Series controversiae de Cinglensi cella. — Eadem cella Cassinensi abbati adiudicatur: ita tamen ut inde sanctimoniales nunquam expellantur.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Cassinensis coenobii monachis, salutem et apostolicam benedictionem.

Proæmium.

Ex officii nostri debito et auctoritate compellimur, Ecclesiarum saluti et paci, prout Dominus scire et posse dederit, providere: vestri praecipue monasterii, quod sanctae nostrae Sedi Apostolicae semper familiarius ac devotius adhaesit, et in omni persecutionis opportunitate promptius ac benignius adfuit. Ideoque opportunum duximus secundum petitionem venerabilis fratris nostri Oderisii abbatis vestri, nostris in posterum literis annotare, qualiter Cinglensis cellae causa, unde vestrum coenobium diutius inquietatum est, nuper in nostra sit audientia nostro iudicio diffinita. Quod enim dilectio vestra plenius novit, saepe de eodem negotio in Romana Ecclesia inter synodales actus ante praedecessores nostros quaestio acta est a sanctae memoriae Desiderio Apostolicae Sedis presbytero cardinali, et monasterii Casinensis abbate. qui postmodum divinae dignitatis gratia ad summi pontificatus apicem pervenit, sed exiguo tempore supervixit. Nostro

(1) Ex Archiv. Cassinen. edidit Mabill. loc. cit. num. NLVII.

etiam tempore in synodalibus gestis a confratre vestro, quem superius nominavimus, Oderisio, sanctae nostrae Ecclesiae presbytero cardinali, de causa ipsa coram nostra est praesentia saepius proclamatum. Accidit autem, ut Robertus comes, ad beati Benedicti devotionem promptius conversus, locum ipsum ad vestri monasterii ius pertinere cognosceret, qui mox eumdem locum in manum praefati fratris nostri Oderisii reddidit; eo siquidem tempore abbatissa, quae in cellam violenter ingressa fuerat, eiusdem comitis timore discesserat. Coepit inter haec illa nostrae auctoritatis aurem, dum in urbe essemus, crebris clamoribus appellare; unde nos ex latere nostro viros strenuos usque Capuam destinavimus, qui diligenter causam utramque cognoscerent, et pacifice definirent; quod tunc quidem quibusdam occasionibus ad effectum pervenire non potuit. Post aliquantum pro causis ecclesiasticis urbem egressi, cum camdem causam diligentius in utriusque partis praesentia tractaremus, cognovimus, praefatum venerabilem fratrem nostrum Oderisium abbatem vestrum, non malitiae intentione, sed iustitiae respectu locum illum tamquam sui iuris, de quo saepius proclamaverat, recepisse. Enim vero et pontificalibus decretis, et regalibus instrumentis, et loci fundatoris chirographo cellam ipsam ad vestrum ostendebatur monasterium pertinere. Quia tamen sine iudicio praecedente receperat, aequum nobis visum est, ut abbatissa, quae se querebatur expoliata, reinvestiretur; post reversionem vero nostram in utramque partem legitimum iudicium ageretur. In iis diebus, largiente Domino, plenarium in Barensi urbe concilium celebrare disponebamus. Post menses igitur sex abbatissam illam et literis, et nostri oris invitatione revocavimus: venire quidem renuit, sed nuntium destinavit. Cum autem minus plenas, nec satis rationabiles causas de illius absentia coram concilio reddidisset; nos, ne quod illa gravamen pati querere-

Series controversiae de Cinglensi cella.

Eadem cella Cassinensi ab-

bati adiudica-

ut inde san-

ctimoniales nunguam ex-

pellantur.

tur, eiusdem causae actionem usque ad nostrum reditum duximus deferendam. Porro Beneventum venientes, iterum nostras ad illam literas destinavimus, diem et locum, quo causa ventilanda fuerat, designantes. Cum autem nec tunc venisset, ad locum alium eam tertio vocavimus. Venit illa, sed causam aggredi recusavit, asserens se nequaquam omnia Cinglensis cellae munimenta et literas recipisse; ad quod fratrum nostrorum quidam sacramentis asserere parati fuerant, se nec plures, nec alias in loco eodem cartas, quam quas reddiderant, invenisse. Illa secreto nonnullis fratrum, qui nobiscum erant, munimenta sua prodidit; nobis autem ostendere detrectavit; cumque iudiciario ordine causam nec vellet agere, nec valeret, nos eam, ut ad abbatis et fratrum vestrorum concordiam satageret, commonuimus: nec monita suscepit, et iudicium penitus subterfugit. Iterum coenobii vestri munimina vidimus: iterum Pontificum Romanorum privilegia, et imperatorum scripta perspeximus: iterum fundatoris loci chirographum, et Beneventani principis, qui tunc temporis fuerat, concessionem audivimus; quibus omnibus instructi, ut prius, sumus, Cinglensem cellam ab ipso fundationis exordio ad Cassinense coenobium pertinuisse; et per Cassinensis abbatis voluntatem sanctimonialium ibi congregationem fuisse dispositam. Sic post multas tandem dilationes, negotii veritate perspecta, communicato cum fratribus nostris episcopis, seu Romanae Ecclesiae cardinalibus, iudicibusque contur: ita tamen silio, venerabili fratri Oderisio abbati vestro Cinglense monasterium ex integro restituimus; ita tamen ut de loco ipso sanctimoniales minime expellantur, sed semper illic puellarum Dei congregatio conservetur, tanto, ut speramus, religiosius, quanto sanctiori patrono monasterioque commissae sunt: salva in omnibus Sedis Apostolicae reverentia. Quam scilicet restitutionem literis praesentibus ratam et inviolatam perpetuo manere

censemus, dico, decernimus. Si quis autem post haec, huiusce actionis tenore cognito, costitutioni nostrae temere obviare temptaverit, apostolicae indignationis ultione plectetur; qui vero conservator extiterit, divinae benedictionis gratia perfruatur. Scriptum per manum Petri scrinarii sacri palatii, indictione septima, mensis decembris die vii. Datum Romae apud Beatum Petrum per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, vi idus decembris, indictione septima, anno dominicae incarnationis mxcviir, pontificatus autem domni Urbani II Papae, xr.

Dat. die 8 decembris anno Domini 1098. pontif. anno xI.

# XLIX.

Monasterium S. Cucuphatis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur: eique bona omnia ac privilegia hactenus concessa confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur: — Eigue bona omnia confirmantur. — Decretum immunitatis a cuiuscumque personae molestia; et libertatis in eligendo abbate ex gremio monachorum; electus vero consecrandus ab episcopo dioecesano, nisi fuerit excommunicatus. — Eadem decernuntur pro altarium consecratione, et clericorum ordinatione. — Census annuus Ecclesiae S. Pauli de Urbe persolvendus. — Poenae contra temeratores privilegii huius.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Berengario abbati monasterii Sancti Cucuphatis, quod Octoviense dicitur, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus, et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia ergo dilectio tua, ad Sedis

(1) Ex Archiv. monasterii huius edidit Baluzius loc. cit., num. cccxvII.

Exordium.

Monasterium sub proteetione Sedis Apostolicae recipitur:

Eique bona omnia contirmantur.

Apostolicae portum confugiens, eius tuitionem devotione debita requisivit, nos supplicationi tuae clementer annuimus. Beati siguidem Cucuphatis venerabile monasterium, cui disponente Domino in abbatem præesse dignosceris, nos, iuxta venerabilium praedecessorum nostrorum exemplar, sub Apostolicae Sedis protectione specialiter in perpetuum manere sancimus; et tam ipsum, quam universa ad ipsum pertinentia, tibi tuisque legitimis successoribus possidenda, regenda, ac disponenda firmamus: alodium scilicet, quod in monasterii ipsius ambitu circumsitum est, cum ecclesia Sancti Petri et Sancti Severi, cum omnibus finibus pertinentiisque suis, sicut in praedecessorum nostrorum privilegiis continetur: monasterium Sanctae Caeciliae de Monte Serrato cum terminis et possessionibus et pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Laurentii et Sancti Stephani, quae sunt in monte, quem dicunt Sancti Laurentii, cum ecclesia Sancti Stephani et Castellari cum terminis, adiacentiis, possessionibus pertinentiisque suis: ecclesiam Sancti Pauli extra muros Barcinonae cum alodio, quod ibi obtulit Giribertus et uxor eius, cum omnibus, quae modo possidet et inantea acquisierit: ecclesiam Sanctae Mariae de Fonte Rubea cum alodio, quod ibi obtulit Geraldus Mironis: ecclesiam Sancti Petri de Clariano, ecclesiam Sancti Vincentii de Aqua-Alba, ecclesiam Sanctae Mariae et Sancti Stephani de Palatio, ecclesiam Sancti Cucuphatis de Rifano, ecclesiam Sancti Stephani de Rivipullo, ecclesiam Sancti Afiseli de villa Auziri, ecclesiam Sancti Martini et Sancti Romani de Monte Gato, ecclesiam Sancti Felicis de Castellario, ecclesiam Sancti Sebastiani de Monte-Maiore cum ipso monte, ecclesiam Sanctae Mariae de Toledolo, ecclesiam Sancti Felicis de villa de Milanes, ecclesias Sanctae Mariae et Sancti Petri, quod castrum Felix dicitur, ecclesiam Sanctae Mariae et Sancti Iohannis, quod Monasteriolum vocant, ecclesiam Sanctae Crucis et Sancti

Silvestri de Vallerana, ecclesiam Sancti Cucuphatis de Moia, et aliam ecclesiam Sancti Cucuphatis de Garriga, ecclesiam Sancti Benedicti de Spiselis, ecclesiam Sancti Stephani de Castelleto, ecclesiam Sancti Iuliani de Sancta Oliva cum castello, ecclesiam Sancti Salvatoris Bactensis cum possessionibus et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Petri et Sanctae Crucis de Masquefa, ecclesiam Sanctae Mariae de Capelades, ecclesiam Sancti Felicis de castro Odilione, ecclesiam Sanctae Mariae de castello de Clariana cum ipso castello, ecclesiam Sanctae Mariae de Aqualatam (1), ecclesiam Sancti Petri de Viri, castellum Sancti Vincentii cum ipsa ecclesia, castellum de Albeniana cum ecclesia sua, ecclesias Sancti Sepulchri et Sanctae Mariae de Aposta cum universis possessionibus et pertinentiis earum, ecclesias Sancti Martini et Sancti Felicis et Sancti Genesii, quae sunt ad ipsam curtem de Faio, ecclesiam Sancti Ginesii et Sanctae Eulaliae, quam vocant Tapioles: alodium, quod est intra muros civitatis Barcinonae, scilicet cum domibus. curtibus, hortibus, et hortalibus, vel quantum infra territorium praedictae civitatis praefatum monasterium habere videtur: alodium, quod est infra terminos de castro Fonte Rubea, et de Monte Acuto, et de Piniana, et de Carolo, et de castro Virili, alodium de Olorda cum ipsa turre, et alodium, quod est in duodecima sive in Misano: alodium, quod habet infra terminum de Terraria, et de Castellaro, et in Arraona, et in Barbarano, et de palatio Ausit, et de palatio Salatano, et in villa de Megoda, et de Moleto, et in palatio de Aries, et in Lisiano superiore et inferiore, et in parrochia de Parietes, et de Gallegos, et Palegarnanis, et de Petiaco, quod dicunt Bellum-Disinum, et de Petilona, et de Palumbar, et de Orto, et de Rivopullo, et de valle de Ariolfo, et de Granularios, et de Lerona, et de Mescrata, et de Samatus, et de (1) Lege Aqualata.

Canovas, et de Corrone superiore et subteriore: alodium de Turres Beses, cum alio, quod Nelma foemina ibi obtulit: alodium de Ausona: alodium de Steria. et omnia alodia quae habet, et habere debet in praedicto comitatu Barcinonensi, Gerundensi, Ausonensi, et in comitatu Minorisa cum universis terminis suis: ecclesiam Sancti Quirici cum decimis et primitiis et oblationibus suis: decimas quoque, quas de his sive de aliis locis ante triginta annos monasterium vestrum praedecessorum nostrorum concessione possedit, nos in perpetuum vestris usibus omnino quietas et integras conservari censemus. Praeterea per praesentis privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona sive possessiones in praesenti coenobium vestrum iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, juste ac canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam omnino esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Obeunte te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis ctus vero con- astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Electus autem a dioecesano episcopo consecretur, siquidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis ha-

hibere voluerit. Alioquin ad Romanum Eadem decer-Pontificem recurrat, aut ab alio quem altarium conmaluerit catholico antistite consecretur. secratione, et Idem et de ordinationibus fratrum, de Chrismate, de altarium sive basilicarum consecratione statuimus. Ad indicium Census annuus autem praestitae a Romana Ecclesia Ecclesia Pauli de Urbe libertatis pro ecclesia Sancti Pauli mora- persolvendus. batinum (1) unum quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Si qua sane ecclesia- Poenae contra stica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iuxta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Scriptum per manus Gerardi notarii regionarii, et scrinarii sanctae Romanae Ecclesiae, anno dominicae incarnationis millesimo nonagesimo octavo, indictione septima, mensis decembris die primo.

Script. die 1 decembris anno Domini 1098, pontif. anno xi.

L.

Confirmatio monasterii Burrhonensis in divecesi Constantiensi, ac donationum omnium eidem ab Adelaide Patruisque factarum (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Comitissae Adelaidis oblatio PP. facta de monasterio Burrhonensi. — Confirmantur bona omnia ad monasterium pertinentia. — Illudgue sub Apostolicae Sedis protectione recipitur. — Salvo iure

(1) Moneta quaedam hispanica, aurea praesertim. (R. T.) (2) Edidit Bruschius in Hist. monabuerit, et gratis ac sine pravitate id ex-| sterii German. pag. 74.

clericorum ordinatione.

Ecclesiae S.

privilegii huius.

Et libertatis in eligendo abbate ex gremio monachorum; elesecrandus ab episcopo dioecesano, nisi fuerit excommunicatus.

Decretum im-

munitatis a

cuiuscumque personae mo-

lestia;

196

BULLARIUM ROMANUM

episcopi Constantiensis; — Et cum annuo censu palatio Lateran. persolvendo. — Abbatis electio monachis conceditur. — Solitae clausulae.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto Azelino monasterii Burrhonensis abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Evordium.

delaidis obla-Burrhonensi.

Confirmantur bona omnia ad monasterium pertinentia.

Illudque sub Aposiolicae Sedis protectione recipitur;

Salvo iure episcopi Constantiensis;

Lt cum annuo censu palatio Lateran. persolvendo.

Abbatis electio monachis conceditur.

Sicut irrationabilia poscentibus negari debet assensus, sic iusta petentium votis benigna debemus assensione concurrere. Eapropter charissimae filiae nostrae Adelaidis comitissae desiderio ac petitioni duximus annuendnm. Haec nimirum ad limina sanctorum Apostolorum veniens, et suam, et Viri, et Leviri sui devotionem Comitissae A- strenue adimplere curavit. Burrhonensem tio PP. facta namque Ecclesiam cui nunc auctore Deo de monasterio tua fraternitas praesidet, soceri sui studio a fundamentis aedificatam, secundum ipsorum vota supra sacrosanctum B. Petri altare obtulit, et per manum nostram in proprium Sedis Apostolicae allodium delegavit: quam videlicet oblationem scriptorum nostrorum petiit authoritate confirmari. Nos igitur praesentis decreti authoritate sancimus, ut tam praefatus locus, quam universa, quae ibidem supradictorum comitum Henrici et Hugonis, seu praenominatae Adelaidis comitissae largitione collata sunt, vel in futurum ipsorum, aut aliorum fidelium oblationibus conferentur, sub Apostolicae Sedis tutela integra semper, et illibata permaneant, servorum Dei illic degentium usibus omnimodis profutura, salva Constantiensis episcopi canonica reverentia: ut tamen ex eodem loco unius Bisantii census annuus Lateranensi palatio persolvatur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, minuere, vel piis de causis suis usibus applicare. Obeunte te nunc loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptione vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fra-

Dei timorem, et B. Benedicti regulam elegerint. Si quis igitur sacerdotum, cle- Solitze clauricorum, regum, ducum, comitum, et iudicum, vel saecularium personarum, hanc nostrae constitutionis paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque dignitate careat, reumque se divini iudicii existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ulctioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Laterani per manum Iohannis S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis. viii kal. februarii, indictione septima, anno dominicae incarnationis mxcix, pontificatus autem domni Urbani secundi PP. undecimo anno.

Dat. die 25 ianuarii anno Domini 1099, pontif. anno xi.

# LI.

Simile privilegium pro monasterio Sancti Saturnini in pago Urgellensi (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; eique privilegia omnia, piae donationes factae, vel in posterum faciendae, ac bona omnia confirmantur. — Decretum immunitatis a quacumque molestia; et libertatis in electione abbatis. - Annuus census Sedi Apostolicae persolvendus. - Poenae contra violatores privilegii huius.

(1) Ex Archiv. Regio Fuxensi edidit Baluzius trum pars consilii sanioris, secundum loc. cit., num. cccxxx.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro, abbati monasterii Sancti Saturnini, quod situm est prope amnem Valeriae in parochia Urgellensi, eiusque successoribus, in perpetuum.

Exordium.

Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipitur;

Eique privilegia omnia, piae donationes factae, vel in posterum faciendae, ac bona omnia confirmantur.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri; quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Proinde nos postulationi tuae paternae benignitatis accomodantes assensum, Beati Saturnini venerabile monasterium, cui auctore Deo praesides, sub Apostolicae Sedis tutela suscipimus, et in ea semper libertate manere decernimus, quam egregiae memoriae Carolus imperator instituit, et Leo venerabilis Sanctae Sedis Apostolicae Pontifex privilegii sanctione firmavit, et provinciales episcopi scriptorum suorum assertionibus consenserunt; ut videlicet sub iure semper et proprietate Sedis Apostolicae locus ipse servetur, ut nulla super illud laicalis persona dominatum exerceat; sed placita omnia sive iudicia et districtiones omnium eidem monasterio pertinentium, in abbatis potestate persistant; nec dioecesano episcopo liceat aliquam eidem monasterio excommunicationem inferre, nec molestiam irrogare, sed quaecumque in praesentiarum quiete in authentica possessione possidere cognoscitur, quaecumque in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; ea praesertim, quae venerabilis memoriae Erimbaldus Urgellensis, et Arnulfus Ripacorcensis episcopi in dedicatione eiusdem monasterii tradidisse et concessisse leguntur in Ecclesiis, Ecclesiarum decimis, primitiis et oblationibus, sive cimiteriis per Urgellensem, sive Ripacorcensem parochiam, per Cerdaniam, Bergitanum, sive Paliarum: ecclesiam guoque Sancti Petri de Villanita, apud quam statum disciplinae monasticae reformastis, cum castello suo Caragio, et Rocha quae dicitur Sancti Romani, et

caeteris ad eam pertinentibus, vestro, sicut hodie est, monasterio in perpetuum subjectum esse concedimus. Ad haec adiicientes decernimus, ut nulli omnino hominum liceat praenominatum Beati Saturnini monasterium temere perturbare. aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nihilominus eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Ad indicium autem perceptae a Romana Ecclesia libertatis, quotannis unam argenti libram Lateranensi palatio persolvetis. Si qua sane in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen. Scriptum per

Dat. die 19 aprilis anno Domini 1099, pontif. anno XII.

manum Petri regionarii et scriniarii sacri

palatii. Datum Romae in porticu Beati

Petri per manum Iohannis sanctae Roma-

nae Ecclesiae diaconi cardinalis, xuu kal.

maii, indictione vii, incarnationis domi-

nicae anno mxcix, pontificatus autem

domini Urbani II Papae, xII.

Decretum immunitatis a quacumque molestia;

Et libertatis in electione ab-

Annuus census Sedi Apostolicae persolvendus.

Poenae contra violatores privilegii hums.

# LII.

Responsiones ad consulta Pitonis Tullensis episcopi super simoniacis, ac illicitis ordinationibus (1).

## SUMMARIUM

Ab episcopo praebendae suae Ecclesiae gratis dandae. - Subdiaconi uxoribus vacantes a sacro ordine et beneficio removendi. -Presbyterorum filii ab altaris ministerio removendi; nisi prius in coenobiis sese probayerint. — Cum ordinatis ab haereticis episcopis, non tamen simoniacis benigne utendum. — Episcopi et clerici simoniaci a sacris officiis removendi. — Bigami et viduarum mariti a sacris ordinibus segregandi.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Tul'ensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Super quaestionibus, quas ad nos Adalbertus vestrae Ecclesiae filius detulit, haec a nobis sunt in synodalis assensu concilii capitula per Dei gratiam confirmata.

#### CAP. I.

Ah episcopo praebondão suae Ecclesiae gratis dandac.

Episcopus omnia sui episcopatus membra, videlicet archidiaconatus, archipresbyteratus, decanias, vel aliquas praeposituras, Ecclesiae suae canonicis gratis absque omni venalitate distribuat. Quisquis autem ea pretio dederit, depositioni subiaceat.

# CAP. II.

Subdiaconi uxoribus vacantes a sacro ordine et beneficio removendi.

Eos, qui a subdiaconatu uxoribus vacaverint, ab omni sacro ordine removemus, officioque atque beneficio Ecclesiae carere decernimus; si vero episcopi consenserint eorum pravitatibus, a suis se noverint officies interdictos.

#### CAP. III.

Presbyterorum filii ab

Presbyterorum filios a sacri altaris ministeriis removendos decernimus, nisi

(1) Ex Cod. ms. Biblioth. Patavinae in Concil. edit. tom. x11, col. 747.

aut in coenobiis, aut in canoniis religiose alteris miniprobati, fuerint conversati. Absque praeiudicio tamen capitulorum istorum, ei prius in cocqui praebendas, aut ipsi ante hanc Sedis Apostolicae interdictionem emerunt, aut emtas se nescientibus possiderunt, habendas eas permittimus, si eorum personae tuo arbitratu visae fuerint promereri: eis autem, qui fidem possessionis suae irritam facientes, post subdiaconatus acceptionem vacare uxoribus praesumpserint, et officium et coniugium penitus interdicimus; eisque, quoniam seipsos apostatando destruxerunt, et voluptatem corporis Domino praetulerunt, omni vitae suae tempore aut in coenobiis, aut in canoniis regularibus poenitentiam decernimus iniungendam. Presbyterorum vero filios, qui secundum praecepti nostri conditionem aut in coenobiis aut in canoniis religiose probati fuerint conversati, qui patrum peccata cum saeculi possessionibus abdicarunt, pro religionis ac scientiae praerogativa apostolico moderamine tolerandos ducimus, et ad sacros ordines, et ad honores ecclesiasticos permittimus provehendos.

#### CAP. IV.

Porro de clericis, qui ab excommuni- Cum ordinatis catis episcopis sunt ordinati, necdum quidem sententiam fiximus, quia generalis tamen simomali contagium generalis synodi est cauterio comburendum. Tuae tamen fraternitati hoc respondemus ad praesens, ut ab excommunicatis, quondam tamen catholicis episcopis ordinatos, siquidem non simoniace ipsos ordines acceperunt, et si episcopos istos non simoniacos fuisse constiterit, et adhuc si eorum religiosior vita, et doctrinae praerogativa visa fuerit promereri, et poenitentia indicta, quam congruam duxeris, in ipsis, quos acceperunt, ordinibus manere permittas. Ad superiores autem ascendere non concedimus, nisi necessitas vel utilitas maxima flagitaverit Ecclesiae. Hoc tamen ipsum

vendi: nisi nobiis sese probaverint.

An. C. 1099

episcopis, non utendam.

rarius et cum cautela est praecipua concedendum.

#### CAP. V.

Episcopi et clerici simoniaci a sacris officiis removendi.

Episcopos ac clericos, quos simoniacos esse constat, a sacris officiis et beneficiis removendos omnino decernimus; in Ecclesiis vero, quae ab huiusmodi simoniacis exaratae sunt (1), non aliter quam in locis orandum videtur, donec subversis altaribus, benedictione et unctione catholici antistitis consecrentur.

#### CAP. VI.

De his, qui sine titulis ordinati sunt, licet eiusmodi ordinatio sanctorum canonum sanctioni contraria iudicetur, utrum tamen aliqui in acceptis sint ordinibus permittendi, discretioni tuae pro praesenti Ecclesiae necessitate committimus. Si tamen alias sine pravitate eos ordinatos fuisse constiterit.

## CAP. VII.

Bigami et viduarum mariti a sacris ordinibus segragandi.

Bigamos et viduarum maritos a sacris ordinibus secundum communem Ecclesiae consuetudinem, auctoritate nostri officii segregamus. Haec universa tamquam Apostolicae Sedis praecepta, sanctorum conciliorum sententiis consonantia, religionis tuae strenuitas et in Ecclesia sibi commissa Deo iuvante custodiat, et custodienda aliis innotescat. Nec senectutem tuam oblatrantium canum multitudo praeterreat. Major chim est, qui in nobis est, quam in illis; ipse siguidem confirmans discipulos suos ait: Nolite timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum (a). Ipse misericordia sua nos confirmet, ac protegat, et ad caelestia regna perducat.

(1) Forsitan extructae. (a) Luc. x11, 52.

# LIII.

Confirmatio regularis instituti canonicorum Ecclesiae Ruthenensis; quibus nonnulla conceduntur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Regularis vitae institutum confirmatur: ac totalis iurisdictio in canonicos praeposito conceditur: ita ut quibus ab eo fuerit interdictum, nec ab episcopo recipi possint. - Confirmantur quoque bona omnia ad canonicos pertinentia. — Conceditur sepultura iuxta tumulum episcoporum. - Poenae contra violatores privilegii huius. — Bona custodientibus.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, Petro praeposito, et eius fratribus in Ecclesia Ruthenensi canonicam vitam professis, corumque successoribus in eadem religione permansuris, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri; quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur vos, o filii carissimi, per divinam gratiam aspirati, mores vestros sub regularis vitae disciplina coercere, et communiter secundum sanctorum Patrum institutionem omnipotenti Domino deservire proposuistis; nos votis vestris paterno congratulamur affectu; unde etiam petitioni vestrae benignitate debita impertimur assensum. Vitae namque canonicae ordinem, quem professi estis, praesentis privilegii auctoritate firmamus; et, ne cui post professionem exhibitam proprium quid habere, neve sine praepositi, vel congregationis licentia de claustro discedere liceat, interdicimus. Quod si discesserit, et commonitus, redire contempserit, tibi tuisque successoribus facultas sit, eiusmodi ubilibet a suis officiis interdicere; interdictum vero nullus episcoporum abbatumve suscipiat, quamdiu scilicet Ita ut quibus illic canonici ordinis tenor Domino praestante viguerit. Vobis itaque, vestrisque successoribus in eadem religione perman-

Exerdium.

Regularis vitae institutum confirmatur:

Ac totalis inrisdictio in canonicos praeposito conceditur:

interdictum, nec ab epise. recipi possint.

(1) Ex Archiv. Ecclesiae huius edidit Baluzius Miscell. tom. xi, lib. 2.

Confirmentur quoque bona omnia ad catinentia.

suris, ca omnia perpetuo possidenda sancimus, quae in praesentiarum pro communis victus substentatione possidere videmini, ecclesiam videlicet Sancti Salvatoris de Veirieiras, et ecclesiam Sancti Petri de Colnac, et ecclesiam Sancti Geraldi de Salas: universas praeterea paratas sive simbolas, quas sinodos vocant, tam Ecnonicos per- clesiarum iam dictarum, quam ex caeteris Ecclesiis, quas Ruthensis Ecclesiae antistites, Petrus quondam Berengarii, Poncius Sthephani, Raymundus Frotardi et Ademarus, qui in praesentiarum eidem Ruthenensi Ecclesiae praesidet, in sumptus vestium concesserunt. Praeposituram quoque dignariam Ruthenensis parochiae, archidiaconiam, oblationes quoque vestrae matricis Ecclesiae, quas dono praelati Ademari confratris nostri et coepiscopi possidetis, vestrae communitatis usibus confirmamus; et quodcumque deinceps vos aut successores vestri concessione Pontificum, aut liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poteritis adispisci.

Conceditur setumulum episcoporum.

violatores privilegii huius.

Bona custodientibus.

Ut autem omnipotenti Deo quietius pultura iuxta deservire, et canonici ordinis disciplinam districtius observare possitis, cimiterium vobis apud matrem Ecclesiam, ubi communiter vivitis, iuxta praefati fratris nostri Ademari vestri episcopi petitionem habere concedimus, in quo fratrum vestrorum sive parochianorum, quibus viventibus mysteria divina ministratis, deficientium Poenac contra corpora tumulentur. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, qua-

tenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii sacri palatii. Datum Romae apud Sanctum Petrum per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, it idus maii, indictione vit, incarnationis dominicae anno mxcix, pontificatus autem domni Urbani Papae secundi duodecimo.

Dat. die 14 maii anno Domini 1099. pontif. anno xii.

# LIV.

Decretum, ne domus in claustro Carnotensi existentes laicis dentur, aut locentur a canonicis (1).

Urbanus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri R. episcopo, et dilectis filiis Decano, et Capitulo Carnotensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Audivimus, et audientes nequivimus non mirari, quod laici quidam, in claustro vestro domos iure haereditario possidentes, tales personas plerumque admittunt, per quas clericorum quies inhonesto strepitu saepe turbatur: et devotio populo, ne divinis intendat officiis, praepeditur. Ioculatoribus quidem, aleatoribus, cauponibus, et mulieribus turpibus praescriptae domus de consuetudine prava locantur. Volentes igitur communi Ecclesiae honestati consulere, auctoritate apostolica prohibemus, ne domos canonicales ulterius laicis, per quos honestati ecclesiasticae derogetur, vel gratis dentur, aut etiam sub quacumque occasione locentur. Constituimus etiam de domibus, quas laici in claustro iure haereditario tenent, si eas in personis propriis cum honesta familia, exclusis mulieribus turpibus,

(1) Ex ms. Ecclesiae Carnoten. edidit Dacher. Spicil. tom. xIII.

Exordium.

i)ecretum Urbani PP. inhabitare noluerint, ut non nisi clericis, [ vel personis regularem vitam professis, gratis vel pro pretio concedantur, si congruum eis pretium voluerint exhibere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Ven. xu kal. martii. Dat, die 18 februarii.

# LV.

Privilegium pro monasterio monialium S. Petri Blazilien (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub jure Sedis Apostolicae suscipitur: — Confirmatisque bonis omnibus; - Omnibus omnino personis quidquam ab eo auferre, alienare etc. interdicitur.

Urbanus episcopus dilectae in Christo filiae Florentiae abbatissae monasterii S. Petri de Blazilia (2), et eis, quae in ipsius loci regimine successerint regulariter, in perpetuum.

Exordium.

Ad haec nos disponente Domino in Apostolicae Sedis servitium promotos agnoscimus, ut eius filiis, auxilium implorantibus, efficaciter subvenire, et ei obedientes tueri ac protegere, prout Dominus dederit, debeamus. Unde oportet nos venerabilibus locis manum protectionis extendere, et servorum atque ancillarum Dei quieti attentius providere.

Monasterium sub iure Sedis Apostolicae suscipitur:

Tuis igitur, dilecta filia in Christo Florentia, precibus annuentes, B. Petri de Blazilia monasterium in Arvernensi comitatu situm, cui Deo auctore praesides, ab Ermengarda comitissa constructum, et Romanae Ecclesiae traditum, sub iure et protectione Sedis Apostolicae suscipimus, quemadmodum a praedeces-

(1) Ex Gall. Christ. tom II, inter Instrumenta ecclesiae S. Flori num. xxIV. (2) Alias de Blesse. Bull, Rom. Vol. II.

soribus nostris constat esse susceptum. Per praesentem itaque privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque idem coenobium hodie iuste nibus, possidet, vel infuturum iuste et canonice possidebit, et poterit adipisci, in cellis, in ecclesiis, in villis, et in caeteris rebus mobilibus sive immobilibus, tibi tuisque sororibus tam praesentibus quam futuris, regulariter victuris, firma semper et illibata permaneant.

Decernimus ergo, ut nulli omnino Omnibus omhominum liceat idem coenobium temere quidquam ab perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur earum, pro quarum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvo canonico Sedis Apostolicae iure. Ad indicium autem huius perceptaé a Romana Ecclesia libertatis, per singulos annos quinque monetae vestrae solidos Lateranensi palatio persolvetis. Si quis sane in crastinum archiepiscopus, episcopus, imperator, aut rex, aut princeps, aut dux, aut comes, aut vicecomes, iudex, aut quaelibet ecclesiastica vel saecularis persona, sciens huius privilegii paginam, contra eam venire temere tentaverit, secundo vel tertio commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat (1).

Confirmatisque bonis om-

An. C. 1099

eo auferre, a-

# LVI.

Fragmentum bullae exemptionis Ecclesiae Sanctae Trinitatis, a Liprando presbytero Mediolanensi fundatae ad pontem Guinzelmi (2).

> Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Liprando, etc.

Statuimus Ecclesiam illam cum praediolo, in quo fundata est.... vel per alios

(1) Reliqua desiderantur. (2) Ex Landulphi iunioris Hist. Mediol. cap. viii inter Rer. Ital. Script. tom. v.

fideles illic Domino largiente collata fuerint, ab omni saeculari oppositione quietam perpetuo manere et liberam. Clericis vero ibi victuris, vivendi regulariter concedimus facultatem; eosque decernimus tam proprias ordinationes, quam altarium et ecclesiarum consecrationes, caeterorumque dona sacramentorum a Mediolanensi archiepiscopo suscipere, si tamen catholicus fuerit et communionem ac gratiam Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis et non pravitate indulserit; alias autem liberum eis arbitrium sit, sacramenta eadem suscipere a quocumque voluerint catholico episcopo. Decernimus ergo, ut neque Mediolanensi archiepiscopo, neque alicui viventium, liceat eamdem Ecclesiam, et fratres, qui illic Deo servierint, quolibet occasionis iugo deprimere, aut bona eorum distrahere, et suis usibus applicare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, vobis et successoribus vestris (1) omnimodis profutura: salva eiusdem Mediolanensis archiepiscopi catholica reverentia. Ad indicium autem huius perceptae libertatis a Romana Ecclesia, mediolanensis monetae nummos sex quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in crastinum ecclesiastica saecularisve persona, huius decreti paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena siat, et in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructus bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

(1) Forsitan add. usibus. (R. T.)

# LVII.

Constitutio ad Richerium Senonensem, et caeteros Francorum episcopos, qua regem excommunicatum absolvi vetat. eosque ad synodum Arelatensem invitat (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Sanctis Patrum institutionibus a quolibet iuste excommunicatum episcopo, alii absolvere, ipsi quidem metropolitani prohibentur. - 2. Sola, non synodo praecedente, Sedes Apostolica valet suo statui restituere quos synodus inique damnaverit; ipsius vero nemini licet retrahere iudicia. - 3. Exemplis sacris sententia confirmatur. - 4. Francorum rex donec Deo et sanctae Romanae Ecclesiae satisfaciat, eique communicantes, excommunicantur. - 5. Universi Galliae episcopi ad concilium Arelatense invitantur.

> Urbanus episcopus servus servorum Dei, ad perpeluam rei memoriam.

Auditum est apud nos, quosdam confratres nostros in tantam audaciam prorupisse, ut asscrant se nequaquam a regis societate abstenturos; imo etiam regem ipsum ab excommunicationis vinculo soluturos, quamquam foeminam illam, pro qua per nos excommunicatus fuerat, non dereliquit.

§ 1. Sed qui hoc loquuntur, aut pro- trum institufecto Scripturas nesciunt, aut pertinaciter excedere nequaquam pertimescunt. Sanctorum quippe canonum sanxit auctoritas, et ea passim Ecclesiae consuetudo servat, ut a quolibet iuste excommunicatum, prohibentur. episcopus alius absolvere non praesumat. Ipsa etiam suffraganeorum ligamenta, metropolitani, qui videlicet eorum maiores sunt, sanctorum Patrum institutionibus prohibentur absolvere.

§ 2. Quod si a quibuscumque id servatur episcopis, videant venerabiles fratres nostri, quemadmodum Apostolicae Sedis valeant acta dissolvere; cum profecto luce iam clarius constet, Apostolicae quos synodus inique damos-Sedis Pontifici, non solum episcopos et primates, sed ipsos etiam patriarchas licet retrahere divina institutione subjectos: cum nove-

(1) Ex Labbe tom. x Concil. pag. 443.

Exordiam.

Sanctis Pationibus a quolibet iuste excommunicatum episcopo, alii absolvere, ipsı quidem

Sola, non synodo praecedente, Sedes Apostolica valet sno statui restituere verit; ipsius vero nemini iudicia.

§ 4. Unde et filium nostrum Francorint, ab omnibus ad ipsum, ab ipso aurum regem, donec Deo in nobis, et santem ad neminem appellandum: cum ctae Romanae Ecclesiae satisfaciat, excomsciant, ei soli fas esse de omni Ecclesia iudicandi, ipsum vero nullorum subiacere municatum, et tam episcopos, quam alios quoslibet, ei pertinaciter communicantes, iudicio; nec eos illud credimus ignorare, excommunicatos esse sancimus, et priviquod sola, nulla synodo praecedente, Selegium potestatis amittere, si quis in eius des Apostolica valeat suo statui restituere, absolutione inconcessa abuti praesumquos synodus inique damnaverit; ipsius pserit potestate.

§ 5. De caetero universos vos Arelatem in octavis apostolorum Petri et Pauli ad concilium omni reposita occasione, invitamus.

Francorum rex donec Deo et sanctae Romanae Ecclesiae satisfaciat, eique communicantes, excommunicantur.

An. C. 1099

Universi Galliae episcopi ad concilium Arelatense invitantur.

Exemplis sacris sententia confirmatur.

vero nemini liceat retrahere iudicia. § 3. Certe, cum de leprarum, id est de criminum varietatibus, ad Moysen Dominus loqueretur: Considerabit, inquit, leprosum sacerdos, et immundum iudicabit; ac deinde subiungit: Et clausus tenebitur ad arbitrium sacerdotis (a). Videtis ergo, quia ad illius sacerdotis arbitrium clausus teneri praecipitur, cuius arbitrio iudicatus est immundus. Quomodo itaque ad aperiendum manum porrigent, ad quem claudendum os aperire non ausi sunt? Cum quatriduanum Lazarum Dominus suscitasset (b), non legitur ad absolvendum eum circumstantius (1) aliquis se iniecisse, dum ipsius Salvatoris praecepto, iam viventem iam stantem discipuli absolverunt; ut profecto secuturis daretur exemplum, quia etiam poenitens quis solvendus non est, nisi per illius arbitrium, cuius voce vel gemitu a sepulcro criminosus educitur. Sed neque illud venerabilibus fratribus arbitramur ignotum, quia Deus superbis resistit, prope est autem obtritis corde (c). Super quem enim respiciam, ait Dominus, nisi super humilem, et quietum, et trementem verba mea (d)? Viderint ergo, quo pacto peccatorem conentur absolvere praeter illius vel praesentiam vel praeceptum, cuius est iudicio in generali synodo compeditus. Nobis sane, et omnibus, qui Turonis nobiscum Deo propitiante convenerunt, liquido patuit, et Legis, et Evangelii et sanctorum canonum documentis, nullam solvendi, quem nos ligavimus, fraternitati vestrae suppetere potestatem.

(1) Forsitan circumstantium (R. T.) (a) Levit. XIII. (b) Ioan. XI, 43. (c) Iacob. IV, 6. (d) Isai. LXVI.

# LVIII.

Decretalis epistola ad Lucium praepositum Sancti Iuventii Papien. civitatis contra simoniacos: et de ordinationibus ab haereticis acceptis (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — 1. Ecclesiasticam rem vendere simoniacum esse decernit. - 2. Munere linguae, vel indebiti obsequii, vel pecunia res ecclesiasticas adipiscentes, simoniacos esse declarat. — Chalcedonensis synodus ordinationum per pecuniam factarum interventores anathematizat. — 3. Explicantur verba concilii. — 4. Ira Dei super simoniacos, et quam gravis peccati rei efficiantur. — 5. Quibus in rebus praepositis nostris debeamus obedire. — 6. Utrum uti sacramentis possimus, quae a criminosis conferuntur. — 7. Schismaticorum et haereticorum sacramenta formam habere, sed non virtutis effectum declarat. - 8. Baptisma ab haereticis, vel ctiam a schismaticis more ecclesiastico datum, ratum esse declarat.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Lucio, praeposito Ecclesiae Sancti Iuventii apud Ticinum, salutem et apostolicam benedictionem.

Salvator praedicit in Evangelio, circa finem saeculi pseudochristos et pseudoprophetas surgere, et multos seducere: et fideles suos in mundo multas habituros pressuras; sed tamen portas inferi adversus Ecclesiam non praevalituras (a). Proin quia, ut ait Apostolus, oportet haereses esse, ut qui probati sunt, manifesti fiant (b);

(1) Edidit Baronius circa finem tom. x1, edit. roman. pag. 725. (a) Matth. xx1v, xv1, 18. (b) 1 Cor. x1. 19. (R. T.)

Exordium.

oportet nos cum Propheta ex adverso ascendere, et murum opponere pro domo Israel (a), et cum eodem Apostolo per multas tribulationes intrare in regnum Dei; unde non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis (b).

Ecclesiastı dere simoniacum esse decernit.

- § 1. Igitur quia innotuisti nobis, quod com rem ven- tibi obiicitur, utrum vendere ecclesiasticam rem, simoniacum sit: hoc simoniacum esse, patenter colligitur ex hoc, quod beatus Petrus apostolus ait Simoni: Pecunia tua tecum sit in perditionem, quia existimasti donum Dei pecunia possideri (c). Donum quippe Dei est Spiritus Sanctus, et donum Dei est res ipsius Ecclesiae oblata. Et si bene advertis, Simon Magus, qui ficte ad fidem accessit, non Spiritum Sanctum, quo ipse indignus erat (quoniam, ut scriptum est: Spiritus Sanctus disciplinae effugiet fictum) (d), sed idéo, quantum in ipso erat, emere voluit, ut ex venditione signorum, quae per eumdem fiebant, multiplicatam pecuniam, quam obtulerat, lucraretur. Nec Apostolus emptionem Spiritus Sancti, quam bene noverat fieri non posse, sed ambitionem talis questus, idest avaritiam, quod est idolorum servitus, in eodem Simone exhorruit, et maledictionis iaculo perculit.
  - § 2. Quisquis itaque res ecclesiasticas, quae Dei dona sunt, quoniam a Deo fidelibus Deo donantur, quaeque ab eodem gratis accipiuntur, et ideo gratis dari debent, propter sua lucra vendit vel emit. cum eodem Simone donum Dei pecunia possideri existimat. Ideo qui easdem res non ad hoc, ad quod institutae sunt, sed ad propria lucra, munere linguae, vel indebiti obsequii, vel pecunia largitur vel adipiscitur, simoniacus est: cum principalis intentio Simonis fuerit sola pecuniae avaritia, idest idolatria, ut ait apostolus Paulus (e). Alioquin cur synodus Chalcedonensis sexcentorum triginta episcoporum, procuratorem vel defensorem Ec-

(a) Ezech. xIII. 5. (b) Rom. VIII, 18. (c) Act. VIII 20. (d) Sap. 1, 5. (e) Ephes. v, 5. (R. T.) | consulenda.

clesiae, quamquam regulae subjectum. adeo per pecuniam ordinari prohibet, ut interventores quoque tanti sceleris anathematizet, nisi quod eosdem simoniacos iudicet? Quod si praefati milites Ecclesiae ob huius scelus taliter percelluntur, nemo sapiens negabit, non militantes Ecclesiae multo damnabilius hanc ob causam, idest venditionis vel emptionis, debere percelli (1).

§ 3. Sed et beatus praedecessor no-

ster Paschalis, de consecratione, et de rebus, quae proveniunt ex consecratione, affirmat, quod quisquis alterum eorum vendit, sine quo alterum habere non potest, neutrum non venditum derelinquit. Ac per hoc eum, qui rem Ecclesiae vendit vel emit, simoniacum intelligit. In nomine vero procuratoris intelligit praefata synodus quemlibet ecclesiasticarum rerum administratorem, ut verbi gratia praepositum, oeconomum, vice dominum: defensoris nomine advocatum, sive castaldum, iudicem: in subjecto regulae archipresbyterum, archidiaconum, canonicum, monachum, vel quemlibet ecclesiastico mancipatum officio. Quod vero Spiritum Sanctum, quantum in se est, vendat vel emat, qui praeposituram, vel huiusmodi vendit vel emit, audi Augustinum super Ioannem: O quot proposita fecerunt? Alterum propositum habet Carthagine Primianus, alterum habet Maximianus, alterum habet in Mauritania Rogatus, alterum habent in Numidia illi et illi, quos iam nec nominare sufficimus. Circumit ergo aliquis emere columbam? Unusquisque propositum suum laudat, quod vendit etc. Ecce venera-

(1) D. Cocquelines in suis addend. et corrigend. ait sequentia verba hic addenda esse: Quid de ordinationibus ab haereticis acceptis sentiendum sit, satis docent theologi et canonistae, quorum scripta

bilis Augustinus, de propositurae distra-

ctione agens, in nomine Columbae Sancti

Spiritus venditionem vel emptionem ac-

cipit, sicut omnes huius evangelici ca-

pituli tractatores.

factarum interventores anathematizat.

Explicantur verba concilii.

Chalcedonensis synodus ordinationum per pecuniam

Munere lin-

guae, vel indebiti obsequii,

vel pecunia res ecclesiasticas

adipiscentes,

simoniacos esse declarat.

An. C. 1099

Ira Dei super simoniacos, et quam gravis peccati rei efficiantur.

§ 4. Pensandum vero est, qua poena multentur, qui iam Deo et Ecclesiae suae oblata vendunt, vel emunt, si cum flagellis a Dei templo eiecti sunt qui, quae Deo erant offerenda, vendebant, vel emebant. Si de offerendorum venditoribus vel emptoribus dictum est: Vos fecistis domum Patris mei domum negotiationis, et speluncam latronum (a); quid dicetur iam de Ecclesiae oblatorum venditoribus vel emptoribus? Et ne quis insanus obiiciat, merito hos Dominum tam acerbe vindicasse, quia tunc illa in templo, ecclesiasticae vero res modo extra templum distrahantur; attendat super his Augustini non determinantem locum venditionis vel emptionis propositorum, sed tantum indefinite dicentem: Circumit aliquis emere columbam: unusquisque propositum suum laudat, quod vendit; non adiiciens in templo vel extra templum haec contra venditores vel emptores sacrarum Dei.

Quibus in retis nostris debeamus obe-

§ 5. Ad hoc vero, quod in epistola bus praeposi- tua sequitur, idest utrum obedire his tentantibus ad mortem nefas sit: et circa finem eiusdem epistolae hoc idem iterum inculcatur; illud beati Petri respondemus: Obedire Deo oportet magis, quam hominibus (b). In quo exemplo notandum, hominibus interdum obediri debere, sed magis Deo: hominibus quidem in his, quae contra fidem et religionem non sunt. Quoniam cives Ierusalem legimus Babylonis civibus militasse, ut sanctum Ioseph, et socios Danielis: quorum primus stuprum dominae: sequentes vero idolatriam perhorrentes, rem publicam, et alienigenarum principum strenue gubernaverunt. Et in Evangelio habes: Cum eo, qui te angariaverit uno milliario, alia duo ambulare debere: et reddere, quae sunt Caesaris, Caesari: et quae sunt Dei, Deo (c). Item Hieronymus super epistola ad Philippenses: Si dominus ea iubet, quae non sunt adversa Scripturis sanctis, subiiciatur domino servus; si vero contraria

> (a) Matth. xxi, 15. (b) Act. v, 29. (c) Matth. xxu, Luc. xx, Mar. xn. (R. T.)

praecipit, magis obediat spiritus, quam corporis domino; et infra: Si bonum quid praecipit imperator, iubentis exequere voluntatem; si malum, responde: Obedire oportet Deo magis, quam hominibus.

§ 6. Ad hoc vero, quod subiungitur Utrum uti sain eadem epistola, idest utrum sit uten- cramentis posdum ordinationibus et reliquis sacra- simus, quae a mentis a criminosis exhibitis, ut ab adulteris et a sanctimonialium violatoribus. vel huiusmodi, ad hoc, inquam, ita respondemus: Si schismate vel haeresi ab Ecclesia non separantur, eorumdem ordinationes et reliqua sacramenta sancta et veneranda non negamus, sequentes beatum Augustinum, qui super Iohannem de huiusmodi tam copiose quam veraciter disseruit; ait enim: Baptizet vos servus bonus, sive servus malus, non sciat se ille, qui baptizatur, baptizari non ab eo, qui sibi tenuit baptizandi potestatem; et paulo post: Non horreat columba ministerium malorum, respiciat Domini potestatem: si fuerit superbus minister, cum Zabulo computatur; sed per illum Christi sacramentum non contaminatur. Quod per illum fluit, purum est: quod per illum transit, liquidum est. Idem: Spiritualis vero virtus Sacramenti ita est ut lux, quae ab illuminandis pura excipitur, et si per immunda transeat, non inquinatur. Quos batipzat ebriosus, quos baptizat homicida, quos baptizat adulter, Christus baptizat; et caetera huiusmodi. Attamen decessores nostri Nicolaus et Gregorius a missis sacerdotum, quos tales revera esse constiterit, fideles abstinere decreverant, et ut peccandi licentiam caeteris auferrent, et huiusmodi ad dignae poenitentiae lamenta revocarent. Scribit hoc praedecessor noster Gregorius Rudolpho et Bertholdo ducibus inter caetera: Officium simoniacorum, et in fornicatione acentium, scientes, nullo modo accipiatis, et quantum potestis, tales sanctis deservire misteriis vi, si oportuerit, prohibeatis etc.

§ 7. Porro ad haec, quae tibi sylogi-

conferuntur.

stice in eadem epistola obiiciuntur, idest si I Corpus et Sanguis Christi non sunt, et alia quae praediximus, proprias non habent virtutis dignitates, quid agentibus obsunt; quod si habent, cur spernuntur, sicubi ab indigno praesumuntur? Ad haec, inquam, ita respondemus, proprias quidem habent virtutis dignitates, ut praefatus Augustinus ait super Iohannem contra Donatistas, sed agentibus vel suscipientibus eadem sacramenta contra praefatorum Pontificum instituta, nisi forte sola morte interveniente, utpote ne sinc baptismate vel communione quilibet humanis rebus excedat, eis, inquam, in tantum obsunt, ut veri idolatrae sint, cum talibus et ordinationum et sacramentorum confectio, et aliter quam praemissum est, scienter susceptio vehementer a sanctis canonibus prohibeatur; ait namque Samuel propheta: Quoniam peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idolatriae nolle acquiescere (1). Hacc de malis ticorum sacra- catholicis, qui intra Ecclesiam sunt; caeterorum schismaticorum et haereticorum sacramenta, quoniam extra Ecclesiam sunt, iuxta sanctorum Patrum traditiones, sicut Pelagii, Gregorii, Cypriani, Augustini, Hieronymi, formam guidem sacramentorum, non autem virtutis effectum habere profitemur, nisi cum ipsi vel eorum sacramentis initiati, per manus impositionem ad catholicam redierint unitatem.

Schismaticorum et haerementa formam habere, sed non virtutis effectum declarat.

Baptisma ab haereticis, vel etiam a schiecclesiastico

§ 8. Sciendum vero est, quod canones apostolorum, quorum auctoritate smaticis more Orientalis, et ex parte Romana utitur Ecdatum, ratum clesia, et insignis martyr Cyprianus, et esse declarat. LXXX episcopi cum codem, baptismum haereticorum lavacrum diaboli appellant. Stephanus vero, et Cornelius, martyres et Pontifices Romani, et venerabilis Augustinus in libro de Baptismate, eumdem Cyprianum et praefatos episcopos hanc ob causam vehementer redarguunt, affirmantes, baptismum, sive ab haeretico sive schismatico, ecclesiastico more celebra-

(1) I Reg. xv, 23.

tum, ratum esse; et merito, quia alia in baptismo, et alia in reliquis sacramentis consideratio est; quippe cum et ordine prior et necessarior sit: subito enim morituro prius baptismate, quam Dominici Corporis communione, vel aliis sacramentis consulitur; et dum forte catholicus non invenitur, satius est ab haeretico Baptismi sacramentum sumere, quam in acternum perire. Et hanc sententiam praescriptorum Pontificum, Cornelii, Stephani et Augustini secuti sunt Innocentius, Siricius, Leo, Anastasius, et Magnus Gregorius, et omnis Ecclesia: et quoniam epistolaris brevitas propositis tibi quaestionibus fortasse non sufficit, eorumdem temeritatem ad Scdem Apostolicam instruendam mitte, aut iuxta Apostolum veluti sanae doctrinae adversarium post secundam et tertiam correctionem devita. Tu vero esto fidelis usque ad mortem, ut percipias coronam Vitae. Data Romae (1).

# PASCHALIS II

PAPA CLX.

Anno aerae Christi comm. MXCIX.

Paschalis II natione Tuscus, patria Bledanus, antea Rainerius seu Ragingerius, monachus Cluniacensis et abbas monasterii Sanctorum Laurentii et Stephani extra muros, presbyter cardinalis tituli S. Clementis, electus est in Romanum Pontificem die 15 augusti 1099, ac

(i) Cum nulla in calce huius epistolae legatur chronologica nota, ultimam ex Urbani PP. epistolis fecimus, Baronii secuti exemplum. Quae vero de veritate eiusdem clarissimus hic auctor brevibus asserit, libet referre. Illa vero hic integra est red-Decretalis epistola, quae data habetur denda praeposito S. Iuventii . . quam necdum causam reperimus: extat enim ipsa apud Anselmum Lucensem etc. Porro quam etiam apud Gratianum diversis in locis sub diversis titulis per fragmentum positam habes epistolam, hic ut fuit, simul integram leges.

An. C. 1099

postridie huius diei consecratus. Sedit in pontificatu annos xviii, mens. v, dies VII (1), imperantibus in Oriente Alexio Comneno, in Occidente duobus Henricis III et IV, obiit die 21 (2) ianuarii anno Dom. 1118, et sepultus est in pariarchio Lateranensi. Vacavit Sedes . dies 111 (3).

Schisma vigesimum quartum in Ecclesia triplex.

Primo, vel altero a Paschalis PP electione anno, Guibertus antipapa quem Clementem tertium appellatum diximus, de loco ad locum fugiens, tandem infelix cum fuga diem clausit extremum. At non proinde restituta Ecclesiae tranquillitas. Henrici enim (III) opera (ait Baronius) tres post Guibertum sunt subrogati sibi invicem succedentes pseudo-pontifices, Albertus, Theodoricus, et Maginulphus, arescentibus suo ipsorum ortu maledictionis palmitibus infelicibus. Post mortem Guiberti duo statim deliguntur Papae (ait Pandulphus Pisanus) alter post alterum, et unus quidem eodem, alter vero post cv electionis suae diem a fidelibus captus, qui Albertus vocabatur, apud S. Laurentium retrudi; et, qui Theodoricus, apud S. Trinitatem in Cava eremiticam vitam addiscere, Patrum iudicio adiudicati sunt. Eligitur et tertius Maginulphus nomine (qui archipresbyter antea fuerat, et Silvestri IV nomen accepit). Hic quia nigromantiae fabulis simplicem populum, illos maxime, qui conscientia scelerum, vel ambitu futuri successus ad

(1) Sic legitur in quarto ex Critic. Baron. praefixis catalogis, in sexto legitur dies ix inclusis extremis, in septimo dies viii inclusa obitus die, in octavo m. vi, scriptoris incuria dies vii. (2) Baronius Paschalis PP. obitum refert ad diem 18 mensis huius, eiusque pontificatui dies IV tantum addit supra annos xviii, mens. v. Pandulphi Pisani innixus auctoritati, qui Paschalem carnis debitum solvisse scribit xv kalendas februarii: sed cum auctore Pandulpho eodem Sedes vacaverit diebus tribus, Gelasius vero successor electus fuerit die 25 ianuarii, prout ostendemus, legendum videtur xII kalendas februarii. (3) Prout habet octavus ex laudatis catalogis.

eum refugium fecerant, allicuerat, gravem in Ecclesiam calcem impressit. Sed dum auguriis sisus, Pontisicium adipisci nititur, quod ex diabolo dari non potuit, divinis destitutus auxiliis merito amisit; et sacerdotium, quod sine Deó arripuit, tenere non licuit misero: amisit et urbem, ut exul gravi inopia miseriisque afflictus (corrosa, ut aiunt, lingua), vitam cum crimine finiret.

I.

Concesso pallio Guidoni archiepiscopo Viennensi, eidem episcopatus et metropolitana iura confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Summa potestas a Christo data Petro; et mandatum de confirmandis in fide fratribus. — In omnibus iudicandum secundum aequitatem. — Ecclesiae suffraganeae Viennensis archiepiscopatus. — Tarantasiensis quoque Ecclesia Viennensi subiecta. - Cui bona omnia ac donationes, - Item privilegia et iura confirmantur. — Pallium Guidoni archiep. conceditur. - Et monita quaedam dantur saluberrima.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Guidoni Viennensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Potestatem ligandi atque solvendi in caelis et in terra, beato Petro eiusque successoribus authore Deo principaliter stas a Christo traditam, illis Ecclesia verbis agnoscit: data Petro; et mendatum de quibus Petrum Dominus allocutus est, confirmandis Quodcumque ligaveris super terram, erit bus. ligatum et in caelis (a). Ipsi quoque, et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio, eodem Deo auctore, praestatur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, Petre: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (b). Oportet ergo nos, qui licet indigni, Petri residere videmur in loco, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesia ad

(1) In Biblioth. Floriac. edidit Ioann. a Bosco. (a) Matth. xIII. 18. (b) Luc. xXII. 32.

Exordium.

in fide fratri-

In omnibus iudicandum secundum acquitatem.

Ecclesiae suffraganeae Viennensis archiepiscopatus.

Tarantasiensis quoque Ecclesia Viennensi subiecta.

Cui bona omnia ac donationes,

Item privilegia et iura confirmantur.

Pallium Guidoni archiep. conceditur.

Et monita quaedam dantur saluberrima

interni arbitrium iudicis sic disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem. Tuis igitur, frater charissime Guido, iustis petitionibus annuentes, sanctam Viennensem Ecclesiam, cui authore Deo praesides, Apostolicae Sedis authoritate munimus. Mansuro itaque in perpetuum decreto, videlicet Grationopolis, Valentina, Dia, Alba, quae et Vivarium dicitur, Geneva, Maurienna, sanctae Viennensi Ecclesiae tamquam metropolitanae iure perpetuo debeant subiacere. Porro Tarentasiam ita semper sub primatu Viennensis Ecclesiae permanere decernimus, sicut a sanctis praedecessoribus nostris Leone, Nicolao atque Urbano noscitur constitutum; abbatias quoque tam intra quam extra urbis Viennensis moenia sitas, tuae fraternitati regendas disponendasque committimus. Praeterea statuimus, ut quaecumque praedia, quaecumque dona, vel a romanis imperatoribus, vel a Burgundiae regibus, tuae Ecclesiae data vel reddita sunt, quaecumque hodie possidet, sive in futurum iuste et canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Ad haec tam supranominatorum praedecessorum nostrorum, quam et caeterorum catholicorum Sedis Apostolicae Pontificum privilegia, de iure seu possessione Viennensis Ecclesiae edita, nos quoque praesentis decreti auctoritate, firma integraque perpetuo permanere decernimus. Pallio ad missarum tantum solemnia illis solummodo diebus uti fraternitas tua meminerit, qui tuis praedecessoribus Romanae authoritate Ecclesiae concessi sunt: cuius te volumus per omnia genium conservare. Huius enim indumenti honor, humilitas atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas tua se exhibere festinet in prosperis humilem, et in adversis, si quando adveniunt, inveniatur cum iustitia recta, amica bonis, perversis contraria; nullius umquam faciem pro veritate loquente premens, misericordiae operibus iuxta

virtutem insistere cupiens: infirmis compatiens: benevalentibus congaudens: de alienis gaudiis tanquam de propriis exultans: in corrigendis vitiis pie saeviens: in fovendis virtutibus auditorum animos demulcens: in ira iudicium sine ira tenens: in tranquillitate severitatis iuste censuram non deserens. Haec est, frater charissime, pallii dignitas, quam si solicite servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habebis. Fraternitatem tuam supernae miserationis dignatio per tempora longa conservet incolumem. Scriptum per manum Petri notarii regionarii sacri palatii (1).

# II.

Confirmatio bonorum omnium ac possessionum ad Eduensem Ecclesiam pertinentium (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Summi Pontifices B. Petrum in fide debent aemulari. — Potestas in eosdem ab illo derivata. — Confirmantur bona huius Ecclesiae. — Datoque decreto pro eius immunitate, — Nonnulla conceduntur privilegia. — Solitae clausulae, poenam praemiumve irrogantes. — PP. Subscriptio.

Paschalis servus servorum Dei, dilecto fratri Norigaudo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Cum divini dispensatione iudicii ad huius officii gradum, licet indigni promoti simus, ut apostolorum principis vices in Ecclesiae regimine teneamus, elaborandum nobis est, et annitendum omnino, ut in constituendis ecclesiasticis

(1) Primo pontificatus Paschalis anno datas allatas literas non negaverit quisquis adverterit anno 1100 venisse in Angliam Guidonem istum Viennensem archiepiscopum functurum legatione totius Britanniae ex praecepto et auctoritate Apostolicae Sedis, ut inquit Eadmerus lib. 3 Novorum, cap. 1. (2) Ex Chartario Eccles. Eduen. edidit Sammarth, inter Instrumenta Ecclesiae huius num.

Exordium.

Summi Pontifices B. Pedebent aemu-

eosdem ab illo derivata.

Confirmantur bona huius Ecclesiae.

Datoque decreto pro eius immunitate,

Nonnulla concedantur privilegia.

negotiis eius monita et institutiones devotrum in fide tione fidelissima, et fide devotissima aemulemur, cuius fides praecipua, et dilectio spectata Domino extitit, adeout in eius singulariter fidei stabilitate immobili, pretioso Sanguine redemptam, suam Dei filius statuere et confirmare voluerit Ecclesiam, dicens: Tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam (a). Cui etiam tantam potestatis praerogativam concessit, ut eius arbitrio in caelo et in terra, vel liganda ligarentur, vel solvenda solverentur. Quam potestatis suae successionem ipse B. Clementi, et per eum omnibus concessit, qui eius Sedi iuste praesidere, et Ecclesiam Dei canonica studuerint ordinatione disponere. Cuius nos fidei auctoritate muniti, tibi, dilecte frater Norigaude, omnibusque tibi canonice successoribus, confirmamus omnia, quae ad Eduensem Ecclesiam, in qua te canonice credimus ordinatum, pertinere videntur, tam in ecclesiis, parochiis, coemeteriis, presbyteriis, cunctisque ecclesiasticis ordinibus, quam etiam praediis aliisque omnibus possessionibus, mobilibus, quae acquisita sunt, vel iuste acquiri poterunt, ut haec omnia tibi tuisque successoribus ita libere possidere liceat, sicut antecessor tuus in uno die ante suum obitum quiete et iuste possedisse probatur. Illud autem apostolica auctoritate statuimus, ut nulli presbytero vel viventi vel morienti, seu ad aliam religionem, vel ad quietam vitam transeunti, liceat res, quas a die ordinationis suae in Ecclesia, in qua est ordinatus, conquirere poterit, auferre vel minuere; sed intacta ea et illibata in ipsa, in qua conquisita sunt, permittat Ecclesia remanere. Illos etiam, qui a vobis excommunicati, vel ab officiis divinis pro suis fuerint excessibus remoti, ne aliquis in communionem recipere, vel in officium praesumat restituere, eadem auctoritate prohibemus. Statuimus quoque, ut pro sepulturae quidem loco vel spatio nullum penitus ab aliquo

(a) Matth. xvi. 18. Bull. Rom. Vol. II. 27

pretium exigatur: pro redemptione vero peccatorum, morientes, in Ecclesia, in qua fidei sacramenta acceperint, eleemosynam dare secundum apostolica decreta statuimus omnino et confirmamus. Si quis autem ad aliam, vivens sive moriens, se conferre voluerit, de eo, quod pro salute animae suae dare disposuerit, secundum apostolica decreta, matrici Ecclesiae partem relinquat. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona contra hanc nostrae constitutionis paginam praesumptuose venire tentaverit, huiusmodi, ut sacrilegii reum, a liminibus sanctae Dei Ecclesiae arcendum iudicavimus. Cunctis autem eidem Ecclesiae justa servantihus sit pax Domini nostri I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud bonorum Retributorem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Iohannis scrinarii ptio. sacri Lateranensis palatii. Ego Paschalis episcopus S. Ecclesiae subscripsi etc.

Datum Laterani per manum Leonis scriptoris xvIII cal. maii ind. vIII, anno dominicae incarn. Mc, pontificatus autem D. Paschalis secundi Papae, primo.

Dat. die 14 aprilis anno Domini 1100, pontif. anno 1.

# III.

Monasterium Cistercii monachorum S. Benedicti, in dioecesi Cabilonen, nuper institutum, sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur.

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Monasterium Cistercii sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur. - 2. Perturbari prohibetur. - 3. Concordia cum monasterio Molismensi confirmatur. - 4. Hortatio pastoralis. - 5. Poena contra violatores privilegii huius. — 6. Benedictio fautorum dicti monasterii. - Papae subscriptio.

Solitae clausulae, poenam praemiumve irrogantes.

An. C. 1100

PP. Subscri-

210

BULLARIUM ROMANUM

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili | filio Alberico novi monasterii abbati, quod in Cabi-Ionen. parochia situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Desiderium, quod ad religiosum propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo, sine aliqua est dilatione complendum.

Unde nos, o filii in Domino dilectissimi, citra difficultatem omnem vestrarum precum petitionem admittimus, quia religioni vestrae paterno congratulamur affectu.

Monasterium Cistercii sub protectione Sed's Apostolicae suscipifur

§ 4. Locum igitur illum, quem inhabitandum pro quiete monastica elegistis, ab omnium mortalium molestiis tutum ac liberum fore sancimus; et abbatiam illic perpetuo haberi, ac sub Apostolicae Sedis tutela specialiter protegi, quamdiu vos et successores vestri in ea, quam hodie observatis, disciplinae ac frugalitatis observantia permanseritis: salva Cabilonen. Ecclesiae canonica reverentia.

Perturbari prohibetur.

§ 2. Praesentis itaque decreti pagina interdicimus, ne cuiquam omnino personae liceat statum vestrae conversationis immutare, neque vestri, quod novum dicitur, coenobii monachos sine regulari commendatione suscipere; neque congregationem vestram astutiis quibuslibet, aut violentiis perturbare.

Concordia cum monasteconfirmatur.

§ 3. Eam sane controversiae decisiorio Molismensi nem, quam inter vos et Molismensis claustri monachos frater noster Lugdun. episcopus, tunc Apostolicae Sedis vicarius, cum provinciae suae episcopis, aliisque religiosis viris, ex praecepto praedecessoris nostri apostolicae memoriae Urbani II impetravit, nos tamquam rationabilem ac laudabilem confirmamus.

Hortatio pastoralis.

§ 4. Vos igitur, filii in Christo dilectissimi ac desideratissimi, meminisse debetis, quia pars vestri saeculares latitudines, pars ipsas etiam monasterii laxioris minus austeras angustias, reliquistis. Ut ergo hac semper gratia digniores censeamini, Dei semper timorem et amorem in vestris cordibus habere satagite, ut quanto a saecularibus tumultibus et deliciis liberiores estis, tanto amplius placere Deo totius mentis et animae virtutibus anheletis.

- § 5. Sane si quis in crastinum archie-Pocnae contra piscopus aut episcopus, imperator aut vilegii huius rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, judex, aut ecclesiastica quaelibet, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.
- § 6. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax D. N. Iesu Christi, quatenus et hic fructus bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Dat. Troiae per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis kalendis maii. indictione octava, incarnationis dominicae anno Mc, pontificatus autem domini Paschalis secundi, 1.

> Dat. die 1 maii anno Domini 1100, pontif, anno 1.

# IV.

Privilegium Troianae Ecclesiae (1).

## SUMMARIUM

- Exordium. Troiani episcopi a Summo Pontifice consecrandi. — Omnibus et singulis eiusdem Ecclesiae bonis fruantur, absque ullius personae vi, sive molestia. — Solitae clausulae. — Paschalis PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.
  - (1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1.

Bened ctio fautorum dicti monasterii.

Papae subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri I Huberto Trojano episcopo, ciusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

scopi a Summo Pontifice

Omnibus et singulis eiusdem Ecclesiae bonis fruautur,

personae vi, sive molestia.

Solitee clausulae.

Iustis votis consensum praebere, iustisque petitionibus aures accommodare nos convenit, qui, licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula positi, Domino disponente, conspicimur. Tuis igitur, frater in Christo charissime Huberte, iustis petitionibus annuentes, S. Troianam Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, Apostolicae Sedis auctoritate Troiani epi- munimus. Statuimus enim, ut eiusdem Ecclesiae Troianae antistites in perpetuum a Sedis Apostolicae Pontifice consecrentur; cui nimirum Ecclesiae, tibique ac tuis legitimis successoribus iure proprio possidere firmamus, Montem Maiurum, villam, quae dicitur S. Laurentii, et quicquid in posterum iuste et canonice ad Ecclesiae possessionis proprietatem, largiente Domino, poteritis adipisci. Episcopali vero iure regendam in perpetuum ac disponendam sancimus ipsam civitatem Troianam, et in ea S. Nicolai monasterium cum Ecclesiis ad id pertinentibus, S. Crucem de Portula, et Felicem, Castellionem, Castellum Novum, Biccarum, cum abbatia S. Petri in Burgo cum ecclesiis ad id pertinentibus, ecclesiam S. Viti, fabricam S. Mariae de Focis, S. Petrum de Montella, S. Iustam, et quaecumque praedia praedecessorum nostrorum authenticis privilegiis, quae Ecclesiae vestrae data Absque ullius sunt, continentur. Decernimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas, suis usibus vindicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis vero in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vice comes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet, saecula-

risve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena sit, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Ego Paschalis S. catholicae Ecclesiae Paschalis PP. episcopus subsc.

Ego Oddo Ostiensis episcopus subs. Ego Odorisius cardinalis et abbas subsc. Ego Albic. dia. card. S. Petri subsc.

Ego Milo Praenestinus episc. subsc.

Ego Bruno Signin. episc. subsc.

Ego Teuto card. Ss. Ioannis et Pauli ss. Ego Paganus diaconus Romanae Ecclesiae cardinalis subsc.

Datum apud Casinum per manum Iohannis S. R. E. diac. cardinalis iv idus novembris ind. viii, incarn. Domini anno Mc, pontificatus autem D. Paschalis II Papae, anno 11.

Dat. die 10 novembris anno Domini 1100, pontif. anno 11.

# V.

Privilegium, quo monasterii Cluniacensis bona omnia ac iura confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — Confirmantur privilegia omnia Cluniacensibus concessa a Gregorio VII et Urbano II. — Et quae concessa sunt in Concilio Arvernensi. — Bona quoque prout hic enumerantur. — Quae bona omnia cum ecclesiis et cappellis declarantur immunia

(1) Edidit Martinus Marrier in Bibliotheca Cluniac. col. 522, et Guichenon ex Archiv. Nantuanae Ecclesiae.

et S. R. E. cardinalium subscripiones.

quam successoribus tuis in pace semper

et quiete serventur, in quibus haec pro-

moniaco, S. Marcellus de Cabilone, Carus

Locus, Paredus, Romanum monasterium,

S. Victor de Gebenna, Paterniacus, S. Sa-

turninus de Provincia, S. Eutropius,

S. Martinus de Auxia, monasterium de

Cacerris, S. Maria de Tolosa, Boort (5),

Tiernus, S. Martinus de Capis (6), Syl-

viniacus, Virgenus, Ginniacus, Nantuacus, S. Pancratius de Anglica, S. Lecerius

de Bigorro, S. Arientius (7) Auxiensis,

S. Maria de Nazara, S. Iacobus de Potino, S. Gabriel de Cremona, S. Salvator et

S. Stephanus de Niverno. Praecipimus

etiam, ut omnes ecclesiae seu capellae

exactionis immunia praeter consuetam

episcopi paratam iustitiam in presbyteros,

si adversus ordinis sui dignitatem offende-

rint: exceptis nimirum Ecclesiis illis, quae

absque huiusmodi subjectione in abbatis

potestate subsistunt. Liceat quoque vobis

cum iuribus vestris (8) presbyteros eligere,

ita tamen, ut ab episcopis, vel episco-

porum vicariis animarum curam absque

vehalitate suscipiant; quam si committere

illi, quod absit, ex pravitate noluerint,

tunc presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam

ab omni laicali onere. — Earum vero presbyterianimarum curam ab episcopo loci accipere debeant. - Facultas datur recipiendi eleemosynas, quae gratis offeruntur. - Abbatiae nonnullae Cluniacensi abbati subiiciuntur. — Salvo iure S. R. E. fratres Cluniacenses a sacris officiis suspendi non posse declaratur; - Nec prohiberi, quominus in monasteriis clerici aut laici delinquentes recipiantur; — Nec bona ad eadem spectantia quoquomodo molestari: - Sub poena privationis gradus et censurarum. — Paschalis PP. subscriptio. — Subscriptiones S. R. E. cardinalium.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Hugoni Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis imposterum.

Proceminm.

Confirmantur

nia Clubiacen-

et l'rbano 11;

Zelus Domini (1), et religionis praerogativa, qua per universum fere Occidentem nostris temporibus per Dei gratiam congregatio vestra percelluit, et inconcussa unitas, qua inter procellas omnes Sedi Apostolicae adhaesistis, mansuetudinem nostram vehementius exhortantur, imo urgent atque compellunt, ut vestris petitionibus assensum accomodare, et quieti vestrae imposterum providere solicitius debeamus. Quapropter quidquid privilegia om- libertatis, quidquid tuitionis, quidquid sibus concessa authoritatis praedecessores nostri Ecclesiae a Gregorio VII Romanae Pontifices, praesertim apostolicae memoriae Gregorius VII et Urbanus II vestro monasterio, et locis, ad idem pertinentibus, contulerunt, nos quoque praesenti decreto authore Domino confirmamus. Ad haec adiicimus, ut in omnibus prioratibus et cellis, quae nunc sine proprio abbate vestro regimini subiectae sunt, nullus unquam futuris temporibus abbatem ordinare praesumat; sed tam prioratus ipsi et cellae, quam et caetera in quibuslibet locis omnia, quibus fraternitas tua Arvernensis concilii, quod per supradictum Urbanum PP. celebratum est, tempore investita erat, de quibus tunc nulla quaestio mota est, cui nimirum concilio per temetipsum interfueras, tam tibi

(1) Haec desiderantur in exemplari a Marrier

Et quae concessa sunt in Concilio Arvernensi.

edito.

fines pro vivorum sive defunctorum eleemosynis ob salutem datis inquietare; sed tam virorum quam mulierum oblationes, quae Deo offeruntur, in usum servorum Dei, pauperumque Christi percipere liceat. (i) Marr. de Marciniaco. (2) Marr. de Cusiniaco. (3) Marr. de Leuntiis. (4) Marr. Orylius. (5) Marr. S. Maria de Tobosa Boarum. (6) Marrier de Campis. (7) Marrier S. Orvenitius. (8) Marrier seu fratribus vestris.

priis visa sunt annotanda nominibus: S. Maria de Charitate de Martignaco (1), Bona quoque S. Petrus de Munsiaco (2), S. Petrus de prout hic enumerantur. Leniciis (3), S. Paulus de Pergamo, S. Isidorus de Hispania, S. Odylus (4) de Scarrione, Sanctus Marcellus de Salsi-

An. C. 1100

Quae bona omnia cum ecvestrae et cimiteria libera sint et omnis pellis declarantur immunia ab omni laicali onere.

> Earum vero presbyteri animarum curem ab episcopo loci accipere

consequantur; neque cuilibet facultas sit, Facultas datur aut claustri unquam aut locorum vestrorum recipiendi eleemosynas.

Abbatiae nonnullae Cluniacensi abbati subiiciuntur;

Salvo jure S. R. E., fraires Cluniácenses a sacris officiis suspendi non posse declaratur:

Nec prohiberi, quominus in monasteriis clerici aut laici delinquentes recipiantur.

eadem spectantia quoquomodo mo-Jestari.

Sub poena privationis gradus et censurarum.

Abbatias vero, quas tuae tuorumque succcssorum ordinationi praedecessor noster Gregorius VII PP. commisit, nos quoque committimus, videlicet Virhelva, S. Ægidii, S. Ioannis de Angelico, S. Petri de Moysiaco, Maliacensem, S. Martialis de Lemovico, novum monasterium S. Cypriani Pictaviensis de S. Sacco; adiicientes etiam S. Germani Antissiodorensis, S. Astrimonii Mauricensis, S. Bertini Tarvaniensis eidem ordinationi subiaceant: salvo nimirum iure sanctae Ecclesiae Romanae. Nec minus illud supradictum Urbani II Papae capitulum confirmamus, ne cellarum vestrarum ubilibet positarum fratres pro qualibet interdictione vel excommunicatione divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi quam et famuli eorum, et qui se monasticae professioni devoverunt, clausis Ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis, divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae debita peragant. Concedimus etiam vobis laicos seu clericos saeculares, nisi qui pro certis criminibus excommunicati sunt, ad conversionem, sive sepulturam per loca vestra suscipere. Clericos quoque regulares, qui pro necessitatibus ad vestrum coenobium effugiunt, suscipiendi, et ad vestrum propositum admittendi, religioni vestrae licentiam impertimus. Nec bona ad Praeterea decernimus, ut nulli omnino hominum liceat vestrum venerabile coenobium et loca subdita temere perturbare; sed eorum Ecclesiae possessiones, et bona caetera, quae pro animarum salute donata sunt, vel in futurum Deo miserante donari contingerit, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant, quos profecto cognoscimus ab excommunicatis et rapacibus discretione debita contineri. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo et ter-'io commonita, nisi satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudi-

cio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena sit, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Paschalis Sanctae Ecclesiae Catholicae episcopus.

Ego Odo Ostiensis episcopus subscripsi. Ego Milo.... Praenestinus episcopus. Ego Albericus cardinalis S. Petri ad

Vincula. Ego Walterius (1) episcopus Albanensis Ecclesiae subscripsi.

Ego Teuto cardinalis Ss. Ioannis et Pauli. Ego Ioannes Tusculanensis episcopus.

Ego Paganus S. R. E. cardinalis subscripsi (2).

Datum Anagniae per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, xvii kal. decembris, indictione viii, incarnationis dominicae anno Mc, pontificatus autem domni Paschalis PP. 11.

Dat. die 15 novembris anno Domini 1100, pontif. anno 11.

# VI.

Absolutio Godifredi Florentini episcopi, et damnatio accusatorum.

# SUMMARIUM

Facti series. — Episcopi innocentia probata: Falsi accusatores condemnati.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo Florentino, salutem et apostolicam benedictionem.

lamdudum apud nos confrater noster G. episcopus vester querelam suam de-

(1) Alias Gualterus. (2) In hisce subscriptionibus quae in exemplari S. Guichenon non legebantur, ex altero Martini Marrier supplevimus vel emendavimus.

Paschalis PP. subscriptio.

An. C. 1100

Subscriptiones S. R. E. cardinalium.

Facti series.

centia

Losuit adversus Ecclesiae vestrae archidiaconum, et eius socios, videlicet Ioannem priorem ecclesiae Sancti Laurentii, et Petrum S. Petri de Scaradio, et Rambaldum S. Stephani priorem, quod eum in populo criminarentur simoniacae pravitatis. Missis itaque literis utrique parti, agendae causae terminum dedimus. Cum in termino venisset episcopus, illi ad praesentiam nostram minime accesserunt, terrorem captionis in itinere praetendentes. Nos autem, ut eis huiusce occasionis diverticula tolleremus, per eumdem episcopum, et per episcopum Volterranum ducatum eis omnino tutum providere curavimus. Archidiaconus quidem, et B. Laurentii prior ad nostram praesentiam convenerunt; caeteri alii nec venerunt, nec pro se nuntios transmiserunt. Tunc praesentibus eis adversus eos episcopus questus est: quod se ipsius obedientiae, communionique subtraxerint: quod ipsum in populo simoniaci flagitii criminati sint: quod eius execrati sint consecrationes: quod adversus cum conspirationem in conventiculis fecerint. Episcopi inno- Porro illi, praemisso tractationis spatio, se accusatores episcopi, aut illius criminis probatores penitus negaverunt; collectiones clericorum seu laicorum in ecclesiasticis fecisse asseruerunt; sed propter inquirendam rumoris illius, qui contra episcopum increbuerat, veritatem; in quibus nimirum collectionibus conspirationis conventicula intelleximus: in caeteris quoque se offendisse confessi sunt. Prolata sunt igitur his causis congruentia sanctorum Patrum diversa capitula, Antiochenae videlicet synodi quintum: De his, qui se a ministerio ecclesiastico subtrahunt, et seorsim colligunt; item de conspiratione, seu coniuratione Chalcedonensis synodi decimumoctavum; et Callisti Papae ad episcopos per Galliam constitutos, cuius initium est: Conspirationum crimina vestris in partibus vigere audivimus; item Alexandri Papae: De his, qui sanctos

nituntur; item Stephani Papae: De his. qui adversus Patres armantur, et qui fratres calumniantur. Nos ergo, tantorum Patrum auctoritatibus instructi, praefatos viros, tamquam propria confessione convictos, ob (1) officiis seu dignitatibus suis sententia iudiciali removemus, nisi eis in posterum misericordia subveniatur Ecclesiae: aliisque etiam, qui vocati venire ad nostram praesentiam neglexerunt, idem iudicium irrogamus, quoniam eisdem videntur capitulis irretiti; equum est enim, ut delationem sententiae de absentia non lucrentur, quia confitetur de omnibus quisque, si subterfagere iudicium dilationibus putat. Omnibus igitur vobis praesentium literarum auctoritate praecipimus, ut episcopum vestrum, tamquam per Dei gratiam catholicum, unanimi concordia diligatis et vereamini. Si quis vero clericorum, aut laicorum temeraria deinceps

Data Laterani, v non. martii, indict. ix. Dat. die 3 martii anno Domini 1101. pontif. anno II.

praesumptione huiusmodi episcopum in-

festaverint, noverint se pertinacia sua

clerici quidem depositione mulctandos:

laici vero excommunicationi subiiciendos.

# VII.

Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae supra caeteras omnes Hispaniarum Ecclesias (1).

## SUMMARIUM

Toletanae Ecclesiae dignitas in multis synodis comprobata. — Toletana urbs ab Ildefonso rege ex Maurorum servitute vindicata, prima Hispaniarum sedes declaratur: eiusque archiepiscopo pallii usus conceditur. - Minores aliorum episcoporum causae per ipsum cognoscendae. -Eique subiicit dioeceses Saracenorum ditioni subiectas, cum primum de eorumdem manibus liberari contigerit. — Illos in-

(1) Forsitan ub. (2) Ex tom. xu Concil. inter persequuntur, aut amovere, aut dilacerare | epistolas Paschalis PP.

Falsi accusatores condem-

super, quae proprios metropolitas perdiderunt, usquedum tamen iis restituantur. Confirmantur quoque antiqua omnia Ecclesiae eiusdem iura et privilegia. -Adhortatio ad Berhardum ut pastoris munus pro debito adimpleat. — Poenae contra temeratores privilegii huius. — Paschalis Papae subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, reverendissimo fratri Berhardo Toletano archiepiscopo eiusque successoribus canon'ce substituendis, in perpetuum.

Toletanae Ecclesiae danitas in multis synodis comprobata.

Toletana urbs ab Ildefonso rege ex maurorum servitute vindicata, prima Hispaniarum sedes declaratur : einsque archiepiscopo pallii

Actorum synodalium decreta scrutantibus, liquet, quantanae (1) Toletana Ecclesia dignitatis fuerit ex antiquo, quantaeque per eam in ecclesiasticis negotiis utilitates accreverint. Unde et nos eiusdem urbis statum, quantum nostrae est facultatis. in ecclesiasticis (2) dignitatibus gloria stabilire Domino adiuvante optamus. Igitur tum pro benignitate sanctae Romanae Ecclesiae debita, tum pro digna Toletanae Ecclesiae reverentia, tum etiam pro reverendissimi filii nostri praestantissimi regis Ildefonsi postulationibus, cuius nimirum virtute et prudentia Toletana Ecclesia (3) Maurorum et Moabitarum iugo erepta est, te, carissime frater, iuxta constitutum praedecessoris nostri sanctae usus concedi- memoriae Urbani Papae secundi, in totis Hispaniarum regnis primatem fore, praesentis privilegii auctoritate sancimus, sicut eiusdem urbis constat antiquitus extitisse Pontifices. Pallio sane in missarum solummodo celebrationibus uti debebis praecipuarum, quae subscriptae sunt, festivitatum temporibus; tribus videlicet diebus in Nativitate Domini, in Epiphania, Hypapante, Coena Domini, Sabbato Sancto, tribus diebus in Pascha, in Ascensione, Pentecoste, tribus solemnitatibus Sanctae Mariae, Sancti quoque Michaelis, et Sancti Ioannis Baptistae, in omnibus natalitiis Apostolorum, et eorum martyrum, quorum pignora in vestra Ecclesia requiescunt, sancti quoque Martini et Ildefonsi confessorum, et om-

> (1) Forte pro quantae. (2) Alias in ecclesiasticae dignitatis gloriam stabilire. (3) Alias civitas.

nium commemoratione Sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum et clericorum, et in annuo consecrationis tuae die, natali etiam sancti Isidori et Leandri. Primatem te universi Hispaniarum praesules respicient: et ad te, si quid inter eos graviori quaestione gnoscendae. dignum exortum fuerit, referent: salva tamen Romanae Ecclesiae metropolitanorum privilegiis singulorum. Toletanam ergo Ecclesiam iure perpetuo tibi, tuisque, si divina praestiterit gratia, successoribus canonicis tenore huius privilegii confirmamus, una cum omnibus ecclesiis et dioecesibus, quas proprio iure noscitur antiquitus possedisse; praecipientes, de iis, quae Sarracenorum ad praesens subiacent ditioni, cum eas Domino placuerit potestati restituere populi christiani, ad debitam Ecclesiae vestrae obedientiam referantur. Illarum autem civitatum dioeceses, quae Sarracenis invadentibus metropolitanos proprios perdiderunt, vestrae ditioni eo tenore subiicimus, ut quoad sine propriis extiterint metropolitanis, tibi ut proprio debeant subjacere. Si vero metropolis quaelibet in statum fuerit pristinum restituta; suo quaeque dioecesis metropolitano restituatur. Neque tamen ideo minus tua debet studere fraternitas. quatenus unicuique metropoli suae restituatur gloria dignitatis. Haec et caetera omnia, quae ad antiquam Toletanae, Sedis Apostolicae concessione probari poterunt, nos tibi tuisque successoribus perpetuo possidenda contradimus atque firmamus. Te, reverende frater, affectione intima exhortamur, quatenus dignum te tanti honore pontificii (1) semper exhibeas, christianis ac Sarracenis sine offensione semper esse procurans; et ad fidem infideles convertere, Domino largiente, verbis studeas et exemplis. Sic ex tui pallii dignitate, et primatus praerogativa praecellas in oculis hominum, ut interius virtutum excellentia polleas coram supernae oculis maiestatis.

(1) Forte tanto honore pontificio.

Minores aliorum episcopoper insum co-

Eique subiicit dioeceses Saracenorum ditioni subieclas, cum primum de eorumdem manibus liberari contigerit.

Illos insuper, quae proprios metropolitus perdiderunt, usquedum tamen iis restituantur.

Confirmanter quoque antiqua omnia Eeclesiae ciusdem jura et privilegia.

Adhortatio ad Berhardum ut pastoris muadimpleat.

temeratores

ptio.

Poenae contra Si qua igitur in crastinum ecclesiastica privilegii hu- saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis sciens paginam, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sanctissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi Redemptoris aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaccat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

> Scriptum per manum Petri notarii regionarii et scrinarii sacri palatii.

Paschalis Pa-Ego Paschalis catholicae Ecclesiae epipae subscriscopus subscribo.

> Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, secundo nonas martii, indictione octava, incarnationis dominicae anno MCI, pontificatus autem domni Paschalis Papae secundi, anno secundo.

Dat. die 6 martii anno Domini 1101, pontif. Paschalis anno 11.

# VIII.

Confirmatio episcopatus Atrebatensis, cui distincti a Cameracensi dioecesi limites constituuntur (1).

## SUMMARIUM

Antiquas leges non esse infirmandas. - Atrebatensi Ecclesiae proprius datur episcopus; - Et antiqua iura omnia, ac bona restituuntur; - Cum iisdem limitibus, quos antiquitus habebat. — Solitae clausulae contra violatores Chartae huius.

(1) Ex tom. III Spicilegii Dacheriani.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Lamberto Atrebatensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Quae a Patribus constituta sunt, oportet Antiquas leges profecto, ut sub metu et irrefragabili non esse infirmandos. auctoritate teneantur. Dignum enim est ut nulla desidia negligantur, nulla dissensione violentur, nulla concertatione turbentur. Unde et nos, quod a piae memoriae praedecessore nostro Urbano de restitutione Atrebatensis Ecclesiae constitutum est, iustum omnino, et sacris canonibus congruum perpendentes, nostri quoque decreti auctoritate sancimus: ut videlicet Ecclesia eadem, sicut antiquitus episcopali dignitate claruit, ità etiam in posterum cardinalem per Dei gratiam sortiatur antistitem. Divinae siquidem miserationis affectum, quem in Ecclesiarum suarum et populorum restitutionibus operatur, debemus et nos competentibus subsegui ac implere suffragiis. Te igitur, dilectissime ac reverendissime frater, quem in Atrebatensi Ecclesia praedecessor noster, Domino restituente, constituit, nos quoque cum divini favoris praesidio in episcopalis dignitatis functione firmamus. Quidquid Etantiquaiura autem praedictae Ecclesiae B. Remigius contulit, quidquid antiquis temporibus. dum episcopali dignitate polleret, eam possidere constiterit; salvis legalibus institutis, et Romanae Ecclesiae privilegiis tantum tibi ac successoribus tuis permanere censemus. In quibus nominatim archidiaconias duas, quarum una Atrebatensis, altera dicitur Obstrevandensis, Cum iisdem lipraefatae Ecclesiae confirmamus: et illos milibus, quos omnino limites inter Atrebatensem et antiquis habebat. Cameracensem Ecclesias fore praecipimus, quos antiquitus fuisse, vel scriptorum monumentis, vel territoriorum diremptione, vel certis aliquibus indiciis potuerit comprobari; ut annuente Deo Ecclesiarum pax nulla occasione turbetur; et quae pro fidelium salute statuta sunt, perenni tempore inconvulsa stabilitate persistant. Solitae clau-Si qua sane ecclesiastica saecularisve sulae contra persona, hanc nostrae constitutionis pagi- Chartee huius.

Atrebatensi Ecclesiae proprius datur episcopus;

bona restituuntur;

nam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii, et scrinarii sacri palatii.

Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani, per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvII kalend. maii, indictione 1x, incarnationis dominicae anno MCI, pontificatus autem domini Paschalis secundi Papae, secundo.

Dat. die 15 aprilis anno Domini 1101, pontif. anno 11.

# IX.

Confirmatio sententiae ab Urbano PP. II editae in controversia inter coenobium Cassinense et abbatissam S. Mariae de de Capua super cella Cinglensi (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Urbani PP. super hac lite sententia. — Abbatissae S. Mariae de Capua appellatio in synodo Melphitana. — Causa inibi agitata. - Per Urbanum PP. Cinglensis cella Cassinensibus restituta: — Iterum ad Paschalem PP. appellatum est. - Quae deinde acta fuerint, exponitur. - Hinc confirmatur Urbani sententia: - Apposita excommunicationis poena contra inobedientes. - Paschalis PP. subscriptio.

(1) Ex originali in archiv. edidit Gattula Hist. Cassinen, saeculi III, pag. 48.

Bull. Rom. Vol. II.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri et compresbytero Oderisio Cassinensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et, quae recte statuta sunt, stabilire. Ea perpetuo (1) coenobii vestri causam de Cinglensi cella nequaquam statu illo dimovendam duximus, qui a Domino super hac lite praedecessore nostro sanctae memoriae Urbano scripti assertione institutus agnoscitur. In Melfitana siquidem synodo, quam largiente Domino, nostrae ordinationis anno secundo solemniter celebravimus, abbatissa, quae Cinglensem cellam ante tenuerat, vehementius reclamavit, se perpetram tractatam, se passam iniuriam asseverans. Cumque consessum totum suis questibus implevisset, communis filius Iohannes Ecclesiae nostrae diaconus. absentiam tui gravatus, tandem surrexit, et negotium id canonice definitum exposuit. Cuius mox relationi confrater noster Oddo episcopus Ostiensis testimonium contulit, dicens, vere abbatissam de cella illa domini Urbani Papae iudicio revestitam: vere post menses tres ad Barense concilium invitatam, quo cum non iverit, nuntium destinavit: ille, negotii finem subterfugiens, abbatissam non plenius revestitam clamabat, quia quasdam cellae cartas, defensioni suae necessarias, minime recepisset. Unde actum fuit, ut per manum domni Roffridi Beneventani episcopi, cartae ipsae non ante requisitae in conspectu concilii redderentur. Mox Papa Beneventum regresso, iterum abbatissa per literas, ut Sinuessam venisset, ne quid gravaminis pati se illa iuste conquereretur, ad S. Germani oppidum, quod Casini Monti adiacet, veniendi accepit inducias. Venit tandem, sed causam aggredi recusavit, conquerens adhuc, quia non omnia Cinglensis cellae monimenta receperit. Fratres vero Cassinenses sacramento probare praesto fuerunt, se nec plures nec alias in eodem loco cartas,

Exordium.

An. C. 1102

Urbani PP. sententia.

Abbatissae S. Mariae de Capua appellatio in synodo Melphitana.

> Causa inibi agitate.

218

PP. Cinglensis cella Cassinen-

Iterum ad Paschalem PP. appellatum est.

Quae deinde acta fuerint, exponitur.

Hine confirmatur Urbani sententia:

Apposita excommunicationis poena contra inobedientes.

quam reddiderant, invenisse. Illa quibus- | dam nostrum clam munimina cartarum ostendens, ad Pontificis conspectum producere noluit. Tandem domini Urbani Papae ad concordiam suadentis, nostrisque commonitionibus parvipensis, clam disce-Per Urbanum dens, iudicio locum dedit. Sic Dominus noster sanctae in Christo memoriae Papa sibus restituta: Urbanus, relectis diligentius Romanorum Pontificum decretis, imperatorum praeceptis, loci fundatoris chirographis, cellam ipsam Cassinensi coenobio reddidit imperpetuum possidendam. Illa quippe abbatissae procurata absentia iuxta canonum sanctiones pro confessione habenda cunctis fratribus qui tunc aderant, episcopis seu cardinalibus censebatur. His verbis confratris nostri Ostiensis episcopi, Albertus quoque nunc Sipontinus episcopus, huius autem actionis tempore transacto Romanae Ecclesiae cardinalis presbyter, quia et ipse interfuerat, testificationis suae suffragium copulavit. Romani etiam iudices, Petrus et Raymbaldus, negotium illud se praesentibus pertractatum perhibuerunt, se etiam ex romanae legis libris sententiam proferentibus. His perauditis, grave nobis videri diximus, ut quae ab antecessoribus nostris decisa fucrant, retractarentur. Caeterum abbatissa illa vehementius insistente, fratribus nostris episcoporum quibusdam praecepimus, ut in partem euntes ex consilio responderent, utrum causa haec retractanda ulterius videretur. Regresso Brunone Signino episcopo, proloquente, diverunt, rationabile ac iustum sibi domini Papae iudicium videri, ratumque id habendum tamquam canonico ordine pertractatum. Et nos ergo in codem statu semper manere censuimus; et sicut tunc verbo, ita et nunc scripto sancimus, Cinglensem cellam, sub disciplina semper religionis monasticae disponendam, ad ius semper et possessionem Cassinensis monasterii pertinere. Si quis vero, huiusce definitionis et confirmationis tenore agnito, obviam ire, et cellam illam a Cassinensi tom. i.

coenobio separare praesumpserit, ipse quoque ab Ecclesiae corpore, Ecclesiae iudicio separetur. Scriptum per manum Petri notarii regionarii, et scriniarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Paschalis PP subscriptio.

Datum Lateranis per manum Iohannis S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis 11 kal. aprilis, indictione 1x, anno dominicae incarnationis millesimo centesimo secundo, pontificatus autem domni Paschalis secundi anno II.

Dat. die 31 martii anno Domini 1102, pontif. anno 11.

# X.

Descriptio et assignatio confinium territorii Veliternensis (1).

# SUMMARUIM

Abolitio Actorum omnium a Guiberto antipapa in praeiudicium civitatis Veliter. — Et confirmatio privilegiorum a Gregorio PP. VII eidem concessorum. — Describuntur fines territorii. — Poena pecuniaria contra inobedientes huic decreto. — Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei. Veletranae urbis civibus, Apostolicae Sedis fidelibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Et prava corrigere, et recta sirmare, commissi loci et officii debito commonemur. Ideirco iuxta petitionem vestram omnes pravas consuetudines vel exactiones, quas haeresiarcha Guibertus Provenatus, quondam episcopus, mox Apostolicae Sedis invasor, imposuit, de medio vestrae civitatis penitus abolere praesentis paginae auctoritate decernimus. Illam vero benignitatem, quam a praedecessore nostro s. memoriae Gregorio VII civitas vestra promeruit, hanc quoque, tam vobis quam posteris vestris, in Apostolicae Sedis fidelitate permanentibus, firmam manere san-

Abolitio Actorum omnium a Guiberto antipapa in praeudicium civitatis Veliter.

Et confirmatio privilegiorum a Gregorio PP. VII eidem concessorum.

(1) Ex authentico edidit Ughellius Ital. Sac.

An. C. 1102

fines territorii.

quibus et vos suum ius non negetis, imponere vobis graviora non audeant. Nec solum urbis vestrae habitatores, sed ctiam antiqui fines ab omni saecularis potestatis invasione serventur et infestatione securi. Civitatis autem fines dicimus illos, qui pertinentias suas longe lateque concludunt. Cum de montibus, sylvis, et pratis, et aquaeductis, locis cultis atque incultis, quos in sequentibus nominatim exprimendos decrevimus: a primo latere fossatum, quod descendit in monte Episcopi, et descendit ad aquam Palumbari, et exinde in silice de Marco: inde vero protenditur in vallem ad Centum-Guttas, et descendit ad Balneum Novum, unde revertitur per viam in colle de Benone-Manioso, descenditque per vallem in pratum de Camulselli, et tenditur per eam in possessionem S. Mariae de Domo, atque exinde in fossatum de Cerris, et per ipsum in terminum Turrichiae, ac reflectitur in pratalina de formali de Ulmis, descenditque per vallem in possessionem S. Andreae in Silice, ac inde in fossatum de Lectere, et exinde iuxta vineas S. Andreae in fossatum de Arcione, descenditque per ipsum in Silicem, ac per eam recurvatur in Fossatum de Formello, unde descendit in valle de Scazi. A secundo vero finis incipit a columnella marmorea, quae inter vos et habitatores S. Petri in forma olim fuit, ubi et nunc est communi consilio constituta; inde vero protenditur in Plagarum de Salciara. A tertio autem finis incipit a fossato de Carciavo, ac per ipsum ascendit ad Pontem de Carano, indeque extendit (1) ad formales de Stuti, et exinde tenditur in fossatum S. Angeli sub terra, et per ipsum fossatum ad Pentomichiam, atque inde ascendit ad fontem de Fico, et inde usque in Silicem, ac per eam in Pontem Valagni; exinde ascendit ad Pontem Magnellum, et per ipsum ad aquam Luciae, atque ad summitatem Montis de Spina. A quarto

(1) Forsitan extenditur.

(R. T.)

cimus, ut videlicet loci vestri potentiores, l'latere per Montis cacumen protenditur finis usque ad primum. Hos igitur fines cum detrimento vestro mutare omnino apostolica interdictione prohibemus: statuentes, ut quod in certis continentur, sicut ius est uniuscuiusque, tam vos quam vestri haeredes, et quibus vos legaliter concesseritis, quiete possideatis in perpetuum. Quod si quaelibet parva vel magna persona contra hoc apostolicum decretum alque praeceptum temerario ausu venire tentaverit, admonita semel et iterum usque tertio per convenientes inducias, si non resipuerit, et quod iniuste egerit, condigue non concesserit, sciat se centum libras denariorum Papiensium, medietatem Camerae nostrae, medietatem iniustitiam patientibus, persoluturam.

> Scrip. per manum Petri notarii regio- Paschalis PP. narii et secretarii sacri palatii.

Ego Paschalis episcopus ss.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. card. viii id. aprilis, indict. x. incarnationis dominicae anno MCII, pontificatus autem domni Paschalis II anno 111.

Dat. die 6 aprilis anno Domini 1102, pontif. anno u.

# XI.

Lichefeldensis, seu Castrensis Ecclesiae translatio Conventriam, cuius monachis ibidem regulariter vivere statuitur (1).

## SUMMARIUM

In villis et castellis episcopos non ordinandos decrevit Anacletus PP. et ab Ecclesia ad aliam non transferendos: - Qua de causa episcopalis Sedes Conventriam transferenda: — Absque remotione fratrum inibi degentium; iuxta institutionem Cantuariensis Ecclesiae, et decretum a Gregorio PP. ad id editum. — Decretum immunitatis Conventriensis Ecclesiae ab omni molestia, vi etc. - Sub poena excommunicationis contra violatores etc. - PP. subscriptio.

(1) Ex Cod. 3126 Biblioth. Colbertinae edidit Baluzius Miscell. lib. vn, pag. 152.

Poena pecuinobedientes huic decreto.

subscriptio.

220

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Roberto Conventrano episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

In villis et castellis episcopes non ordinandos decrevit Anacletus PP. et ab Ecclesia ad aliam non transferendos:

Qua de causa episcopalis sedes Conventriam transferenda:

Absque remoinibi degentiam; iuxta institutionem Cantuariensis Ecclesiae, et decretum a Gregorio PP.

Decretum immunitatis Conventriensis Ecclesiae ab omni molestia, vi elc.

Per Petri apostoli discipulum successorem, Anacletum, Petri apostoli praeceptum habemus, ne in villis sive castellis aut modicis civitatibus ordinentur episcopi. Ab eodem etiam Pontifice, vel posterioribus patribus, constitutum est. ut sacerdotes ad quamcunque constituti fuerint Ecclesiam, in ca vitae suae diebus debeant perdurare. Huius nos iustitiae ratione commoniti, carissime frater et coepiscope Roberte, providendum duximus ne tua vel successorum tuorum cathedra imposterum fluctuet; quia et Lichifeldensis locus, et Cestrensis villa, ubi praedecessoribus tuis vel tibi hactenus sedes fuit, pro exiguitate ac paupertate sui episcopalis dignitatis solium non merentur. Statuimus ergo, ut apud Conventriam deinceps tam tibi quam successoribus tuis in perpetuum episcopalis cathedra conservetur. Porro monachi, qui tione fratrum apud eumdem locum in Beatae Mariae monasterio conversantur, semper sub tua seu successorum tuorum obedientia maneant, et in ipsa episcopali Ecclesia divinorum officiorum debita peragant, prout ad id editum, in Cantuariensi Ecclesia per beatum quondam Augustinum novimus institutum; et sanctissimi patris ac praedecessoris nostri Gregorii, doctoris Ecclesiae catholicae, assertione sancitum. Nec cuiquam omnino successorum tuorum liceat monasticae disciplinae viros ab ipsa Ecclesia removere, aut eis possessiones aut bona caetera auferre, quae ab egregiae memoriae Leobrico comite, ipsius coenobii fundatore, vel aliis fidelibus, ad monachorum sumptus oblata et comparata sunt, vel in futurum offerri Domino disponente contigerit. Ad haec adiicientes, decrevimus, ut nulli omnino hominum liceat, eamdem Ecclesiam turbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conser- | tom. 1.

ventur eorum, pro quorum substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua sane ecclesiastica saecula- Sub poena exrisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii et scrinarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episc. Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xiv kal. maii, indictione x: dominicae incarnationis anno MCIIII (1). pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, III.

Dat. die 18 aprilis anno Domini 1102, pontif. anno III.

# XII.

Confirmatio limitum ac bonorum omnium S. Ravellensis Ecclesiae, quae sub protectione Sedis Apostolicae recipitur (2).

# SUMMARIUM

Exordium. - Ravellensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. -Cuius episcopos a Romano Pontifice consecrari debere statuitur. - Confirmatisque dioecesis finibus, et bonis ad hanc Ecclesiam pertinentibus, omnia in sua immu-

(1) Ut bene conveniant indictio x et annus 11' Paschalis PP. mense quidem aprili cum nota has: chronologica, legendum omnino est mcii, ut computanti patebit. (2) Edidit Ughell. Ital. Sa7.

violatores etc.

PP. subscri-

An. C. 1102

Amen.

nitate servari decernitur. — Sub poena excommunicationis. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili Constantino Ravellensis Ecclesiae episcopo, et successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Exordium

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Tuis ergo postulationibus, frater in Christo venerabilis Constantine episcope, clementer annuimus, quia devotionis tuae sinceritatem erga communem Ecclesiarum matrem Romanam Ecclesiam affectio diutina declaravit: cuius nimirum merito voluntati tuae auctore Domino accommodavimus affectum, ut Ecclesiae tibi commissae status inconcussa semper stabilitate persistat. Per praesentis itaque decreti paginam decernentes decernimus, ut Ravellensis Ecclesia, cui per Dei gratiam, et praedecessoris nostri ministerium, ac manus impositionem praesides, familiariori benignitate semper sub Apostolicae Sedis tuitione servetur: et quicumque deinceps episcoporum Ravell. Ecclesiae, Deo disponente, successerint, ab eiusdem Apostolicae Sedis Pontifice consecrationis gratiam sortiantur, sicut a sanctae memoriae praedecessoribus nostris Victore III et Urbano II statutum esse cognoscitur. Omnem quoque Ravellensis parochiae ambitum, sicut a praedecessore tuo reverendae in Christo memoriae Ursone possessa est, tibi tuisque in perpetuum successoribus confirmamus. Ad haec quicquid vel proprietario iure, vel parochiali iam praefata Ecclesia in praesentiarum obtinet, sive in futurum largiente Domino iuste poterit atque canonice adipisci, libera tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, vel temerariis vexationibus fa-

tigare; sed omnia integra conserventur, tam vestris, quam clericorum et paupe-

Ravellensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur.

Cuius episcopos a Romano Pontifice consecrari debere statuitur.

Confirmatisque dioecesis finibus,

Et bonis ad hanc Ecclesiam pertinentibus,

Omnia in sua immunitate servari decernitur.

rum usibus profutura. Si qua sane ec-Sub poena exclesiastica saecularisve persona hanc nocommunicastrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae epis. ss.

et hic fructum bonae actionis percipiant,

et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

PP. subscri-

Datum Beneventi per manum Iohannis S. R. E. diaconi card., 111 kal. octob., indict. x, incarn. dom. anno MCH, pontificatus autem domni Paschalis II, IV.

Dat. die 29 septembris anno Domini 1102, pontif. anno IV.

# XIII.

Confirmatio donationum Melphiensi Ecclesiae a Rogerio duce factarum (1).

# **SUMMARIUM**

In villulis, municipiis et parvis civitatibus non ordinandi episcopi. — Sic statuendum de oppido Lavellano qui Melphiensi episcopo omnino subiicitur: cui praeterea confirmantur alia bona ad Melphiensem Ecclesiam pertinentia, ac praecipue donatio Rogerii ducis. — Cum decreto, ut episcopi a Rom. Pontif. consecrentur. — Solitae clausulae. -- PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gulielmo Melphiensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Per apostoli Petri discipulum successorem, Anacletum, apostoli Petri prae-

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1

In villulis, municipiis et parvis civitatibus non ordinandi episcopi.

Sic statuendum de oppido Lavellano qui Melphiensi episcopo omnino subiicitur:

confirmantur alia bona ad Melphiensem Ecclesiam pertinentia, ac praecipue donatio Rogerii ducis.

Cum decreto, ut episcopi a Rom. Pontif. consecrentur.

Solitee clausulae.

ceptum accepimus, ne in villis aut municipiis, vel in modicis civitatibus ordinentur episcopi; magnum enim est Ecclesiae detrimentum, cum episcoporum nomen ac dignitas frequentia inopiaque vilescit. Huius nos providentiae iustitia commoniti, praesentis decreti authoritate iuxta Ss. Patrum statuta sancimus, ne in Lavellano oppido, quod Melphiae proximum est, ullo deinceps tempore episcopalis cathedra statuatur; ipsum vero oppidum cum pertinentiis et finibus suis tibi, venerabilis frater Gulielme Melphiensis episcope, tuisque legitimis successoribus perpetuo regendum et episcopali iure tenendum, disponendumque Cui praeterea firmamus. Praeterea villam Salsulae, Gaudianum, possessiones S. Ioannis de Iliceto ita semper in propria Melphiensis Ecclesiae possessione permanere censemus, sicut a filio nostro duce Rogerio suis temporibus traditae, et chirographo confirmatae sunt; hoc ipsum Iudaeorum censu, balnearum reditu, villanorumque vectigalibus, molendinis, vincis, agris, caeterisve rebus, quas intra vel extra civitatem Melphiae idem dux Ecclesiae vestrae contulit praesentis privilegii pagina constituimus: ad hoc, quicquid vel proprietario, vel baronali iure Ecclesia vestra in praesentiarum obtinet, sive in futurum largiente Domino iuste poterit atque canonice adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Porro in legationem ... ut quicumque deinceps episcopi Melphien. in Ecclesia, Deo authore, successerint, ab Apostolicae Sedis nostrae Pontifice consecrationis gratiam sortiantur. Si qua igitur in crastinum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Corpore et Sanguine D Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscri-

Datum Beneventi per manus Iohannis S. R. E. diaconi in kal. octobris. indictione x, incarn. dom. anno mcii, pontificatus autem D. Paschalis II Papae, iv.

Dat. die 29 septembris anno Domini 1102, pontif. anno iv.

# XIV.

Privilegium monasterio S. Sophiae intra Beneventum sito, cuius bona omnia confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Madelmi abbatis precibus indulgendo, Paschalis Papa monasterium S. Sophiae sub tutelam Sedis Apostolicae recipit. — Confirmatisque privilegiis omnibus a praedecessoribus Pontificibus concessis, et bonis ad monasterium huiusmodi pertinentibus quae enumerat; — Decernit nihil ab eodem auferri, alienari etc. posse; - Sed omnia monachorum usibus inservire sub regimine abbatis; — Qui de ipso monasterio a monachis eligatur: cum dependentia ab episcopo ordinario in iis, quae ad sacramentorum spectant administra. tionem. — Roboratio privilegii huius. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Madelmo abbati monasterii venerabilis Sanctae Sophiae intra Beneventum siti, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Unde nos tuis, fili humanissime Madelme, piis postulationibus annuentes. Sanctae Sophiae coenorium, cui Domino

Exordium.

Madelmi abbatis precibus indulgendo,

(1) Ex tom. IX Ital. Sac Ughell.

Paschalis Papa monasterium S. Sophiae sub tutelam Sedis Apostolicae recipit.

Confirmatis—
que privile—
giis omnibus a
praedecessoribus Pontifici—
bus concessis.

et bonis ad monasterium huiusmodi pertinentibus, quae enumerat.

auctore praesidere cognosceris, sub tutelam et iurisdictionem Sedis Apostolicae, sicut hactenus mansit, perpetuo permanere praesentis paginae auctoritate sancimus: ut soli Romanae Ecclesiae subditum, ab omnium Ecclesiarum necnon et personarum iugo liberum habeatur. Cuncta etiam, quae praedecessoribus tuis, vel tibi, ad eiusdem monasterii immunitatem, vel possessionem, nostrorum praedecessorum sunt privilegiis attributa, nos quoque tibi iuxta (1) ac successoribus tuis regulariter promovendis praesenti privilegio contribuimus. Cellas propterea vel ecclesias vel villas, quae praedecessorum tuorum vel tua industria praedicto videntur coenobio iuste ac rationabiliter adquisitae, possidendas in perpetuum confirmamus: id est ecclesiam S. Benedicti quae dicitur xenodochium, S. Ioannis praecursoris Domini nostri Iesu Christi, S. Euphemiae virginis, S. Petri, quae dicitur Tonsuri, Sanctae Mariae Rotundae intra ipsam civitatem Beneventanam, ecclesiam Sanctae Mariae Genitricis semperque Virginis ac Matris Iesu Christi, ecclesiam Sancti Petri apostolorum principis, ecclesiam Sancti Nicolai episcopi, Sancti Erasmi confessoris, Sancti Martiani martyris, Sanctae Sophiae virginis, Sancti Angeli foras eamdem civitatem Beneventanam, in Pantano ecclesiam Sancti Benedicti, Sancti Vitalis martyris, Sancti Mercurii apud Olivolam, Sancti Angeli, Sanctae Mariae de Scolcatura cum suis omnibus pertinentiis, in vado Azara Sancti Benedicti, in Faffone Sancti Valentiniani, apud Votum ecclesiam Sancti Felicis una cum terris suis, in Corneto Sancti Sylvestri, in duabus rivis Sanctae Mariae, in Partitulo Sancti Martiani, in Cucciano S. Petri apostolorum principis, in Pazano Sancti Nicolai, item Beneventi S. Stephani, in Palearia Sanctae Mariae de Lucernara, et curtes duas, Sancta Maria in Sableta, et Sancta Maria in Templana in civitate quae no-(1) Lege iusta.

minatur Triana, ecclesiam Sancti Angeli cum cellis suis, S. Stephani in Fronari, Sancti Gregorii in Escle, Sancti Angeli in Pesclo, in Alipergo ecclesiam Sanctae Mariae Virginis, ecclesiam S. Angeli, Sancti Petri apostolorum principis, S. Marci, Sancti Ioannis, S. Laurentii martyris fortissimi, Sanctae Luciae virginis, in Casale Alvulo Sanctae Mariae, Sancti quoque Ioannis praecursoris Domini, in Ascoli Sancti Petri Apostoli, Sancti Desiderii in Illiceto, Sancti Effrem in Morteto, Sancti Petri apud Asolam, Sancti Mercurii apud Bivinum, Sancti Martini episcopi in Biferno, monasterium Sancti Angeli cum cellis suis, in Petra Sancti Angeli, S. Trinitatis, in Patara Trindi Sancti Agelli, Sancti Petri in Balneo in valle Luparia, Sanctae Crucis in Linosano, Sancti Martini in Mitale, S. Marciani, Sancti Istonis archangeli, Sancti Stephani protomartyris in via Tarentina, in via Terria S. Angeli, in Alisis Mercurii, S. Mariae, Sancti Marci, Sancti Silvestri, Sanctae Mariae Garoini abbatis, apud Sanctam Agatham S. Adiutoris, in Trevento apud monasterium S. Adiutoris Sancti Laurentii, apud Luceriam Sancti Stephani, apud Matalonem S. Martini in Palmae, S. Aldegundis virginis in Galo-Fechine, Sancti Mercurii, Sanctae Reparatae, Sancti Stephani, in Galo-Noceto S. Magni Heliae ad Sanctum Stephanum martyrem invincibilem Sanctae Crucis. S. Martini, Sancti Simeonis in Galo Pollucis, S. Iohannis in finibus Laniensis, Sanctae Mariae in Galo Effere, Sancti Archangeli in Olicino, Sanctae Mariae in Melanica, Sanctae Mariae in civitate Dragonara, Sancti Benedicti apud Cannas, Sancti Iohannis in Abellino, Sancti Germani, Sanctae Mariae in Bellola in Candiis, Sancti Angeli cum cellis: in civitate Neapolitana Sanctae Crucis in Sessula, S. Michaelis archangeli in Tocco, Sancti Angeli in monte Foliolanensis, Sanctae Bennae una cum omnibus ecclesiis suis, Sancti Marciani et Sancti Angeli in Petra

224

Strumini, casas et sylvas et curtem de Lapillo, et ecclesiam S. Bartholomaei apostoli in Collina, Sancti Matthaei, et curtem Denoriano, Sancti Petri de Magna-Luce apud Rederium, S. Martini in Alarino, S. Mariae in Gildone in Monte Malo, Sancti Felicis in Sertore, S. Viti in Sertore; ad Balbam apud montes S. Marci Evangelistae, in Fossa Caeca Sancti Stephani protomartyris, ad Furculas Gaudinas Sancti Ieremiae, in monte Vici S. Fossii, in territorio Campi-Laeti ecclesiam Sanctae Luciae martyris, iuxta civitatem Florentinam monasterium S. Salvatoris una cum aliis quamplurimis ecclesiis ad idem pertinentibus; videlicet S. Leonis infra praedictam civitatem Florentinam, et Sancti Petri apostolorum principis de Vitiano, et Sancti Stephani protomartyris cum villa, quae nominatur Francisca, monasterium S. Nicolai episcopi in monte Felico una cum aliis ecclesiis ad idem pertinentibus, idest ecclesiam S. Petri foras civitatem vestram, et ecclesiam S. Martini intra Cannetum, et S. Gregorii extra ipsum Cannetum, in territorio Rodensi Sanctae Barbarae virginis, in civitate veteri Sepina monasterium S. Mariae cum cellis suis, idest Sanctae Mariae extra ipsam urbem, in civitate Neapolitana monasterium Sanctae Gertrudis, Sancti Constantini, Sanctae Elisabethae, S. Annae, Sancti Iacobi, S. Adiutoris cum omnibus suis pertinentibus, necnon et medietatem S. Silvestri, ecclesiam S. Gregorii apud Vaccantiam, monasterium S. Aroncii cum cellis et pertinentiis suis, in Sambuceto Sanctae Mariae, apud Arolam S. Nicolai, item apud Vaccariciam monasterium S. Benedicti, in casali Petraefictae S. Iohannis, in Butticella in portula S. Viti, castellum cum ecclesiis, villis, atque omnibus pertinentibus suis, in Cerito S. Martini episcopi, in Tusculano S. Christophori, castellum Pharneti cum ecclesiis, necnon et omnibus pertinentibus suis, villam dictam Lacovana cum ecclesia S. Donati secundum auctoritatem Angeli

cum omnibus pertinentiis eorum, cum ecclesia S. Marciani una cum omnibus suis pertinentibus, Urbanum cum omnibus pertinentiis suis, Ripas Longas cum ecclesia Sanctae Mariae, Castellum Vetus, et ecclesiam S. Nicolai episcopi, villam Leo-Cubantis et ecclesiam S. Donati una cum omnibus, necnon et universis eorum pertinentibus, heremitarium S. Onuphrii. ecclesiam Sancti Michaelis archangeli una cum omnibus suis pertinentiis cum mobilibus atque immobilibus. Praesentis itaque nostri privilegii pagina apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque idem coenobium iuste possidet, quaeque in crastinum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coe- ferri, alienari nobium temere perturbare, atque destruere, aut etiam ei ullas possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, aut quoquo modo molestare: verum omnia integre perseverent, atque conserventur, eorum, pro quorum substantia, aut sustentatione aut gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc eius loci abbate, vel tuorum quolilibet successorum, nullus ibi qualibet subreptione vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris elegerint: electus a Romano Pontifice consecretur. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros sunt Ordines promovendi, ab episcopis, in quorum dioecesibus estis, accipietis, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerint, et si gratis ea et sine pravitate impenderint. Si quid vero horum obstiterit, liceat vobis, a quocumque volueritis catholico episcopo, quae supranominata sunt, sacramenta percipere. Si qua vero ecclesiastica saecularisve per-

Decernit nihil ab eodem auelc. posse;

Sed omnia monachorum usibus inservire sub regimine abbatis;

Qui de ipso monasterio a monachis eligatur: cum dependentia ab epi-copo ordinario in iis, quae ad sacramentorum spectant administrationem.

Roboratio privilegii huius.

An. C. 1102

sona, hanc nostrae constitutionis paginam i sciens, temere contra eam venire attentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis ac mercedis inveniant. Amen. Bene valeas.

PP. subscriptio.

Ego Paschalis sanctae catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Datum Capuae per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, vi kal. novembris, indict. II, incarn. domin. anno MCII, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, iv.

Dat. die 27 octobris anno Domini 1102, pontif. Paschalis anno iv.

# XV.

Ecclesia S. Nicolai in Beneventana urbe cum pertinentiis omnibus, et Ecclesiis ei subiectis, Casinensibus donatur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia S. Nicolai de iure Cassin. monasterii; - Pertinentiae Ecclesiae huius. - Solitae clausulae. - Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Oderisio Cassinensi abbati et Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali, salutem.

Exordium.

Cum pro beati Patris nostri Benedicti reverentia, tum pro multis tam vestris, quam praedecessorum vestrorum meritis,

(1) Ex originali in Archiv. edidit Gattula Hist. Cassin. saec. vii, pag. 411.

Bull. Rom. Vol. II.

vestro nos loco plurimum debere cognoscimus; idcirco iustum ducimus, ut ad vestri monasterii augmentum caritate solicita intendamus. In urbe igitur Beneventana, quam nostri romani iuris esse perspicuum est, monasterio vestro in perpetuum possidendam ecclesiam S. Nicolai concedimus, quae sita est in urbis angulo iuxta turrem Paganam, et concessionem ipsam praesentis decreti pagina confirmamus. Quam nimirum Ecclesiam, et illibatam et integram vobis vestrisque successoribus perpetuo permanere sancimus, una cum omnibus, quae in praesentiarum ad ipsam pertinent. Quae videlicet ex maiori parte rerum, ad nostram Curiam ius. pertinentium, adquisita seu comparata creduntur, idest molendina duo sub uno tegmine: aliud, quod centimolum nuncupatur: hortos cum diversis arboribus, curtem in Roseto cum una petia de terra, curtem in rivo Tasi, curtem de Homodei; curtem Martini Alberici cum Silvola; curtes Rocconis duas; curtem Diaconi Musi; curtem in Monte Rottari; curtem in Saiano; curtem Valentini; terras in loco, qui dicitur Mediana per fines et terminos suos; ecclesiam S. Nicolai in Urbiliano prope Petram-Pelicinam cum pertinentiis suis; casam, quae est ante portam ecclesiae, per terminos suos ad laevam ecclesiae per terminos suos iuxta murum civitatis. Super quae etiam nos eidem Ecclesiae possessionibus adiicimus ecclesiam S. Nicolai, quae vocatur de Rodenandi cum pertinentiis suis; ecclesiam S. Mariae, quae vocatur Rotunda, cum pertinentiis suis; balneum novum iuxta ecclesiam S. Potiti: quicquid praeterea cella ipsa Beati Nicolai, Pontificum concessione, principum liberalitate, vel quorumcumque fidelium oblatione in futurum potuerit adipisci, sub vestra vestrorumque successorum dispositione ac potestate in perpetuum conservetur. Nulli autem personae unquam liceat suprafatam cellam ex vestri monasterii unitate divi-

dere, et in aliam, quam a nobis statu-

Ecclesia S. Nicolai de jure Cassin. mona-

Pertinentiae Ecclesiae huSolitae clau-

tum est, possessionem occasione qualibet transmutare. Si quis vero aliter praesumpserit, Apostolicae Sedis animadversione mulctetur, et usque ad satisfactionem congruam excommunicationi subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen, amen.

Paschalis PP. subscriptio.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xv kal. decembris, indictione x, anno dominicae incarnationis, MCII (1).

Dat. die 17 novembris anno Domini 1102,

pontif. anno IV.

# XVI.

Confirmatio bonorum omnium ad sanctam Fesulanam Ecclesiam spectantium (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Bona ad Fesulanam Ecclesiam spectantia confirmantur. — Cum decreto perpetuae immunitatis. — Solitae clausulae. — Paschalis PP. et quatuor cardinalium S. R. E. subscriptiones.

Paschalis episcopus servus servorum Del, dilecto fratri Ioanni Fesulano episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Exordium.

Iustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accommodare nos convenit, qui, licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in ecclesia apostolorum principum Petri et Pauli specula positi, Domino disponente, conspicimus (5). Tuis igitur, frater in Christo charissime Ioannes, iustis petitionibus annuentes,

(1) Adiicit Gattula adesse sigillum plumbeum ex cordula pendens, quod nos eius ducti exemplo omittimus, exemplar daturi infra diversorum sigillorum, quibus usus est Paschalis Papa. (2) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. III. (3) Fortasse conspicimur. (R. T.)

sanctam Fesulanam Ecclesiam, cui auctore Deo praesides, Apostolicae Sedis auctoritate munimus; tibi enim tuisque legitimis successoribus confirmamus, episcopali et dominicali iure possidendam arcem et civitatem Fesulanam cum ecclesiis, et curtibus, et terris adiacentibus: similiter castrum Montis Lauri, et Montis Regis, Boianam, et curtem Sala, et Festilanum, et Pratum Regis, ecclesiam S. Mariae in Urbana cum curte et Libiano et Biviliano, et castrum quod aedificatum est in supradicto episcopio iuxta fluvium Faltonae cum curte Rive-Ferioli, et Pulcanti, castrum Cisilo, et curtem in Monte Acuto, et in Ampiniana Montana Sancti Gaudentii cum alpibus et pertinentiis eorum, sicut ex regis concessione Ecclesiae tuae collata sunt: castrum Agne, curtem Turrichae, et Castillione, et partem Montis Bontilli, et partem castri Rufiani, monasterium S. Salvatoris situm in episcopatu Pistoriensi cum ecclesiis et curtibus sibi pertinentibus, monasterium Sancti Bartholomaei, monasterium Sancti Martini, monasterium Sancti Gaudentii cum pertinentiis eorum, et patrimonium filiorum Bennonis, et castrum quod vocatur Flumen, et quod iure supradictae Ecclesiae in territorio Mucelli detinent filii Ugonis, filii Rumberti, et Azzo filius Albizi, et filius Azoni de Castanicula, et Longobardi de Molezzano, et filii Ugonis de Casola, et Longobardi de Ferliano, et Longobardi de Sancto Ioanne Maiore, vel quicquid in praedicto territorio iuris vestrae Ecclesiae aliquis hominum detinere videtur, et quicquid Ugo filius Raynerii dedit praefatae Ecclesiae in Ampiniana, et in Monte Acuto, et in Reu Mangana, Politiano, et medietatem Ecclesiae et curtis in loco Quaraclae, et curtem Marinae. Praeterea plebem S. Ioannis sitam in Monte Lauro, plebem S. Babilli, et S. Ditali, plebem S. Leonini, plebem S. Mariae, plebem Sancti Stephani, plebem S. Ierusalem sitam in Pomino, plebem S. Ierusalem sitam in Glaceto, pleber

Bona ad Fesulanam Ecclesiam spectantia coufirmantur.

Paschalis PP. et quatuor car-

dinalium S. R. E. subscriptio-

S. Gervasii sitam in Soriano cum curte, I plebem S. Petri sitam Casua cum curte et parte castelli, quod vocatur Novum, plebem S. Mariae sitam in Sco cum curte, plebem S. Ioannis sitam in Ca...plia, plebem S. Pancratii, plebem S. Romuli cum curte, ecclesiam S. Miniatis cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae sitam in Carpinione cum curticella, plebem S. Viti, plebem Leonini sitam in Retiano, plebem S. Laurentii cum castello et curte, plebem S. Miniatis sitam in Rubiano, plebem (1) Petri cum curte sitam in Cintoria, ecclesiam S. Iusti sitam in Monte Dantuli, plebem S. Petri sitam in Sillano, plebem S. Crescii sitam in Novole, plebem S. Leonini sitam in Penzano cum curte, ecclesiam S. Euphrosini cum curte, ecclesiam S. Pauli cum curte, quae est posita iuxta castrum Corbuli, plebem S. Mariae et S. Petri sitam in Avanano, plebem S. Iusti cum curte, plebem S. Pauli cum curte, plebem S. Leonini in Collina, plebem S. Mariae in Monte Milliario, plebem S. Martini in Tertinulo cum curte, ecclesiam S. Mammilliani cum curte, plebem S. Petri Ormenae cum curte, plebem S. Marci in Stilliana. Quicquid praeterea vel in Fesulanae Ecclesiae parochia, vel in aliarum ecclesiarum parochiis praedicti antecessores tui hactenus possedisse videntur, tibi tuisque legitimis successoribus illibata manere sancimus. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat, eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas tenere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnino integra conservare tam vestris, quam clericorum usibus profutura. Si qua sane ecclesiastica saecularisque persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, temere contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisve sui careat dignitate, reamque se divino

iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quaternus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii, et scriniarii sacri palatii. Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP.

subscripsi.

Ego Praenestinus episc. ss.

Ego Crescentius Salunensis episc. ss. Ego Richardus Albanensis episc. ss.

Ego Anastasius card. S. Clementis subs.

Data Laterani per manum Iohannis S. Romanae Ecclesiae diaconi v idus martii, indict. x1, incar. dominicae anno мсш, pontificatus autem D. Paschalis II Papae iv.

Dat. die 11 martii anno Domini 1103, pontif. anno iv

# XVII.

Monasterium Bantinum in Apulia Acheruntin. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub Sedis Apostolicae protectione recipitur. — Eique confirmantur bona omnia, prout hic describuntur. Decretum immunitatis a quacumque molestia: - Abbatis electio penes monachos facienda. — Eius confirmatio et consecratio a Romano Pontifice petenda. -Sacramenta vero ab ordinario loci: ordinationes autem in ipso monasterio peragendae. — Ius appellandi ad S. A. — Census annuus eidem persolvendus. — Solitae clausulae poenales. — Paschalis PP. subscriptio.

(1) Ab exemplari transcriptum edidit Ughell. Ital. Sac. tom. vii.

Solitae clausulae.

(1) Adde S. (R. T.)

perpetuae im-

munitatis.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio abbati coenobii S. Mariae, quod apud Bantium situm est, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

BULLARIUM ROMANUM

Exord-um

Monast, sub Sedis Apostolicae protectione recipitur:

Eique confiromnie, prout

Cum universis sanctae Ecclesiae filiis et Apostolicae Sedis auctoritate et benevolentia debitores existamus; illis tamen locis atque personis, quae specialius ac familiarius Romanae sunt Ecclesiae addictae, quaeque ampliori religionis gratia eminent, propensiores nos convenit eorum tanto studio imminere. Quia igitur Beatae Mariae coenobium, cui Domini authoritate eiusque Filii legitime praesides, Romanae et Apostolicae Ecclesiae hactenus iure proprio adhaesisse cognoscuntur; nos pro devotione ac reverentia eiusdem Dei, Genitricisque semper Virginis Mariae, ipsum sub nostrae manus protectione specialiter confovemus atque dirigimus. Unde tibi manine bona tuisque successoribus ad praedictae domus hic describun- regimen auctoritatem concedimus; confirmamus siquidem vobis coenobium ipsum et omnia, quae ad illud pertinent, monasteria sive cellas cum suis pertinentiis; videlicet ecclesiam S. Salvatoris cum aliis ecclesiis de castello Bandusii: item ecclesiam Sancti Nicolai cum casali suo: item ecclesiam S. Mariae de Cacunigio, S. Mariae de Sala, S. Mariae de Servaritiae cum casali suo, Sancti Petri de Monachis, S. Michaelis de Monte Salvolo cum ecclesiis et pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Calapano, S. Petri in Gennano cum casali suo, ecclesiam S. Vitalis in oppido Gentiani, S. Michaelis in loco Firminiano cum villanis suis, ecclesiam Sanctae Anastasiae apud Acheruntam cum ecclesiis ad eam pertinentibus, ecclesiam Sanctorum martyrum Gervasii et Protasii in Bandusino fonte apud Venusiam, ecclesiam Sanctae Luciae cum suis pertinentiis apud Melphiam, ecclesiam S. Christophori cum haereditatibus et villanis a duce Ruggerio vobis datis, in territorio Montellarum ecclesiam S. Laurentii cum casali suo, in territorio montis Milonis ecclesiam S..... quae dicitur de Veruso cum

casali suo, et ecclesiam Ss. Quadraginta cum pertinentiis suis, in territorio Castellinove in Gallisaro ecclesiam S. Nicolai cum casali et suis pertinentiis, in territorio Iulbae ecclesiam S. Theodori cum suis pertinentiis, et in eodem castello ecclesiam S. Angeli, et villanos, quos Rivardus filius Castaini Motulensis Ecclesiae videlicet obtulit; in oppido Gravino ecclesiam S. Archangeli, et in eius territorio Cellaurio S. Felicis cum casali suo, suisque pertinentiis; item et S. Stephani cum casali et suis pertinentiis; apud Cannas S. Iacobi, S. Nicolai super Portu cum suis pertinentiis, S. Martini apud Ranum cum suis ecclesiis et pertinentiis, S. Trinitatis super Portu eiusdem cum suis pertinentiis; S. Ioannis, S. Nicolai, et S. Simeonis apud Melfutam cum suis pertinentiis, ecclesiam S. Mariae apud Iuvenitiam; item S. Silvestri, et S. Leonis, et S. Eugenii cum suis pertinentiis; apud Barum ecclesiam S. Iacobi et S. Nicolai cum suis pertinentiis; in Lippia S. Andreae cum suis pertinentiis, in territorio Tarenti ecclesiam S. Mariae, et S. Ioannis: in territorio tum (1) Gentiani cum suis pertinentiis, S. Petri et S. Matthaei in territorio Castellaneti cum villanis et suis pertinentiis; in territorio Gernesii super flumen Blandani ecclesiam S. Mariae cum suis pertinentiis, in oppido Saraceno S. Mariae, quae dicitur de Carratello cum aliis ecclesiis et pertinentiis et villanis suis. Propterea constituimus, at quaecumque hodie praefatum coenobium iuste possidet, quaeque in futurum Pontificum concessione, principum liberalitate, et oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant, eorum quidem, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvo tamen canonico episcoporum iure, quod in eis habuisse noscuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium

Decretum imquacumque molestia:

(1) Ita iacet.

An. C. 1103

Abbatis electio penes monachos facien-

Eins confirmatio et consecratio a Romano Pontifice petenda;

Sacramenta vero ab ordinario loci: ordinationes autem in ipso monast. peragendae.

Ius appellandi ad S. A.

Census annuus eidem persolvendus.

Solitae clausulae poenales.

temere perturbare, aut possessiones ad illud pertinentes invadere, vel invasas retinere, minuere, auferre, vel suis usibus applicare, vel temerariis vexationibus fatigare. Obeunte te eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi quacumque subreptionis astutia praeponatur, nisi quem fratres eiusdem coenobii communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, regulariter cum Dei timore elegerint. Electus autem ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes clericorum, cellarum vestrarum, fratres a dioecesanis episcopis accipiant, si quidem catholici fuerint, et gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerint, et si ea impendere gratis et sine pravitate voluerint; alias, liceat fratribus a quocumque voluerint catholico episcopo eamdem consecrationem et sacramenta percipere. Ad ordinandos vero claustri vestri monachos tibi tuisque successoribus infra monasterium ipsum advocare concedimus; qui, sic nostra fultus auctoritate, consentiat, ne vagandi foras monachis occasio permittatur. Super haec etiam si infestatione aliqua praegravatus, Romanam Sedem appellaveris, non liceat alicui episcoporum, nisi ante Romanum Pontificem, vel eius legatum, aliquam sub occasione iudicii violentiam tibi aut successoribus suis inferre. Vos ergo, filii dilectissimi, oportet regularis disciplinae studiis solicitudinis ac devotionis insudare, ut quanto a saeculari tumultu liberiores eritis, tanto amplius placere Deo totius mentis et animi viribus anheletis. Ad indicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis annis singulis auri unciam Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in crastinum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque

dicio se existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructus bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Scriptum per manus Raynerii scribae regionarii et notarii sacri palatii.

EGO PASCHALIS catholicae Ecclesiae Poschalis PP.

subscriptio. episcopus subscripsi (1).

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. cardinalis diaconi, undecimo kal. iunii, indict. xI, incarnationis dominicae MCIII, pontificatus quoque Paschalis Papae anno iv.

Dat. die 22 maii anno Domini 1103, pontif. anno iv.

### XVIII.

Privilegium Vezeliacensi monasterio concessum (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona monasterii huius a cuiuscumque personae iurisdictione, atque etiam molestia, libera declarantur; - Adiecto tamen, ut monachi in ordinationibus, caeterisque sacris ministeriis a dioecesanis episcopis dependeant. — Abbatis electio penes monachos. — Episcopus vero loci nullam aliam in monasterio habeat potestatem nisi in supradictis. - Annuus census Apostolicae Sedi persolvendus. — Anathema contra inobedientes. - PP. Subscriptio et sigillum.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto fratri Altrado abbati Vezeliacensis coenobii. eiusque legitimis successoribus, in perpetuum.

Quia documentis apostolicis regendus est ordo ecclesiasticus, oportet, ut grex

(1) Baronius in Annalibus in fine privilegii huius extare asserit sigillum sub plumbo pendenti, etc. (2) In notis Andreae Duchesnii ad Bibliothecam sui dignitate careat, reamque divino iu- | Cluniacensem, pag. 133.

Exordium.

An. C. 1105

dominicus impigro animo assidua vigilantia custodiatur et gubernetur. Ut autem praelatorum vigilantiam nulla nox. nulla tenebrarum hora opprimat vel confundat, caritas, quae Deus est, quae praeter unum, alterum nescit, omnibus viribus, tota mente diligenda est et tenenda. Quoniam vero nullis praecedentibus meritis, sed sola omnipotentis Dei gratia, in ecclesia locum Petri obtinemus, necesse est, ut omnibus superimpendamur Ecclesiis, maxime his, quae iuris beati Petri esse noscuntur, et quae affectu filiali invocant consilium et auxilium matris suae. Quia igitur dilectio fraternitatis vestrae postulavit privilegium monasterio Vezeliaco fieri, cuius regimen auctore Deo vobis commissum est, quod fundatores ipsius Gerardus comes vir nobilissimus, et uxor eius Berta pia devotione, et testamenti confirmatione beato Petro apostolorum principi obtulerunt; nos, precibus vestris assensum praebentes, auctoritate apostolica per praesens privilegium confirmamus atque statuimus, ut nulli imperatorum, nulli unquam re-Bona monagum, nulli comitum, nulli antistitum, personae iuris- nulli cuiquam alii de rebus, quae iam dictione, atdicto monasterio a praedictis fundatoribus que etiam molestia, libera vel aliis Deum timentibus oblatae vel concessae sunt, vel deinceps conferendae, sub qualibet occasionis specie liceat minuere, vel auferre, vel ablatas retinere. Inter quae nominatim eidem monasterio confirmamus in episcopatu Eduensi ecclesiam Sancti Petri etc.

Praeterea statuimus, ut consecratio monasterii ipsius et ecclesiarum quae sunt in circumadiacenti villa, ordinationes quoque monachorum, et clericorum, consilio abbatum Cluniacensium, quibus praedecessores nostri et nos perpetualiter concessimus vices nostras in iam dicto monasterio, ibidem fiant, aut ubi ipsi abbates maluerint. Chrisma quoque et oleum sanctum, a quo maluerint catholico episcopo accipiant. Ecclesiae vero eius-

constitutae et earum altaria ab episcopis, in quorum dioecesi sunt, consecrentur. Sacerdotes etiam et clerici ordinentur, et ab eis chrisma et oleum sanctum accipiant, si gratiam Romanae Sedis habuerint, et gratis ac sine pravitate aliqua dare voluerint; sin alias, a quo maluerint catholico episcopo accipiant. Obeunte te, eiusdem loci abbate, vel quocumque successorum tuorum, nullus ibi eligatur violentia, vel aliqua subreptionis astutia; sed quem fratres communi consensu, vel pars sanioris consilii, praedictorum Cluniacensium abbatem prae caeteris praecepto, secundum regulam B. Benedicti elegerint. Electus vero, aut a Romano Pontifice, aut eorumdem abbatum consilio consecretur. Ipsius autem dioecesis episcopo, nisi ab abbate ipsius monasterii invitatus fuerit, stationes agere publicas, aut privatas missas celebrare in eodem monasterio, haud liceat. Donationem quoque, vel subjectionem seu potestatem interdicendi in eodem coenobio, et circumadiacenti villa, nullam habeat. Decrevimus etiam, ut nulli omnino hominum liceat coenobium ipsum perturbare, vel inquietare, seu vexationibus servos Dei fatigare, vel eius possessiones auferre, vel minuere: sed omnia in integrum conserventur eorum usibus, pro quorum substentatione et gubernatione eidem monasterio sunt concessa. Ad indicium quoque huius libertatis, Apostolicae Sedi, cuins sus Apostoliiuris esse dignoscitur, libram argenti per

singulos annos persolvat. Si quis autem sciens, contra huius nostri decreti paginam agere tentaverit, secundo tertiove commonitus, nisi resipuerit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini nostri Iesu Christi alienus fiat. Qui vero observator extiterit, sanctorum apostolorum Petri et Pauli benedictionem percipiat, et in futuro sanctorum consortio perfrui mereatur. Omnipotens Deus, qui est vera salus et vera custodia, te et congregationem tibi creditam protegat et defendat, et per intercessionem beatae

a dioecesanis pendeant.

Abbatis electio penes mo. nachos

Episcopus vero loci nullam aliam in monasterio habeat potestatem nisi in supradictis.

Annuus cencae Sedi per-

Anathema contra inobedientes.

Adjecto tamen, ut monachi in ordinationibus, caeterisque sacrisministeriis dem monasterii per diversas provincias

sterii huius a

cuinscumque

declarantur,

Mariae Magdalenae, quae cum fonte lacrymarum ad fontem misericordiae Christum pervenit, ad finem, qui non finitur, pervenire concedat.

PP. Subscriptio et sigilum.

Ego Paschalis catholicae Eccl. episc. ss.

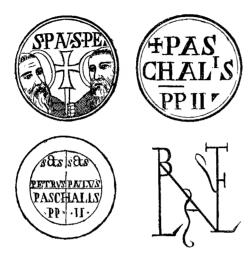

Datum Beneventi per manus Gualterii Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, anno dominicae incarnationis McIII, mense novembr., indict. XI, pontificatus eiusdem secundi Paschalis Papae anno v.

Dat. mense novembris anno Domini 1103, pontif. Paschalis anno v.

#### XIX.

Besuensis coenobii possessiones et iura confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiae nonnullae ei subiiciuntur. — Confirmantur donationes nonnullae ab episcopis Lingonensibus eidem
factae. — Item et aliae oblationes. — Confirmantur quoque bona omnia praesentia,
et in futurum acquirenda. — Decretum
immunitatis. — Solitae clausulae. — PP.
subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Stephano Besuensi abbati, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Exordium. Religio

Religionis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devo-(1) Ex tom. 1 Spicilegii Dacheriani. tio celerem sortiatur effectum. Proinde nos, religionis vestrae desideria confoventes, vestro Besuensi monasterio, in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli aedificato, eorumdem apostolorum ex Apostolicae Sedis benignitate munimen impendimus. Constituentes, et praesentis decreti pagina sancientes, ut ecclesia de Albiniaco, et ecclesia Sancti Benigni, et capella Sanctae Mariae, quae in castello Montis Salvionis sita est, ad supradictam Albiniaci Ecclesiam pertinens, ecclesia etiam Camlintensis, et ecclesia de Maias cum appenditiis suis, capella de Fovenz vestro semper coenobio ita libere quieteque permaneant, sicut a fratre nostro Roberto Lingonensi episcopo, cum totius Lingonensis cleri convenientia, tradita sunt.

Idipsum etiam de duabus praebendis statuimus, quas bonae memoriae Harduinus, et Hugo, Lingonenses episcopi, fratribus, in ecclesia Sancti Gengulfi apud Lingonas Domino servientibus, tradiderunt.

Idipsum etiam statuimus super ecclesia de Sivoio cum pertinentiis suis, super capella Sancti Mauritii, seu Sancti Dionysii, capella Sancti Valeriani, et ecclesia de Raiol, parte quarta ecclesiae Sancti Martini de Monasterio, seu caeteris rebus, quas bonae memoriae Hugo Bisontinus episcopus vestro monasterio contradidit. Porro ecclesia Sancti Remigii, quae est in Burgo Besuae, et ecclesia de Belenavo cum appenditiis suis ita in possessione vestra liberas, ita ab omnibus consuetudinibus immunes semper manere censemus, sicut a bonae memoriae Alberico. quondam Lingonensi episcopo, seu successore eius Ramardo eiusdem Ecclesiae venerabili episcopo, libertate ac immunitate donatae sunt.

Praeterea confirmamus vobis ecclesiam Salvatoris de Veteribus Vineis, ecclesiam Sancti Martini de Luco, ecclesiam Sancti Laurentii de Beria, ecclesiam Sancti Benigni de Boensis-villa, ecclesiam Sancti Ecclesiae nonnullae ei subiiciuntur.

Confirmantur donationes nonnullae ab episcopis Lingonensibus eidem factae.

Item et aliae oblationes.

Solitae clau-

Sequani, quae est parochialis, ecclesiam l S. Valerii de Talemaro, ecclesiam Sancti Leodegarii de Genzeniaco, ecclesiam Sancti Martini Belmontis, capellam quoque Sancti Marcellini, quam bonae memoriae Geilo Lingonensis episcopus ad luminaria altaris ecclesiae vestrae contulisse dignoscitur, cum beati Prudentii martyris sub eodem altari reliquias collocavit, cum appenditiis et mancipiis utriusque sexus, sicut ea supradictus episcopus Virdunensis episcopo commutavit, ecclesiam quoque Sancti Hypoliti de Pontiliaco cum appenditiis suis, ecclesiam de castro Sancti Symphoriani, ecclesiam Sanctae Mariae de Fonvens a Lamberto Lingonensi episcopo datam cum pertinentiis suis, ecclesiam quoque Sancti Cengulfi superius nominatam: porro villam Besuae, Sanctorum apostolorum Petri et Pauli monasterio adiacentem, cum omnibus pertinentiis suis, ab omnium hominum vexationibus liberam, sicut hodie est, vobis in perpetuum sancimus; piscariam quoque Fontis loco usque ad Pincianum, in iure ac possessione vestra semper servari libere quieteque sancimus.

Confirmantur quoque bona omnia praesentia, et in futurum acquirenda

Decretum immunitatis.

Praeterea quaecumque in praesentiarum nunc idem monasterium possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata per-

maneant. Decernimus, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Lingonensis episcopi canonica retinentia: ut episcopo tamen, aut episcopi ministris omnino non liceat monasterium ipsum aut eius loca gravare, nec ornamenta Ecclesiae qualibet occasione diripere, nec

quae fratrum quieti noceant, irrogare. Interdicimus etiam, ne quis idem Besuense coenobium in cellam redigere audeat, quamdiu monastici ordinis observantia illic Domino praestante viguerit.

Si quis sane in crastinum archiepiscopus vel episcopus, imperator vel rex, princeps aut dux, comes, vice comes aut iudex, vel quaelibet ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Raynerii scriniarii et notarii sacri palatii.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis kal. ianuarii, indictione xIII, incarnat. dominicae anno MCV, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, vi.

Ego Paschalis episcopus catholicae Ec- PP. subscriclesiae subscripsi.

Dat. die 1 ianuarii anno Domini 1105, pontif. anno vi.

#### XX.

Confirmatio bonorum omnium Cassinensis monasterii, cui immunitates, exemptiones et privilegia nonnulla conceduntur (1).

#### SUMMARIUM

Monasterii Cassinen. dignitas. - Sub perpetuo solius S. B. E. iure esse declaratur. — Confir-

(1) Ex originali in Archiv. edidit Gattula Hist. exactiones aliquas aut consuetudines, | Cassin. saec. vii, pag. 551.

quoque futurae donationes omnes. — Decretum immunitatis et exemptionis ab omni molestia. - Invalidatio privilegiorum omnium monasteriis S. Sophiae Beneventi et Bandusino concessorum in praeiudicium Cassinen. — Abbatibus Cassin. praecedentiae ius conceditur super omnes abbates Occidentis: — Item usus chirotecarum, dalmaticae et mitrae. - Omnimoda exemptio ab episcopo loci, ac privilegiorum nonnullorum concessio: - Ita ut possint ordinationes a quolibuerit episcopo petere. - Census quoque ab eorum navi solvi in portibus solitus relaxatur. — Palladii cella Romae eisdem in hospitium datur; - Abbatisque electionem ad solos monachos spectare definitur. — Roboratio diplomatis huius. — Paschalis PP. subscriptio.

laschalis episcopus servus servorum Dei, reverentissimo et charissimo fratri Oderisio, praedecessoris nostri Urbani manibus, et in cardinalem Sanctae Romanae Ecclesiae sacerdotem. et in abbatem Cassinensis monasterii consecrato, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Monasterii Cassinen, dignitas.

In monasticae legis latione et latore S. Benedicto constat, Cassinense coenobium universorum per Occidentem monasteriorum caput a Domino institutum: qui nimirum locus Sedis Apostolicae filiorum in opportunitatibus refugium permansit et permanet; et nos ergo tam divinae constitutioni quam et fraternae benignitatis dulcedini respondentes, locum ipsum, et universa ad eum pertinentia, quieta semper, et ab omnium mortalium iugo libera permanere, et sub solius S. R. E. iure ac defensione perpetua haberi decernimus. In quibus haec propriis nominibus adnotanda duximus. In primis monasterium Domini Salvatoris positum ad pedem ipsius montis, atque monasterium S. Dei Genitricis Virginis Mariae, quod vocatur Plumbarola: itemque monasterium S. Mariae in Cingla: cellam! S. Benedicti in Capua cum cellis et per- i S. Mariae in Canneto iuxta fluvium Tri-

Sub perpetuo solius S R. E. iure esse declaratur,

Confirmantur eius bona om-

mantur eius bona omnia. - Confirmantur I vium: S. Benedicti et S. Laurentii in Salerno: S. Mariae in Tremiti cum ipsis insulis, S. Liberatoris in Marchia cum omnibus suis pertinentiis, S. Benedicti in Marsi, S. Mariae in Luco, et S. Cosmatis in Civitella, S. Angeli in Barregio cum omnibus pertinentiis suis, S. Mariae ancillarum Dei in civitate Cosentia, S. Mariae in Banse, et Ioannis Puellarum in Capua, S. Angeli ad Formam, S. Agathae in Aversa: item S. Rufi et S. Benedicti Pizuli in Capua, S. Petri de Laco, S. Petri de Avellana, S. Erasmi et S. Benedicti et S. Scholasticae in Caieta, S. Magni in Fundi, S. Stephani et S. Benedicti in Terracina, S. Petri in Foresta, S. Pauli ibidem, S. Mariae in Ponte Corbo, S. Dionisii ad Pontem, S. Anastasiae et S. Benedicti in Benevento ad Portam Rufini, S. Benedicti in Pantano, Sancti Angeli et Sancti Nicandri in Troia, Sanctae Ceciliae in Neapoli, Sancti Eustasii de Pantesia, Sancti Benedicti in Larino, et Sancti Benedicti in Pectinari, Sanctae Mariae ad Casalem Planum, Sanctae Trinitatis in Termule, Sancti Focatis in Lesina cum foce et piscaria, Sancti Benedicti in Asculo, Sancti Eustasii in Petra Abundanti: item Sancti Eustasii in Vipera, Sanctae Mariae in Barventano, Sanctae Scholasticae in Pinne, Sancti Salvatoris in Tave, Sancti Nicolai iuxta fluvium Trutino: in Abrutio Sancti Benedicti in Trunto, Sancti Benedicti in Fluvio Tisino, Sancti Apollinaris in Firmo, qui dicitur Oplanus, Sanctae Mariae in Arbascla, Sancti Martini in Sabine, Sancti Angeli in Marano, et Sancti (4) Septem Fratrum, et Sancti Laurentii et Sancti Benecti in Ripa Ursa: in comitatu Aquense cellam Sancti Gregorii, et Sancti Mauritii, et Sancti Pauli, Sancti Costantii, Sancti Christophori, et Sancti Nicolai, et Sanctae Mariae in Albaneta, et Sancti Nicolai in Ciconia, Sancti Benedicti in Clia, Sancti Nazarii in Comino, et Sancti Valentinentiis suis: S. Sophiae in Benevento: i tini, et Sancti Martini, Sancti Urbani, (1) Lege Ss. (R. T.)

Sancti Angeli, Sancti Pauli, Sancti Felicis, Sancti Salvatoris, et Sancti Angeli in Valle Luce, Sancti Michaelis in Oliveto, Sancti Nicolai in Pica, Sancti Angeli in Cannutio, Sanctae Mariae in Verule, Sancti Petri in Ascleta, Sanctae Luciae et Sancti Petri in Curulis, et Sancti Silvestri et Sancti Martini et Sanctae Luciae in Arpino, Sanctae Mariae de Castello Zupponi, Sancti Benedicti in colle de Insula, Sanctae Mariae in Banco, Sancti Nicolai in Turice, Sancti Germani in Sora, Sancti Benedicti in Paschesano, Sancti Petri in Morino, Sancti Angeli in Pesco Canali, Sancti Patris in Formis, S. Angeli in Albe, Sancti Erasmi in Pompeano, Sanctae Mariae in Cellis: in Venafro Sancti Benedicti, et Sancti Nazarii, et Sancti Martini in ipsa Furca, et curtem Sanctae Mariae in Sala, et Sancti Benedicti in Pizuli, ibidem Sancti Benedicti in Cesama, Sancti Benedicti in Suessa, et curtem, quae dicitur Lauriana, Sancti Benedicti in Teano, Sanctae Mariae in Calvo, Sancti Nazarii in Anglena, Sancti Adiutoris et Sancti Benedicti in Alifas, Sancti Domini (1) in Telesia, Sancti Martini in Ulturno (2): in Amalphi Sanctae Crucis et Sancti Nicolai, Sanctae Crucis in Isernia, Sancti Marci in Carpinone, Sancti Valentini in Ferentino, Sancti Angeli in Algido, Sancti Marci in Cecano, Sanctae Agathae in Tusculano, et Sanctae Hierusalem et Sancti Benedicti in Albano: in Roma monasterium Sancti Sebastiani, quod dicitur Pallaria: in Lucca cellam Sancti Georgii, Sancti Salvatoris in Civitella: in ducato Spoletino, Sanctae Mariae in Calena, Sancti Benedicti in Trani, Sancti Benedicti in Bari, Sancti Petri Imperialis in Tarento: in Calabria cellam Sanctae Anastasiae, Sancti Nicolai in Salectano, Sanctae Mariae in Tropea, Sanctae Eufemiae in Marchia: item civitatem quae dicitur Sancti Germani, positam ad pedem ipsius montis, et castellum Sancti Petri, quod ab antiquis dictum est Castrum (1) Forsitan Domnini. (2) Lege Vulturno (R. T.) usibus omnimodis profutura. Porro de

Casini, castellum Sancti Angeli Piniatarium, Plumbariola, Pesdemonte, Iunctura, Sancti Ambrosii, Sancti Appollinaris, Sancti Georgii, Vallem Frigidam, Sancti Andreæ, Vantra Monastica, Vantram comitalem S. Stephani Terami, Tracte, Mortula cum ipsa curte, quae dicitur Casafortini, Sancti Salvatoris, qui vocatur Cocuruzo, Turrem ad Mare iuxta fluvium Gavillianum, Sancti Petri in Colia, Sancti Victoris, Torraclo, Cervaria, Sancti Heliae, Valle Rotunda, Sarracenesca, castellum Pontis Corvi, quod nostris temporibus adquisitum est: in Marchia Teatina castellum, quod dicitur Lastinianum, Montem Alberici, Mucclam, Sancti Quirici cum Porto Frisa, Sanctae Iustae: in comitatu Asculano castellum, quod dicitur Octavus, et post montem, Cimianum et Trivillanum et Cavinum: in Principatu castellum, quod dicitur Ripa Ursa, Montem Bellum, Petram Fracidam: in Comino castellum, quod vocatur Vicalicum: in Marsi territorio Carseolano castellum, quod dicitur Auricula, Piretum, Rocca, quae dicitur in Camarata, et Fossaceca: in Calabria Cetrarium: in Amalphi Fundicum: in territorio Troiano Castellione de Baroncello: in territorio Capuano Gualdum de Liburia, curtem Sancti Felicis de Miniano cum ecclesia Sancti Ipoliti. Praeterea per praesentis privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, et quaecumque in praesenti vestrum coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vindicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt,

Confirmantur quoque futurae donationes

Decretum immunitatis et omni mole-

Invalidatio privilegiorum emnium monasteriis S. Sophiae Benevent. et Bandusino concessorum in praeiudicium Cassinen.

Abbatibus Cassin. praecedentine ius conceditur super omnes abbates Occiden-

Item usus chirotecarum. dalmaticae et mitrae.

Omnimoda exemptio ab episcopo loci, ac privilegiorum nonnullorum concessio:

Ita ut possint ordinationes a quolibuerit episcopo pete-

monasterio Sanctae Sophiae, intra Beneventum sito, sive de monasterio Bandusino, nullum loco vestro praeiudicium evenire volumus pro privilegiis, quae nos, munimentorum vestrorum ignari, eisdem monasteriis contulisse cognoscimus; sed praedecessorum nostrorum munimine Cassinensi coenobio collata, proprium robur obtineant. Eorumdem et nos vestigiis insistentes Cassinense coenobium caeteris per Occidentem coenobiis praeferendum asserimus, et tam te quam successores tuos in omni conventu episcoporum seu principum superiores omnibus abbatibus considere, atque in iudiciis priorem caeteris sui (1) ordinis viris sententiam proferre sancimus. Usum quoque compagorum, ac chirotegae, dalmaticae, ac mitrae, praeter cardinalatus ius, quo in Sede Apostolica fungeris, tam tibi, quam successoribus tuis in praecipuis festis habendum concedimus. Sane tam in ipso vener. monasterio quam et in cellis eius, cuiuslibet Ecclesiae episcopum vel sacerdotem praeter Romanum Pontificem ditionem quamlibet aut excommunicandi, aut interdicendi, aut ad synodum provocandi, praesumere prohibemus; ita ut nisi ab abbate vel priore loci fuerit invitatus, nec missarum solemnia inibi audeat celebrare, liceatque ipsius monasterii et cellarum eius fratribus clericos cuiuscumque ordinis, de quocumque episcopatu ad conversionem venientes, absque episcoporum contradictione suscipere; liceat absque cuiuslibet saecularis vel ecclesiasticae potestatis inhibitione subjectos monasteriis suis tam monachos quam sanctimoniales faeminas iudicare; liceat etiam fratribus per cellas in civitatibus constitutas ad dicina officia celebranda, quandocumque voluerint, signa pulsare: Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, a quocumque volueritis, catholico accipiatis episcopo; Baptismum vero per clericos vestros in oppidis vestris seu villis agatis, reditum, qui ab officiali-

(1) Fortasse tui. (R. T.) bus nostris apud Ostiam vel Portum de navibus exigi solet, navi vestrae, si qua navi solvi in eo venerit, relaxamus. Ad perpetuum etiam hospitium tibi tuisque successoribus Palladii cellam concedimus, ut de vestra illic congregatione, quem volueritis, ordinetis; quem si forte Romano Pontifici in abbatem promovere placuerit, omnino tamen tamquam vestrae congregationis monachum sub vestra decernimus dispositione persistere. Obeunte autem te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Ad haec tam praesentium quam futurorum avaritiae ac nequitiae obviantes, omnes omnino seditiones, quas levas dicunt, seu direptiones in cuiuscumque abbatis morte, aut electione, fieri auctoritate apostolica interdicimus. Si quis sane in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, prin- ius. ceps aux dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, alque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Raynerii scri- Paschalis PP. niarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Census quoque ab corum portibus solitus relaxatur.

Palladii cella Romae eisdem in hospitium datur;

Abbatisque electionem ad solos monachos spectare definitur:

Roboratio diplomatis hu-

An. C. 1105

Exordium.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.





Datum Laterani per manum Ioannis S. R. E. diaconi cardinalis, indictione XIII, XVI kal. aprilis, anno dominicae incarnationis MCV, pontificatus autem domni Paschalis secundi, sexto.

Dat. die 17 martii anno Domini 1105, pontif. anno vi.

### XXI.

Confirmatio iurium, privilegiorum et bonorum omnium ad monasterium S. Benedicti super Padum siti Mantuan. dioec. quomodolibet spectantium (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. S. Benedicti in Apostolicae Sedis defensionem excipitur; -Eigue bona omnia confirmantur; prout hic recensentur. - Decretum, ne in prioratibus abbates eligantur; vel Ecclesiae exactioni ulli, aut fratres ubilibet censuris subiiciantur. - Facultas dandi habitum clericis et laicis: — Episcopo ne liceat in monasterio solemnia peragere. - Abbas eligatur a monachis praevio consensu abbatis Cluniac. — A Mantuano tamen episcopo consecrandus; — Qui ordines sacros monachis conferat; caeteraque exerceat sacra ministeria; si tamen catholicus sit, et pecuniam pro his non requirat, et data sibi non abutatur auctoritate. — Annuus census a monachis Lateranensi palatio persolvendus. — Poenae contra haec statuta inobservantes. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Alberico abbati venerabilis monasterii Sancti Benedicti super Padum, et eiusdem successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

lustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accomodare nos

(1) Edidit Benedictus Bacchinus in Appendice ad Historiam monasterii huius.

convenit, qui, licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in ecclesia apostolorum principum Petri et Pauli in Specula, Deo disponente conspicimur. Eapropter, fili charissime Alberice, tuis petitionibus annuentes, coenobium vestrum in Apostolicae Sedis defensionem excipimus, sicut a praedecessore nostro sanctae memoriae Urbano secundo susceptum est. Illud itaque tibi tuisque successoribus regulariter substituendis auctoritate apostolica confirmamus, omnia hic recensennunc ad ipsum pertinentia, medietatem scilicet insulae, quae dicitur Sancti Benedicti super Padum, cum omnibus decimis eiusdem, insulis et sylvis, ac piscationibus suis: ecclesiam Sancti Blasii cum tota insula, quae dicitur Gurgo, et sylva, et adiacentibus paludibus: castrum, quod vocatur Custellus cum villa et ecclesia S. Bartholomaei, cum decimis omnibus, et reliquis ad ipsum pertinentibus; villam, quae vocatur Capud-Vici: villam Sabianam cum ecclesia Sancti Andreæ, cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Venerii de Marceneto cum medietate eiusdem castri. Casale Barbatum cum baptismali ecclesia Sanctae Mariae, et capella Sancti Laurentii, Septingentum cum baptismali ecclesia Sancti Michaelis, cum ripatico de transitu navium, et terra ad ipsam ripam pertinente: capellam in Labiola, capellam Sancti Ioannis in Burbatio cum pertinentiis suis: capellam Sancti Matthaei in Nucetulo cum ipsa villa, capellam Sancti Valentini de Marengo cum suis pertinentibus: in episcopatu Brixiensi ecclesiam Sancti Iusti intra castrum Medulae; extra, ecclesiam Sancti Viti cum terris ad easdem cellas pertinentibus: in episcopatu Ferrariensi ecclesiam Sancti Benedicti cum pertinentiis suis apud oppidum Ficarolum. In episcopatu Boloniense ecclesiam Sanctae Mariae in loco qui dicitur Lambrianum, cum ecclesia Sancti Ioannis, qui dicitur

Dalmanzaticum: in episcopatu Parmense

ecclesiam Sancti Leonardi prope civita-

Monast. S Benedicti in Apostolicae Sedis defensionem excipi-

Eique bona omnia confirmantur; prout tem sitam, item ecclesiam Sancti Michaelis infra eamdem civitatem, item ecclesiam Sancti Michaelis in loco qui dicitur Teliore, capellam Sancti Michaelis de Coturlione: in episcopatu Metamocensi monasterium Sancti Cipriani: in episcopatu Tarvisiano ecclesiam Sanctae Elenae in loco qui dicitur Tassaria. Mantuae hospitalem domum noviter a comitissa Mathilda constructam, et vobis commissam, cum capella et omnibus suis pertinentibus: item in burgo Sancti Benedicti baptismalem ecclesiam Sancti Floriani, item ecclesiam Sancti Siri in insula Sancti Benedicti sitam: item baptismalem ecclesiam Sancti Marci in loco qui dicitur Villula, cum decimis et terris sibi pertinentibus: item in burgo Sancti Benedicti apud Gonzagam, cum capella Sanctae Mariae intra castrum cum terris et decimis eiusdem villae, quas usque hodie idem monasterium possidere videtur, salvo iure obedientiaque Regiensis episcopi: capellam Sancti Sixti in loco qui dicitur Lectum Paludanum: in castro Ariano ecclesiam Sancti Prosperi, item baptismalem ecclesiam S. Vitalis cum medietate decimarum et aliarum rerum sibi pertinentium, item ecclesiam Sancti Domniui, ecclesiam Sancti Prosperi, et ecclesiam Sancti Gregorii: in episcopatu Lucensi monasterium Sancti Martini in Colle cum duabus ecclesiis sibi pertinentibus, videlicet Sanctae Mariae in loco qui dicitur Turrilum, et Sancti Salvatoris iuxta castrum Vivenarium; item ecclesiam Sancti Bartholomaei iuxta civitatem Lucensem. Haec et caetera loca vel praedia, quae vestro coenobio iam donata sunt, vel in futurum Deo miserante iuste ac rationabiliter donari contigerit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Ad haec adiicimus, ut in omnibus prioratibus et cellis, quae vestro nunc regimini subiecta sunt, nullus unquam futuris temporibus abbatem ordinare praesumat. Omnes autem ecclesiae, seu capellae, vel caemeteria, quae in vestra

potestate subsistunt, libera sint, et omnis exationis immunia. Nec cellarum vestrarum ubilibet positarum fratres interdictione, vel excommunicatione parochiae divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi ipsi, quam famuli eorum, et qui se monasticae professioni devoverunt, clausis ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis, divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae debita peragant. Concedimus etiam vobis, laicos seu clericos saeculares ad conversionem per loca vestra suscipere, et dominicatorum vestrorum decimas obtinere. Si quid praeterea Mathildis venerabilis comitissa de ipsis rebus, quas per beatum Petrum possidet, vestro monasterio dederit, salva Romanae Ecclesiae proprietate, concedimus. Missas sane in vestro coenobio publicas per episcopum fieri omni modo prohibemus, ne in servorum Dei recessibus, popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Obeunte te, nunc eius loci abbate, abbas a fratribus cum consensu et auctoritate Cluniacensis abbatis regulariter eligatur. Electus ab episcopo Mantuano, si canonicus catholicus fuerit, sine oneris exactione, muneris, aut servitii, aut usurpatione conditionis, benedicatur, sive alias Romanum praesulem expectet, consecrandus. Clericos monasterii sine possessionis vel conditionis exactione cuiuslibet sponte et libenter, ab abbate invitatus, ordinet. Oratoria ab eis in locis constructa, ubi evidens necessitas poposcerit, gratis consecret. Crisma, Oleum sanctum monasterio vel eius ecclesiis baptismalibus sponte indulgeat. Abhatem vel monachos excommunicare, ipsis vel ipsi coenobio interdictionis sententiam absque nostra vel successorum nostrorum licentia non praesumat inferre. Si autem canonicus et catholicus non fuerit, vel si ultra aliquod illicitum pro his usurpare voluerit, liceat abbati, quem voluerit, catholicum adire antistitem, et quaecumque necessitas expetit, ab ipso recipere.

Facultas dandi habitum clericis et lai-

Episcopo ne liceat in monasterio solemnia peragere.

Abbas eligatur a monachis praevio consensu abbatis Cluniac.

A Mantuano tamen episcopo consecran dus;

Qui ordines sacros monachis conferațis cacteraque exerceat sacra ministeria; si tamen catholicus sit, et pecuniam pro his non requirat, et data sibi non abutatur auctoritate.

Decretum, ne in prioratibus abbates eligantur; vel Ecclesiae exactioni ulli, autratus ubilibet censuris subiiciantur.

sus a monachis Laterapersolvendus.

Poenae con-

tuta inobser-

vantes.

pagina, vel Mantuanus episcopus, vel caeteri, in quorum dioecesibus vestrae sunt facultates, temerario ausu perturbare vos, et res coenobii diminuere, vel suis usibus deinceps usurpare praesumpserint. omnem se, quam hactenus habuerunt, amissuros noverint potestatem. Vos autem, fratres, divinis solicitius instare servitiis, et regularem districtius disciplinam Annus cen- observare curate. Ad indicium autem huius perceptae ab Sede Apostolica libernensi palatio tatis duas auri uncias annuatim Lateranensi palatio persolvetis. Hoc igitur notra hace sta- strae privilegium sanctionis si quis in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, rex, princeps, dux, marchio, praefectus, aut iudex, comes, vicecomes, vel persona quaelibet magna vel parva, scienter infringere aut temerare praesumpserit, et monasterium illud gravare aut perturbare temere conatus fuerit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, a Christi, et Ecclesiae corpore auctoritate potestatis apostolicae segregetur. Conservantibus autem pax a Deo et misericordia praesentibus ac futuris saeculis conservetur. Amen. Scriptum per manum Raynerii scrinarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Quod si cognita huius nostri privilegii

PP. subscriptio.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Iohannes Tusculanensis episc. ss. Ioannes cardinalis presbyter tituli S. Anastasiae ss.

Ricardus Albanensis episcopus ss.

Robertus cardinalis presbyter de titulo S. Eusebii ss.

Risus presbyter cardinalis tituli Sancti Damasi ss.

Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, indictione xnr, xui kal. aprilis, incarnationis dominicae anno mcv, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, vi.

Dat. die 20 martii anno Domini 1105, pontif. anno vi.

### XXII.

Confirmatio privilegiorum pallii et crucis Papiensi episcopo cum aliis pluribus privilegiis a Romanis Pontificibus eidem et antecessoribus concessorum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Pallii usus confirmatur. — Monasteria S. Donati de Scovilla et S. Mariae in Cairate Papiensi episcopo subiiciuntur; - In caeterisque monasteriis omnimoda conceditur iurisdictio. - Decretum pro immunitate bonorum et iurium Ecclesiae Papiensis; cum comminatione poenarum contra inobedientes. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venera. bili Guidoni Papiensium episcopo, eiusque successoribus, in perpetuum.

Exordium.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Tuis igitur, frater in Christo carissime, precibus annuentes, omnem vestrae Ecclesiae dignitatem per praedecessorum nostrorum privilegia, vel authentica scripta concessam, nos quoque praesentis privilegii auctoritate firmamus. Siguidem fraternitatem tuam inter missarum solemnia pallio decoravimus, et tam tibi quam successoribus tuis concedimus in processione Palmarum, et feriae 11 post Pascha equum album equitare, udone (2) coopertum: crucem inter ambulandum praeferre: monasterium S. Donati a Ticinensi quondam episcopo in Scovilla fundatum, monasterium S. Mariae in Cairate, licet extra vestram dioecesim sita videantur, sicut hactenus habita sunt, cum omnibus ad ipsa pertinentibus, in vestra semper ditione ac dispositione habeantur. Caeterorum etiam monasteriorum, quae infra vestrae dioecesis fines sunt, canonica dispositio, et abbatum, qui in eis sunt, vel abbatissarum discussio, electio et consecratio vestro semper arbitrio conserventur: salvo in omnibus Sedis Apo-

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. I. (2) Hanc vocem scriptores recentiores usurpant pro equi stragulo coactili. (R. T.)

Pallii usus confirmatur.

Monasteria S. Donati de Scovilla et S. Mariae in Cairate Papiensi epiciuntur:

In caeterisque monasteriis omnimoda conceditur iurisdictio.

Decretum pro immunitate bonorum et iurium Ecclesiae Papiensis;
Papiensis;
Papiensis;
praece inveni praeiu monia consci traher nec cocivitat tem sullus poten spitali in do

Cum comminatione pocnarum contra inobedientes. rum presbyteros ad vestrum expediat venire concilium; sane quod monasteriis aut capellis aliquibus praeter matricem Ecclesiam baptismum generalem sieri petatur, prohibemus; in quibus, si qua forte praecepta contra sacros canones elicita inveniri contigerit, nostris canonicis non praeiudicent institutis. Clericos, sanctimoniales, viduas urbis vestrae sine vestra conscientia nemo praesumat in iudicium trahere, aut vim eorum rebus inferre, nec coemeteriorum, quae intra vel extra civitatem sunt, curam vobis aut potestatem subtrahere quilibet praesumat; nec ullus unquam cuiuscumque dignitatis aut potentiae homo, quasi sub obtentu hospitalitatis in tuo venerabili episcopio, aut in domibus sacerdotum tuorum, et omnium clericorum sine tua tuorumque successorum voluntate applicare praesumat; nec in rebus mobilibus, sive personis cuiuscumque conditionis ad vestram ecclesiam pertinentibus, temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. Sed omnino integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena esse; atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

stolicae privilegio: quos profecto, vel quo-

Scriptum per manum Iohannis scriniarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. card. ac bibliothecarii xi kalapr., ind. xiii, anno dom. incar. Mcv. pontificatus autem D. Paschalis II Papae, vi.

Dat. die 22 martii anno Domini 1105, pontif. anno vi.

## XXIII.

Monasterii Admontensis Saliburgen. dioecesis, bonorumque ad illud spectantium, confirmatio (1).

#### **SUMMARIUM**

Exordium. — Monasterium Admontense a quo fundatum. — Bona omnia ac possessiones eidem confirmantur. — Decretum immunitatis ab omni molestia et violentia; et prohibitio infeudandi vel alienandi supradicta bona. — Liberum cuique sepulturam inibi sibi statuere. — Liberum quoque monachis abbatem eligere. — Solitae clausulae. — Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili filio Heinrico abbati venerabilis monasterii, quod Admuntis dicitur, in Salzburgensi parochia constituti, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Austri terram inhabitantibus per Prophetam Dominus praecipit, cum panibus occurrere fugienti (2): idcirco, charissime Heinrice, te et fratres tuos de saeculo ad omnipotentis Dei servitium conversos, et ad eius faciem fugientes, gratanter excipimus. Quod nimirum coenobium reverendae memoriae Gebhardus Salzburgensis episcopus in honore et nomine beati Blasii martyris in montanis suae dioecesis aedificasse cognoscitur; per praesentis privilegii paginam, apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona, quascumque possessiones vel supradicti episcopi Gebhardi, vel successoris eius

(1) Ex mss. Codicibus monasterii huius edidit Pezius in Thesaur. Ancedat. novissimo tom. III, par. III Cod. Diplom. Admonten. n. I. (2) Isai. xxi, 14. (R. T.)

PP. subscriptio.

Exordium

Monasterium Admontense a quo fundatum.

Bona omnia ac possessiones eidem confirmantur.

aeque felicis memoriae Tyemonis, aut aliorum fidelium legitimis donationibus, aut iure quolibet ad ipsum hodie monasterium pertinent, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium juste atque canonice poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant.

Decretum immunitatis ab et violentia; et prohibitio inaliepandi supradicta bona.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hoomni molestia minum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre. feudandi vel vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Salzburgensis episcopi canonica reverentia: cui tamen non liceat omnino vexationem aliquam vel consuetudinem, quae regularium quieti noceat, irrogare. Nec episcopo autem, nec abbati ipsi, nec personae alicui facultas sit coenobii bona in feudum sive beneficium sine consensu meliorum fratrum personis aliquibus dare, vel modis aliis alienare. Sane sepulturam eiusdem loci omnino

Liberum cuique sepulturam inibi sibi statuere.

Liberum quoque monachis

Solitae clausulae.

liberam esse decernimus, ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Laicos sive clericos saeculares ad conversionem suscipere nullius episcopi vel praepositi contradictio vos inhibeat. Obeunte te, abbatem eli- nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et B. Benedicti regulam elegerint.

Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de per-

tissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat; atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Scriptum per manum Raynerii scriniarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae subscriptio. episcopus.

Datum Laterani per manum Iohannis sacrae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, viii kal. novembris, indict. xiii, incarn. dominicae anno mcv, pontificatus autem domni Paschalis II PP. anno vii (1).

Dat. die 25 octobris anno Domini 1105. pontif. anno vii.

### XXIV.

Monasterium S. Walarici, in comitatu Vitmacensi situm, sub Apostolicae Sedis tutela et iure recipitur, eiusque bona omnia confirmantur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur; — Fundatum ab Rugone comite Vitmacensi: — Eidem bona omnia confirmantur; — Solique Apostolicae Sedi subjectum declaratur. — Decretum immunitatis a quacumque molestia. - Sacramenta vero ab episcopo loci recipienda esse statuitur, si Apostolicae Sedis non fuerit refractarius. - Solitae clausulae poenales. — Paschalis PP. subscriptio

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio in Christo Lamberto abbati venerabilis monasterii S. Gualerici, quod in comitatu Vitmacensi situm est, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum,

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima deside-

(1) Bini in hanc clausulam scriptoris fortasse incuria errores irrepserant; legitur enim in exemplari Peziano indici. XII, et Paschalis II anno II. quae quidem notae cum anno 1105 convenire non possunt. (2) Ex authentico edidit Mabillonius in petrata iniquitate cognoscat, et a sacra- Appendice Annal. Benedici. tom. v, num. LXXVI

Paschalis PP.

Exordium.

Monasterium sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur;

Fundatum ab Hugone comite Vitmaceusi:

Eidem bona omnia confirmantur;

Solique Apostolicae Sedi subectum declaratur.

Decretum immunitatis a quacumque molestia.

Sacramenta vero ab episcopo
oci recipienda
esse statuitur,
si Apostolicae
Sedis non fuerit
refractarius.

rantium non est differenda petitio. Tuis igitur, fili in Christo charissime Lamberte, justis petitionibus annuentes, Beati Gualerici monasterium, cui Deo auctore praesides, et omnia ad ipsum pertinentia sub tutelam Apostolicae Sedis excipimus: quod videlicet monasterium ab Hugone quondam comite in loco qui Leugonans dicebatur, aedificatum agnoscitur. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque praedia, quaecumque bona idem comes Hugo, vel alii fideles eidem monasterio contulisse de iure proprio cognoscuntur: quaecumque etiam in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste dari offerrive contigerit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Ipsum etiam monasterium iuxta praedecessorum nostrorum statuta semper sub iurisdictione sanctae Romanae Ecclesiae conservetur. Nulli etiam sacerdotum in eodem monasterio potestatem exercere liceat, aut eius bona quibuslibet occasionibus infestare: missas quoque publicas in eodem monasterio celebrari, vel stationes fieri praeter abbatis ac fratrum voluntatem omnimodo prohibemus, ne in servorum Dei recessibus popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, ab episcopo, in cuius dioecesi estis, accipietis, si quidem gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis ac sine pravitate voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis catholicum, quem volueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum

sacramenta suscipere, qui Apostolicae Sedis fultus auctoritate, quae postulantur, indulgeat. Sane adiacens parochia cum Beati Martini ecclesia et presbyterio eius in ea, quam hactenus possedit, libertate permaneant. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae (1) ss. Bene valete.

Datum Beneventi per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, iv idus martii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno mcvi, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, vii.

Dat. die 12 martii anno Domini 1106, pontif. anno vii.

# XXV.

Confirmatio bonorum ad Ferrariensem Ecclesiam spectantium, cui assignantur limites, et undecim minores massae de patrimonio Romanae Ecclesiae donantur (2).

#### SUMMARIUM

 Exordium. — Paschalis PP. patrimonium Ferrariensi Ecclesiae confirmans, alia bona de novo donat. — Episcopus Ferrariensis a

(1) Adde episcopus. (2) Ex Tabulario Ecclesiae Ferrariensis et mss. Peregrini Prisciani.

Solitae clausulae poenales.

Paschalis PP. subscriptio.

solis Summis Pontificibus eligi et consecrari iubet. — Comitatus Ferrarien. fines. — Quae episcopo donet, quaeque Apostolicae Sedi reservet, definit. — Violatores, inobedientesque perpetuo damnat anathemate. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Landulpho Ferrariensi episcopo, Guillelmo filio Bulgari, Petro filio Arimundi, Uberto Consuli, et per eos tam Ecclesiae quam civitati Ferrariae, in perpetuum.

Evordium.

Paschalis PP patrimonium Ferrariensi Ecclesiae confirmans, alia bona de novo donat.

Officii nostri nos hortatur auctoritas pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et quae rite sunt statuta, stabilire. Sicut igitur sanctorum praedecessorum nostrorum Hadriani et Benedicti deliberationibus constitutum est, nos sanctae Ferrariensi Ecclesiae, tamquam speciali Apostolicae Sedis filiae, fundos eiusdem matris et patrimonia confirmamus: ipsam videlicet massam Babylonicam, quae vocatur Ferraria, cum duodecim fundis suis, cui undecim alias massas nostras minores cum omni obedientia ac servitute subiugamus, idest massam et ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, et massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulgue massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, et totam et integram massam Donoro cum duodecim fundis suis: et similiter massam Popularem cum duodecim fundis suis, et Castellonem cum fundis suis similiter: similique modo massam, quae vocatur Formignana, cum omnibus fundis suis. Has quidem praefatas massas cum omnibus ad earum iura pertinentibus, de dominio et iure atque potestate sanctae Romanae Ecclesiae in sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis et traditionis paginam donamus et tradimus; ut ab hac hora in antea liceat tibi, charissimo fratri Landulpho episcopo et successoribus tuis in singulis massis ecclesias cum clericis, presbyteris, diaconibus ordinare et consecrare; illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum tota parochia sua in iure et dominio ac privilegio nostro sanctae Ro-

manae Ecclesiae beati Petri, cuius est patrimonium, conservetur perpetuo: ut sit semper sub nostra electione, ordinatione atque consecratione: ut quicumque per nos illic electus, ordinatus et consecratus fuerit, ille honoris huius ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariae fines et termini sunt: ab oriente ab una parte fluminis Padi, altera nostra massa fiscalia et veterana, a veterana transeunt flumen Sandali usque ad Bucilletum, per Bucilletum, transeunt flumen Gabiana per Ludurium, et circundant villam Magnam et Madrariam pervenientes usque Maletum, a Maleto pergunt iuxta Argilem Anxianum per paludes et piscarias usque Vitricam, et transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam, et per fossam Buranam exeunt in Padum, et descendunt ad occidentem usque Ulmum Formosam, quae certa finis est intra Romaniam et Longobardiam: ab altera autem fluminis parte fines sunt similiter, ab oriente Callis de fine, quae finis est inter nostrum comitatum Comaclensem, et extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum de Filule, et circumdant massam Corneti, et Languavanum, quae de nostro comitatu sunt Ferrariae: descendunt inde ad occidentem per paludes et piscarias usque ad flumen Tartari, et per ipsum flumen Tartari exeunt usque ad flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis maioris massae Ferrariae malas et pravas consuetudines removemus, nisi tantum sicut sunt ad suffragium sanctae Romanae Ecclesiae, annualiter per illorum nuncium unaquaeque libera persona de moneta Venetiarum denarios singulos dabit: census vero et tributi atque telonei de ripa et flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem, meliorationem et restaurationem iam dictae maioris massae concedimus: alteram medietatem ad nostras manus reservamus; similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus: et alteram

Comitatus Ferrariensis fines.

Quae episcopo donet, quaeque Apostolicae Sedi reservet, detinit.

Episcopus Ferrationsis a solis Summis Pontificibus eligi et consectare luhet Violatores, ino-

bedientesque

perpetuo dam-

nat anathem.

medietatem praefato episcopo vestro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio et potestate nostrae S. Romanae Ecclesiae tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente iustitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur: collectam vero vel fodrum, aut pravam vel iniustam functionem, aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore praefatae nostrae ecclesiae B. Georgii omnibus habitantibus ipsius maioris massae percipimus, aliasque minores massas, et sic, ut supra dictum est, cum omnibus suis servitutibus subiugamus. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, et aut Ferrariensem Ecclesiam iis, quae suprascripta sunt, diminuere, aut sanctae Sedi Apostolicae sua in eis iura, quae superius significata sunt, auferre praesumpserit, poenae et compositionis nomine reddet eidem Sanctae Sedi Apostolicae auri optimi libras centum: et nisi quae male praescripta sunt satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eisdem Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Raynerii scriniarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, vi idus aprilis,

tionis MCVI, pontificatus autem domni Paschalis II PP anno vn (1).

Dat. die 8 aprilis anno Domini 1106, pontif. Paschalis anno vII.

#### XXVI.

Confirmatio et renovatio bonorum et iurium S. Acheruntinae Ecclesiae, cuius archiepiscopis conceditur pallii usus (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Petri archiep. petitio. — Et Paschalis PP. confirmatio bonorum ad eam Ecclesiam spectantium, et iurium metropoliticorum. — Concessio pallii et assignatio dierum quibus illo uti debeat archiep. - Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri nostro Petro Acheruntino archiepiscopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Potestatem ligandi atque solvendi in coelis et in terra, B. Petro eiusque successoribus auctore Deo principaliter traditam, illis Ecclesiae verbis agnoscitur, quibus Petrum est Dominus allocutus: Quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in coelis: et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in coelis (2). Ipsi quoque firmitas propriae et alienae fidei confirmatio eodem Deo auctore praedicatur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (4). Oportet ergo nos, qui, licet indigni, Petri videmur residere in loco, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesia ad interni arbitrium Iudicis, sic disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem. Fraternitatis igitur tuae iustis petitionibus annuentes, sanctam Acheruntinam Ecclesiam praesentis decreti

(i) Binos quoque errores hic emendavimus, ut annus 1106 cum indictione, alteraque nota chronologica conveniret. (2) Ab exemplari exscriptum edidit Ughell. Ital. Sac. tom. vii. (3) Matth. indictione xIV, anno dominicae incarna- | xVI, 19. (R. T.) (4) Luc. XXII, 32. (R. T.)

Exordium

Petri archiepiscopi petitio.

PP. subscriptio.

Et Paschalis PP. confirmatio bonorum ad eam Ecclesiam spectantium, ct iurium metronoliticorum.

Concessio pallii et assignatio dierum quibus archiep.

auctoritate munimus, tibi tuisque successoribus confirmantes quaecumque metropolitano iure praeteritis temporibus pertinuisse noscuntur, videlicet Venusinum, Gravinam, Tricaricum, Tarsum, Potentiam, ut tu tuique legitimi successores potestatem habeatis canonice et decretabiliter in eis episcopos ordinandi ac consecrandi: salva in omnibus sanctae Romanae Ecclesiae auctoritate. Ad haec statuentes decernimus, ut quaecumque oppida, villae, vel Ecclesiae parochiales iure ab eadem Ecclesia Acheruntina possidentur, quaecumque bona in praesentiarum iuste ac canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus ac illibata permaneant: iis nimirum exceptis, quae Sedis Apostolicae privilegiis specialibus muniuntur. Pallium praeterea fraternitati tuae, plenitudinem videlicet pontificalis illo uti debeat officii, ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus, quod te in Ecclesia tantum ad missarum solemnia subscriptis diebus noveris induendum, idest Nativitatis Domini, Epiphaniae, Hypapantes, in tribus solemnitatibus B. Mariae, Coenae Domini, Sabbati Sancti, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, nativitatis sancti Ioannis Baptistae, festivitatis Apostolorum omnium, Michaelis archangeli, commemorationis omnium Sanctorum, et eorum martyrum vel confessorum, qui in Acheruntina Ecclesia requiescunt, in consecratione ecclesiarum, episcoporum, presbyterorum et diaconorum, cuiusmodi nimirum volumus te per omnia genium vindicare. Huius siquidem indumenti honor, humilitas atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas tua se exhibere festinet, in prosperis humilem, et in adversis (si quando eveniunt) cum iustitia erectum: amicum bonis, perversis contrarium: nullius unquam faciem contra veritatem respicias: nullius unquam faciem premas: misericordiae operibus iuxta virtutem iustitiae insistas, et tamen insistere etiam supra virtutem cupias: infirmis compatiaris: benevalentibus congaudeas:

aliena damna propria reputes: de alienis gaudiis tamquam de propriis exultes: in corrigendis vitiis pie saevias: in fovendis virtutibus auditorum animas demulceas: in ira iudicium sine ira teneas: in tranquillitate autem severitatis iustae censuram non deseras. Haec est, frater charissime, pallii accepti dignitas, quam si solicite servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habebis. Fraternitatem tuam superna miseratio per tempora multa incolumem conservare dignetur. Amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae Paschalis PP. episcopus.

subscriptio.

Datum Albani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, decimosexto kal. iulii, indictione decimaquarta, incarnationis dominicae MCVI, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, vii.

Dat. die 16 iunii anno Domini 1106, pontif. anno vII.

#### XXVII.

Confirmatio monasterii Sancti Stephani Lauden. dioecesis, et bonorum ad illud spectantium (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — A quo fuerit constructum monasterium hoc, cuius bona omnia ac donationes confirmantur. — Abbas a fratribus eligendus, et a summo Pontifice consecrandus. — Decretum immunitatis pro eodem monasterio: et poenae in eos, qui quidquam contra illud attentaverint. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni abbati venerabilis monasterii Sancti Stephani, quod in Laudensi comitatu secus Padum situm est, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Divinis praeceptis, et apostolicis informamur monitis, ut pro Ecclesiarum statu Exordium.

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. IV.

A quo fuerit constructum monasterium omnia ac donationes confirmantur.

An. C. 1106

Abbas a fratribus eligendus, et a Summo crandus

Decretum immunitatis pro eodem monasterio: et poenae in eos, qui quidquam contaverint.

quidem nos dilectio tua, praedecessorum nostrorum quaedam statuta firmare, et per ea vestri monasterii statum auctore Deo munire. Quod.... monasterium venerabilis comitissa Anselda cum filiis suis Lanhoe, cuius bona franco, Arduino et Magnifredo construxisse, et suis facultatibus ditasse cognoscitur. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque praedia, quaecumque bona a praedicta comitissa vel eius filiis, seu ab aliis fidelibus de iure proprio data sunt, quaecumque etiam in futurum eidem monasterio concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium dari contigerit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Confirmamus itaque supradicto Sancti Stephani monasterio adiacentem villam et castrum, infra quod idem monasterium constructum est, et caetera, quae in episcopi Nokeni chirographo continentur. Obeunte te, nunc eius loci abbate, vel tuorum Pontifice conse- quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres, vel fratrum pars consilii sanioris, vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Electus autem ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Ad haec decernimus, ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones temerariis vexationibus fatigare; sed omnia tra illud atten- Integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Si qua ergo ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire attentaverit, secundo tertertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Redem-

impigro vigilemus affectu. Postulavit si-

ptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco servantibus iura, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Signatur.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae epi- PP. subscriptic.

Datum apud Placentiam per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, xvII kal. decembris, indictione xiv, incarn. dominicae anno mcvi, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, viii.

Dat. die 15 novembris anno Domini 1106, pontif. anno viii.

### XXVIII.

Confirmatio abbatialis Ecclesiae S. Nicolai in Barensi civitate, et bonorum ad eamdem spectantium (1).

## SUMMARIUM

De asportatione corporis S. Nicolai Barium. - Ecclesia ei dicata sub tutela Sedis Apostolicae recipitur; bonaque ad eam spectantia confirmantur. — Decretum immunitatis et exemptionis. - Privilegia nonnulla conceduntur. - Roboratio decreti huius. -Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Eustachio abbati Ecclesiae Sancti Nicolai, salutem et apostolicam benedictionem.

Praedecessoris nostri sanctae memoriae De asportatione Victoris III temporibus, beati Nicolai corpus ex Graecorum partibus transmarinis in Barisanam urbem advectum totus pene orbis agnoscit: quod videlicet corpus praedecessor noster Urbanus II loco, quo nunc reverentia digna servatur, crypta inferiori summa cum veneratione recondidit, et altare desuper in honorem Do-

(1) Edidit Ughell, Ital. Sac. tom. vii.

colai Barium.

Ecclesia ei dicata sub tutela Sedis Apostolicae recipitur; honaque ad eam spectantia confirmantur.

cessum dicitur, ut Beati Nicolai basilica in eodem loco aedificanda specialiter sub tutela mox Sedis Apostolicae servaretur. Quia igitur largiente Domino basilica eadem congrua iam aedificatione perfecta est, in loco videlicet iuris publici per ducis Rogerii chirographum dato, nos eamdem domum, auctore Deo, mox futuram Ecclesiam postulante filio nostro eiusdem ducis germano Boemundo, Barensis nunc civitatis domino, sub tutela Apostolicae Sedis accipimus. Praesentis igitur privilegii pagina apostolica auctoritate sancimus, ut quaecumque praedia, quaecumque bona, vel a praedicto glorioso filio nostro Rogerio per beati Petri et nostram gratiam Apuliae, Calabriae et Siciliae duce, vel a praenominato fratre eius nunc Antiocheno principe Boemundo, seu a caeteris Christifidelibus, supradictae Sanctae (1) Nicolai ecclesiae de suo iure iam donata sunt, aut in futurum donari offerrive contigerit, firma semper, quieta et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eins res auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, clericorum et pauperum usibus profutura. Tibi itaque tuisque successoribus facultatem concedimus, clericorum culpas absque episcopi contradictione debita charitate ac severitate corrigere. Si qua vero in vos gravior querela emerserit, nostrae seu successorum nostrorum audientiae reservetur. Nulli autem vel archiepiscopo vel episcopo licere volumus, ut Ecclesiam ipsam vel ipsius abbatem sine Romani Pontificis conscientia vel excommunicatione vel interdicto cohibeat, quatenus idem venerabilis locus, tanti confessoris corpore insignis, sicut per Romanum Pontificem prima consecrationis suscepit exordia, sic sub Romani semper Pontificis tutela et

protectione subsistat. Si quis sane in cra-

(1) Lege Sancti. (R. T.)

mini consecravit; petitumque est, et con-

Privilegia nonnulla concedun-

munitatis et e-

remptionis.

stinum archiepiscopus, aut episcopus, imperator aut rex, princeps, aut dux, comes, vice-comes, catapanus, stratigo, iudex, castaldio, aut quaelibet ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

BULLARIUM ROMANUM

Amen.

Scriptum per manum Raynerii scriniarii regionarii et notarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

Paschalis PP. subscriptio.

Datum apud Porticum beati Petri, Romae xiv kal. decembris per manum Iohannis S. R. E diaconi cardinalis et bibliothecarii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno millesimo centesimo sexto; pontificatus autem domni Paschalis II papae, viii.

Dat. die 18 novembris anno Domini 1106, pontif. anno vIII.

#### XXIX.

Sacrosancta Lateranensis Ecclesia et Paroecia canonicis regularibus ordinis S. Augustini perpetuo conceditur, cum privilegiorum elargitione.

#### SUMMARIUM

Lateranensis Ecclesiae locus venerabilis. -1. Cuius paroeciae fines designantur, et iis canonicis conceditur paroecia ipsa administranda. — 2. Eximitur ab omni superioritate. — 3. Et inibi alia pia loca construi prohibetur. — 4. Sanctio in perturbatores. — 5. Bona omnia pro privilegii observatoribus. - PP. et card. subscriptiones.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Rocio Priori venerabilis basilicae Salvatoris, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Lateranensis Ecclesiae ocus venerabilis.

Quanto Lateranensis Ecclesia amplioris dignitatis ex antiqua institutione esse cognoscitur, tanto magis eumdem venerabilem locum in maiori reverentia decet haberi, et ad eius incrementum tam spiritualiter quam temporaliter a nobis et aliis Dei fidelibus operam dari. Nec dubium, quod si religiosorum virorum petitionibus paterna benignitate annuimus, nostris opportunitatibus clementem Dominum reperimus.

Cuius paroeciae fines designantur, et iis canonicis conceditur paroec. ipsa administrand .

§ 1. Eapropter, dilecti in Domino filii, ob reverentiam Salvatoris, beatique Iohannis Baptistae, concedimus et confirmamus vobis vestrisque successoribus in perpetuum totam et integram parochiam, ut in vita nostra et post obitum specialis oratio iugiter fiat pro nobis ad Dominum: videlicet ab ecclesia S. Nicolai de Forma per viam, quae venit a S. Stephano in Caelio Monte, et usque ad supradictam nostram basilicam Salvatoris, et a porta monasterii Sanctorum Quatuor Coronatorum descendente per clivum in via maiori, et exinde per stratam ex utraque parte usque ad campum Lateranensem, et revolvente supra ecclesiam Ss. Marcellini et Petri usque ad ecclesiam S. Bartholomaei de Capite Merulanei, et deinde ad S. Daniel, et exinde descendente ad portam urbis, et vertente ante ecclesiam S. Nicolai de Hospitali ad supradictam basilicam Salvatoris.

Eximitur ab omni superioritate.

§ 2. Statuimusque, atque etiam auctoritate Sedis Apostolicae stabilimus, ut parochia ipsa deinceps nulli alii ecclesiae, vel monasteriis, aut piis locis, de spiritualibus atque divinis rebus teneatur

penitus respondere; sed quiete ac libere, sub praefatae basilicae Salvatoris iure, nomine parochiali in perpetuum maneat: salvo tamen iure haereditario, quod infra supradictos fines ad praefatas ecclesias, vel monasteria, aut pia loca pertinere dignoscitur.

§ 3. Praecipimus itaque, ut nulli personae fas sit, in supradicta parochia ecclesias aedificare, aut altare erigere, vel aliquam religionem ibidem instituere, praeter supradictam Salvatoris basilicam.

§ 4. Statuentes apostolica censura sub divini iudicii obsecratione, et anathematis interdicto, at nullus unquam nostrorum successorum, vel alia quaelibet magna parvaque persona huius nostri privilegii donum infringere aut inquietare praesumat. Si quis praeterea, quod non credimus, contra hoc nostrum apostolicum

§ 5. Qui vero pio intuitu custos et observator huius nostri privilegii extiterit, benedictionis gratiam a misericordiosissimo Domino nostro consequi mereatur in saecula saeculorum. Amen, amen, amen.

praeceptum venire aut agere tentaverit,

anathematis vinculo sit innodatus, et a

regno Dei et Domini nostri Iesu Christi

sit alienus.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae epi-

Ego Lambertus Ostien. episcopus interfui, et subscr.

Ego Vincentius Portuen. episcopus subscr. Ego Cinthius Sabinen. episcopus interfui, et subscripsi.

Ego Denigo Tusculanus episcopus interfui, et subscr.

Ego Contradus Praenestinus episcopus subscr.

Ego Leo Albanen, episcopus interfui, et subscr.

Ego Benedictus presbyter cardinalis tit. Eudoxiae interfui, et subscr.

Ego Theobaldus presbyter card. tit. Pamachi subscr.

Et inibi aliapia loca construi prohibetur.

An. C. 1106

Sanctio in per-

Bona omina pro servatoribus.

PP. et card. subscriptiones.

BULLARIUM ROMANUM

Ego Raynerius presb. card. tit. S. Eusebii i studium, ubi nulla fuerat instituta, ibi

Ego Arnaldus presb. card. tit. S. Clementis interfui, et subsc.

Ego Raynerius presbyter cardinalis tit. Ss. Marcellini et Petri subscr.

Ego Otho presb. card. tit. Pastoris subsc. Ego Petrus presb. card. tit. Equitii subscr. Ego Amicus presb. card.... interfui, et subscr.

Ego Paulus presb. card. S. Sixti subscr. Ego Ionatas diac. card. Ss. Cosmae et Damiani subscr.

Ego Theoninus diaconus card. S. Mariae in Porticu interfui, et subscr.

Ego Gregorius card. diac. S. Angeli subscr. Ego lohannes diac. card. S. Adriani subscr. Ego Gregorius diac. card. S. Luciae interfui et subscripsi.

Datum Laterani per manus Iohannis sanctae R. E. diac. card. ac bibliothecarii, vi kal. ianuarii, indictione xv, incarnationis dominicae MCVI, pontificatus autem D. Paschalis II Papae, anno vii. Dat. die 27 decembris anno Domini 1106, pontif. anno vii.

#### XXX.

Privilegium confirmationis monasteriorum omnium atque ecclesiarum ad Cluniacense monasterium pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Confirmatio bonorum Cluniacensis monasterii, prout hic exprimuntur. - Poenae contra violatores privilegii huius. - PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, reverendissimo fratri Hugoni Cluniacensi abbati salutem et apostolicam benedictionem.

Proomium.

Religioni vestrae per omnipotentis Dei gratiam Sedis Apostolicae benignitas gratulatur, quoniam plerisque in locis, largiente Domino, per vestrae solicitudinis

(1) In Bibliotheca Cluniac, edidit Martinus Marrier col. 538.

defecerat per Galliarum partes, est restituta religio. Eapropter, sicut ab ipsis coenobii vestri primordiis, ita largiente Domino usque in finem, vos tamquam charissimos filios Apostolicae Sedis tuetur auctoritas. Omnia igitur ad vestrum coenobium pertinentia, sicut a praedecessoribus nostris munita sunt, ita et nos auctoritate Apostolicae Sedis munimus. In quibus ea propriis vocabulis exprimenda duximus, quae temporibus nostris per Dei gratiam adquisita, et vestri regiminis dispositioni subjecta noscuntur. Monasterium videlicet Sancti Albani, a Burcardo episcopo datum, in suburbio Basileæ urbis: in eodem episcopatu monasterium Altichica, a Frederico comite per supradicti episcopi solicitudinem in manus vestras abdicatum atque concessum; in Bisuntino episcopatu monasterium Vallis-Clusae, quod profecto romani iuris per Pontium episcopum nostro vobis favore concessum est: in episcopatu Tarvanensi monasterium S. Michaelis de Wasto: in episcopatu Alvarnensi ecclesia S. Iuliani de Saleto, ecclesia S. Martini de Mutiniaco, ecclesia S. Amandi iuxta fluvium Arteram, quas tres ecclesias Durannus episcopus vobis indulsit: ecclesia S. Mariae de Cogniaco, ecclesia S. Martini de Santiniaco, ecclesia S. Mariae de Chiniaco, ecclesia de Luignaco, ecclesia de Cromeda, ecclesia Amandini, quas sex ecclesias Willelmus vobis concessit episcopus: ecclesia S. Desiderii, ecclesia S. Martini, ecclesia S. Hilarii iuxta fluvium Morgiam, quas tres ecclesias Petrus Arvernensis episcopus vobis concessit: in episcopatu Lugdunensi ecclesia de Selvenaco, ecclesia S. Germani in Brexia, quas duas ecclesias Hugo archiepiscopus dedit vobis: in episcopatu Belicensi ecclesia de Pariaco, ecclesia de Camulliaco, ecclesia de Primacello, eccl. S. Baudelli, eccl. de Conziaco, eccl. de Rosellione, ecclesia de Prumiliaco, eccl. S. Agathae de Rumiliaco, eccl. de Enimunte cum apendiciis

Confirmatio bonorum Cluniacensis monasterii, prout hic exprimuntur.

suis; hae siguidem ecclesiae concessae sunt vobis a Pontio Belicensi episcopo: iuxta urbem Tharentasiam ecclesia Sancti Martini a Bosone episcopo concessa: in episcopatu Genevensi eccl. de Bonewaita, ecclesia de Draliendes, ecclesia de Asineriis, ecclesia S. Ioannis de Govellis. Haec nimirum omnia vestro coenobio, tamquam membra capiti adhaerentia, nos in perpetuum sub iure ac regimine tam tuo quam successorum tuorum persistere, praesentis paginae assertione sancimus, ne ulli omnino hominum liceat haec vestrae subjectioni subtrahere, et Cluniacensis monasterii iure quibuslibet occasionibus alienare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra cam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

PP. subscriptio.

Amen.

Poenae contra violatores pri-

vilegii huius.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus ss.

(Locus sigilli plumbei ut supra, pag. 231)

Datum apud Villam S. Hippolyti, per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, vi idus februarii, indict. xv, incarn. dominicae anno mcvii, pontificatus autem domni Paschalis II anno viii.

Dat. die 8 februarii anno Domini 1107, pontif. anno viii.

Bull. Rom. Vol. II.

32

#### XXXI.

Confirmatio ecclesiarum et possessionum monasterii Athanacensis Lugdunen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. Athanac. sub Sedis Apostolicae auctoritate recipitur. — Bona enumerantur et confirmantur; atque ab omni vexatione immunia decernuntur. - Solitae clausulae. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gauceranno Athanacensis monasterii abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis regimen Domino disponente promoti conspicimur, ut ipso praestante religionem augere, et eius servis tuitionem debeamus impendere. Tuis igitur, dilecte in Domino fili abbas Gauceranne, iustis petitionibus annuentes, Beati Martini Athanacense monasterium, cui Deo auctore praesides, contra pravorum hominum nequitiam Apostolicae Sedis auctoritate munimus. Statuimus enim, ut S. Iohannis ecclesia, quam Guido Gebennensis episcopus in sua vobis parochia tradidit, ecclesia etiam S. Romani de Agenta in parochia Sedunensi, item ecclesia de Isiniacho in Aniacensi parochia per Ademarum et Pontium episcopos vobis tradita, cum pertinentiis suis: caetera etiam quaecumque in praesenti quintadecima indictione, seu concessione Pontificum, sive liberalitate principum, vel oblatione fidelium, legitime et quiete vestrum monasterium possidet, quo videlicet tempora vestra Ecclesia, disponente Domino, iuste atque canonice poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli hominum liceat vexatione imeiusdem coenobii possessiones auferre, munia nuntur. vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vindicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia

(i) Ex authographo Athanac. edidit Sammarth. Gall. Christ. tom. ui.

Exordium.

Monast. Athanac, sub Sedis Apostolicae auctoritate recipi-

Bona enumerantur et con-

Atque ab omni

Solitae clausular

integra conserventur eorum, pro quorum } substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Lugdunensis archiepiscopi canonica reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

PP. subscriptio

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum apud Belnam in manu Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 11 id. febr., ind. xv, incarnat. dominicae anno mevu, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, viii.

Dat. die 12 februarii anno Domini 1107, pontif. anno viii.

#### XXXII.

Monachis Cluniacensibus adiudicatur cella Sancti Dionysii de Nongento adversus Guillelmum abbatem Sancti Petri Carnutensis (1).

#### SUMMARIUM

Series facti. — Huiusmodi controversia in Tercensi concilio cognita; - Et cella de Nongento Cluniacensibus adiudicata. -Quae omnia confirmantur a Paschali PP. — Perpetuumque silentium super hoc utrique parti imponitur. — PP. subscriptio.

(1) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier col. 848. - In hac Bulla forte legendum perpetuo Carnutum pro Carnotum. (R. T.)

Paschalis episcopus servus servorum Del, venerabili fratri Hugoni Cluniacensi abbati salutem et apostolicam benedictionem.

Quae semel iuste rationabiliterque decisa sunt, propter oblivionis incuriam redivivis saepe litibus replicantur. Idcirco literis praesentibus annotamus, qualiter inter vestri coenobii monachos, et Sancti Petri Carnotensem abbatem, Guillelmum, de Sancto Dionysio de Nongento querela cum sua sit replicatione decisa. Idem enim Carnotensis abbas post domni Ur- Huiusmodi con bani Papae decretum super eadem cella troversia in vestros fratres, nobis in Tercensi concilio lio cognita; praesidentibus, calumniis impetebat. Ne qua ergo scintilla iurgii remaneret, perspiciendum duximus, quidquid a parte alterutra proferretur. Ostensae igitur sunt literae quaedam a Carnotensi abbate, per quas idem locus Carnotensibus monachis a Retrocco comite sub quadam fuerat conditione commissus: in quibus nulla temporum annotatio, nullus vel episcopi vel clericorum continebatur assensus. Ad haec easdem literas falsas habendas Retroccus comes, ipsius loffridi filius, qui locum illum, una cum Beatrice uxore sua, vestro coenobio obtulerat, asserebat; quia et unus testium, qui subscripti fuerant, supradicti Ioffridi frater adhuc superstes, se omnino interfuisse penitus inficiaretur, et easdem literas alio tempore in capitulo Carnotensi falsatas fuisse narrabat, falsationis illius testem cum iureiurando in medium proferens. Caeterum Iosfridi comitis oblatio vestro coenobio data, et locum, et tempus, et episcopi, et metropolitani consensum, et Thebaldi comitis eiusque filii Stephani favorem, de cuius feudo idem locus fuerat, manifestius continebat. Constitit itaque apud omnes, quia domni Urbani Papae sanctio apostolicae gravitatis pondere nitebatur plena. Quapropter ratione iudicii, Et cella de Non-Carnotensis abbatis querela sopita est, tento Clunia-censibus adfuet monasterio vestro supradictae cellae dicata;

Series facti.

Quae omnia confirmantur a Paschali PP.

Perpetuumque silentium super hoc utrique parti imponitur.

PP. subscriptio.

in perpetuum statuta possessio. Sane huic nobiscum iudicio affuerunt venerabiles episcopi, Leodegarus Bituricensis, Addo Placentinus, Girardus Engolismensis, Ildebertus Cenomanensis, et nostrae sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis Landulfus de titulo Sancti Laurentii, qui dicitur in Lucina. Igitur et nos sanctioni praedecessoris nostri nostrae quoque sanctionis robur adiicimus: praecipientes et penitus interdicentes, ne quis ulterius super hoc negotio vestrum Cluniacense coenobium inquietare praesumat. Qui vero praesumpserit, canonicae districtionis animadversione mulctetur.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

(Locus sigilli plumbei ut supra, pag. 231).

Datum Silviniaci per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi, viii kal. iunii, indict. xv, incarnationis dominicae anno mevii, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, viii.

Dat. die 25 maii anno Domini 1107, pontif. Paschalis anno viii.

### XXXIII.

Confirmatio bullae Nicolai PP. secundi, qua Corbiniacensi coenobio exemptio a subjectione Flaviniacensis conceditur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Exemptio huiusmodi antea cognita a legatis apostolicis in Galliis. — Et abbatis Flaviniacensis subscriptione firmata; — Antea a Nicolao II; — Postea a Paschale confirmatur. — Apposita divinae ultionis poena in violatores. - PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Hugoni abbati, et fratribus Corbiniacensis monasteril, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Officii nos hortatur auctoritas pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et quae (1) Sammarth. Gall. Christ. tom. ut inter Instr. Eccles. Eduen., num. xlix.

recte statuta sunt, stabilire; idcirco dilectionis vestrae petitionem clementer admisimus, ut coenobium vestrum a Flaviniacensium monachorum incursibus liberum redderemus. Vidimus siguidem venerabilium fratrum Hugonis et Amati episcoporum definitionem, qui tunc temporis Apostolicae Sedis legatione in Galliarum partibus fungebantur, quam super hoc negotio in Exoldunensi concilio peregerunt. Auditis enim utriusque partis allegationibus, visis etiam literis et monimentis, quae utrinque proferebantur in medium, ex concilii sententia statuerunt ut Flaviniacensis monachi, qui vestrum monasterium in cella redigere conabantur, omnino deinceps ab hac infestatione desisterent. Abbatis etiam Flaviniacenses (4) in manus Et abbatis Flasuas refutatione suscepta, definitionem ipsam subscriptione sua, et multorum, qui affuerant, episcoporum nominibus munierunt. Et nos ergo, sicut et praedecessorem nostrum sanctae memoriae Nicolaum Papam statuisse, literarum indicia manifestant, praesentis decreti assertione hanc Flaviniacensium monachorum querelam prorsus a vestro coenobio removemus, et sopitam in perpetuum cessare praecipimus. Porro si Augustodunensis episcopus, ad cuius ordinationem pro parochiali iure locus vester pertinet, aliqua vobis gravamina inferre perstiterit, ad Sedem Apostolicam recurrendi liberam vobis concedimus facultatem. Si quis autem pertinaciter adversus ista venire praesumpserit apostolicae indignationis ultione plectatur. Vos igitur, filii in Christo dilecti, Dei semper timorem et amorem in vestris cordibus habere satagite, ut quanto a saecularibus tumultibus liberiores estis, tanto amplius placere Deo totius mentis et animae virtutibus anheletis.

EGO PASCHALIS catholicae Ecclesiae PP. subscriptio. episcopus subscripsi.

(1) Lege Flaviniacensis.

(B. T.)

Exemptio hujusmodi antea co-

viniacensis subscriptione fir-

Antea a Nicolao II;

Postea a Paschale confir-

Apposita divinae ultionis poena in viola-

Datum apud Lupertiacum per manum Iohannis S. R. E. diac. cardinalis et bibliothecarii, 11 kal. iunii, indictione xv. incarnat. Dom. anno mevii, pontificatus autem dom. Paschalis secundi Papae, viii.

Dat. die 31 maii anno Domini 1107, pontif. anno viii.

## XXXIV.

Abbatia Menatensis, et monasterium Sancti Wlmeri abbatibus Cluniacensibus subiliciuntur in perpetuum.

#### SUMMARIUM

Exordium. — In monasterio S. Wlmari praeficiendi abbatem per abbatem Cluniacensem. - Sicuti et Metensi abbatiae. - Cuivis monacho liceat ad Cluniacense coenobium transire. — Solitae clausulae. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Hugoni Cluniacensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordlum.

lu monasterio

S. Wlmari prae-

ficiendus abbas

Cluniacensem;

sicuti et Metensi abbatiae:

Desiderium, quod ad religiosum propositum et animarum salutem pertinere monstratur, sine aliqua est, auctore Deo, dilatione complendum. Venerabilis siquidem frater noster Iohannes Morinorum episcopus, petente Eustachio Bononiensi comite, Sancti Wlmari abbatiam solicitudini tuae, charissime frater Hugo, corrigendam commisit. Et nos ergo iuxta eius desiderium ac deliberationem, praesentis decreti assertione sancimus, utidem beati Wlmari monasterium semper in tua tuorumque successorum ordinatione permaneat. Nec alius illic abbas substituatur, nisi qui in vestra fuerit deliberatione proper abhatem visus. Idem etiam de Menatensi monasterio constituimus, quod iamdiu in vestra ordinatione permansit. Praeterea, quoniam omnipotens Deus et ante nostra tempora et in diebus nostris praecipuam religionis monasticae disciplinam in vestro dignatus est monasterio conservare, hanc vobis

(1) Ex Biblioth. Martini Marrier col. 540.

praerogativam concedimus, ut quisquis ad vos alieni monasterii monachus pro vitae melioratione transierit, licenter recipiatur, remotis prioris loci querimoniis, ut, largiente Domino, salutis, quam quaerere videtur, apud vos potiatur effectum. Si quis vero temerario ausu his salutiferis constitutionibus obviam ire praesumpserit, apostolicae indignationis ultione plectatur, et communionis ecclesiasticae periculum patiatur.

Cuivis monacho liceat ad Cluniacense coenobium transire.

Solitae clau-

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscriptio. episcopus subscripsi.

(Locus sigilli plumbei ut supra, pag. 231).

Datum apud Aquabellam per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, II non. august., indictione xv, incarn. Dom. anno mcvii, pontificatus autem domini Paschalis PP. secundi, viii.

Dat. die 4 augusti anno Domini 1107, pontif. anno viii.

### XXXV.

Decretum libertatis et exemptionis pro monasterio S. Benedicti ad Padum (1). (Vide superius num. XXI).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Nulli archiepiscoporum vel episcoporum liberum sit absque licentia R. Pont. monachos aut clericos monasterii huius excommunicare: -- Aut quidquam eleemosynarum sibi arrogare: -- Vel demum pro conferendis sacris ordinibus quidquam petere. — Solitae clausulae. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Alberico abbati monasterii S. Benedicti, quod iuxta Padum situm est, elusque fratribus, in perpetuum.

Ecclesiae filios per Prophetam Spiritus Sanctus admonet dicens: Vacate, et videte, quoniam ego sum Deus (a). Debemus igitur nos, quibus Ecclesiae cura commissa est, filiorum nostrorum quieti attentius pro-

(1) Bacchinus loc. cit. (a) Psalm. XLV, II.

Exerdium

Nulli archiepicoporum vel piscoporum lierum sit absque licentia R. Pont. monahas aut cleri-308 monasterii huius excommunicare:

Aut quidquam eleemosynarum sibi arrogare:

Vel demum pro conferendis sacris ordinibus quidquam petere.

Solitae clausulaa.

PP. subscriptio.

videre, ut divinae visioni vigilantius vacare praevaleant. Quapropter, charissimi in Domino filii, hoc vobis apostolicae promissionis munimine, impendimus, ut nulli episcopo vel archiepiscopo facultas sit, sine certa Romani Pontificis licentia, coenobium vestrum aut cellas vestras, et conversantes illic fratres, monachos, sive clericos excommunicare, vel interdicere. Nec episcopis vel episcoporum ministris liceat claustri vestri vel cellarum fratres inquietare pro eleemosynis, quas de suo iure quisque pro vivorum seu defunctorum salute obtulerit; sed eas in usus congruos dispensandas praeter eorum calumnias recipere, nisi forte excommunicati sint, licentiam habeatis. Porro ecclesiarum, sive altarium consecrationes, et ecclesiasticorum ordinum promotiones, congregationis vestrae fratres, monachi sive clerici, ab episcopis, in quorum dioecesibus sunt, reverenter accipiant, si quidem gratis ac sine ullius conditionis exactione voluerint exhibere; alioquin, a catholico, quem maluerint, episcopo consecrationum ipsarum sacramenta suscipiant. Si quis autem decreti praesentis conscius, contra id temere tentaverit, honoris et officii sui iacturam subeat, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Ego Paschalis catholicae Eccl. epis. ss.

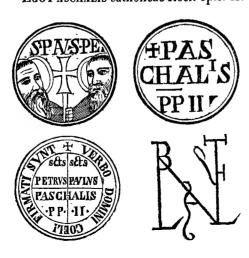

Datum Mutinae per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii kal. septemb., ind. xv, incarn. Dom. anno mevil, pontificatus autem domini Paschalis II Papae, 1x. Ego Risus presbyter tituli Damasi ss. Ego Landulphus presbyter cardinalis tituli Lucinae ss.

Ego Duozo presbyter cardinalis tituli B. Martini et S. Silvestri ss.

Ego Bernardus Romanae Ecclesiae diaconus ss.

Dat. die 1 septembris anno Domini 1107, pontif. anno ix.

# XXXVI.

Narbonensis Ecclesiae possessiones et iura confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Parochiae Narbon. archiepisc. subjectae; item et bona ad eam pertinentia, quae eidem confirmantur cum iuribus omnibus, etc. - Ecclesiae eidem suffraneae. — Aquensis episcopus sub iurisdictione Primatis Narbonensis. - Solitae clausulae. - PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ricardo, primae sedis Narbonensis antistiti, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Caritatis est donum proprium providere profectibus aliorum: caritas enim non quaerit, quae sua sunt (a). Unde et Apostolus: Nunc autem vivimus, si vos statis in Domino (b). Et iterum: Quae est enim spes nostra, aut gaudium, aut corona gloriae? Nonne vos ante Dominum nostrum Iesum Christum? (c) Hoc igitur caritatis debito provocamur, et Apostolicae Sedis auctoritate compellimur, honorem debitum fratribus exhibere, et sanctae Romanae Ecclesiae dignitatem pro suo cuique modo caeteris Ecclesiis impertiri.

(1) Ex ms. Collegii Parisiensis Soc. Iesu edidit Nicolaus Coletus Concil. tom. xII, loc. cit. (a) Corinth. 1. 13. (b) Thessal. 1. 3. (c) Thessal. 1, 2. Exordium

BULLARIUM ROMANUM

Parochiae Narbon, archiepisc. et bona ad cam pertipentia:

Quae eidem confirmantur cum iuribus om-

nibus etc.

Ecciesiae eidem suffraganeae.

Aquensis episcopus sub inrisdictione Primatis Narbonensis

Ideirco, venerabilis frater Ricarde Narbonensis archiepiscope, praesentis decreti pagina tibi tuisque successoribus, quidquid parochiarum ad primae sedis Narbonensis Ecclesiam antiquo iure noscitur pertinere, confirmamus. Porro infra pasubjectae; item rochias ipsas iure proprietario tam tibi quam tuis successoribus possidenda, regenda, et disponenda sancimus, ecclesiam Sancti Pauli cum omnibus pertinentiis suis, oppidum Caput-Stagni, Salas Acuscadas, Argens, fontem Iocosum, Auriag, villam Rubeam, Segionum, et caetera praedia, cellas, seu possessiones, quae vel a regibus vel ab aliis fidelibus viris ecclesiae sanctorum martyrum Iusti et Pastoris oblata sunt, tam in Narbonensi comitatu, quam in Bitterensi et Redensi, Sustantionensi et Nemausensi; infra vero urbem Narbonensem medietatem ipsius comitatus, medietatem telonei, portatici, raficae (1), salinarum, et caeterorum reddituum, qui a civitatis comite tam de marinis quam de terrenis institoribus exiguntur; in monasteriis vero, seu caeteris per Narbonensem Ecclesiam ecclesiis, salva Sedis Apostolicae auctoritate, canonicum vobis ius obtinere concedimus. Sane ad vestram metropolim pertinentes episcopales cathedras, videlicet Biterris, Carcassonae, Tolosae, Elnae, Aghates, Lutevae, Magalonae, Nemausi, Uzeticae, tibi tuisque successoribus in perpetuum subjectas, obedientiam debitam servare censemus. Primatum etiam vobis super secundam Narbonensem, idest Aquensis metropolis, sicut a nostris praedecessoribus statutum est, confirmamus; et quidquid ex antiquo iure saepe dictae Ecclesiae Narbonensi competit, ratum perpetuo et inconvulsum manere decernimus. Statuimus ergo ut nulli hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra con-

> (1) Raficae, iuris in navibus ad litus a vento actis, quod Normannis Warec dicitur. (n. T.)

serventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscription episcopus subscripsi.

Datum apud Privatum, per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, tertio idus iulii in anno dominicae incarnationis mevini, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, 1x.

> Dat. die 13 iulii anno Domini 1108, pontif. Paschalis anno ix.

#### XXXVII.

Confirmatio bonorum monasterii S. Mariae Florentin. dioecesis, quod Florentinis episcopis in spiritualibus subiicitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona, quae monasterio confirmantur. — Confirmantur quoque privilegia omnia tum regalia, tum pontificalia: -Cum omnimoda tamen subjectione ab episcopo Florentino. - Immunitas in iis, quae monasterio propria sunt. - Excommunicantur constitutionis huius violatores. -Paschalis PP. subscriptio.

(1) Ex Tabulario monasterii huius edidit Ughell. Ital. Sac. tom. III.

Solitae clausulae.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Iohanni abbati Florentini monasterii, quod Sanctae Mariae dic'tur, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Exordium.

Piae postulatio voluntatis effectu etc. (prout in caeteris privilegiis).

Bona, quae monasterio confirnantur.

Videlicet castrum Viclum cum curte et ecclesiis et omnibus pertinentiis, castrum de Signa, et tertiam partem castri de Grumulo cum ecclesiis et pertinentiis earum, curtem de Greve cum ecclesia S. Martini caeterisque possessionibus suis, ecclesiam S. Bartholomaei cum curte et terra Benzonis et Azae uxoris eius de Radda: insuper et terras eiusdem de Petitio, seu in quibuscumque locis cum omnibus pertinentiis suis, castrum Radda cum curte et ecclesiis et omnibus pertinentiis, castri de Tigniano tertiam partem cum ecclesiis et pertinentiis, ecclesiae S. Nicolai in campo Clarentis cum curte, proprietatibus et adiacentiis, castrum de Collemontis cum curte et omnibus pertinentiis, curtem Caverini cum omnibus suis possessionibus, castrum Bibianum cum ecclesiis et omnibus ad eas pertinentibus, ecclesiam S. Martini in loco Confluenti cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Martini, quae est infra civitatem iuxta praelibatum monasterium cum casis, terris et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Martini in Mensula cum omnibus pertinentiis suis, curtem Montis-Domini cum omnibus ad eam pertinentibus, curtem de Mandria cum pertinentiis suis, terram Iohannis filii Theudi cum casis et reliquis possessionibus, sicut Maria et Donatus filius monasterio contulerunt, casas et terras Iohannis filii Bogae, ecclesiam S. Proculi cum terris et domibus circa se, terram quoque in Podio Rivi-Frigidi, et quidquid Bonifacius, Benedicti abbatis frater, eidem monasterio contulerunt (1), casas et terras Iohannis filii Bogae, qui ecclesiae S. Proculi obtulit. Praeterea quaecumque hodie Pontificum concessione, principum libe-

juoque privile-

(1) Forsitan contulit.

(n. T.)

ralitate, vel oblatione fidelium, vel aliis gia omnia tum iustis modis idem coenobium possidet, pontificalia: sive in futurum juste ac canonice poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Laborum quoque vestrorum decimas, praeter quorumlibet contradictionem, tam vobis quam successoribus vestris, in monastica religione permanentibus, habendas concedimus. Consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum seu ctione ab epiclericorum monasterio pertinentium, a scop Florentino accipietis episcopo, si quidem gratiam Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis et sine pravitatis molestia voluerit exhibere; alioquin liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta suscipere, qui Apostolicae Sedis fultus auctoritate, quae postulatis, indulgeat. Porro episcoporum, seu episcopalium ministrorum actiones omnes ab ecclesiis sive clericis eiusdem monasterii removemus; sepulturam quoque eiusdem loci omnino liberam esse decernimus, ut eorum, qui illic sepeliri desideraverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Si qua ergo ecclesiastica saecularisque per- Excommunicansona, hanc nostrae constitutionis paginam nis buius violasciens, temere contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae subscriptio. episcopus.

scopo Floren-

Immunitas in iis, quae monasterio propria

tur constitutio-

Paschalis PP.

Datum Florentiae per manum Iohannis S. R. E. diac. card. atque biblioth. an. dominicae incarnationis MCVIII, VIII kal. octob. indictione prima, pontificatus vero D. Paschalis II Papae anno x.

Dat. die 24 septembris anno Domini 1108, pontif. anno x.

#### XXXVIII.

Canonizatio S. Petri episcopi civitatis Anagninae in provincia Campaniae, eiusque adscriptio in numerum Ss. Confess.

#### SUMMARIUM

Petrus monachus Anagninus episcopus sancte vixit; - Miraculis ante et post mortem claruit; — Ss. confessorum Pont. numero adscribitur; eiusque celebritati III non. aug. assignatur. (R. T.)

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, episcopis Anagnino et aliis per Campaniam constitutis, salutem et apostolicam benedictio-

Petrus monachus Anachinus episcopus sanete vivit .

Miraculis ante et post mortem clarnit:

Ss. confessorum adscribitur; eiusque celebria signatur

Dominum excelsum habentes prae oculis, qui in sanctis suis laudatur et benedicitur, et considerantes propterea strenuae, probataeque vitae merita quibus vir sanctus Petrus, quondam Anagninus episcopus, de regula monachorum assumptus, in pastorali officio pure, simpliciter, solerti vigilantia et exemplo, Deo deservivit: admirantes etiam miraculorum insignia, quibus Sanctum suum ante et post obitum divina gratia decoravit, prout per Brunonem Signensem episcopum fideliter adnotatur, et usque ad nostra tempora decorare non desinit: auctoritate prae-Pont. numero sentium vobis licere volumus et mandamus, quatenus III nonas augusti diem tatili non. aug. natalis eiusdem confessoris et praesulis, numerandi sanctorum catalogo, congrue celebrem recolatis, quatenus in praesenti gratiam, et in futurum, opitulante divina clementia, piis eius intercessionibus mereamur gloriam sempiternam.

Dat. Signiae secundo nonas iunii, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 4 junii anno Domini 1109, pontif. anno x.

## XXXIX.

Aliud privilegium, quo alia bona Cluniacensi monasterio confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Enumeratio bonorum, quae confirmantur: — Monachi Cluniac. a quo maluerint episcopo sacros ordines, sacratumque Chrisma accipiendi habeant libertatem. - Decretum immunitatis ab omni perturbatione aut vi, etc. - Sub solitis poenis. - PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Pontio monasterii Cluniacensis abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Et religio Cluniacensis coenobii, cui

Deo auctore praesides, et praedecessoris

tui sanctae memoriae Hugonis abbatis, dulcissima reverendaque dilectio, cogunt nos, fili in Christo charissime Ponti abbas, tuis petitionibus indulgere. Ea propter abbatias, vel prioratus, qui sub praenotati abbatis Hugonis dispositione manserunt, sub tua quoque vel successorum tuorum dispositione permanere decernimus; idest, Enumeratio lo-Moitiacum, Figiacum, abbatiam S. Martialis Lemovicensis, Angiriacum, novum monasterium Pictavense, abbatiam S. Egidii, abbatiam Mauziaci, abbatiam Verxeliaci, abbatiam S. Germani Antisiodorensis, abbatiam S. Bertini, abbatiam S. Wolmerii, abbatiam Unicurti, abbatiam S. Benedicti super Padum, prioratum Nantoaci, Gigniaci, Sancti Marcelli Ca-

Silviniacum, S. Mariam de Charitate, (1) Ex Chart. Cluniac. edidit Martinus Marrier Biblioth. Cluniac. col. 369

bilonensis, Crispeiaci, Verciaci, Paredum,

Carum Locum, S. Marcelli de Calzic,

Sancti Salvatoris Hirven., Sancti Stephani

ibidem, Nazaram Scarionis, Sanctum Isi-

dorum, Sanctum Saturninum, Salsinanias,

Exordium.

confirmantur:

Luperciacum, S. Reverianum, S. Martinum de Campis, Longum Pontem, Consiacum, Nogentum, Leontium, Gagias, Trualdium, Cariagobium, Rozanum, S. Pancratium de Lanis, montem Acutum, in Anglia, Etifrodium, S. Albanum de Ransilegia, Romanum Monasterium, Paterniacum, S. Victorem in Geneva, voltam (1) S. Florum, Alariacum, Morracum, S. Licerium, S. Orientium, Setmontem, Carenniacum, S. Fidem de Morlanis, S. Eutropium, S. Mariam de Castello, S. Maiolum de Papia, S. Gabrielem de Cremona, S. Paulum de Pergamo, S. Iacobum de Pontivo, Bertemala, Rodobium, Castellet, S. Gregorium de Placentia, Abevillam, Atcerens, Alavart, Domna, Vazilia, Cabiol, Magobrium, Fodrovillam, cellam in Almania, Roquespertum Villaris, S. Mariam de Valle, Marciniacum, Ambertam, Rivis, Chaberors, S. Nazarium, Borbonensem, Boorzium, Esalas Saltum. In locis autem, quae sine proprio abbate diebus domni ac venerabilis Hugonis abbatis fuisse videntur, nunquam aliquis abbatem ordinare praesumat. Illud etiam Monachi Clu- libertatis Cluniacensi coenobio firmum niac. a quo ma- haberi sancimus, ut vestri monasterii mosacros ordines, nachi, qui ad sacros sunt ordines promovendi, a quibus malueritis catholicis episcopis promoveantur. Chrisma vero, si opportunitas exegerit, in vestro faciatis monasterio consecrari, vel a quibus volueritis episcopis accipietis. Si qua igitur omni perturba- in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine. Dei et Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Qui vero divini

Sub solitis poenis.

lucrint episc.

sacratumque

Chrisma accipiendi habeant

Decretum im-

tione aut vi, etc.

libertatem.

munitatis

(1) Volta, terra locum aliquem circumcludens.

(R. T.)

timoris intuitu custos et observator extiterit, sit super eum pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat. Amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscriptio. episcopus ss.

(Locus sigilli plumbei ut supra, pag. 231).

Datum apud Castellium per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, xvII kal. novem., indict. II, incarnat. dominicae anno moix, pontificatus autem domni Paschalis secundi, xI.

Dat. die 16 octobris anno Domini 1109. pontif. anno xi.

### XL.

Descriptio limitum S. Soranae Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Proœmii pars. — Describuntur dioecesis limites. — Confirmantur bona quae hic partim enumerantur. — Eadem perpetua immunitate frui decernitur. — Sub solitis poenis. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Goffrido Sorano episcopo eiusque successoribus . . . Populum . . .

Sicut iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus... petitioni tuae, frater in Christo charissime, praesentibus annuentes, ad perpetuam S. Soranae Ecclesiae pacem ac stabilitatem praesentis decreti auctoritate sancimus, ut universi parochiae fines, qui a parochianis ante cum iuribus suis usque hodie possessi sunt, ita omnino integre tam tibi quam tuis successoribus in perpetuum conserventur, qui videlicet fines versus Fundum et criptam Latronis, inde in terminum Cetininam, inde intro, et inde... Soranam, inde in Sangrum, inde in vallem Regiam, ies. inde in Alfedenam, inde in Vestiam, inde in Saviram Anistri, inde in Petram Re-

(1) Ex archiv. Ecclesiae huius edidit Nicolaus Coletus in nova edit. Ital. Sac. tom. 1.

Proœmii pars.

Describuntur dioecesis limi-

Confirmantur bona quae hic partim enume-

rantur.

Eisdem perpetua immunitate frui decernitur.

Sub solitis po-

ctam, in Coaciam, inde in Sulfuratum, in Pontem Fractum, inde in Montem Cornetum, inde in campum Rontium... inde in Petram Malam, inde in terram de Piro, inde reditum ad praescriptum collem... intra quos fines in oppidis omnibus, et villis, et monasteriis et ecclesiis tibi tuisque successoribus... quieta semper et integra permanere decernimus... castellum Insulae cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Laurentii... et ecclesiam S. Pauli in Campo, in Arpino plebem S. Mariae, et plebem S. Archangeli in Castello... ecclesiam S. Mariae, in Sora plebem S. Restitutae, ecclesiam S. Laurentii, ecclesiam S. Luciae, ecclesiam S. Viti in Carpello, ecclesiam S. Petri... duo molendina in flumine Liridi, et unum in Carnello, in valle Sorana ecclesiam S. Petri et S. Donati... plebem S. Mariae, ecclesiam S. Savini, ecclesiam S. Mariae de Campo, S. Urbani, ecclesiam S. Mariae de Picenisti, in Atino ecclesiam S. Mariae, S. Petri, S. Silvestri, S. Mauri, S. Angeli de... tria molendina in flumine Melfi cum suis pertinentiis: item extra Atinum ecclesiam S. Marciani. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere vexare, perturbare, et possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis vero in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps, aut dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi alienam esse, atque in extremo examine

districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. I. C., quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Ego Paschalis catholicae Eccl. epis. PP. subscriptic. Data Laterani per manum Iohannis S. Rom. Eccl. diac. card. ac bibliothecarii, v idus febr., ind. 111, incar. dom. anno Mcx, pont. autem D. Paschalis II PP. anno xI.

Dat. die 9 februarii anno Domini 1110, pontif. anno xI.

### XLI.

Confirmatio donationis, ab Adalasia Siciliae comitissa factae Ecclesiae Squillacensi, et privilegiorum eidem ab Urbano II PP. concessorum (1).

Squillacensis Ecclesia sub speciali Sedis Apostolicae iure. — Bona ad eam pertinentia illi confirmantur; — Et ea, quae ab Adelasia comitissa donata sunt. — Decretum omnimodae libertatis et immunitatis: — Sub poena excommunicationis.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro Squillacensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis nos compellit auctoritas pro Ecclesiarum statu solicitos esse, prava corrigentes, et, quae recta sunt, stabilire. Constat siguidem Squillacenam, cui auctore Domino Pastor es per nos institutus, Ecclesiam prioribus postoliceo iure. longe temporibus specialiter sub Apostolicae Sedis iure mansisse, sicut verum indagantibus per authentica beati Gregorii scripta monstratur. Quia ergo Deo auctore per strenuissimorum fratrum Roberti, quondam nobilis memoriae ducis, et Rogerii comitis labores atque victorias tam ex illa quam ex caeteris Calabrorum Ecclesiis Graecorum tyrannica cessavit invasio; nos praedecessoris nostri Urbani

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. IX.

Squillacensis Ecclesia sub speciali Sedis A-

Rona ad eam pertinentia illi confirmantur :

Et ea, quae ab Adelasia comisunt.

Decretam omnimodae libertatis et immunitatis:

communicat.o-

(1) Forsitan ablatas.

(R. T.)

Papae II vestigiis insistentes, Squillacensem Ecclesiam sub speciali iure sanctae Sedis Apostolicae confoventes, statuimus, et temporibus perpetuis observandum censemus, ut sicut tu, ita et tui deinceps successores per manum semper Romanorum Pontificum consecrentur. Ad haec adiicimus infra fluvium ambitus, sicut ex superioribus montibus torrentes in Crocleam, et Alarum fluvios, et iidem fluvii in Adriaticum Mare defluunt, ea quae in conspectu fratrum nostrorum episcoporum Siciliae omnium, et Calabriae quorumdam coram praedicto Rogerio comite, et a veteranis, et multorum temporum testibus ad Squillacensem Ecclesiam ex antiquo pertinuisse iuxta praeceptum eiusdem praedecessoris nostri Urbani II probata sunt: ea nihilominus, quae Squillacensis Ecclesiae beatus legitur Gregorius contulisse, firma semper et integra in tua tuorumque successorum, et insius Ecclesiae possessione permaneant. Porro colonos seu praedia de Palaeopoli sive Rocella, quae Adelasias comitissa cum filio Rogerio pro redemptione animae supradicti comitis Rogerii Squillacen. Ecclesiae tradidit, nos eidem Ecclesiae cum oratorio Sanctae Mariae, quod illic situm est, iure proprietario confirmamus. Praeterea quicquid in futurum liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, illibatum ipsi perpetua stabilitate servetur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel oblatas (1) retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnino integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profu-Sub poena ex- tura. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si satisfactione integra non emen-

daverit, honoris sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Redemptoris nostri Iesu Christi aliena sit, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Datum Later, per manum Iohannis S. R. E. diac. card. ac bibliothecarii, nonis aprilis, ind. u., incarnat. Dom. anno millesimo centesimo decimo, pontificatus autem dom. Paschalis II Papae, anno xI.

Dat. die 5 aprilis anno Domini 1110, pontif. anno xi.

# XLII.

Monasterium Sancti Maxentii in tutelam sanctae Sedis Apostolicae recipitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub S. Sedis protectione recipitur —; Eique bona omnia confirmantur; - Prout hic enumerantur. - Census annuus Sedi Apostolicae persolvendus. — Decretum immunitatis ab omni molestia, vi, etc. — Et ab omni interdictione. - Monachi tamen excommunicatos non recipiant: - Sed defuncto abbate successor ei communi consensu de eorum gremio eligatur. — Censurae contra violatores privilegii huius. — Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo domno Gosfrido abbati venerabilis monasterii Sancti Maxentii Adiutoris, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri: quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata (2) indubitanter assumat.

(1) Ex Chartario monasterii huius edidit Io. Beslius in Probat. ad Historiam Comitum Pictaviensium. (2) Adde vires.

Exordium.

Monasterium sub S. Sedis protectione recipitur;

Eique bona mantur;

Prout hic enumerantur.

Quia igitur dilectio tua, ad Sedis Apostolicae portum confugiens, eius tuitionem devotione debita requisivit; nos supplicationi tuae clementer annuimus, et beati Maxentii monasterium, cui auctore Deo praesides, et tam ei adiacentem villam, quam caetera omnia ad ipsum pertinentia, sub tutelam Apostolicae Sedis recipimus. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque praedia, quascumque omnia confir- possessiones in praesenti tertia indictione idem monasterium legitime possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant: in quibus haec visa sunt propriis vocabulis annotanda: monasterium S. Saturnini, ecclesia S. Leodegarii, ecclesia Sancti Martini, ecclesia S. Gaudentii de Nontolio, ecclesia S. Bartholomaei de Ozai cum appenditiis suis, ecclesia S. Maxentii Sirolio, ecclesia S. Petri de Saiura, ecclesia S. Mariae de Capella Bastone, ecclesia S. Martini de Verrea, ecclesia S. Maxentii de Vertuis, cum pertinentiis suis, ecclesia S. Martiniaci, ecclesia S. Petri de Metulo, ecclesia S. Martini de Fonte d'Eflois cum terris et vineis, pratis et marsicis, et omnibus ad ipsam pertinentibus, ecclesia Sancti Iohannis Baptistae de Prisco, ecclesia Sancti Georgii de Oric, ecclesia Sancti Viti et Modesti et Crescentiae de Duanmur cum omnibus suis pertinentiis, ecclesia Sancti Martini de Franel, ecclesia Sancti Petri de Marevento cum pertinentiis suis, ecclesia Sanctae Radegundis, eccles. S. Martini de Fontanello, eccles. S. Laurentii iuxta Marciacum, ecclesia S. Iohannis Evangelistae, ecclesia Sancti Maxentii de Orace, ecclesia S. Mariae Magdalenae de Praalle, ecclesia Sanctae Mariae de Soldano, ecclesia Sancti Germani de Igernoi, ecclesia S. Maxentii de Volgiace cum pertinentiis suis, ecclesia Sancti Simphoriani de Rubutio, ecclesia | Pissorum, terra de etc.

Sanctae Mariae de Sobviniaco, eccles. Sancti Martini de Lorneg, ecclesia S. Stephani de Cuguleto, ecclesia S. Maxentii de Urtrac cum appenditiis suis, ecclesia Sancti Iuliani Salvatoris de monte Bove, ecclesia S. Remigii de Floregnac, ecclesia S. Viviani de Uroae, ecclesia de Voreziaco, ecclesia Sancti Amandi de Vitrinis, ecclesia S. Petri de Berlo, ecclesia de Nainee, ecclesia de Clave, ecclesia de Rubrio, ecclesia de Cancio, ecclesia de Cantacorvo, ecclesia de Costerias, ecclesia de Fonte Petri, ecclesia Sanctorum Philippi et Iacobi de Talant, ecclesiarum Leodegarii apud Pissorum (1) terra de monte Tamisserio, terra apud Milibellum, castrum terrae elemosinae de Rivo-Dano, terra de Urtitio, terra de Vendolenia, terra de Trennitio, terra de Aifrio cum appenditiis suis, ecclesia Sanctae Mariae de Maceriis, ecclesia de Termonto, ecclesia de Capello cum appenditiis suis, ecclesia Sancti Gaudentii de Forras, Salinae de Ultru, salinae de Engulins, salinae de Aitre, salinae apud Esnendam, ecclesia Bracidunensis cum suis pertinentiis, ecclesia de Partyneis cum suis pertinentiis, silva, quae vocatur Grosbois. ecclesia S. Maxentii cum terra, quae dicitur Pompro, ecclesia S. Germerii cum toto territorio, quae eius nomine nuncupatur, terra, quae dicitur Regaldioni, terra, quae dicitur Agient: de quibus nimirum terris Pictavensium sol. v quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vi, etc. vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Sed neque interdictione vel excommunicatione ipsum monasterium addicatur, nisi forte proditoribus, cubi.... quas vel abbas, vel

(1) Forte legendum: Ecclesia Leodegarii apud (R. T.)

Census annuus Sedi Apostolicae persolven-

Decretum im munitatis ab omni molestia,

Et ab omni interdictione.

Monachi 'tamen excommunicapiant:

Sed defuncto abbate succesconsensu de eorum gremio eligatur.

Censurae contra violatores privilegii huius.

monachi emendare contempserint: nec ipsi tamen excommunicatos aut interdios non reci- ctos ad officium divinum suscipiant: nec in communi parochiae interdicto signa pulsentur. Obeunte tamen te eius loci tor ei communi abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres eorum consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Si quis igitur in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum permanum Raynerii scriniarii regionarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae Paschalis PP. subscriptio. episcopus.

> Datum Romae in porticu beati Petri per manum Ioannis S. R. E. diaconi cardin. ac bibliothecarii, v kal. maii, incarn. domin. mcx, pontificatus autem dom. Paschalis II Papae, anno xI.

Dat. die 27 aprilis anno Domini 1110, pontif. anno xi.

#### XLIII.

Monasterium S. Benedicti Cupersanen. sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur. — Eique bona omnia confirmantur. — Abbatis electio penes monachos: - Sacramentorum vero collatio penes loci episcopum; — Qui tamen nullum ius exactionis aut gravaminis monasterio aut monachis imponendi habeat. - Census annuus Sedi Apostolicae persolvendus. — Solitae clausulae poenales. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Vincentio abbati venerabilis monasterii S. Benedicti, quod in civitate Cupersani situm est, eiusque successoribus regulariter successuris, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis affectu debet prosequenti adimpleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata indubitanter vires assumat. Quia dilectio tua ad Sedis Apostolicae portum confugiens eius tuitionem devotione debita requisivit, nos supplicationi tuae clementer annuimus, et B. Benedicti Cupersanense monasterium, cui Deo auctore praesides, sub tutela Apostolicae Sedis excipimus. Praesentis igitur privilegii pagina apostolica auctoritate statuimus, ut universa, quae idem monasterium in praesenti tertia indictione legitime possidet, sive in futurum juste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut possessionem auferre, vel ablatam retinere, minuere vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione vel gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc eius loci abbate, vel tuorum Exordium.

Monasterium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur.

Eigue hona omnia confir-

Abbatis electio penes mo-

(1) Ex authographo in Archiv. edidit Ugheli. Ital. Sac. tom. vii.

PP. subscri-

pum;

lum ius exactie nis'aut gravamiaut monachis imponendi habeat.

Sedi Apostolicae persolvendus.

sulae poenales.

quolibet successorum nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum Dei timorem et B. Sacramentorum Benedicti regulam elegerint. Chrisma, vero coliatio penero el le discoler de la consecratione de la cons sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines promovendi sunt, ab ipso, in cuius dioecesi estis, accipietis episcopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis et sine pravitate voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationem et sacramenta suscipere, qui Apostolicae Sedis fultus auctoritate, quae postulantur, indulgeat. oui tamen nul- Porro nec episcopo, nec episcopi ministris facultas sit novas quaslibet exactionis monasterio nes ipsi loco indicere, aut gravamen inferre, aut in abbatem loci sine Apostolicae Sedis censura manum depositionis exten-Census annuus dere. Ad inditium autem perceptae a Romana Ecclesia protectionis dimidiam auri unciam quotannis Lateranensi palatio Solitae clau- persolvetis. Si quis igitur in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, stratigo aut iudex, ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae eniscopus subscripsi.

Datum Beneventi per manum Iohannis S. R. E. cardinalis et bibliothecarii, idibus iulii, indict. III, incarnationis dominicae MCX, pontificatus autem D. Paschalis II anno xi.

Dat. die 15 iulii anno Domini 1110, pontif. anno xI.

#### XLIV.

Privilegium Paschalis PP. quod facit imperatori Henrico de investituris episcopatuum et abbatiarum (1).

#### SUMMARIUM

Imperatores Henrici praedecessores coronam romanae urbis conseguuti sunt; — Hanc Pontifex Henrico praerogativam concedit; lus investiturae, virgae et annuli ei tribuit episcoporum et abbatum, qui postea consecrandi sunt. — Solitae clausulae. (R. T.)

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Heinrico Regi, et eius successoribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Regnum vestrum sanctae Ecclesiae singulariter adhaerere, dispositio divina constituit, et praedecessores vestri probitatis et providentiae amplioris gratia Romanae urbis coronam et imperium consecuti sunt: ad cuius videlicet coronae et imperii dignitatem tuam quoque personam, fili charissime Henrice, per nostri sacerdotii ministerium Maiestas divina provexit. Illam igitur dignitatis praerogativam, quam praedecessores nostri vestris praedecessoribus catholicis imperatoribus concesserunt, nos quoque tuae dilectioni concedimus, et praesentis privilegii pagina confirmamus: ut regni tui episcopis et abbatibus, libere praeter violentiam et simoniam electis, investituram virgae et anuli conferas; post institutionem vero canonice factam, consecrationem accipiant ab episcopo, ad quem per-

(1) Ex Baronio anno IV.

Imperatores Henrici praedecessores coronam Romanae urbis consequuti sunt;

Hanc Pontifex Henrico praerogativam conce-

lus investituae, virgae et mnuli ei tribuit miscoporum et batum, qui lostea consefrandi sunt.

Solitae clau-

praeter tuum assensum electus fuerit, nisi a te investiatur, a nemine consecretur. Hanc episcopi et archiepiscopi libertatem habeant, a te investitos episcopos et abbates canonice consecrandi; praedecessores enim vestri Ecclesias regni sui tantis regalium suorum beneficiis ampliaverunt, ut regnum ipsum, episcoporum maxime et abbatum praesidiis oporteat communiri; et populares dissensiones, quae in electionibus contingunt, regali oporteat maiestate compesci. Quamobrem prudentiae et potestati tuae cura debet solicitius imminere, ut et Romanae Ecclesiae magnitudo, et caeterarum salus, praestante Domino, regiis beneficiis et servitiis conservetur. Si qua vero ecclesiastica vel saecularis potentia aut persona, hanc nostrae concessionis paginam contemnens, contra eam temerario ausu venire tentaverit, anathematis vinculo innodetur, honorisque ac dignitatis suae periculum patiatur. Observantes autem misericordia divina custodiat, et personam ac maiestatem tuam feliciter impe-

tinuerit. Si quis autem a clero et a populo

rare concedat (1).

## XLV.

Sequentur aliae literae ad eumdem Henricum contra investituras huiusmodi. et saecularia ministeria ecclesiasticis personis non conferenda (2).

### SUMMARIUM

Quam contrarium sacris canonibus sit, ecclesiasticos saeculi curis implicari. — Aulam sequi, a peccatis non immune. — Quanta cura, divinique honoris zelo Pontifices ro-

(1) Hoc privilegium, iure a pluribus dictum pravilegium, scriptum die 12 aprilis anni IV inter tenebras nocturnas Paschalis PP., invitus licet, subscripsit iuxta pontem Salarium in campo, qui Septem Fratrum dicitur, ubi castra posuerat Henricus imperator, qui scripturam differri non passus est, donec intra civitatem veniretur, ubi Pontificis , sigillum remanserat. Haec Petrus Diaconus lib. 4, cap. 40. (2) Ex tom. x11 Concil. loc. cit.

mani investituras per episcopos a laicis accipi interdicere conati sint. — Poenae insuper ab iis contra inobedientes statutae. Decreta huiusmodi a Paschali PP. in concilio confirmata. — Henrico regi praecipitur regalia ecclesiasticis dimittere, ecclesiasticis vero ea non invadere. — Poenae omnes renovantur, et Henricum, in regno restituto, regalia omnia restituuntur. ---Relatio tumultus ab antipapa contra Paschalem excitati.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, charissimo filio Heinrico Teutonicorum regi, et per Dei omnipotentis gratiam Romanorum imperatori et Augusto, salutem et apostolicam benedictionem.

Divinae legis institutionibus sancitum est, et sacris canonibus interdictum, ne sacerdotes curis saecularibus occupentur, neve ad comitatum, nisi pro damnatis eruendis, atque pro aliis, qui iniuriam patiuntur, accedant. Unde et apostolus Paulus inquit: Iudicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum (a). In vestri autem regni partibus, episcopi vel abbates adeo curis saecularibus occupantur, ut comitatum assidue frequentare, et militiam exercere cogantur: quae nimirum aut vix aut nullo modo sine rapinis, sacrilegiis, incendiis, aut omicidiis exhibetur. Ministri vero altaris, ministri curiae facti sunt: quia civitates, ducatus, marchionatus, monetas, turres, et caetera ad regni servitium pertinentia, a regibus acceperunt. Unde etiam mos Ecclesiae inolevit, ut electi episcopi nullo modo consecrationem acciperent, nisi per manum regiam investirentur; aliquando etiam vivis episcopis investiti sunt. His, et aliis cis accipi interplurimis malis, quae per investituram sint. plerumque contigerant, praedecessores nostri Gregorius septimus et Urbanus secundus, felicis memoriae Pontifices, excitati, collectis frequenter episcopalibus conciliis, investituras illas manus laicae damnaverunt; et, si qui clericorum per eam tenuissent Ecclesias deponendos:

(a) Ad Corinth. 1, 6.

Quam contrarium sacris canonibus sit, ecclesiasticos saeculi curis im-

Aulam sequi, a peccatis non

Quanta cura, noris zelo Pontifices Romani episcopos a laidicere conati per ab iis contes statutae.

Decreta buiusmodi a Paschali confirmata.

praecipitur reecclesiasticis vadere.

renovantur, et regalia omnia restituuntur.

multus ab antischalem excita-

Poenae insu- datores quoque communione privandos, tra inobedien- percensuerunt, iuxta illud apostolicorum canonum capitulum, quod se ita habet: Si quis episcopus, saeculi potestatibus usus, Ecclesiam per ipsas obtineat, deponatur, et segregetur, omnesque, qui cum illo communicant. Quorum vestigia PP. in concilio subsequentes et nos eorum sententiam episcopali concilio confirmamus. Tibi ita-Henrico Regi que, fili carissime Henrice rex, et nunc galia ecclesia- per officium nostrum Dei gratia Romanosticis dimittere, rum imperatori et regni (1), regalia illa vero ea non in- dimittenda praecipimus, quae ad regnum manifeste pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, et caeterorum prae-Poenae omnes decessorum tuorum. Interdicimus etiam, Henrico, in re- et sub anathematis districtione prohibegnum restituto, mus, ne qui episcoporum seu abbatum praesentium vel futurorum eadem regalia invadant, idest civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, telonium, mercatum, advocatias, iura centurionum, et turres, quae regni erant, cum pertinentiis suis, militiam, et castra; et ne se deinceps, nisi per gratiam regis, de ipsis regalibus intromittant. Sed nec posteris nostris liceat, qui post nos in Apostolica Sede successuri erunt, aut te ant regnum super hoc inquietare negotio. Porro Ecclesias cum oblationibus, et haereditariis possessionibus, quae ad regnum manifeste pertinebant, liberas manere decrevimus, sicut in die coronationis tuae, omnipotenti Domino in conspectu totius Relatio tu- Ecclesiae promisisti. Oportet enim, epipapa contra Pa- scopos, curis saecularibus expeditos, curam suorum agere populorum, nec Ecclesiis suis abesse diutius; ipsi enim, iuxta Paulum apostolum, pervigilant, tamquam rationem pro animabus reddituri (a). De traditione vero in nos vel in nostros sic se res habet: Vix portas civitatis ingressi sumus, cum ex nostris intra muri moenia secure vagantibus quidam vulnerati, alteri interfecti, omnes vero spoliati aut capti sunt; ego tamen, quasi pro levi causa non mutatus, bona

(1) Forsitan regi. (a) Hebr. XIII. 17. (R. T.) VII, pag. 333. (a) Rom. XI, 29.

et tranquilla mente usque ad ecclesiae B. Petri ianuas cum processione perveni: quod sic gestum fuisse, rei veritas multorum adstipulata testimoniis, qui interfuere, protestatur (1).

## XLVI.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, privilegiorum et immunitatum Casinensis monasterii (2).

## SUMMARIUM

Cassinense monasterium caeterorum per Occidentem monasteriorum caput; solique Apostolicae Sedi subjectum. — Cuius abbates caeteros abbates praecedunt, usumque habent chirotecarum, dalmaticae et mitrae; - Nec dioecesano subiacent episcopo: — Sed competentes sunt iudices monasteriorum utriusque sexus ei subiectorum. — Monasterii Cassinensis bona quae hic enumerantur et confirmantur, et a quacumque molestia eximuntur. — Roboratur decretum immunitatis. - Solitae clausulae poenales. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, reverendissimo et charissimo fratri Girardo, nostris per Dei gratiam manibus in abbatem Cassinensis monasterii consecrato, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Scriptum est: Sine poenitentia sunt dona et vocatio Dei (a); illud ergo donum, nasterium caequod beatissimo Patri nostro, monasticae legis latori Benedicto gratia divina concessit, nulla potest poenitentia retractari, ut et ipse monachorum omnium pater, et eius Cassinense monasterium, in quo et vixit et obiit, omnium per Occidentem monasteriorum caput in perpetuum habeatur. Proinde nos, divinae constitutionis

(1) Allatas superius literas, datas putamus anno 1112 post Concilium Laterani habitum a Paschali PP. II, in quo Pontifex, iuxta Chronicon abbatis Urspergensis, referens se privilegium investiturarum Henrico imperatori per vim concessisse, illud condemnavit sub perpetuo anathemate, acclamantibus universis Patribus: Fiat, fiat. (2) Ex originali in archiv. edidit Gattula Hist. Cassin. saec.

Cassinense moterorum per Oc. cidentem monasteriorum caput stolicae Sedi subiectum.

Cuius abbates cateros abbat. praecedunt, uchirotecarum, mitrae;

Nec dioeccsano [subiacent episcopo:

Sed competentes sunt iudices monasteriorum utriusane sexus ei subjectorum.

Monasterii Cassinensis bona quae hic enumerantur et confirmantur, ; et a quacumque molestia muntur.

propositum proséquentes, monasterium ipsum praecipua dilectione complectimur, et praedecessorum nostrorum vestigiis insistentes, caeteris per Occidentem coenobiis praeferendum, et sub solius Sedis Apostolicae iure ac defensione perpetua permanere: et tam te quam successores sumque habent tuos in omni conventu episcoporum seu dalmaticae et principum superiores omnibus abbatibus consedere: atque in iudiciis priorem caeteris sui ordinis viris sententiam proferre decernimus. Usum quoque compagorum, ac chirothecae, dalmaticae, ac mitrae, tam tibi quam successoribus tuis, in praecipuis festis et diebus dominicis ad missas, seu in consessum concilii, habendum concedimus. Sane tam in ipso venerabili monasterio quam in cellis eius cuiuslibet Ecclesiae episcopum vel sacerdotem, praeter Romanum Pontificem ditionem quamlibet, aut excommunicandi, aut interdicendi, aut ad synodum provocandi praesumere prohibemus; itaut si ab abbate prioreve loci non fuerit invitatus, nec missarum solemnia inibi audeat celebrare; liceatque ipsius monasterii et cellarum eius fratribus, clericos cuiuscumque ordinis, de quocumque episcopatu ad conversionem venientes, absque episcoporum contradictione suscipere: liceat absque cuiuslibet saecularis vel ecclesiasticae potestatis inhibitione subiectos monasteriis suis, tam monachos quam sanctimoniales foeminas iudicare: liceat etiam fratribus per cellas in civitatibus constitutas, ad divina officia celebranda quandocumque voluerint signa pulsare. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes clericorum a quocumque malueritis catholico accipiatis episcôpo; Baptismum vero per clericos vestros in oppidis vestris seu villis agetis. Sane universa ad idem monasterium pertinentia quieta semper, et ab omnium mortalium iugo libera, permanere sancimus: videlicet monasterium Domini Salvatoris positum ad pedem Casini montis, monasterium S. Dei Genitricis

monasterium S. Mariae in Cingla, cellam S. Benedicti in Capua cum cellis et pertinentiis suis, S. Sophiae, in Benevento, S. Mariae in Canneto iuxta fluvium Trivium, S. Benedicti et S. Laurentii in Salerno, S. Mariae in Tremiti cum ipsis insulis, et S. Liberatoris in Marchia cum omnibus suis pertinentiis, S. Benedicti in Marsi, S. Mariae in Luco, et S. Cosmati in Civitella, S. Angeli in Carregio cum omnibus pertinentiis suis, S. Mariae Ancillarum Dei in civitate Cosentia, S. Mariae in Banse, S. Iohannis Puellarum in Capua, S. Angeli ad Formam, S. Agatae in Aversa; S. Rufi et S. Benedicti Pizuli in Capua, S. Petri de Lacu, S. Petri de Ovellano, S. Erasmi et S. Benedicti et S. Scholasticae in Caieta, S. Magni in Fundi, S. Stephani et S. Benedicti et S. Agathae in Terracina, S. Petri in Foresta, S. Pauli ibidem, S. Mariae in Pontecorbo, S. Dionisii ad Pontem S. Anastasii, S. Benedicti in Benevento ad Portam Rufini, S. Benedicti in Pontano, S. Angeli, S. Nicandri et S. Thomae in Troia, S. Ceciliae et S. Demetrii in Neapoli, S. Eustasii in Pantasia, S. Benedicti in Alarino, S. Benedicti in Pectinari, S. Mariae in Casale-Plano, S. Illuminatae in castello Lemusano, S. Trinitatis in Termula, S. Focatis in Lesina cum fuce et piscaria, S. Benedicti in Asculo, S. Eustasii in Petra-Abundanti, S. Eustasii in Vipera, S. Mariae in Baretano, S. Scholasticae in Pinne, S. Salvatoris in Tave, S. Nicolai iuxta fluvium Trutinum in Abrutium, S. Benedicti in Trunto, S. Benedicti in fluvio Tisino, S. Appollinaris in Firmo, quod dicitur ad Opplanis, S. Mariae in Arboscla, S. Martini in Saline, S. Angeli in Marano, et Ss. Septem Fratrum et S. Laurentii, S. Benedicti in Ripa-Ursa: in comitatu Aquinense cellam S. Gregorii et S. Mauritii, S. Pauli, S. Constantii, S. Christophori, S. Nicolai, S. Mariae in Albaneta, S. Nicolai in Ciconia, S. Benedicti in Clia, S. Nazarii in Comino, S. Valentini, S. Martini, S. Urbani, S. Virginis Mariae, quod vocatur Plumbarola, | Angeli, S. Pauli, S. Felicis, S. Salvatoris,

S. Angeli in Valle-Luci, S. Michaelis in Oliveto, S. Nicolai in Pica, S. Angeli in Cannucio, S. Mariae in Verule, S. Petri in Escleta, S. Luciae et S. Petri in Curuli, S. Silvestri et S. Martini, S. Luciáe in Arpino, S. Mariae de Castello Zopponi, S. Benedicti in colle de Insula, S. Mariae de Babuco, S. Nicolai in Turrice, S. Germani in Sora, S. Benedicti in Paschesano, S. Petri in Morinis, S. Angeli in Pesclo Canali, Sancti Patris in Formis, Sancti Angeli in Albe, Sancti Erasmi in Pomperano, Sanctae Mariae in Cellis: in Venafro Sancti Benedicti et Sancti Nazarii, Sancti Martini in ipsa furca, curtem Sanctae Mariae in Sala, Sancti Benedicti Pizuli ibidem, Sancti Benedicti in Cesima, Sancti Benedicti in Sinuessa, curtem, quae dicitur Lauriana, Sancti Benedicti in Tiana, Sanctae Mariae in Calvo, Sancti Nazarii in Anglena, Sancti Adiutoris, Sancti Benedicti in Alifas, Sancti Donnini in Telesia, Sancti Martini in Bulturno: in Amalfi Sanctae Crucis, et Sancti Nicolai, Sanctae Crucis in Isernia, Sancti Marci in Carpinone, Sancti Valentini in Ferentino, Sancti Angeli in Algido, Sancti Marci in Ceccano, Sanctae Agathae in Tusculano, Sanctae lerusalem, Sancti Benedicti in Albano: in Roma monasterium Sancti Sebastiani in Pallaria: in Luca cellam S. Geogrii, Sancti Salvatoris in Civitella: in ducatu Spoletino Sanctae Mariae in Celena, Sancti Benedicti in Trani, Sancti Benedicti in Bari, Sancti Petri Imperialis in Tarento: in Calabria cellam S. Anastasiae, S. Nicolai in Salectano, Sanctae Mariae in Tropea, Sanctae Euphemiae in Marchia: item civitatem, quae dicitur Sancti Germani, positam ad pedem ipsius montis, castellum Sancti Petri, quod ab antiquis dictum est Castrum Casini, castellum Sancti Angeli, Piniatarium, Piumbariola, Pesdemonte, Iunctura, S. Ambrosii, Sancti Apollinaris, Sancti Georgii, Vallem Frigidam, Sancti Andreae, Vantra Monastica, Vantra Comitalis, Sancti Stephani, Terami Fracte, Mortula cum ipsa curte, qui ab officialibus nostris apud Hostiam

quae dicitur Casa-Fortini, Sancti Salvatoris. qui vocatur Cucuruzzo, Turrem ad mare iuxta fluvium Garilianum, Sancti Petri in Flia, Sancti Victoris, Torroclo, Cervaria, sanctae Eliae, Saracinesco, Cardetum, Aqua-Fundata, castellum Pontis-Curvi, et Viticosi: in Marchia Teatina castellum Lastinianum, montem Albrici, Muccla, Sancti Quirici cum Portu Frisa, Sanctae Iustae: in comitatu Asculano castellum, quod dicitur Octaum, et post montem Cinianum, et Trivilianum, et Cavinum: in Principatu castellum Ripa Orsa, Mons Bellus, Petra Fracida: in Comino castellum Vicumalbum: in territorio Carseolano castellum Auricula, Piretum, Rocca Incamerata, et Fossaceca: in Calabria Cetrarum, in Amalfi Fundicum: in territorio Troiano Castellone de Barancello, et villam Sancti Nicolai, quae de Gallitianis dicitur, territorio Capuano: in Gualdum de Liburia, curtem Sancti Felicis: in comitatu Tianense, cum ecclesia Sancti Ippoliti. Praeterea per praesentis privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque in praesenti vestrum coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli Roboratur deomnino hominum liceat idem coenobium cretum immunitatis. temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad perpetuum etiam hospitium tibi tuisque successoribus palladii cellam concedimus, ut de vestra illic congregatione, quem volueritis, ordinetis: quem si forte Romano Pontifici in abbatem promovere placuerit, omnino tamen tamquam vestrae congregationis monachum sub vestra decernimus dispositione persistere: reditum quoque,

sulae poenales.

vel Portum de navibus exigi solet, navi vestrae, si qua eo venerit, relaxamus. Obeunte te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Ad haec, tam praesentium quam futurorum avaritiae ac nequitiae obviantes, omnes omnino seditiones, quas levas dicunt, seu direptiones, in cuiuscumque abbatis morte aut electione fieri auctoritate apostolica interdicimus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostram constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicium praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Raynerii scriniarii regionarii, et notarii sacri palatii.



Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscriptio. episcopus subscripsi.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 11 nonas februarii, indictione vi, incarnationis dominicae anno mcxiii, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae anno xiv.

Dat. die 4 februarii anno Domini 1113, pontif. anno xiv.

## XLVII.

Sententia super controversia inter abbates Cassinensem, et monasterii Terrae Maioris, super ecclesia S. Mariae de Casali Plano, quae Cassinen. adiudicatur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Series facti. — Iudicium a delegatis datum, et a Paschali PP. confirmatum. — Perpetuum silentium monachis Terrae Maioris imponitur. — Ecclesia de Casali Plano cum pertinentiis omnibus Cassinensibus abbatibus adiudicatur. — Paschalis PP., iudicum et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, fidelibus omnibus per Campaniam et Apuliam, vel Capitanatum, sive Samnium, salutem et apostolicam benedictionem.

Rerum gestarum series ad hoc literarum fidei committuntur, ne illarum veritas posterorum memoriae subtrahatur. Diuturnae igitur litis, quae inter Cassinensem, et monasterii Terrae-Maioris abbates acta est super ecclesia S. Mariae de Casali Plano, eiusque possessionibus, decisionem literis mandari praecipimus, ne aliqua inter eos turbationis occasio imposterum relinquatur. Cassinensis enim abbatis reverendae memoriae Oderisii querelam accipientes adversus monasterii Terrae-Maioris abbatem, quod Ecclesiam supradictam de Casali Plano invaserit,

(1) Ex originali archiv. edidit Gattula, Access. ad Hist. Cassin. tom. 11, pag. 714.

Exordium.

Series facti.

missis iterum atque iterum literis, apposita etiam interdictione vel loci vel ordinis, monasterii Terrae-Maioris abbatem coegimus, licet ad nos venire dissimularet, ut supradictum Oderisium abbatem de praefata Casalis Plani Ecclesia investiret. Post abbatis Oderisii obitum. certum agendi tempus utrique parti iniunximus, praecipientes, eos omnino paratos ad peragendam causam deliberato termino convenire. Statuto itaque tempore, Girardus Cassinensis abbas, et Benedictus Terrae-Maioris, ante nostram praesentiam convenerunt. Data est per biduum iurisperitis licentia disputandi. Novissime actores monasterii Terrae-Maioris probationem possessionis quadragenariae intenderunt. Caeterum eorum testes non ex visu et auditu, sed ex fama testimonium profitentes, nec legibus nec canonibus suscipi potuerunt. Cassinenses vero quadragenariae vel tricenariae possessionis interruptionem modis talibus astruebant: testes duos notae religionis monachos, unum episcopum, alterum diaconum protulerunt, qui se praesentibus, praesente etiam bonae memoriae Benedicto monasterii Terrae-Maioris abbate, supradictam S. Mariae de Casali Plano ecclesiam per Desiderium memoriae felicis abbatem, locatam Rodulfo presbytero asserebant, sicut in locationis descriptione ostendebatur, sub censu sex bizantiorum, anno dominicae incarnationis millesimo septuagesimo primo. Tres etiam ab eis laici testes prolati sunt, qui se vidisse profiterentur per annos quadraginta, priusquam in Ecclesiam illam Terrae-Maioris monasterium invasisset, Cassinensis monasterii monachos ibidem fuisse praepositos: vidisse etiam Rodulfum presbyterum, qui locationem superius memoratam ab abbate fel. mem. Desiderio acceperat, praefatam sex bizantiorum pensionem Cassinensi monasterio persolventem. Legum igitur auctoritate perspecta, huiusmodi iudicium a fratribus nostris editum, et a nobis est per Dei gratiam confirmatum. Postquam actores monasterii Terrae-Maioris defecerunt a probatione, quam intenderant, quadragenariae possessionis super S. Maria de Casali Plano, nos eis super hoc negotio perpetuum silentium indicimus, et dominium eiusdem Ecclesiae de Casali Plano cum possessionibus suis apud Cassinense monasterium quiete imperpetuum remanere sancimus. Hac nimirum discussione, hoc tenore iudicii, supradictam Beatae Mariae de Casali Plano ecclesiam cum possessionibus suis venerabili filio nostro Girardo abbati Cassinensi in ius et possessionem perpetuam Cassinensis monasterii restituimus: quam videlicet inconcussam et stabilem permanere auctoritate Apostolicae Sedis decernimus.

Scriptum per manum Crisogoni notarii sacri palatii.

Ego Paschal. catholicae Ecclesiae episcopus in praesentia nostra hoc factum R. E. cardinaiudicium confirmavi et subscripsi.

Ego Sennes Dei gratia Capuanus archiepiscopus, iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Con. Ricardus Albanen. episcopus subscripsi.

Ego Landulphus Beneventanus archiepiscopus iudex datus interfui et sub-

Ego Cono Praenestinus episcopus iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Gregorius Terracinensis episcopus iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Gualo Parisiensis episcopus iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Ascherus Centumcellensis episcopus iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Raimundus Ausciorum archiepiscopus interfui et subscripsi.

Ego Almericus Claromontensis episcopus interfui et subscripsi.

Ego Wilielmus Dei gratia Troianus episcopus interfui et subscripsi

Ego Anastasius cardinalis presbyter tituli Beati Clementis subscripsi.

Perpetuum silentium monachis Terrae Maioris imponitur.

Ecclesia de Casali Plano cum pertinenomnibus Cassinensibus abbatibus adin-

Paschalis PP., iudicum et S, lium subscriptiones.

ludicium a delegatis datum, et a Paschali PP. confirmatum.

Ego Romoaldus diaconus cardinalis iudex | auxiliante Domino, providere. Ea propter datus interfui et subscripsi.

Ego Boso cardinalis diaconus iudex datus interfui et subscripsi.

Ego Gervasius Telesini monasterii abbas interfui et subscripsi.

Ego Pontius Antiochenae Ecclesiae canonicus interfui et subscripsi.

Ego Rolandus Antiochenae Ecclesiae legatus interfui et subscripsi.

Actum Beneventi in palatio principali, m et n idus februarii, praeter hos suprascriptos alii etiam plures interfuerunt, tam episcopi quam abbates, Riso videlicet Barensis, Leo Hostiensis, Fulco Venusinus.

Datum Beneventi per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, idibus februarii, indictione vi, incarnationis dominicae anno mexili, pontificatus autem D. Paschalis II PP. anno xiv.

Dat. die 13 februarii anno Domini 1113, pontif. anno xiv.

## XLVIII.

Confirmatio sententiae latae a iudicibus a Sede Apostolica delegatis, in causa inter monasteria Anianense et Casae Dei, super cella Gordianica (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Causa huiusmodi a Paschali Avenionensi, Valentino et Diensi episcopis delegata. — Sententia ab eis data in favorem Anianensis monasterii; - Confirmatur decreto pontificio; - Perpetuumque silentium monachis Casae Dei imponitur. — Solitae clausulae. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, Anianensis monasterii abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur, pro universarum Ecclesiarum statu satagentes, earum quieti,

(1) Ex archiv. Anianensi edidit Mabillonius in Append. Annal. Bened. tom. v, num. LXXXVIII.

opportunum duximus, dum in Galliarum partibus moraremur, controversiam illam, quae inter Casae Dei monasterium, et pis delegata. Anianense coenobium, super cella de Gordianico agebatur, venerabilibus fratribus Arberto Avenionensi, Eustachio Valentino, Hismioni Diensi episcopis discutiendam determinandamque committere; qui nimirum utriusque partis ratiocinationibus diligenter discussis, et canonice examinatis, sicut ex eorum allegatione chirographoque comperimus, et perspectis pontificalibus ac regalibus instrumentis, et aliarum chartarum indiciis, iustum esse senserunt, et scriptis, subscriptionibusque sanxerunt, ut monasterium Anianense praefatam cellam de Gordianico ad Dei servitium regere, ac sis monasterii; perpetuo habere deberet: ut enim verbis ipsorum loquamur, inter primam iustam acquisitionem, et ultimam iustam revestitionem, quam per nos acceperant, nullam invenire potuerunt iustam ipsius possessionis interruptionem. Nos ergo supradictorum fratrum, quos in hoc negotio nostri vice-iudices dedimus, literarum praesentium decreto, iudicium confirmamus, et supradictam cellam de Gordianico tibi, carissime Petre abbas praedicti Anianensis monasterii, tuisque successoribus, firmam et quietam in perpetuum manere sancimus; praecipientes et interdicentes, ne super hac ulterius querimonia Casae Dei fratres Anianense coenobium inquietare praesumant; sed, ut quiete ac libere sub Anianensis coenobii iure ac possessione in perpetuum conservetur cum omnibus pertinentiis ac possessionibus suis, sicut a Ludovico imperatore, Caroli Magni imperatoris filio, concessum ac traditum Anianensi coenobio per instrumenti regalis memoriam declaratur. Si qua igitur in futurum ec- solitae clausuclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate

Causa huius-\* Avenionensi. Valentino, et Diensi episco-

An. C. 1113

Sententia ab eis data in favorem Anianen-

Confirmatur decreto ponti-

Perpetuc.mque silentium monachis Casae Dei imponitur.

Exordium.

careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat, nisi secundo tertiove commonita, praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit. Cunctis autem eidem coenobio iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

PP subscriptio.

An. C. 1115

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 11 idus aprilis, indictione vi, incarnationis dominicae anno mexiv (1), pontificatus quoque domni Paschalis Papae secundi, xiv.

> Dat. die 12 aprilis anno 1113, pontif. anno xiv.

## XLIX.

Enumeratio et confirmatio bonorum monasterii S. Victoris Massilien. dioecesis (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur privilegia omnia pontificia, et bona ad monasterium hoc pertinentia, quae hic enumerantur. — Confirmatur privilegium Urbani PP. — Decretum pro indemnitate monasterii huius. — Poenae contra inobservantes.

(1) Legendum omnino MCXIII ut conveniat annus xiv et indictio vi cum numeratione aerae; nisi forte quis putaverit, immutandas potius binas hasce notas chronologicas, ut idem assequatur. Mabillonius, qui in nota marginali indictionem vi in vii emendavit, fortasse non advertit superesse adhuc errorem in anno pontif. Paschalis xiv, qui in xv foret restituendus. Quamlibuerit sequatur quisque sententiam, per nos licet. (2) Ex Chartario Panchartae Massilen. edidit Sammarth. Gall. Christ. tom. 1 inter Instrum. Eccl. Massilien. n. xxvIII.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Ottoni abbati Massiliensis monasterii, et einsdem successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur, pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti auxiliante Domino providere. Ea propter petitionibus tuis, fili in Christo charissime Otto, non immerito annuendum censuimus, ut Massiliense monasterium, cui Deo authore praesides, ad praedecessorum nostrorum Gregorii VII et Urbani II exemplar Apostolicae Sedis privilegio muniremus. Per praesentis igitur privilegii paginam tibi tuisque successoribus, quae a praedictis Pontificibus sunt firmata, firmamus: videlicet in Arelatensi parochia monasterium Sanctorum Genesii et Horatii, ecclesiam Sancti Petri et Sanctae Trinitatis de Fanibriculo, Ss. Sergii et Bacchi in Camargis, ecclesiam S. Caesarii de Villanova, S. Caesarii de Bodenenc, cellam S. Michaelis de Barzaneges cum capellis suis, S. Victoris de Marmana, S. Heymetis: in episcopatu Avenionensi cellam Sancti Saturnini, Sanctae Mariae de Rocamartina, Sanctae Mariae de Mirano: in episcopatu Cabillonensi monasterium Sanctae Mariae, Sancti Verani de Valleclusa, ecclesiam Sancti Iuliani, cellam Sancti Michaelis de Balina, parochiam Sancti Agoldi, ecclesiam Sanctae Fidis: in episcopatu Carpentoratensi ecclesiam parochialem de Rocca, cellam Sancti Romani, Sanctae Mariae de Vellalove, monasterium Sancti Felicis de Vennesta: in episcopatu Valens. monasterium Sanctae Mariae, Sancti Victoris, Sancti Petri de Grausello, ecclesiam parochialem de Castro Malancena, Sancti Michaelis, Sancti Petri cum capellis suis, S. Desiderii, Sancti Martini, Sanctae Mariae, et Sancti Sepulchri, capellas de Albarusco, ecclesiam Sanctae Mariae de Vellis, de Mirabel, Sancti Bladii, Sanctae Mariae de Villanova, et medietatem omnium

Exordium.

Confirmantur privilegia omnia pontificia, et bona ad monasterium hoc pertinentia, quae hic enumeran-

e cclesiarum parochialium de valle Pladiani: in episcopatu Massiliensi ecclesiam Sancti Petri de Paradiso, Sancti Ferreoli, Sanctae Mariae, Sanctae Margaritae, cellam Sancti Genesii, Sancti Iusti, Sancti Mitri, Sanctae Mariae de Evola, Sancti Michaelis de Plano, Sancti Pontii de Geminas, ecclesiam S. Iohannis de Roccafort, Sancti Pauli de Carnot, Sanctae Mariae de Cezeresca, Sancti Damiani, parochialem Ecclesiam de Caderia cum capellis suis, cellam Sancti Petri de Auriol cum parochia eiusdem castri et capella, cellam Zacchariae, ecclesiam S. Victoris de Savard, parochialem ecclesiam Castelli-Nautis cum capellis suis, cellam Sancti Victoris de Causalo, Sancti Iacobi de Alniis cum tota villa, ecclesiam S. Victoris, Santae Mariae de Balma, Sancti Cassiani, cellam Sancti Saturnini, in castro Sancti Cannati ecclesiam Sancti Andreæ: in Tolonensi episcopatu ecclesiam Sanctae Mariae de Sexfurnis, Sancti Iohannis de Crota, Sancti Nazarii, cellam S. Victoris de Insula, Sancti Iohannis de Ferleda, ecclesiam Sanctae Trinitatis, parochialem ecclesiam de Solariis, Sancti Michaelis de Eiras, cellam Sancti Benedicti, Sancti Bartholomaei de Belgensier, Sancti Martini de Corias, Sancti Iohannis de Petrafoco, ecclesiam parochialem ipsius castri cum capellis suis, Sancti Martini, Sanctae Mariae de Colobreira, ecclesiam parochialem Sancti Poncii, ipsius castri Sancti Cedomi, Sanctae Mariae de Dexesa, Sancti Laurentii de Pinet, Sancti Victoris de Carnola, et Sancti Michaelis: in episcopatu Aquensi ecclesiam Sancti Petri, cellam Sancti Petri de Cardana, ecclesiam S. Valentini cum capellis suis, Sancti Andreæ de Bac, cellam Sancti Hipoliti, ecclesiam de Vellana, cellam S. Mariae de Nicar. Sancti Iohannis de Segia, parochialem ecclesiam Sancti Petri de Caudalonga, Sancti Germani, ecclesiam de Venel, Sancti Michaelis de Fuel cum parochiali ecclesia, cellam Sancti

liani de Podionigro, Sancti Petri et Sancti Victoris in castro Tretis, cellam Sanctae Trinitatis, ecclesiam parochialem S. Mariae, capellas Sancti Andreæ, Sanctae Ceciliae, Sancti Michaelis de Castelar. ecclesiam parochialem de Roccafolio, S. Auderti, ecclesiam parochialem de Parciis. Sancti Antonii de Barda, Sancti Servi. Sancti Pemati de Rosceto cum parochiali ecclesia, Sancti Poncii de Podio Lupario cum parochiali ecclesia, Sancti Pancracii. Sanctae Mariae de Sale, ecclesiam parochialem de Porreiras cum capellis suis, monasterium Sancti Maximini, Sancti Mitri, ecclesiam Sancti Stephani de Fur, Sancti Simonis de Auriac, cellam Sanctae Mariae de Brusa, Sanctae Mariae de Sporrone, et parochialem ecclesiam Sancti Fidis Artiga, cellam Sancti Stephani de Tresede, Sancti Victoris de Gontarelle, Sancti Victoris de Adonia, ecclesiam parochialem de Laberbent, Sancti Martini de Toulant, Sancti Leodegarii, Sancti Raphael, ecclesiam parochialem de Rogerio, de Caudalonga, cellam Sancti Stephani de Torreves, ecclesiam de Greleu, Sancti Iuliani de Gaisola, Sanctae Mariae, cellam Sanctae Perpetuae, Sancti Petri, parochialem ecclesiam de Barquola, ecclesiam Sancti Iohannis, Sanctae Mariae de Campis, Sanctae Mariae de Garelle. Sancti Medardi, Sancti Eucherii de Brar, Sancti Victoris de Curcurim, Sancti Petri de Arara cum parochiali ecclesia, Sanctae Mariae de Belmont, Sancti Mauricii de Reliana, Sancti Sepulchri de Crucis, Sancti Iohannis, ecclesiam parochialem Sancti Mauricii de Torreves cum capellis suis, Sancti Petri de Sillone: in episcopatu Foroiuliensi ecclesiam parochialem Sanctae Mariae de Cabaza, Sancti Pontii, Sancti Petri, cellam Sanctae Mariae de Luc, Sancti Petri de Archs, parochialem ecclesiam ipsius castri cum capellis suis, ecclesiam Sancti Iuliani de Ailla, cellam Sancti Cassiani de Salelaudimia, S. Victoris de Mota, Sancti Romani de Es-Petri de Favarico, ecclesiam Sancti Iu- caus, Sanctae Mariae de Palione, Sancti

An. C. 1115

Victoris de Roccataliada, Sancti Salvatoris de Burnis, ecclesiam parochialem de Celians, ecclesiam Sanctae Mariae, cellam Sanctae Mariae de Bariemone, Sancti Ausilii, parochialem ecclesiam de Colar, cellam Sancti Torpetis, Sancti Concii, Sanctae Mariae de Quaesta, ecclesiam parochialem de Gival, Sancti Antonini de Nitra-Castel, monasterium Sanctae Mariae de Villa Crosa, Sancti Petri de Salernas cum parochiali ecclesia Sancti Domini de Tortorio, Sanctae Mariae de Villa-Alta, S. Martini de Roccabenua: in episcopatu Regensi, cellam S. Iuliani de Lauguias, S. Mariae de Agiuvia, S. Mauritii de Marresta, Sancti Iohannis de Castro monasterii, Sancti Guirici, Sancti Stephani de Recena, Sancti Petri de Archinozosch, Sancti Martini de Bromede, Sancti Trophimi, Sanctae Crucis, Sancti Cassiani de Tavernas: in episcopatu Aptensi cellam Sancti Pauli, Sancti Iohannis de Campanias, Sancti Symphoriani, ecclesiam parochialem de Bovils cum capella, ecclesiam de Cezarista: in episcopatu de Sisterico cellam Sanctae Mariae de Manasca, Sancti Martini, Sancti Marcellini de Moazaellis, Sancti Proviani de Furno Calcari, Sanctae Mariae de Petra-Mordi: in episcopatu Vapicensi cellam Sanctae Mariae de Mandamaes, Sancti Christophori d'Estradis, ecclesiam parochialem de Scola, Sancti Martini de Cornilhon, Sancti Domini in Vallerrari, S. Genesii de Dromon, ecclesiam parochialem ipsius castri cum capellis suis, cellam de Fistal, Sancti Eregii de Vallerna cum ecclesia parochiali Sanctae Mariae, ecclesiam de Almebel, Sancti Petri de Valadoira, Sancti Clementis de Fresclens cum aliis Ecclesiis eiusdem castri, Sancti Petri de Roma, Sancti Eregii de Medulone: in episcopatu Ebredunensi ecclesiam de Carde, Sanctae Mariae, Sancti Victoris, Sancti Christophori, Sancti Balli, Sanctae Mariae de Bredula cum ecclesia parochiali Sanctae Mariae, Sancti Petri de

lesaire, ecclesiam Sanctae Mariae, et S. Genesii de Curies, Sanctae Mariae, et S. Poncii de Falcone: in episcopatu Dignensi cellam Sancti Michaelis in Cursone, S. Martini de Sola, cellam de Candal, Sancti Clementis de Vernet: in episcopatu Senez cellam Sanctae Mariae de Petra Castellana, cellam de Bagarras, Sanctae Mariae de Hiveis, cellam de Alanz: in episcopatu Glandensi cellam Sancti Petri de Bonovillari, cellam de Penna, Sancti Poncii Adannot, Sancti Cassiani, Sancti Sepulchri ad Megilos, Sanctae Mariae de Torraminas: in episcopatu Venciensi cellam, quae dicitur ad Crotous, Sancti Stephani de Gateiras, Sancti Petri de Geleta, cellam de Granleiras, Sancti Martini de Mugnis: in episcopatu Barchinonensi monasterium Sancti Michaelis de Fallio in Penedes: in episcopatu Urgello, monasterium Sanctae Mariae de Gerra: in Gerundensi Sancti Iohannis de Fontibus: in Iuporiensi Sancti Thomae, villam de Maurel, de Kantona, villam de Penna-Fideli, villam Mauratel: in episcopatu Aginensi, cellam de Romeu: in Narbonensi cellam Sanctae Mariae in Bargo, Sancti Crescentii: in vicecomitatu Minerbensi cellam Sanctae Mariae de Sorea, Sancti Marcellini cum capellis suis: in episcopatu Biterrensi cellam Sancti Saturnini de Corneliano, ecclesiam Cerzac, Sanctae Mariae de Magalaz, ecclesiam parochialem ipsius castri, Sanctae Mariae de Saurarges: in Agathensi monasterium Sancti Andreæ: in Magalonensi Sancti Nazarii de Medullio, cellam de Burgeries: in Nemausensi, Sancti Victoris Armareis, Sancti Martini de Airas, ecclesiam parochialem Sancti Petri de Mauroix, Sancti Petri de Ariges, Sanctae Mariae de Sauriana, Sancti Martini de Alzone, Sancti Petri de Vicavo: in Ucetico, Sancti Mammetis, Sancti Amancii de Tezeno, Sancti Petri de Vulpereries: in Tolosano cellam de Castilione de Maderies: in Albiensi cellam Sancti Si-Bigernis, ecclesiam parochialem de Bel- golenae de Gana, Sanctae Mariae de Am-

273

bilet, Sancti Petri de Ammone, Sancti

Iohannis de Helvas: in Rutenico, cel-

lam de Petra, Sanctae Mariae de Melias,

Sancti Stephani, monasterium Sancti Petri, Sancti Laurentii, cellam de Cambolas,

Sancti Genesii de Valcenga, cellam de Mistoliol de Clara-Fara, Sancti Michaelis,

Sanctae Mariae de Castronovo, mona-

sterium Vabense, Sancti Amancii: in Ga-

ballitano monasterium de Cirac cum pa-

rochiali ecclesia, Sancti Martini de Ca-

nonica, Sancti Martini de Salmonte cum

capellis suis, Sancti Martini de Colomeo,

Sanctae Mariae de Nabinals: in Alvernia

cellam de Ruina: in episcopatu Pisano

cellam Sancti Andreæ, monasterium San-

ctorum Apostolorum: in episcopatu Au-

sonensi monasterium Sancti Iohannis Ri-

vipollensis, sicut ex consilio Urbani Pa-

pae per Bernardom Viguldunensem co-

mitem vobis traditum est etc. Decerni-

mus ergo, ut nulli omnino hominum

bare, aut eius possessiones auferre, vel

ablatas retinere, minuere, vel temerariis

vexationibus fatigare: sed omnia integra

conserventur eorum, pro quorum sub-

stentatione et gubernatione concessa sunt,

usibus profutura: si quis autem, quod

absit, decreti huius tenore cognito, te-

mere contraire attemptaverit, honoris et

officii sui periculum patiatur, aut ex-

communicationis torsione plectatur, nisi

praesumptionem suam digna satisfactione

L.

Confirmatio Canonicae Aptensis Ecclesiae. bonorumque ad eam pertinentium, cuius canonicis nonnulla conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur regularis canonicorum vita, bonaque eisdem et Aptensi Ecclesiae data a Laugerio episcopo. — Ad eosdem canonicos devolvi episcopi electionem, et defuncti episcopi bonorum administrationem decernitur. - Decretum immunitatis. - Poenae contra inobedientes.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Aptensis Ecclesiae canonicis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Officii nostri nos hortatur auctoritas,

pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et

quae recte statuta sunt, stabilire. Idcirco vestrum votum vestrique propositum auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, ut in Aptensi Matrice Ecclesia Beatae Dei Genitricis et beati Castoris, perpetuis deinceps temporibus clericaliter et regulariter vivant, et quaecumque praedia seu quaecumque res ad eòrum victum deliberatae sunt, quiete semper eis integreque serventur. Porro ipsi Ecclesiae et eius episcopis confirmamus castrum Sancti Martini, et castrum de Sanione, quod cum ex antiquo iure Aptensi Ecclesiae pertineret, per confratris nostri Laugerii episcopi praesentis industriam eidem Ecclesiae restitutum est: caeteras sane donationes, quam (1) episcopus fecit, et scripti sui assertione firmavit, et tam vobis quam successoribus vestris praesentis decreti auctoritate firmamus, in regularis videlicet vitae observatione manentibus. Ipso vero vel suorum quolibet successorum ad Dominum evocato, quaecumque episcopi

rum consilio fuerit et electione promotus; (1) Sammarth. Gall. Christ. inter Instrumenta Ecclesiae huius num. xI. (1) Lege quas. (R. T.)

sunt, sub canonicorum provisione perma-

neant; nec alius in Aptensi Ecclesia sub-

stituatur episcopus nisi qui canonice ipso-

Exordium.

Confirmatur regularis canonicorum\_vita;

Confirmantur bona eisdem et Aptensi Ecclesiae data a Laugerio epi-

Ad eosdem canonicos devolvi episcopi electionem, et defuncti episcopi bonorum administrationem decernitur.

Confirmatur privilegium Urbani

Decretum pro indemnitate monasterii huius. liceat eamdem Ecclesiam temere pertur-

Poenae contra inobservantes.

> correxerit. Observantibus vero Dei omnipotentis gratia, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli benedictio conferatur. Scriptum per manum Chrysogoni notarii sacri palatii. Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. card. ac bibliothecarii 1x kal. maii, indict. vi, anno dom. incar. mcxiii, pontificatus autem D. Paschalis II Papae, xiv.

> > pontif. anno xiv.

Dat. die 23 aprilis anno Domini 1113,

Bull. Rom. Vol. II.

Decretum immunitatis.

Poenae contra inobedientes

res autem deficientis episcopi nullus omnino laicorum invadere et depraedari praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Si quis autem, quod absit, decreti huius tenore cognito, temere contraire tentaverit, honoris et officii sui periculum patiatur. aut excommunicationis torsione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit. Observantibus vero Dei omnipotentis gratia, et beatorum apostolorum Petri et Pauli benedictio conferatur.

Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, idibus ianuarii, indictione vii, incarnationis dominicae anno mcxiv, pontificatus quoque domni Paschalis secundi Papae, xv.

Dat. die 13 ianuarii anno Domini 1114, pontif. anno xv.

## LI.

Confirmatio bonorum et possessionum Marsorum Ecclesiae, cuius confinia describuntur (1).

#### SUMMARIUM

Confirmantur bona ac fines Ecclesiae hujus qui hic describuntur. -- Inhibetur monachis, quidquam de iure episcopali sibi usurpare. - Ecclesia S. Savinae martyris cathedralis declaratur. — Enumerantur bona ad Marsorum episcopos pertinentia. - Decretum immunitatis, et poenarum contra refragantes. - Paschalis PP. et cardinalium S. R. E. subscriptiones.

(1) Edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Berardo Marsicanae Ecclesiae episcopo eiusque successoribus canonice substituendis. in perpetuum.

Sicut iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitime desiderantium non est differenda petitio. Tuis igitur, frater in Christo charissime, precibus annuentes, ad perpetuam S. Matris Ecclesiae pacem et stabilitatem praesentis decreti stabilitate sancimus, ut universos (1) parochiae fines, sicut a tuis antecessoribus usque hodie sunt, ita omnino tam tibi possessi quam successoribus in perpetuum conserventur: qui videlicet a Turri Ferraria decurrunt in caput Corriti, inde per viam de Merso in Postellam de Valle-Putrida, per terram de Feresca per Argatonem, per terram de Camno, per terram de Formella, inde ad Molinum Veterem, inde ad Furcam Aurae, per terram de Vivo, per terram de Toroia, inde ad pasculum Canalis, inde ad Pennam Imperatoris, per terram de Cervara, inde ad S. Britium per furcam de Auricula, inde ad arcum S. Georgii, per flumen Risanae, per Turres Ofrano, per Scalellas, per Tufum fluvii Remandi, per Trepontum, inde ad Vulpem Mortuam, per Buccam de Teba, per campum de Pezza, per rivum Gambararum, per terram de Candida, per Venetrinum, et redeunt ad Furcam Ferrati: intra quos fines quaecumque oppida, quaecumque villae, quaecumque plebes, quaecumque ecclesiae sitae sunt, aut in posterum fuerint, sub tua et tuorum catholicorum successorum episcopali providentia et dispositione permaneat; et ex eis omnibus episcopalia vobis iura solvant, tam in clericorum ordinationibus et ecclesiae consecrationibus, quam in redditu decimarum et oblationum, sive in correctionibus delinquentium. Sane illam monachorum pra- Inhibetur movam praesumptionem, qua partim episcoporum absentia, partim eorum pervicacia, episcopali sibi in Marsorum finibus omnimodo inhibe-

Confirmantur bona Jac fines Ecclesiae huius qui hic descri-

(R. T.)

(1) Lege universi.

Ecclesia S. Savinae martydeclaratur.

Enumerantur bona ad Marsorum episcopos pertinentia.

mus, ut nec baptismata ulterius in monasteriis faciant, nec ad infirmorum unctiones claustris suis progredi audeant, nec ad poenitentiam iniungendam populares personas admittant, nec ab episcopo excommunicatos ad communionem, nec interdictos ad officia sacra suscipiant. Porro ecclesiam B. Savinae martyris maris cathedralis tricem haberi, sicut hactenus habita est, et illic episcopalem sedem permanere decernimus, et in eius possessione ac iurisdictione Ecclesiae cum praediis suis, quae praeteritis temporibus possessa sunt, etiam in futurum perpetuis temporibus quiete, libere, integreque serventur, idest S. Pauli ad Pesculum Serulae, S. Mariae in campo Mitio, S. Nicolai ad fontem Reginae, S. Quirici in Vico, S. Martini in Agne, S. Martini in Bettorrita, S. Archangeli super Mesula, S. Mariae in Ortucula, Sanctae Mariae et S. Petri in Veneri, S. Felicis in Ferrati, S. Valentini et S. Petri in Apiniacis, S. Martini in Filincino, S. Petri in Cerverano, S. Iohannis in Pentoma, S. Marcelli et S. Angeli in Arca, S. Mariae in Palute, S. Anatoliae de Lione, S. Felicitatis in Cerferro, S. Laurentii in Praetorio, S. Feliciani in Villa-Magna, S. Mariae in Avando, S. Viti in Ozano, S. Christinae in Supezzano, S. Georgii in Bezola, S. Iohannis ad Caput-Aquae cum titulis suis, S. Potiti ad Castellum, S. Felicis in Porciano, S. Laurentii in Curia, S. Caesidii cum titulis suis, Sancti Vincentii in Forma cum titulis suis, S. Andreæ in Ancezzano (1), Sanctae Mariae in Vico, Sancti Petri in Capistrello, Sancti Petri et Sanctae Mariae in Albe, Sancti Marci in Massa, S. Martini in Valle cum titulis suis, Sanctae Iohannae in Marano, Sancti Felicis in Monte-Célle, Sanctae Mariae in Glireto cum titulis suis, Sancti Nicolai in Erse, S. Mariae in Furca, S. Erasmi cum titulis suis. Praeterea, quaecumque praedia ad eamdem Ecclesiam legitime pertinere noscuntur, aut in futurum, (1) Forte Avezzano.

(R. T.)

largiente Domino, quibuslibet iustis modis vel contractis poterit adipisci, tibi et tuis successoribus illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, suprafatam Ecclesiam te- munitatis, mere perturbare, aut eius possessiones tra refragantes. auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, tam tuis quam clericorum usibus profutura. Si quis igitur in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, iudex, castaldio, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem Ecclesiae iura sua servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Gervasii scriptoris regionarii et notarii S. palatii. Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Ricardus Albanensis episcopus ss. Ego Leo episcopus Ostiensis ss.

Ego Cono Praenest. Ecclesiae episco-

Ego Romanus card. S. Priscae ss. Ego Benedictus card. tit. Eudoxiae ss. Ego card. Raynerius Ss. Marcellini et Petri ss.

Ego Conradus S. Pudentianae card. ss. Datum Laterani per manum Iohannis S. R. E. card. et bibliothecarii, v kal. martii, indictione vii, incarn. dominicae

Decretum impoenarum con-

Paschalis PP. et cardinalium S. R. E. subscriptiones

anno mexiv, pontif. quoque D. Paschalis II Papae anno xv.

Dat. die 25 februarii anno Domini 1114, pontif. anno xv.

## LII.

Confirmatio bonorum, quae Cluniacense monasterium possidet in Anglia, Normannia et aliis provinciis (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Enumerantur bona quae confirmantur. - Solitum decretum immunitatis et exemptionis. - PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, charissimo filio Pontio Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Enumerantur

hona quae contirmantur.

Apostolicae Sedis auctoritate debitoque compellimur, pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum maxime quieti, quo Sedi eidem specialius adhaerent, ac tamquam iure proprio subiectae sunt, et ampliori religionis eminent gratia, auxiliante Domino, providere. Eapropter petitionibus tuis, fili in Christo charissime Ponti, non immerito censuimus annuendum, ut Cluniacense monasterium, cui Deo auctore praesides, Apostolicae Sedis privilegio muniremus. Illas igitur possessiones, quae tuae praelationis tempore acquisitae sunt, et ab episcopis traditae, vel per episcopos confirmatae, nos tibi tuisque successoribus, et per vos eidem Cluniacensi monasterio confirmamus: in Normannia videlicet ecclesiam Ss. Cosmae et Damiani in episcopatu Constantiensi: in Anglia ecclesiam Sanctae Trinitatis de Lentona in castro Notingahant: in episcopatu Bisuntino monasterium de Alta Petra, et monasterium de Valle-Clusa: in episcopatu

(1) Ex Bibliotheca Cluniacensi Martini Marrier pag. 571.

Tolosano monasterium Sanctae Columbae: in Mindoniensi ecclesiam Sancti Martini de Negdal: in Auriensi ecclesiam Sancti Vincentii de Palumbario: in Astoricensi ecclesiam Sancti Salvatoris de Valle-Viridi. Praeterea quaecumque praedia, quascumque possessiones in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium, iuste atque canonice poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei Domini nostri Redemptoris aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae PP. subscriptio. episcopus ss.

Datum Anagniae per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, vii idus novemb., indictione viii, incarnationis dominicae anno mexiv, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, xvi.

Dat. die 7 novembris anno Domini 1114, pontif. anno xvi.

Solitum decretum immunitatis et evem-

## LIII.

PASCHALIS II PP.

Gerundensis Ecclesiae limites assignantur, confirmatisque bonis omnibus ad eam pertinentibus, statuitur, ne clerici, ad quamcumque dignitatem promoti, clericales praebendas inibi retinere possint (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Definiuntur limites dioecesis Gerundensis. — Bonaque omnia eidem confirmantur, cum decreto immunitatis a quacumque molestia, imminutione, etc. — Declaratur insuper ut clerici, ad quamcumque dignitatem promoti, teneantur clericales praebendas dimittere. — Solitae clausulae. — Paschalis PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Berengario Gerundensi episcopo eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Sicut iniusta poscentibus nullus tribuendus est effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Tuis itaque, frater in Christo charissime Berengari, precibus annuentes, ad perpetuam sanctae Gerundensis Ecclesiae pacem et stabilitatem praesentis decreti auctoritate sancimus, ut universi parochiae tuae fines, sicut a tuis antecessoribus usque hodie possessi sunt, ita omnino integri tam tibi quam tuis successoribus in perpetuum conserventur: qui videlicet fines a meridie Barchionensis, ab oriente Ausonensis, ab aquilone Urgellensis et Helenensis parochiae limites tangunt, ab occidente in mare pertingunt. Confirmamus etiam eidem Gerundensi Ecclesiae universa, quae ad eam in praesenti indictione viii videntur legitime pertinere, et quaecumque in futurum iuste atque canonice poterit adipisci. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere,

(1) Ex Archiv. Ecclesiae huius edidit Baluzius in Appendice Marcae Hispan. n. cccliii.

minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, tam tuis quam clericorum et pauperum usibus profutura. Illud autem omnino interdicimus, ne liceat eiusdem Ecclesiae clericis praebendas aut possessiones eiusdem Ecclesiae retinere, et suis usibus vendicare, postquam eos ad episcopatum vel abbatiam, vel alias praeposituras aliarum Ecclesiarum transire contigerit. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Eccl. epis. ss. Data Laterani per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, xi kal. februarii, indictione viii, incarnationis dominicae anno mcxv, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae anno xvi.

Dat. die 22 ianuarii anno Domini 1115, pontif. anno xvi.

## LIV.

Privilegium confirmationis donationum a Roberto comite de Loretello, et Tassione, fratribus, factarum Ecclesiae Teatinae(1).

#### SUMMARIUM

Donationis narratio. — Alia bona ab episcopis acquisita. — Dicta donatio et caetera

(1) Ex Archiv. Canonic. Basilicae Vatic. transcriptum edidit Ughell. Ital. Sac. tom ix.

Declaratur insuper ut elerici ad quamcumque dignitatem promoti, teneantur elericales praebendas dimit-

Solitae clau-

Paschalis PP. subscriptio.

Bonaque omnia eidem confirmantur, cum decreto immunitatis 1 quacumque mole-

stia, imminutio-

ne etc.

Definiuntur li-

mites dioecesis Gerundensis. bona omnia confirmantur, addito decreto omnimodae exemptionis ab omni vi, molestia, etc. - Excommunicationis poena contra violatores huiusmodi privilegii minatur.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, universis fidelibus per Teatinam parochiam, sive comitatum, salutem et apostolicam benedictio-

Donationis nar-Latin.

Ex praedecessoris nostri sanctae me. Urbani II Papae scripto comperimus, quod nobilis memoriae comites Robertus, cui de Loretello cognomen fuit, et frater eius Tassio, possessiones quasdam vel ecclesias Teatino episcopo contulerint, sive et in ius proprium, sive dominium perenniter possidendas scriptis propriis confirmaverint; et Roberti guidem donatio haec continebat: in Aterno plebem Sanctorum Legontiani et Domitiani: ad pedem autem ipsius urbis, et ad portam, quae respicit contra mare, ecclesiam S. Thomac apostoli: exterius vero ecclesiam S. Nicolai, terras, vineas, domos, homines, intus et foris, decimas et oblationes vivorum et mortuorum, et ultra Piscariam terras in pertinentia Sculculae, castellum Genestrale, castellum S. Casidii cum pertinentiis suis, et unam ecclesiam in Buclanico, dedicatam in honorem sancti Salvatoris et sancti Angeli, cum decimis Comitis: et decimas castellorum in Teatino episcopatu, quae sub ipsius Roberti dominio erant, et quod Teatina Ecclesia in castro Septi tenebat. Tassionis autem restituitio et confirmatio haec annotabat, scilicet Teatinam urbem, Trevellianum, Villam Magnam, montem Fillardum, ecclesiam Sanctae Mariae in Bari, Sancti Blasii in Lanciano, Sancti Leucii in Atissa (1), Sanctae Mariae, Sancti Georgii in Ortona, Montem Acutum cum ecclesia Sancti Nicolai. Praeter haec in eodem praedecessoris nostri scripto, Rainulphus bo. mem. Teatinus episcopus industria sua et pecunia ecclesiastica in Ecclesiae dominium haec recepisse narratur: In monte Oderisii ecclesiam Sancti

(1) Lege Atessa. (R. T.)

Salvatoris, Sancti Nicolai, Sancti Petri cum beneficiis illarum, monasterium Sancti Mauri cum beneficio suo: in civitate Luparelli plebem Saucti Petri cum pertinentiis suis, monasterium Sanctae Mariae de Letto, cum casali aliisque ad ipsum pertinen. In Abatico plehem Sancti Martini cum pertinentiis suis: in Caramanico plebem Sanctae Mariae cum possessione sua: in Turre plebem Sancti Ioannis. Fratria (3) etiam nostri Guillelmi episcopi, qui ad praesens Ecclesiam Teatinam possidet, relatione cognovimus, quod idem Rainulphus episcopus post id tempus a praedicto Roberto comite in Aterno ecclesiam Sancti Salvatoris et Sanctae Ierusalem ad episcopi dominium acquisivit. Ultra piscariam vero ad Montem-Silvanum Sanctam Mariam in Rivolo, et castellum Lastiniani: in Teatino autem comitatu castellum Sancti Pauli, et castellum, quod Turca dicitur: in Bulcanico plebem Sancti Silvestri: in Gissi plebem Sanctae Mariae cum pertinentiis suis. Idem etiam Rainulphus episcopus ab Ugone abbate Sancti Iohannis de Ardano, commutatione facta, Mucelam recepit, quae iuxta Ortonam est; Robertus vero praedicti Roberti comitis filius, idem episcopo castellum Sculculae reddidit. Porro successor eius supranominatus episcopus Guillielmus, Tassionis filium, castellum Mantipolum, Iulianum et Ornum, cum omnibus suis pertinentiis acquisivisse significavit. Nos itaque, supradicti confratris nostri Guillelmi episcopi precibus exorati, praedictam praedictorum comitum, et Guillelmi Tassionis donationem, salva Sedis Apostolicae confirmamus vi, molestia etc. authoritate, sub divini obtestatione iudicii statuentes, ut nulli omnino viventium liceat, vel quae a praedictis personis concessa sunt, vel quicquid hodie Teatina Ecclesia iuste possit, vel in futurum auxiliante Domino iuste poterit adipisci, auferre, vel ablata retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed prae-

Dicta donatio et caeterabona mnia confirmantur, addito decreto omnimodae exemptionis ab omni

(1) Fortasse Fratriae.

(R. T.)

279

Excommunicationis poena contra violatores huiusmodi privilegii minatur.

senti episcopo, eiusque successoribus firma semper et illibata permaneant. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Teatinae Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et fructum hic bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Dat. Beneventi per manum Iohannis diaconi xv kal. augusti indictione viii, incarn. Domini, anno mexv.

Dat. die 18 iulii anno Domini 1115, pontif. anno xvi.

## LV.

Augustodunensi Ecclesiae iura ac bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio bonorum ad hanc Ecclesiam pertinentium. — Bona haec nemini liceat auferre, alienare, etc. sub privationis a dignitate et excommunicationis poena. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venera. bili fratri Sthephano Augustodunensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exerdium.

Iustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accomodare nos convenit, qui licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula positi, Domino disponente, conspicimur.

(1) Ex ms. D. Nerovalli edidit Nicolaus Coletus Concil. tom. xII.

Tuis igitur, frater in Christo carissime Stephane, iustis petitionibus annuentes, sanctam Augustodunensem Ecclesiam, cui Domino auctore praesides, Apostolicae Sedis auctoritate munimus. Statuimus Confirmatio boenim, ut oppida, villae, seu ecclesiae, possessionesve, quas praedecessoris tui, Aganonis temporibus, Augustodunensi Ecclesiae per tuam industriam recuperata vel adquisita sunt, videlicet ecclesia Sanctae Mariae, et Sancti Lazari de Avalone, et castrum Toilonum cum eorum pertinentiis: vel in futurum per Dei gratiam recuperari vel adquiri iuste legitimeque contigerit, quieta semper et integra in eiusdem Ecclesiae iure ac possessione permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur, tam tuis, quam clericorum et pauperum usibus profutura. Si qua in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena sit, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episc. ss.

Datum Later. per manum Iohannis S. R. E. diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, 11 idus martii, indictione 1x, incarnationis

norum ad hanc Ecclesiam per-

Rona hace nemini liceat auferre, alienare, etc. sub privationis a dignitate et excommunicationis poena.

PP. subscri-

dominicae anno mcxvi, pontificatus autem domni Paschalis secundi Papae, anno xvII. Dat. die 14 martii anno Domini 1116. pontif. Paschalis anno xvII.

## LVI.

Declaratio maternitatis Ecclesiae S. Stephani Bisuntin. cum decreto, ut ibi universa episcopalis ministerii officia peragantur (1).

## SUMMARIUM

Series controversiae inter canonicos Sancti Stephani et canonicos Sancti Ioannis Bisuntin. — Pars utraque citata ad proferenda monumenta. - Probationes ex parte canonicorum Sancti Stephani. — Dignitas matricis Ecclesiae S. Stephano adiudicata. -Irritatio quorumcumque in contrarium facientium, etc. — Solitae clausulae. -Subscriptiones Paschalis PP. et S. R. E. cardinalium, archiepiscoporum et episcoporum, qui huic synodo Lateranensi interfuerunt.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilectis fratribus et filiis, Suffraganeis, clero et populo Bisuntinae Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Series controversiae inter canonicos Sancti Ioannis Bisuntin.

citata ad pro-

erenda monumenta.

Inter Sancti Stephani et Sancti Iohannis canonicos, de cathedra episcopali, quanta et quam diutina concertatio fuerit, plenius vos audisse, ac certius scire credimus. Canonici siguidem Beati Stephani, Romanorum se Pontificum privilegiis, seu regum scriptis, tuebantur, asserentes, pro Ecclesiae suae destructione episcopos illinc discessisse. Unde contigerit, ut apud Sancti Iohannis ecclesiam episcopalis ministerii sacramenta celebrarentur. Contra, Beati Iohannis canonici annis plurimis praeter quaestionem aliquam penes se cathedram episcopalem mansisse, et Ecclesiam suam matricem esse cla-Pars utraque mabant. Ad haec Beati Stephani fratres allegabant, frequenter super hoc praedecessores suos vel apud Apostolicae Sedis vicarium, vel apud Bisontinos episcopos

> (1) Inter probationes Historiae monasterii Trenorciensis Chiffletii.

reclamasse. Post longa igitur disceptationis certamina, communi fratrum nostrorum episcoporum, qui tunc synodali vocatione convenerant, seu cardinalium iudicio, deliberatum est, ut si Beati Stephani canonici idoneis testibus probare possent, quod post redintegrationem Ecclesiae suae, infra annos triginta super querela hac quaestionem fecerint, per quam illorum videretur interrupta praetentio, videlicet vel ante antistitem suum, vel ante legatum nostrum, in communi audientia, ac probatione peracta, privilegia eorum robur perpetuum obtinerent, et episcopalis sedes in posterum apud Beati Stephani ecclesiam haberetur; alioquin canonici Beati Iohannis ab hac guerela liberi manerent, et episcopalem sedem, sicut tenuerunt, tenerent. Quatuor (2) igitur eiusdem Ecclesiae clerici, videlicet Petrus et Hugo presbyteri cardinales, Bonifilius succentor (1), et Guarinus presbyter, et Alcfricus archipresbyter de Sancto Gorgonio, producti coram clericis Sancti Iohannis ad testimonium asserendum, et mox episcopali examinandi iudicio, et idonei inventi, huiusmodi testimonium in conspectu nostro, tactis sacrosanctis Evangeliis, praebuerunt: (Vidi, et audivi, quod Probationes ex Hugo decanus Sancti Stephani, et Hugo parte canonicode Palma, et Ebrardus, canonici Sancti phani. Stephani, adversus canonicos Sancti Iohaunis, Mainerium decanum, Bernardum magistrum, et Stephanum cantorem, quaestionem fecerunt de sede episcopali ante Hugonem tertium, Bisontinum archiepiscopum, fratrem Guidonis Viennensis archiepiscopi, in claustro Sancti Iohannis, infra triginta annos post redintegrationem ecclesiae Sancti Stephani). Hac demum redintegratione suscepta, communi fra- S. Stephano adtrum nostrorum episcoporum, qui tunc plurimi synodali vocatione convenerant, et cardinalium iudicio, privilegia beati Stephani robur perpetuum obtinere decrevimus: et episcopalem primam sedem

cipalem cantorem canit. (2) Lege quinque. (R. T.)

Dignitas matricis Ecclesiae

(1) Qui in ecclesia post praecentorem seu prin-

281

in posterum apud eamdem Beati Stephani 1 ecclesiam permanere, et universa episcopalis ministerii officia, quae apud matrices solent Ecclesias fieri, ibidem celebranda sancimus; et quae sane scripta praeteritis temporibus ante huius discussionis certitudinem, aut a nobis elicita, aut a vicariis nostris minus providenter excussa sunt, nullum deinceps momentum, nullas vires obtinere censemus. Haec autem, sicut apud nos praesenti iudicio deliberata, et decreti praesentis literis co ifirmata sunt, ita in perpetuum integra et illibata servari, apostolica auctoritate praecipimus. Si quis igitur decreti huius tenore coguito, temere (quod absit) contraire tentaverit, honoris et officii sui periculum patiatur, aut excommunicationis ultione

Irritatio quorumcumque in contrarium facientium, etc.

Solitae clausulae.

Subscriptiones Paschalis PP. et S. R. E. cardinalium, archiepiscoporum et episcoporum, qui huic synodo Lateranensi interfuerunt. satisfactione correxerit.

EGO PASCHALIS catholicae Ecclesiae episcopus, hoc iudicium ratum habens, ss.

Ego Crescentius Sabinensis episcopus subscripsi.

plectatur, nisi praesumptionem suam digna

Ego Petrus Portuensis episcopus subscriosi.

Ego Cono Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Anastasius cardinalis presbyter tituli Beati Clementis interfui et subscripsi. Ego Dinizo cardinalis tituli Equitii subscripsi.

Ego Boso tituli Sanctae Anastasiae presbyter subscripsi.

Ego Vasatensis episcopus Beltrannus subscripsi.

Ego Annaldus Burdegalensis archiepiscopus subscripsi.

Ego Portugalensis episcopus Hugo subscripsi.

Ego Iohannes Briocensis episcopus subscripsi.

Ego Baldricus Dolensis archiepiscopus subscripsi.

Ego Leo diaconus cardinalis Écclesiae Sancti Viti subscripsi.

Ego Romoaldus diaconus cardinalis Sanctae Mariae subscripsi.

Bull. Rom. Vol. II.

36

Ego Aldo diaconus cardinalis venerabilis diaconii (1) Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Petrus diaconus cardinalis Ecclesiae Sanctorum Cosmae et Damiani subscripsi.

Ego Iohannes diaconus cardinalis Sanctae Luciae subscripsi.

Datum Laterani, per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, nono kalendas aprilis, indictione 1x, incarnationis dominicae anno mexvi, pontificatus autem domni Paschalis II Papae, anno xvii.

Dat. die 24 martii anno Domini 1116, pontif. anno xvII.

## LVII.

Monasterium S. Archangeli ad Morfisam in civitate Neapoli sub Apostolicae Sedis protectione et tutela suscipitur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub Sedis Apostolicae tutela suscipitur. — Bonaque omnia confirmantur. — Addito immunitatis decreto a quacumque perturbatione. — PP. subscriptio.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gregorio abbati monasterii S. Archangeli, quod ad Morfisa dicitur, intra civitatem Neapolitanam, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri: quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio tua, ad Sedis Apostolicae portum confugiens, eius tuitionem devotione debita perquisivit, nos per interventum venerabilis fratris nostri Gregorii Neapolitani antistitis, supplicationi tuae clementer annuimus, et B. Archangeli monasterium, cui Deo au-

(1) Forsitan diaconiae. (R. T.) (2) Edidi Ughell. Ital. Sac. tom. 1x. Exordium

Monasterium sub Sedis Apostolicae tutela suscipitur. confirmantur;

An. C. 1116

Addito immunitatis decreto a quacumque perturbatione.

ctore praesides, sub tutelam Apostolicae Sedis excipimus. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque praedia, quascumque possessiones idem coenobium Bonaque omnia in praesenti ix indictione legitime possidet, quaecumque in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, oblatione fidelium, vel aliis iustis modis poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eidem (1) monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iuste datas suis usibus vindicare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Neapolitani antistitis canonica reverentia; cui tamen monasterium ipsum gravare omnino non liceat, nec exactiones inferre, aut consuetudines aliquas, quae fratrum quieti noceant, irrogare. Si quis igitur in futurum archiepiscopus, aut episcopus, imperator aut rex, dux aut princeps, magister militum, comes, vicecomes, iudex, castaldus, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem monasterio iusta servantibus sit pax D. N. I. C., quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

PP. subscriptio.

- † Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.
  - (1) Lege idem. (R. T.)

Datum Albae per manum Iohannis sanctae Romanae Ecclesiae diac. card. ac bibliothecarii, 111 id. aprilis, indict. 1x, incarnationis dominicae anno MCXVI, pontificatus autem domni Paschalis II Panae anno xvii.

Dat. die 11 aprilis anno Domini 1116, pontif. anno xvII.

## GELASIUS II

PAPA CLXI.

Anno aerae Christi comm. MCXVIII.

Telasius secundus, natione Campanus, ex patre Crescentio, antea dictus Ioannes Caietanus, primum monachus Cassinensis, mox S. R. E. diaconus cardinalis tit. S. Mariae in Cosmedin, electus in Romanum Pontificem die 25 ianuarii 1118, consecratus die 10 martii eiusdem anni. Sedit in pontificatu annum 1, dies IV (1), imperantibus, in Oriente Alexio Comneno, et Calo Ioanne, patri Alexio successore: in Occidente vero Henrico IV imperatoribus; obiit Cluniaci die 29 ianuarii sequentis anni. Corpus eius honorabiliter intra limen Cluniacensis coenobii requiescit in pace. Vacavit sedes dies iv (2).

Schisma vigesimum quintum in Ecclesia. Henricus imperator, statim die post electionem Gelasii PP. quadragesimo quarto (3) Mauricium Bracarensem episcopum, qui Burdinus vulgo dicitur, anno praeterito a Paschali II in concilio Beneventi excommunicatum, in matris Ecclesiae gremium ingessit: ab eoque in praemium

(1) Ab electionis die computandos, ut cum catalogis ac chronicis consentiamus. Si vero tempus pontificatus Gelasiani a consecrationis die, prout mos et inceptus a nobis ordo exigit, statuere velimus, Petro Pictaviensi, qui huius Pontificis epitaphium elaboravit, assentiendum est, qui illum vita functum asserit, cum pontificatus vix ageret primum Pastor venerabilis annum. (2) Inclusis extremis. (3) Sic fatetur Gelasius in epistola ad Ecclesiam Gallicanam, quam refert Baronius hoc anno 1118.

283

schismatis imperator iterum consecratus est postridie kalendas iunii. Mauricius Gregorii nomen accepit in pseudopontificatu: iterato anathemate percussus est, primo ab eodem Gelasio in synodo Capuana, mox a Callisto II successore in Remensi, a quo pariter, anno 1120, Sutrii captus, Romamque perductus, ad monasterium Sanctae Trinitatis, quod Cavae dicitur, delegatus est (1). Inde duos post annos extractus in Ianula, quae arx est in rupe imminente civitati Sancti Germani, custodiae mancipatus est. Hinc eum deduxit Honorius II, anno 1124, ut in arcem Fumonis duceretur, ubi mortuus.

T.

Oldegario Barchionensi episcopo, ad Tarraconensem Ecclesiam translato, archiepiscopatus et ius metropolicum confirmatur, palliumque conceditur (2).

## SUMMARIUM

Exordium a Tarraconensis Ecclesiae dignitate desumptum. — Oldegario Barcinonensis Ecclesia confirmatur: — Adiicitur ei dioecesis Dertosana, donec proprium habendi episcopum capax efficiatur. — Ius metropolicum conceditur; et pallium. — Pallii usus et significatio. — Adhortatio ad Oldegarium. — Gelasii PP. subscriptio.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Oldegario Barchionen. episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium a Tarraconensis Ecrlesiae dignitate desumptum. Tarraconensis civitatis Ecclesiae (5) insignem olim fuisse metropolim, et scripturarum veterum, et divisionum provincialium monumenta declarant: ad cuius profecto restitutionem praedecessores nostri plurimum laborasse noscuntur; unde etiam temporibus nostris Berengario Ausonensi episcopo a praedecessore nostro

(1) Falcone Beneventano teste. (2) Ex Archiv. Regali Barcinonae a Rebullosa editum transcripsit Bollandus Act. Sanctorum mensis martii die vi, cap. III Vitae S. Oldegarii. (3) Lege Ecclesiam. (R. T.)

sanctae memoriae Urbano Papa pallium datum fuit. Et nos ergo ad eiusdem civitatis restaurationem penitus intendentes, te, carissime frater Oldegari, Barchionen. episcopum, ipsius Ecclesiae antistitem constituimus, et pallium ipsum tibi ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus; ea nimirum provisione, et ea fiducia, ut pro data tibi a Domino facultate, civitatem ipsam et Ecclesiam studeas omnimodo ad Domini Dei nostri honorem et gloriam restaurare. Sane Dertosam, si divina clementia populo christiano reddiderit, in suburbanam parochiam metropoli Tarraconensi concedimus, donec, praestante Deo, Tarraconensis Ecclesia robur status sui recipiat; mox Dertosa ipsa proprium pastorem obtineat. Porro Tarraconensem civitatem cum terminis suis, sicut ab illustri Barchionensium comite Raymundo, per manus tuas Tarraconensi Ecclesiae tradita, et scripti sui libertate (1) firmata est, praesentis decreti pagina tibi tuisque successoribus, eiusdem sedis metropolitanis, in perpetuum confirmamus. Tibi ergo, tuisque legitimis successoribus in eadem cathedra constituendis, et per te Tarraconensi Ecclesiae refirmamus ipsam Tarraconensem provinciam; ut in ea debeatis deinceps et suffraganeos episcopos ordinare, et concilia secundum formam canonicam celebrare, et omnia iuxta metropolitanam curiam largiente Domino providere; salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate ac reverentia.

Pallii vero usum fraternitas tua infra Ecclesiam tantum ad sacra missarum solemnia-se noverit obtinere, his videlicet diebus, Nativitate Domini, Circumcisione, Epiphania, Coena Domini, Sabbato Sancto, Resurrectione Domini, Ascensione, Pentecoste, in solemnitatibus Beatae Dei Genitricis Virginis Mariae, in natalitiis B. Ioannis Baptistae atque apostolorum omnium, in festivitate B. Theclae et B. Fructuosi martyris, in consecrationibus

(1) Fortasse liberalitate.

Oldegario Barcinonensis Ecclesia confirmatur.

Adiicitur ei dloecesis Dertosana, donec proprium habendi episcopum capax efficiatur.

Ius metropolicum conceditur; et pallium.

Pallii usus et significatio. 284

Adhortatio ad Oldegarlum.

ecclesiarum et episcoporum, seu ordinationibus clericorum, et anniversarii tui die, cuius nimirum pallii, volumus, te per omnia genium vendicare: huius siquidem indumenti honor humilitas atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas tua se exhibere festinet in proximis (1) humilem: in adversis, si quando eveniunt, cum iustitia erectum: nullius unquam faciem contra veritatem suscipiens: nullius unquam faciem pro veritate loquentis praemens: infirmis compatiens: benevalentibus congaudens, aliena damna tua deputans: vitiis pie saeviens: in fovendis virtutibus animas auditorum demulcens: in ira judicium sine ira tenens: in tranquillitate severitatis iustae censuram non deserens. Haec est, frater carissime, pallii accepti dignitas; quam si solicite servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habebis. Sancta Trinitas fraternitatem tuam per tempora longa conservet incolumem.

Gelasii PP. subscriptio.

Ego Gelasius Ecclesiae catholicae episcopus.

Signum manus meæ.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Ego Crescentius Sabinensis episcopus etc. (1).

Caietae per manum Chrysogoni S. R. E. cardinalis, xii kal. aprilis, indictione xi, anno dominicae incarnationis mcxvIII, pontificatus autem domni Gelasii Papae II, anno 1.

Dat. die 21 martii anno Domini 1118, pontif. anno 1.

- (1) Forte prosperis. (n. T.)
- (2) Addendi sunt: Sennes archiep. Capuanus. Lambertus Hostiensis episcopus.

Petrus Portuensis episcopus.

Hugo cardinalis presbyter tit. Ss. duodecim Apostolorum.

Petrus cardinalis presbyter tit. Sanctae Susannae: a Rebullosa, nescimus, an a Bollando, omissi. Bollandus quidem restituit in notis ad caput tertium Vitae S. Oldegarii. Rebullosam non vidimus. II.

Bona omnia, ad Cluniacense monasterium spectantia, pacifice semper et quiete sub iure eiusdem monasterii fore, declaratur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Confirmantur bona omnia ad Cluniacense monasterium spectantia. -Bona haec ab omni perturbatione libera declarantur. - Gelasii PP. subscriptio.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, charissimo fratri Pontio Cluniacensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Cluniacensis monasterii prudens religio et religiosa prudentia, et ante nostra et nostris temporibus, Romanam Ecclesiam maxime sibi fecit obnoxiam. Sed praeter illud commune dilectionis debitum, personae tuae sinceritas mihi semper amabilis, semper optabilis, charitatis nostrae viscera plenis, ut nosti, finibus ampliavit. Idcirco petitionibus tuis, illis praecipue, quae ad monasterii nostri quietem et salutem spectant, nequaquam duximus obviandum. Per praesentis igitur decreti paginam, secundum postulationem fraternitatis tuae, praecipimus, atque statuimas, ut quicquid possessionis, ad Cluniacense monasterium pertinentis, reverendissimae memoriae praedecessor tuus Hugo in die mortis suae per authenticam Romanorum Pontificum concessionem, quiete, ac sine calumnia possidebat, tu quoque, tuique successores, quiete ac sine calumnia possideatis. Ea etiam, quae post tuam provectionem Cluniacensi monasterio, vel per tuam, vel per fratrum tuorum industriam, legitime acquisita sunt, firma, quieta et integra conservanda censemus. Volumus enim Cluniacense monasterium, auctore Deo, in quiete perpetua et tranquillitate persistere; ut a saecularibus tumultibus, liberi omnipo-

Confirmantur bona omnia ad Cluniacense monasterium spectantia.

Bona haec ab tione libera declarantur.

(1) Ex Chartario Cluniac. edidit Mart. Marrier Bibl. Cluniac. col. 572.

Gelasii PP. subscriptio. tentis Dei servitiis vacare quietius valeatis. Ego Gelasius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Signum manus meæ.

DOMINUS IN LOCO SANCTO SUO.

Datum Capuae 11 idus aprilis, per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis, anno dominicae incarn. McXVIII, indict. XI, pontificatus autem domni Gelasii secundi Papae, anno 1.

Dat. die 12 aprilis anno Domini 1118.

## III.

Privilegium pro monasterio Sanctae Sophiae Capuanae dioecesis (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Facultas ducendi aquam ex fluvio Caloris. — Confirmatur concambium.
— Gelasii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bernardo abbati monasterii S. Sophiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Facultas ducendi aquam ex

fluvio Caloris.

Religiosa loca temporibus nostris propter peccata communia multis videmus angustiis et tribulationibus angustiari. Ea propter opportunum duximus, eorumdem locorum necessitatibus, secundum datam divinitus facultatem, Apostolicae Sedis gratia benignius subvenire. Tuis ergo, dilecte in Christo fili, abbas Bernarde, petitionibus annuentes, concedimus, ut deinceps tibi tuisque successoribus liceat, de fluvio Caloris aquam, perceptum beneficium vestrum accipere, et pro duobus molendinis, vel aliis monasterii utilitatibus per terram vestram usque in eumdem fluvium Caloris deducere. Si autem oportuerit, licentiam habeatis accipiendi eamdem aquam supra, vel infra praediis, tum aedificium, quantum videlicet terra vestra et aqua est. Quod si necessitate urgente, pro eodem

(i) Ex Commentariis Constantini Caietani ad vitam Gelasii PP. per Pandulphum Pisanum, Rer. Ital. Script. 10m. 111, pag. 590.

aquaeductu de terra viae inferioris, quae iuxta est, acceperis, tantundem de terra ex parte altera restaurentis (1). Sane concambium, quod in loco ipso de interiacenti terrae (2) fecistis, ratum habemus. Ego Gelasius Ecclesiae catholicae episc. ss.

Signum manus meæ:

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Ego Petrus Portuensis episcopus consensi, et ss.

Ego Ugo cardinalis presbyter tituli Apostolorum consensi, et ss.

Ego Petrus cardinalis presb. tituli S. Susannae ss.

Datum Capuae per manus Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xiv kal. maii, indictione xi, anno dominicae incarnationis mcxviii, pontificatus autem domni Gelasii II Papae anno 1.

Dat. die 18 aprilis anno Domini 1118, pontif. anno 1.

## IV.

Gualterii Ravennatis archiepiscopi electionem, post schisma eiuratum a Ravennatibus, confirmat, eique pallium cum aliis iuribus concedit (3).

## SUMMARIUM

Exordium ab ejurato schismate desumptum.
— Restitutio Ecclesiae Ravennatis in pristinam dignitatem.
— Ecclesiae eidem antea subiectae; cum omnimoda iurisdictione restituuntur ei.
— Conceditur pallium Gualtero archiepiscopo.
— Adhortatio ad Gualterum.
— Gelasii PP. subscriptio.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gualtero Ravennatium archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Unitati divinae Trinitatis gratiae agendae sunt, quae per suae Caritatis Spiritum divisa coniungit, et multos in se animos unum facit. Ecclesia siquidem Ravennatium per multa iam tempora ab Apostolicae Sedis unitate discissa, multas eidem

(1) Forsitan restituatis. (2) Forte terra. (n. T.) (5) Ex Concil. tom. xII, col. 1242.

Confirmatur concambium.

Gelasii PP. et S. R. E. cardinalium subscrintiones.

Exordium ab eiurato schismate desumptum.

Ecclesiis multis perversi schismatis fomitem ministravit. Qua propter ad eius nequitiam deprimendam, subiectarum ei Ecclesiarum quasdam sibi Apostolica Sedes assumpsit, ut vel sic eam ad humilitatis et unitatis tramitem revocaret. Sed cum tandem Divinae Maiestati placitum fuit, eamdem Ravenuatium Ecclesiam, misericordiae suae gratia, ad unitatem et obedientiam matris suae Romanae Ecclesiae revocavit. Iniquitatem namque suam illius filii recognoscentes, delicta patrum corrigere probaverunt: ut qui praeteritis temporibus per tyrannidem regiam praesules, regibus placentes, accipiebant: nunc demum secundum canonicas sanctio nes episcopum Deo placentem, eligerent; et schismate abdicato, in catholicae congregationis gremium repedarent. Te siquidem, reverendissime frater Gualtere, a disciplina fratrum regularium violenter assumptum, pro religionis ac sapientiae praerogativa in beati Appollinaris cathedra communi voto ac desiderio posucrunt, et in Apostolicae Sedis obedientiam unanimiter redierunt. Unde nos, divinae Trinitatis unitati gratias agentes, personam tuam pro iure nostrae Ecclesiae ad episcopale ministerium cooperante Domino Restitutio Ecconsecrantes, tibi, et per te Ravennatium Ecclesiae, dignitatem omnem, quam ante natis in pristiillius divisionis tempora per Romanam Ecclesiam possederat, restituimus; et per praesentem privilegii paginam, salvo in omnibus iure atque auctoritate Sedis Apostolicae, concedimus tibi, tuisque successoribus, in eiusdem Sedis Apostolicae fide atque obedientia permanentibus, episcopatus Emiliae Provinciae, id est Placentiae, Parmae, Regii, Mutinae, Bononiae, Ferrariae, Adriae, Comacli, Imolae, Faventiae, Fori Livii, Fori Pompilii, Bobii, Caesenae, Fioclae. Confirmamus etiam vobis ducatum Ravennae, et monasteria Sancti Adalberti, et Sancti Hilarii Galliata, seu caetera monasteria, et possessiones, per authentica privilegia ab

Sedi Apostolicae persecutiones intulit, et

antecessoribus nostris, et a catholicis regibus tradita. Pomposiani quoque monasterii curam religioni tuae, salvo Ecclesiae nostrae iure, committimus: ut regulari disciplina per tuam industriam, largiente Domino, reformetur. Praeterea fraternitati tuae pallium, pontificalis videlicet officii plenitudinem, liberaliter concedimus: quo fraternitas tua, secundum Ecclesiae tuae morem ex Apostolicae Sedis concessione permissum, se noverit induendum: cuius a inimicum (1) pallii volumus te per omnia genium vendicare. Huius siquidem indumenti honor, humilitas atque institia est. Tota ergo mente fraternitas vestra se exhibere festinet in prosperis humilem, et in adversis, si quando eveniunt, cum iustitia erectum: amicam bonis, perversis contrariam: nullius unquam faciem pro veritate loquentem praemens: tum operibus iuxta virtutem constantiae insistens, tum insistere etiam supra virtutem cupiens: infirmis compatiens: bene valentibus congaudens: de alienis tamquam de propriis exultans gaudiis: in vitiis corrigendis pie saeviens: in fovendis virtutibus auditorum animum demulcens: in ira iudicium sine ira tenens: in tranquillitate autem severitatis iustae censuram non deserens. Haec est, frater carissime, pallii accepti dignitas, quam si solicite servaveris, quod

foris accepisse ostenderis, intus habebis. Ego Gelasius Ecclesiae catholicae episcopus. Signum manus meae Gelasii.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Datum Romae per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis, kal. (2) septembris, indictione duodecima, anno dominicae incarnationis mcxix, pontificatus autem domni Gelasii II Papae, anno 1.

Dat. die 1 septembris anno Domini 1118, pontif. anno 1.

(1) Labbeus legendum esse putat: ouius amictu pallii, etc. (2) Perperam hic kalendis septembris. qua die elapsae iam duodecimae tertiadecima successerat indictio, quae hoc anno 1118, qui Pisano more in 1119 secedit, in cursu esse coepit; legendum potius iuxta Rubeum, vii idus augusti.

Conceditur pallium Gualtero archiepiscopo.

Adhortatio ad Gualterum.

Gelasii PP. subscriptio.

Ecclesiae eidem antea subiectae; cum o nnimoda iurisdictione restituantur ei.

clesiae Raven-

nam dignita-

V.

Confirmatio maternitatis Ecclesiae Lucanae, cui nonnulla ad id spectantia conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur dignitas matricis Ecclesiae Lucanae. — Priores et clerici sine consensu episcopi et priorum Ecclesiae matricis non eligendi: caeteraque privilegia matricis Ecclesiae propria. — Libertas exactionis decimarum, aliorumque onerum. — Canonici dignitate, vel praebenda ab episcopo non privandi sine Capituli consensu. — Confirmatur privilegium a Paschali PP. concessum. — Solitae clausulae. — Gelasii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Benedicto archidiacono, Uberto archipresbytero, Raineiro Primicerio, Mauro cantori Lucanae Ecclesiae, eorumque fratribus tam praesentibus, quam futuris, in perpetuum.

Exordium.

Confirmatur dignitas matricis Ecclesiae Lucanae.

Priores et clerici sine consensu episcopi et priorum Ecclesiae matricis non eligendi: caeteraque privilegia matricis Ecclesiae propria.

Charitatis bonum est proprium, aliena damna propria deputare, et alienis tamquam propriis gaudere profectibus. Ea propter petitiones vestras clementer admittimus, et vobis antiquas Ecclesiae matricis consuetudines confirmamus: ut videlicet unctiones infirmorum, et sepulturae civitatis propriae, ad matricem Ecclesiam pertinentes, et officium, et participatio beneficii funerum, ad alias Ecclesias pertinentium, vobis nulla clericorum calliditate, aut laicorum quorumlibet, subtrahantur. Electiones priorum, et collocationes clericorum in aliena Ecclesia infra urbem vel extra in suburbiis, sine consensu episcopi, et priorum, qui loco positi nominantur, matricis Ecclesiae non fiant. Nec laicorum violentia in aliqua Ecclesiarum ulla priorum aut clericorum fiat electio. Et nulla Ecclesiarum episcopatus vestri praeter eorum consensum alicui subiiciatur Ecclesiae. Neque publica et maiora negotia aliqua sibi Ecclesia-

(1) Ex Commentariis Constantini Caietani ad Vitam Gelasii PP. per Pandulphum Pisanum, Rer. Ital. Script. tom. 111, pag. 405.

rum, ipsis invitis, arripiat, aut publicas poenitentias tribuat: nec sententias, et interdictum matricis Ecclesiae temptet infringere. Nulla etiam vestri episcopatus persona sine consensu episcopi, vel priorum, qui loco positi nominantur, matricis Ecclesiae excommunicetur: et quod ab episcopo ligatum fuerit, a nemine irritum duci temptetur. Sane civitatis vestrae clerici, et qui in suburbiis sunt, solitas obedientias, videlicet in Letaniis, in processionibus communibus, in festivitatibus, et stationibus majoris Ecclesiae eidem impendant Ecclesiae, ut vobiscum adsint. Porro in quintae feriae nocte ante Pascha, nulla Ecclesia, secundum morem vestrae Ecclesiae, campanas sonet: neque in Sabbato Sancto cereum benedicat; sed ad baptismum praedicti clerici, prout consuetum est, veniant. Nulla praeterea Ecclesiarum missas solemnes celebret in festivitate Beati Martini, et S. Reguli, et in secunda feria Paschae, et in processionibus Quadragesimae, donec stationis solvantur conventus. Nullus etiam clericorum officium vivorum, aut mortuorum, ad matricem Ecclesiam pertinens, facere vel celebrare praesumat. Ad haec adiicientes statuimus, ut decimae matricis Ecclesiae ab his, qui tribuunt, non fraudentur. Et nulla eas clericalis persona surripiat, aut diminuat. Nulli etiam episcopo liceat aliquem matricis Ecclesiae canonicum officio, seu beneficio, sine canonico privare iudicio. Sane charitativa illa ciborum beneficia, quae ab episcopis vestris (sive praesentes, sive absentes fuerint) in solemnioribus festis consuevistis accipere, vobis vestrisque posteris rata praecipimus et illibata servari. In his omnibus praedecessoris nostri sanctae memoriae Paschalis Papae privilegium confirmamus, et stabilitate perpetua corroboramus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non

Libertas exactionis decimarum, aliorumque onerum

An. C. 1118

Canonici dignitate, vel pracbenda ab episcopo non privandi sine Capituli consensu.

Confirmatur privilegium a Paschali PP. concessum.

Solitae clau-

satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem iusta conventui isti servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Gelasii PP. et Ego Gelasius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Signum manus meae.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Ego Deus-dedit cardinalis presbyter tituli Sancti Laurentii in Damaso subscripsi. Ego Petrus cardinalis tituli Sanctae Susannae subscripsi.

Ego Guido cardinalis presbyter tituli S. Balbinae subscripsi.

Ego Petrus diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani subscripsi.

Ego Petrus diaconus cardinalis S. Adriani subscripsi.

Datum Pisis per manum Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, idibus septembris, indictione xu, anno dominicae incarnationis mevili, pontificatus autem domini Gelasii II Papae anno 1.

Dat. die 13 septembris anno Domini 1118, pontif. anno 1.

## VI.

Confirmatio iurium omnium et privilegiorum canonicorum regularium Lucensis Ecclesiae S. Frigdiani (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur libertates omnes a Paschali PP. concessae. — Item exemptio a quocumque gravamine. — Libertas faciendi sacras processiones quocumque tem-

(1) Ex Commentariis Constantini Caietani ad Vitam Gelasii PP. per Pandulphum Pisanum, Rer. Ital. Script. tom. iii, pag. 405.

pore. — Parochianos S. Frigdiani, nisi ob publicum crimen excommunicari non posse, nec sepeliri absque canonicorum licentia. - Solitae clausulae. - Gelasii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis, Attoni praeposito, et eius fratribus, in B. Frigdiani ecclesia regularem vitam professis, eiusque successoribus in eadem religione permansuris, in perpeluum.

Docente nos apostolo Paulo, cognoscimus, quia ubi Spiritus Domini, ibi libertas (a). Quia igitur Domini Spiritum in vobis habitare credimus, ex ipsorum operum exhibitione confidimus; libertatem vobis, quae a praedecessore nostro sanctae memoriae Paschali Papa collata est, nos auxiliante Domino confirmamus; et quae ab eo vobis per privilegii paginam concessa sunt, nos quoque praesentis decreti auctoritate concedimus, et rata atque stabilia permanere censemus: salva, sicut ab eo constitutum est, Lucani episcopi reverentia. Praeterea canonicas consuetudines observandi, vobis auctoritatem tribuimus, ad susceptae religionis augmentum. Neque ullum gravamen vobis inferri permittimus ex privilegio, quod a nobis Beati Martini canonici pro antiquis Ecclesiae suae consuetudinibus acceperunt. Regularibus enim congregationibus nihil illa praciudicant. Nulla quietem vestram processionum, aut litaniarum perturbet indictio, nisi quae ante Ascensionem Domini totius concursu civitatis publice fiunt. Parochianos vestros, nisi forte publico crimine teneantur, nullus invitis vobis excommunicare, autad poenitentiam praesumat admittere, sicut in suprafati praedecessoris nostri epistola continetur. Neque ulli capellanorum liceat sine consensu vestro, mortuos vestrae parochiae sepelire; sed vos eos infirmos, sicut consuevistis, ungatis, et mortuos praeter alicuius infestationem sepeliatis. Chrisma, Oleum infirmorum, quae vestra ex antiqua consuetudine su-

scipit Ecclesia, maioris Ecclesiae clerici,

Exordium.

Confirmantur libertates omnes a Paschali PP. concessae.

Item exemptio gravamine.

Libertas faciendi sacras processiones quocumque tempore.

Parochianos 8. Frigdiani, nisi ob publicum crimen excommunicari non posse, nec sepeliri absque canonicorum li-

(a) Corinth. 11, 3.

Solitae clausulac

Gelasii PP. et

S. R. E. cardi-

ptiones

hac vobis occasione non auferant: neque clericos vestros ordinari prohibeant, ut per Dei gratiam quiete et pacifice conversantes, professionis vestrae propositum plenius observare possitis. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Gelasius, Ecclesiae catholicae nalium subscri- episc. ss.

Signum manus meae.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Ego Lambertus, Ostinensis episcopus. Ego Deus-dedit presbyter cardinalis Sancti Laurentii in Damaso.

Ego Guido, presbyter cardinalis tituli S. Balbinae.

Ego Petrus diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Petrus, diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Amicus, subdiaconus cardinalis, et abbas Sancti Laurentii foris muros.

Datum Pisis per manus Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, vi kal. octobris, indictione xii, anno dominicae incarnationis MCXIX. pontificatus autem domini Gelasii II Papae anno 1.

Dat. die 26 septembris anno Domini 1119 (1), Gelasii PP., 1.

(1) Quod Cocquelines addit inferius num. VIII, hic et in propimo repetendum. Si enim Gelasius obiit, ut supra dictum est, IV cal. februarias anni 1119, dare nequivit privilegium vi cal. et calendis octobris quum iam diem obiisset supremum. (R. T.) | tom. 111, vol. 379. (2) Forsitan agnoscimar. (R. T.)

Bull. Rom. Vol. II.

VII.

Confirmatio monasterii S. Mamiliani, positi in Monte Christi, bonorumque omnium ad illud pertinentium (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur bona omnia ad monasterium spectantia. — Decretum perpetuae immunitatis ab omni perturbatione, molestia, etc. — Item ut abbas a solis monachis eligatur. — Alia privilegia. — Solitae clausulae. — Gelasii PP. subscriptio.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Henrico abbati monasterii Sancti Mamiliani, quod in Monte Christi situm est, tuisque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Nos qui disponente Domino ad S. Sedis servitium promotos agnoscimus (2), ut eius filios, auxilium implorantes, tueri ac protegere, prout Deus dederit, debeamus: proinde nos, dilecte in Christo fili Henrice abbas, tuis petitionibus annuentes, Beati Mamiliani in Monte Christi monasterium, cui ductore Deo presides, Apostolicae Sedis protectione munimus. Statuimus enim, ne insulam vestram nullus, neque cum bestiis, vel cum aliquo machinamento perturbet, et universa, quae in proxima xII indictione in Corsica, vel in Sardinia, in Plumbino, vel Elba, vel alibi, vestrum monasterium possidet, quieta vobis et integra conserventur: in quibus ex propriis nominibus duximus adnotanda. in Sardinia ecclesiam Sanctae Mariae de Scala, Haeliae Sancti Gregorii, et Sancti Mamiliani de Simassi cum pertinentiis earum: in Corsica monasterium Sancti Stephani de Venaco, monasterium Sanctae Mariae de Maiaia, ecclesiam Sancti Pellegrini, et ecclesiam sancti Pauli de Conca cum pertinentiis suis; quaecumque etiam in futurum, annuente Deo, iuste poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere,

(1) Ex authographo edidit Ughellius Ital. Sac.

Confirmantur bona omnia ad monasterium spectantia.

Decretum perpetuae immunitatis ab omni perturbatione, molestia, etc.

Item ut abbas a solis monachis elicatur.

minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur corum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorumque quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum; sepulturam quoque eiusdem monasterii, et cellarum eius, liberam esse decernimus, ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati Alia privilegia. sint, nullus obsistat. Decimas vero vestrarum terrarum, quas ubilibet habetis; sine ulla episcoporum, vel episcopalium ministrorum actione, quietam (1) vobis manere concedimus. Sane laicos, seu clericos saeculariter viventes, ad conversionem suscipere nullius contradictio vos inhibeat. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem monasterio iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenns et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Gelasii PP, subscriptio

Solitae clau-

Ego Gelasius Ecclesiae catholicae episcopus subscripsi.

Signum manus meae.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Datum Pisis per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis, kal. octobris, indict. xII, anno dominicae incarnationis

(1) Forsitan quietas. (R. T.)

MCXIX (1), pontificatus autem domini Gelasii secundi Papae anno 1.

Dat. die 1 octobris anno Domini 1118, pontif. anno I.

## VIII.

Prohibitio, ne professi in Ecclesia Sanctae Mariae Fontis Ebraldi recipiantur ab abbatibus aut prioribus aliorum monasteriorum (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Facti expositio. — Prohibitio jam in titulo supra notata. (в. т.)

Gelasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbatibus et prioribus monasteriorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Memores esse debetis, quod Dominus in Evangelio dicit: Quaecumque vultis ut faciant vobis homines, eadem et vos facite illis (a): audivimus siquidem, quod Facti expositio. quidam vestrum professos ecclesiae Sanctae Mariae de Fonte Ebraldi suscipiant, ubi per Domini gratiam ex longo iam tempore maxima religionis observantia custodita est: per quam nimirum benignitatem religionis et professionis vincula resolvuntur. Per Prohibitio iam praesentia igitur scripta universitati vestrae notata. praecipimus, ne deinceps professos eiusdem suscipiatis Ecclesiae; sed in loco ipso ad honorem Dei, et suarum animarum salutem professionis suae custodiant sponsionem. Datum apud Magalonam duodecimo kal. decembris (3).

Dat. die 20 novembris anno Domini 1118, pontif. anno 1.

(i) Vide supra numero antecedenti. (n. T.) (2) Érut. ex archiv. Vatic. (3) Hoc anno Magalonam venit Gelasius, unde secessit, postquam habita aliquorum dierum Pisis mora, mare iterum introivit, et portum S. Ægidii attigit: ut ait Pandulphus Pisanus, Gelasii familiaris, eiusque vitae scriptor; in eo portu fuisse Gelasium die 7 novembris huius anni constat ex privilegio ibidem dato, quo Bernardo Toletano archiepiscopos et uccessoribus, totius Hispaniae primatum confirmavit. In fine enim (fragmentum recitat Baronius in addendis et corrigendis ad annum 1118) legitur: Datum apud S. Ægidium per manum Chrysogoni etc. VII idus novembris, indict. XII, anno dominicae incarnationis MCXIX computo Pisano, quod respondet anno 1118. (a) Matth. VII, 12. (R. T.) Exordium.

An. C. 1118

## IX.

Concessio indulgentiae militantibus pro recuperatione Ecclesiae Caesar-Augustanae, vel aliquid donantibus pro eiusdem reparatione (1).

#### SUMMARIUM

Gelasius ad Caesaraugustanos scribit. -- Indulgentiam eis impertitur, qui vel periculis se obiiciunt pro Caesaraugustana Ecclesia, vel ei opibus subveniunt.

Gelasius episcopus servus servorum Dei exercitui Christianórum, civitatem Caesaraugustanam obsidenti, et omnibus catholicae fidei cultoribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Gelasius ad Caesaraugustanos scribit.

Indulgentiam

eis impertitur,

lis se obiiciunt

gustana Eccle-

sia, vel ei opibus subveniunt.

Literas devotionis vestrae inspeximus; compositioni, quam pro Caesar-Augustano electo ad Sedem Apostolicam (2) duxistis, favorem libenter accomodavimus. Eumdem ergo electum nostris, tamquam beati Petri manibus, largiente Domino, consecratum remittentes ad vos, benedictionem vobis apostolicae visitationis impendimus: aequam omnipotentis Dei misericordiam implorantes, ut per sanctorum preces et merita, opus suum ad honorem suum, et Ecclesiae suae dilatationem, vos faciat operari. Et quoniam et vos ipsos, et vequi vel pericu- stra extremis obiicere periculis decrevistis, si quis vestrum accepta de peccatis pro Caesarausuis poenitentia in expeditione hac mortuus fuerit, nos cum sanctorum meritis, et totius catholicae Ecclesiae precibus, a suorum vinculis peccatorum obsolvimus. Caeterum, qui pro eodem Domini servitio, vel laborant vel laboraverint, et qui praefatae urbis Ecclesiae, a Sarracenis et Moabitis dirutae, unde reficiatur, et clericis ibi Deo famulantibus, unde pascantur, aliquid donant, vel donaverint, secundum laborum suorum et beneficiorum

> (1) Edidit Baronius anno 1118. (2) Lege direxistis.

suorum, Ecclesiae impensorum, quantitatem, ad episcoporum arbitrium, in quorum parochiis degunt, poenitentiarum suarum remissionem et indulgentiam consequantur.

Data Alesti, quarto idus decembris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 10 decembris 'anno Domini 1118. pontif. anno r.

## X.

Confirmatio bonorum omnium, privilegiorum ac immunitatum monasterii Cluniacensis, cuius abbati dalmaticae et sandaliorum usus conceditur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia Cluniacensi monasterio confirmantur, nec non omnes abbatiae. - Dalmaticae et sandaliorum usus praeterea conceditur abbati. — Omnes libertates denique illi eiusque successoribus confirmantur. - Observantia decreti huius. - Gelasii PP. subscriptio.

Gelasius episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo fratri Petro Cluniacensi abbati. eiusque successoribus regulariter substituen. dis, in perpetuum.

Ignem semper in altari ardere (a), legale praeceptum est: Quem sacerdos. qui patri iure successerat, sopposita lignorum strue, ne deficeret, enutriret. Hoc iam diu in cordibus nostris sacerdos verus aeterni Patris filius conservavit: quia et priusquam te in abbatis officium, et me in pontificatus ministerium provexisset, corda nostra dilectionis igne succendit, et charitatem in nobis mutuam custodivit, et post susceptas ordinationes

(1) Edidit Marrier Bibliotheca Cluniac. pag. 1829 (a) Levit. vi, 12. (R. T.)

Exordium.

Bona omnia Cluniacensi momantur, nec non omnes abbatiae.

amplificavit. Unde nos in his, quae pro Cluniacensis monasterii salute et quiete postulas, dulcedini tuae abnuere, indignum duximus: ipsa etiam eiusdem loci veneranda religio, et praedecessorum tuorum vita venerabilis, nos ad haec efficienda compellunt. Pro tua igitur et fratrum nasterio confir- tuorum petitione, universa, quae praedecessor tuus felicis memoriae Hugo abbas in die obitus sui ita quiete atque pacifice possidebat, ut nullum inde canonicum iudicium recusaret, tibi, et Cluniacensi monasterio imposterum quiete atque pacifice habenda et possidenda statuimus. Illam etiam a vobis calumniam Apostolicae Sedis patrocinio removemus, qua episcopi pro controversiis, quae inter vos et ipsos frequenter emergunt, innocentes homines parochiarum vestrarum, et altercationum expertes, interdictis suis vehementer affligunt. Sane et abbatias, quas praedecessores nostri Apostolicae Sedis Pontifices praedecessoribus tuis deliberatione provida per sua privilegia commiserunt, nos quoque strenuitati tuae, ac successoribus tuis in eadem religionis observantia, et dilectione Sedis Apostolicae permansuris, ordinandas committimus, ut per industriam vestram religionis status in eis, auxiliante Domino, conservetur: videlicet, in episcopatu Lemovicensi abbatiam S. Martialis: in Engolismensi abbatiam S. Eparchi: in Sanctonensi abbatiam S. Ioannis de Angeriaco: in civitate Pictavensi abbatiam, quae dicitur Monasterium Novum: in episcopatu Tolosano abbatiam Lesatensem: in Caturcensi abbatiam Moysiacensem, et Figiacensem: in Nemausensi abbatiam S. Egidii: in pago Arvernensi, abbatiam Maudiacensem, Tiernensem et Menatensem: respondet anno 1119. (R. T.)

in episcopatu Augustodunensi abbatiam Vizeliacensem: in civitate Antissiodorensi abbatiam S. Germani: in episcopatu Cameracensi abbatiam Unicurtis: in Rothomagensi abbatiam, quae dicitur Pontesia: in Tarvannensi abbatiam S. Bertini et S. Wlmari: in Italia abbatiam S. Benedicti supra Padum. Ea vero, quae temporibus nostris per vestram vel fratrum vestrorum solicitudinem legitime acquisita sunt, quieta vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Praeterea super illum dalmaticae, sive sandaliorum usus praeterea usum, quem personae tuae praedecessor bati. noster sanctae memoriae Paschalis Papa nostra potissimum intercessione concessit, hoc tibi singulariter amplioris dilectionis speculum indulgemus, ut quotiens missas solemnes, vel in populo celebraveris, usu eorumdem insignium potiaris. Ad haec, quicquid libertatis, quicquid tuitionis a praedecessoribus nostris concessum est, nos quoque vobis vestrisque successoribus praesentis decreti pagina roboramus. Si quis igitur, decreti huius Observantia detenore cognito, temere, quod absit, contraire tentaverit, apostolicae indignationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Dalmaticae et sandaliorum conceditur ab-

Omnes libertates denique illi eiusque successoribus confir-

creti huius.

scriptio.

Ego Gelasius Ecclesiae catholicae epi- Gelasii PP. subscopus ss.

Signum manus meæ.

DEUS IN LOCO SANCTO SUO.

Datum Avinioni per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardin. xvII kal. ian., indict. x11, dominicae incarn., anno MCXIX, pontificatus autem domni Gelasii secundi Papae anno 1.

Dat. die 16 decembris anno Domini 1119 (1), pontif. anno 1.

(1) Anno, ut supra, 1118, qui, computo Pisano,

# CALLISTUS II

## PAPA CLXII

Anno aerae Christi comm. MCXIX.

Tuido, Willelmi Magni Burgundiae comitis filius, antea Viennensis archiepiscopus, S. R. E. cardinalis, et Paschalis II per Gallias legatus apostolicus, electus est in Romanum Pontificem die prima februarii anni 1119, ac post dies octo Viennae consecratus. Sedit in pontificatu annos v, mens. x, dies xII (1), imperantibus in Oriente Calo Ioanne, in Occidente Henrico IV impp. Fecit ordinationem per mensem decembrem; diaconos, presbyteros et episcopos plurimos creavit, quos per diversa loca distribuit (2). Obiit die 13 decembris anno 1124, et sepultus est Laterani iuxta dominum Paschalem (3). Vacavit Sedes dies vii (4).

T.

Monasterii Trenorciensis bona omnia confirmantur, et cum caeteris privilegiis monachis abbatem de gremio eligendi conceditur facultas (5).

## SUMMARIUM

Exordium. — Bona quae monasterio confirmantur. - Decretum immunitatis ab omni vi vel molestia. - Ecclesia S. Valeriani ab omni spirituali et temporali episcopi iure libera declaratur. - Abbas a monachis eligendus, et a Romano Pontifice vel eius legato consecrandus. — Calixti PP. subscriptio.

(1) Sic legitur in quarto et sexto ex Codicibus, Criticae Baronianae praepositis, exclusa tamen obitus die, quam includunt Martinus Polonus et auctor Magni Chronici Belgici, Callisto tribuentes ultra annos v et menses x, dies xIII. (2) Exscripsit Baronius ex quodam Vaticano Codice. (3) Inquit Pandulphus Pisanus in vita Callisti. (4) Inclusa obitus Callisti die. (5) Ex authographo edidit Chiffletius, Historia Trenorc.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Franconi Trenorciensi abbati. eiusque successoribus regulariter promovendis. in perpetuum.

Iustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accommodare nos convenit, qui, licet indigni, iustitiae praecones, in excelsa apostolorum Petri et Pauli specula positi Domino disponente conspicimur. Idcirco petitionibus tuis clementius annuentes, Trenorciensi coenobio, cui Deo auctore praesides, ad exemplar praedecessoris nostri sanctae memoriae Paschalis Papae, praesidium apostolicae protectionis impendimus: et loca illa, quae vel antecessorum tuorum. vel tuae strenuitatis industria aut rationabiliter adquisivit, aut legitime recuperavit, vel antiquorum principum seu episcoporum liberalitate eidem coenobio concessa sunt, praesentis decreti pagina vobis vestrisque successoribus confirmamus. In episcopatu videlicet Claremon- Bona quae motensi monasterium Sancti Porciani, cum nasterio confirecclesiis de Besson, de Quintiniaco, de Polines, de Celsiaco, de Travallio, de Fellinia, de Monte Aureo, de Sustris, de Charel, de Liriniaco, de Martiliaco, de Monfanc, de Boiaco, de Barbariaco, de Vernei, de Villena, de Lupiaco, de Paredo, de Brialis, de Vetinnas, de Voroz, de Sancto Lupo: ecclesias de Besiaco, de Nuilliaco, de Capelz, de Branciaco, de Floriaco, cum cappella de Cavarocca: ecclesiam de Salviliis de Libiaco: ecclesiam Sancti Nicolai, et ecclesiam de Vernolio: in Cabillonensi, Pristiacum, Aguliacum, ecclesiam de Baldreas, ecclesiam Sancti Andreæ, Lambras, Manciacum, ecclesiam de villa Ginniaco, de Ver, ecclesiam Sancti Andreæ de Bulgiaco. Vassiacum, Briennam, Iuveniacum, ecclesiam Sancti Iacobi de Grassiaco, Sancti Benigni, ecclesiam de Cabrosio, ecclesiam de Cavannis, Bisiacum, ecclesiam Sanctae Mariae de Soliniaco, Sancti Martini de Butella, ecclesiam Sancti Andreæ, quae vulgo vocatur Pannos, ecclesiam de

Exordium

An. C. 1119

Monte Raculfo, ecclesiam de Sasiriaco, ecclesiam de Peroaiaco, capellam de costro Corgenon, ecclesiam Sancti Lidii. quae vulgo vocatur Olivae, Lovincum, Silviniacum: in Marticonensi, Ulchisiriacum, Villare, Plotos, Belniacum, ecclesiam de Lidonziacum, cellam Sancti Romani, Sancti Mauricii, Sancti Symphoriani, Sanctae Mariae de Cappella Reverias, Sancti Petri de Romaniscas, ecclesiam de Aziaco, de Fisiano, Sancti Iuliani de Lonciaco, Sancti Vitalis de Lenna: in Bituricensi, ecclesiam de Sociaco: in Augustudemensi, ecclesiam de Pariniaco cum cappella, ecclesiam de Petraficta, cum cappella Sancti Iusti: in Namnetensi, monasterium Sancti Philiberti, ecclesiam de Machicol, Sancti Martini de Paciaco, Sancti Liminii, ecclesiam de Limoziveria, Sancti Columbani, ecclesias de Carcoiaco, ecclesias de Mores, mansiones de Legiaco, de Tolvei, ecclesias de Monasteriis: in Pictavensi, Herum insulam, ecclesias de Bello-Videre, cum cimiterio, cellam Sanctae Mariae Lauduni, ecclesiam Sancti Nicolai, Sancti Petri, ecclesias de Basilicis Sanctae Crucis, ecclesias de Berniziaco, de Aziaco, Maciacum, Taziacum, ecclesiam de Madernas, ecclesias de Bernazai. de Monte Sancti Leodegarii, de Estivalibus: in Turonensi, Pontiacum, Verniolum, Corcoriacum: in Andegavensi, cellam Cunaldi cum appenditiis, ecclesias de Doadi Castri, Sancti Dionysii, Sancti Petri, Sancti Iohannis, Sancti Leodegarii, ecclesiam Sancti Laurentii, villam Landrum, Terentiacum, ecclesias de Varinas, Sanctae Mariae de Taenays cum cappella: in Genevensi, ecclesiam de Perois: in Anciensi, monasterium Sancti Philiberti, ecclesiam Sancti Petri de Salitas, Sancti Felicis de Landons, Sanctae Mariae de Pratalias, Sancti Martini Cocornensis, cappellam Sancti Philiberti, Sancti Cyriaci, Sancti Mauricii Amblavensis, Sancti Vincentii, cappellam in castro Syroi, Sanctae Mariae de Bosac, cappellam de castro Rocos, Sancti Iuliani, Caspiniaci, quoque in eodem monasterio publicas

cappellam de castro Mercolio, ecclesiam Sancti Quinti: in Diensi, ecclesiam de castro Grainan, Sancti Romani, ecclesiam de Torrites: in Tricastrinensi, ecclesiam de Valle Nimphis, Sancti Martini, Sanctae Mariae, Sancti Petri, Sancti Romani, cappellam Sancti Michaelis de Gaba, ecclesiam de Eleemosyna Sanctae Mariae de Grainan: in Aurasicensi, ecclesiam de Dosera, Sanctae Mariae, Sancti Benedicti, Sancti Christophori, Sancti Saturnini. In Vasionensi, ecclesiam Sancti Germani, Sancti Petri de Falco, Sanctae Mariae de Purpureas: in Viennensi, cellam Sanctae Agnetis de Mota, Sancti Martini de Aziaco cum cimiterio, Sancti Verani de Rivas, ecclesiam de Fai, Sancti Iohannis de Castro Miron, ecclesiam de Villanova, cappellam Sancti Michaelis de Albon, ecclesiam Sancti Saturnini cum parochia, cellam Sancti Philiberti de Minniaco, ecclesiam Sancti Romani, Sancti Andreæ, ecclesiam Sancti Ferreoli: in episcopatu Bisuntino, Sancti Cornelli, Sancti Desiderii, ecclesiam de Arzon. Quaecumque praeterea in futurum, largiente Deo, iuste poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad haec adiicimus, ut idem locus, in quo beati Valeriani martyris, et sancti Philiberti confessoris corpora requiescunt, ab omni iugo saecularis potestatis liber in perpetuum conservetur. Nec episcopo liceat cuiuscumque dioecesis eumdem locum, excommunicationis, vel absolutionis, vel cuiuslibet dispositionis occasionibus perturbare: aut cruces, seu quaslibet exactiones novas burgo et caeteris monasterii possessionibus irrogare. Missas

Decretum immunitatis ab omni vivel mo-

Ecclesia S. Valeriani ab omni spirituali et temporali episcopi iure libera declaratur.

Abbas a mona-

chis eligendus,

et a Romano

Pontifice vel

eius legato consecrandus. 295

celebrari, vel stationem ab episcopo, praeter abbatis et fratrum voluntatem fieri. prohibemus. Caetera etiam, quae per reverendae memoriae Iohannis, et praedicti domini Paschalis II Pontificum privilegium Trenorciensi monasterio confirmata sunt, confirmamus. Praeterea, pro reverentia beatae Mariae semper Virginis, cuius nomine locus vester insignis est, in Annunciatione Domini Salvatoris nostri, hymnum angelicum inter missarum solemnia, abbati vel fratribus pronunciare concedimus. Obeunte te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullius ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint, ab Apostolicae Sedis episcopo, vel eius legato, propter difficultatem itineris, consecrandum. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire templaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Calixti PP. subscriptio. Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

In symbolo:

# FIRMAMENTUM EST DOMINUS TIMENTIBUS EUM.

Datum apud Celsinlaniam, per manum Chrysogoni, S. R. E. diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, vi idus maii, indictio-

ne xII, dom. incarnationis anno MCXX (4), pontificatus autem domni Calixti secundi Papae anno 1.

Dat. die 10 maii anno Domini 1119, pontif. anno 1.

## H.

Canonici S. Stephani et S. Ioannis Bisuntinae civitatis a iuramentis per eos factis liberi et soluti declarantur (2).

## SUMMARIUM

Series facti. — Canonici utriusque Ecclesiae a iuramentis soluti a Lugdunensi archiepiscopo. — Huiusmodi absolutionem Pontifex confirmat, iuramentaque irrita omnino declarat. — Bona denique utrique Ecclesiae confirmat. — Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bisuntinae Ecclesiae S. Ioannis Evangelistae canonicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter vestram, et B. Stephani ecclesiam quaedam possessionum unitas per confratrem nostrum Humbaldum Lugdunensem archiepiscopum facta est, quae grave admodum iuferre videbatur utrique Ecclesiae detrimentum: nec omnino sine animarum periculo, quae inde facta fuerant, iuramenta poterant conservari. Quae supradictus frater noster, una cum archiepiscopo vestro Anserico diligenter nostra etiam commonitione perspiciens, utriusque partis iuramenta, ex reservata

(1) Dionysiano quidem computo: Calixtus enim II electus et consecratus mense februarii anni 1119 aerae communis, mense maio anni 1120, ab anno pontificatus sui primo iam excesserat, ne illud advertamus, annum 1120 aerae eiusdem, indictione tertiadecima, non duodecima fuisse enumeratum. Verum enim vero, qua ratione bullae, sive privilegia a Chiffletio relata, tantummodo in recepta ab aliis [numeratione differant, nescimus omnino; putamus tamen argui hinc satis non posse horum monumentorum suspicionem; nihil enim habent, quod methodum illius aevi propriam non sapiat, unum hoc si excipias. (2) Ex Chiffletii Historia

Series facti.

Canonici utriusque Ecclesiae a iuramentis soluti a Lugdunensi archiepiscopo.

Huiusmodi absolutionem Pontifex confirmat, iuramentaque irrita omnino declarat.

Bona denique utrique Ecclesiae confirmat.

Solitae clausulae.

Calixti PP. subscriptio.

et potestate, prorsus absolvit. Et nos itaque absolutionem ipsam utrique Ecclesiae necessariam providentes, praesentis decreti pagina confirmamus, et ratam in perpetuum manere decernimus: auctoritate Sedis Apostolicae statuentes, et omnimodis praecipientes, ut neque vos Sancti Stephani canonicos, neque ipsi, aut quaelibet persona, vos deinceps super iuramento illo praesumat impetere. Nulli etiam omnino hominum liceat, sibi honores vestros, praedia et possessiones, et quaecumque iuris Ecclesiae vestrae sunt, pro illius unitatis vinculo vendicare, aut ea ulterius commiscere; sed omnia vobis vestrisque successoribus ita semper quieta et integra conserventur, sicut a tempore bonae memoriae Salinensis Hugonis, Bisuntini archiepiscopi, usque ad tempora fratris Hugonis archiepiscopi, qui in Ierosolymitana peregrinatione ad Dominum migravit, conservata noscuntur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

sibi et eidem archiepiscopo vestro licentia

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae episcopus, confirmo et subscribo.

Datum apud Magelonam, per manum Chrysogoni S. R. E. diac. cardinalis, ac bibliothecarii, 11 kal. iulii, indict. XII, dominicae incarnationis anno MCXX (1), pontificatus autem domini Callisti II Papae anno 1.

Dat. die 30 iunii anno Domini 1119, pontif. anno 1.

(4) Ut pontificatus annus cum reliquis concordet, pro 1120 legendum est 1119. (a. r.)

III.

Cella Sanctae Mariae de Gordiano Ananiensi monasterio adiudicatur adversus Arelatensem archiepiscopum et monachos Casae Dei (1).

#### SUMMARIUM

Series controversiae. — Haec fuit a Paschali PP. cognita et examinata. — Cella monachis Ananiensibus adiudicata. — A monachis Casae Dei appellatum ad Calixtum PP. - Ab eque eisdem silentium super huiusmodi controversia impositum. — Hinc reclamatum ab archiepiscopo Arelatansi: propositumque a Calixto iudicium apud Montempessulanum. — Dataque favore archiepiscopi sententia, decretum, ut utraque pars Tolosam ad Concilium conveniret. — Rationes ibidem allatae coram Patribus, ab iisdem separatim cognitae. — Cella Ananiensibus monachis adiudicata de communi consensu. - Iluiusmodi sententia a Pontifice confirmatur; — Caeteraque bona ad monasterium Ananiense spectantia eidem roborantur. — Solitae clausulae. — Calixti PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones, et caeterorum episcoporum et abbatum, qui concilio interfuerunt.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Poncio Anianensis monasterii abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Super cella S. M. de Gordiano iamdiu apud Sedem Apostolicam facta quaestio invenitur. Siquidem Domini nostri sanctae memoriae Paschalis Papae temporibus, et vos vestro, et monachi Casae Dei suo eam vendicare monasterio saepius tentaverunt. Post multas autem querimonias, cum praedictus Dominus allegationes vestras diligentius constituto tempore audivisset, veritate tandem sagaciter indagata, cellam ipsam monasterio vestro adiudicavit, et in quaestione illa monachis Casae Dei perpetui silentii taciturnitatem indixit, sicut in diffinitionis eius scripto plenius continetur. Caeterum fratres illi, etsi ex tunc toto eiusdem Domini

(1) Ex Concilio Tolosano a Calixto II PP. celebrato, anno 1119.

Series contro-

Hacc fuit a Paschali PP. cognita et examinata.

Cella monachis Ananiensibus adjudicata. CALIXTUS II PP.

A monachis Casac Dei appellatum ad Calixtum PP

Ab eoque eisdem silentium super huiusmodi controversia impositum.

Hinc reclamatum ab archiepiscopo Arelatensi: propositumque a Calixto indicium apud Montepessulanum.

Dataque favore archiepiscopi sententia, decretum, ut utrasam ad Concilium conveniret.

Rationes ibidem allatae coram Patribus, ab iisdem separatim cognitae.

tempore quievisse visi sunt, ante nos tamen apud Clarum-Montem eamdem querimoniam renovarunt, asserentes, se in iudicio praegravatos, eo quod ipsorum iustitia non ad plenum fuit inquisita. Nos, ut nulla eis adversus Apostolicam Sedem clamoris relinqueretur occasio, eorum scripta et rationes perscrutati sumus: et nihil roboris, nihil in eis momenti reperientes, fratribus ipsis desistere ab hac deinceps inquietatione praecepimus.

Hoc frater noster Ato Arelatensis archiepiscopus audiens, et ipse clamare coepit, dicens: Arelatensem Ecclesiam iniuste suis possessionibus spoliatam, quoniam praedicta cella de Gordanicis cum rebus suis ad ius Arelatensis Ecclesiae pertinebat, et per eam monachi Casae Dei locum illum sub censu annuo detinuerant. Cumque id frequentius inculcaret, ne aliquam ei videremur inferre iniuriam, diem agendae causae apud Montempessulanum statuimus, ubi pars utraque conveniens, suas protulit rationes. Quibus sufficienter inspectis, ex fratrum nostrorum sententia iudicatum est, archiepiscopum debere super eadem Ecclesia revestiri, si Arelatensem Ecclesiam locum illum ante Domini nostri iudicium possedisse, idoneis testibus comprobaret. Iudicio itaque adimpleto, mox ei restituta est possessio, salvo nimirum Anianensis que pars Tolo- monasterii iure, si quod esset. Tunc etiam terminus constitutus est, in quo de proprietatis iure apud Tolosam in utriusque partis praesentia tractaretur. In ipso ergo concilio quaestio mota est. Et quidem Anianenses monachi cellam illam per Lodoici imperatoris, Caroli Magni imperatoris filii et filii eius Caroli regis, scripta et largitiones, Anianensi monasterio vendicabant. Archiepiscopus vero, se Lodoici, filii Bosonis regis Viennae, chirographo tuebatur. Causa itaque aliquandiu coram omnibus ventilata, nos fratribus nostris Cononi Praenestino, et Lamberto Ostiensi, episcopis et cardinalibus, Besoni (1) Sanctae

(1) Lege Bosoni. (R. T.)

Bull. Rom. Vol. II.

Anastasiae, Deus-dedit Sancti Laurentii in Damaso, et Iohannis Sancti Chrysogoni, presbyteris: et diaconibus, Petro Sanctorum Cosmae et Damiani, Gregorio Sancti Angeli, et Chrysogono Sancti Nicolai de Carcere: et archiepiscopis Oldegario Tarraconensi, et Bernardo Auxiensi, et item episcopis Raimundo Barbastrensi, Guidoni Lascurrensi, Galtero Magalonensi, et Goloni Leonensi, et abbatibus Arduino Sancti Savini, et Amico Sancti Laurentii foras muros, praecepimus, ut in partes secederent, et controversiam ipsam iudicio canonico definirent. Egressi de concilio fratres inter se diutius contulerunt. Novissime discussis utrimque rationibus, et chartarum monumentis saepius revolutis, huiusmodi sententiam in concilii audientia ediderunt: donationis scripta, quae Arelatensi Ecclesiae a praedicto rege Ludovico Bosonis filio, post Ludovici imperatoris, Magni Caroli filii, et filii eius Caroli regis confirmationes, de cella de Gordanicis collata sunt, robur nullum obtinere; quod enim Deo semel oblatum fuerat ab aliis, ulterius aliis non potuit erogari. Hoc etiam ex abundanti additum est, ut Ananienses monachi trium idoneorum testium assertione probarent, Anianense monasterium cellam de Gordanicis per triginta annorum spatium sine interruptione legitima possedisse, antequam eam monachi Casae Dei, per quos Arelatensis Ecclesia in possessionem intraverat, obtinerent. Et sic locus idem in iure deinceps ac possessione Anianensis monasterii permaneret.

Hanc profecto sententiam toti concilio placere, a fratribus nostris archiepiscopis, episcopis, abbatibus, acclamatum est. Confestim Anianenses in medium tres senes monachos protulerunt, qui tactis sacrosanctis Evangeliis firmaverunt, Anianenses monachos cellam de Gordanicis per triginta annorum spatium sine interruptione legitima possedisse, antequam eam Casae Dei monachi obtinerent.

Cella Ananiensibus monachis adiudicata de communi conHuiusmodi sententia a

Prolatam igitur a fratribus supra no-Pontifice confir- minatis de iam saepe dicta cella sententiam, et totius assensu concilii approbatam, nos auctore Deo assertionis nostrae munimine confirmamus: et Anianensi monasterio super ea in posterum inferri calumnias, auctoritate Sedis Apostolicae penitus prohibemus.

Cacteraque bona ad monasterium Ananiense spectanrantur.

Solitae clausulae.

Quaecumque praeterea Anianense monasterium per authentica praedecessorum tia eidem robo- nostrorum Iohannis, Nicolai, Alexandri, Urbani, Paschalis Pontificum Romanorum, privilegia possidet, tibi tuisque successoribus in perpetuum confirmamus. Idem enim locus specialiter sub beati Petri iure ac protectione consistit.

> Praedictam cellam de Gordanicis Arelatensis archiepiscopus in manu nostra, per virgam quam gestabat, in conspectu totius concilii refutavit (1). Nos vero eam tibi, fili in Christo carissime Ponti, et per te Anianensi monasterio, per eamdem virgam protinus restituentes, tam Arelatensi Ecclesiae, quam et monasterio Casae Dei, perpetuum super eadem cella silentium sub anathematis obligatione indiximus; et instrumenta chartarum ab archiepiscopo et monachis Casae Dei vobis reddi praecipimus: ne illorum occasione aliquis denuo querimoniae scrupulus oriatur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

> Cunctis autem eidem loco sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum ludicem

(1) Forsitan recusavit. (R. T.) praemia aeternae pacis inveniant. Amen. amen, amen.

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae episc. Ego Cono Praenestinus episcopus.

Oldegarius Tarraconensis Ecclesiae dispensator, S. Raimundi Barbastrensis episcopi (1).

Ego archiepiscopus Bernardus Auscien-

Ego Lambertus Ostiensis episcopus. Richardus Narbonensis archiepiscopus.

Ego Petrus cardinalis Sanctorum Cosmae concilio interet Damiani.

Ego Boso, tituli Sanctae Anastasiae presbyter cardinalis.

Ego Ato Arelatensis episcopus.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli.

Ego Deus-dedit, tituli Sancti Laurentii in Damaso presbyter cardinalis.

Ego Fulco Aquensis archiepiscopus, ss. Ego Gualterius Magalonensis episcopus. Ego Iohannes, presbyter cardinalis tituli Sancti Chrysogoni, huic iudicio interfui, et subscripsi.

Ego Amicus abbas Sancti Laurentii foris muros.

Ego Arduinus abbas Sancti Savini.

Datum Telosae (2) per manum Chrysogoni S. R. E. cardinalis ac bibliothecarii, idibus iulii, indictione xII, dominicae incarnationis anno mexix, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno 1.

Dat. die 15 iulii anno Domini 1119, pontif. anno 1.

#### IV.

Vindocinense monasterium, cui privilegia omnia, et praecipue totale dominium in Ecclesia S. Priscae confirmantur, soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur (3).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Vindocinense a Goffrido Andegaven. comite constructum, sub Apostolicae Sedis defensione recipitur;

(1) Lege episcopus. (2) Lege Tolosae. (R. T.) (3) Ex notis Sirmondi ad Goffridum.

Calixti PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones, et caeterorum eniscoporum et abbatum, qui fuerunt.

liberumque ab omni alia subjectione declaratur. — Confirmatur eidem Ecclesia S. Priscae; — In qua nec eiusdem Sedis legatus ius aliquod exercere posse declaratur. — Census annuus ab eodem monasterio Lateranensi palatio persolvendus. -Solitae clausulae confirmantes praesens privilegium. — Callisti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Goffrido Vindocinensis monasterii abbati. eiusque successoribus regulariter substituen. dis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium Vindocinense a

Goffrido Andegaven. comite constructum, sub Apostolicae Sedis defen-

Liberumque ab omni alia subie-

Cum universis Ecclesiae sanctae filiis Apostolicae Sedis auctoritate ac benevolentia debitores existimamus (1); illis tamen locis, atque personis, quae specialius atque familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, propensiori nos convenit caritatis studio imminere. Quamobrem, carissime in Christo fili Goffride abbas, tuis petitionibus non immerito annuendum censuimus: ut Vindocinense monasterium, cui Deo auctore praesides; quod videlicet ab insis fundatoribus Goffrido Andegavensi comite, et Agnete Pictavensi comitissa, Sedi sione recipitur; Apostolicae oblatum est, ad praedecessorum nostrorum sanctae memoriae Alexandri, Urbani, Paschalis, Romanorum Pontificum exemplar, Apostolicae Sedis privilegio muniremus. Sicut ergo iidem fundatores devoverunt, et in eorum chirographo continetur, sub Apostolicae Sedis defensione ac romana libertate, ab omni conditione aliarum personarum absolutum semper et liberum idem monasterium permanere sancimus. Ita videlicet, ut inter ctione declara- Romanum Pontificem, et te tuosque successores, nulla cuiuscumque dignitatis vel ordinis persona sit, media habeatur. Nec ipse Vindocinensis abbas ad concilium ire, ubi Papae persona non aderit, ullatenus cogatur. Porro ecclesiam B. Priscae, in monte Aventino sitam, cum universis pertinentiis suis, praedicti domini nostri Alexandri Papae concessione praedecessores tui longo tempore possedisse noscuntur, tibi tuisque successoribus cum omni di-

(1) Lege existamus.

gnitate, quae ad eamdem Ecclesiam perti- Confirmatur einet, confirmamus: Sancti Spiritus iudicio Priscae; decernentes, ut nulla deinceps ecclesiastica saecularisve persona, praedictam B. Priscae ecclesiam, seu Ecclesiae dignitatem, tibi tuisque successoribus qualibet astutia vel occasione auferre praesumat. Quod si forte contigerit, Romanae legatum In quanec eius-Ecclesiae praedictum Vindocinense monasterium visitare, caritative ibi suscipiatur, exercere posse et ei iuxta loci possibilitatem diligenter, quae corpori fuerint necessaria, ministrentur. Porro legatus ipse in eodem loco nihil per se disponere vel corrigere audeat, neque occasione legationis rectorem loci vel fratres molestare praesumat. Sed si quid forte corrigendum cognoverit, Papae notificare licebit. Si quis antem adversus locum illum pro aliquibus rebus causari voluerit, nullatenus abbas vel fratres ei respondeant, antequam Romanum Pontificem consulant: quia quod sine nostro vel successorum nostrorum iudicio distractum vel diffinitum fuerit, irritum erit. Sane ad indicium perceptae Census annuus huius a Romana Ecclesia libertatis, duodecim solidos monetae vestrae patriae quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Calintus, catholicae Ecclesiae Callisti PP. subepiscopus, ss.

dem Ecclesia S.

dem Sedis legatus ius aliquod declaratur.

ab eodem monasterio Lateranensi palatio persolvendus.

Solitae clausulae confirmantes praesens privilegium.

Datum Parisiis per manum Chrysogoui S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, viii idus octobris, indict. xiii, dominicae incarnationis anno mcxix, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno 1 (4).

Dat. die 8 octobris anno Domini 1119, pontif. anno 1.

## V.

Confirmatio capitulorum, a monachis Cisterciensibus factorum, ad observantiam regulae S. Benedicti (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur capitula. — Illud praecipue confirmatur ne quis abbas monachos Cistercienses sine regulari commendatione excipiat. — Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, carissimis in Christo filiis Stephano venerabili Cisterciensis monasterii abbati, et eius fratribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Confirmantur

capitula

Ad hoc in Apostolicae Sedis regimen, Domino disponente, promoti conspicimur, ut ipso praestante religionem augere, et quae recta, atque ad salutem animarum statuta sunt, nostri debeamus auctoritate officii stabilire. Idcirco, filii in Christo carissimi, petitioni vestrae caritate debita impertimur assensum, et religioni vestrae paterno congratulantes affectu, Dei operi, quod coepistis, manum nostrae confirmationis apponimus. Siquidem consensu et deliberatione communi abbatum et fratrum monasteriorum vestrorum, et episcoporum, in quorum parochiis eadem monasteria continentur, quaedam de observatione regulae beati Benedicti, et de aliis nonnullis,

(1) Hoc privilegium interpolationis et subreptionis accusatur a Launoio, Inquis. Vindoc. cap. 28. Sed auctoris huius ingenium acre et ad infirmandas pontificias concessiones intentum cui non notum? Nescimus an illi posthabenda sit Mabillonii auctoritas quamvis in causa propria scribentis. (2) Ex Baronii Annal. ad annum 1119.

quae ordini vestro et loco necessaria videbantur, capitula statuistis: quae nimirum ad maiorem monasterii quietem, et religionis observantiam, auctoritate Sedis Apostolicae petitis confirmari. Nos ergo vestro in Domino profectui congaudentes, capitula illa et constitutiones auctoritate apostolica confirmamus, et omnia in perpetuum rata permanere decernimus. Illud nominatim omnimodo prohibentes, ne abbatum aliquis monachos vestros sine regulari commendatione suscipiat. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona nostrae confirmationi, et constitutioni vestrae temeritate aliqua obviare praesumpserit, tamquam religionis et quietis monasticae perturbatrix, auctoritate beatorum Petri et Pauli, et nostra, donec satisfaciat, excommunicationis gladio feriatur. Qui vero conservator extiterit, omnipotentis Dei et apostolorum eius benedictionem et gratiam consequatur. Interdicimus autem, ne quis conversos laicos professos vestros ad habitandum suscipiat.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus confirmavi et subscripsi.

Datum Sodoloci per manum Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, decimo kalendas ianuarii, indictione xII, incarnationis dominicae millesimo centesimo decimonono, pontificatus autem domini Calixti secundi Papae, anno primo.

Dat. die 23 decembris anno Domini 1119, anno 1.

## VI.

Confirmatio bonorum omnium, consuetudinum et iurium Trenorciensis monasterii (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia Trenorciensibus monachis confirmantur. — Decretum omnimodae libertatis a cuiuscumque personae

(1) Ex Chiffletii Historia Trenorciensi. — D. Cocquelines putat legendum esse: Ecclesiae S. Ioannis Evangelistae Bisuntinae.

Illud praecipue confirmatur ne quis abbas monachos Cistercienses sine regulari commendatione excipiat.

Solitae clausulae.

Calixti PP. subscriptio.

An. C. 1120

molestia. — Confirmantur quoque consuetudines Ecclesiae S. Stephani favore eorumdem monachorum. - Aliae decimae seu consuetudines et iura approbantur. — Solitae clausulae. — Callisti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Bisuntinae Ecclesiae Sancti Ioannis Evangelistae, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Exordium.

Bona omnia Trenorciensibus monachis confirmantur.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Quamobrem, charissimi in Christo filii, petitioni vestrae clementer annuimus, et tam vos quam vestra omnia protectione Sedis Apostolicae munientes, quae in praesentiarum legitime possidere debere videmini, vobis vestrisque successoribus in perpetuum confirmamus; videlicet domos vestras, quae sunt infra exterius claustrum, ecclesiam Sancti Iohannis Baptistae iuxta Nigram portam cum decimis et appenditiis suis: claustrum, sub curias episcopi situm: tertiam partem Bisuntinae monetae; itaut nemo de terra S. Iohannis eam alibi transferre, vel ipsius monetae examina facienda, inferius a cappella Sancti Quintini transmutare praesumat: molendina de Batent, molendinum in Ripa, et aliud in Curvata, quod ab Hugone fratre nostro felicis memoriae Bisuntino archiepiscopo, et mansum in Alfo, et modium vini in Maiorra villa pro anniversario eius collatum est: ecclesiam Sancti Petri infra urbem, ex domo Hugonis archiepiscopi de Montefalconis: ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae, ad thesaurum vestrum pertinentem: archidiaconatum unum de Voga, ex dono praedicti Hugonis: potestatem Poliaci, et in eadem villa ecclesiam Sancti Albini cum omnibus appendiciis suis: villam Sancti Viti cum ecclesia et appendiciis: in Marciano ecclesiam Sancti Martini cum decimis et appendiciis, mansos quinque, et villam Saliniaci cum ecclesia et omnibus appenditiis, villam Cussiacum, cum villa Romanella, et cum ecclesia et appendiciis, ecclesiam Sancti Mauritii in Gradico cum decimis et appendiciis suis: in villa Avmestez, in Bruciaco et Averniaco guidquid collatum est pro Lentaldo comite: in Salinis ecclesiam Sancti Mauricii cum decimis et appendiciis suis, et medietatem ecclesiae Sanctae Mariae, et cappellam Sancti Petri: in eadem villa caldariam unam et dimidiam ad sal conficiendum: in villa Pontiliaco ecclesiam Sancti Mauricii cum decimis et appendiciis suis: in villa Cuiniaco ecclesiam Sancti Valerii cum decimis et pertinentiis suis, quae ad thesaurum vestrum respiravit: capellam S. Genulfi cum appendiciis suis de villa Taloniaco: ecclesiam de Sancei cum appendiciis suis: ecclesiam S. Benigni de Pont cum appendiciis suis: ecclesias de Donna-Maria, de Ansengens, de Malengis, de Lavens, de Lavenchez, de Sarmagis, de Tarva, de Cavamiey et de Vincella cum appendiciis earum: alodium Stephani de Montmerel, in quo ecclesia de Loya Nova sita est. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Porro thesaurum vestrae Ecclesiae, nisi forte pro redemptione captivorum, vel famis necessitate, aut emptione terrarum, ab aliquo distrahi prohibemus. Sane vestris archipresbyteris et archidiaconis interdicimus, ut Ecclesias vestras, et earum presbyteros. seu clericos, praeter archiepiscopi et totius capituli vestri commune consilium. interdictionis sententiae subdere non praesumant. Praeterea quieti vestrae Ecclesiae propensius intendentes, et eius servare iustitiam cupientes, consuetudines, quas siae S. Stephani Beati Stephani ecclesia ei ex antiquo de- favore eorum-dem monachobere cognoscitur, et quae continentur in rum. libro qui nuncupatur Regula, confir-

Decretum omnimodae libertatis a cuiuscumque personae molestia.

Confirmantur quoque consue-

seu consuetudi-

nes et iura ap-

probantur.

mamus; ut videlicet in Purificatione Sanctae Mariae, canonici S. Stephani ad processionem conveniant, et cereos septuaginta duos exhibeant: in Coena Domini cum candelabris et maiori cruce ad sancti Chrismatis confectionem conveniant: in Sabbato Sancto sex libras cerae ad magnum cereum faciendum praebeant: canonicos quatuor ad legendas quatuor lectiones, et praeter illos presbyterum canonicum ad collectam: ipso die Paschae, brachium beati Stephani cum processione solemniter afferant: in sabbato Pentecostes duos canonicos ad legendas duas lectiones mittant, et praeter illos, presbyterum canonicum ad collectam: in messione et vindemia Poliaci, ceram, quae sufficiat: in festo S. Stephani in augusto, vaccam, vel quatuor solidos, et modium vini: in Ultraiurensi vindemia ceram, quae sufficiat: per totum annum, dum erit vinum in cellario Sancti Iohannis, cubitum unum candelae in unoquoque sero tribuant: si canonici simul coenaverint, candelam in coena, quantum opus fuerit; sin autem, unicuique canonico, qui moratur a Nigra porta usque ad antiquum murum, dimidium pedem candelae: praeposito ulnam unam; decano similiter: in Nativitate Domini sicut in Aliae decimae Pascha, brachium Sancti Stephani cum processione solemniter afferant; de toto monte clerici, seu laici decimam parochiae vestrae attribuant; laici tamen omnia iura parochialia ecclesiae Sancti Iohannis Baptistae persolvant: si quando sit placitum Dei, oblatio inter S. Iohannis et S. Stephani canonicos dividatur: cimiterium S. Stephani, cum eleemosyna Casati, utrique Ecclesiae commune permaneat: in receptione tuam (1) regum, quam episcoporum, clerici Sancti Stephani ad ecclesiam vestram cum sericis cappis veniant: in electione Bisuntini archiepiscopi, clerus et populus civitatis, secundum antiquam vestrae Ecclesiae consuetudinem, in capitulo vestro conve-

(1) Lege tam. (R. T.)

niant. Universas etiam consuetudines et tenores, quos a tempore Salinensis Hugonis, archiepiscopi vestri, usque ad tempus iam dicti fratris nostri Hugonis, vestri similiter archiepiscopi, qui in Ierosolymitana peregrinatione defunctus est, vestra Ecclesia tenuit et possedit, ut deinceps integre quieteque teneat et possideat, firmitate perpetua stabilimus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Calixtus catholicae Ecclesiae episco- Calixti PP. sub-

pus subscripsi.

Datum Romanis, xv kalendas martii, indictione xIII, incarnationis dominicae anno mcxx, pontificatus autem domni Calixti secundi Papae, anno secundo.

Dat. die 15 februarii anno Domini 1120, pontif. anno II.

# VII.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii Cluniacensis, cuius abbatibus conceditur ius cudendi monetas (1).

### SUMMARIUM

Cluniacense monasterium sub perpetuo iure Sedis Apostolicae. - Pontifices, qui privilegiis illud donarunt. - Limites iurisdictionis monasterii Cluniacensis. - Pri-

(1) Ex Chartario S. Mariae de Gernaió edidit Marrier, Biblioth. Cluniac. col. 573.

Solitae clau-

scriptio.

vilegia quae eidem confirmantur. — Abbatiae eidem subiectae, in quibus non eligendi abbates, nisi habito prius consensu abbatis Cluniacensis. — Omnimoda exemptio a quocumque gravamine etiam decimarum, etc. — In quo ab episcopis locorum dependere debeant monachi vel presbyteri eorum Ecclesiis inservientes. — lus cudendi monetas. — Solitae clausulae confirmantes praesentem paginam. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Pontio Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cluniacense monasterium sub perpetuo iure Sedis Apostolicae.

Pontifices, qui privilegiis illud donarunt.

Limites iurisdictionis monasterii Cluniacensis.

Privilegia quae eidem confirmantur

Religionis monasticae modernis temporibus speculum, et in Galliarum partibus documentum, Beati Petri Cluniacense monasterium ab ipso suae fundationis exordio Sedi Apostolicae in ius proprium est oblatum. Proinde Patres nostri sanctae recordationis Ioannes XI, item Ioannes XII, Agapitus II, Benedictus VI, item Benedictus VII, Leo VII, item Leo IX, Gregorius VI, item Gregorius VII, Alexander II, Stephanus, Victor III, Urbanus II, Paschalis II et Gelasius II, Ecclesiae Romanae Pontifices, locum ipsum singularis dilectionis, ac libertatis praerogativa donarunt, et universa ei pertinentia privilegiorum suorum sanctionibus muniverunt. Statutum est enim, ut omnes Ecclesiae, cimiteria, monachi, et laici universi infra terminos habitantes, qui sunt a rivo de Salnai, et ab ecclesia Rusiaci et Cruce de Lornant, a termino quoque molendini de Tornasach, per villam, quae dicitur Varentia, cum nemore Burseio: a termino etiam, qui dicitur Perois, ad rivum usque de Salnai, sub Apostolicae tantum Sedis iure ac tuitione permaneant. Neque ipsi Cluniacensis loci presbyteri, aut etiam parochiani, ad cuiuslibet, nisi Romani Pontificis et Cluniacensis abbatis cogantur ire synodum vel conventum. Sane pro abbatis, monachorum, seu clericorum, infra praedictos terminos habitantium ordinatione, pro chrismatis confectione, pro sacri olei, | nequiverint. (R. T.)

Ecclesiarum, altarium et cimiteriorum consecratione, Cluniacense monasterium, quem maluerit, antistitem convocet. Cluniacenses monachos, vibilibet (1) habitantes, nulla omnino persona praeter Romanum Pontificem, et legatum, qui ad hoc missus fuerit, excommunicet et interdicat. Porro si monacus, clericus, aut laicus, sive cuiuslibet ordinis professionisve persona, nisi forte certa de causa excommunicata sit, Cluniacensium claustrorum mansiones elegerit, absque contradictione alicuius suscipiatur, et quae de suo iure attulerit, libere a monasterio habeantur. Altaria, cimiteria, et decimae Cluniacensium monachorum, et quaecumque iuris eorum sunt, a nemine auferantur vel minuantur. De monachis aut monasteriis Cluniacensibus nulli episcoporum, salvo iure canonico, si quod in eis habent, liceat iudicare; sed ab abbate Cluniacensi iustitia requiratur: quam si apud eum invenire nequiverit (2), ad Sedem Apostolicam recurratur. In abbatiis, quae cum suis abbatibus ordinationi Cluniacensis monasterii datae sunt, videlicet S. Martialis Lemovicensis, S. Eparci Engolismensis, monasterii Novi Pictavis, Sancti Iohannis Angeliacensis, monasterii Lesatensis, Moysiacensis, Figiacensis, et S. Egidii Hemausensis: in Arvernia, Mausiacensis, Tiernensis, Menacensis: in episcopatu Eduensi, Vizeliacensis: in Antisiodorensi, S. Germani: in Cameracensi, Hunol-Curtis: in Rothomagense, abbatia apud Pontem Saram: in Tarcurnensi, S. Bertini et S. Wlmari: in Italia, S. Benedicti super Padum, sine Cluniacensis abbatis praecepto nullatenus eligant. Pro altaribus, et ecclesiis, sive decimis vestris, nulli episcoporum facultas sit, gravamen aliquod vobis, aut molestias irrogare; sed sicut eorum promissione quaedam ex parte, quaedam ex integro habuistis, ita et in futurum habeatis. Ecclesiarum vestrarum decimas, quae a laicis

(i) Legendum ubilibet. (R. T.) (2) Forsitan nequiverint. (R. T.)

Abbatiae eidem subiectae, in quibus non eligendi abbates, nisi habito prius consensu abbatis Clunjacensis.

Omnimoda exemptio a quocumque gravamine etiam decimarum, etc.;

In quo ab episcopis locorum dependere debeant monachi vel presbyteri inservientes.

obtinentur, si secundum Deum eorum potestati subtrahere vestrae religionis reverentia poterit, ad vestram et pauperum gubernationem vobis liceat possidere. Decimas laborum vestrorum, pro quibus tam vos, quam alios monasticae religionis viros inquietare episcopi consueverunt, illorum videlicet, quos dominicaturas appellant, qui vestro sumptu a monasteriis, et cellae vestrae clientibus excoluntur, sine omni episcoporum et episcopalium ministrorum contradictione deinceps quietius habeatis, qui vestra peregrinis fratribus et pauperibus erogatis. Ecclesiae omnes, quae ubilibet positae sunt, seu cappella vestra et cimiteria libera sint eorum Ecclesiis et omnis exactionis immunia, praeter consuetam episcopi paratam, et iustitiam in presbyteros, si adversus sui ordinis dignitatem offenderint; liceatque vobis, seu fratribus vestris, in Ecclesiis vestris presbyteros eligere, ita tamen, ut ab episcopis, vel ab episcoporum vicariis animaruni curam absque venalitate suscipiant: Quam si committere illi, quod absit, ex pravitate noluerint, tunc presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam consequantur. Ecclesiarum vestrarum consecrationes, si dioecesani episcopi gratis noluerint exhibere, a quolibet catholico suscipietis episcopo. Nec cellarum vestrarum, ubilibet positarum, fratres pro qualibet interdictione vel excommunicatione, divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi ipsi, quam famuli eorum, et qui se professioni monasticae devoverunt, clausis Ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis, divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae officia peragant. Percussuram quoque proprii nummismatis, vel monetae, quandocumque, vel quamdiu vobis placuerit, habeatis. Haec igitur omnia, sicut a nostris praedecessoribus constituta sunt, ita et nos auctoritate apostolica constituimus, et praesentis pri-

vilegii decreto confirmamus. Praeterea, fili in Christo Ponti, quem nos, in Viennensis Ecclesiae positi regimine, nostris per Dei gratiam manibus in abbatem consecravimus, et personam tuam, et locum, cui Deo auctore praesides, totis dilectionis visceribus amplectentes, et quieti vestrae attentius providentes, haec adiicienda censuimus, ut abbatiarum vestrarum electis nullus episcoporum, sine commendatitiis Cluniacensis abbatis litteris, consecrationis vel ordinationis manus imponat; alioquin consecrator, et tamquam constitutionis apostolicae praevaricator, graviora subiacere (1) ultioni: et consecrati electio, sive ordinatio, donec Apostolicae Sedi, et eius Cluniacensi monasterio satisfiat, irrita habeatur. Porro presbyteris parochialium ecclesiarum S. Mariae, et S. Oddonis Cluniacensium, eiiciendi, et suscipiendi in Ecclesiam ex antiqua consuctudine poenitentes, et nuptiales chartas faciendi, licentiam indulgemus: prohibentes, tam Matisconensem episcopum, quam et alios super hoc, vel super aliis, quae statuta sunt, vobis molestias irrogare. Si quis igitur ausu temerario, impiaque praesumptione contra Deum, et sanctos eius apostolos, contraque animam suam, hoc nostrae apostolicae auctoritatis privilegium in aliquo infringere tentaverit, incunctanter se nostrae apostolicae maledictionis noverit aculeo transpunctum, nostrae apostolicae excommunicationis telo perfossum, nostri etiam apostolici anathematis gladio transverberatum, nec nisi per dignam satisfactionem saluti pristinae reparandum. Ei vero, qui conservator extiterit, sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatinus, et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat. Amen.

(1) Forte legendum graviori subiaceat. (R. T.)

monetas. Solitae clausu-

lus cudendi

lae confirmantes praesentem paginam.

Ego episc.

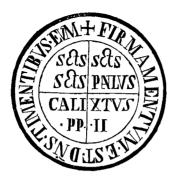

Datum Valentiae per manus Chrysoconi S. R. E. diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, viii kal. martii, indict. xiii, incarnat. dominicae anno mcxx, pontificatus autem domni Calixti secundi Papae, anno II.

Dat. die 22 februarii anno Domini 1120, pontif. anno 11.

# VIII.

# Antiqua Viennensis Ecclesiae privilegia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Callistus PP. antea Viennensis episcopus. — Confirmantur privilegia omnia pontificia, imperialia et regia. — Primatus Viennensis Ecclesiae super septem provincias. -Sex aliae civitates eidem subjectae, et Tarantasiae archiepiscopus tamquam primati. Aliae ecclesiae et monasteria sub illius iure posita; — Viennensis Ecclesia soli Romano Pontifici, et eius de latere legatis subjecta; — Confirmatio praesentis diplomatis per solitas clausulas. — Callisti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro decano, et canonicis sive clericis Viennensis Ecclesiae, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Callistus PP. Etsi Ecclesiarum omnium cura nobis antea Viennenex Apostolicae Sedis administratione imsis episcopus. mineat, Viennensi tamen specialius con-

> (1) Ex Bibliotheca Floriac. in historia archiep. Viennen. Gallia Christ., edit. parisina anni 1656,

CALIXTUS catholicae Ecclesiae | venit studio providere; ipsa enim primum, disponente Deo, solicitudini nostrae commissa est, et ad eius regimen nos episcopalis gratiam consecrationis accepimus. Et communis igitur et singularis dilectionis debito incitati, matrem vestram, filii in Christo carissimi, sanctam Viennensem Ecclesiam diligere, honorare, et beati Petri patrocinio decrevimus confovere. Omnem itaque dignitatem, et munitionem, ac liberalitatem, quam vel per authentica praedecessorum nostrorum Silvestri, Nicolai, Leonis, Gregorii, et caeterorum Romanorum Pontificum privilegia, vel per imperatorum, regum, principum, et caeterorum fidelium largitionem concessa obtinet, nos quoque, auctore Deo, concedimus, et praesentis privilegii pagina confirmamus. Ut videlicet super septem provincias primatum obtineat, super ipsam Viennensem, super Bituriacam, Burdigalam, Auxitanam, quae Novem-Populitana dicitur, super Narbonam, Aquensem, et Ebredunensem: et in eis Viennensis archiepiscopus Romani Pontificis vices agat, synodales conventus indicat, et negotia ecclesiasticá iuste canoniceque definiat. Porro illa sex oppida vel civitates, Gratianopolis videlicet, Valentia, Dia, Alba, Vivarium, Geneva, Maurienna, in eius tanguam in proprii metropolitani obedientia et subjectione permaneant. Tarantasiensis autem archiepiscopus, licet aliquibus habeatur ex Apostolicae Sedis liberalitate praelatus, Viennensi archiepiscopo tanguam primati suo subjectus obediat. Sane in Salmoracensi archidiaconia consecrationes, vel ordinationes, et quidquid ad pontificale officium pertinet, Viennensis Ecclesia praeter alicuius inquietationem seu diminutionem habeat. Abbatia quoque Sancti Petri, foris portam Viennae sita, et intra eamdem urbem abbatia Sancti Andreæ, una monachorum. altera sanctimonialium, abbatia Sancti Teuderii, et abbatia Sanctae Mariae de Bonbvelle, quae praestante Deo, nostris sumptibus, et nostris est fundata labori-

Confirmantur privilegia omnia pontificia. imperialia et regia.

Primatus Viennensis Ecclesiae super septem provin-

Sex aliae civitates eidem subiectae, et Tarantasiae archiepiscopus tamquam primati.

Aliae ecclesiae et monasteria sub illius iure posita;

bus, in saepedictae Viennensis Ecclesiae | honorisque sui dignitate careat, reamque iure ac subjectione persistant. In ipsa etiam Romanensi Ecclesia, quamvis romanae se faciat libertatis, visis tamen praedecessorum nostrorum privilegiis, et imperatorum praeceptis, tam in saecularibus, quam in regularibus clericis et canonicis inibi ordinatis vel ordinandis. Pontifices Viennenses omnem habere decernimus potestatem; similiter in ecclesia Beati Donati et Beati Valerii, et ecclesiae Beati Petri de Campania, et Beatae Mariae de Annonico. Castra praeterea, quae per nos recuperata sunt vel acquisita, scilicet Pompeiacum, Sasserlum, et castrum de Malvall, Viennensi Ecclesiae in perpetuum confirmamus. Coemeterium vero, quod dominus praedecessor noster sanctae memoriae Paschalis Papa circa Beati Mauritii ecclesiam consecravit, liberum esse sancimus: ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, et devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat, salvo nimirum propriae iure parochiae. Ad haec, pro ampliori Viennensis Ecclesiae dilectione, ante Viennensem archiepiscopum per provinciam suam crucem deferri concedimus; et Viennensem Ecclesiam alicui subiacere et eius de latere legato, nisi cardinali, vel alii de Romana provincia, qui a Romani Pontificis latere dirigitur, prohibemus. Porro in Ecclesiis, quas in Viennensi episcopatu post assumptum Apostolicae Sedis ministerium consecravimus, Viennensis archiepiscopus eamdem, quam habuerat ante, interdicendi ac ordinandi habeat potestatem. Sane intra claustri ambitum, ubi clericorum mansiones continentur, nullus omnino laicorum deinceps habeat mansionem, aut assultum, vel rapinam facere, seu corporalem cuilibet audeat iniuriam irrogare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica plomatis per sosaecularisve persona, hanc nostrae contirmationis vel concessionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satis-

Viennensis Ecclesia soli Romane Pontifici, legatis subiecta;

Confirmatio

procsentis di-

litas clausulas

se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis sentiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Valentiae v kal. martii, indictione decimatertia, incarnationis dominicae anno mcxx, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno secundo.

Dat. die 25 februarii anno Domini 1120. pontif. anno 11

# IX.

Confirmatio donationum omnium, a Gunnario eiusque uxore factarum Cassinensi monasterio, addito annuo censu Lateranensi palatio per monachos persolvendo (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiae in Sardinia a Gunnario donatae Cassinatibus. — Census quatuor solid. monetae papiensis. — Bona, a Gunnaro data, in parandas monachis vestes convertenda. - Poenae contra monasterium perturbantes in huiusmodi bonis. Callisti PP. subscriptio et sigillum.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, charissimis in Christo filiis, Girardo Cassinensis monasterii abbati, et eius fratribus tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Et commissi nobis officii solicitudo deposcit, et paternae charitatis benignitas nos compellit, ut Ecclesiarum omnium providere necessitatibus debeamus: ve-

(1) Ex originali in archivio edidit Gattula Hist. factione congrua emendaverit, potestatis Cassinen. saec. vii, pag. 425.

Callisti PP. subscriptio.

Exordium.

rumtamen locis illis, et personis, quae specialius ac familiarius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque amplioris religionis, et dignitatis gratia præeminent, propensiori nos convenit affectionis studio imminere. Ea propter, filii in Christo karissimi, petitioni vestrae non immerito annuendum censuimus, ut in Sardiniae partibus de beati Petri oblatione substentationi vestrae subsidium aliquod conferamus. Per praesentis igitur scripti auctoritatem vobis vestrisque successoribus perpetrata stabilitate concedimus ecclesias illas, quas vir nobilis Domicellus Gunnari una cum uxore sua Helena beato Petro cognoscitur contulisse, ecclesias scilicet S. Petri de Nugulbi, S. Nicolai de Nugulbi, S. Heliae de Sitin et S. Petri de Nurci cum pertinentiis suis, ut de ipsarum redditibus, prout facultas ministraverit, indumenta semper Cassinensi conventui praeparentur: salvo nimirum censu quatuor solidorum denariorum papiensium singulis annis Lateranensi palatio persolvendo. Sane possessiones et dona omnia, quae praedictus Gunnari beato contulit Benedicto, vel collaturus est, Apostolicae Sedis munimine confirmamus, statuentes, ut illa omnia similiter in vestimentorum vestrorum praeparatione in perpetuum conserventur. Si quis igitur in futurum iudex, domicellus, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, decreti huius tenore cognito, praedictas ecclesias et caeteras praefati Gunnari oblationes auferre, vel minuere, aut a constituta vestimentorum Cassinensis conventus praeparatione subtrahere vel mutare praesumpserit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni sub-

iaceat Cunctis autem, qui observatores

extiterint, beatissimi patris nostri Benedicti precibus, omnipotentis Dei, et apostolorum eius Petri et Pauli gratia et benedictio, et peccatorum remissio tribuatur, Amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Callisti PP. subepiscopus ss.

scriptio, et si gillum

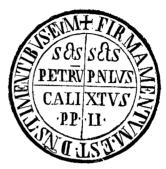

Datum Beneventi per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, v id. augusti, indictione xui, incarnationis dominicae anno mexxi (1), pontificatus autem domni Calixti II Papae anno II.

Dat. die 9 augusti anno Domini 1120, pontif. anno m.

## X.

Privilegium confirmationis immunitatum omnium ab antecessoribus Pontificibus monasterio S. Sophiae Beneventan. dioecesis assertarum (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. - Monasterium hoc solius Apostolicae Sedis iuri subiectum. - Confirmantur privilegia omnia hactenus concessa, et bona omnia, prout hic enumerantur. -Quod nemini liceat idem monasterium ullatenus perturbare. — Quod abbas a solis monachis eligatur, a Romano Pontifice consecrandus. — Quod tamen in reliquis ab episcopo ordinario dependeat. - Solitae clausulae. — Callisti PP. subscriptio.

(1) Ut caeterae notae chronologicae cum anno conveniant, legendum omnino est ann. MCXX, quo in cursu erat indictio xiii, et mense quidem augusto annus ii pontificatus Callisti. (2) Ex Ughell. Ital. Sac tom. viii, ubi de Beneventan. archiep.

Ecclesiae in

Sardinia a Gun-

naro donatae Cassinatibus.

solid. monetae papiensis.

Census quatuor

Bona a Gunnaro data, in parandas monachis vestes convertenda.

Poenae contra monasterium perturbantes in huiusmodi bonis.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Iohanni abbati monasterii venerabilis Sanctae Sophiae intra Beneventum siti, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Procentum

Monasterium hoc solius Apostolicae Sedis uri subiectum.

Confirmantur privilegia omnia hactenus concessa, et bona omnia, prout hic enumerantur.

In Apostolicae Sedis administratione, divina disponente clementia, constituti, necesse quidem habemus, omnes Ecclesias beati Petri patrocinio confoveri, et ipsarum quieti paterna solicitudine providere; verumtamen locis illis, ac personis, quae devotius Romanae adhaerent Ecclesiae, quaeque amplioris religionis gratia præeminent, propensiori nos convenit studio subvenire. Quamobrem (1), in Christo fili Iohannes, postulationi tuae annuimus, et Sanctae Sophiae coenobium, ad cuius regimen nos te, auctore Domino, nostris tamquam beati Petri manibus consecravimus, sub tutela et iurisdictione, sicut hactenus mansit, perpetuo manere, praesentis paginae auctoritate sancimus, ut nimirum soli Romanae Ecclesiae subditum, ab omni Ecclesiarum, seu et personarum iugo liberum habeatur. Praeterea, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, universa, quae privilegiis illorum ad eiusdem monasterii immunitatem vel possessionem tuis sunt praedecessoribus attributa, tibi tuisque successoribus regulariter promovendis, praesenti privilegio contribuimus; cellas quoque, et ecclesias, aut villas, quae a praedecessoribus tuis praenominato videntur coenobio iuste ac rationabiliter acquisita, possidendas omni in tempore confirmamus; hoc est ecclesiam Sancti Benedicti, quae dicitur Xenodochium, Sancti Iohannis, S. Eufemiae, Sancti Petri, quae nominatur Trasinii, Sancti Raymundi, S. Mariae Rotundae intra eamdem civitatem Beneventanam, ecclesiam S. Mariae, S. Petri, Sancti Nicolai, S. Erasmi, Sancti Marciani, Sanctae Mariae, Sancti Angeli foras ante eamdem civitatem in Pantano, ecclesiam Sancti Benedicti, S. Vitalis, Sancti

Mercurii apud Olivam, Sancti Angeli, S. Mariae de Scolcature una cum omnibus pertinentiis in Vado Azara, S. Benedicti in Taffone, S. Valentiniani, apud Votum S. Felicis cum terris: in Cornito S. Silvestri cum duobus rivis, S. Mariae in Parituli, Sancti Marciani in Dentecano, S. Martini in Cuano, S. Petri in Pazano. S. Nicolai: item Beneventi S. Stephani in Paloaria, S. Mariae in Lucernara, et curtes duas S. Mariae in Sabbeta, S. Mariae in Templana: in civitate Triana, S. Angeli cum cellis, S. Stephani in Fromarii. S. Gregorii: in Escle, Sancti Angeli in Peloso: in Aliperao ecclesias Sanctae Mariae, S. Angeli, S. Petri, S. Marci, Sancti Iohannis, S. Laurentii, S. Luciae in Casale, Sanctae Mariae, Sanctae Appolloniae, Sanctae Annae: in Calisti, S. Mariae, in territorio Sancti Marcelli, in Carsiano Sancti Mauri, S. Iohannis, Sancti Constantini, Sancti Anastasii, in Asculo S. Petri, Sancti Desiderii, in Illiceto S. Ephrem, in Morteto S. Petri, in Tuscano Sancti Adolphi, S. Hieronymi, Sancti Gherardi, Sancti Severini, Sancti Anastasii: apud Arolam Sancti Mercurii: apud Bivinum Sancti Martini: in Biserno monasterium Sancti Angeli cum cellis, Sancti Petri, Sancti Vincentii, S. Trinitatis: in valle Luparia, Sanctae Crucis: apud Raderium S. Martini, in Alirino Sancti Michaelis, Sanctae Mariae, in Monte-Malo Sancti Felicis, et in Sertore S. Viti: apud Montes, Sancti Marci iuxta fossam, Sancti Stephani, in territorio Campi Laeti, Sanctae Luciae, iuxta civitatem Florentinam monasterium Sancti Salvatoris, in Clusano Sancti Chrystofori, castellum Forneti cum omnibus pertinentiis, castellum Antiquum cum omnibus pertinentiis, ecclesiam Sancti Donati cum omnibus illorum pertinentiis mobilibus ac immobilibus. Per praesentis itaque huius privilegii paginam apostolica auctoritate statumus, ut quaecumque hodie nominatum illud monasterium iuste possidet, quaeque in futurum conces-

Ouod nemini liceat idem monasterium ullatenus perturbare.

Quod abbas a solis monachis eligatur, a Romano Pontifice consecrandus.

Quod tamen in reliquis ab episcopo ordinario dependeat.

Solitae clausulae.

sione Pontificum, liberalitate principum, seu oblatione fidelium iuste canoniceque poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Quamobrem decrevimus, ut nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut illi possessiones auferre. seu oblationes requirere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. Verumtamen omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodo profutura. Obeunte autem te eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptione, astutia, vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Domini timorem, atque B. Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice maximo iniungendum (1) et consecrandum. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines promovendi, ab episcopis, in quorum dioecesibus estis, accipietis, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerint, et si gratis ea, ac sine pravitate impenderint: si quis vero his obstiterit, liceat vobis, a quocumque volueritis, catholico episcopo praedicta sacramenta percipere. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, temere contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate privetur, reamque se divino iudicio existere cognoscat de perpetrata iniquitate, et a sacratissimo Sanguine et Corpore omnipotentis Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, ac segregetur; atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem contra iuste servantibus sit pax et tranquillitas Domini omnipotentis nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum

(1) Forsitan inungendum. (B. T.)

Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Calixtus catholicae Sedis et Ec- Callisti PP. subclesiae episcopus.

An. C. 1120

# FIRMAMENTUM EST DOMINUS TIMENTIBUS EUM.

Datum Beneventi per manus Siconis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 111 kal. decembris, indictione xiv, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno secundo: ab incarnatione autem omnipotentis Salvatoris nostri Iesu Christi anno millesimo centesimo vigesimo.

Dat. die 29 novembris anno Domini 1120, pontif. anno II.

# XI.

Revocatio et irritatio privilegii archiepiscopis Pisanis ab Urbano PP. II. Gelasio II et alias ab eodem Calisto II concessi de consecratione episcoporum insulae Corsicae (1).

## SUMMARIUM

Procemium. — Quare Urbanus II dato Pisano archiepiscopo pallio, eidem consecrationem episcoporum Corsicae concesserit. — Ortaque inde dissensione inter Pisanum et lanuen. archiep., consecrationem huiusmodi ad Romanos Pontifices revocaverit: — Idem actum a Paschali II. — Gelasius PP. et Callistus Pisanis renovant privilegium. — Quae mala inde profecta. — Actum igitur in concilio Romano de revocatione: — Ouam sententiam confirmat Callistus, declarans, ut episcopi Corsicani soli Apostolicae Sedi sint subjecti. — Roboratio decreti huius per solitas clausulas. — Callisti PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis fratribus et coepiscopis per insulam Corsicae constitutis, corumque successoribus, in perpetuum.

Nec facilitati, nec iniustitiae deputandum est, si quandoque pro rerum necessi-

(1) Ex archiv. Ianuen. Eccles. transcript. edidit Ughell. Ital. Sac. tom. 1v, ubi de lanuen. episcopis.

Prommium.

Quare Urbanus Il dato Pisano archiepiscopo pallio, cidem consecrationem episcoprum Corsicae concesserit;

Ortaque inde dissensione in-Januen. archiepiscopum, coniusmodi ad Romanos Pontifices revocaverit.

Idem actum a Paschali II.

Gelasius PP. ct Callistus Pinanis renovant privilegium.

tate diverso licet modo aliqua disponantur. Romana enim Ecclesia, omnium mater et caput, ab ipso capite nostro Domino Iesu Christo constituta, Ecclesiarum omnium et populorum paci et saluti debet dispensationis suae moderamine providere. Quamobrem nos, qui licet indigni, Domino disponente, apostolicae administrationis curam gerimus, quae vel a nobis vel a praedecessoribus nostris minori cautela et consilio facta sunt, ne forte aliis exemplum obstinate praebeamus, in statum decrevimus meliorem per Dei gratiam reformare. Felicis siquidem memoriae Dominus praedecessor noster Urbanus Papa, multis et gravioribus necessitatibus coarctatus, pro dilectione atque servitio, a Pisana Ecclesia et civitate, Romanae Ecclesiae abundanter ac frequenter impenso, eamdem Ecclesiam ex liberalitate Sedis Apostolicae disposuit honorare; unde consecrationem episcoporum Corsicanae insulae Pisano antistiti, collata pallii dignitate, concessit: super qua nimirum concessione inter Pisanos et Ianuenses gravis oriebatur dissensio. Ipsi etiam Corsicani ter Pisanum et episcopi ad Pisani antistitis consecrationem accedere penitus recusabant. Haec secrationem hu- profecto discordia praedictus dominus Urbanus Papa vehementer timens, et gentis vestrae lamentationi, quae diu episcopalis officii administratione caruerat, debita benignitate compatiens, eorumdem episcoporum consecrationem ad Romanum Pontificem revocavit et in sua potestate retinuit; et ex tunc toto tam ipsius, quam successoris sui sanctae memoriae Paschalis Papae II Corsicani episcopi a Romano tantum Pontifice consecrati sunt; licet Pisanus saepe-numero eiusdem domini Paschalis Papae aures pro negotio isto pulsaverit.

Postea vero piae recordationis Papa Gelasius, pari, ac maiore etiam necessitate compulsus, et ab eisdem Pisanis expetitus, praedicti Pontificis Urbani statuta concessionis suae privilegio renovavit.

Cuius nos vestigia subsecuti, cum ad l

Pisanam Ecclesiam convenissemus, devotionem populi et cleri attendentes, et eorum petitioni clementius annuentes, id ipsum favoris nostri assertione firmavimus. Unde tanta inter Pisanos et Ia- Quae mala inde nuenses crevit discordia, ut depraedationes et bella, et multa sanguinis effusio facta sit. Huius quippe occasione discordiae tanta Saracenis accessit audacia, ut Italiae fines totius invadentes, nonnulla in maritimis loca gladio et igne vastaverint, multosque viros, mulieres et parvulos captivos abduxerint, in ipsa etiam urbe Romana tanta cleri et populi turbatio facta est, adeo ut ante ipsum beati Petri corpus in pleno, quem celebravimus, conventu, huius rei revocatione pene omnis clerus et populus postularent, eo quod Romana Ecclesia detrimentum in praedictorum episcopatuum amissione patiebatur, et totius scandali et guerrae causa et seminarium videbatur. In eodem etiam conventu clerici et laici eiusdem insulae cum litteris affuere, id ipsum a nobis suppliciter postulantes. Causa igitur inter fratres diebus plurimis ventilata, diligenterque discussa, communi episcoporum cardinalium et clericorum, atque nobilium Romanorum deliberatione, cum non parvo populi favore, sancitum est, concessionem illam non debere imposterum efficaciam obtinere, quia et ad Romanae Ecclesiae detrimentum extra urbem cum paucis facta fuerat, et multa inde, ut dictum est, scandala et pericula procedebant. Ad honorem igitur omnipotentis Dei, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, cum episcoporum, cardinalium et clericorum conventu apostolica auctoritate statuimus, ut consecratio episcoporum Corsicanae insulae a Romano tantum Pontifice futuris temporibus celebretur: prohibentes vos, ac successores vestros, vel Pisano, vel cuilibet alii episcopo vel archiepiscopo subiacere; sed solius Romani Pontificis obedientia et subjectione atque consecratione in perpetuum maneatis. Si qua igitur in futu-

Actum igitur in concilio Romano de revoca-

Quam sententiam confirmat Callistus, de~ clarans, ut episcopi Corsicani soli Anostolicae Sedi sint subiecti.

Roboratio decreti huius per solitas clausulas.

rum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtae ultioni anathematis subiaceat. Cunctis autem eamdem constitutionem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Scriptum per manus Gervasii regionarii,

et notarii sacri palatii.

Ego Calistus catholicae Ecclesiae episc. Ego Crescentius Sabinensis episcopus ss.

Ego Petrus Portuensis episcopus ss.

Ego Vitalis Albanus episcopus ss.

Ego Bonifacius cardinalis presbyter tituli S. Marci ss.

Ego Robertus presbyter cardinalis S. Sabinae ss.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. S. Priscae ss.

Ego Desiderius presbyter cardinalis S. Praxedis ss.

Ego Iohannes presbyter cardinalis S. Chrysogoni ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis S. Sixti ss. Ego Benedictus presbyter cardinalis S. Eudoxiae ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis S. Ce-ciliae ss.

Ego Divino cardinalis tit. S. Equitii ss. Ego Theobaldus presbyter cardinalis tit. Pamachii ss.

Ego Rainerius presbyter cardinalis tit. Ss. Marcellini et Petri ss.

Ego Deus-dedit presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Damaso ss.

Ego G. G. presbyter cardinalis tit. Lucinae ss.

Ego Hugo presbyter cardinalis tit. Ss. Apostolorum ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. Sancti Eusebii ss.

Ego Amicus presbyter cardinalis tit. S. Crucis in Ierusalem ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Eustachii ss.

Ego Romoaldus diaconus cardinalis Eccles. Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Ego Aldo diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Romanus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Stephanus diaconus cardinalis Sanetae Mariae Scholae Grecae ss.

Ego Ionathas diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Gualterius diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Gerardus diaconus Sanctae Luciae ss.

Datum Laterani per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 111 non. ianuarii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno mcxxi, pontificatus autem domni Calixti II anno 11.

Dat. die 3 ianuarii anno Domini 4121, pontif. anno 11.

# XII.

Confirmatio bonorum, a Mariano iudice Calaritano et Guilielmo archiepiscopo, cathedrali Ecclesiae S. Laurentii Ianuen. datorum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Donatio Mariani iudicis. — Et alia donatio Guilielmi archiep. de consensu Mariani eiusdem et consanguineorum, quae confirmatur; prout etiam caetera bona omnia, quomodolibet ad eamdem Ecclesiam spectantia. — Solitae clausulae. — Callisti PP. subscriptio.

(i) Ex Ughell. Ital. Sac., tom. rv.

Callisti PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones. Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Villano praeposito, et canonicis Matricis Ecclesiae Beati Laurentii Ianuensis, tam praesentibus, quam futuris, in perpetuum.

Evordium.

Donatio Mariani indici«.

Bonis saecularium studiis non tantum favere, sed ad ea ipsorum debemus animos incitare, qui pro nostri officii debito saluti omnium providere compellimur. Marianus siquidem, Calaritanus iudex, tam animae suae remedio, quam pro sui restitutione honoris, vestrae Beati Laurentii Matrici Ecclesiae sex iuris sui curtes, videlicet Quartum, Arsemina, Caput Terrae, Sepultum, Aquam Frigidam, Fontana de Eugas cum omnibus ad eam pertinentibus obtulit: ex quibus postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias, videlicet Sebathus, Paudus, Baral, Tracasali, Fercella, Sanctam Victoriam de villa Pupulci, ubi dicitur Terestae, cum omnibus pertinentiis suis, pro contracambio earum trium, scilicet Quarti, Caput Terrae, et Aquae Frigidae, Ecclesiae vestrae restituit: ita tamen, ut vestra Ecclesia detrimentum in eodem contracambio (1) pateretur, tres priores collatas sibi curtes cum pertinentiis suis sine calumnia et contradictione acciperet. Hanc nimirum oblationem atque concessionem nos, dilectionis vestrae precibus annuentes, auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, et ratam in perpetuum manere sancimus. Confirmamus etiam vobis ecclesiam Sancti Ioannis Arseminae cum ecclesiis suis et caeteris ad eam pertinentibus, quae nobis a venerabili fratre nostro Guillelmo Calaritano archiepiscopo tradita, et scripti sui munimine confirmata est, ipso iudice cum uxore sua Pretiosa, consanguineis parentibus collaudante, et instantius exorante. Quaecumque praeterea vestra Ecclesia in praesenti legitime obtinet, vel in futurum largiente Deo iuste atque canonice poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus semper et illibata decernimus conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat vestram Eccle-

Guilielmi archiep. de consensu Mariani
eiusdem et consanguneorum,
quae confirmatur; prout etiam
caetera bona
omnia, quomodolibet ad eamdem Ecclesiam
spectantia.

Et alia donatio

(1) Add. f. non. (R. T.)

siam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur, nostrae confirmationis huius tenore cognito, temere, quod absit, contraire tentaverit, honoris et officii sui periculum patiatur, et excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Chrysogoni sanctae Romanae E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, non. ianuarii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno MCXXI, pontificatus autem domini Calixti II Papae anno II.

Dat. die 5 ianuarii anno Domini 1121, pontif. anno 11.

# XIII.

Confirmatio unionis monasteriorum Bernhomiensis et Affligimiensis Cameracen. dioecesis, quorum alter alteri subiectum omnino cum pertinentiis omnibus declaratur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Bernhomiense monasterium a Cameracensi episcopo Affligimiensi unitum. Eidem omnino subiicitur; — Cum bonis omnibus, quae quomodolibet ad illud spectare dignoscuntur. — Decretum immunitatis et libertatis favore eiusdem Affligimiensis monasterii. — Poenae contra violatores privilegii huius.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Fulgentio abbati Affligimiensis monasterii, quod ad honorem B. Petri apostolorum Principis in Cameracensi dioecesi situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Quae religionis intuitu statuuntur, inconvulsa debent stabilitate servari. Si-

(1) Ex Mirael Oper. Diplom. tom. 1.

Solitae clausulae.

Calixti PP. subscriptio.

Exordium.

Poenae contra violatores privilegii huius.

Bernhomiense monasterium a Cameracensi episcopo AMigimiensi unitum.

dus, Cameracensis episcopus, consilio et assensu archidiaconorum ac reliquorum clericorum Ecclesiae suae, consilio etiam et hortatu venerabilis fratris nostri Rodulphi Remensis archiepiscopi (sicut in eorum missis ad nos literis continetur), necnon et rogatu et supplicatione Sifridi Bornhemiensis abbatis et fratrum suorum, Affligimensi monasterio Bornhomiensem commisit Ecclesiam, ut in ea deinceps monastici ordinis disciplina per Dei gratiam habeatur. Olim quidem in loco eodem Ordo fuerat canonicus institutus; sed guerris supervenientibus, tanta paupertatis inopia coarctatus est, ut neque Ordinem canonicum conservare, neque per se in ecclesiastica quoque posset honestate persistere.

quidem venerabilis frater noster Burgun-

Eidem omnino subiicitur;

Nos itaque tam praedictorum fratrum, quam et sororis nostrae Clementiae Flandriensium comitissae, quae ipsius loci dispensatrix est, petitionibus annuentes, et de religione vestra plurimum confidentes, praedictae Bernhomiensis Ecclesiae commissionem praesentis privilegii pagina confirmamus:

Cum bonis omnibus, quae quomodolibet ad illud spectare dignoscuntur. Statuentes, ut auctore Deo, in Affligimiensis monasterii unitate ac subiectione, sub regulae monasticae disciplina, in perpetuum perseveret, ita nimirum libera et quieta, sicut antea in ordine canonico fuerat, cum altaribus de Havesdunc, Hingem, Kereberga, Rimenham, Merchecloa, et cum omnibus, quae in praesenti legitime possidet, vel in futurum, largiente Deo, iuste atque canonice poterit adipisci.

Decretum immunitatis et libertatis favore eiusdem Affligimiensis monasterii.

Nulli ergo omnino hominum facultas sit, praefatam Bernhomiensem Ecclesiam a dispositione vestri monasterii removere, seu qualibet occasione subtrahere, possessiones eius auferre, vel temerariis vexationibus fatigare; sed ita sub vestro monasterio maneat, sicut a praedicto fratre nostro Burgardo, dioecesano episcopo, constitutum, et ipsius chirographo confirmatum est.

Si qua igitur in futurum cuiuslibet dignitatis ordinisve persona, nostrae huius confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, honoris et officii sui periculum patiatur, et excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Qui vero conservator extiterit, Dei omnipotentis, et apostolorum eius Petri et Pauli benedictionem et gratiam consequantur. Amen, amen, amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus laudavi.

Datum apud S. Petrum per manum Chrysogoni, S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et bibliothecarii, 111(1) februarii, indict. xiv, incarnationis dominicae anno millesimo centesimo vigesimo primo, pontificatus autem domni Calixti II Papae, secundo.

Dat. die 30 ianuarii anno Domini 1121, pontif. anno 11.

## XIV.

Monasterium S. Cucuphatis in regione Vallensi, soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eiusque bona omnia cum pertinentiis, decimis, oblationibus etc. confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium immediate iuri Sedis Apostolicae subiectum sub eiusdem protectione recipitur; eique bona omnia confirmantur. — Enumeratio bonorum. — Item confirmantur proprietates et pertinentiae omnes huiusmodi bonorum, quae tamen a triginta annis monasterium possedisse constet. — Immunitas a cuiuscumque personae molestia; — Et ab omni saeculari vel ecclesiastica iurisdictione. — Libertas sepulturae. — Electionem vero abbatis ad solos monachos pertinere statuitur; — Eiusque consecrationem, altarium, et clericorum ordinationem ad episcopum loci, quatenus ab Apostolica Sede non sit separatus.

(1) Adde *kalendas*. (2) Ex Archiv. monasterii huius edidit Baluzius in Appendice Marcae Hispan. n. 465.

— Monasterium vero interdicto supponere nonnisi Romano Pontifici sit liberum. — Census annuus Lateranensi palatio persolvendus. — Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rotlando abbati venerabilis monasterii Sancti Cucuphatis martyris Octavianensis, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium immediate iuri Sedis Apostolicae subiectum sub eiusdem protectione recipitur; eique bona omnia confirmantur.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Ea propter, dilecte in Domino fili Rotlande, tuis piis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium Sancti Cucuphatis martyris, quod ad ius et proprietatem Beati Petri nullo medio pertinere dignoscitur, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar praedecessorum nostrorum Silvestri, Iohannis, Benedicti et Urbani Papae secundi, Romanorum Pontificum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Decernimus itaque, ut monasterium praefatum tam in capite quam in membris, et quascumque possessiones, et quaecumque bona in praesenti possidet, vel acquisiturum est, firma ei et integra sub iure et ditione B. Petri pleno iure perpetuo conserventur: in primis statuentes, ut ordo monasticus secundum Deum, et beati Benedicti regulam in eodem monasterio iugiter observetur; in quibus possessionibus et bonis, haec propriis nominibus duximus exprimenda: locum ipsum, in quo praefatum monasterium situm est, in villa ipsius coenobii, castrum Octavianum de Fruncto vel de Aqua-Longa, item castrum Ricarli vel de Cirtulo, et de Sancto Emetario, vallem de Gausach et de Campiniano cum decimis et primitiis, aquis, terminis, et montibus universis: alodia et possessiones de Budigiis et de Aculione, sicut Oto abbas emit, et domum de Rivosicco cum possessionibus suis: allodia et possessiones cum aquis et molendinis, quae

Enumeratio bonorum.

sunt in castro de Rivo-Rubeo, monasterium Sanctae Caeciliae de Monte Serrato cum ecclesiis Sancti Felicis et Sancti Iohannis de Vacarisses, monasterium Sancti Pauli extra muros Barcinonae cum alodio. quod ibi obtulit Giribertus et uxor eius: monasterium Sancti Salvatoris de Breda cum podio de monte Sirtille, monasterium Sancti Laurentii cum ecclesia Sancti Stephani in monte eiusdem, et cum ecclesia Sancti Stephani de Castella cum possessionibus dictorum monasteriorum, ecclesiam Sancti Petri de Clarano, capellas Sancti Petri et Sancti Severini integriter de Octaviano, ecclesiam Sancti Vincentii de Aqua Alba cum ipsa dominicatura (1), ecclesias Sancti Stephani et Sanctae Mariae Palatii de intra moenia, cum villare de Caberictibus integriter, et de villa Tort, et villam Sancti Stephani et Beatae Mariae cum fabricis eiusdem, et cum decimis et primitiis eisdem pertinentibus: capellam Sancti Genesii et Sanctae Eulaliae de Tapiolas cum decimis et primitiis: et dominicaturam de Olzinellis cum decimis eiusdem, et dominicaturam de valle Gregoria integriter, capellas Sancti Cucuphatis de Rifano, et Sancti Asicli de Vilanzir, et Sancti Martini, et Sancti Romani de Monte Cathano, Sanctae Margaritae de Buada, cum dominicaturis ipsarum, ecclesias Sancti Stephani de Palatio Auzito, Sancti Felicis de Castella, Sancti Sebastiani de Monte-Maiori cum ipso monte Sanctae Mariae de Toldello, Sancti Felicis de villa de Milanys, cum dominicaturis ipsarum, et cum decimis et primitiis: capellas Sanctae Mariae Fontis Rubei cum alodio, quod ibi obtulit Geraldus Mironis, Sancti Ementerii, Sanctae Mariae de Gausach, et Sancti Laurentii de Fonte Calciato cum possessionibus ipsarum: ecclesias Sanctae Mariae cum castro de Fels, Sanctae Mariae de Monasteriolo, Sancti Petri de Masquesa, cum castro de Sancta Cruce de Palatio, Sanctae Mariae de Cappella-

(1) Vide sup. pag. 171. (R. T.)

tiis, Sanctae Mariae de Aqualata, San-1 ctae Mariae de Clariana, cum castro, et cum dominicaturis, et cum decimis, et primitiis pertinentibus dictarum Ecclesiarum: capellas Sancti Silvestri de Valzano, Sancti Cucuphatis de Garrigiis, S. Benedicti de Spicellis, S. Stephani de Castelleto, et Sancti Petri de Vim, cum dominicaturis, possessionibus, et cum decimis et primitiis ipsarum: ecclesias S. Iuliani, et S. Mariae de Sancta Oliva cum ipso castro, et S. Salvatoris, Sancta Maria de Calderio cum ipso castro, cum stagnis et aquis, et S. Vincentii, et S. Bartholomaei de Albipryana, cum ipso castro, cum terminis et possessionibus, decimis et primitiis eisdem pertinentibus, ecclesias S. Sepulcri, et Sanctae Mariae de Amposta, et castrum de Ripa de Cascayo, cum ecclesia, cum stagnis et aquis, villis, possessionibus universis, cum decimis et primitiis, cum Algena Dertosae ab aqua de Uticona usque in extrema villa de Alcozer, sicut in instrumentis commissionum generalium continetur: capellas S. Martini, S. Felicis, S. Genesii, quae sunt ad ipsam curtem de Fagio, et S. Felicis de Castro-Fidelium cum dominicaturis ipsarum, ecclesias S. Ouirici et S. Petri de Cortentibus cum decimis et primitiis integriter, et possessionibus: alodia et possessiones, denique hortos, vineas, aquam in civitate Barcilonensi, et in dominicaturis de Provinciana, de S. Baudilio, de Lupricato in plurimis locis, de S. Iohanne de Pinu, de Sanctis de Sarriano, de Galiffa, de Duodecimo, de Cervilione, hortos comitales, sicut dominus comes dimisit iam dicto monasterio, de Orta, de Palomar, de Bitulona, cum manso abbatiali, cum pariliatis eiusdem, dominicaturas de Massanis, de Gerunda, de Corniliano, de Molleto, de Ficana, de Pedrenchs, cum capella de Palatio Auzito, castrum de Malleato, de Pulcrovicino, dominicaturas de Plegamans Calidis, de Laura, de Castellar, de Minorisa, de Ausona, de l

Gamisans, cum capella, quae ibi est: alodia et possessiones, quae sunt in castro de Tarracia, in Lizano superiori et inferiori, in Corrono superiori et inferiori, in Samalus, in Laroxa in pluribus locis, in valle Oxiolfo, in Canoves in pluribus locis, in monte Cathano, et in radicibus montis Cathani versus Orientem iuxta fluvium Bisaucii, et de alia parte versus meridiem, et Circium inter montem et villam Rafiam, vel Calciatam: alodia et possessiones de Turribus Bisibus, de castro Fontis Rubei, de Carol, de Priviana, de Monte-Acuto, de castro Viti, de Messana, de monte Superbo, de castro Olerdulae: alodia et possessiones sive pertinentia, quae sunt in episcopatu Barchinonensi, Gerundensi, Vicensi, Minoricae, Dertusensi, cum universis ad monasterium pertinentibus, superius datis praefato monasterio. Confirmamus quoque decimas et primitias, oblationes, defunctiones, reditus, ad monasterium vestrum pertinentes in supradictis Ecclesiis, vel extra, parochiis, castris, dominiis sive in aliis locis, quae ante triginta annos monasterium vestrum praedecessorum nostrorum, regum, comitum, episcoporum, clericorum, vel aliorum hominum concessione, largitione, donatione, emptione et venditione (possidet) nos in perpetuum cum omnibus supradictis vestris usibus omnino quietas, integras et immunes conservari censemus. Decernimus vero, ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium vestrum temere perturbare aut invadere, aut eius possessiones auferre, vel iniuste datas vel alienatas suis usibus vendicare, minuere, vendere, male alienare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed si quae vero aliter, quam dictum est, factae fuerint, eas penitus irritas esse censemus. Statuimus vero, ut nullus unquam regum, nullus episcoporum, nullus hominum, in quolibet ordine et ministerio sit constitutus, audeat moleste causis eiusdem monasterii incumbere. nec homines illorum per ullam causam

Item confirmantur proprietates et pertinentiae omnes huiusmodi bonorum quae tamen a triginta annis monasterium possedisse constet.

Immunitas a cuiuscumque personae molestia;

Et ab omni saeculari vel ecclesiastica iurisdictione.

Solitae clau-

Libertas scoulturac.

Electionem vero abbatis ad solos monachos pertinere statuitur :

Eiusque consecrationem. altarium, et clericorum ordinationem ad episcopum loci, quatenus ab Apostolica Sede non sit separatus.

dem loci liberam omnino esse decernimus, ut illorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati fuerint, nullus obsistat. Obeunte te, nunc loci eius abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Electus autem a dioecesano episcopo consecretur, si quidem gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, etsi gratis ac sine omni pravitate, vel aliquo dolo vel retentu id voluerit exhibere; alioquin, ad matrem suam Ecclesiam Romanam vel ad Romanum Pontificem recurrat, aut ab alio, quem maluerit, episcopo catholico de speciali mandato nostro sine aliquo strepitu consecretur. Eadem auctoritate de ordinationibus fratrum clericorum suorum, de altarium sive basilicarum decernimus consecratione. Statuimus, quod abbas possit clericos suos interdicere, corrigere et excommunicare, si causa evidens extiterit, Deum tamen prae oculis habendo. Baptisma vero assuetum monasterio et suis Ecclesiis confirmamus. Et si abbas vel monachus, vel qualiscumque clericus vel laicus ipsius monasterii, et suis Ecclesiis, ab archiepiscopo, vel a dioecesano episcopo, vel a quibuscumque praesulibus vel personis ecclesiasticis iuste vel iniuste interdictus, vel excommunicatus fuerit, a nostra apostolica auctoritate omnino exinde permaneat absolutus. Decernimus itaque, ut sicut idem monasterium cum maenibus suis specialiter beati Petri iuris et proprietatis existit, et in eo hactenus est observatum, nulli, nisi Romano Pontifici fas sit ipsum interdicto supponere, aut excommunicationis vinculo innodare. Ad indicium autem huius a Sede Apostolica praestitae pro-

distringere; sed, ut superius legitur, tibi

tuisque successoribus detinendum, et Dei cum timore regendum. Sepulturam eiustectionis et debitae libertatis, pro ecclesia Sancti Pauli singulis annis bizantium unum Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena sit, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Calixti PP. subepiscopus subscripsi.

Datum Romae per manum Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, xvi kalendas martii, indictione xIII, anno incarnationis dominicae millesimo centesimo vigesimo. pontificatus autem domni Calixti II Papae anno secundo (1).

Dat. die 14 februarii anno Domini 1121, pontif. anno III.

(1) Tam multi leguntur hac (ut dicunt) in data errores, ut quum primum legimus, de suppositione totius privilegii non dubitaverimus; sed revolventes nobiscum animo, quam diligens, quantaeque fuerit industriae vir clarissimus Baluzius in seligendis veteribus ad ecclesiasticam Hispaniae historiam astruendam accomodatis monumentis, haec tantum modo adnotanda putavimus: primo novam omnino nobis esse chronologicam hanc notam xvII kal. martii, numeratis enim idibus die 13 februarii, posteram diem 14 antiquo more indicatam semper vidimus hoc modo xvi kal. martii. Deinde mense februarii anni 1120 Callistum Romam nondum advenisse constat ex privilegio ab eodem concesso monasterio S. Sophiae, et a nobis superius allato. quod datum legitur Beneventi, ubi Pontifex ex Gallia redux usque ad annum 1121 commoratus est. Restat igitur, ut clausulam illam sic legamus: Datum Romae etc. XVI kal. martii, indict. XIV, anno incarnat. 1121, pontificatus autem domini Calixti PP. II anno 111.

Monasterium vero interdicto supponere non nisi Romano Pontifici sit liberum

Census annuus Lateranensi palatio persolvendus.

#### An. C. 1121

# XV.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, ad Casauriense monasterium quomodolibet spectantium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterii bona omnia praesentia et futura confirmantur. - Enumeratio bonorum, quae in praesenti fruitur monasterium. — Decretum pro eorumdem stabilitate; — Cum solitis clausulis praesens privilegium confirmantibus. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Gisoni abbati venerabilis monasterii S. Clementis, quod in insula Piscariensi situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium

Monasterii bona omnia praesentia et futura confirmantur.

Enumeratio bonorum, quae in praesenti fruiinr monaste-

Apostolicae Sedis auctoritate, debitoque compellimur, pro universarum Ecclesiarum statu satagere, et earum maxime quieti, quae specialius eidem Sedi adhaerent, ac tamquam iure proprio subjectae sunt, auxiliante Domino, providere. Ea propter petitionibus tuis, fili in Christo carissime Giso, non immerito annuendum censulmus, ut monasterium B. Clementis, cui Deo auctore præesse cognosceris, ubi videlicet gloriosissimum corpus eiusdem martyris requiescere credimus, sicut in Domini praedecessoris nostri Papae Leonis privilegio continetur, Sedis Apostolicae auctoritate muniremus. Mansuro igitur in perpetuum decreto statuimus, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium in praesenti legitime possidet, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus nominibus exprimenda: in comitatu scilicet Teatino Castrum Insulae. monasterium S. Nicolai a Caramatico. cum cellis et caeteris ad idem monasterium pertinentibus: ecclesiam S. Crucis: ecclesiam S. Martini ad Guttam: ecclesiam S. Iohannis: ecclesiam S. Cesidii: monasterium S. Trinitatis de La-

(1) Ex Spicileg. Dacher. tom. v, in Chronico monast, huius.

pidaria: ecclesiam S. Mariae in Pesile; S. Angeli, S. Cesidii, S. Bartholomaei de Orta, et castrum Fare: in comitatu Balbensi monasterium S. Trinitatis cum pertinentiis suis: in comitatu Pinnensi castrum Alanne, Bectorrita, Castellione, Olibula, Corvaria, Pesclu, Roccam de Soti, Petram-Iniquam cum ecclesiis et pertinentiis suis: in eodem comitatu monasterium S. Desiderii, et ecclesiam S. Quirici cum pertinentiis suis: in comitatu Abrutino monasterium S. Clementis cum castellis, videlicet Castro-Vetere, Sancto-Vetere; Guardia cum ecclesiis et villis ad praedictum monasterium pertinentibus. Quaecumque praeterea in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, oblatione fidelium, vel aliis iustis modis poteritis adipisci, firma tibi tuisque successoribus et integra conserventur. Decernimus ergo, ut nulli omnino episcopo vel comiti, aut prorsus alicui hominum, facultas sit praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. aut ei aliquas exactiones imponere; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii, et notarii sacri palatii.

Decretum pro eorumdem stabilitate;

Cum solitis clausulis praesens privilegium confir~ mantibus.

Calixti PP, subscriptio.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum Laterani per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, quarto kalendas aprilis, indictione xiv, incarnationis dominicae anno MCXXI, pontificatus autem domni Calixti secundi Papae anno 111.

Dat. die 29 martii anno Domini 1121. pontif. anno III.

# XVI.

Facultas Ottoni de Castro Iringi aedificandae Ecclesiae, et construendi monasterii sub certis conditionibus (1).

#### SUMMARIUM

In praedio Puribergh ecclesia construenda decernitur; - Sedis Apostolicae patrocinio munitur; - Perpetua quiete in bonis omnibus fruitura declaratur; - Libertate eligendi advocatum et praelatum donatur. -Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, nobili et illustri viro Ottoni de Castro Iringi, salutem et apostolicam benedictionem.

In praedio Puribergh ecclesia construenda decernitur:

Sedis Apostolirae patrocinio munitur;

Perpetua quiete in bonis omnibus fruitura declaratur:

Devotionem tuam spectavimus, quia praedium tuum Puribergh, ubi ecclesiam in honorem apostolorum Petri et Pauli aedificare desideras, in qua videlicet regulares fratres in omnipotentis Dei servitio communiter consecrentur, B. Petro, eiusque Romanae Ecclesiae obtulisti. Eamdem itaque oblationem nos ad honorem Dei, et salutem animae tuae suscipientes, locum ipsum B. Petri patrocinio communimus. Statuimus enim, ut nullus eum occupare, nullus ibi assultus facere, vel molestias ausu temerario audeat irrogare; sed omnia, quae vel a te iam collata sunt, vel in futurum de suo iure a quibusque fidelibus conferentur, quieta et integra sub Apostolicae Sedis unimine (2) conserventur: ita tamen, ut exinde pro

(i) Ex Hundii metropoli Salisburgensi. (2) Lege munimine. (R T.)

censu singulis quatriennariis alba cum amiciis suis Lateranensi basilicae B. Laurentii (1) persolvatur. Statuimus etiam, ut deinceps, neque tibi, neque alicui heredum tuorum, facultas sit se in praedicti tum donatur. loci advocatiam ingerere; sed iuxta fratrum electionem et liberam voluntatem advocatus ibi per Dei gratiam statuatur: idipsum et de praelato loci decernimus observandum. Si quis autem huic nostrae constitutioni temere, quod absit, contraire tentaverit, honoris et officii sui periculum patiatur, aut excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit; qui vero locum ipsum et fratres in eo Domino servientes iuvare, suisque rebus honorare curaverint, omnipotentis Dei, et apostolorum eius Petri et Pauli benedictionem et gratiam, et peccatorum suorum veniam consequantur. Amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Calixti PP. subepiscopus collaudans confirmavi hanc litteram: per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii, 111 kal. aprilis indict. xix, incarn. dominicae anno mcxxi, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno 111.

Dat. die 30 martii anno Domini 1121, pontif. anno III.

# XVII.

Monasterii Trenorciensis privilegium exemptionis ab omni saeculari potestate et episcopali iurisdictione (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Trenorc. a Calixto PP. consecrata, patrocinio Sedis Apostolicae communitur; — Liberaque ab omni decimarum vel alterius oneris solutione declaratur; - Praecipue vero ecclesia S. Valeriani, quae ab omni laicali iugo et episcopali iurisdictione eximitur. - Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

(1) Forsitan Ioannis. (R. T.) (2) Ex Chifflet., Hist. Trenorc.

Libertate eligendi advoca-

Solitae clau-

scriptio.

Solitae clau-

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Franconi Trenorciensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Evordium.

Ecclesia Trenorc. a Calixto PP. consecrata, patrocinio Sedis Apostolicae communitur:

Liberaque ab omni decimarum vel alterius oneris solutione declaratur;

Venerabilia et Deo dicata loca tanto enixius iuvare nos convenit, et fovere, quanto specialius eorum nobis cura et solicitudo divina dispositione cognoscitur imminere. Propter quod (carissime in Christo fili Franco abbas) petitioni tuae aures nostras affectu benignitatis debitae inclinamus. Et quoniam Trenorciense monasterium singulariter ad beati Petri, cuius iuris est, spectat custodiam, et quae nunc habetur ecclesia, nostris per Dei gratiam manibus consecrata est, locum eumdem singulari Apostolicae Sedis patrocinio communimus. Praesentis igitur decreti auctoritate statuimus, ut nulli deinceps episcoporum facultas sit, pro altaribus et ecclesiis, sive decimis vel etiam omnibus ad haec rite pertinentibus, quae ante interdicta antecessoris nostri sanctae memoriae Urbani Papae, vobis cognita, possedistis, seu post episcoporum concessione adquisistis, gravamen aliquod irrogare; sed sicut eorum permissione quaedam ex integro habuistis. ita et in futurum perenniter habeatis. Ipsarum quoque, quas nunc habetis Ecclesiarum decimas, quae a laicis obtinentur, si eorum potestati subtrahere vestrae religionis reverentia potuerit, ad vestram et pauperum substentationem vobis liceat possidere. Quaecumque praeterea in futurum, largiente Domino, iuste poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Ad haec adiicimus, ut idem locus, in quo beati Valeriani martyris, et Sancti Filiberti confessoris corpora requiescunt, ab omni iugo saecularis potestatis liber in posterum conservetur: nec episcopo liceat cuiuscumque dioecesis, eumdem locum excommunicationis vel absolutionis vel cuiuslibet dispositionis occasionibus perturbare: aut cruces seu quaslibet exactiones novas burgo et caeteris monasterii possessionibus irrogare. Si qua igitur in fu-

turum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Teatinae Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et fructum hic bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Symbolum Pontificis.

# FIRMAMENTUM EST DOMINUS TIMENTIBUS EUM.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Calixti PP. subscriptio.

Datum Albae per manus Chrysogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii, xv kalendas iunii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno mcxxi, pontificatus domni Calixti Papae anno tertio.

Dat. die 18 maii anno Domini 1121, pontif. anno III.

## XVIII.

Privilegium maternitatis Ecclesiae S. Ioannis, quo sententia in Concilio Trenorciensi lata confirmatur (1).

# SUMMARIUM

Privilegium maternitatis ecclesiae S. Stephani a Paschali PP. per obreptionem concessum. — Rationes ex utraque parte capitulorum allatae: — Res a Calixto, dum legationis munere fungeretur in Galliis, examinata. — Sententia desuper lata, qua maternitas ecclesiae S. Ioannis adiudicata. — Canonici S. Stephani, obtenta fraudolenter dilatione, Paschalem PP. adeunt;

(1) Ex Chifflet., Hist. Trenorc.

Praccipue vero Ecclesia S. Valeriani, quae ab omni laicali iugo et episcopali iurisdictione eximitur.

- Sparsisque per urbem figmentis; et privilegium pro se extorquent. - Non multo post fraus ab eodem Paschali cognita: reassumpta causa a Calixto successore. -Privilegium Paschalis cassatur, et maternitas ecclesiae S. Ioannis adiudicatur: — Cum decreto ut ecclesia S. Stephani consuetudines illiomnes persolvat, quas priscis temporibus solvere solebat: - Item iuramentum ab utraque parte perperam factum irritatur. — Bisuntino archiepiscopo ius conceditur animadvertendi in canonicos S. Stephani, nisi huic decreto acquieverint. - Solitae clausulae. - Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Anserico Manasse decano, Stephano archidiacono, Stephano Thesaurario, Hugoni archidiacono, et caeteris Bisuntinae Ecclesiae B. Iohannis Apostoli et Evangelistae canonicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Privilegium maternitatis ecclesiae S. Stephani a Paschali PP. per obreptionem concessum.

Rationes ex utraque parte capitulorum allatae -

Res a Calixto, dum legationis munere fungeretur in Galliis, examinata.

Decessorum statuta, sicut legitima et iusta, successorem convenit custodire: ita debet etiam male facta salubri provisione corrigere. Ea propter nos surreptionem illam, quae Domino praedecessori nostro sanctae memoriae Paschali Papae a clericis S. Stephani de maternitatis iudicio facta est, ad veritatis et iustitiae curavimus ordinem revocare. Inter vos enim, et canonicos S. Stephani, super episcopali cathedra et ecclesiastica maternitate, longo iam fuerat tempore agitata discordia. Siguidem canonici S. Stephani, ecclesiam suam matricem antiquitus extitisse, sed propter eius destructionem episcopos ad Beati Iohannis ecclesiam secessisse, prout poterant, allegabant. E contra vos Ecclesiam vestram per longa temporum spatia episcopalem sedem sine interruptione legitima possedisse, scriptorum memoria, et veterum virorum attestationibus firmabatis. Haec profecto discordia cum ad praedicti Domini nostri audientiam pervenisset, nostro eam commisit examini finiendam, eo quod ipsius vices illis in partibus gereremus: ita videlicet, ut si canonici S. Stephani quinque idoneis probare testibus possent, quod |

post redintegrationem Ecclesiae suae, infra annos triginta super querela hac quaestionem fecissent, per quam illorum videretur interrupta retentio, scilicet vel ante antistitem suum, vel ante Romanae legatum Ecclesiae in communi audientia hac probatione perfecta, privilegia eorum ius proprium obtinerent, et episcopalis sedes apud B. Stephani ecclesiam haberetur: alioquin vos a querela hac liberi maneretis, et episcopalem sedem, sicut prius, teneretis. Eamdem quoque ipsius negotii decisionem usque ad tunc proximam B. Mariae Assumptionem idem Dominus a nobis perfici, consummarique praecepit. Nos eius obedientes mandatis, adhibitis fratribus nostris et coepiscopis Gruceranno Lugdunensi, Hugone Gratianopolitano, Leodegario Vivariensi, Berardo Matisconensi, Stephano Eduensi, Galtero Cabilonensi, Gauceranno Lingonnensi, Pontione Belticensi, Guidone Gebennensi, Gulinco Sedunensi, et Pontio abbate Cluniacensi, et decem et septem abbatibus, atque aliis religiosis viris, apud Trenorciam utramque partem convenimus. Ubi cum pars vestra iustitiae suae allegationes ostenderet, nos probationis executionem, a praedicto Domino constitutam, a Sancti Stephani canonicis requisivimus: qui vix tandem testes aliquot, non tamen idoneos, produxerunt. Alius enim pro commisso periurio sive turpi nativitate, alius pro sacrilegio, alius pro pretii conductione, et alius pro excommunicatione, qua diu alligatus fuerat, reprobatus est. Sic praefati Beati Stephani canonici, iam suae partis causam defendere non valentes, a probatione proposita in conspectu omnium defecerunt. Tunc ex communi fratrum iudicio definitum est, vestram Beati Iohannis ecclesiam debere maternitatis praerogativam in perpetuum obtinere. Unde nos una cum eis, eamdem vestram ecclesiam ex maternitas ectunc a querela illa liberam fore decre- elesiae S. Ioanvimus, episcopalem in ea sedem permanere irrefragabiliter statuentes. Auctoritate

Sententia desuper lata, qua nis adjudicata. Canonici S.

Stephani, ob-

tenta fraudolenter dila-

tione, Pascha-

Sparsisque per

urbem figmen-

gium pro se

extorquent.

ulterius clericus sive laicus inde inquietare, aut inquietanti favorem praesumeret ministrare. Hac promulgata ex communi deliberatione sententia, canonici Sancti Stephani ad nos secretius accesserunt, ut constituendae inter vos et illos pacis diem praefigeremus, suppliciter postulantes. In quorum verbis nos nihil prorsus versutiae opinantes, supplicationi eorumdem annuimus, et diem eis, uti postulaverant, constituimus. Mox ipsi a nobis, fraudis inito consilio, discedentes, unum ex fratribus suis, Petrum scilicet de Moneta, ad praedictum praedecessorem nolem PP. adeunt; strum furtim, et nobis, nihil omnino tale opinantibus, direxerunt. Is postquam curiae se presentavit, multa ferens, et nonnulla confingens mendacia, inter caetera suggerere Domino ausus est, nos de praedicto negotio nihil fecisse, neque in eius executionem obedire mandato Sedis voluisse. In haec figmenta discedens, et rursus ad curiam rediens, reliquos secum tis; et priviledeceptores adduxit: congregatisque eis, discussio quasi a principio facta est. Novissime quaedam illarum personarum, quae tam celebri, ut praedictum est, iudicio reprobatae fuerant, immo et aliae nequaquam idoneae, ad praefatam probationem admissae sunt. Duo ex clericis nostris, quos pro iam dicti confirmatione iudicii miseramus, advenerunt; sed cum omnia, quae acta fuerant, diligenter exponerent, proficere nullatenus potuerunt. Canonici quippe S. Stephani ita iam curiam totam figmentorum suorum fallaciis, et assentationum blandimentis asperse-

insuper apostolica, in cuius vocati partes |

solicitudinis fueramus, sub anathematis

obligatione praecepimus, ut nullus eam

Privilegium Paschalis cassatur, et maternitas ecclesias S. Ioannis adiu-

Cum decreto ut ecclesia S. Stetudines illiomnes persolvat, quas priscis temporibus solvere solebat :

Non multo post fraus ab eodem Paschali cognita: reassumpta causa a Calixto successore.

episcopalia, in qua velles, Ecclesia peragendi. Postea vero quam nos in Apostolicae Sedis administrationem, divina fuimus gratia constituti, vos aures nostras super eadem querimonia iterum propulsastis: nos autem supradictam deceptionem, necnon et causam omnem plenius cognoscentes, utpote qui ab ipso pueritiac nostrae tempore in illis educati partibus fuimus, et nostris totius rei veritatem oculis vidimus, utramque partem ad nostram secundo praesentiam convocavimus. Vos, ut mandatum fuerat, convenistis; sed illi se nullis praemissis excusationibus subtraxerunt. Tertio tandem terminum tam eis quam vobis in B. Lucae festivitate praefiximus; sed in parte altera etiam hac vice contempti sumus. Cum enim vos praesentes fueritis, et per quindecim dies in curia permanentes, terminum transieritis, illi nec venerunt, nec responsales aliquos transmiserunt. Quamobrem fratribus nostris episcopis et cardinalibus, nec non archiepiscopis, episcopis, et abbatibus, qui nobiscum aderant, visum est, B. Stephani canonicos diffugium petiisse, ne coram nobis negotium tractaretur, qui et ipsorum dolositatem, et iustitiae vestrae puritatem certissime sciebamus. Ex communi ergo eorumdem fratrum nostrorum consilio, illud maternitatis scriptum, quod per tantae fraudis versutiam saepedicto domino nostro surreptum est, apostolica auctoritate cassamus: statuentes, ut nullam in posterum vim prorsus obtineat; sed in tota Bisuntinae civitatis parrochia, sola B. Iohannis ecclesia omnem episcopalis sedis et matricis Ecclesiae possideat futuris temporibus dignitatem, quam priscis cognoscitur temporibus possedisse. Porro consuetudines omnes, quas ecclesia S. Stephani a tempore Hugonis Salinensis phani consucbonae memoriae Bisuntini archiepiscopi, usque ad tempora fratris nostri Hugonis qui in lerosolymitana peregrinatione defunctus est, tam in spiritualibus Eccletem scripti liberam contulit facultatem siae, quam temporalibus, vestrae per-

rant, ut, aliis nullum in ea locum ha-

bentibus, ipsi scriptum maternitatis acce-

perint. Post aliquantum temporis illorum

fraudem idem dominus et recognovisse

asseritur, et super ea vehementius do-

luisse. Unde etiam tibi, carissime frater

archiepiscope Anserice, per sui auctorita-

Item juramentum ab utraque parte perperam factum irritatur.

Bisuntino archiepiscopo ius conceditur animadvertendi in canonicos S. Stephani, nisi buic decreto acquieverint.

Solitae clau sulae.

vestrae Ecclesiae persolvantur. Ad haec, absolutionem, quae tam a te, carissime in Christo frater et episcope Anserice, quam ab Humbaldo Lugdunensi archiepiscopo, super iuramento illo, clericis utriusque Ecclesiae facto, a nobis, dum adhuc in partibus ultramontanis essemus, confirmata est, praesentis quoque decreti pagina roboramus, et ratam perpetuo manere decernimus: auctoritate Sedis Apostolicae statuentes, et omnimodis praecipientes, ut neque vos Sancti Stephani canonicos, neque ipsi, aut quaelibet persona, vos ulterius super iuramento illo praesumat impetere. Si nostrae igitur sanctioni huic B. Stephani canonici audaci praesumptione contraire tentaverint, tibi, dilecte in Christo frater Anserice Bisuntine archiepiscope, tuisque successoribus, licentiam damus, de personis eorum, et de ipsa etiam Ecclesia, cooperante Deo, donec satisfecerint, iustitiam exequendi. Si qua etiam in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem B. Iohannis Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

solvit quiete vobis deinceps, et eidem

Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii sacri palatii.

Datum Laterani xiv kal. aprilis, indict. vv, incarnationis dominicae anno mcxxII, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno iv.

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae episc., ss.

Dat. die 19 martii anno Domini 1122, pontif. anno IV.

# XIX.

Approbatio instituti regularis canonicorum Ecclesiae S. Martini in Barchgetesyaden Salisburgen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur institutum regulare. Obedientia praeposito per canonicos praestanda: — Et subiectio episcopo loci ordinario. - Advocati electionem ad canonicos spectare declaratur. — Decretum immunitatis a quacumque molestia, etc. Census annuus Lateranensi palatio per eos persolvendus. — Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Eberquino praeposito, et eius fratribus in Ecclesia Sanctorum Iohannis et Martini quae in Salisburgensi pago, in loco videlicet, qui Barchgetes gaden dicitur. sita est, regularem vitam professis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Praeceptum Domini habemus intrare per angustam portam, quia angusta via est, quae ducit ad vitam (a). Quia ergo vos, o filii in Christo dilectissimi, per divinam gratiam aspirati, mores vestros sub regularis vitae disciplina coercere, et ut angustam ingredi valeatis portam, communiter secundum sanctorum Patrum constitutionem, omnipotenti Domino deservire proposuistis: votis vestris paterno congratulamur affectu. Unde etiam peti- stitutum regutioni vestrae benignitatis debitae impertientes assensum, religionis propositum praesentis privilegii auctoritate firmamus. Statuimus enim, ut nulli omnino hominum liceat vitae canonicae ordinem, quem professi estis, in vestra Ecclesia commutare. Nemini etiam professionis vestrae facultas sit, alicuius levitatis instinctu,

(1) Ex Hundii Metropoli Salisburgensi. (a) Luc. xın et Matth. vii.

Calixti PP. subscriptio.

Evordium.

Obedientia praeposito per canonicos praestanda :

Et subiectio episcopo loci ordinario.

Advocati electionem ad canonicos specta- praepositi et fratrum consensu, aut a funre declaratur.

Decretum immunitatis a quacumque molestia, etc.

Census annuus Lateranensi palatio per eos persolvendus.

Solitae clausulae.

> mia aeternae pacis inveniant. Amen. Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus.

tenor, Domino praestante, viguerit. Sane

iuris ecclesiastici sacramenta a dioecesano

suscipietis episcopo, si quidem gratiam

atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis ac sine pravitate

voluerit exhibere; alioquin, liceat vohis

pro eorumdem sacramentorum susceptione

catholicum, quem malueritis, adire anti-

stitem. Porro loci vestri advocatiam sine

datorum haeredibus, aut quibuslibet aliis

occupari, omnibus prohibemus. Nulli ergo

omnino hominum facultas sit, praedictam

Ecclesiam temere perturbare, aut eius

possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, aut temerariis vexationibus fatigare; sed integra conserventur eorum,

pro quorum substentatione et guberna-

tione concessa sunt, usibus omnimedis

profutura. Ad indicium autem perceptae

huius a Romana Ecclesia libertatis, au-

reum unum quotannis Lateranensi palatio

persolvetis. Si qua igitur in futurum ec-

clesiastica saecularisve persona, hanc no-

strae constitutionis paginam sciens, contra

eam venire tentaverit, secundo tertiove

commonita, si non satisfactione congrua

emendaverit, potestatis honorisque sui

dignitate careat, reamque se divino iu-

dicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat, et a sacratissimo Corpore et

Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu

Christi aliena fiat, atque in extremo exa-

mine districtae ultioni subiaceat. Cunctis

autem eidem monasterio iusta servantibus

sit pax Domini nostri Iesu Christi, qua-

tenus et hic fructum bonae actionis per-

cipiant, et apud districtum Iudicem prae-

vel arctioris religionis obtentu, sine prae-Datum Laterani per manum Chrysopositi vel congregationis licentia de claugoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi stro discedere. Quod si discesserit, nullus cardinalis ac bibliothecarii, vu idus maii, eum episcoporum, nullus abbatum, nulindictione xiv, incarnationis dominicae lus monachorum, sine communium lianno mcxxII, pontificatus autem domni terarum cautione suscipiat: quamdiu vi-Calixti II Papae anno iv. delicet in Ecclesia vestra canonici ordinis

Dat. die 9 maii anno Domini 1122, pontif. anno iv.

# XX.

Oldegarius, Tarraconensis archiepiscopus. legatus Sedis Apostolicae ad exercitum, contra Saracenos in Hispaniis paratum, constituitur (1).

# SUMMARIUM

Hispaniarum Ecclesia quanta mala experta sit a Paganorum oppressione. — Peccatorum remissio omnibus in expeditione contra eosdem militantibus. — Cruce signati. - Oldegarii Sedis Apostolicae legati, quae sit facultas, et quae praestanda obedientia.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, omnibus episcopis, regibus, comitibus, principibus, caeterisque Dei fidelibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Pastoralis officii, nobis a Deo commissi, solicitudo exposcit, ut omni vigilantia et circumspectione gregem Dominicum pascamus. Hispaniarum siguidem Ecclesia quantis calamitatibus, quantisque filiorum Dei mortibus per Paganorum oppressionem assidue conteritur, neminem vestrum latere credimus. Ea propter dilectionem vestram, tamquam Deo, cuius legatione fungimur, exhortante per nos, admonemus, et tamquam carissimos, precibus, quibus possumus, incitamus, quatenus ad fratrum defensionem, et Ecclesiarum liberationem nullatenus desistatis. Omnibus enim in hac expeditione constanter militantibus, eamdem in expeditions peccatorum remissionem, quam orientalis Ecclesiae defensoribus fecimus, auctori-

(1) Descript, a Diago ex archiv, cathedralis Barcinonen. lib. 1 Antiquit. fol. 22; edidit Bollandus Act. SS. mensis martii, die vi, in fine cap. III Vitae S. Oldegarii.

Hispaniarum Ecclesia quant mala experta si t a Paganorum oppressione.

Peccatorum remissio omnibus contra eosdem militantibus.

Calixti PP. subscriptio.

Cruce signati

An. C. 1122

Oldegarii Sedis Apostolicae logati, quae sit facultas, et quae praestanda obe-

tate apostolica, et concessa nobis divinitus potestate, benigne concedimus. Illos autem, qui signum Crucis suis vestibus hac de causa imposuerunt, si ab hoc Paschate usque ad aliud, votum suum persolvere non sategerint, a gremio deinceps sanctae Ecclesiae, donec satisfaciant, summovemus. Verum quoniam exercitum vestrum per nos, ut desideraremus, visitare nequimus, carissimum fratrem nostrum Oldegarium, Tarraconensem archiepiscopum, ad idem ex latere nostro delegare curavimus, nostras ei vices in hoc specialiter committentes, ut ipsius consilio et dispositione corrigenda corrigantur et confirmanda, cooperante Domino, confirmiter (1); si quae vero dubia in exercitu eodem emerserint, ipsius experientia terminentur. Ipsum itaque dilectioni vestrae attentius commendamus; rogantes ut illam in vobis inveniat caritatem, quae nos ad eum vobis committendum compellit. Omnipotens Dominus beatorum suorum apostolorum meritis sua vos miseratione custodiat, et ad gloriosam de inimicis christianorum victoriam et felicem consummationem pervenire concedat.

Dat. Laterani iv non. aprilis. Dat. die 2 aprilis anno Domini 1122, pontif. anno IV.

# XXI.

Privilegium canonicis Veronensibus concessum (2).

# SUMMARIUM

Enumerantur bona Veronensis Ecclesiae, eaque confirmantur. - Decretum immunitatis. - Privilegia Ecclesiae eidem concessa a praedecess. PP. firma permaneant. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Theobaldo archipresbytero, et caeteris Veronensis Ecclesiae canonicis, tam praesentibus, quam futuris. in perpetuum.

Sicut iniusta poscentibus etc., et illibata permaneant: in quibus haec propriis du-(1) Forte confirmentur. (R. T.) (2) Ex Ughellio. episc.

ximus nominibus adnotauda, ecclesias videlicet Sancti Georgii, Sancti Ioannis Baptistae, S. Andreae, S. Clementis, S. Ceciliae, Sancti Faustini, Sancti Firmi cum capella, et Sancti Pauli: in Burgo ecclesias Sancti Ioannis Baptistae, Sancti Petri in Cornario et Sancti Iohannis in Quintiano: castrum de Bruno cum capellis et reliquis pertinentiis suis; castrum Gratianae, Martianae et Puliani, Biunde, Porcile et Calmasinum cum capellis et caeteris pertinentiis eorum: villam Quinti et locum qui dicitur Villa, cum capellis earum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, etiam pro eorum substentatione, pro quibus concessa sunt usibus omnimodis profutura. Ad haec adiicientes censemus, ut distributionem beneficiorum canonicae vestrae nullus impedire, inquietare, vel sibi audeat vindicare; sed sicut praeteritis temporibus constituta, et praedecessorum nostrorum privilegiis roborata est, ita et imposterum, auxiliante Deo, firma et inviolabilis perseveret. Nulli etiam vestrum facultas sit beneficia, quae capituli solent largitione distribui, de alterius manu suscipere; sed pristina in eis consuetudo futuris temporibus conservetur. Praesenti praeterea decreto sancimus, ut si personae idoneae in Ecclesia vestra repertae fuerint, nullus de alia Ecclesia in archipresbyt. vel archidiaconum praeseratur; quod si archipresbyterum vel archidiaconum uno simul tempore obire contigerit, donec alii substituantur, eorum vices beneficiorum distributionibus per praepositum suppleantur, quemadmodum et in collatis Ecclesiae vestrae praedecessorum nostrorum privilegiis continetur. Si qua igitur in futurum, etc.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Calixti PP. sub-

Enumerantur bona Veronensis Ecclesiae. eague confirmantur.

Decretum immunitatis.

Privilegia Ecclesiae eidem concessa a praedecess. PP. firma permaneant.

scriptio.

An. C. 1122

Datum in territorio Palinensi xviii kal. iulii, indictione xv. incarnationis dominicae anno mcxxII, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno IV, per manum Chrysogoni diaconi et cancellarii sanctae Apostolicae Sedis.

> Dat. die 14 iunii anno Domini 1122. pontif. anno IV.

## XXII.

Reconciliatio Henrici V imperatoris cum sancta et catholica Ecclesia Romana.

#### SUMMARIUM

Laetatur Pontifex de reconciliatione Henrici quinti imperatoris. — Commendat bona consilia; eumque salutaribus monitis adhortatur. — Bona omina pro eius felicitate nomine etiam episcoporum, cardinalium ac totius cleri romani auspicatur.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Henrico glorioso Romanorum Imperatori Augusto, salutem et apostolicam benedictionem.

Laetatur Ponti fex de reconciquinti imperatoris.

Commendat bona consilia: eumque salutaribus monitis adhortatur.

Omnipotenti Domino Deo nostro omliatione Henrici nium bonorum laudes et gratias agimus, qui per immensam bonitatis suae clementiam cor tuum aspiratione sui spiritus illustravit, et te iam dudum nimium reluctantem, nunc tandem ad Ecclesiae gremium revocavit. Siguidem, prout dilecti filii nostri, et diaconi cardinalis, et fidelium nunciorum tuorum relatione, ac literarum lectione percepimus, sano usus consilio, nostris, et Ecclesiae catholicae salutaribus monitis humiliter obedisti. Et nos ergo in beati Petri filium paternae affectionis brachiis te suscipimus, et personam tuam, et imperium tanto deinceps amplius et benignius diligere, ac divina præeunte gratia honorare optamus, quanto devotius prae tuis modernis praedecessoribus Romanae Ecclesiae obedisti, et quanto specialius carnis es nobis consanguinitate coniunctus. Age ergo, fili carissime, ut et tu nobis, et nos te frua-

excellentia tua quantum diuturna Ecclesiae, imperiique discordia, Europae fidelibus intulerit detrimentum, et quantum nostra pax afferre poterit boni fructus, Domino cooperante, incrementum. Sane de statu nostro noverit tua dilectio, quia licet nos graviter quandoque infirmi fuerimus, nunc tamen per Dei gratiam incolumes sumus; et tuam tam animae quam corporis sanitatem per omnia desideramus. De iis autem, quae viva voce referenda praedictis fidelibus nuntiis tuis commisisti, per eosdem, quid nobis et nostris videatur fratribus, respondemus. Legatos itaque nostros, qui apud vos sunt, benevolentiae vestrae attentius commendantes rogamus, ut quia concilium indictum a nobis accelerat, cito eos ad nos Domino largiente remittas. Tuos vero legatos ita instructos dirigas, ut iuxta promissum tuum, regalia in integrum Ecclesiae Romanae restituant. Ad haec pro nepote nostro Metensi episcopo, et fratribus eius, gratias tuae benignitati refecimus, quoniam in iis primitias bonitatis tuae cognovimus. Illa enim bonae volun- Bona omina pro tatis pax esse conspicitur, ex qua bonae voluntatis opera demonstrantur. Fratres enim episcopi cardinales, et totus romanus clerus una nobiscum te, et principes, et barones tuos salutant, divinae maiestatis misericordiam deprecantes, ut vos ad honorem suum, et Ecclesiae spem in longum custodiat.

Datum Laterani idibus decembris. Dat. die 13 decembris.

Sequitur restitutio investiturarum, ab Henrico imperatore facta.

### SUMMARIUM

Henrici imperatoris restitutio investiturarum Ecclesiarum omnium, et possessionum ablatarum. — Suum promittit auxilium. — Subscriptiones principum.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis

Ego Henricus, Dei gratia Romanorum Henrici imperamur in Domino. Perpendat imperialis imperator Augustus, pro amore Dei et investiturarum

eius felicitate nomine etiam episcoporum, cardinalium ac totius cleri romani auspicatur.

Ecclesiarum omnium, et postarum

Suum promittit

auxilium.

sessionum abla- Papae Callisti, et pro remedio animae meae, dimitto Deo, et sanctis eius apostolis Petro et Paulo, ac sanctae catholicae Ecclesiae, omnem investituram per annulum et baculum; et concedo, in omnibus Ecclesiis fieri electionem et liberam consecrationem, possessiones, et regalia beati Petri, quae a principio huius discordiae usque ad hodiernam diem, sive tempore Patris mei, sive etiam meo, ablata sunt: quae habeo eidem sanctae Romanae Ecclesiae restituo; quae autem non habeo, ut restituantur, fideliter adiuvabo: possessiones etiam omnium aliarum, et principum, et aliorum tam clericorum quam laicorum, consilio principum. Et do veram pacem domino Papae Calisto, sanctae Romanae Ecclesiae, et omnibus, qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt; et in quibus sancta Romana Ecclesia auxilium postulaverit, fideliter iuvabo: et in quibus mihi querimoniam fecerit, debitam sibi iustitiam faciam.

Subscriptiones.

Adalbertus Moguntinus archiepiscopus. Fridericus Coloniensis archiepiscopus. Ratisbonensis episcopus. Otho Bambergensis episcopus.

Bruno Spirensis episcopus.

A. Augustensis episcopus.

G. Traiectensis episcopus.

E. Abbas Fuldensis.

Northmannus dux.

Fridericus dux.

Bonifacius marchio.

Theobaldus marchio.

Cynulphus comes.

Obertus comes.

A. Berengario comes.

Godefridus comes.

Ego Fridericus Coloniensis episcopus, et cancellarius, recognovi.

sanctae Romanae Ecclesiae, et domini | Subsequitur Calixti Papae II restitutio regaliorum Henrico imperatori facta.

### SUMMARIUM

Calixli PP. II restitutio regaliorum, tantum per sceptrum. — Pacem et veniam Pontifex ei praebet.

Ego Calixtus servus servorum Dei dilecto filio suo Enrico, Dei gratia Romanorum imperatori Augusto, concedo ele- per sceptrum. ctiones episcoporum et abbatum Theutonici regni, qui ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia, ut si qua inter partes discordia emerserit, metropolitani et provincialium consilio vel iudicio, saniori parti assensum, et auxilium praebeas. Electus autem regalia per sceptrum a te recipiat, exceptis omnibus, quae ad Romanam Ecclesiam pertinere noscuntur, et quae ex his iure tibi debet, faciat. Ex aliis vero partibus imperii, consecratus infra sex menses regalia per sceptrum a te recipiat; de quibus vero mihi querimoniam feceris, et auxilium meum praestabo. Do tibi veram pacem, et omnibus, qui in parte tua sunt vel fuerunt tempore huius discordiae.

Data anno mexxii ix kal. octobris. Dat. die 23 septembris anno Domini 1122, pontif. anno II.

## XXIII.

Confirmatio dignitatis primatialis Toletanae Ecclesiae, cum declaratione, ut eidem subiectae sint Hispaniarum Ecclesiae omnes, quae suos amiserunt episcopos post Saracenorum incursiones (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Toletana Ecclesia per Ildefonsum regem de Saracenorum manibus vindicata a Summis Pontificibus pristinae reddita dignitati: — A Calixto PP. antiquis donatur privilegiis. - Cum declaratione iuris primatialis. — Confirmantur eidem antiqui termini, ecclesiaeque subiectae: — Eæque, quae proprios amisere

(1) Ex Casteioni opere de Primatu Toletano.

Calixti PP. II restitutio regaliorum, tantum

Pacem et ve-

niam Pontifex

ei praebet.

metropolitanos; — Donec tamen in pristinum statum redigantur. - Solitae clausulae.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Bernardo Toletano primati, eiusque successoribus

Exordiam.

Toletana Eccl sia per Ildefonsum regem de Saracenorum manibus vindieata a Summis Pontificibus p.istinae reddita dignitati .

A Calixto PP. antiquis donatur privilegies.

Com declaratione iuris primatialis.

Confirmantuc eidem antiqui termini, ecclesiaeque subicctae :

canonice substituendis, in perpetuum. Postquam supernae miserationis dignatio insignem quondam, et inter Hispaniarum urbes magni nominis, civitatem Toletanam, studio et labore gloriosae memoriae regis Ildefonsi de Saracenorum tyrannide liberaverunt, domini praedecessores nostri sanctae recordationis Urbanus, et Paschalis, Ecclesiae Romanae Pontifices, eiusdem civitatis Ecclesiam pristinae studuerunt restituere dignitati. Unde, reverendissime frater et coepiscope Bernarde, pallium tibi, pontificalis videlicet officii plenitudinem, conferentes, in totis Hispaniarum regnis primatem te privilegiorum suorum sanctionibus statuerunt: sicut praedecessores tuos praedictae urbis Pontifices constat antiquitus extitisse: quorum nimirum patrum nostrorum vestigiis insistentes, tam tuis, quam et reverendissimi nepotis nostri Ildefonsi regis precibus, duximus annuendum, ut authore Domino, eumdem tibi, tuisque successoribus honorem, et per vos Toletanae Ecclesiae confirmemus. Apostolica igitur auctoritate statuimus, ut per universa Hispaniarum regna primatus obtineas dignitatem. Verum personam tuam in manu nostra propensiori gratia retinentes, censemus, ut solius Romani Pontificis iudicio eius causa, si qua fuerit, decidatur. Te itaque universi Hispaniarum praesules primatem respicient; et ad te, si quid inter eos quaestione dignum exortum fuerit, referent: salva tamen in omnibus Romanae Ecclesiae auctoritate, et salvis metropolitanorum privilegiis singulorum. Sane Toletanam Ecclesiam praesentis privilegii stabilitate munimus, Complutensem ei parochiam cum terminis suis, necnon et ecclesias omnes, atque dioeceses, quas iure proprio antiquitus possedisse cognoscitur, confirmantes: epi-

scopales praeterea sedes Ovetum, Legionem, Palentiam eidem Toletanae Ecclesiae, tamquam metropoli, subditas esse decernimus: reliquas vero, quae antiquis ei temporibus subiacebant, cum Dominus omnipotens christianorum restituerit potestati, suae dignatione misericordiae, ad caput proprium referendas decreti huius authoritate sancimus. Porro illarum dioe- proprios amiseceses civitatum, quae, Sarracenis inva- re metropolitadentibus, metropolitanos proprios amiserunt, eo tenore vestrae subilicimus ditioni, ut quoad sine propriis extiterint metropolitanis, tibi, ut proprio, debeant subiacere: salvo tenore privilegii, quod a nobis Compostellanae Ecclesiae Pontifici est collatum. Si qua autem metropoles in statum fuerit proprium restituta, suo quaeque dioecesis metropolitano restituatur, ut sub proprii pastoris regimine super divini collatione beneficii glorietur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit. potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem monasterio (1) iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Mantiae, per manum Chrysogoni S. R. E. diac. cardinalis, ac bibliothecarii, 111 nonas novembris, indictione xy, incarnationis dominicae anno mexxil, pontificatus autem domini Calixti II Papae anno iv.

Dat. die 3 novembris anno Domini 1122, pontif. anno iv.

(1) Lege metropolitanae Ecclesiae. (R. T.)

Eseque, quae

Donce tamen in pristinum statum redigantur.

Solitae clau-

## XXIV.

Approbatio instituti regularis canonicorum Bernriedensium in ecclesia Sancti Martini Augusten. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia S. Martini, et canonici sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur; - Bonaque omnia ad eos spectantia confirmantur; — Cum decreto omnimodae exemptionis a quacumque molestia. - Electio praepositi a canonicis facienda. - Regularis disciplinae observantia iniungitur. - Annuus census altari B. Petri Laterani persolvendus. — Solitae clausulae.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis Othoni praeposito, et eius fratribus in B. Martini Ecclesia regularem vitam professis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Exardium

Ecclesia S. Martini, et canonici sub protectione Sedis Apustolicae suscipiun tur;

Boeagne omnia ad eos spectan tia confirman-

Cum decreto omnimodae ezemptionis a quacumqua motestia.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio facilem sortiatur effectum. Eapropter nos, tam vestris, quam nobilis viri Ottonis precibus inclinati, ecclesiam vestram in honorem Domini Salvatoris et B. Martini intra episcopatum Augustensem, in loco, qui dicitur Bernried, constructam, in qua sub regularis vitae observantia et canonici ordinis disciplina, omnipotenti Domino servire decrevistis, in B. Petri et Romanae Ecclesiae tutelam, protectionemque suscipimus, et Sedis Apostolicae patrocinio communimus. Statuimus enim, ut omnia, quae illi vel ab eodem Ottone et uxore eius Adelheide, vel ab aliis fidelibus de suo iure aut iam collata sunt, aut in posterum largiente Domino conferentur, quieta vobis vestrisque successoribus in eadem religione mansuris, et illibata permaneant. Decernimus quoque, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis fatigationibus vexare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gu-

(1) Ex Hundii Metropoli Salisburgensi.

bernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Augustensis episcopi reverentia. Praepositorum vero libera et canonica, maxime de eadem, vel de qualicumque spirituali congregatione, fiat electio: et post professionem iuste exhibitam, nemini vestrum liceat proprium quid habere nec sine praepositi vel congregationis licentia de claustro discedere, ut in eo, quod assumpsistis, proposito, lar- vantia iniungigiente Domino, constanter in perpetuum mancatis. Advocati etiam et defensores eidem cellae utiles ab ipsius loci fratribus provideantur et libere eligantur. Ad in- Annuus census dicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis, albam cum cingulo et amictum B. Petro in Lateranensis palatii cappella singulis trienniis persolvetis. Si qua ergo in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem monasteriis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Hugonis Sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, 11 idus novembris, indictione prima, incarnationis dominicae anno mcxxII, pontificatus autem domini Calixti Papae anno 1v.

Dat. die 4 novembris anno Domini 1122, pontif. anno iv.

Electio praepo-

Regularly disciplinae abser-

altari B. Petri Laterani pervendus.

Solitae clausulae

# XXV.

Militensis Ecclesia ab archiepiscopi iurisdictione eximitur, Sanctaeque Sedi immediate subilicitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Episcopi Militenses a solo Romano Pontifice consecrandi. — Eisque Bibonensis et Tauronensis Ecclesiae subiiciuntur. — Decretum immunitatis a quacumque vi et molestia, etc. - Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili patri Gaufrido Militensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Episcopi Militenses a solo Romano Pontitice consecran-Eisque Bibonensis et Tauronensis Eccle-

Decretum immunitatis a quamolestia, etc.

siae subiiciun-

tur.

Officii nostri nos hortamur auctoritate. pro Ecclesiarum statu solicitos esse, et, quae recte statuta sunt, stabilire. Proinde, charissime in Christo frater Gaufride episcope, tuis petitionibus annuentes, et praedecessorum nostrorum sa. mem. Gregorii VII et Urbani II, Ecclesiae Romanae Pontificum, statuta firmantes, praesentis privilegii stabilitate sancimus, ut Militensis Ecclesia sub iure Sedis Apostolicae specialiter perseveret, omnesque successores tui; quemadmodum et successores tui per manus Romani Pontificis consecrentur. Auctoritate etiam apostolica confirmamus, ut Bibonensis in Militensem translata, sicut praedictorum praedecessorum nostrorum privilegiis decretum est, maneat in perpetuum: addentes etiam, ut Tauranensis Ecclesia, quae peccatis accolarum exigentibus, desolata est, in dioecesim Militens. cedat, et Militensi deinceps episcopo subjecta permaneat: ut una utriusque, Bibonensis scilicet et Tauranensis Ecclesiae dioecesis habeatur, et deinceps Militensis vocabulo nuncupetur. Nulli ergo omnino hominum liceat eamdem Militencumque vi et sem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed universa, quae concessione Pontificum, liberalitate Principum, obla-(1) Ab originali edidit Ughell., Ital. Sac. tom. 1,

col. 151.

Bull. Rom. Vol. II.

tione fidelium, vel aliis modis, aut in praesenti possidet, aut in futurum, largiente Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; praesertim quae ad Bibonensem et Tauranensem Ecclesias, sive in possessione, sive in regimine, iuste visa sunt pertinere. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae Calixti PP. suli-

episcopus.

Datum Laterani per manum Chrysogoni catholicae Romanae Ecclesiae diaconus cardinalis, ac bibliothecarii, x kal. ianuarii, indictione xI, incarnationis dominicae anno mcxxII, pontificatus autem domini Calixti II anno IV.

Dat. die 23 decembris anno Domini 1122, pontif. anno IV.

# XXVI.

Ecclesia S. Theodori de Rocha Bovicorit. a Willermo Petragoriensi episcopo donata monasterio Cluniacensi, eidem confirmatur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Cluniacense privilegiis a Romanis Pontificibus ornatum. — Concessio quae confirmatur. — Ciausulae. — Calixti PP. subscriptio.

(1) Edidit Marrier, Biblioth. Cluniac., col. 581.

Solitae clau-

scriptio.

Exordium.

Monasterium Cluniacense privilegus a Romanis Pontificibus ornatum.

Clausulae.

Concessio, quaa confirmatur.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Pontio abbati Cluniacensi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum. Religionis monasticae modernis tem-

poribus speculum, et in Galliarum partibus documentum, Beati Petri Cluniacense monasterium, ab ipso suae fundationis exordio Sedi Apostolicae in ius proprium est oblatum: proinde patres nostri sanctae recordationis Iohannes XI, et alii usque ad nostra tempora Ecclesiae Romanae Pontifices, locum ipsum singularis dilectionis ac libertatis praerogativa donarunt, et universa ei pertinentia privilegiorum suorum sanctionibus munierunt. Propterea, fili in Christo beatissime Ponti, quem nos, in Viennensis Ecclesiae regimine positi, nostris per Dei gratiam manibus in abbatem consecravimus, et personam tuam, et locum, cui Deo auctore praesides, totis dilectionis visceribus amplectentes, quieti vestrae, et Ecclesiarum vestrarum attentius providentes, ecclesiam Sancti Theodori de Rocha Rovicorit (1) cum omnibus pertinentiis suis, laudantibus ipsius Ecclesiae clericis, a venerabili fratre nostro Willermo, Petragoricensi episcopo, tibi et Ecclesiae Cluniacensi humiliter et devote donatam, auctoritate apostolica tam tibi quam successoribus tuis, perpetuis temporibus confirmamus, et praesentis privilegii pagina communimus. Si quis igitur ausu temerario, impiaque praesumptione contra Deum, et sanctos eius apostolos, contraque animam suam, hoc nostrae apostolicae auctoritatis privilegium in aliquo infringere tentaverit, incunctanter se noverit nostrae apostolicae maledictionis aculeo transpunctum, nostrae apostolicae excommunicationis telo perfossum, nostri etiam apostolici anathematis gladio transverberatum; nec, nisi per dignam satisfactionem saluti pristinae reparandum. Ei ergo qui conservator extiterit, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum

(1) Legendum fortasse Bovicorit. (R. T.)

Indicem praemia aeternae pacis inveniat. Amen, amen, amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Calixti PP. subepiscopus ss.

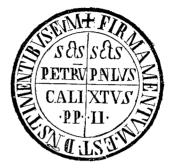

Datum Laterani per manum Chrysogoni S. R. E. diaconi cardinalis, ac bibliothecarii, v kal. ianuarii, ind. xv. pontificatus autem domni Calixti II Papae anno iv.

Dat. die 28 decembris anno Domini 4122, pontif. Calixti anno IV.

# XXVII.

Monopolitana Ecclesia soli Apostolicae Ecclesiae subiecta declaratur; eiusque episcopus clero populoque eligendus conceditur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monopolitana Ecclesia soli Apostolicae Sedi subiecta. - Suis in bonis confirmatur. — Episcopi electio clero populoque facienda conceditur. — Dignitatis privationi et excommunicationi subiicitur quicumque praesens diploma violaverit. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dil. fratri Nicolao Monopolitano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus; sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Quia igitur dilectio tua, ad Sedis Apostolicae portum confugiens, iteratam eius tuitionem devotione debita requisivit, nos supplicationi tuae clementer annuentes, et dictam Monopolitanam Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, decreti praesentis

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac. tom. 1, col. 963.

Exordium

An. C. 1123 scriptio.

Monopolitana Ecclesia soli Apostolicae Sedi subjecta.

Suis in bonis confirmatur.

Episcopi electio clero populoque facienda conceditur.

Dignitatis privationi et excommunicationi subiicitur quicumque praesens diploma violaverit

authoritate munimus. Statuimus enim, ut eadem Ecclesia nulli alii praeter Apostolicam Sedem subjectionis reverentiam debeat, sicut per apostolicae memoriae praedecessorum nostrorum (4) Urbanum II in Beneventana synodo definitum, et privilegii testimonio confirmatum, necnon et a sa. recordationis Paschali Papa privilegii munimine roboratum est. Te igitur tuosque successores, huius libertatis gratia perfruentes, sub solius Apostolicae Sedis obedientia in perpetuum manere decernimus; statuentes, ut quaecumque Monopolitana Ecclesia hactenus iuste possedit, aut hodie possidet: sive in futurum iuste et canonice poterit adipisci in castellis, villis, sylvis, in ecclesiis, in monasteriis, caeterisque possessionibus, tibi tuisque successoribus episcopali iure regenda semper, ac disponenda serventur: salva in omnibus Romanae et Apostolicae Ecclesiae reverentia. Obeunte te, vel tuorum quolibet successorum, clero populoque Monopolitano facultas sit, semota omni pravitate, episcopum canonice eligendi; electus autem, a Romano Pontifice consecrabitur. Sane si quis in crastinum archiepiscopus, episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, iudex, aut ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

(1) Legendum putamus praedecessorem nostrum. (R. T.)

Ego Calixtus, catholicae Ecclesiae Calixti PP. subepiscopus.

Datum Laterani per manum Hugonis sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, xı kal. aprilis, indictione prima, incarnationis dominicae anno mexxim, pontificatus autem domni Calixti secundi PP. v.

Dat. die 22 martii anno Domini 1123. pontif. anno v.

## XXVIII.

Monasterium S. Macharii monasterio S. Crucis Burdigalen. subjectum declaratur (1).

# SUMMARIUM

Controversia inter monachos utriusque monasterii super subjectione alterutrius. Monachi S. Macharii a Burdigalensi archiep. evocati; et inobedientes excommunicati. -A legato Sedis Apostolicae subreptione virgam pastoralem obtinent. - Hinc citati ad Concilium, - Causaque cognita, monasterio S. Crucis subiiciuntur; — Cum decreto restitutionis virgae, et poenae excommunicationis, donec ad abbatis S. Crucis obedientiam revertantur. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Androni, et monachis S. Crucis, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter vos et monachos Sancti Macharii de subiectione et obedientia querimonia inter monachos est agitata. Et quidem vos, fratres illos in religione, vestrique subiectione coenobii subiectione alpertinere iuxta vestram consuetudinem volebatis. Ipsi autem, rebelles vobis et inobedientes effecti, a vestra se subie- Macharii a Burctione subtrahere nitebantur; proinde a chiep. evocati; Burdegalensi archiepiscopo evocati, ad praesentiam eius venerunt. Sed ipsius, et religiosorum abbatum ac monachorum. qui aderant, obedire iudicio contempserunt; qua de re ab ipso excommunicati sunt. Tunc illi magis se contra vos erigentes, ad legatum nostrum Girardum

Controversia nasterii super

Monachi S. digalensi aret inobedientes excommunicati;

A legato Se-

(1) Inter Instrumenta Ecclesiae Burdigalen. num. 51 edidit Dionysius Sammarth. Gall. Christ. tom. 2.

subreptione virgam pastoralem obtinent.

Hinc citati ad Conciliam;

Causaque cognita, monasterio S. Crucis subiliciuntur:

Cum decreto restitutionis virgae, et poenac excommuad abbatis S. Crucis obedientiam revertan-

Calixti PP. subscriptio.

Engolismensem episcopum perrexerunt, et ab eo virgam quamdam, pastoralem dictam, quibusdam subreptionibus acceperunt: cuius virgae occasione S. Macharii ecclesiam per se abbatiam esse liberam voluerunt, sicut monasterium Sanctae Crucis existit. Deinde archiepiscopus, ad nostrum concilium evocatus, eos mandatis suis et monitis evocavit, ut de transgressione hac in nostra praesentia responderent. Cum autem utrique ad nostram praesentiam venissetis, et illi a nobis inducias postulassent, diem utrique parti praefiximus, qua coram nobis et nostris fratribus querimonia sopiretur. Die igitur constituta vos affuistis, sed altera pars se a nostro conspectu absentavit. Nobis ergo, et fratribus nostris, iustum et rationabile visum est, ut neque vos vestra fraudari iustitia, neque illi de sua debuissent lucrari absentia. Idcirco in generali fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium, et aliorum archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, ac religiosorum virorum concilio, collaudavimus, ut praedicta S. Macharii ecclesia, sicut ab antiquo fuit, ita in posterum in vestri monasterii sit obedientia et dispositione subjecta: ille vero baculus, sive subreptionis virga, in vestrum dominium redigatur, et ne alinicationis donec quod de caetero scandalum moveat, omnino frangatur. Si quis autem hanc nostram et generalis concilii constitutionem et collaudationem aliqua temeritas (1) infregerit, Sancti Spiritus iudicio, et indignationi Sedis Apostolicae subiacebit. Monachi autem Sancti Macharii excommunicatione, qua a nobis et archiepiscopo percussi sunt, tamdiu teneantur, donec ad abbatis S. Crucis obedientiam revertantur.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episc. Datum Laterani per manum Hugonis S. R. E. subd. 111 kal. aprilis, ind. 1, incarnat. dominicae anno MCXXIII, pontificatus autem D. Calixti secundi PP., v.

Dat. die 30 martii anno Domini 1123, pontif. anno v.

(1) Forsitan temeritate. (R. T.)

e -----

# XXIX.

Confirmatio iurium omnium Panormitanae Ecclesiae (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur Panor. Ecclesiae bona omnia, pertinentiae, etc.; — Donationes principum, et diplomata Pontificum. - Petro archiep, pallium conceditur; cum gravi adhortatione ex materia ipsa, et dignitate pallii eiusdem desumpta. — Clausulae confirmatoriae paginae huius. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro archiepiscopo, a nobis de Squillatina Ecclesia in Panormitanam translato, eiusque successoribus canonice instituendis, in perpetuum.

lustis votis assensum praebere, iustisque petitionibus aures accomodare nos convenit, qui, licet indigni, iustitiae custodes atque praecones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula positi, Domino disponente conspicimur. Tuis igitur, frater in Christo carissime Petre archiepiscope, iustis petitionibus annuentes, sanctam Panormitanam Ecclesiam, cui auctore Domino, per nos institutus praesides, auctoritate Sedis Apostolicae communimus; statuimus enim, ut Panormum, Misiliminum, Cornelianum, Bicaris (2), Therme cum pertinentiis suis, et possessiones, et coloni, decimae, et episcopalia iura ipsius parochiae, nec non et omnia quae terrae principes, et alii fideles viri de iure suo eidem Ecclesiae contulerunt, et quae ipsi Ecclesiae iure antiquo pertinere videntur, quieta et libera, in tua tuorumque successorum ditione auctoritatis nostrae assertione permaneant; omnem quoque libertatem, quae a praedecessoribus nostris sanctae memoriae Alexandro II, Gregorio VII et Paschale II, R. E. Pontificibus, praedecessoribus tuis Panormitanis archiepiscopis Nicodemo et Alcherio, et per eos Panormitanae Ecclesiae concessa digno-

(1) Ex tom. 1 Sicil. Sac. Rocei Pirri, ubi de Notitia Ecclesiae Panormit. (2) Lege Biscaris. (n. T.) Exordium.

Confirmantur Panormitanae Ecclesiae bona omnia, pertinentiae, etc.

Donationes principum, et diplomata Pon-

Petro archiep. pallium conceadhortatione ex materia ipsa, et elusdem desum-

scitur, nos quoque auctoritate apostolica damus tibi, et per industriam tuam Ecclesiae ipsi concedimus et decreti huius pagina confirmamus. Pallii quoque usum, ditur; cum gravi qui antecessoribus tuis a nostris antecessoribus est concessus, dilectioni tuae concedidignitate pallii mus; quo videlicet uti debetis diebus illis, qui in Ecclesiae tuae privilegiis distinguuntur. Cuius indumenti honor quoniam modesta actuum vivacitate servandus est, hortamur, ut ei morum tuorum ornamenta conveniant; quaterus auctore Deo recte utrobique possis esse conspicuus. Quamobrem, charissime frater, quoniam pastoralis curae constringit officium, dilige fratres, ipsi quoque adversarii propter mandatum Dominicum tuo circa te copulentur affectu: pacem seguere cum omnibus: sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum: piis vaces operibus: virtutibus polleas: fulgeat in pectore tuo rationale iudicii cum superhumeralis actione conjunctum: ita procedas in conspectu Dei et totius Israel; huiusmodi gregi commisso praebeas exempla, ut videant opera tua bona, et glorificent Patrem tuum, qui in caelis est: sit in lingua sermo, sit caeli fervor in animo: creditum tibi agrum dominicum exerce: dum licet, semina in timore: dum tempus est, bonum faciendo non deficias, tempore enim suo metes, non deficiendo vigilanter. Itaque terrena negotia relinquendo caelestibus anhela, quae retro sunt obliviscens, in ea, quae ante sunt temetipsum extende; mens tua in saeculari veritate (1) non diffluat, sed tota in unum currat, atque confluat finem, quem mira suavitate David respexerat, cum dicebat: Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meæ (a). Sancta Trinitas fraternitatem tuam suae gloriae protectione circundet, et ad finem, qui non finitur, pervenire concedat. Si qua vero in futurum ecclesiastica saecularisque persona,

Clausulae confirmatoriae paginae hulus.

> (1) Forsitan vanitate. (R. T.) (a) Psalm. XXVI, 4. (R. T.)

hanc nostrae constitutionis paginam sciens. contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae Calixti PP. subepiscopus.

Datum Laterani per manum Hugonis sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi cardinalis, iv nonas aprilis, indictione prima, incarnationis dominicae anno MCXXIII, pontificatus autem domni Calixti II PP. anno v.

Dat. die 2 aprilis anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXX.

Confirmatio irritationis et invalidationis privilegiorum, Pisanis archiepiscopis concessorum, de consecratione episcoporum insulae Corsicae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Series facti in concilio Lateranensi exposita. — Cognitumque qua ratione Urbanus II Pisanis archiep. Corsicanorum episcoporum concesserit consecrationem; ac postmodum ad se revocaverit. Quo motus exemplo Paschalis PP. eosdem episcopos suis manibus consecraverit: Gelasius vero datum Pisis privilegium, Romae cassaverit: — Quod postea factum ab eodem Calixto. — In eodem itaque concilio cassata sunt omnia haec privilegia. - Episcoporum Corsicae consecratio Sedi Apostolicae reservata; — Perpetuumque

(i) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV.

Pisanis silentium impositum. — Solitae clausulae confirmatoriae. — Calixti PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones. —

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis fratribus, et coepiscopis per insulam Corsicae constitutis, eorumque successoribus, in perpetuum.

Exordium.

Series factiin concilio Late-

Cognitumque

qua ratione Ur-

banus II Pisanis archiep. Corsi-

canorum episco-

porum concesserit consecra-

tionem; ac postmodum ad se

revocaverit.

ranensi expo-

Quot mutationes, quot scripta inter se diversa de vestris facta sint consecrationibus, tota iam pene cognovit Europa: unde, peccatis exigentibus, multa scandala, multae caedes et rapinae, multa etiam homicidia atque periuria provenerunt. Quamobrem Romana Ecclesia levitatis et inconstantiae a compluribus arguebatur, eo quod ipsa discordiae huius seminarium et occasio videbatur. Nos itaque in praeterito, quod nuper celebravimus Laterani, concilio totius negotii huius seriem coram universis fratribus, qui nobiscum aderant, exposuimus, videlicet quoniam felicis memoriae praedecessor noster Papa Urbanus, necessitate quadam compulsus, Corsicanorum episcoporum consecrationem per privilegium suum antistiti Pisano concessit; qui tamen postmodum, et Romanae Ecclesiae scandalum pertimescens, et gravem inter Pisanos et Ianuenses oriri discordiam videns, concessionem ipsam mutavit, et antecessores vestros, sicut moris fuerat, suis manibus consecravit.

Quo motus aremplo Paschalis PP. eosdem episcopos suis manibus consecraverit:

Gelasius vero datum Písis privilegium, Romae cassaverit;

Post hunc, piae recordationis dominus Papa Paschalis, quamquam in multas et gravissimas devenisset necessitates, nullis tamen precibus aut promissionibus ad hoc induci potuit, ut praedictas Pisanis firmaret concessiones; sed praedecessorum vestrorum consecrationes Romanae Ecclesiae conservavit.

Cuius successor Papa Gelasius, maiori et graviori necessitate Roma exire coactus, transmontanas partes navigio adeundo, privilegium idem, quod a domino Papa Urbano de consecratione vestra Pisanis collatum fuerat, cum Pisas venisset, renovavit: quod tamen postmodum, eamdem Pisanorum et Ianuensium perturbationem prospiciens, annullavit.

Nos etiam, qui eorum loco, imo beati Quod postea factum ab eo-Petri, licet indigni, successimus, de ul- dem Calixto;

> In eodemitaomnia haec privilegia.

tramontanis partibus ad urbem accelerantes, Pisas devenimus, ubi eorumdem praedecessorum nostrorum Urbani et Gelasii vestigia subsecuti, eiusdem populi precibus ac devotione devicti, eamdem innovavimus concessionem. Cum vero ad urbem per Dei gratiam venissemus, de que concino cassata, sunt facto non.... cleri et populi commotionem invenimus, et quod in concessione illa, quae extra urbem, et cum paucis facta fuerat, Romana Ecclesia diminutionem patiebatur, et totius discordiae, ut dictum est, ministrare fomitem videbatur. Nos itaque post multam et diutinam deliberationem, communicato consilio cum fratribus nostris episcopis et cardinalibus, atque nobilibus Romanorum, nec non multa cleri et populi multitudine, easdem evacuavimus concessiones; et vobis ac successoribus vestris Apostolicae Sedis privilegio antiquam restituimus libertatem, et fratrem nostrum Sagonem episcopum nostris tamquam beati Petri manibus consecravimus, quae tandem scripta ab Apostolica Sede utrique parti collata in praesentia Pisanorum et Ianuensium, quos pro eiusdem negotii diffinitione ac (1) concilium vocaveramus, coram universis archiepiscopis, episcopis, abbatibus, ac reliqua cleri et populi multitudine fecimus recitare, et factum nostrum, de quo nulli mortalium iudicare concessum est. fratrum nostrorum consilio et iudicio commisimus finiendum: ex quibus electi sunt iudices, qui omni videbantur suspicione carere: quorum nomina sunt haec: patriarca Veneticus, Viennensis, Ravennat., Capuanus, Salernitanus, Narbonensis, Sypontinus, Panormitanus, Barensis, Neapolitanus, Tarraconensis, Senonensis, Burdegalensis, archiepiscopi: episcopi, Vivariensis, Troianus, Magolanensis, Astensis, et alii complures qui in partem Lateranensis palatii secedentes, et causam totam utrique (2) diligentius indagantes.

(1) Forte ante. (2) Forte utrinque. (R. T.)

nalium subscri-

335

Episcoporum Episcae consetratio Sedi Apostelicae reservata'; post multam deliberationem, et consilium communi assensu, et privilegia super hoc Ecclesiae Pisanae collata cassari, et ultimum, quod Corsicanis episcopis a nobis ad aliorum correptionem, et ad beati Petri patrimonium recuperandum factum fuerat, proprium obtinere robur debere dixerunt.

Ouod consilium venerabilis frater noster Vualterius Ravennas archiepiscopus vice iudicum electorum, nobis et reliquis fratribus recitavit, idem concilium asseverans vim obtinere iudicii. Porro nos, quod a praenominatis fratribus nostris deliberatum fuerat, in novissimo concilii die coram universa synodo recitari praecepimus: cumque ab omnibus archiepiscopis, episcopis et abbatibus, et reliqua cleri et populi multitudine, placere sibi, frequenter acclamatum fuisset, nos cognita eorum sententia, et cleri et populi romani voluntate perspecta, Sancti Spiritus censura, et auctoritate apostolica, scripta de vestra consecratione Pisanae Ecclesiae collata, damnavimus; et quod a nobis de vestra libertate statutum fuerat, eadem auctoritate firmavimus: Pisanis perpetuum super hoc silentium sub anathematis vinculo imponentes.

Perpetuumque Pisanis silentium impositum

Solitae clausulae confirmatoriae. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem eam servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Calintus catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Robertus cardinalis tit. Sancti Eusebii subscripsi.

Ego G. G. cardinalis tit. Ss. Apostolorum ss.

Ego Benedictus cardinalis tit. S. Eudoxiae ss.

Ego Anastasius presbyter tit. Beati Clemen. ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. S. Ceciliae ss.

Ego Theobaldus tit. Pamachii cardinalis ss. Ego Desiderius presbyter cardinalis tit. Sanctae Praxedis ss.

Ego G. G. cardinalis presbyter tit. Lucinae ss.

Ego Theobaldus presbyter cardinalis tit. S. Anastasiae ss.

Ego Iohannes cardinalis S. Chrysogoni interfui, et ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tit. Sancti Marcelli ss.

Ego Crescentius Sabinensis episc.

Ego Petrus Portuensis episc. ss.

Ego Vitalis Albanus episcopus ss.

Ego Praenestinus episcopus ss.

Ego Ægidius Tusculanus episcopus ss.

Ego Petrus cardinalis presbyter tit. Sancti Callisti ss.

Ego Crescentius cardinalis presbyter tit. Sanct. Martyr. Marcellini et Petri ss.

Ego Gherardus presbyter cardinalis Ss. Priscae et Aquilae ss.

Ego Sigico presbyter cardinalis S. Sixti ss.

Ego Deus-dedit presbyter cardinalis S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Rossemannas cardinalis diaconus S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Comes diaconus cardinalis S. Mariae in Aquiro ss.

Ego G. G. diac. card. S. Angeli ss.

Ego Romanns diac. cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Stephanus card. S. Mariae Scholae Grecae ss.

Ego Ionathas diac. card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego G. G. diac. et cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Calinti PP.

Ego Ioannes diaconus Sancti Nicolai ad Carceres ss.

Ego Ubertus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Vialata ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Luciae Septem Solii ss.

Ego Angelus diaconus cardinalis S. Mariae in Dominica ss.

Ego Gregorius diac. card. S. Viti ss. Ego Mattheus diac. card. S. Andriani ss.

Datum Laterani per manum Guidonis romanae curiae camerarii, vin id. aprilis, indictione I, incarnationis dominicae anno MCXXIII, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno v.

Dat. die 6 aprilis anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXXI.

Compositio controversiarum, vertentium inter canonicos S. Iohannis et S. Stephani Bisuntinae civitatis; et monitorium contra canonicos S. Stephani, ut privilegium, per eosdem a Paschali PP. obreptitie extortum, reddant sub poena excommunicationis (1).

#### SUMMARIUM

Series facti; - Compositionis inter contrarias partes tenor; immutantur nonnulla, nonnulla item confirmantur; - Privilegium a Paschali PP. extortum canonici reddant, sub poena excommunicationis.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis B. Iohannis Evangelistae canonicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Compositionis

inter contrarias

partes tenor;

Discordiam, quae inter vos, et canonicos Sancti Stephani, longo iam tempore perduravit, a nobis, in praesentia fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium, tali noveritis fine conclusam; ut videlicet in vigiliis festivitatis Inventionis corporis S. Stephani ad vesperas, canonici S. Iohannis ad ecclesiam B. Stephani cum processione pergant: et in crastino

(1) Ex Chissetii Historia Trenorciana.

eiusdem Inventionis unum modium vini, et carnem unius vaccae, vel quatuor bisuntinae monetae solidos, ex canonicis Ecclesiae loci accipiant. Clerici etiam S. Stephani, in vigiliis S. Iohannis ante portam Latinam, ad vesperas ad Sanctum Iohannem veniant. Decanus vero Sancti Stephani hominium semper archiepiscopo faciat, et per manum eius archidiaconatum de Dola et Amos perpetuo iure obtineat. Candelae etiam, quae in exteris claustri domibus canonicis S. Ioannis a canonicis S. Stephani antiquitus praebebantur, nisi per quadraginta continuos dies post Inventionem, et alios quadraginta dies post dedicationem altaris B. Stephani, alio tempore non solvantur. Et cera, quae mittebatur vindemiis Lausannensis pagi, deinceps non solvatur, nonnulla, non-nulla item consex autem librae cerae in Sabbato San- armantur; cto Paschae Sancti Ioannis thesaurario persolvantur; et in Purificatione Sanctae Mariae singulis canonicis Sancti Iohannis, qui ad processionem venerint, cerei singuli tribuantur. Et etiam candelae solito more ad cellarium, dum vinum canonicorum commune fuerit, singulis noctibus persolvantur. Caeterae etiam consuetudines, tam a clericis Sancti Iohannis, quam a clericis Sancti Stephani, in spiritualibus et in temporalibus, irrefragabiliter observentur. Privilegium sane, quod a Domino nostro sanctae memoriae Paschali PP. Paschali Papa de maternitate factum est, nici reddant sub canonici Sancti Stephani Anserico Bisuntino archiepiscopo vel Lausannensi episcopo reddant, usque ad proximas apostolorum Petri et Pauli octavas. Si quis ergo contra hoc mandatum nostrum, vel privilegium retinere, vel pacem hanc infringere attentaverit, tamquam reus, et sacrilegus, et pacis ecclesiasticae perturbator, excommunicationi subiaceat: et in locis, quibus fuerit, quandiu ibi permanserit, divina non celebrentur officia, quousque ad eiusdem pacis redeat unitatem. Qui vero conservator extiterit, omnipotentis Dei, et apostolorum eius Petri et

Privilegium a poena excommunicationis.

Pauli et benedictionem et gratiam consequatur. Amen.

Calixti PP. subscriptio. Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus, subscripsi.

Datum Laterani, per manum Hugonis sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, viii idus aprilis, indictione i, incarnationis dominicae anno mcxxiii, pontificatus autem domni Calixti II anno v.

Dat. die 6 aprilis anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXXII.

# In idem argumentum (1).

#### SUMMARIUM

Series controversiae inter B. Stephani canonicos et B. Ioannis Evangelistae de cathedra ep. et de matricis Eccl. dignitate. — Sententia in favorem Eccl. S. Iohannis. (R. T.)

Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilectis fratribus et filiis, suffraganeis episcopis et abbatibus per Bisuntinam provinciam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Series controversiae inter B.
Stephani canonicos et Beatl
loannis Evangelistae de cathedra ep. et de
matricis Eccl.
dignitate.

Postquam nos in Apostolicae Sedis ministerium, disponente Domino, promoti sumus, Bisuntinae Ecclesiae Beati Iohannis evangelistae canonici saepe suam coram nobis querimoniam protulerunt super controversia illa, quae inter ipsos, et Beati Stephani canonicos diutius agitatur, de episcopali videlicet cathedra, et matricis Ecclesiae dignitate. Et nos itaque utramque partem secundo ad nostram praesentiam convocavimus. Sed cum Beati Iohannis canonici ad nos iuxta mandatum nostrum venirent, Beati Stephani canonici se sine excusatione qualibet subtraxerunt. Tertia tandem vice terminum utrisque in beati Lucae festivitate statuimus. Et quidem praedicti Beati Iohannis canonici nostro se conspectui, iustitiam parati facere et recipere, obtulerunt; verum canonici Sancti Stephani neque ad nos ve-

(1) Ex Chiffletii Historia Trenorciana.

Bull. Rom. Vol. II.

43

nerunt, neque pro se excusationem quamlibet praetenderunt. Quamobrem nos ex communi fratrum nostrorum episcoporum et abbatum, qui nobiscum erant, consilio, apostolica auctoritate statuimus, ut iam dicta B. Iohannis ecclesia omnem episcopalis sedis, et matricis Ecclesiae obtineret in posterum dignitatem, quam antiquis dinoscitur obtinuisse temporibus. Unde Beati Stephani canonicis per scripta nostra praecepimus, ut illud nobis maternitatis privilegium redderent, quod a domino praedecessore nostro sanctae memoriae Paschali Papa per mendacia et fraudis versutiam surrepserunt. Rogamus igitur dilectionem vestram, monemus atque praecipimus, ut praedictam Beati Iohannis ecclesiam, matrem vestram omnimodis cognoscatis, et obedientiam ei ac reverentiam humilitate debita impendatis. Nos enim ideirco hoc fecimus quia et totius rei veritatem nostris visam oculis plenius novimus, et ratio id poscebat, et quia Beati Stephani canonici, tertio vocati, venire ad iudicium contempserunt.

Datum Tarenti, 1v idus novembris.

Dat. die 10 novembris. (R. T.)

## XXXIII.

Monasterium S. Georgii in partibus Venetiarum soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eiusque bona omnia confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium soli Apost. Sedi subiicitur, et ab omni episcopi vel patriarchae iurisdictione exemptum declaratur. — Eiusdem bona omnia confirmantur: cum decreto perpetuae exemptionis a cuiuscumque personae molestia. — Sacramenta vero ab episcopo loci accipienda esse statuitur. — Abbatis vero electionem per solos monachos peragendam. — Census annuus Lateranensi palatio persolvendus. — Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

(1) Ex tom. v Ital. Sac.

Sententia in favorem Eccl. S. Iohannis. Calixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Tribuno abbati monasterii Sancti Georgii, quod in Venetiae partibus situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordinm.

Monasterium soli Apost. Sedi subneitur, et ab omni episc. vel patriarchae iurisdictione exemptum declaratur:

Eiusdem bona omnia confirmantur: cum decreto perpetuae exemptionis a cuiuscumque personao molestia;

Sacramenta vero ab episc. loci recipienda esse statuitur;

Piae postulatio voluntatis affectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio tua, reverendissime in Christo fili Tribune abbas, ad Apostolicae Sedis portum confugiens, eius tuitionem humilitate debita reguisivit, nos supplicationibus tuis clementi benignitate impartimur assensum, et Beati Georgii monasterium, cui auctore Deo praesides, Romanae Ecclesiae patrocinio communimus: per praesentem enim privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut locus idem sub beati Petri tutela et protectione liber in perpetuum conservetur. Nec patriarcha, nec episcopus, nec persona quaelibet ecclesiastica saecularisve praesumat te vel successores tuos ad concilium cogere: aut in vos, vel monachos vestros excommunicationis, seu etiam interdicti sententiam promulgare: in monasterio ipso quicquam praeter vestram voluntatem statuere, aut monachos vestros excommunicatos, sive eiectos vel fugitivos absolvere aut suscipere, vel sine tuo, tuorumque successorum consensu ad ordines promovere. Porro universa quaelibet, quae aut in praesenti legitime possidetis, aut in futurum, largiente Deo, iuste atque canonice poteritis adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Nulli ergo omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui

ad sacros fuerint ordines promovendi, a dioecesano accipietis episcopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerit, etiam si ea gratis, ac sine pravitate voluerit exhibere; alioquin, pro eorumdem sacramentorum susceptione catholicum, quem malueritis, antistitem adeatis, qui Apostolicae Sedis fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Ad indicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis, aureos duos quotannis Lateranensi palatio solvetis. Si quis igitur in futurum patriarcha, archiepiscopus, vel episcopus, aut ecclesiastica quaelibet saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata cognoscat iniquitate, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant.

Ego CALIXTUS catholicae Ecclesiae episcopus.

Amen, amen, amen.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, viii idus maii, indictione i, incarnationis dominicae anno mcxxiii, pontificatus autem domni Calixti II Papae anno v.

Dat. die 8 maii anno Domini 1123, pontif. anno v. Abbatis vero electionem per solos monachos peragendam.

Census annus Lateranensi palatio persolvendus.

Solitae clausulae.

Calixti ~ PP. subscriptio.

## XXXIV.

Monasterium S. Mariae Glastonien. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eigue bona omnia et donationes confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Monasterium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur. — Confirmantur donationes omnes tum factae, tum faciendae eidem. - Omnimoda conceditur exemptio ab omni molestia. - Solitae clausulae.

Calixtus episcopus servus servorum Del, dilectissimo filio Sigfirido (2) Pelochino, salutem et apostolicam benedictionem.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Quamobrem nos, fili in Christo carissime, postulationis tuae desideriis benignius annuentes, Beatae Dei Genitricis, et gloriosae semper Virginis Mariae monasterium, cui annuente Deo praesides, in Ecclesiae Romanae tutelam protectionemque suscipimus; et contra hominum perversorum molestias eius privilegio confovemus. Per Confirmantur praesentis enim decreti paginam auctoritatemque statuimus, ut quaecumque ab tum faciendae apostolicis archiepiscopis, regibus et principibus, aliisque fidelibus, vestro monasterio largitione legitima collata sunt, quieta ei et integra conserventur. Quaecumque praeterea futuris temporibus iuste, canoniceque adquirere, Domino largiente, poteritis, firma tibi successoribusque tuis, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ptio, ab omni ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium penitus perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et conservatione collata sunt, modis omnibus usibus pro-

Omnimoda conceditur exemmolestia.

Monasterium

sub tutela Sedis

Apostolicae re-

donationes om-

nes tum factae.

eidem:

cipitur.

(1) Ex Willelmo Malmesburiensi, De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae, inter script. Hist. Britannicae, etc., per Thomam Gale, tom. II, pag. 334. (2) Legendum forsitan Sigifrido.

futura. Si qua autem ecclesiastica saecularisve persona in futurum, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, et in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae retributionis inveniant.

Data Lateranis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et cancellarii, idibus maii, indictione prima, incarnationis Domini mexxIII, pontificatus domni Calixti secundi Papae v.

Dat. die 15 maii anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXXV.

Confirmatio immunitatum omnium, ab episcopis Baren. monasterio Omnium Sanctorum concessarum, cui Calixtus PP. nonnulla alia elargitur privilegia (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur privilegia omnia a Barens, archiepiscopis monasterio concessa. - Quod monasterium ab archiepiscopis Barensibus excommunicari, vel alio modo molestari non possit: — Quod episcopus Sacris inibi operari nequeat sine abbatis consensu: — Quod abbas non eligatur nisi a monachis: — Quod bona ad monasterium spectantia libera sint ab omni cuiuscumque personae molestia. --Solitae clausulae.

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. VII, ubi de Barens. archiep.

Calixtus episcopus servus servorum Dei. dilecto l filio Melo abbati venerabilis monasterii, quod Omnium Sanctorum dicitur, in loco Cuti in Barensi suburbio, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Franklum

privilegia omnia a Barens. sterio concessa.

Ouod monasterium ab archirensibus excommunicari, molestari non possit;

Quod episcopus Sacris inibi operarı sine abbatis consensu;

Quod abbas non eligatur nisl a monachis.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Quam-Confirmantur obrem, dilecte in Christo fili Mele abbas. Omnium Sanctorum monasterium, cui archiep. mona- Deo auctore praesides, Apostolicae Sedis auctoritate munimus; omnes siguidem quietis et libertatis provisiones, quas bonae recordationis Ursus et Elias, Barensis Ecclesiae praesules, eidem monasterio contulerant, et dominus praedecessor noster sanctae memoriae Paschalis Papa firmavit, nos guoque praesentis scripti pagina confirmamus, ut videlicet locus ipse cum rebus omnibus, ad eum iuste pertinentibus, a dominio vel oppressione cuiuslibet hominis liber debeat permanere: nec ullus Ecclesiae Barensis episcopis Ba- antistes, aut alius, quod absit, temerarius, audeat eidem coenobio excommuvel alio modo nicationem inferre: neque personis aut rebus eius, aliquo citra iustitiam modo, molestiam aut controversiam irrogare: ordinationes autem clericorum et ecclesiarum gratis, seposita pravitate et omni exactione, concedat: missas sane illic nequent publicas per episcopum fieri praeter abbatis et fratrum voluntatem omnimode prohibemus, ne in servorum Dei recessibus, popularibus occasio praebeatur ulla conventibus: obeunte te, tunc eius loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum: cui si qua gravior causa evenerit, libere liceat Apostolicae Sedis audientiam appellare. Ad haec adiicientes decernimus, ut quaecumque bona, vel per tuam industriam, vel per virorum fidelium oblationem, eidem loco parata sunt, aut

in futurum praestante Deo iuste canoniceque parari contigerit, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant: nec ulli omnino hominum liceat Quod bona ad idem coenobium temere perturbare, aut monasterium specianlia lieius possessiones auferre, vel ablatas re- bera sint ab tinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eis, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona. hanc nostrae constitutionis paginam sciens. contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio sistere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen,

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episc. Datum Beneventi per manum Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellarii, 11 idus septembris indict. 11, incar. dominicae MCXXIII, pontificatus autem domni Calixti II PP. anno v.

amen, amen.

Dat. die 12 septembris anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXXVI.

Confirmatio bonorum et iurium omnium Cassinensis monasterii, cuius abbatibus nonnulla conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — Bona monasterii Cassinensis perpetua libertate frui, et sub iure solius

(1) Ex originali in Archiv. edidit Gattula, Hist. Cassinen., saec. vii, pag. 33.

omni cuiuscumque personae molestia.

Solitae clau-

Apostolicae Sedis fore decernit: — Confirmat itidem, ac describit. — Confirmat quoque donationes omnes, quae in posterum eius favore fieri contingat. — Decernit. ut abbates Cassinenses caeteris abbatibus per Occidentem praecedant: - Ut chirothecia, dalmatica et mitra utantur: -Ut soli Apostolicae Sedi sint subjecti: — Ut quoscumque clericos suscipere possint sine episcopi contradictione: - Item et monachos, et sanctimoniales sibi subjectas iudicare: - Palladii cellam romanam in hospitium eis concedit. — Abbatis electionem ad solos monachos spectare decernit, - Et consecrationem ad Romanum Pontificem: - Eigue ius tribuit excommunicandi raptores rerum ad monasterium pertinentium, si eosdem episcopus loci excommunicare noluerit: — Item et libertatem sepulturae cuique si ibi sepeliri voluerit. — Roboratio paginae huius. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, reverendissimo et carissimo fratri Girardo Cassinensis monasterii Beati Benedicti abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Procmium.

Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus, qui gloriosus in sanctis suis, atque mirabilis, et virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate ostendit. Ipse quippe dignationis suae potentia beatissimum Benedictum patrem omnium constituit monachorum: ipse eum monasticae legis latorem et operatorem esse disposuit: ipse illius meritis Cassinense monasterium, in quo et sanctissime vixit, et gloriosissime obiit, omnibus per Occidentem monasteriis clementi benignitate praefecit. Cuius profecto divinae bonitatis cooperatores existere Apostolicae Sedis auctoritas, et vestra circa Romanam Ecstolicae Sedis clesiam semper, ac nostro potissimum tempore, fervens devotio nos hortantur. Divinae igitur constitutionis propositum prosequentes, locum ipsum praecipua dilectione complectimur, et omnia, quae ad eam pertinent, quieta semper, et ab omnium mortalium iugo libera sub solius

sanctae Romanae Ecclesiae jure ac defensione perpetua permanere decernimus. In quibus haec propriis duximus nominibus adnotanda: in primis monasterium Domini Salvatoris positum ad pedem Casini montis, monasterium S. Dei Genitricis Virginis Mariae, quod vocatur Plumbarola, monasterium S. Mariae in Cingla, cellam S. Benedicti in Capua cum cellis et pertinentiis suis, S. Angeli ad Formam, S. Ioannis Puellarum, S. Rufi, S. Benedicti Pizuli, S. Angeli ad Odaldiscos, S. Agathae in Anversa (1), S. Ceciliae et S. Demitrii in Neapoli, S. Sophiae in Benevento, S. Benedicti ad portam Rufini, S. Nicolai in civitate Nova, S. Benedicti in Pantano, S. Nicolai in Petra Pulecina. S. Georgii in Fenucleo, S. Ioannis in Turlecoso, S. Petri in Rossano, S. Angeli in Capraria, S. Ianuarii prope Beneventum, Sancti Martini ibidem, S. Dionysii in Ponte, et Sancti Anastasii, S. Mariae in Canneto iuxta fluvium Trivium, S. Benedicti, S. Laurentii in Salerno, S. Mariae in Tremiti cum ipsis insulis, S. Liberatoris in Marchia cum omnibus suis pertinentiis, S. Benedicti in Marsi, S. Mariae in Luco, S. Cosmatis in Civitella, S. Angeli in Rarreio cum omnibus pertinentiis suis, S. Mariae Ancillarum Dei in civitate Cosentia, S. Mariae in Branza, S. Petri de Lacu, S. Petri de Ovellano. S. Erasmi et S. Benedicti et S. Scholasticae in Caieta, S. Magni in Fundis, S. Stephani et S. Benedicti et S. Agathae in Terracina, S. Petri in Foresta, S. Pauli ibidem, S. Mariae in Ponte-Curvo. S. Angeli, S. Nicaneri, et S. Thomae in Troia, S. Eustasii in Pantatia, S. Benedicti in Larino, S. Benedicti in Pectinari. S. Mariae in Casale-Plano, S. Illuminatae in castello Lemusano, S. Trinitatis et S. Georgii in Termulae, S. Focati in Lesina cum fauce et piscaria, S. Benedicti in Asculo, S. Eustatii in Petra-Abundanti, S. Eustatii in Vipera, S. Mariae in Baretano, S. Scholasticae in Pinnis, S. Sal-

(1) Lege Aversa. (R. T.)

Bona monasterii Cassmensis perpetua libertate frui, et sub iure solius Apofore decernit:

An. C. 1123

Trutinum in Aprutium cum pertinentiis suis, S. Iohannis ad Scursonem, S. Benedicti in Trunto, S. Benedicti in Tesino fluvio, S. Appollinaris in Firmo, qui dicitur ad Opplanis, S. Mariae in Arboscla, S. Martini in Saline, S. Angeli in Marano, et Ss. Septem Fratrum, et S. Laurentii, S. Benedicti in Ripaursa: in comitatu Aquinensi cellam S. Gregorii, S. Mauritii, S. Pauli, Sancti Constantii, S. Christofori, S. Nicolai, S. Mariae in Albaneta, S. Nicolai in Ciconia, S. Benedicti in Clia, S. Nazarii in Comino, S. Valentini, S. Martini, S. Urbani, S. Angeli, S. Pauli, S. Felicis, S. Salvatoris, S. Angeli in Valle-Luci, S. Michaelis in Oliveto, S. Nicolai in Pica, S. Angeli in Cannucio, S. Mariae in Berulis (1), S. Petri in Escleto, S. Luciae, et S. Petri in Coruli, S. Silvestri, S. Martini et S. Luciae in Arpino, S. Mariae de Castello Zopponis, S. Martini in Pede Arcis, S. Benedicti in Colle de Insula, S. Mariae in Baruco, S. Nicolai in Turrice, S. Germani in Sora, S. Benedicti in Paszesano, S. Petri in Morinis, Sancti Angeli in Pescolo-Canali, S. Patris in Formis, S. Angeli in Albe, Sancti Erasmi in Pomperano, S. Mariae in Cellis, S. Pastoris in civitate Tiburtina: in Venafro Sancti Benedicti, S. Nazarii, S. Martini in ipsa Furca, curtem S. Mariae in Sala, S. Benedicti Pizuli, ibidem, S. Benedicti in Cesima, S. Benedicti in Sessa et S. Leonis, curtem, quae dicitur Lauriana, S. Benedicti in Tiana cum pertinentiis suis, S. Mariae in Calvo, S. Nazarii in Anglena, S. Adjutoris et S. Benedicti in Alifa, S. Donnini in Telesia, S. Martini in Vulturno, in Amalfi S. Crucis, et S. Nicolai, S. Crucis in Isernia, S. Marci in Carpinone, S. Valentini in Ferentino, S. Angeli in Algido, S. Marci in Ceccano, S. Agathae in Tusculano, et S. Ierusalem, S. Benedicti in Albano: in Roma mo-

(1) Lege Verulis. (R. T.)

nasterium S. Sebastiani in Palladio: in

vatoris in Tave, S. Nicolai iuxta fluvium [Luca cellam S. Georgii: in territorio Pisanae civitatis S. Silvestri, S. Salvatoris in Civitella: in ducatu Spoletino S. Mariae in Calena, S. Benedicti in Trani, S. Benedicti in Baro, S. Petri Imperialis in Tarento: in Calabria cellam S. Anastasiae, S. Mariae in Tropea, S. Nicolai in Salectano, S. Eufemiae in Marchia: in comitatu Aretino monasterium Sancti Benedicti, et S. Benedicti in Crema: in Sardiniae insula ecclesiae (1) S. Mariae in Thirgo, S. Heliae in Monte-Sancto, et S. Helisei, cum omnibus earum pertinentiis, S. Mariae de Sabucco, S. Mariae de Soralbo, S. Mariae de Tenecle, Sancti Petri de Trecingle, S. Nicolai et Sanctae Mariae in Solio cum pertinentiis earum, S. Nicolai de Talasa, S. Michaelis Ferrucisi, S. Georgii in Ticillo, S. Petri de Simbrano, S. Petri in Nurchi, S. Nicolai de Nugulbi, et S. Iohannis, S. Haeliae de Sitin: item civitatem, quae dicitur S. Germani, positam ad pedem Casini montis, castellum S. Petri, quod ab antichis dictum est Castrum-Casini, castellum S. Angeli, Plumbarolam, Pignatarium, Pedem-Montis, Iuncturam, Castrum S. Ambrosii, S. Appollinaris, S. Georgii, Vallem Frigidam, S. Andreæ, Vantram Monasticam, Vantram Comitalem, S. Stephani, Teramum, Fractae, Castrum-Novum. Martulam cum curte, quae dicitur Casa Fortini, Cucurutium, Caminum, Suium cum omnibus pertinentiis suis ex utraque parte fluminis, Turrem ad mare iuxta fluvium Garelianum, Castrum Pontiscurvi, S. Petri in Flia, S. Victoris, Torroclum, Cervariam, Sancti Haeliae, Vallem-Rotundam, Sarracinescum, Cardetum, Aquam-Fundatam, Vitecosum, Castrum Cetrarii cum pertinentiis suis et ecclesiis, in Marchia Teatina castellum Lastiniacum, Montem-Albrici, Mucclam, Sancti Quirici cum portu, Frisam, S. Iustam: in comitatu Asculano castellum, quod dicitur Octavum, et post montem, Civianum, et Trivillanum, et Cavinum: in Principatu ca-

(1) Forsitan ecclesius. (R. T.)

que donationes

omnes, quae in

favore fieri con-

tingat.

343

in territorio Carseolano castellum Auriculam, Piretum, Roccam-Incameratam, Fossam-Cecam: in Amalfi Fundicum, in territorio Troiano Castillionem de Baroncello, S. Iustam, villam S. Nicolai, quae de Galliciano dicitur; in monte S. Angeli Hospitale: in territorio Capuano Qualdum de Liburia: in comitatu Teanensi curtem S. Felicis cum ecclesia S. Ippoliti. Confirmat quo- Per praesentis quoque privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaeposterum eius cumque in praesenti vestrum coenobium iuste possidet, sive in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Praeterea, Decernit, at patrum nostrorum vestigia subsequentes, vestrum coenobium caeteris per Occidentem coenobiis praeserendum asserimus; et tam te, quam successores tuos in omni conventu episcoporum seu principum superiores omnibus abbatibus consedere, atque in iudiciis priorem caeteris sui ordinis viris, sententiam proferre sancimus. Usum etiam compagorum ac chirothecae, dalmaticae ac mitrae tam tibi, quam successoribus tuis in praecipuis festis et diebus dominicis ad missas, seu in consessu concilii habendum concedimus. Sane tam in ipso venerabili monasterio, quam et in cellis eius, cuiuslibet Ecclesiae epi-

scopum vel sacerdotem praeter Roma-

num Pontificem ditionem quamlibet aut

excommunicandi, aut interdicendi, aut

ad synodum provocandi praesumere prohibemus: ita ut nisi ab abbate prioreve

Petra-Fracida, in Comino Vicum-Alvum.

Item ei monachos, et sanctimoniales sibi subjectas judi-

Palladii cellam romanam hospitium

Abbatis electiomonachos spectare decernit.

Et consecra-

abbates Cassin.

caeteris abbati-

bus per Occidentem praece-

dant:

Ut chirothecia, dalmatica mitra utantur-

Ut soli Apostolicae sint subject!:

stellum Ripae-Ursae, Montem-Bellum, loci fuerit invitatus, nec missarum solemnia inibi audeat celebrare; liceatque Ut quoscumque ipsius monasterii et cellarum eius fratri- clericos suscibus, clericos cuiuscumque ordinis, seu pere sine laicos de quocumque episcopatu ad con- contradictione: versionem venientes in sanitate, vel in aegritudine cum rebus suis, absque episcoporum vel cuiuslibet personae contradictione suscipere, nisi tunc idem clerici seu laici a dioecesanis episcopis pro certis fuerint excommunicati criminibus; liceat absque cuiuslibet saecularis vel ecclesiasticae potestatis inhibitione subjectos monasterii tui tam monachos quam sanctimoniales foeminas iudicare; liceat fratribus per cellas, in civitatibus constitutas. ad divina officia celebranda quandocumque voluerint, signa pulsare, populum Dei tam in ipsum coenobium, quam et in cellas eius ad Dei verbum audiendum ingredi, nullus episcopus excepto pro communi totius civitatis vel parrochiae interdicto prohibeat; Chrisma, Oleum sanctum, consecrationem altarium sive basilicarum, ordinationes clericorum, a quocumque malueritis, catholico accipiatis episcopo, baptismum vero, et infirmorum visitationes per clericos vestros in oppidis vestris seu villis agetis. Ad perpetuum etiam hospitium tibi tuisque successoribus Palladii cellam concedimus, ut de vestra illic congregatione, quem volueritis, ordinetis: quem si forte Romano Pontifici in abbatem promovere placuerit, omnino tamen tamquam vestrae congregationis monachum sub vestra decernimus dispositione persistere. Reditum quoque, qui ab officialibus nostris apud Hostiam vel Portum de navibus exigi solet, navi vestrae, si qua eo venerit, relaxamus. Obeunte te, nunc eius loci abbate, vel tuorum nem ad solos quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice tionem ad Roconsecrandum, sicut in Domini praedemonasterium

luerit.

ginae huius.

Calixti PP. subscriptio.

Papae privilegio continetur. Ad haec. tam praesentium, quam futurorum avaritiae ac nequitiae obviantes, omnes omnino seditiones, quas levas dicunt, seu direptiones in cuiuscumque abbatis morte aut electione, fieri authoritate apostolica Eigue ius tel- interdicimus. Porro pro amplioris benebuit excommunicandi rapto volentiae gratia, quam nos praeter nores rerum ad strorum praedecessorum dilectionem circa pertinentium, si vestrum monasterium gerimus, licentiam cosdem episc. tibi, ac legitimis successoribus tuis connicare nolucrit: cedimus, ut si quis eiusdem monasterii vestri et cellarum eius possessiones aut res violenter abstulerit, postquam ipsorum episcopi, a vobis tertio invitati, iustitiam de eis facere omnino noluerint, vos super eosdem raptores, secundo tertiove commonitos, canonicam excommunicationis 11cm et liber- sententiam proferatis. Sepulturam sane tatem sepultu- loci vestri, et monasteriorum vestrorum, ibi sepeliri vo- liberam omnino esse censemus, ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Si qua igi-Roboratio pa- tur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem praefato coenobio iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen. An-CHn.

Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Datum Berulis (1) per manum Ugonis sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, (i) Lege Verulis. (R. T.)

cessoris nostri sanctae memoriae Leonis I xvI kalen. octobris, indictione prima, incarnationis dominicae anno MCXXIII, pontificatus autem domni Calixti secundi Papae anno v.

> Dat. die 16 septembris anno Domini 1123, pontif. anno v.

## XXXVII.

Confirmatio monasteriorum ab Ottone Bambergensi episcopo in sua dioecesi constructorum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasteria ab Ottone in Bambergensi dioecesi constructa sub Apostolicae Sedis protectione suscipiuntur. -Bona eisdem collata confirmantur. — Et cura episcopo Bambergensi demandatur. Solitae clausulae.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ottoni Bambergensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Bonis fratrum nostrorum studiis non solum favere, sed ad ea ipsorum etiam debemus animos incitare: tuis ergo, carissime et venerabilis frater Otto Bambergensis episcope, supplicationibus inclinati, monasteria, quae ipse propriis sumptibus extruxisti, et Bambergensi Ecclesiae conferens, Apostolicae Sedis roborari munimine quaesivisti, in beati Petri eiusque Romanae Ecclesiae protectione suscipimus contra pravorum hominum nequitiam defensanda. Statuimus ergo, ut possessiones, praedia, et bona omnia, quae et fraternitas tua eisdem monasteriis divini amoris intuitu contulit, quaeque aliorum fidelium iusta oblatione concessa sunt, aut in futurum iuste legaliterque acquiri vel offerri contigerit, firma eis et illibata, Domino auctore, permaneant. Ordinationes sane abbatum vel monachorum suorum a catholicis episcopis dioecesanis accipiant. Rerum vero ipsorum monasteriorum curam et administratio-

Exo. dium.

Monasteria ab Ottone in Banbergensi dicecesi constructa sub Apostolicae Sedis protepiuntur.

Bona eisdem collata confir-

Et cura episc. Bambergensi demandatur.

(1) Ex Concil. tom. xII. loc. cit.

anlae.

An. C. 1124

nem in tuo tuorumque successorum arbitrio et potestate remanere censemus. Nulli itaque hominum facultas sit, eadem monasteria perturbare, aut eorum possessiones auferre, ablatas retinere, minuere, vel temerariis fatigationibus vexare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profu-Solitae clau- tura. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eisdem monasteriis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Scripta per manum Gervasii scriniarii regionarii et notarii sacri palatii.

## XXXVIII.

Confirmatio dispositionis, ab Ottone Bambergensi episcopo factae, de mansis illius Ecclesiae propriis (1).

#### SUMMARIUM

Bona Ecclesiarum pretium peccatorum et pauperum patrimonia. - Ideoque non alienanda. — Mansi Bambergensis Ecclesiae non vendendi, sed de eorum fructu concinnanda luminaria. — Erectiones ab Ottone episcopo factae non immutandae.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ottoni Bambergensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Sanctorum Patrum praeceptis et ca-30na Reclesia- nonicis sanctionibus demonstratur, quod reccatorum et praedia et possessiones Ecclesiarum, quae pauperum patri- vota fidelium, pretia peccatorum et pau-

(1) Ex Baronio ad annum 1124.

Bull. Rom. Vol. II.

perum patrimonia nuncupantur, vendi vel alienari non debeant. Quae enim divinae maiestatis obsequio, et caelestium secretorum usui sunt dicata, non decet in alienum ius redigi, vel in alterius servitii formam transmutari. Nempe (ut B Sym- alienanda. machi Papae verbis loquamur) possessiones, quas unusquisque Ecclesiae propriae dedit aut reliquit arbitrio, alienari quibuslibet titulis aut distractionibus, vel sub quocumque argumento, non patimur. Eapropter nos tuis iustis postulationibus annuentes, mansos, qui episcopalis mensae tuae servitio dediti sunt, in eodem statu, in quo bene a te dispositi cognoscuntur, futuris temporibus permanere praesentis scripti nostri confirmatione sancimus; statuentes, ut nulli successorum tuorum, vel alicui hominum, liceat eos vendere, sive in laicorum beneficium tradere vel in usus alios commutare; sed sicut a te dispositum est, de unoquoque praedictorum mansorum denarius unus annis singulis Bambergensi Ecclesiae pro anima imperatoris Henrici fundatoris eius, ad concinnanda luminaria conferatur. Abbatias vero et regulares canonicas per industriam tuam in reli- factae non imgionis ordine stabilitas, et alia a te recte constituta, nulli hominum facultas sit imposterum immutare. Si quis autem contra hanc confirmationem venire temerario ausu praesumpserit, excommunicationis vinculo subiacebit.

Data Laterani, idibus aprilis, indictione secunda (1).

Dat. die 13 aprilis anno Domini 1124, pontif. anno vi.

(i) Inter ea, quae S. Otto Bambergensis peregit antequam ad Pomeranos ad fidem christianam convertendos proficisceretur, haec refert Baronius: fundationem scilicet monasteriorum, et dotationem Ecclesiae Bambergensis sanctus hic siquidem apostolus ca omnia in dioecesi Bambergensi voluit prius disponere, ne paganorum saluti intentus, ea omittere videretur, quae a probo amantique pastore commissus ei divinitus grex potuisset unquam desiderare. Plura hic dicenda essent, nisi operis huius natura et indoles brevitatem exigerent, nec nos prohiberent diutius commorari in enarratione factorum Ss. virorum.

Ideoque non

Mansi Bambergensis Ecclesiae non vendendi, sed de eorum fructu concinnanda lu-

Erectiones ab Ottone episc.

546

## XXXIX.

Assignatio finium Mutinensis Ecclesiae, cui bona omnia confirmantur: additis decretis nonnullis ad episcopalem iurisdictionem tuendam (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Assignantur termini. — Infra hos terminos totale Mutinen, episcopi ius in Ecclesiis omnibus. — Bonaque omnia ad Mutinensem Ecclesiam spectantia confirmantur: — Cum decreto omnimodae exemptionis ab omni molestia, etc. - Confirmatur decretum Urbani PP. II ne presbyteri, ad parochias per abbates monasteriorum electi, curam animarum absque episcopi consensu suscipiant. - Solitae clausulae. — Calixti PP. subscriptio.

Calixtus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Dodoni, Mutinensi episcopo, eius. que successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Evordium.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Tuis ergo, frater in Christo charissime Dodo episcope, precibus annuentes, ad perpetuam sanctae, cui Deo auctore praesides, Mutinensis Ecclesiae pacem ac stabilitatem praesentis decreti auctoritate sancimus, ut universi episcopatus fines quieti deinceps omnino et integri tam tibi quam tuis successoribus conserventur, qui nimirum fines his distinctionibus distenduntur, videlicet a terminis illis, qui Lucanum et Pistoriensem episcopatus a Mutinensi dividunt, usque ad flumen illud, quod appellatur Burana, et usque ad terminum illum, qui vocatur Mutia, atque inde usque ad illum terminum, qui Bononiensem episcopatum (2) Mutinensem a Regino discernunt (3); ecclesiarum vero, quae infra hos terminos continentur, consecrationes, clericorum promotiones, decimas et oblationes secundum sanctorum ca-

Infra hos terminos totale Matinen. epiecopi ius in Ecclesiis omnibus.

Assignantur

termini.

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II. (2) Forsitan addendum et. (R. T.)

nonum constitutiones tibi tuisque successoribus concedimus et confirmamus; praecipue in plebe S. Mariae de Bodriuntio, quae est in curte Sici, et in capellis eius in omnibus ecclesiis, quae sunt in castro et in curte Solariae, et plebe Roncaliae, et in capellis eius in omnibus ecclesiis de Punteducis, in ecclesia Camurana, in ecclesiis de curte Curtiolae, in ecclesia de Scoplano, in ecclesia S. Petri in Siculo, et in ecclesiis, quae sunt in castro et curte Paciani, Leonensi abbatia, et in omnibus ecclesiis quae sunt in plebe Rubiani; quaecumque preterea bona, quaecumque possessiones, quas in sem Ecclesian praesenti legitime possidetis, vel in futurum, largiente Deo, iuste et canonice poteritis adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino episcoporum facultas sit, infra praedictos confines sine xemptionis al tuo vel successorum tuorum consensu etc. ecclesiam consecrare, chrisma conficere. aut clericos ordinare praeter ecclesias et clericos de castro et burgo Nonantulae: nulli etiam hominum liceat praedictam Ecclesiam perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur tam tuis, quam clericorum et pauperum usibus profutura. Sane de presbyteris, qui per parochias ad monasteria pertinentes in Ecclesiis constituuntur, praedecessoris nostri sanctae memoriae Urbani II Papae sententiam confirmamus; statuentes, ne abbates in parochialibus ecclesiis, quas scopi consensu tenent, absque episcoporum consilio, presbyteros collocent; sed episcopi parochiae curam cum abbatum consensu sacerdoti committant, ut eiusmodi sacerdotes de plebis quidem cura episcopo rationem reddant, abbati vero pro rebus temporalibus ad monasterium pertinentibus de-

Bonaque omnia ad Mutineuspectantia confirmantur.

Cum decreto omni molestii,

Confirmatur decretum Urbani PP. Il ne presbyteri, ad parochias per abbates monaste. riorum electi, curam animarum absque episuscipiant.

Solitae elausulae.

bitam subjectionem exhibeant, et sic sua cuique iura serventur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem vestrae Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Calixti PP. subscriptio.

Ego Calixtus Ecclesiae catholicae episcopus.

## XL.

Instrumentum pacis initae inter Hen-Calixtum ricum IV imperatorem et secundum PP. in concilio Wormacensi (1).

#### SUMMARIUM

Henricus imperator dimittit omnem investituram per anulum et baculum. - Possessiones et regalia restituit; quaeque non habet, ut restituantur, curabit. - Pacem veram dat Pontifici. — Signaturae ecclesiasticorum, principum et Papae. — Calixti concessio facta imperatori, ut regalia per sceptrum electus ab imperatore recipiat: pacemque ei reddit. (R. T.)

Henricus im-

- (a) Ego Henricus, Dei gratia Romanoperator dimittit rum imperator Augustus, pro amore Dei,
  - (1) Ex Baronio ad ann. 1122. Choronidis loco libet referre haec acta, quibus post multas calamitates dirumque schisma, reddita tandem Ecclesiae pax est. Eruit Baronius ab Urspergensi abbate: quae vero notantur in notulis, ex authographo in Codice Vaticano. (a) In nomine sanctae et individuae Trinitatis.

et sanctae Romanae Ecclesiae et Domini omnem investi-Papae Calixti, et remedio animae meze, lum et baculum. dimitto Deo et sanctis (a) eius apostolis Petro et Paulo, et (b) sanctae catholicae Ecclesiae omnem investituram per annulum et baculum, et concedo in omnibus Ecclesiis (c) fieri electionem, et liberam consecrationem. Possessiones et regalia beati Petri, quae in principio huius dituit; quaeque scordiae usque ad hodiernam diem, sive tempore patris mei, sive etiam meo, ablata sunt, quae habeo, eidem sanctae Romanae Ecclesiae restituo, quae autem non habeo, ut restituantur fideliter (d) iuvabo. Possessiones etiam omnium aliarum Ecclesiarum et principum, et aliorum tam clericorum quam laicorum (e) consilio principum, et iustitia, quae habeo (f) ut reddantur fideliter (q) iuvabo, et do veram pacem (h) Calixto, sanctae (i) Romanae Ecclesiae, et omnibus qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt. Et in quibus sancta Romana Ecclesia auxilium postulaverit (1).

Pacem veram dat Pontifici.

Haec omnia acta sunt consilio et assensu principum, quorum nomina subscripta sunt.

Adalbertus Moguntinus archiepiscopus. Fridericus Coloniensis archiepiscopus. Otto Bambergensis episcopus.

- B. Spirensis episcopus.
- A. Augustensis episcopus.
- G. Traiectensis episcopus.
- V. Constantiensis episcopus.
- (a) Dei. (b) Sanctaeque. (c) Quae in regno vel imperio meo sunt. (d) Adiuvabo. (e) Quae in guerra ista sunt commissa. (f) Reddam quae non habeo. (g) Adiuvabo. (h) Domino. (i) Sanctaeque. (1) Hucusque apud Urspergensem: promissio imperatoris in Codice Vaticano: ex authographo adduntur ista: Et in quibus mihi querimoniam fecerit, debitam sibi iustiliam faciam.

Possessiones

et regalia resti-

restituantur,

An. C. 1122

Signaturae ecclesiasticorum, principum et Papae.

E. Abbas Fuldensis.
Northmannus dux.
Fridericus dux.
Bonifacius marchio.
Cynulphus comes Palatinus.
Otbertus comes Palatinus.
Berengarius comes.
Godefridus comes Palatinus.
Berengarius comes.
Godefridus comes.
Ego Fridericus Coloniansis

Ego Fridericus Coloniensis episcopus et cancellarius recognovi (1).

Culixti concessio facta imperatori, ut regalia per sceptrum electus ab imperatore recipiat: pacemque el reddit.

Ego Calixtus servus servorum Dei dilecto filio Henrico, Dei gratia Romanorum imperatori Augusto, concedo electiones episcoporum et abbatum Theutonici regni, quae ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri, absque simonia et aliqua violentia, ut si qua inter partes discordia emerserit, metropolitani et provincialium consilio, vel iudicio, saniori parti assensum et auxilium praebeat. Electum (2) autem regalia per sceptrum a te recipiat, exceptis omnibus, quae ad Romanam Ecclesiam pertinere noscuntur; et quae ex his tibi iure debet, faciat. Ex aliis vero partibus imperii consecratus, infra sex menses regalia per sceptrum a te recipiat. De quibus vero mihi querimoniam feceris, secundum officii mei debitum, auxilium meum praestabo. Do tibi veram pacem, et omnibus, qui in parte tua sunt vel fuerunt tempore huius discordiae.

Data anno MCXXII, nono calendas octobris (3).

Dat. die 23 septembris anno 1122.

- (1) Hucusque Vaticanus Codex. Subilicitur vero promissioni Henrici, ab Urspergensi, eiusmodi facta imperatori concessio.
  - (2) Legendum putamus Electus. (R. T.)
- (3) Hactenus Calixti Papae concessio. Extant eadem ipsa monumenta apud Willemum Malmesburiensem. Pergit vero Urspergensis;

Huiusmodi scripta atque rescripta, propter infinitae multitudinis conventum, loco campestri iuxta Rhenum lecta sunt, data et accepta postquam multimodas laudes rerum gubernatori redditas, celebratis a domino Ostiensi divinis sacramentis, inter quae dominum imperatorem cum pacis osculo, sanctaque communione plenissime reconciliavit, discessum est ab omnibus cum laetitia infinita.

Alterum quoque non multo post, idest in festo Sancti Martini, colloquium imperator cum principibus, qui priori non aderant, Babenberg habuit; ubi et cunctis in sua vota concordantibus, inter multa, quae tam ad regni, quam sacerdotii, congruebant honorem, maiorum composita, legatos proprios cum Romanis destinavit, et utrosque, nuntia simul et munera ferentes honorifica domino apostolico Calixto, consanguineo scilicet iam sibimet unitissimo, direxit.

Hucusque Urspergensis atque hic tandem durissimorum certaminum finis, quae per annos plurimos vi barbarica tyrannis imperatoria contra sanctam Ecclesiam excitavit, sive armis pugnando. sive (quod acerbius visum est) ipsos filios Christifideles, potissimum vero romanos cives, ab ipsa diro schismate separatos, in ipsam impie concitando, sive funestissimos antipapas horrenda monstra in sacrosanctam Apostolicam Sedem, angelis reverendam, cunctisque mortalibus venerandam, tanto totius orbis scandalo, intrudendo, ut plane omnibus perspicue clareque constiterit, non fuisse humanae potentiae, tot tantosque simul in Petri naviculam concitatos fluctus ad perdendam eam potuisse vitari, illisque non mergi deorsum; sed sublimius maiori gloria tolli, atque firmari, neque humanarum virium, tot item tantosque simul in eamdem eodem impetu flantes ventos, e portis inferi per angelos malos immissos, simul compescere; sed illius fuisse potentiae, cui mare atque venti obediunt; simulillius virtutis, qui fluctus ad perdendum ne fluant, obdurat in petram, et Petro dixit: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam (a): ut merito in tanta victoria triumphans Ecclesia concinuerit canticum Annae: Exultavit cor meum in Domino, et exaltatum est cornu meum in Deo meo (b): dilatatum est os meum super inimicos meos, quia laetata sum in salutari tuo. Non est sanctus, ut est Dominus: neque enim est alius extra te, et non est fortis sicut Deus noster. Recinuerintque filii omnes propheticum carmen: Exulta et lauda habitatio Sion, quia magnum est in medio tui sanctus Israel (c).

(a) Matth. 16. (b) 1, Reg. 2. (c) Isai. 12.

# HONORIUS II

#### PAPA CLXIII.

Anno aerae Christi comm. MCXXIV.

Lambertus, patria Bononiensis, episcopus Velitrensis, mox Ostiensis, electus est et coronatus Romanus Pontifex die 24 decembris anno 1124 (1), sedit in pontificatu annos v, mensem unum, dies xxv (2), imperantibus in Oriente Calo-Iohanne, in Occidente vero Henrico IV imperatoribus. Fecit ordinationes in urbe plures, quibus creavit complures presbyterorum ac diaconorum, et aliorum minorum ordinum. Laterani infirmatus ad mortem, ad monasterium Sancti Andreæ se deferri iussit, ibique in pace defunctus est (3) die 14 februarii 1130, sepultus in basilica Salvatoris. Non vacavit sedes.

- (1) In Calixti II vita diximus, vacasse sedem post eius obitum dies viii, clausa obitus die: putamus enim Honorium electum die 20, qui agnoscens electionem sui minus canonice processisse, in conspectu fratrum (ut habetur in quodam Codice Vaticano a Baronio relato) sponte mitram et mantum refutavit atque deposuit. Fratres tam episcopi quam presbyteri et diaconi cardinales, videntes ipsius humilitatem, prospicientes in posterum, ne in Romanam Ecclesiam aliquam inducerent novitatem, quod perperam factum fuerat, in melius reformarunt: et eumdem denuo advocantes, ad eius vestigia prociderunt, et tamquam Pastori suo et universali Papae consuetam obedientiam exhibuerunt, quod fortasse die sequenti vigesima quinta decembris factum est.
- (2) Sic habet Iohannes de Ceccano in Chronico, et annalista abbatiae de Margan., tom. II collectionis Oxoniensis: in octavo autem ex cathalogis, Criticae Baronianae praefixis, legitur A. V. M. II rotundo quidem computo: caeteri cathalogi non audiendi.
  - (3) Ut inquit Pandulphus Pisanus in vita Honorii.

I.

Bona canonicorum S. Vincentii Bergomen., quorum collegium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eidem confirmantur, cum omnimoda libertate atque immunitate (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Canonicorum collegium sub S. Sedis tutela recipitur: — Bonaque omnia ad illud pertinentia confirmantur, cum decreto omnimodae exemptionis ab omni perturbatione. — Et quod episcopo nulla iurisdictio sit super iisdem bonis. — Solitae clausulae. — Honorii PP. subscriptio.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Alberto archipresbytero, et fratribus, in Matrice Bergomensi Ecclesia Sancti Vincentii canonice viventibus, eorumque successoribus in eadem religione manentibus, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis regimine, disponente Deo, promoti sumus, ut piis votis assensum prachere, auresque nostras inclinare iustis petitionibus debeamus; quia sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima et iusta postulantium non est differenda possessio. Qua propter vestris, in Domino filii, postulationibus clementi pietate annuimus, et Beati Vincentii ecclesiam una cum vestrae congregationis collegio, ac omnibus ad ipsum pertinentibus, sub tutela Apostolicae Sedis recipimus. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona seu possessiones a catholicis episcopis, sive religiosis regibus Ecclesiae vestrae tradita, quaeque in praesentiarum iure possidet, et quaecumque in futurum, largiente Domino, iuste et canonice poterit adipisci in ecclesiis, oppidis, villis et decimis, in nundinarum reditibus, sive aliis rebus, tam vobis, quam vestris successoribus regulariter viventibus, firma semper et integra con-

(1) Ex Chronicorum Tabulario edidit Ughell., Ital. Sac., tom. Iv, ubi de episcopis Bergomen.

Exordium

Canonicorum collegium sub S. Sedis tutela recipitur:

Bonaque omnia ad illud pertinentia confirmantur, cum decreto omnimodae exemptionis ab omni perturbatione: scopo nulla iurisdictio bonis.

Solitae clau-

Honorii PP. sut . scriptio.

serventur. Decernimus ergo, ut quandiu in canonicae disciplinae observantia permanseritis, nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omni-Bt quod opi- modis profutura. Interdicimus etiam, ut nec episcopo, nec alicui personae facultas iisdem sit, communitatis vestrae bona in proprios usus deflectere, sive in beneficium aliis dare, vel modis aliis ad praebenda fratrum, vel communi utilitate alienare; locationes vero, commutationes vel investitiones praediorum communi fratrum consilio pertractentur; nec huiusmodi ius ab episcopo, vel personis quibuslibet, invadatur: salva tamen canonica catholicorum episcoporum Bergomen, reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit: secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi Redemptoris aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Observantibus autem sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

> Ego Honorius catholicae Eccles. episcopus subscripsi.

> Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, n kal. martii, indictione III, incarnationis dominicae MCXXV, pontificatus autem domni Honorii secundi Papae anno primo.

> > Dat. die 28 februarii anno 1125, pontif. anno 1.

11.

Confirmatio excommunicationis latae in Fulconem comitem Andegavensem (1).

## SUMMARIUM

Procemium. — Fulconem mirari divortium illiciti matrimonii filiae suae a legato iudicatum servare contempsisse; - Eumque legati nuntios durius accepisse. - Sententiam excommunicationis in terram comitisque personam promulgatam confirmat.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis clericis Turonensibus matris Ecclesiae Sancti Mauricii, salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut boni et humiles filii sunt paternae dilectionis nexibus arctius adstringendi, ita ingrati et inobedientes sunt rigore iustitiae coercendi.

Siquidem compertum habuimus, quod Fulco Andegavensis comes divortium illiciti matrimonii filiae suae, et Guillelmi filii Roberti comitis a dilecto filio nostro I. cardinali presbytero, Apostolicae Sedis legato, et ab illis fratribus nostris coepiscopis et sapientibus viris, accepta idoneorum probatione testium, iudicatum servare contempsit.

Praeterea, quod gravius est, uti accepimus, ad B. Petri et sanctae atque apostolicae Romanae Ecclesiae iniuriam, praedicti legati nuntios, ad eum directos, capiens, et in arcta custodia per duas septimanas retinens, barbas eorum et capillos flammis exurere, et literas in conspectu hominum sub dio cremare praesumpsit.

Unde legatus idem in propriam comitis terram interdictionis, et in personam eius excommunicationis sententiam promulgavit. Nos ergo, habito fratrum consilio, eamdem usque ad condignam satisfactionem sententiam ratam habemus. Interdictum autem praecipimus observari.

Datum Laterani pridie idus aprilis. Dat. die 12 aprilis anno Domini 1125, pontif. anno 1.

(1) Ex tom. 1 Concil. Labbei, pag. 910.

Procemium.

Fulconem mirari divortium illiciti matrimonii filiae suae a legato iudicaservare contempsisse;

Eumque legati nuntios durios accepisse.

Sententiam excommunicationis in terram comitisque personam promulconfirgatam

An. C. 1125

## III.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Cluniacensis monasterii (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. - Confirmatio diplomatum Gregorii VII, Urbani II et Paschalis II. -Enumeratio bonorum, quae confirmantur: - In abbatis Cluniac. monasterio subjectis non eligendi abbates, nisi accedente consensu abbatis Cluniacensis. - Prioratus eidem monast. subjecti. — In quibus si abbates non adsint, numquam eligendi. -In parochiis per ipsum abbatem eligendi presbyteri, qui tamen curam animarum ab episcopis accipiant: prout etiam ecclesiarum ipsarum consecrationes. — Omnimoda immunitas a quocumque gravamine: - Atque etiam a quacumque ecclesiastica censura, nisi a Romano Pontifice illata fuerit. - Item et a quacumque molestia, vi etc. - Solitae clausulae. - Honorii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Petro abbati venerabilis monasterii Cluniacensis, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Procmium.

Incomprehensibilis et ineffabilis divinae miseratio potestatis, nos hac providentiae ratione in Apostolicae Sedis administratione constituit, ut paternam de omnibus Ecclesiis solicitudinem gerere studeamus. Siguidem S. Romana Ecclesia, quae a Deo sibi concessum omnium Ecclesiarum retinet principatum, tamquam diligens mater, singulis debet Ecclesiis instanti vigilantia providere. Ad ipsam enim, quasi ad caput et matrem ab omnibus est concurrendum, ut eius uberibus nutriantur, auctoritate defendantur, et a suis oppressionibus releventur. Condecet igitur ut Ecclesias, et venerabilia loca, maxime quae ad speciale ius, et singularem proprietatem S. Romanae, cui Deo auctore servimus, spectant, Ecclesiae specialioris praerogativae sortiantur honorem, et apostolicae auctoritatis munimine roborentur. Quamobrem, dilecte in Christo

(1) Edidit Marrier, Biblioth. Cluniac., col. 1377.

fili Petre abbas, iustis postulationibus tuis clementius inclinati, quicquid libertatis, quicquid tuitionis, quicquid auctoritatis praedecessores nostri, Ecclesiae Romanae Pontifices, praesertim apostolicae memoriae nom. Gregorius VII, Urbanus, et Paschalis II (1), discretionis ratione, vestro monasterio, et locis ad id pertinentibus, contulerunt, nos quoque praesenti decreto auctore Domino confirmamus: in quibus haec propriis sunt visa nominibus adnotanda, abbatiae S. Egidii, S. Benedicti super Padum, S. Bertini, S. Wlmari, Hunolcurt, Pontesera, S. Germani Antissiodorensis, S. Mariae Virziliacensis, S. Austremonii de Mausac, Figiacensis, Viernensis, Menatensis, S. Petri Moysiacensis, Novi-Monasterii Pictavensis, S. Ioannis Angeliacensis, S. Martialis Lemovicensis, S. Petri Malliacensis, S. Cypriani Pictaviensis: in quibus praeter consensum Cluniacensis abbatis abbas nullatenus eligatur. De prioratibus, in Hispaniis prioratus Sanctae Mariae de Hazara, S. Isidori, S. Zoili, Villavert, Villafranca, S. Salvatoris de Cornillana, S. Martini de Formesta: obedientia (2) de Astura, obedientia de Valuert, obedientia de Pacluntera, S. Martini de Hetla, S. Lizerii de Begorra, Setimont, Elsa, S. Orientis de Auxia, Moyrac, Alayrac, Carennac, obedientia Bernardi vice-comitis de Boorti, S. Fidis de Morlans, S. Ioannis de Gordum, S. Eutropii de Sanctonis, obedientia de Dulone, obedientia S. Martini de Axia, Volta Salsinaniae, obedientia de Arfolia, Silviniacus, S. Salvatoris, S. Stephani de Hiverno, Leurci, S. Reveriani, Maeiurium, Virzeiacum, Paredum, Marciniacus, Amberta, ecclesia de Balbiniaco, Nantholicus, Ginniacus, Ymmunt cum Promili, Conzi cum ecclesiis suis, ecclesia de Rossilione, ecclesia de Ablaione, ecclesia de S. Baudilio, ecclesia de Primasel, ecclesia de Periaco, Ronpont, S. Saturnini Fornacensis, Pon-

(1) Huiusmodi privilegia lege suis in locis.

(2) Vide superius, pag. 171. (a. T.)

Enumeratio bo-

confirmantur.

In abbatiis Cluniacensi monasterio subiectis non eligendi abbates, nisi accedente consensu abbatis Cluniacensis.

Prioratus eidem monast. subiecti. 352

sorges, Podiolenum, S. Marcelli de Sal-1 zeto, S. Gallae, Sanctae Luciae, Canagobia, Valentiola, Rosans, obedientia de Alaceard, Vigilium, obedientia de Domna, S. Victor de Geneva, monasterium de Condaminis, Altapetra, Paterniacum, Romanum monasterium, Valclusa, obedientia de Megis, S. Albini de Basilia, S. Maria de Charitate, Donzi, ecclesia de Petuerio, Novigentum, Longus Pons, S. Martini de Campis, obedientia Crespeii, Ascerenz, Abedvilla, S. Cosmae de Normania, Bogessem, Runilly, ecclesia de Permis, S. Proiecti de Bethurna, Leunum, S. Marghereta, Britinium, S. Petri de Calce, S. Salvii iuxta Valentienes, obedientia de Tupim, Consiacus, Turris super Marna, S. Theobaldi, de Vitreio, S. Marghereta Gaya, Villare, Alta-Cherica insula, cella S. Pancratii de Legiis, Notingham, Mons-Acutus, obedientia de Balma, Castelletum, Roddotium, ecclesia Ferrariae, S. Maioli de Papia, Baresate, Avertemala, Olgia, Cantur. Pontida, Figiria, Fontanella, Portesana, S. Pauli de Argona, Provalium, S. Pauli intus lacum, Rodaga, Virgiliana, Quinciana, Mediana, S. Gabrielis de Cremona, S. Marci de Lauda, S. Gregorii de Placentia. In omnibus autem prioratibus et cellis, quae nunc sine proprio abbate, abbates non advestro regimini subiectae sunt, nullus futuris unquam temporibus abbatem or-In parochiis per dinare praesumat. Liceat quoque vobis seu fratribus vestris in Ecclesiis presbyteros eligere, ita tamen, ut ab episcopis, rum ab episco- vel episcoporum vicariis, animarum curam absque venalitate suscipiant. Quam si committere illi, quod absit, ex pravitate noluerint, tum presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam consequentur. Ecclesiarum vero seu altarium consecrationes, ab episcopis, in quorum dioecesibus sunt, locorum vestrorum fratres accipiant; si quidem gratis ac sine pravitate voluerint exhibere: alloquin, a catholico, quem malueritis, episcopo, consecrationum ipsarum sacra-

menta suscipiant. Neque cuilibet facultas sit, aut claustri vestri, aut locorum vestrorum fratres pro vivorum seu defunctorum eleemosynis iustis, ob salutem datis, inquietare; sed tam virorum quam mulierum oblationes, quae ad eos afferuntur, in usu servorum Dei pauperumque profecturas recipere liceat. Statuimus etiam, ne cellarum vestrarum ubilibet positarum fratres pro qualibet interdictione vel excommunicatione, divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi ipsi, quam et famuli eorum, et qui se monasticae professioni devoverunt, clausis ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae debita peragant. Concedimus etiam vobis, laicos seu clericos saeculares, nisi qui pro certis criminibus excommunicati sunt, ad conversionem per loca vestra suscipere. Sane terminos immunitatis loci vestri, qui a praefato antecessore nostro Urbano Papa constituti sunt, praesentis decreti nostri pagina confirmamus: ne videlicet ullus homo cuiuscumque conditionis ac potestatis invasionem praedam aut rapinam facere, sive homicidium perpetrare praesumat infra ipsorum limites terminorum. Praeterea decernimus, ut nulli omnino hominum liceat, vestrum venerabile monasterium, et loca ei subdita, temere perturbare; sed eorum possessiones, et hona caetera, quae pro animarum salute iam data sunt, vel in futurum Deo miserante donari contigerit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi,

aliena fiat, atque in extremo examine

Omnimoda immunitas a quocumque grava-

Atque etiam a quasumque ec-clesiastica censura, nisi a Romano Pontifice illata fuerit.

Item et a quacumque molestia, vi etc.

Solitae clau-

ipsum abbatem eligendi presb -teri, qui tamen curam animapis accipiant: prout etiam ec clesiaium ipsarum conse-

crationes

In quibus si

sint, numquam

eligendi.

353

districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant: salvo in omnibus Romanae Ecclesiae iure et Sedis Apostolicae reverentia. Amen.

Honorii PP. et S. R. E. cardintiones.

Ego Honorius catholicae Ecclesiae nalium subscri- episcopus ss.



Ego Crescentius Sabinensis episcopus ss. Ego Petrus Portuensis episc. ss.

Ego Unalis Albanus episc. ss.

Ego Willelmus Praenestinus episc. ss. Ego Ægidius Tusculanus episcopus consensi.

Ego Gregorius presbyter card. tit. Apostol. s.

Ego Rossemagnus diaconus card. S. Georgii s.

Ego Cosmus S. Mariae in.... s.

Ego Gregorius S. Angeli diaconus card. s. Datum Laterani per manum Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellarii, 1v nonas aprilis, indict. 111, incarn. dominicae anno mcxxv, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 2 aprilis anno Domini 1125, pontif. anno 1.

#### 1V.

Confirmatio bonorum omnium sanctae Feretranae Ecclesiae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Feretrana sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Et (1) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom. u, ubi de episcopis Feretranis.

Bull. Rom. Vol. II.

confirmantur bona omnia ad eam pertinentia, quae enumerantur. — Cum decreto perpetuae immunitatis. — Minantur solitae poenae privilegii huius violatoribus. - Honorii PP. subscriptio.

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro Feretrano episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Officii nostri nos hortatur auctoritas

pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et utilitati salubriter, auxiliante Deo, providere. Proinde, carissime in Domino frater Petre, sanctam Feretranam Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, in beati Petri tutelam, nostramque protectionem suscipimus: statuentes praesentis privilegii auctoritate, ut Ecclesiae possessiones, et bona quaecumque, quae vestra Feretrana Ecclesia impraesentiarum iuste et legitime possidet, sive in futurum, largiente Domino, iuste atque canonice poterit adipisci, firma ei et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus nominibus exprimenda, videlicet: S. Pancratii capellam, Sancti Martini in Monte, capellam Sanctae Sophiae, capellam Sanctae Mariae in Plebe cum curte sua, plebem Sancti Laurentii in Folia cum pertinentiis suis, capellam Sancti Michaelis cum curte sua, monasterium Sanctae Mariae in Scriptino cum omnibus suis pertinentiis, plebem Sancti Iohannis in Carpineo cum suis pertinentiis, capellam S. Marini, et possessionem quae est in Carpineo, plebem Sancti Cassiani in Pissino cum omnibus suis pertinentiis, et fundum suum integrum, capellam Sancti Theodori cum suis pertinentiis, et terram in Valle Cava et Moledano, plebem Sancti Theonisti in loco qui dicitur Corina, cum omnibus pertinentiis suis, plebem Saucti Marini cum castello et pertinentiis suis omnibus,

plebem Sanctae Agathae cum omnibus

pertinentiis suis, et curte, quae vocatur

Farnito, in loco qui dicitur Ovilione,

plebem Sancti Martini in Murisiano cum

Exordium.

Ecclesia Feretrana sub protectione Sedis Apostolicae recipitur;

Et confirmantur bona omnia ad eam pertinentia, quae enunumeratur.

pertinentiis suis, plebem Sancti Hilarii cum pertinentiis suis, plebes Sanctae Mariae in Vico cum pertinentiis, plebes Sancti Stephani in Murlo cum pertinentiis suis, monasterium Sancti Martini in Saltu cum pertinentiis suis, plebes Sancti Petri in Cultu cum pertinentiis suis, plebem Sancti Petri ad Missam cum pertinentiis suis, fundum Hermannum in integrum, fundum Adinum in integrum, monasterium Sancti Salvatoris in Fundo, cellam Fausti in integrum cum suis pertinentiis, plebem Sancti Martini de Vivedo cum omnibus suis pertinentiis, cum castello, quod vocatur Casale de Ilice, plebem Sancti Cassiani in campo Iuvenici cum pertinentiis suis in integrum, plebem Sanctae Mariae in Romania cum omnibus suis pertinentiis, plebem Sanctae Mustiolae cum pertinentiis suis, monasterium Sancti Severini cum pertinentiis suis, capellam Sancti Proculi cum pertinentiis suis, et tertiam partem de fundo Atiliano, tertiam partem de fundo Bucuniano, tertiam partem de fundo lustorum cum campo, qui vocatur Martii in integrum, tres petiolas de terra fundi Attiliani, Stabulo, tertiam partem de fundo qui vocatur Plegae, fundum Plegni in integrum, fundom Alsidiarum, qui vocatur Campus Planus, fundum Frigi in integrum, fundum Antimaria in integrum, fundum Columnella in integrum, fundum post Cullina, capellam Sancti Archangeli in integrum, fundum vallis Donatuli, massam Licinianam in integrum, fundum Ausi in integrum, cella Fausti, Scannulas maiores et minores in integrum, capellam Sanctae Agathae cum castro, quae vocatur Petra Anellaria, capellam S. Georgii in integrum, fundum Cervianum in integrum, fundum Capicinianum, curtem, quae vocatur Grilena, cum omnibus pertinentiis suis in castello Felicitatis, capellam Sancti Martini in Castagnolo, capellam Sanctae Sophiae in Aquatario, capellam S. Mariae in Metavistis in integrum, ecclesiam Florae in Scapinio, fun-

dum Sititianum, fundum Campo-Planum cum omnibus suis pertinentiis, Castellum Novum, quod vocatur Petrella: salva in omnibus Romanae Ecclesiae iustitia et reverentia. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat etc. Si qua etc. Cunctis autem etc. (ut in caeteris antepositis). Amen.

Ego Honorius catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, 11 kal. maii, indictione 111, anno dominicae incarnationis mcxxv, pontificatus autem D. Honorii II PP. anno 1.

Dat. die 30 aprilis anno Domini 1125, pontif. anno 1.

## V.

Ecclesiae provinciae Æmiliae, et exarchatus Ravennae, Gualterio archiepiscopo et successoribus confirmantur in perpetuum (1).

#### SUMMABIUM

De obedientia a caeteris Ecclesiis Romanae tamquam capiti praestanda. — Gualterii archiep, singularia merita in Sedem Apostolicam. - Eidem et successoribus confirmantur Ecclesiae Æmiliae, caeteraeque exarchatus Ravennae, et nonnulla monasteria. — Decretum immunitatis bonorum ad Ravenn. Ecclesiam pertinentium, cum solitis clausulis. — Honorii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gualterio Ravennati archiepiscopo. eiusque successoribus canonice promovendis.

Sacrosancta Romana Apostolica Ecclesia ab ipso Salvatore nostro Domino Iesu clesiis Romanae Christo caput et cardo est omnium instituta (2). Non decet igitur a capite membra discedere, sed eminenti rationi, et superni provisioni Capitis obedire; moderatrix autem discretio Capitis, singulorum mem-

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. II, ubi de Ravennat. archiepp. (2) Adde Ecclesiarum.

Cum decreto perpetuae im-Minantur solitae poenae pr vilegii huius violatoribus.

Honorii PP subscriptio.

De obedientia a caeteris Ectamquam capiti praestanda.

Gualterii archiepiscopi singularia merita in Sedem Apostolieum.

cessoribus con-Armantur Ecclecaeteraeque exarchatus Ranulla monasteria.

munitatis bonorum ad Ravenn. tinentium, cum

uniuscuiusque ius, et ordinem, et natura constitutum, distincte reservat, et quibuscumque nobilibus vetustatis suae dignitateni, sine invidia, sociali charitate custodit. Hac igitur inducti ratione, honorem famosae Ravennatis Ecclesiae, Apostolicae Sedis propriae specialis filiae, sine diminutione aliqua volumus conservare; ideoque, venerabilis frater Gualteri, quem pro Ecclesiae strenuitate, doctrinae, religionis, et morum honestate, plena in Christo caritate diligimus, tuis rationabilibus postulationibus paternae pietatis affectu an-Eidem et suc- nuimus. Per praesentis itaque privilegii paginam confirmamus episcopatus, videlisiae Emiliae, cet, Æmiliae provinciae, idest Parmae, Placentiae, Regii, Mutinae, Bononiae, vennae, et non- Ferrariae, Adriae, Comacli, Imolae, Faventiae, Forolivii, Foripompilii, Bobii, Caesenae, Ficolae. Praeterea confirmamus vobis exarchatum Ravennae, qui Romanae Ecclesiae iuris est, et monasteria Sancti Alberti, Sancti Hilarii, seu caetera monasteria et possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes, per authentica privilegia ab antecessoribus nostris, et catholicis regibus traditas. Pomposiani quoque monasterii curam personae religionis tuae, salvo Ecclesiae nostrae iure, committimus, ut regularis disciplina per suam (1) in-Decretum im- dustriam reformetur. Nulli ergo omnino hominum facultas sit, nostram Ravenna-Ecclesiam per- tem Ecclesiam temere perturbare, aut solitis clausulis. possessiones eius auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur tam tuis, quam clericorum et pauperum usibus profutura. Si qua igitur ecclesiastica in futurum, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate

brorum officiosas actiones considerans,

(i) Lege tuam. (R. T.)

cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Honorius catholicae Ecclesiae Honorii PP. et episcopus.

S. R. E. cardinalium subscri-

Ego Bonifacius cardinalis S. Marci ptiones. subscripsi.

Ego Gregorius cardinalis Ss. Apostolorum subscripsi.

Ego Benedictus cardinalis tit. Eudoxiae

Ego Anastasius presbyter cardinalis tit. S. Clementis subscripsi.

Ego Conradus presbyter cardinalis tit. Pastoris subscripsi.

Ego Desiderius presbyter cardinalis tit. S. Praxedis subscripsi.

Ego Deus-dedit cardinalis presbyter tit. Ss. Laurentii in Damaso subscripsi.

Ego Petrus Pisanus presbyter cardinalis S. Martyris Susannae subscripsi.

Ego Petrus cardinalis tit. S. Calixti subscripsi.

Ego Petrus presbyter cardinalis S. Marcelli subscripsi.

Ego Vitalis Albanensis episcopus subscripsi.

Ego Petrus Portuensis episcopus subscripsi.

Ego Guilidinus Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Ægidius Tusculanus episcopus subscripsi.

Ego Comes Sanctae Mariae in Agro diaconus subscripsi.

Ego G. G. diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Romanus diaconus cardinalis S. Angeli subsc.

Ego G. G. diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Datum Laterani per manum Aymerici l an MCXXV dominicae incarnationis.

Dat. anno 1125, pontif. anno 1.

## VI.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, ad Savigniense monasterium Eboracen. dioecesis spectantium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona cum praesentia, tum futura monasterio confirmantur: - Libera a cuiuscumque personae molestia, sub poena excommunicationis declarantur.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gaufrido abbati S. Trinitatis de Savigneio. elusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exerdium.

Bona cum prae

tura monasterio

camque perso-

nae molestia,

communicatio-

nie declarantur.

confirmantur.

Ad hoc nobis a Deo pastoralis officii cura commissa est, ut et bene placentem Deo religionem laboremus statuere, et stabilitam exacta diligentia conservare. Ea propter, dilecte in Domino fili Gaufride abbas, venerabilis fratris nostri Turstini Eboracensis archiepiscopi precibus inclinati, tuis rationabilibus postulationibus duximus annuendum. Statuimus enim, ut sentia, tum fumonasterium B. Trinitatis de Savigneio, cui Deo auctore præesse cognosceris, quaecumque impraesentiarum iuste et legitime possidet, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant: quae-Libera a cumscumque praeterea in futurum, largiente Deo, concessione Pontificum, liberalitate sub poena exregum, largitione principum, poteritis adipisci, firma vobis et integra conserventur, salva nimirum dioecesani episcopi iustitia et reverentia. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gu-

> (1) Ex ms. monasterii huius edidit Mart., tom. 1 Thesaur. Nov. Anecdot., pag. 361.

bernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis autem huic nostrae constitutioni sciens, temerario ausu contraire tentaverit, anathematis sententiam se noverit incursurum.

Datum Lateranis v idus decembris (1). Dat. die 9 decembris.

## VII.

Confirmatio cudendi monetam in terris sibi subiectis favore Savarii de Maloleone sub annuo censu unius marchae auri (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ius excudendi monetam ab Angliae rege concessum, a Pontifice confirmatur. — Census annuus aureæ marchae imponitur. — Solitae clausulae. (R. T.)

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Savario de Maloleone Crucesignato, salutem et apostolicam benedictio-

Invicta fides et devotio indefessa quam

erga Ioannem regem Anglorum nosceris habuisse, te ac tua ponendo pro ipso, sicut illi materiam praestitit te dignis honoribus munerari, sic et nobis, tuis remunerationibus praestandi favorem non immerito persuadet; ut tua circa eum grata obsequia, et ipsius erga te retrihutam gratiam approbantes, utriusque Siciliae reddamus honorificentiam clariorem. Cum igitur, sicut tua nobis exhibita petitio continebat, idem rex pensatis tuae devotionis obsequiis in terra tua cudendae tince confirmamonetae, tibi liberam de liberalitate regia concesserit facultatem, sicut in eius literis plenius continetur; nos, concessionem huiusmodi gratam habentes, eam tibi, sicut iuste possides et quiete, auctoritate

(1) Edmundus Martene hoc primum a se editum privilegium notat inter monumenta anni 1124 et sequentis. (2) Ex Archiv. Vatic.

apostolica confirmamus, et praesentis scri-

pti patrocinio communimus. Ad indicium

Exardium

Ius excudendi monetam ah Ancessum a Pon-

Census annuus aureæ marchae imponitur.

snlae.

autem huius a Sede Apostolica confirmationis obtentae, unam marcam auri annis singulis, quibus moneta ipsa cudetur, nobis et successoribus nostris exolves. Nulli ergo omning hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani xx kalendas maii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 12 aprilis anno Domini 1126, pontif. anno II.

## VIII.

Adempta a Calixto II Pisanis archieniscopis consecrandorum in insula Corsica episcoporum praerogativa, eisdem restituitur (1).

## **SUMMARIUM**

Exordium. — Series agitatae saepius huius controversiae: - Eius examen coram Honorio PP. — ludicium archiepiscoporum et episcoporum asserentium ius controversarum consecrationum Pisanis archiep. - Nomina eorum, qui huic scripto sese subscripserunt. — Honorius PP. sententiam huiusmodi confirmat, iusque metropolicum super omnibus Corsicae Ecclesiis concedit Pisanis archiep. — Pallii usum eisdem indulget. - Solitae clausulae privilegium hoc confirmantes. — Honorii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Rogerio Pisano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Ad hoc in sancta Matre catholica et universali Romana Ecclesia, quae iustitiae sedes est, nos auctore omnium bonorum Deo cognoscimus constitutos, ut suam Ecclesiis omnibus iustitiam conservemus, et si quid perperam gestum esse noveri-

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. III, ubi de Pisanis archiepiscopis.

mus, rationis consilio ad rectitudinis tramitem reducamus, quatenus et quae corrigenda sunt, ordine iudiciario corrigantur, et quae recte statuta noscuntur, in sui vigoris robore perseverent. Praedecessor equidem noster sanctae memoriae Urbanus controversiae: Papa, iustitiae ac charitatis intuitu, consilio episcoporum et cardinalium, et aliorum fidelium assensu, Pisanae Ecclesiae. et Daiaberto, qui ei praesidebat, eiusque successoribus canonice intrantibus, Corsicanae insulae episcopatus regendos et disponendos commisit, atque subjecit. Eumdemque Daiabertum in archiepiscopum insulae Corsicanae promovit, et Corsicanis episcopis, ut ei tamquam metropolitano suo obedirent, per obedientiam praecepit. In magna namque et diuturna schismaticorum tempestate, quam Romana tunc temporis patiebatur Ecclesia, Pisanorum civitatem multis laboribus fecit obnoxiam. Corsicana vero, tam proxilitate spatiorum, quam negligentia pastorum, dominorum insolentia, et desuetudine legatorum Sedis Apostolicae, a subjectione et obedientia Romanae Ecclesiae deferbuerat, et dissolutioni ac dissipationi dedita ecclesiastici ordinis pene deseruerat disciplinam. Proinde idem praedecessor noster tota Pisanis collatorum beneficiorum meritis digne respondit, et Corsicanae Ecclesiae, quae Pisanis proprior est, debita charitate providit. Postmodum vero successor eius Papa Gelasius, eiusdem charitatis respectu, idem iuris et dignitatis. quod a domino Urbano Papa Pisanae Ecclesiae collatum fuerat, auctoritate sui privilegii confirmavit. Quo de hac luce assumpto praedecessor noster Papa Calixtus eiusdem rationis consideratione, quod ab antecessoribus eius Urbano et Gelasio datum et confirmatum Pisanae Ecclesiae fuerat, privilegii sui munimine roboravit. Ianuenses autem honori Pisani populi invidentes, et eorum incrementum aequo animo non ferentes, huius rei sumpta occasione, guerram contra Pisanos moverunt. Unde caedes, incendia, et

Series agitatae taepius huius

An. C. 1126

Eius examen coram Honorio

multae christianorum captivitates, peccatis exigentibus, contigerunt; et debacchandi in christianos Sarracenis multa crevit audacia. Praeterea Ianuenses ad urbem venientes, romanum clerum et populum sollicitare attentius studuerunt, suadentes eis magnum esse Romanae Ecclesiae detrimentum, nisi concessa dignitas Pisanae auferretur Ecclesiae. Asserebant enim Romanam Ecclesiam huius guerrae causam et fomentum existere; et si Corsicanorum episcoporum consecratio ad proprium dominium Romanae revocaretur Ecclesiae, indubitanter inter se et Pisanos pacem et concordiam provenire. His igitur causis dominus Papa Calixtus pacis amator inductus, donationem illam Pisanae Ecclesiae a suis antecessoribus factam, et a se ipso firmatam, pacis intuitu revocavit, et scripti sui pagina irritavit. Caeterum neque suis, neque nostris temporibus, inter Pisanos et Ianuenses est adhuc concordia consecuta. Post commissum vero nobis a Deo Romanae Ecclesiae regimen, tu, frater Rogeri Pisane archiepiscope, et consules ad nos venientes, ut de consecratione Corsicanorum episcoporum, quae Pisanae Ecclesiae a praedecessoribus nostris Urbano, Gelasio et aliis collata fuerat, et sine praecedentia ipsorum Pisanorum culpa, et absque iudicio ablata, iustitiam faceremus, suppliciter rogavistis, praesentibus etiam Pisanis. Ianuenses postea ad praesentiam venientes, ut eidem sacra ablatio, a Papa Calixto facta, per nos firmaremur, nihilominus postularunt. Nos autem utrosque ad pacem faciendam diligenter monuimus, sed pacem ab eis precibus vel monitis impetrare nequivimus. Ianuenses enim, qui ad nos venerant, se ad hoc non esse a populo suo missos, neque eius mandata posse transgredi asserebant. Habito igitur fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium consilio, quod uterque populus ad pacem cogi ratione deberet, convenimns. Legatum ergo nostrum, Comitem, tune diaconum cardinalem, cum

scriptis nostris Ianuam et Pisas misimus, praecipientes, ut in manu eius iuramento firmarent, et de sacra Corsicae, et guerra usque ad tunc proximum Sancti Michaelis festum nostris iussionibus obedire (1). Transacto itaque termino, utraque pars ad nostram venit praesentiam. Nos autem diligenti studio ad pacem inter eos statuendam, quamvis non profecerimus, laboravimus; demum cum ab eis quaereremus, ut iuramento firmarent, se nostris obedire mandatis; Ianuenses se id implere non posse dixerunt, eo quod sui consulatus terminus esset expletus. Tunc communis deliberatione consilii, Pisanorum super hac causa iuramentum recepimus; et ne lanuenses aliquam rationabilem contra nos occasionem praetenderent, secundum eis et tertium, per nostros nuncios et literas, terminum dedimus. Qui profecto neque pro se excusationem canonicam direxerunt. Cum ergo inter Romanam Ecclesiam et Pisanam quaestio remaneret, et Pisani ad requirendam Ecclesiae suae iustitiam non desisterent, fratres nostros archiepiscopos, episcopos et abbates, qui causam et modum rei gestae a praedecessore nostro Calixto plene pronoverant, convocavimus. Quibus in sacro Lateranensi palatio in nomine Domini congregatis, regesta praedecessorum nostrorum Urbani, Gelasii et Calixti tradidimus; et quid inde a nobis, postquam Apostolicae Sedis onus assumpsimus, factum fuerat, et quantum pro pace inter eos componenda laboraveramus, diligenter ostendimus; rogantes in charitate, qua venerant, ut iuxta quod eis Sancti Spiritus gratia revelaret, nobis consulerent. Postmodum vero adiurati in fide, quam beato Petro et Romanae debebant Ecclesiae, responderunt se nulla alia causa nisi divina charitate ad id, quod dabant, consilium, fuisse adstrictos, quod nimirum consilium per scriptum propriis roboratum manibus ediderunt. Cuius videlicet scripti verba haec sunt: Spiritus Sancti dictante gratia: chiepiscoporum

Iudicium ar-

(1) Forsitan obedirent. (R. T.)

asserentium ius controversarum Pisanis archiep.

Nomina eorum, aui huic scripto sese subscripserunt.

domnus Honorius sacratissimae et Apoconsecrationum stolicae Sedis episcopus, diversarumque provinciarum archiepiscopis et episcopis, ac abbatibus, quid de negotio Pisanae Ecclesiae iuste canoniceque faciendum foret petiit consilium. Quibus rationabiliter visum est, quatenus et beatae memoriae Urbani, Gelasii, Calixti privilegia, et decreta inconcussa permaneant, et Pisanam Ecclesiam debere restitui Corsicanis episcopatibus, absque iudiciario proprio ordine spoliatam. Et scripto huic subscripsere archiepiscopi Gualterius Ravennas, Romualdus Beneventanus, et episcopi Guillelmus Urbevetanus, Guido Aretinus, Gregorius Tarracinensis, Pandulphus Tianensis, Clarissimus Assisensis, Robertus Aversanus, Richardus Caietanus, Trasmundus Signinus, Iohannes Calenas, Gualfredus Senensis, Gaufredus Suessanus, Ranulphus Casertanus, Iacobus Faventinus, Otho Sutrinus, Petrus Castellanae civitatis, Benedictus Nepesinus, Ildito Soanensis, Gherardus Ameliensis, Benno Caesenas, et Petrus Tuscanus: et abbates Sancti Laurentii Aversani, Matthaeus et Iohannes Sanctae Sophiae, atque Iohannes Camaldulensis prior; interfuere etiam alii episcopi Benedictus Lucanus, et Andreas Lunensis, Illandus Massanus, Petrus Alusinus, et Otho Tudertinus: absentes quoque, Oldegarius Tarraconae archiepiscopus, Gualterius Magalonae et Gottefredus Florentinus episcopi assensum et consilium suum per proprias literas praebuerunt. Praeterea collaterales fratres nostri episcopi et cardinales, in unum convenientes in Domino, inter se consulere coeperunt, et ab omnibus praeter unum diaconum iudicatum est, quod Papae Urbano, ex auctoritate Romanae Ecclesiae, etiam contra voluntatem episcoporum ipsius insulae licitum fuerit Pisanum episcopum provisorem et metropolitanum Corsicanae Ecclesiae constituere, successoribus autem ipsius domino Gelasio et domino Calixto id ipsum itidem licuit suis privilegiis con-

firmare. Et quia Pisanae Ecclesiae, a tot Pontificibus Romanis collata et confirmata dignitas, sine manifesta culpa et iudicio auferri non debuit, iterum iudicatum est eandem ei dignitatem debere restitui; et facta de donatione illius Romanorum Pontificum privilegia inconcussa servari: in hoc etiam honoratorum virorum Petri praefecti, consulum, et aliorum Romanae urbis sapientium, atque nobilium convenit assensus. Nos ergo, quod ab archiepiscopis, episcopis et abbatibus collaudatum, a cardinalibus iudicatum, et a Baronibus approbatum fuerat, iustum esse noscentes, in conspectu omnium, te, charissime in Christo frater Rogeri Pisane archiepiscope, de consecratione episcoporum, Corsicanae insulae per baculum investivimus. Nunc itaque secundum iudicium fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium, et secundum consilium et collaudationem archiepiscoporum, episcoporum, et abbatum et nobilium Romanorum assensum praedecessorum nostrorum Urbani, Gelasii et Calixti privilegia Pisanae Ecclesiae facta, et inconvulsa permanere statuimus, et praesentis privilegii pagina consecrationem episcoporum Corsicae tibi per te Pisanae Ecclesiae restituimus, quatenus secundum iam dictorum privilegiorum tenorem, tamquam proprius eiusdem insulae metropolitanus, episcopatus, et episcopos ipsius regendi, ordinandi, consecrandi, atque ad synodum tam in metropolitana Pisana Ecclesia, quam in ipsa insula convocandi ad honorem Dei et eiusdem Pisanae Ecclesiae habeas potestatem. Pallii vero usum, qui praedecessoribus tuis pro ipsius insulae praelatione a nostris antecessoribus est concessum, nos tam tibi, quam tuis successoribus confirmamus, his videlicet diebus, qui suprascripti sunt, idest Nativitate Domini, Epiphania, Hypopanton (1), Coena Domini, Pascha, Ascensione, Pentecoste, tribus solemnitatibus Beatae Genitricis et Virginis Mariae, natalitiis S. Iohannis

(1) Vide superius, pag. 137. (R. T.)

Honorius PP. sententiam huiusmodi confirmat, jusque metropolicum super omnibus . Corsicae Ecclesiis concedit Pisanis archiep .

An. C. 1126

Pallii usum eisdem indulget. Solitae clau-

sulae privilegium hoc con-

firmantes.

360

Baptistae, et Sanctorum Apostolorum, commemoratione Omnium Sanctorum, consecratione basilicarum, suffraganeorum episcoporum et clericorum, annuo natalitii tui die, in festivitate S. Sixti, in Inventione et Exaltatione S. Crucis, in anniversario dedicationis Pisanae Ecclesiae, in festivitate sanctorum martyrum Stephani, et Laurentii, et Ephisi, cuius corpus in eadem ecclesia requiescit, et in solemnitate Beatae Agathae virginis et martyris; sane per Pisanam parochiam, et insulam Corsicanam crucem ante te et tuos successores deferri, concedimus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Honorii PP. et S. R. B. cardinalium subscri. Scopus SS. ptiones.

Ego Honorius catholicae Ecclesiae epi-

Ego Crescentius Sabinensis episc. ss. Ego Guillelmus Praenestinus episco-

Ego episcopus Guido Tiburtinus subsc. Ego Bonifacius card. presb. tit. S. Marci ss.

Ego Gregorius card. presb. Ss. Apostolorum ss.

Ego Benedictus presb. card. tit. Eudoxiae ss.

Ego Conradus presb. card. tit. Pastoris interfui, et ss.

Ego Deus-dedit presbyt. card. tit. Damasi ss.

Ego Sasso presh. card. tit. S. Stephaniss.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Martyris Susannae ss.

Ego Iohannes presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Calixti ss. Ego Petrus presb. card. tit.S. Marcelliss.

Ego Sigito presb. card. tit. Ss. Marcellini et Petri ss.

Ego Gregorius presb. card. tit. S. Sabinae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. Ss. Aquilae et Priscae ss.

Ego Ubertus presbyter card. tit. S. Clementis ss.

Ego Gregorius S. Angeli diaconus card. ss.

Ego Romanus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Ugo diaconus card. S. Theodori ss. Ego Stephanus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Iohannes diac. card. S. Nicolai ss. Ego Angelus diac. card. S. Mariae in Dominica ss.

Ego Hiacynthus prior subdiac. sacrae basilicae ss.

Ego Hermannus sacrae basilicae subdiaconus ss.

Ego Nicolaus sacrae basilicae subdiac. ss. Ego Silvius prior subdiaconorum de Cruce ss.

Ego Petrus subdiaconus subsc.

Ego Caleph. subdiac. subscripsi.

Ego Matthaeus sacrae basilicae subdiaconus ss.

Ego Ioannes qualiscumque subdiaconus ss.

Ego Bosus subdiac. sacri palatii ss.

Ego Gerardus subdiac.

Ego Stephanus sacri palatii subdiac. ss.

Ego Bonifacius clericus ss.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancellarii, xii kal. augusti, indict. iv, incarnationis dominicae an. mcxxvi, pontificatus autem D. Honorii Papae II anno 11.

Dat. die 21 iulii anno Domini 1126, pontif. anno 11.

HONORIUS II PP.

# IX.

Monasterium Sponheimense, nuper fundatum in Moguntin. dioecesi, sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; bonaque omnia eidem data confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Monasterio Sponheimense sub protectione Sedis Apostolicae recepto, — Ubi regulam S. Benedicti et monasticam disciplinam servari statuitur, — Facultas conceditur abbatem de gremio eligendi ab archiep. Moguntino tamquam dioecesano, a quo in reliquis dependere debeat monast. consecrandum. — Bonaque omnia confirmantur, immunia ab omni molestia futura. — Solitae clausulae.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bernhelmo abbati monasterii Sancti Martini in Sponheim, Ord. S. Bened. Moguntinensis dioecesis, eiusque successoribus regulariter instituendis, in perpetuum.

Monasterio Sponheimense Sedis Apostolicae recepto,

Ubi regulam S. Benedicti et monasticam disciplinam servari statuitur,

Facultas conceditur abbatem de gremio eligendi ab archiepisc. Moguntino tamquam dioecesano, a

Religiosis desideriis dignum est facisub protectione lem praebere consensum. Ea propter, dilecte fili, tuis fratrumque tuorum iustis postulationibus annuentes, praefatum monasterium Sponheimense, cui, auctore Deo, praesides, sub Apostolicae Sedis tutela et protectione suscipimus, atque praesentis scripti pagina communivimus; decernentes et statuentes, ut regularis vita in eodem loco tam noviter instituta secundum regulam S. Benedicti futuris temporibus inviolabiliter conservetur: nulli etiam facultas sit, post factam apud vos professionem, sine abbatis licentia, maioris vel minoris religionis obtentu, ad alium locum transmeare: quod si quis contra hanc prohibitionem nostram quocumque tempore in futurum discesserit, nullus abbas, aut quilibet audeat eum retinere. Quoties, abbate obeunte, de successore fuerit inter fratres ipsius loci tractandum, nullus inibi qualibet subreptionis astutia, seu violentia cuiusvis potestatis, sive ecclesiasticae sive temporalis, intrudatur,

> (1) Ex Chronico monasterii huius edidit Sammarth. inter instrumenta Ecclesiae Moguntinae.

Bull. Rom. Vol. II.

pars consilii sanioris, secundum Dei ti- beat monast. morem, et B. Benedicti regulam, de eodem collegio, vel de alio, si, quod absit, idoneum inter se non invenerint, duxerint eligendum. Porro altarium consecrationem, Chrisma, Oleum sanctum, benedictionem abbatum, et ordinationes monachorum a dioecesano eiusdem parochiae archiepiscopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis et absque pravitate aliqua voluerit exhibere, suscipiatur; alioquin, liceat vobis et posteris vestris, catholicum, quem volueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationes et sacramenta suscipere: sepulturam quoque istius loci liberam esse omnino censemus, ut eorum, qui illic sepeliri desideraverint, nisi forte excommunicati fuerint, devotioni et voluntati nemo obsistat. Possessiones quoque omnes, quas iusto titulo possidetis, et in futurum quorumcumque oblatione acquiretis, auctoritate apostolica confirmamus: decernentes, quod nulli omnino hominum liceat praefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel quomodolibet ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus perturbare; sed omnia integra vestris et pauperum usibus conserventur profutura. Si quis autem in posterum archiepiscopus, episcopus, rex, dux, vel comes, vel cuiuslibet ordinis princeps, seu quaelibet ecclesiastica saecularisve persona, hanc constitutionis nostrae paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, et si non subito satisfactione congrua emendaverit. potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Dei nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud

nisi quem fratres communi consensu, aut quo in reliquis dependere deconsecrandum.

An. C. 1127

Bonaquo omnia confirmantur immunia ab

Solitae clau-

districtum Iudicem praemia aeternae pacis ( accipientem, iubemus, locum in Ecclesia inveniant. Amen, amen.

Data per manus diaconi sanctae Sedis Apostolicae, x calend. aprilis, indictione quinta, incarnat. dom. MCXXVII, pontificatus nostri anno 111.

Dat. die 23 martii anno Domini 1127, pontif. anno III.

## X.

Damnatio pravae consuetudinis in Britannia exigendi pecunias ab his qui recipiuntur in canonicos (1).

#### SUMMARIUM

Exponit pravam Eccl. Leodiensis consuetudinem recipiendi pecuniam pro rebus ecclesiasticis. - Hanc omnino prohibet. -Poena contra violatores. (R. T.)

Honorius episcopus servus servorum Dei, Alexandro episcopo, et clero Leodiensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponit pravam Ecclesiae Leodiensis consucplend: pecunia n pro rebus ecclesiasticis.

Relatione fratrum vestrorum, ad nos tudinem reci- venientium, comperimus hanc in vestra Leodiensi Ecclesia detestabilem ex antiquo fieri consuetudinem, ut quicumque ibi canonicus fieri voluerit, oporteat, eum praeposito et decano determinatam pecuniam exhibere; et adhuc de investituris ecclesiarum et altarium, archidiaconos et decanos facere accepimus. Scriptum est in Evangelio, quia Dominus noster vendentes et ementes eiecit de templo (a); ideoque per praesentia scripta firmiter praecipiendo mandamus, quatinus tam prava consuetudo de caetero apud vos nullatenus conservetur, sed modis omnibus annihiletur. Quod si quis deinceps praesumpserit agere, nos, et dantem et

Poenae contra violatores

Hane omnino

prohibet.

(1) Ex Spicileg. Dacher., tom. viii nov. edit., pag. 479. (a) Matth. xxi, Mar. xi, Luc. xix. (R. T.) ulterius non habere.

Datum Laterani, vii idus novembris. Dat. die 7 novembris anno Domini 1128, pontif. anno IV.

## XI.

Confirmatio bonorum omnium ad canonicos Faventinae Ecclesiae spectantium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Decretum confirmationis et immunitatis. — Solitae clausulae. — Honorii PP. subscriptio.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Faventinae Ecclesiae canonicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Pastoralis officii nos pia solicitudo constringit Apostolicae Sedis tutelam postulantibus, et protectionis suffragia impertiri. Proinde vestris, dilectissimi in Christo filii Ecclesiae Faventinae canonici, petitionibus annuentes, tam vos ipsos, quam et omnia vestra bona in beati Petri et nostram tutelam suscipimus, atque praesentis privilegii pagina communimus; statuimus enim, ut bona omnia, quae in praesentiarum cuiuspiam largitione personae habetis, vel in futurum quocumque modo, divinis et humanis legibus cognito, poteritis adipisci, firma vobis et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nullus unquam archiepiscopus, episcopus, dux, marchio, comes, vicecomes, castaldio, aut alia quaelibet magna vel parva, cuiuscumque ordinis aut dignitatis persona, vos, seu omnia, quae habetis, audeat perturbare, aut auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra con-

(1) Ex Archiv, eorumdem canonicorum edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 11, ubi de Faventinis episcopis.

Exardium

Decretum coafirmationis et t nmunitatis.

Solitae clausplae

serventur eorum, pro quorum substentatione aut gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Si quando autem aliqua praedictarum personarum vos senseritis occasione qualibet praegravari, tunc vobis liceat Sedem Apostolicam libere appellare. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, officii atque ordinis sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; qui vero custos et observator extiterit, apostolicae benedictionis gratia repleatur, et aeternae felicitatis praemio glorietur. Amen, amen, amen.

Honorii PP. subscriptio.

Ego Honorius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Sedis, et universalis Curiae cancellarii, pridie non. aprilis, indictione sexta, incarnationis dominicae anno MCXXVIII, pontificatus domni Honorii Papae IV.

Dat. die 4 aprilis anno Domini 1128, pontif. anno IV.

## XII.

Confirmatio decreti, editi in concilio Parisiensi, pro restitutione Argentoliensis monasterii (1).

# SUMMARIUM

Ab unione membrorum cum capite religionis unitas. — Argentolien. monast. fundatum per Stephanum Parisien. episcopum, Abbati S. Dionysii concessum in synodo. - Eidem ab Honorio PP. confirmatur.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Suggerio, abbati Sancti Dionysii, salutem et apostolicam benedictionem.

Tunc religionis amor, et charitatis unitas in sui status perfectione servabun-

(1) Ex tom. xii Concil., col. 1394.

tur: si quod a membris Ecclesiae constituitur, a capite roboretur. Nos igitur in sede beati Petri apostoli, cui Christus Ecclesiarum omnium contulit principatum, licet indigni, a Domino constituti, unitatem spiritus in vinculo pacis conservare volumus, et, quae a fratribus nostris constituta sunt, propensiori studio auctoritate apostolica confirmamus.

Venerabilis siguidem frater noster Stephanus Parisiensis episcopus, sicut ex tum per Stesuarum literarum inspectione cognovimus, monasterium Argentolien., in quo, quaedam malae, prout dicebatur, vitae mulieres vivebant, quod, etiam antiquis regum praeceptis, cognoverat iure monasterio Sancti Dionysii pertinere; in praesentia venerabilium fratrum nostrorum, Matthaei Albanensis episcopi Apostolicae Sedis legati, Rainaldi Remensis archiepiscopi, Gaufredi Carnutensis, Gosseni Suessionensis, episcoporum; hortatu etiam filii nostri Ludovici illustris et gloriosi regis Francorum, dilecte in domino fili Suggeri abbas, intuitu religionis, tibi et monasterio Sancti Dionysii, salvo iure Parisiensis Ecclesiae, concessit: ita tamen, ut mulieribus in religionis locis, ubi animas possint salvare, provideas. Quod ergo pro reformandae religionis amore de praefato monasterio a praedicto Stephano Parisiensi episcopo statutum est, auctoritate nostra firmamus, et firmum volumus futuris temporibus permanere. Tuae igitur dilectioni mandamus, ut ad religionem et monasticum ordinem in praefato loco statuendum diligenti vigilantia studeas; et ne praedictarum mulierum aliqua in tua culpa depereat, in locis religiosis solicita cura provideas.

Datum Laterani, 1x kal. maii. Dat. die 23 aprilis anno Domini 1129 (1), pontif. anno v.

(1) Hoc enim anno habitum est concilium Paristense.

Argentoliense monast. fundaphanum Paris.

An. C. 1129

Abbatl S. Dionysii concessum in synodo;

Eidem ab Honorio PP. con-

Ab unione membrorum cum capite religionis unitas.

# INNOCENTIUS II

## PAPA CLXIV

Anno aerae Christi comm. MCXXX.

Uregorius, natione Romanus, monachus coenobii Lateranensis Sanctorum Ioannis Baptistae, Ioannis Evangelistae, atque Pancratii, itemque abbas monasterii Sanctorum Nicolai et Primitivi, ordinis sancti Benedicti, loco, qui vocatur Gabis, prope lacum Burranum (1), mox diaconus cardinalis Sancti Angeli, electus est in Romanum Pontificem die 15 februarii 1130. Sabbato sequenti ordinatus est presbyter, et in crastino die, scilicet dominica 23 mensis eiusdem, consecratus est Pontifex. Sedit in pontificatu ann. XIII, mens. VII, dies 1x (2), imperantibus in Oriente Iohanne Comneno, in Occidente Lothario II, hinc Conrado rege Romanorum. Obiit die 24 (3) septembris 1145, et sepultus est in basilica Lateranensi; post septem annos corpus eius translatum est ad ecclesiam Sanctae Mariae Transtyberim tit. Calixti. Vacavit sedes per diem.

Schisma vigesimum sextum in Ecclesia. Altera ab Innocentii PP electionis die Petrus, Leonis filius, presbyter cardinalis

(1) Ita legit Baronius in Archivo tituli Sanctae Praxedis. (2) Emortuali excluso. Annos hic Innocentii a die electionis enumeratos praeter morem (ut enim saepius diximus, pontificiae administrationis anni computandi sunt a die consecrationis) si quis admiretur, debuisse nos Innocentium ipsum sequi advertat, qui in rescripto inferius ponendo num. vii quainvis datum sit die 22 februarii 1132, legitur tamen: Datum etc. viii kal. martii 1132, pontificatus Innocentii an. m, et in eo, quo Innocentius PP. monasterium de Cheminon ab ordine S. Nicolai de Arroasia ad Cisterciensem translatum, coenobio de Tribus Fontibus subdidit, legitur itidem: Dat ... xiii kalend. martii, indict. 1, incarnationis dominicae anno MCXXXVII, pontificatus vero D. Innocentii Papae secundi anno IV, qui dies 17 februarii electioni et consecrationi Innocentii interiacet. (3) Hunc diem morti Innocentii assignandum edocet nos epistola Caelestini II eius successoris, qua Cluniacenses de sua electione certiores facit, et quam nos suo loco referimus.

S. Mariae Transtyberim, homo peccati, qui super electum a catholicis catholicum, et canonice, locum sanctum invasit armis, igne, pecunia, non vitae vel virtutum merito (1): et Anacleti secundi nomen accepit. Consecratus est apud S. Petrum, quo die Innocentius PP. apud S. Mariam Novam consecrabatur. In concilio Stampensi a Gallis rejectus, et in Remensi ac Pisano excommunicatus, tandem post septimum schismatis annum mortuus est die 25 ianuarii 1138. Corpus eius in latebris sepultum est.

Schisma vigesimum septimum in Ecclesia.

Nono anno pontificatus domini Innocentii secundi Summi Pontificis, mense martio primae indictionis, anno scilicet 1138, cum Anacletus antipapa mortuus esset, cardinales sui, concilio accepto, Gregorium cardinalem Papam sibi, et invasorem constituunt, Victoremque appellant. Sed post duos menses, abdicatis a Victore ad Innocentii PP. pedes usurpatis insignibus, reddita Ecclesiae pax est.

T.

Monasteria congregationis Vallisumbrosae recipiuntur sub tutela Sedis Apostolicae cum aliarum gratiarum et indultorum confirmatione (2).

## **SUMMARIUM**

Exordium. — Privilegium, de quo in rubrica. — Immunitatum privilegia confirmantur: — Et omnimoda monachorum tranquillitas stabilitar; — Aliaque conceduntur. — Bona omnia eidem confirmantur, perpetua securitate et quiete fruitura. — Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Atthoni Vallumbrosano abbati eiusque successoribus, in perpetuum.

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum, Deo,

(1) Ita testatur S. Bernardus in epist. ad episcopos Aquitaniae, num. 126. (2) Ex Codd. Vaticanis.

Evordium.

Privilegium, de quo in rubrica.

Immunitatum privilegia confirmantur:

E) omnimoda monachorum tranquillitas stabilitur;

Aliaque conceduntur.

Bona omnia eisecuritate quiete fruitura;

commissa est, ut et religiosas diligamus personas, et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, si non ex charitatis radice procedens, a puritate religionis fuerit conservatus. Hoc nimirum charitatis intuitu, dilecte in Domino fili Attho abbas, rationabilibus postulationibus annuentes. Vallumbrosanum monasterium, cui Deo auctore praesides, cum omnibus monasteriis sibi subiectis, sub Apostolicae Sedis tutela et protectione suscipimus, et scripti pagina nostri communimus: statuentes, ut omnis immunitas, omnis libertas, quae a praedecessoribus nostris felicis memoriae Victore, Gregorio septimo, Urbano et Paschale, Romanis Pontificibus, praefato monasterio concessa est, futuris perpetuis temporibus firma tibi tuisque successoribus, ac Vallumbrosanae congregationi, illibataque permaneat. Sane nulli hominum liceat, conversos aut monachos jamdicti monasterii, seu etiam totius congregationis, ausu temerario capere, vel captos retinere, seu aliquibus fatigationibus infestare. Porro fructuum vestrorum decimas, quas ubilibet propriis sumptibus laboribusque colitis, absque episcoporum contradictione, vel episcopalium ministrorum vel plebanorum, xenodochio vestro reddendas, possidendasque sancimus. Liceat vobis etiam clericos, e saeculo fugientes, seu laicos ad conversionem absque cuiuslibet contradictione suscipere, et qui se devoverint, in vestro cimiterio sepelire; et tam ipsorum, quam caeterorum fidelium oblationes sine aliarum Ecclesiarum praeiudicio recipere. Adiicitur, perpetua mus quoque, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, iam dictum monasterium iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, rationabiliter, praestante Domino, poterit adipisci, quieta vobis et integra conserventur. Decernimus ergo,

monasterium temere perturbare, aut ei subditas ecclesias, vel possessiones auferre, minuere, seu temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, anno incarnationis dominicae millesimo centesimo trigesimo, indictione octava, pontificatus vero domni Innocentii Papae secundi anno primo.

Dat. anno Domini 1130, pontif. 1.

## II.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Cuxanensis monasterii (1).

## SUMMARIUM

Proœmium. — Monast. sub Sedis Apostolicae tutela recipitur; - Eiusque bona omnia confirmantur, et privilegia eidem a Summis Pontificibus concessa. — Abbas a monachis eligendus. - Nonnulla conceduntur privilegia. - Decretum immunitatis. - Solitae clausulae.

(1) Ex Chartulario monasterii huius edidit Baut nulli omnino hominum fas sit idem | luzius in appendice Marcae Hispan., num. 380.

Solitae clau-

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gregorio abbati monasterii Sancti Michaelis Coxianensis, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Procemium.

Monast, sub Sedis Apostolirae tutela recipitur:

Eneque bona omnia confirmantur, et privilegia eidem a Summis Pontificibus concessa.

Abhas a monarhis eligendus.

Nonnulla con ceduntur privilegia.

Perretum immunitatis

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo sine aliqua est dilatione complendum. Quamobrem, dilecte in Christo fili Gregori abbas, Beati Michaelis archangeli monasterium, cui disponente Domino praesides, sub Apostolicae Sedis protectione suscipimus, et scripti nostri pagina roboramus, statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona praefatum monasterium in praesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum rationabiliter, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant: in quibus haec propriis nominibus duximus annotanda, videlicet alodium, quod in circuitu est einsdem monasterii, cum pertinentiis suis, alodium Tauriniani, ecclesiam Sancti Fructuosi cum pertinentiis suis, ac décimas ecclesiae de Allone. Quicquid praeterea concessione praedecessorum nostrorum Sergii, Agapiti et Iohannis, Romanorum Pontificum, vestro monasterio collatum est, tibi tuisque successoribus confirmamus. Obeunte vero te. einsdem loci abbate, nullus ibi per subreptionem aut violentiam praeponatur; sed quem fratres communi assensu, aut fratrum pars sanioris consilii, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Idem vero abbas re ad synodum ipsius loci episcopi minime compellatur. Si quis vero poenitens, a liminibus exclusus Ecclesiae, illuc confugerit, quandiu ibi fuerit, licentiam habeat ecclesiam introeundi, et omne divinum officium audiendi. Ipsum autem monasterium, vel eidem ecclesias pertinentes, vel abbatem, nullus episcopus excommunicare praesumat. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, aut temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum apud Clarummontem per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, iv kal. decembris, indictione viii, incarnationis dominicae anno mcxxx, pontificatus vero domni Innocentii secundi Papae, primo. Dat. die 28 novembris anno Domini 1130, pontif. anno i.

## III.

Privilegium pro ecclesia S. Petri in Undesdorf Frisingensis dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia in Undesdorf, ab Ottone comite Palatino constructa, apostolico privilegio munitur; — Eiusque bona confirmantur. — Decretatur ut praepositus a canonicis eligatur: prout etiam advocatus. — Decretum immunitatis pro eadem. — Census annuus unius bisantii Rom. Eccl. solvendus. — Solitae clausulae.

(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg. tom III.

Solitae clau-

An. C. 1131 Solitae clau-

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rudperto praeposito Ecclesiae Beati Petri Undesdorf quae in Frisingensi episcopatu sita est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Ecclesia in Undesdorf, ab Ottone comite Palatino constructa, apostolico privilegio munitur.

Eiusque bona confirmantur

Decretatur ut praepositus a prout etiam adv. atus.

Decretum immunitates pro eadem.

Census annuus unius bisantii Rom. Eccl. solvendus

Ad hoc nobis a Deo pastoralis officii cura commissa est, ut et beneplacentem Deo religionem laboremus statuere, et constitutam exacta diligentia conservare. Quamobrem, dilecte in Domino fili Rudperte praeposite, illustris viri Ottonis comitis Palatini precibus inclinati, tuis postulationis clementer annuimus, et Beati Petri ecclesiam, cui, Deo auctore, præesse dinosceris, ab eodem filio nostro Ottone comite Palatino constructam et heato Petro oblatam, Apostolicae Sedis patrocinio communimus: statuentes, ut quaecunque bona, quascumque possessiones praefata Ecclesia in praesentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, potuerit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte vero te, eiuscanonicis eli- dem loci praeposito, nullus inibi per violentiam, nisi quem fratres secundum beati Augustini regulam substituendum decreverint, praepositus eligatur. Porro ad ipsius Ecclesiae defensionem atque salutem eligendi advocatum, quemcumque malueritis, liberam concedimus facultatem. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut iniquis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum dioecesani episcopi debita iustitia ac reverentia. Ad indicium autem perceptae huius a Romana Ecclesia libertatis singulis annis unum bisantium nostro Lateranensi palatio persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra cam temere venire tenta-

verit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

INNOCENTIUS II PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum Leodii per manum Aymerici S. R. E. diaconi card. et cancell. v cal. aprilis indictione IX, incarnat. domin. anno mcxxxi, pontificatus vero domni Innocentii II Papae secundo.

> Dat. die 28 martii anno 1131, pontif. anno 11.

## IV.

Confirmatio donationis centum marcarum annuarum ab Henrico Anglorum rege in Anglia factae monasterio Cluniacensi (1).

#### SUMMARIUM

Exordium a liberalitate principum in dotandis monasteriis. — Donatio Henrici regis Anglorum confirmatur. - Donatio illa facta fuit coram Innocentio PP. multis cardinalibus et episcopis. — Decretum confirmationis cum solitis clausulis. -Innocentii PP, et S. R. E. card. subscri-

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Donationes et beneficia, quae ad substentationem fratrum, a regibus, princi- cipum in dotanpibus et aliis viris religionis amatoribus,

(1) Ex Biblioth. Cluniac. Martin. Marrier, col. 1502.

Exordium a lidis monasteriis.

Donatio Henrici regis Anstorum confirmatur.

Donatio illa facta fuit coram multis cardinapis.

sacrosanctis praestantur Ecclesiis, tamquam ea, quae divini iuris effecta sunt, auctoritate apostolica volumus communire. Per praesentis igitur scripti paginam, donationem a carissimo filio nostro Henrico, illustri et glorioso Anglorum rege, de centum marcis argenti, per annos singulos Cluniacensi monasterio persolvendis, factam, sexaginta videlicet in telonio Londoniensi et quadraginta in telonio Lincolniensi, Apostolicae Sedis patrocinio roboramus. Haec autem donatio apud Rothomagum ab eodem filio nostro Innocentio PP., Henrico rege, incarnationis dominicae libus et episco. anno MCXXXI, indict. IX, mense maio, die dominica, in nostra et fratrum nostrorum praesentia facta est, Guillelmi scilicet Praenestini episcopi, Ioannis tit. Sancti Chrysogoni, Humberti Sancti Clementis, Rustici Sancti Ciriaci, Gozelini Sanctae Ceciliae, presbyterorum cardinalium: Gregorii Ss. Sergii et Bacchi, Aymerici cancellarii, Guidonis Sanctae Mariae in Vialata, diaconorum cardinalium: Oldegarii Terraconensis, Hugonis Rothomagensis, archiepiscoporum: Gaufridi Carnotensis, Ioannis Lexoviensis, Ioannis Sagiensis, episcoporum: Bernardi Clarevallis, Sugerii Sancti Dionysii, Bosonis de Bacho, abbatum: Guillielmi comitis de Warenna, Rotherti filii ipsius regis, comitis de Glocerio, Roberti de Sigillo, Roberti de Laha, Rabelis camerarii de Tancarvilla, Nahelis thesaurarii. Haalonis prioris Sancti Osqualdi. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum firmationis cum liceat, praefatum monasterium super eadem donatione futuris temporibus infestare, aut eam auferre, minuere, vel ausu temerario fatigare; sed integra conservetur. eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa est, usibus profutura. Si qua igitur in posterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

Decretum consolate claueuliet a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Innocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.



Ego Guilletmus Praenestinus episc. ss.

Ego Iohannes Ostiensis episc. ss.

Ego Guido Tiburtinus episc. ss.

Ego Gregorius diac. cardin. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Iohannes tit. S. Chrysogoni presb. car. ss.

Ego Ubertus tit. S. Clementis presb. cardin. subsc.

Ego Goselinus presbyter cardinalis tit. S. Ceciliae.

Datum Beluaci per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardin. et cancellarii, xiii kal. iulii, indict. ix, incarn. dominicae anno mcxxxi, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno 11.

Dat. die 20 maii anno Domini 1131, pontif. anno 2.

#### V.

Canonizatio Beati Godehardi Hildeisheimensis in Saxonia episcopi (1).

SUMMARIUM

Series facti exponitur. — Godehardum episc. in vita et post mortem miraculis clarum, sanctorum numero adscribitur. (R. T.) (1) Ex Archiv. Vatic.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis | Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo Hildesheimensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Series facti exponitur.

Godehårdum mortem miraculia clarum, sanctorum numero adseribitur.

Veniens ad nos venerabilis frater noster Bernwardus, episcopus vester, in plenaria synodo, quae Remis per Dei gratiam fuerat congregata, attestatione fratrum nostrorum episcoporum et abbatum, et aliorum, qui secum venerant, episc. in vita et sauae (1) memoriae Godehardum episcopum vestrum laudabiliter vixisse in mundo et tam in vita quam post mortem multis miraculis coruscasse asseruit; unde nos cum fratribus nostris, omnipotenti Deo gratias referentes, habito eorum consilio et collaudatione, quia eumdem in caelis cum sanctis credimus coronari, ipsum inter sanctos honorari praecipimus: mandantes vobis, ut et eidem beato viro solemnitatem in vestra Ecclesia statuatis (2), et ad eam annualiter convenire curetis. Datum Remis iv kalendas novembris.

Dat. die 29 octobris anno Domini 4131, pontif. anno II.

## VI.

Privilegium de confirmatione et institutione ordinis S. Augustini in Ecclesia S. Satyri Bituricen. et de canonicis saecularibus subtrahendis (3).

## SUMMARIUM

Proœmium. - Ordo regularis secundum B. Augustini regulam inibi servandus: -Canonicis saecularibus regulares substituendi. - Bona, quae confirmantur, libera ab omni molestia. — Abbas a fratribus eligendus. - Solitae clausulae. - Innocentii PP. subscriptio.

(1) Forsitan sanctae. (R. T.) (2) Rem totam de sanctitate et miraculis beati Godehardi, in concilio Remensi peractam anno Domini 1131 legere est saec. vi Benedict., part. i, pag. 433, et hoc anno in Critica Baroniana, § xiv. (3) Inter Instrum. Ecclesiae Bituricen. edidit Sammarth., Gall. Christ., tom. 11, pag. 51.

Bull. Rom. Vol. II.

Petro abbati, et fratribus, in Ecclesia Beati Satyri divino famulatui mancipatis, tam praesentibus quam fataris, in P. P. M.

In Apostolicae Sedis specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio religiosos viros debemus diligere et ad religionem propagandam libenter operam dare. Quocirca, dilecti in Domino filii, quieti et utilitati ecclesiae Beati Satyri, in qua divino vacatis servitio, salubriter providentes, eam sanctae Romanae Ecclesiae suffragio muniendam duximus. In primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus secundum beati Augustini regulam ibidem perpetuis temporibus irrefragabiliter conservetur. Sane decedentibus canonicis saecularibus, qui ibi sunt, praebendis eorum in usum regularium fratrum redactis, inendi. nullus, nisi canonicam vitam professus, eis substituatur. Quascumque praeterea possessiones, aut bona impraesentiarum iuste et canonice possidere videmini, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis in perpetuum et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Sane, obeunte te, dilecte in Domino fili Petre, nunc eiusdem loci abbate, nullus ibi per subreptionem aut violentiam praeponatur, nisi quem fratres ipsius loci secundum Dei timorem et beati Augustini regulam, sibi praeviderint eligendum. Statuimus etiam, ut ipsius Ecclesiae bona nullus sibi audeat usurpare; sed in tua et eorum, qui post te regulariter successerint, libera dispositione permaneant: salva nimirum dioecesani episcopi iustitia et reverentia. Si

Proæmium.

Ordo regularia secundum beati Augustini regulam inibi ser-

Canonicis saecularibus regu-

firmantur, libera ab omni

Abbas a fratribus eligendus.

Solitae clausulae.

qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Innocentii PP.
subscriptio.

Ego Innocentius catholicae Eccl. episc. Datum Remis per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, nonis novembris, indict. 1x, incarn. dom. anno mcxxxi, pontif. vero domni Innoc. II PP. anno 11.

Dat. die 5 novembris anno Domini 1131, pontif. anno II.

#### VII.

Confirmatio concordiae initae inter abbatem Sancti Ægidii et abbatem Cluniacensem, cui pro compensatione expensarum ceditur obedientia de Limanz (1).

## SUMMARIUM

Series controversiae. — Quae facta compositio. — Obedientia de Limanz data Cluniac. pro compensatione expensarum. — Confirmatur conventio. — Innocentii PP et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Series contro-

Quae ad pacem spectant Ecclesiae, libenti animo statuere volumus, et ut futuris temporibus inviolabiliter observentur, attenta diligentia providere. Litem

(1) Ex Biblioth, Cluniac, Martini Marrier, col. 1595.

siquidem et controversiam, tu, carissime in Domino fili Petre abbas, et Cluniacense monasterium adversus dilectum filium nostrum Petrum abbatem S. Ægidii et monasterium suum, diutius agitasti. Tu enim de subiectione tibi et praedecessoribus tuis, per Apostolicam Sedem concessa, eos impetebas. Ille vero antiquam libertatem sui monasterii intendebat. Quae tandem in nostra et fratrum nostrorum episcoporum cardinalium praesentia, apud Beliocum est hoc ordine terminata, ut videlicet, si, quod absit, religionis ordo in monasterio S. Ægidii imminutus fuerit, ibidem tuo et successorum tuorum praecepto et consilio reformetur. Si quando vero te, vel successores tuos ad idem monasterium ire contigerit, reverenter suscipiamini; et quamdiu ibi fueritis, cum vestris omnibus honeste procuremini. Residendi quoque in sede eiusdem abbatis, et capitulum regendi, praedicto abbate, vel successoribus transmigrantibus, fratres monasterii S. Ægidii eligendi de congregatione sua abbatem absque impedimento habeant libertatem: ita tamen, ut ipsis pro abbate, qui ad aliud transierit monasterium, de nullo alio, praeter quam de Clun. monasterio pastorem assumere liceat. Quo nimirum defuncto, vel etiam remoto de congregatione sua, abbatem, cum praedicto tamen tenore, eamdem habeant facultatem. Pro recompensatione quoque fatigationum expensarumque, quas nimirum tu, vel praedecessores tui, pro monasterio S. Ægidii pertulisti, idem abbas, consensu fratrum suorum, obedientiam, quae Limantium nuncupatur, cum pertinentiis suis, tibi et per te Cluniacensi monasterio donavit, et in ius eius ac in proprietatem in perpetuum transtulit. Quod si quis vos super eadem obedientia molestaverit, praefatus abbas, se ac successores suos secundum iustitiam auctores et desensores constituit. Tu vero, dilecte fili Petre abbas, praeter ea, quae dicta sunt, querimoniae, quam adversus mo-

Quae facta cois-

Obedientia de Limanz data Cluniac, procompensations expensarum.

571

nasterium S. Ægidii habebas, habito fratrum tuorum consilio, in perpetuum renunciasti. Statutum etiam est, ut si Cluniacense monasterium super monasterio S. Ægidii haberet aliqua privilegia, vel coenobium S. Ægidii super Limantio, utrimque reddantur. Si qua vero extant generalia, nullum in hoc vigorem obtineant. Auctoritate igitur Dei et nostra, praecipimus, ut praedicta conventio absque ullius contradictione irrefragabiliter perpetim observetur. Si quis vero praedictae concordiae in hunc nostrae confirmationis (1) contraire praesumpserit, indignationem beatorum Petri et Pauli, ac nostram, incurrat, et ab incaepto frustretur.

Confirmatur

conventio.

Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium enbscriptiones.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.



Ego Matthaeus Albanensis episcopus ss. Ego Romanus diac. cardin. S. Mariae in Porticu Noles ss.

Ego Iohannes tit. S. Chrysogoni presbyt. card. ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Lucas presbyter card. tit. Ss. Iohannis et Pauli ss.

Ego Otto diaconus card. S. Georgii ss. Ego Guido diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Datum Valentiae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancell. viii kal. martii, incarn. dominicae anno mexxxii, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno 111.

Dat. die 22 februarii anno Domini 1132, pontif. anno III.

(1) Adde tenorem.

## VIII.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Trenorciensis monasterii (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona ad monaster, pertinentia confirmantur. - Sententiam praedecessorum Pontif. super controversia duarum Ecclesiarum approbatur. — Ecclesia Ss. Valeriani et Philiberti libera ab omni episcopali iure declaratur. — Abbates a solis monachis eligi iubet. -- Solitum immunitatis decretum statuit. — Clausulae consuetae. - Innocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Petro Trenortiensi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Quotiescumque illud a nobis petitur, quod rationi cognoscitur convenire, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Proinde, dilecte in Domino fili, Petre abbas, tuis rationabilibus postulationibus assensum praebentes, Trenortiense monasterium, cui Deo auctore præesse dinosceris, ad exemplar praedecessorum nostrorum, Romanorum Pontificum, Apostolicae Sedis patrocinio communimus. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona, quaecumque possessiones catholicorum imperatorum, seu caeterorum principum largitione, episcoporum concessione, seu caeterorum fidelium oblatione, ad idem coenobium legitime impraesentiarum pertinent, sive in futurum iuste poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Sane diffinitionem, quam inter vestrum et Beati Florentii monasterium de ecclesiis Sanctae jum Pentif. su-Crucis et Sancti Nicolai, a dominis praedecessoribus nostris, sanctae memoriae clesiarum ap-Urbano atque Calixto, ex corum scriptis factam cognovimus, auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus. Ad haec adiicimus,

(t) Ex authographo edidit Chiffletius in probationibus Hist. Trenorc., pag. 418.

Exordium.

Bona ad monaster. pertinen-

Sententiam praedecessoper controverprobatur.

Ecclesia Valeriani Philiberti libera ab omni tpiscopalı inre declaratur

s. ut idem locus, in quo Beati Valeriani martyris et Sancti Philiberti confessoris corpora requiescunt, ab omni iugo saecularis potestatis liber in perpetuum conservetur. Nec episcopo liceat cuiuscumque dioecesis, eumdem excommunicationis, absolutionis, vel cuiuslibet dispositionis occasionibus perturbare: aut cruces, seu quaslibet exactiones novas burgo et caeteris monasterii possessionibus irrogare. Missas quoque in codem monasterio publicas celebrari, vel stationes ab episcopo praeter abbatis vel fratrum voluntatem fieri prohibemus. Praeterea pro reverentia beatae Mariae Matris Domini, cuius nomine locus vester insignitus est, in Annunciatione dominica hymnum angelicum inter missarum solemnia abbati vel fratribus pronunciare concedimus. Obeunte Abbates a solis autem einsdem loci abbate, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel pars consilii sanioris, secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint eligendum: ab Apostolicae Sedis episcopo, vel eius legato, consecrandum. Nulli ergo hominum omnino fas sit, praenominatum coenobium perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra cam venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu

monachis eligi

Solitum immu-

nitatis decre-

um statuit.

Clausulae consuctae.

actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternac pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Romanus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii subscripsi.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani subscripsi.

Datum Valentiae, per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xvII kalendas aprilis. indictione x, incarnationis dominicae anno мсхххи, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno 111.

Dat. die 16 martii anno Domini 1132, pontif. anno III.

# IX.

Confirmatio veterum privilegiorum omnium, Aquileiensi Ecclesiae, eiusque patriarchis a Summis Romanis Pontificibus concessorum (1).

## SUMMARIUM

Proœmium. - Patriarchae Aquileien. iurisdictio in sexdecim episcopatus. — Pallii usus et crucis delatio ante se confirmantur; — Item et bona omnia ad eamdem Ecclesiam spectantia confirmantur. — Decretum immunitatis ab omni externa molestia; — Et confirmationis privilegii huius sub solitis clausulis. — Innocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Peregrino Aquileiensi patriarchae, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Domus Domini decora, circumamicta varietate, columnas haber, alias in summo

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. v, ubi de Histo-Christi, quatenus et hic fructum bonae | ria patriarchelis huius Ecclesiae.

et S. R. E. card. subscriptiones.

Procentum.

An. C. 1132

quileien, juris-

crucis delatio ante se confirmantur:

tem et bona mnia ad eamem Ecclesiam pectantia conrmantur.

splendore positas, alias in medio, alias in ultimo collocatas. Sancta namque Romana Ecclesia, quae ab ipso Salvatore per beatum Petrum principatum obtinuit, opifices suos, alios episcopos instituit, qui clero præessent et populorum curam animarum gererent: alios archiepiscopos, qui episcopis manum consecrationis imponerent, et iura dantes potestate metropolica concilia celebrarent: alios primates, qui soli Romano subessent Pontifici, et super archiepiscopos et provincias pri-Patriarchae A- matum haberent. Ea propter, dilecte frater in Christo Peregrine, Aquileiensis patriarcim episcopa- cha, tibi et per te Sanctae Aquileiensi Ecclesiae, cui, auctore Deo præesse dinosceris, potestatem super sexdecim episcopatus, videlicet Polensem, Tergestinum, Parentinum, Petenensem, Emonensem, Concordiensem, Tarvisiensem, Cenetensem, Belonensem, Feltrensem, Paduanum, Vicentinum, Tridentinum, Mantuanum, Veronensem, Cumanum, metropolitico iure concedimus: abbatias quoque, scilicet Osciacensem, Mosicensem, Rosaciensem, Beliniensem, Sextensem, Priensem, Sanctam Mariam ad Organum, tibi et tuis Palhi usus et successoribus duximus roborandas. Pallei vero usum, rationalis, atque nacci (1), qui praedecessoribus tuis pro ipsius Ecclesiae dignitate a nostris antecessoribus est concessus, nos tam tibi quam tuis successoribus confirmamus, his videlicet diebus, qui in Ecclesiae tuae privilegiis continentur. Sane quocumque perrexeris, crucem te et tuos successores deferendi, licentiam, auctoritate beati Petri et nostra largimur. Porro comitatus, marchiam et ducatum, regalibus seu imperialibus privilegiis Ecclesiae tuae concessa, nos quoque praesentis decreti sanctione nihilominus roboramus. Statuimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona Aquileiensis Ecclesia impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum,

(1) Naccum et Nactum, stragulum quo totus equus insternitur: metaphorice, stragula seu casula ambiens totum corpus sacerdotis. (n. T.)

praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et illibata permaneant: salvo nimirum in omnibus sanctae Romanae Ecclesiae iure ac reverentia. Decernimus Pecretum imergo, ut nulli hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius molestia; possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum Et confirmation ecclesiastica saecularisve persona, hanc nis privilegii huius sub solitis nostrae constitutionis paginam sciens, clausulis. contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata cognoscat iniquitate, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

Ego Ubertus presbyter cardinalis tit. S. Clementis subscripsi.

Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. S. Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Sozilinus presbyter cardinalis tit.

S. Ceciliae subscripsi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Romanus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Stephanus diaconus cardinalis S. Luciae in Orphea subscripsi.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Georgi ad Velum Aureum subscripsi.

Datum Placentiae, per manum Aymerica

et S. R. E. card. subscriptiones.

sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, m kal. iulii, ind. x, incarnationis dominicae anno mexxxii. pontificatus vero D. Innocentii Papae II anno III.

Dat. die 29 iunii anno Domini 1132. pontif. anno III.

## X.

Decretum excommunicationis latae sententiae contra auferentes bona ad Cluniacense monasterium vel ad monachorum eius usum pertinentia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. Cluniac. visitavit Innocentius PP. cum esset in minoribus. -Dedicavit, et indulgentiam 40 dierum in anniversario dedicationis visitantibus concessit. — Excommunicationis lat. sentent. poena contra eos, qui res monast. huius abstulerint: monachos, vel ea, quae portaverint, coeperint; - Vel ea, quae ad victum vel vestitum monach, pertinent, depraedati fuerint: - Loca vero, in quibus huiusmodi raptores se receperint, a sacris suspendantur praeter baptisma infantium, et confessiones morientium. — Illi vero a solo Pontifice absolvi possint. — Cuius decreti observantiae teneantur invigilare archiep. vel episcopi locorum. — Innocentii PP. subscriptio.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, discreto filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Liberalitatis laudabile genus est, ut qui se beato Petro et sanctae Romanae Ecclesiae, humili devotione exponunt, majorem familiaritatis praerogativam et dignioria beneficia sortiantur. Quam gratum Deo Cluniacense monasterium famulatum impendat et quantum apud homines nitore religionis fulgeat, Ecclesia Dei novit et vehementer exultat. Æquitatis igitur postulat ratio, ut idem locus apostolicae dilectionis privilegio gaudeat, et

(1) Edidit Marrier, Biblioth. Clumac., col. 1380.

tam in capite, quam in membris libertatem obtineat. Hoc siquidem monasterium ipsum, quod specialiter ad ius beati Petri et S. Romanae spectat Ecclesiae, per nos ipsos visitavimus; et eodem die, quo revolutis multorum annorum spatiis praedecessor noster felicis memoriae Papa Urbanus ibidem maius altare consecraverat, cum archiepiscopis et episcopis, qui nobiscum convenerant, cooperante Spiritus Sancti gratia, idem monasterium solemniter dedicavimus. Devotioni quoque Dedicavit. et et humilitati fidelium, qui pro amore Dei et ipsius loci reverentia, in anniversario dedicationis illuc conveniunt, prospicientes, ipsis quadraginta dies poenitentiae sibi iniunctae, de gratia Dei confisi, beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate remisimus. Statuimus etiam, ut immunitas eiusdem coenobii inviolata et integra futuris temporibus conservetur. Et si quis infra terminos agri, qui ab eodem praedecessore nostro circa Cluniacum constituti sunt, scienter homines capere, vulnerare, vel res dicti coenobii violenter auferre praesumpserit, exconmunicationis sententia sit innodatus et tamdiu excommunicatus maneat quousque ablata restituat, et Cluniacensibus monachis de illata iniuria congrue satisfaciat. Ad hoc adiicientes decrevimus, ut quicumque Cluniacenses monachos, vel eorum socios coeperint, aut ea, quae portaverint, vel conduxerint, excommunicationi etiam subiaceant. Si vero aliqui absque ipsorum monachorum praesentia, ea quae ad victum vel vestitum fratrum in Cluniacensi coenobio Deo servientium pertinent, alicubi depraedati fuerint, nisi infra decem dies ablata restituerint, eos anathemati ipso facto subjacere praecipimus et in terra eorum divina prohibemus officia celebrari. Loca quoque, in quibus inodi raptores se receperint, quamdiu praesentes fuerint, se receperint, a sacris suspena divinis obsequiis praeter infantium bap- dantur praeter tisma et morientium poenitentias, ces- baptisma iniau-tium, et confessare jubemus, et nullus eorumdem prae- siones moriensumptorum, nisi a solo Romano Pontifice,

indulgentiam anniversario dedicationis visitantibus con-

Excommunicationis latae sententiae noena contra cos, qui huins abstulerint: monachos, vel ea, quae portaverint, coeperint;

Vel ca, quae ad virtum vel vestitum modati fuerint

Loca vere, in quibus huius-

Monast Clumian visitarit Innocentius PP cum escet in minoribus

mi vero a absolvatur. Porro quisquis praefatis fraabsolvi possini. tribus ubicumque manentibus, quaelibet alia, praeter ea, quae superius enumeravimus, violenter abstulerit, nisi infra decem dies ablata restituerit, excommunicationi subiaceat; nec absolvatur, donec capitale reddat et congrue satisfaciat. Sane archiepiscopis et episcopis, in quorum parochiis hoc perpetratum fuerit, auctoritate beati Petri et nostra praecipimus, ut postquam clamor ad aures eorum pervenerit, vel malefactum innotuerit, praescriptam excommunicationis sententiam, tepiditate seposita, faciant observari.

observantiae teneantur invigilare archiep. vel episcopi locorum.

Cuius decreti

Innocentii PP subscriptio.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Viennae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diac. cardinalis et cancellarii, indictione xi, pontificatus nostri anno quarto, vi nonas martii.

Dat. die 2 martii anno Domini 1133. pontif. anno 1v.

## XI.

Diploma confirmationis bonorum Ecclesiae et comitatus Ferrariensis, quibus nonnulla conceduntur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Proœmium. - Ferrariensis Ecclesia specialis Rom. Ecclesiae filia. — Ei bona, seu fundi confirmantur. — Fines Ferrariensis comitatus describuntur. — De decimis, teloneo, fodro etc., aliqua eidem condonantur Ecclesiae, alia Romanae reservantur. — In ipso comitatu Ferrariensi et Comachlensi nihil speciali personae reservandum. — Ferrariensi populo offensas in decessores Pontif. factas remittit. — Illum tamen perpetuum Sedis Apostolicae adiutorem et desensorem fore praecipit. -Corporales et spirituales poenas constituit contra huiusmodi bona auferentes vel alienantes etc.

(1) Ex Codd. Vatic.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Landulpho episcopo, consulibus, et populo Ferrariensi, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut iustis postulationibus liberiori animo praebeamus assensum; et quos devotiores ad nostrum obsequium, et sanctae Romanae Ecclesiae specialius adhaerere cognoscimus, scilicet eiusdem piae matris gremio familiarius confovere curemus. Quia igitur vos, dilecti in Domino filii, beato Petro et nobis, qui, licet indigni, ipsius vice fungimur, nostrisque successoribus omnem obedientiam, et gratum obsequium exhibituros promisistis, praedecessorum nostrorum sanctae recordationis Hadriani, Benedicti et Paschalis, Romanorum Pontificum, inhaerentes vestigiis, Ferrariensem Ecclesiam, tamquam specialem Apostolicae Sedis filiam, sanctae Romanae Ecclesiae patrocinio communimus, et ei fundos suos praesentis privilegii pagina roboramus: in quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: massam videlicet Babylonicam, quae vocatur Ferraria, cum mantur. duodecim fundis suis, cui duodecim alias massas nostras minores cum omni obedientia ac servitute subjugamus, idest massam et ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, et massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulque massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, et similiter massam Popularem cum duodecim fundis suis, nec non massam Curulum et massam Saletum cum viginti quatuor fundis suis, et massam Sencticam et Tastilionem cum fundis suis. massam quoque, quae vocatur Firmignana, cum omnibus fundis suis: quas massas cum omnibus suis pertinentiis, de dominio et iure atque potestate sanctae Sedis Apostolicae, a praefatis praedecessoribus nostris Ecclesiae Ferrariae concessas, nos quoque eidem praesentis decreti auctoritate firmas statuentes, ut tam tibi, frater Landulphe episcope, quam tuis etiam

Procemium.

Persariensis Ecclesia specialis Rom. Eccle-

Ei bona, seu fundi confir-

Fines Ferririensis comitatur.

De decimis, to-

loneo, fodro etc. aliqua ei-

dem condonan-

alia Romanae

reservantur.

successoribus in singulis massis Ecclesias I cum clericis, diaconibus et presbyteris ordinandi et consecrandi licentia permittatur. Termini autem Ferrariensis comitus describun- tatus his finibus distinguuntur: ab oriente ab una parte fluminis Padi, ab altera nostra massa Phiscalia et Veteraria transeunt flumen Sandali usque Bucciletum: per Bucciletum transeunt flumen Gabianam per Ludurium, circundant villam magnam Madrariam, pervenientes usque Malletum: a Malleto pergunt iuxta arginem Anxianum per paludes piscarias usque Vitricam, et transeuntes Vitricam perveniunt usque fossam Buranam et inde exeunt in Padum et descendunt usque ad occidentem usque Ulmum Formosam, quae certa finis inter Romaniam et Longobardiam; ab altera autem fluminis parte fines sunt similiter: ab oriente Callis de Fine, qui terminus est inter nostrum comitatum Comaclensem, et extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum Silvulae, et circumdant massam Corneti et Lacinanus, quae de nostro comitatu Ferrariae sunt: descendentes inde ad occidentem per paludes et piscarias usque sumen Tartari, exeunt usque in flumen Padi. Porro habitatoribus ipsius massae Maioris Ferrariae pravas et malas consuetudines amovemus, nisi tatur Ecclesiae men, sicuti soliti sunt, ad suffragium sanctae Romanae Ecclesiae per eorum nuncium unaquaque libera persona de moneta Venetiarum denarios singulos iuxta antiquam consuetudinem dabit (1). Census vero et tributi, atque telonei de ripa et flumine, unam medietatem pro bene-

(1) Nota per illa verba: habitatoribus massae rerrariae pravas consuetudines amovemus, nisi tumen ad suffragium S. R. E. . . unaquaque persona de moneta Venetiarum denarios singulos dabit; quae quidem in pluribus aliis pontificiis privilegiis leguntur, irritari a Romanis Pontificibus pravas omnes consuetudines, a non habente legi-11mam potestatem per concessiones inductas, a quarum natura longe ea distat consuetudo, quum regna, provinciae, civitates denarium quod Sancti

Petri appellatur, Romanae Ecclesiae persolvebant.

dictione ad communem utilitatem et meliorationem seu restaurationem iam dictae maioris massae concedimus: alteram vero medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis retinemus, alteram vero praefato nostro Ferrariae episcopo condonamus. Placitum sane generale similiter in dominio ac potestate sanctae Romanae Ecclesiae reservamus, ut videlicet coram nostro nuncio, semel in anno faciente iustitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel iniustam functionem, aut dationem, seu consuetudinem nequaquam exigimus; scilicet omnia pro Dei timore atque amore praefatae nostrae sanctae ecclesiae Beati Georgii, omnibus habitatoribus ipsius maioris massae pepercimus, aliasque minores massas ei, sicut supradictum est, cum omnibus suis servitutibus subiugamus. Praeterea vestrae devotionis desiderio annuentes, praefatos comitatus Ferrariae et generale civitatis placitum, ac Comacli riparum cum omni iure, quod infra civitatem et comitatum ad dominium sanctae Romanae Ecclesiae pertinet, alicui minime tribuemus, nisi aut communi civitatis vestrae, aut Ferrariensi episcopatui; ita tamen, ut quantum exinde ab illis habere poterimus, vos beato Petro iusta compensatione, bonorum ac sapientum consilio, persolvatis. Ad haec, de vestra fidelitate atque servitio plurimum confidentes, offensas illas, quas nobis et Pontif. factas praedecessoribus nostris intulistis, vobis ex benignitate Sedis Apostolicae condonamus. Pro tantis itaque perceptis a Sede Apostolica beneficiis vestra universitas nobis nostrisque successoribus per proprium nuncium in commune... iuvabitque in civitate et toto comitatu Ferrariae iustitiam beati Petri et sanctae Romanae perpetatin scientificae Ecclesiae nos et successores nostros re- auditorem et cuperare, retinere, ac defendere bona fide re praecipit. iuvabitis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam

In ipso comitatu Ferrariensi et Comachiensi personae reservandum,

Ferrariensi populo offensas in decessores remittit.

perpetuum Se-

Corporales et spirituales poe nas constituit contra huiusmodi bona auferentes vel alienantes etc.

temere venire temptaverit, aut Ferrariensem Ecclesiam super his, quae dicta sunt, minuere, aut Sanctae Sedi Apostolicae sua in eis iura, quae superius significata sunt, auferre praesumpserit, poenae et compositionis nomine reddat eidem sanctae Sedi Apostolicae auri optimi libras centum: et nisi, quae male praesumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem praefatis Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum in territorio Vulterrano per manum Aymerici S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, v idus martii indictione xII, incarnationis dominicae anno mcxxxIII, pontificatus domni Innocentii Papae II anno IV.

Dat. die 11 martii anno Domini 1133, pontif. anno IV.

#### XII.

lanuensis Ecclesia in archiepiscopatum erigitur cum assignatione quinque Ecclesiarum suffraganearum (1).

# SUMMARIUM

Proæmium. - Diuturnae inter Pisanos et Ianuenses discordiae a Syro episcopo compositae. - Quare archiepiscopali honore ornatur, additis tribus Ecclesiis suffraganeis in Corsica, et duabus aliis adiacentibus. — Ianuen. archiepiscopus a solo Rom. Pont. dependens et consecrandus. - Concessio pallii. - Eidem committitur

(1) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de Hist. Ecclesiae huius.

Bull. Rom. Vol. II.

abbatia de Tyro. — Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Syro, Januensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Iustus Dominus et iustitiam dilexit, aequitatem vidit vultus eius (a). Si pro homine perdito humanatus est Dei filius, et pro eius redemptione atque salute mortem ignominiosam pertulit; catholica igitur et sancta Dei mater Ecclesia, ne filii sui damnentur perpetuo, bona sua hilari vultu et mente iucunda, quoniam ad (1) ipsum aequitatis et iustitiae ratio postulat, debet impendere. Quocirca sacrosancta Sedes Apostolica, animarum saluti providens, quoniam pro discordia et guerra, quae inter dictam Ianuensem civitatem et Pisas olim, argutissimo id fovente inimico humani generis, orta est, incomparabiles hominum clades, christianorum captivitates et ecclesiarum destructiones innumerae provenerunt; ut de caetero tam detestabilis lis et dissensio conquiescat, personam tuam et per te Ianuensem Ecclesiam a praefata civitate, quae beato Petro, ac sanctae Romanae Ecclesiae fidelis, et ad serviendum prompta extitit, et de caetero se id facturam propensius pollicetur, decorem et exaltationem, praerogativa gloriosa sublimat. Te igitur, frater charissime Syre archiepiscope, pallii genio decorantes et gratia ampliori donantes, in archiepiscopum promovemus, et tres episcopatus in Corsica, Maranen. videlicet, Nebolensem, et tertium, cuius sedem constituimus Ecclesiam Sancti Petri de Acci, qui habeat unam plebem de Marana et aliam de Maria, atque Vobzensem et illum de Brunate, quem modo novum statuimus, tibi tuisque successoribus metropolico iure subiicimus. Verumtamen episcopatum Ianuensem et te videlicet, ac posteros tuos, ab omni emancipatos subiectione, in manu propria libere retinemus, statuentes, ut Ianuensis archiepiscoProcmiam

Diuturnae inter Pisanos et Ianuenses discordiae a Syro episcope com-

Ouare archiepiscopali honore ornatur. additis tribus Ecclesiis suffraganeis in Corsica, et duabus aliis adiacentilamen archiepiscopus a solo Rom Pont. dependens et conseciandus.

Ridem commit-

titur abbatia de

Solitae clausu-

Tyro.

lae.

pus eo ordine, quo et Pisanus, a solo Romano Pontifice consecrentur. Quod si forte Pisanus archiepiscopus a suis suffraganeis fuerit consecratus, Ianuensis quoque a suis nihilominus similiter consecretur. Deinde vero infra Ecclesiam praeserens (1) videlicet diebus, Coena Domini et Pascha, Ascensione Domini, Pentecoste, in festivitate apostolorum Petri et Pauli, S. Laurentii, tribus festivitatibus S. Mariae, Natali Domini, Epiphania, et in die anniversarii consecrationis tuae, in consecrationibus quoque episcoporum, basilicarum et ordinationibus clericorum: abbatiam quoque de Tyro ad meliorationem (salva sanctae Romanae Ecclesiae proprietate ac consensu) tibi, venerabilis frater archiepiscope Syre, committimus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem haec nostra statuta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

funocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus. Ego Iohannes Ostiensis episcopus.

Ego Rodulphus Hortanus episc.

Ego Iohannes tit. S. Chrysogoni presbyter card.

Ego Anselmus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucin.

Ego Lucas presbyter card. tit. Ss. Iohannis et Pauli.

(1) Videntur desiderarı aliqua.

Ego Martinus presh. card. tit. S. Stephani in Coelio Monte.

Ego Raynerius Senensis episc.

Ego Rolandus Rossellanus episc.

Ego Ildizo Saonensis episc.

Ego Romanus diac. card. S. Mariae in Porticu.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Guido diac. cardin. S. Mariae in Vialata.

Ego Oddo diac. cardin. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Guido diac. cardin. Ss. Cosmae et Damiani.

Datum Grosseti per manum Aymerici sanctae R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, xıv kal. aprilis, indict. 11, incarnationis dominicae anno MCXXXIII, pontif. vero D. Innocentii PP. secundi anno 1v.

Dat. die 19 martii anno Domini 1133, pontif. anno IV.

## XIII.

Erectio monasterii Brugnaten. in episcopalem sedem, archiepiscopo Ianuen. suffraganeam (1).

#### SUMMARIUM

Procemium. — Brugnatense monast. in episcopalem sedem redigitur lanuensi archiepiscopo suffraganeam; — Eisque bonis omnibus confirmatis; — Cum decreto immunitatis ab omni violentia violatores privilegii huius anathemate percutiuntur. — Innocentii PP. et nonnullorum S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Ildeprando Brugnatensi electo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Quemadmodum Sedes Apostolica universis per orbem Ecclesiis praelata consistit, dicente Domino ad Petrum: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni

(1) Ex tom. tv Ital. Sac. Ughell., ubi de episcopis Ecclesiae huius. Prountium

An. C. 1133

et nonnullorum

S. R. E. cardi-

Brugnatense monast. in episcopalem sedem redigitur Ianuensi fragancam:

caelorum (a); ita nimirum semper ei licuit duos episcopatus in unum redigere, opportunitate temporis in duos dividere, novos creare et abbatias et alia venerabilia loca episcopalis praerogativae culmine decorare. Hoc nimirum dispensationis intuitu pro bono pacis, et Ecclesiae catholicae salute atque suffragio, Brugnachiepisc. suf- tense monasterium, quod in honorem B. Petri apostoli, sanctorumque Laurentii et Columbani, constructum esse cognoscitur, praesentis scripti pagina communimus, ipsumque episcopalem sedem de caetero fore decernimus: statuentes ut ecclesiae, quae citra ipsum sunt, castella quoque et villae, quae sui iuris existunt, eidem coenobio parochiali iure subiaceant; et Pontifex, qui ibidem pro tempore fuerit, decimas, oblationes et alia tam in temporalibus, quam spiritualibus, tamquam proprius episcopus habeat et disponat, atque Ianuensi Ecclesiae tamquam metropolitanae suae obediens et subjectus existat. Illud etiam huic nostrae constitutioni addendum esse censuimns, ut universa, quae vel concessione Pontificum, oblatione fidelium eidem Ecclesiae collata Elsque bonis sunt, vel deinceps, auxiliante Domino, iuste et canonice conferentur, sibi suisque successoribus firma semper et illibata permaneant: salva nimirum in omnibus sanctae Romanae Ecclesiae iustitia et re-Cum decreto verentia. Decernimus ergo, ut nulli omomni viclentia, nino hominum fas sit, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omni-Violatores pri- modis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se di-

(a) Matth. xvi, 18 et 19. (R T.)

omnibus confirmatis;

vilegii huius anathemate percutiuntur.

(1) Ex tom. III Constitut. Imperial. Goldasti.

vino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem haec nostra statuta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Guilelmus Praenestinus episco- nalium subscripus ss.

Ego Churradus Sabinensis episcopus ss. Ego Rodulphus Hortanus episcopus ss. Ego Iohannes tit. S. Chrysogoni presb. card. ss.

Ego Gerardus tit. S. Crucis presb. card. ss.

Ego Anselmus presb. card.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Io. et Pauli ss.

Ego Romanus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego G. diac. card. S. Mariae in Via Lata subscripsi.

Ego Oddo diac. card. S. Georgii ss. Datum Laterani per manum Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellarii, vi kal. iunii, indict. 11, anno mexxxIII, pontificatus vero D. Papae Innocentii II anno 1v.

Dat. die 27 maii anno Domini 1133, pontif. anno IV.

# XIV.

De obedientia ab episcopis Daciae, Norvegiae, Islandiae etc. Hamburgensi archiepiscopo tamquam metropolitano praestanda (1).

#### SUMMARIUM

Suus cuique Ecclesiae gradus servandus. — Daciae episcoporum contumacia in refragando mandatis Hamburgen, metropolitani. pag. 43.

- Saepius moniti a Summis Pontificibus de obediendo; - Sed frustra; - Itaque metropolitano eidem iterum subjiciuntur. - Solitae conclusiones praesens decretum

roborantes.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Adalberoni, Hammaburgensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice promovendis, salutem et apostolicam benedictionem.

Erclesiae gradus servandus.

Ad hoc in beati Petri cathedra, dispo-Suus cuique nente Domino, constituti esse conspicimur, quatinus singulis Ecclesiis et ecclesiasticis personis suam conservemus iustitiam; et qualiter tam temporaliter quam spiritualiter earum status integer perseveret, salubriter providere curemus. Dignum etenim et rationabile est, ut sicut sacrosancta Dei Ecclesia unitatis ac fidei perpetua mater existit, ita nimirum eius privilegia custodiantur illaesa, ut nullis molestiis, nullis oppressionibus pravorum hominum fatigentur.

Saepe utique venerabilis Adalbero,

Hammaburgensis archiepiscopus in prae-

sentia, praecessorum nostrorum felicis

memoriae Calixti et Honorii, ac nostra,

questus est, Ascerum Lundensem, et alios

episcopos Daciae, sibi debitam sicut me-

tropolitano suo, quemadmodum in anti-

quis privilegiis Gregorii, Sergii, Leonis,

Benedicti, Nicolai, Adriani, Romanorum

Pontificum, continetur, obedientiam de-

negare; frequenter autem et a praedictis praedecessoribus nostris, Calixto et Ho-

norio, et a nobis, eis mandatum est, ut

ad tuam, et Hammaburgensis Ecclesiae redirent obedientiam: aut, si quam super

hoc iustam se habere confiderent ratio-

nem, ad Sedem Apostolicam venirent,

ostendere parati. Ipsi vero apostolicis con-

temnentes obedire mandatis, nec venerunt,

Daciae episcoporum contu macia in refragando mandatis Hamburgensis metropolitani.

Saerius monitia Summis Pontificibus de obediendo .

Sed frustra;

Itaque metro politano eidem terum counturnec responsales miserunt. Quia igitur nemo lucrum debet de sua contumacia obtinere, ex diliberato fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium consilio, tam Lundensem, quam alios episcopos Daciae tibi restituimus. Ad formam itaque privilegiorum Gregorii,

Sergii, Leonis, Benedicti, Nicolai et Adriani, episcopatus Daciae, Swediae, Norwegiae, Farriae, Gronlandiae, Halsingalandiae, Islandiae, Scridivindiae et Slavorum, charissimi filii nostri Lotharii regis precibus inclinati, tibi et per te Hammaburgensi Ecclesiae, suae videlicet metropoli, praesentis scripti pagina confirmamus.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae con-siones praestitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem haec statuta nostra servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Romae apud montem Aventinum per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, vi kalend. iunii, indictione xi. incarnationis dominicae anno MCXXXIII. pontificatus vero domni Innocentii PP. anno 111.

Dat. die 27 maii anno Domini 1133. pontif. anno iv.

## XV.

Concessio privilegiorum monasterii S. Salvatoris Papien. dioecesis ordinis Cistercien. cui bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Eidem bona omnia confirmantur. - Eiusque abbatem nonnisi a monachis eligi, et nonnisi a Rom.

(1) Ex archiv. monast. S. Salvatoris Papien. edidit Margarinus, Bullar. Cassinen., p. 11.

Solitae conclusens decretum

Pontif. consecrari decernitur. - Chrisma, Oleum sanctum, caeteraque sacra a quocumque antistite recipiendi, - Baptismum in ecclesiis monast. celebrandi facultatem tribuitur. — Missas publicas, vel quid simile inconsulto abbate inibi celebrari, decimas bonorum, ipsa bona monasterii, eiusque iura perturbari prohibetur. -Quod omnino liberum sub S. Sedis tutela fore declaratur. — Eiusque abbati dalmaticae, sandaliorum et chirothecarum usum confirmatur. - Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

INNOCENTIUS II PP.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Iohanni abbati venerabilis monasterii. quod dicitur D. Salvatoris secus Papiam siti, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur.

Eidem bona omnia confirmantur.

Ad hoc nobis a Deo pastoralis officii cura commissa est, ut quieti et utilitati omnium Ecclesiarum, particulari debeamus solicitudine providere; et ne pravorum hominum fatigentur molestiis, eas auctoritate Sedis Apostolicae communire. Quapropter, dilecte in Domino fili Ioliannes abbas, tuis rationabilibus postulationibus assensum praebentes, Domini Salvatoris monasterium, cui Deo auctore praesides, cum omnibus ad ipsum pertinentibus, ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Iohannis, Benedicti, Paschalis, Calixti, Romanorum Pontificum, sub Beati Petri tutela, et Apostolicae Sedis protectione suscipimus. Quod nimirum coenobium, ab Adeleide imperatrice Augusta renovatum et eius liberalitate et donationibus ditatum, suprascripti nostri privilegii pagina communimus; statuentes, ut quaecumque bona, quaecumque praedia urbana sive rustica, culta vel inculta, quascumque possessiones, utensilia vel ornamenta, a praefata Augusta, vel ab aliis fidelibus, de suo iure, eidem monasterio collata, in praesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis nominibus, prae-

stante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Sane, obeunte te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet succes- tem nonnisi a sorum, nullus ibi qualibet subreptionis of nonnisi a astutia seu violentia praeponatur, nisi Rom. Pontif. quem fratres communi consensu, vel pars cernitur. consilii sanioris secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, providerint eligendum: electus autem a Romano Pontifice consecretur. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, seu basi- sanctum, caetelicarum, ordinationes monachorum seu canonicorum vestrorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a quo malueritis, suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam Sedis Apostolicae habuerit. Porro in ecclesiis ad ipsum monasterium pertinentibus baptismum celebrare permittimus, in quibus videlicet usque ad haec tempora constat esse celebratum. Missas quoque publicas in eodem monasterio celebrari, aut stationes, sive ordinationes aliquas, praeter abbatis voluntatem ab episcopo quolibet fieri prohibemus. Decimas praeterea reddituum praefati coenobii, absque alicuius episcopi, vel ministrorum eius contradictione, vobis habendas concedimus. Nulli ergo omnino hominum liceat, praenominatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad haec, praesenti capitulo adiungentes, statuimus, Sedis tutela fout supradictum coenobium sub nullius personae iurisdictione seu potestate permaneat, et ab omni iugo liberum, soli sanctae Romanae et Apostolicae Sedi subiectum esse sancimus. Dalmaticae, san- Eiusque abbati

daliorum, nec non chirothecarum usum

tibi, tuisque successoribus, iuxta praede-

Si qua ergo in futurum ecclesiastica sae-

Eiusque abbamonachis eligi, consecrari de-

Chrisma, Oleum quocumque antistite piendi,

Baptismum in ecclesiis monast. celebrandi facultatem tribuitur.

Missas publicas, vel quid simile inconsulto abbate inibi celebrari, decimas bonorum, ipsa hona monasterii, eiusque iura perturbari prohibetur.

Quod omnino liberum sub S. re declaratur.

dalmaticae, chirothecarum usum confirmacessorum nostrorum statuta, concedimus. tur.

Solitae claucularisve persona, hanc nostram consti- sulae.

tutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit. potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Janocentii PP et S R. E. card. subscriptiones.

Ego Innocentius catholicae Eccl. ep. Ego Ubertus presb. card. tit. S. Clementis subscrip.

Ego Anselmus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Cosmas presb. card. tit. S. Ceciliae ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. lo. et Pauli ss.

Ego Dominicus diac. card. tit. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Gregorius diacon. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ss.

Ego Guido diacon. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Datum Placentiae per manum Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellar. tertio non. iunii, indictione xx, incarnationis dominicae anno MCXXXIII, pontificatus vero SS. domni Innocentii II anno 111.

Dat. die 3 iunii anno Domini 1133, pontif. anno iv.

## XVI.

Cuncta monasterii Fuldensis privilegia confirmat, ac eiusdem abbatibus usum mitrae et anuli tribuit (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia ad monast. pertinentia confirmantur. — Aliqua ex his

(1) Ex authent. edidit Frider. Schannat. num. NAVII Probat. dioec. et hierarchiae Fulden.

enumerantur. — Ne quilibet unquam sacerdos jurisdictionem aliquam praeter abbatem inibi exerceat; neve foemina ulla illuc ingrediatur, interdicitur. — Ut abbas a solis monachis eligatur; — Ut congruis temporibus de disciplina regulari ad Sedem Apostolicam referatur, decernitur. --Abbati primatum inter alios Galliae et Germaniae, usum dalmaticae et sandaliorum, mitrae et anuli conceditur. — Oui solius Apostolicae Sedis iudicio sit subiectus. - Privilegia omnia pontificia et regia confirmantur. — Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bertroo abbati monasterii Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, et Sancti Bonifatii. quod situm est iuxta ripam fluminis, quod Fulda vocatur, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Officii nostri nos hortatur auctoritas. pro Ecclesiis Dei, tam prope quam longe positis, attentam solicitudinem gerere, et earum quieti et utilitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Apostolicae Sedis munimine roboremus. Ea propter. dilecte in Domino fili Berthoe abbas, tuis rationabilibus postulationibus clementer annuimus, et Salvatoris Domini nostri Iesu Christi monasterium, cui Deo auctore præesse dinosceris, sanctae Romanae Ecclesiae privilegio communimus. Statuimus enim, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus duximus annotanda: monasterium videlicet enumerantur. Sancti Andreæ apostoli, quod vocatur Exaiulum, situm Romae iuxta ecclesiam

Sanctae Dei Genitricis Mariae semper

Exordium.

Bona omnia ad manast. pertinentia confir-

Aligua ex his

Ne quilibet

unquam sacerdos iurisdictio-

nem aliquam

praeter abba-

tem inibi exer-

ceat; neve foe-

mina ulla illuc ingrediatur in-

terdicitur.

Papa Leone praedecessori tuo Huberto religioso abbati, respectu dilectionis donatum, cum omnibus caminatis (1), mansionibus, cellis, vineis et coquina, cum vineis, ortis, diversisque pomorum generibus, cum curte et puteo, et introitu per portam maiorem a via publica et cum omnibus ad idem monasterium pertinentibus generaliter, tam intra quam extra urbem sitis, quae ei iuste ac recte pertinere noscuntur. Prohibemus autem, omnem cuiuslibet Ecclesiae sacerdotem in iam dicto vestro Fuldensi monasterio aliquam ditionem habere, vel auctoritatem, praeter nostram Apostolicam Sedem, ita ut nisi ab abbate ipsius monasterii fuerit invitatus, nec missarum ibidem solemnia celebrare praesumat. Porro dona, oblationes ac decimas fidelium absque ullius personae contrarietate eidem monasterio perpetuo firma esse sancimus. Interdicimus etiam, ne foemina umquam illuc ingredi praesumat: et nequis umquam placitum ibi habeat, vel in caeteris eius locis nec servos, nec colonos ad aliquod servitium constringat, nisi cui abbas ad utilitatem suae necessitatis assensum praebuerit. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut fratrum pars consilii sanioris, secundum beati Benedicti regulam elegerint. Statuimus autem, ut congruis temporibus nostrae solicitudi ecclesiasticae intimetur, qualiter religio monastica inter fratres, tuo regimini commissos, regulari habitu dirigatur, feratur, decerconcordiaque convenienti ecclesiastico stu-

Virginis, quae vocatur ad Praesepe, a

praedecessore nostro, felicis memoriae

(1) Camera, conclave, coenaculum quodvis in quo caminus existat, hoc communiter; licet ex Chron. Sublac. apud Murator. (SS. RR. It.) possit ad claustra extendi. (R. T.)

dio mancipet; ne forte, quod absit, sub

huius privilegii obtentu animus gressus-

que rectitudinis vestrae a norma iustitiae aliquo modo retorqueatur. Concedimus

etiam tibi, fili charissime, praedicare verbum Dei auctoritate nostra apostolica; et ut tam tu quam successores tui ante alios abbates Galliae, seu Germaniae, primatum in omni loco conventuque obtineatis. Usum quoque dalmaticae et sandaliorum in missarum solemniis ex Apostolicae Sedis benignitate, secundum quod in antecessorum nostrorum privilegiis continetur, dilectioni tuae concedimus et ob maiorem familiaritatis praerogativam, quam in sancta Romana Ecclesia nostro tempore consequi meruisti, licentiam utendi mitra et anulo tibi tuisque successoribus nihilominus impertimur: abbas vero non nisi a nostra Sede benedicatur, a qua benedici debet; et si in aliquo crimine accusatus fuerit, eiusdem tantummodo Romanae Sedis iudicium exequatur. Illud insuper generaliter addendum esse dignum duximus, ut quicquid auctoritate praedecessorum nostrorum, regum, vel imperatorum, ipsi Fuldensi coenobio certum est fuisse concessum, sit etiam nostra auctoritate apostolica per huius scripti paginam confirmatum. Nulli ergo omnino lae. hominum liceat, praefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem coenobio sua iura servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud di-

Abbati primatum inter alios Galliae et Germaniae, usum dalmaticae et sandaliorum, mitrae et anuli conceditur.

Qui solius Apostolicae Sedis iudicio sit sub-

Privilegia omnia nontificia et regia confirmantur.

Ut congruis temporibus de disciplina regulari ad Sedem Apostolicam re-

Ut abbas a

solis monachis

eligatur:

384

strictum Iudicem praemia aeternae pacis | munimus: statuimus enim, ut quidquid inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et cancellarii, nonis iunii, indictione xi, incarnationis dominicae anno mcxxxIII, pontificatus vero domni Innocentii anno IV.

Dat. die 5 iunii anno Domini 4133, pontif. anno 1v.

# XVII.

Privilegium, quo Prumiense coenobium Treviren. dioecesis, necnon universae eiusdem possessiones in Sedis Apostolicae protectionem recipiuntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmantur privilegia ab imperatoribus et principibus iam concessa monasterio. - Abbati conceditur facultas excommunicandi invadentes vel retinentes bona monasterii; nisi ab episcop. moniti resipuerint.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Adalberoni, abbati monasterii Prumiensis, quod in honore Salvatoris Domini nostri Iesu Christi in Trevirensi parochia situm est, eiusque successoribus regulariter constituendis, in perpetuum.

Exordina

Confirm intur

privilegia ab

unperatoribus

et principibus

iam concessa

monasterio.

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi noscitur convenire, animo nos decet libenti concedere; et petentium desideriis congruum impertiri suffragium Equum enim et rationabile est, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a perversorum hominum nequitia tueamur, et Apostolicae Sedis munimine roboremus. Ea propter, dilecte in Domino fili Adalbero abbas, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et Prumiense Salvatoris Domini nostri Iesu Christi monasterium, cui auctore Domino praesides, sanctae Romanae Ecclesiae privilegio com-

(1) Ex archiv. monasterii huius erutum communicavit vir ill. Fridericus Schannat.

auctoritate praedecessorum nostrorum, vel imperatorum, Pipini scilicet et Caroli, et aliorum principum, ei Prumiensi monasterio constat esse concessum, atque suis praeceptis munimentisque firmatum, tibi tuisque successoribus stabile firmumque consistat. Praeterea quascumque possessiones, seu bona idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut imposterum concessione Pontificum, oblatione fidelium, seu aliis rationabilibus modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis et illibata permaneant. Sane ex ampliori Sedis Apostolicae benevolentia statuimus, ut si qui possessiones et bona eiusdem coenobii invadere vel retinere praesumpserint, si, a suis retinentes nona monasterii; nisi episcopis commoniti, non satisfecerint. dilectioni tuae eos interdicendi seu excommunicandi sit attributa potestas. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium perturbare, aut eius possessiones auferre etc.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus etc.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diac. card. et cancell. vi idus iunii, ind. xi, anno Dom. мсхххии, pontificatus vero domini Innocentii Papae anno 1v.

Dat. die 8 iunii anno Domini 4133, pontif. anno 1v.

#### XVIII.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii Sancti Sixti Placentinae dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Paschalis et Calixtus PP. sanctimonialium loco monachos in hocce monaster. suffecerunt. - Innocentius PP. Calixti ea de re privilegium confirmat. -Monast, sub protectione Sedis Apostolicae

(1) Ex archiv. monast. huius edidit Campi in Regesto privilegiorum ad Hist. Placentinam, tom. 1, pag. 353.

Abbati conexcommunic. invadentes vel ab episcopo moniti resipuerint. recipit; — Eiusque bona omnia confirmans; — Illud a quoquam molestiis affici; — Abbatem ab ullo praeterquam a monachis eligi prohibet, cui iurisdictionem omnimodam in monast. bonis, et in eius Ecclesiae cappellanos concedit. — Violatoribus privilegii huius divinam ultionem; — Observatoribus vero aeterna praemia precatur. — PP. subscriptio.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, Oddoni abbati venerabilis monasterii S. Sixti, quod Placentiae situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis

a provisore omnium bonorum Deo com-

missa est, ut religiosas diligamus perso-

nas, et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec

enim Deo gratus aliquando famulatus

impenditur, nisi, ex charitatis radice pro-

cedens, a puritate religionis fuerit con-

servatus. Hoc nimirum charitatis intuitu

praedecessores nostri fel. mem. Paschalis

et Calixtus, Romani Pontifices, in mo-

nasterio Sancti Xisti, quod Placentiae

situm est, religionem, quae ibi ex tem-

pore iam longo defecerat, reformare vo-

lentes, sapientum ac religiosorum virorum,

et praecipue egregiae memoriae comitis-

sae Mathildis, precibus et consilio, pro

foeminis, ibidem irreligiose viventibus, monastici ordinis viros constituerunt, et

te, dilecte in Christo fili Oddo, ad restaurandum in eodem loco secundum beati

Exordium.

man diam.

Paschalis et Calixtus PP. sanctimonialium loco monachos in hocce monaster. suffecerunt.

Innocentius PP. Calixti ea de re privilegium confirmat.

Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipit;

Benedicti regulam disciplinae monasticae ordinem, in abbatem illis auctoritate apostolica praeposuerunt.

Nos itaque, eorumdem antecessorum nostrorum inhaerendo vestigiis, provisionem seu dispositionem ab eis factam et privilegio munitam, praesentis scripti robore confirmamus et inviolabiliter futuris temporibus observari decernimus; et scriptum illud, quod a praedecessore nostro fel. mem. PP. Calixto, dum in Galliarum partibus esset, ab illius loci monialibus subreptum esse dignoscitur, in irritum revocamus. Ipsum vero locum et universa ad eum pertinentia sub Apo-

stolicae Sedis tutela et protectione servanda censemus, a quorumlibet infestantium molestiis libera, sicut ab antecessoribus nostris Romanis Pontificibus noscitur institutum. Statuimus etiam, ut universa praedia, vel possessiones, quas Angelberga imperatrix, eiusdem monasterii fundatrix, illuc contulisse cognoscitur, seu quaecumque alia bona, quascumque villas, familias, cellas (1), ecclesias idem coenobium impraesentiarum iuste et legitime, sive imposterum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant: in quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: in Placentia in Xenodochio ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam S. Martini in Burte, ecclesiam Sanctae Brigidae, ecclesiam S. Andrew extra portam Mediolanensem, ecclesiam Sanctae Mariae in Capite Trebiae, ecclesiam S. Petri, in Centoria ecclesiam S. Bartholomaei, in Scopora duas capellas, in Castronovo ecclesiam S. Michaelis et ecclesiam Sancti Bartholomaei, in Wardastalla ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam S. Georgii, ecclesiam S. Martini et ecclesiam S. Bartholomaei: in Luciaria ecclesiam S. Georgii cum capellis suis: in Curte-Nova ecclesiam S. Laurentii: in campo Miliario ecclesiam S. Petri.

Nulli ergo hominum fas sit, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, de suo, si potuerit idoneus inveniri, collegio secun-

(1) Vide superius, pag. 171.

Eiusque bona omnia confirmans;

Illud a quoquam molestiis affici:

Abbatem ab ullo praeterquam a monachis eligi prohibet, cui iurisdictionem omnimodam in monast. bonis, et in eius ecclesia cappellanos concedit.

386 An. C. 1153

dum Dei timorem et B. Benedicti regulam, praeviderint eligendum. Quod si persona in eodem monasterio ad abbatiae administrationem talis non fuerit, de Casae-Dei coenobio eligatur, quamdiu videlicet illic monastici ordinis disciplina, Domino praestante, viguerit; electus autem a Romano benedicatur Pontifice. Quidquid praeterea libertatis, seu dignitatis praedecessores nostri praenominato monasterio per authentica privilegiorum scripta concesserunt, nos quoque praesentis privilegii auctoritate concedimus et ratum haberi per tempora futura censemus. Sane cum ad bene regendum idem tibi commissum sit coenobium, possessiones et bona ipsius integre in tua maneant potestate; capellani ipsius Ecclesiae tibi nihilominus sint subjecti. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine Observatoribus districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem praemia preca- eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Violatoribus privilegii huius divinam ultionem

vero acterna tur.

PP. subscriptio.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Dat. Cremonae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, 11 id. iulii, indict. x (1), incarnationis dominicae anno MCXXXIII, pontificatus vero domni Innocentii Papae secundi anno 111 (2).

Dat. die 14 iulii anno Domini 1133, pontif. anno iv.

(1) Lege xt. (2) Lege iv.

## XIX.

Canonicis Ecclesiae S. Antonini in urbe Placentiae bona, iura et privilegia omnia confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Bona ad Ecclesiam, de qua in rubrica, pertinentia confirmat; — Et enumerat: et consuetudines in capellis eidem subjectis servari jubet. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones. —

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Azoni praeposito Ecclesiae Sancti Antonini martyris, quae in civitate Placentia sita est, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Everding

Officii nostri nos hortatur auctoritas pro Ecclesiarum statu satagere et earum quieti et utilitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas a pravorum hominum nequitia defensare curemus. Proinde, dilecte in Domino fili Azo praeposite, tuis iustis postulationibus assensum praebentes, eclesiam Beati Antonini martyris, cui Den auctore praesides, Apostolicae Sedis privilegio communimus. Statuimus enim. nt quaecumque praedia, quaecumque possessiones, aut bona, tam in Ecclesiis. quam in aliis rebus, ab episcopis Placentinae Ecclesiae, seu aliis Dei fidelibus, eidem Ecclesiae sunt concessa, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda: ecclesiam scilicet Beatae Mariae in Curtina, quae prope ecclesiam Sanctorum Antonini et Victoris martyrum sita est, cum usibus et consuetudinibus, quas in eadem Ecclesia impraesentiarum iustas habere videmini. ut videlicet in omnibus Mariae sestivitatibus tertiam partem candelarum habeatis, atque secundum Deum ibidem sacerdotes

(1) Ex archiv. Ecclesiae huius edidit Campi, tom. 1, in Regest. Monumentorum ad Historiam Placentinam pertinentium, num. CXXII.

Bona ad Ecclesiam, de qua in rubrica, pertinentia confir-

Et enumerat: et consuetudines in capellis eidem subiectis servari iuhet.

et clericos ordinetis; vos autem in ecclesia vestra canonici ob reverentiam B. Antonini martyris, cuius sacratissimo corpore ipse locus prius extitit decoratus, in B. Mariae Purificatione ipsam capellam annis singulis visitabitis: in territorio Plectula ecclesiam Sancti Antonini martyris cum sorte integra et dote et cum oblationibus totius anni, quemadmodum a bonae recordat. Dionisio episcopo Placentino pro ecclesia S. Syri vobis in contracambium concessa esse dignoscitur: in qua nimirum secundum Deum ordinandi ministros libera sit vobis facultas: in Gragnano capellam Sancti Michaelis cum omni sua dote et totius anni oblationibus, a venerabili fratre nostro Arduino, Placentino episcopo, Ecclesiae vestrae hoc modo concessam, ut in eadem capella ponendi clericos, et removendi, sit libera vobis potestas, et ad sacros ordines promovendos suo tempore Placentino episcopo praesentandi; a plebe vero Tunensi ipsius loci presbyter Chrisma et Oleum sanctum suscipiat; et vocatus ad laetanias et ad baptismum, illuc, absque contradictione aliqua, vadat: salva Ecclesiae vestrae in omnibus aliis iustitia et reverentia.

Praeterea omnes alias libertates, seu rationabiles consuetudines, a Placentinis episcopis Ecclesiae vestrae concessas, quietas vobis et integras futuris temporibus manere decernimus. Porro si te, vel clericos tuos gravari praesenseris, Sedem Apostolicam, quae subvenire solet oppressis, vobis libere liceat appellare. Bona igitur et possessiones, quas in posterum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, auxiliante Deo, poteritis adipisci, firma vohis et integra manere sancimus: salva nimirum dioecesani episcopi iustitia et reverentia. Nulli ergo omnino hominum fas sit, praenominatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed |

omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profufura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, etc.

INNOCENTIUS II PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

episcopus subscripsi.

Ego Guillelmus Praenestinus episco- scriptiones. pus subscripsi.

Ego Iohannes Hostiensis episcopus subscripsi.

Ego Petrus Papiensis episcopus subscripsi.

Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Ioselinus presbyter cardinalis tit. Sanctae Ceciliae subscripsi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Romanus diaconus cardinalis tit. Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii subscripsi.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani subscripsi.

Datum Cremonae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et similiter cancellarii, idibus iulii, indictione decima (1), incarnationis dominicae anno mexxxiii, pontificatus vero domni Innocentii PP. secundi anno IV.

Dat. die 15 iulii anno Domini 1133, pontif. anno 1v.

# XX.

Privilegium canonicis matricis Ecclesiae Placentinae (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Innocentius PP. bona et possesiones Ecclesiae huius enumerat et confirmat: - Ne ullus episc. exactionem ullam super ea imponat, interdicit. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

(1) Lege x1. (2) Ex archiv. Ecclesiae Maioris Placent. edidit Campi, tom. 1, pag. 534.

Innecentii PP. et S. R. E. cardinalium subInnocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis Ioanni praeposito, et canonicis Beatae Mariae Placentinae Matricis Ecclesiae, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Exardina

An. C. 4155

Innocentius PP. bona et possessiones Ecclesia huius enumerat et confirmat-

Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et utilitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Beati Petri atque Apostolicae Sedis patrocinio muniamus. Quo circa, dilecti in Domino filii, vestris rationabilibus postulationibus clementer annuimus, et B. Mariae Placentinam Ecclesiam, in qua divino servitio vacatis, praesentis privilegii pagina roboramus; statuentes, ut quascumque possessiones et quaecumque bona impraesentiarum eadem Ecclesia iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant.

In quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: plebem videlicet Carmiani cum capellis suis, plebem Septimae cum capellis suis, plebem Pomariae cum capellis suis, plebem Verdeti cum capellis suis, plebem Montisalti cum capellis suis, plebem Cassiani cum capellis suis, plebem Viculi cum capellis suis, plebem Sancti Georgii cum quinque capellis, duabus in Paderna et una in Iudaea, alia in Castroziano, atque alia in Glariola; capellas sane in Civitate, scilicet Sanctae Euphemiae, Sancti Gervasii, Sancti Protasii, Sancti Petri de Foro, Sancti Iuliani, Sancti Martini de Foro, Sancti Domini, Sancti Alexandri, Sancti Martini de Burgo, Sancti Vincentii, Sancti Stephani, Sanctorum Iohannis et Pauli, Sancti Zenonis, Sancti Faustini, Sancti Michaelis, Sanctae Agathae, Sanctae Mariae de Sperone, quarum ubique presbyteri in Sabbato Sancto baptizare et cathechizare in vestra maiori Ecclesia de consuetudine debent, vobis nihilominus confirmamus; decimas totius civitatis et praedictorum plebium, exceptis decimationibus plebis de Verdeto; castrum praeterea Montis Regii, castrum Cassini, medietatem castri Gosolenghi, medietatem castri Viculi, castrum Carmiani. Ad haec Ne ullus episc. praesenti decreto sancimus, ut nulli episcoporum liceat, in Ecclesia vestra personis, vel bonis, contra antiquam consuetudinem et libertatem, aliquam exactionem imponere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit, praenominatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre etc. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona etc.

lam super ea imponat, inter-

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

et S. R. E. card. subscriptiones.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Ubertus presbyter cardinalis tituli Sancti Clementis subscripsi.

Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Romanus diaconus cardinalis tit. Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Via Lata subscripsi.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum subscripsi.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani subscripsi.

Datum Brixiae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, ıv kal. augusti, indictione decima (1), incarnationis domi-

(1) Lege xI.

An. C. 1133

nicae anno MCXXXIII, pontificatus vero domni Innocentii PP, secundi anno IV. Dat. die 29 iulii anno Domini 1133. pontif. anno IV.

## XXI.

Confirmatio bonorum omnium monasterii Ss. Faustini et Iovitae Brixiensis dioecesis ordinis Cassinensis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. a Ramberto Brixien. episcopo fundati, et a Summis Pontificibus privilegiis dotati, bona enumerantur et confirmantur. — Confirmatur quoque jus ligna accipiendi in Monte Denno, et possessionum decimas. — Abbatis electionem ad solos monachos spectare decernitur. -Solitae conclusiones. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Alberto abbati monasterii Sanctorum Faustini et lovitae, quod in Brixiensi suburbio situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum, Deo, commissa est, ut religiosas diligamus personas, et eorum quieti et utilitati salubriter, auxiliante Domino, providentes, Ecclesias, in quibus famulantur, Apostolicae Sedis munimine faveamus. Monasterium igitur Beatorum Martyrum Faustini et Iovitae, ti, et a Summis a fratre nostro bonae memoriae Ramberto, quondam Brixiensi episcopo, fundatum et ipsius bonis et possessionibus ditatum esse cognoscitur; ob eorumdem martyrum praesentiam corporalem, tam apud ecclesiasticos quam saeculares personas, maximo honore ac reverentia dignum habetur. Unde praedecessores nostri, felicis memoriae, Stephanus et Calixtus, Romani Pontifices, locum ipsum specialius dilexerunt et suis scriptis apostolicis roborarunt. Proinde, dilecte in Domino fili

> (1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar. Cassinen., par. II.

Alberte abbas, tuis rationabilibus postulationibus praebentes assensum, praefatum Sanctorum Faustini et Iovitae monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum; vel principum, oblatione fidelium, seu iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus exprimenda subiungimus: ecclesiam Omnium Sanctorum, in castro praedictae civitatis constructam, ecclesiam Sanctae Mariae in Vergnano cum pertinentiis suis, in Curticella ecclesiam Sancti Michaelis, Sancti Zenonis, cum omnibus, quae in Flumicello vestro coenobio pertinent, ecclesiam Sanctae Mariae in Mezzane, ecclesiam Sancti Stephani cum omnibus, quae apud Sale rationabiliter possidetis, hospitalem domum de Denno cum rebus ad ipsam pertinentibus, quicquid etiam idem monasterium in circuitu suo cum hospitali domo et iis, quae ad ipsam pertinent, iuste possidet: braidam (1), quae Sancti Faustini dicitur, cum molendinis, et aliis in éa aedificiis constitutis, et capella Sancti Domnini: baidam (2), quae Campus Malxus vocatur: castrum Turbolae cum ecclesia Sancti Andreæ, que est infra castrum et extra, cum duobus aliis ecclesiis, videlicet Sancti Martini et Sancti Cassiani: curtem Buenni cum castro et capella S. Faustini: medietatem castri Vulpini cum ecclesia S. Stephani infra castrum et extra ecclesiam Sancti Gervasii: in Cimmo ecclesiam Sancti Faustini et quaecumque alia quiete ibidem tenere videmini: redditus vel fictum, quod habitatores Asulae omnes et singuli persolvendum vestro coenobio concesserunt: quaecumque praeterea in Calcinado, Curticelle, Yse, Pi-

(1) Compus velager suburbanus. (R. T.) (2) Lege Braidam. (R. T.)

Exordium

Monast, a Ramherto Brixien. episcopo funda-Pontificibus privilegiis donati, bona enumerantur et confirmantur.

Confirmatur quoque ius ligna accipiendi in Monte Denno, et posses-

nem ad solos

ctare decerni-

Solitae clau-

sulae.

Carpenedo, Remedello, et Pontecarolo, in praesenti indictione decima (1) vestro monasterio pertinere noscuntur. Illud etiam, quod a praenominato fratre nostro Ramberto episcopo usibus fratrum eiusdem monasterii concessum est et scripto roboratum, ut videlicet potestatem et licentiam habeatis, quantum vestris sufficiat necessitatibus, de monte Denno ligna ionum deci- accipere, nos quoque vobis auctoritate apostolica confirmamus: decimas sane possessionum vestrarum, quas usque ad haec tempora iuste et pacifice videmini possedisse, vobis habendas possidendasque. Nulli ergo omnino hominum fas sit, saepedictum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvo unius librae argenti censu, annis singulis Brixiensi Ecclesiae persolvendo. Obeunte Alibatis electio- vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi monachos spequalibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanio. ris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo exa-

songe, Batisino, loco Sancti Vigilii, Mon-1

ticello, Provenze, Gussago, Rivatica,

(1) Forsitan xt. (R. T.)

mine districtae ultioni subiaceat. Cunctis

autem eidem loco iusta servantibus sit pax

Domini nostri Iesu Christi, quatenus et

hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocenta PP. episcopus ss.

et S. R. E. card. subscriptiones.

Ego Rodulphus Ortanus episcopus ss. Ego Ubertus presbyter card. tituli S. Clementis ss.

Ego Anselmus presbyter card. tituli Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Lucas presbyter card. tit. Sanctorum Iohannis et Pauli ss.

Ego Gregorius diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Datum Brixiae per manum Aymerici sanctae R. E. diac. card. et cancellarii, iv idus augusti, indictione xi, incarnationis dominicae anno mcxxxIII, pontificatus autem D. Innocentii Papae secundi, IV.

Dat. die 10 augusti anno Domini 1133, pontif. anno v.

## XXII.

Concessio privilegiorum monialibus monasterii S. Iuliae Brixien. dioecesis ordinis Cassinensis, cuius bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Monasterii bona enumerantur et confirmantur; - Illudque Apostolicae Sedi subjectum fore declaratur; — Et abbatissae electionem ad solas moniales spectare decernitur; — Cui construendi ecclesias et castella in locis monasterii facultatem concedit. — Illud liberum ab omni omnino subiectione declaratur. --Sacra a quolibuerit episcopo recipiendi ius elargitur. — Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar. Cassinen., par. 11.

394

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectae in Christo filiae Constantiae abbatissae monasterii Domini Salvatoris nostri, et Sanctae Iuliae virginis et martyris, quod Novum dicitur, et in civitate Brixiae fundatum est, eiusque sororibus tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Progminm

Monasterii hona

enumeraniar et

confirmantui:

Ex Apostolicae Sedis auctoritate, in qua, disponente Domino, constituti sumus, omnibus Ecclesiis et praecipue illis, quae ad ius et dominium beati Petri pertinere noscuntur, debitores existimus, ut eas et a pravorum hominum incursibus defensemus, et sub pio sanctae Romanae Ecclesiae gremio confovere curemus. Ideoque, carissima in Christo filia Constantina abbatissa, tuis rationabilibus postulationihus benignitate debita praebentes assensum, Beatae Iuliae virginis ac martyris monasterium, cuius utique cura tibi, largiente Domino, commissa est, quod videlicet infra civitatem Brixianam a nobilis memoriae Ansa regina constat constructum, Apostolicae Sedis privilegio communimus. Statuimus enim, ut quaecumque praedia, quascumque possessiones, quaecumque bona ex munificentia praefatae reginae, seu etiam ex largitione illustris memoriae imperatorum, qui post eam regni gubernacula susceperunt, vel ab aliis fidelibus collata, idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque sororibus et his, quae vobis in eadem religione successerint, et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: Sermionem scilicet cum duabus ecclesiis. Domini videlicet nostri Salvatoris et Sancti Viti martyris: Cervanicam cum ecclesia Sanctae Iuliae martyris: Nubelariam cum ecclesia Sancti Laurentii: Berciagum cum duabus ecclesiis, Sancti Zenonis et Sancti Stephani: Maghonem Vicum cum ecclesia S. Alexandri: Timolinam cum ecclesia Sanctae Iuliae: Barbadam cum ecclesia

Sanctae Mariae: Alfianum cum ecclesia S. Iuliae: Monticellum, cum ecclesia Sanctae Mariae: Voum, cum ecclesiis Sancti Petri et Sancti Laurentii: Calvatonem cum ecclesiis Sanctae Mariae et Sanctae Iuliae: Scandoloriam cum ecclesia Sancti Michaelis: Ciconiariam cum ecclesia Sanctae Mariae: Gosenagum cum ecclesia Sancti Martini confessoris: Miliarinam, cum ecclesia Sanctae Iuliae, et Sermidam. Praeterea quascumque alias curtes, villas, castella, ecclesias et omnia ad idem monasterium pertinentia, vobis nihilominus confirmamus. Praesenti quoque decreto sancimus, ut praedictum monasterium Apostolicae Sedis protectione et regia defensione munitum, sub nullius umquam alterius potestate, vel iurisdictionibus redigatur; adeo ut quisquam sacerdotum, nisi ab ipsius loci abbatissa fuerit invitatus, nec missarum solemnia ibi celebrare praesumat. Nulli ergo omnino hominum fas sit, praenominatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur earum, pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte vero te, ipsius loci abbatissa, vel aliqua illarum, quae tibi in eodem re- solas moniales gimine successerint, nulla ibi qualibet nitur; subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, praeviderit eligendam. Sane ipsius loci abbatissae licentiam indulgemus, Ecclesias ad honorem Dei construere; mercatum et castella in terris praefați monasterii ubicumque voluerit, pro utilitate eiusdem monasterii construere. Nullus etiam episcopus, dux, marchio, comes, subiectione devicecomes, seu aliqua magna parvaque persona, ullum districtum in aliquibus locis ipsius monasterii tenere, vel iudicare, aut aliquod placitum absque licentia abbatissae habere praesumat; aut res ipsius spiri-

Illudgue Apostolicae Sedi subjectum fore

Et abbatissae electionem ad spectare decer-

Cui construendi ecclesias et castella in locis monasterii facultatem conce-

Illud liberum ab

berorum, ad vestrum coenobium pertinentium, vobis habenda firmamus. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes abbatissae vel monacharum, seu clericorum vestrorum, qui ad sacros fuerint

Solitae clau-

Innocentia Ple et S. R. E. card. subscriptiones

reprehensione aliqua, ea vobis concedant; quemadmodum a praedecessoribus nostris, felicis memoriae Paulo et Calixto, Romanis Pontificibus, vestro monasterio, pro fragilitate foeminei sexus, constat esse concessum. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quaterus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

tuales, saecularesve, quovis modo alienare, vel molestiam ei inferre, aut fodrum, vel

mansionaticum, seu ripaticum, aut pa-

ratas, sive aliquas audeant functiones exigere. Decimas praeterea fructuum labo-

rum vestrorum quos propriis excolitis sumptibus, et districtum servorum et li-

ordines promovendi, seu quicquid ad sa-

crum mysterium pertinet, a quibuscum-

que malueritis, catholicis suscipiatis epi-

scopis, qui nimirum absque pravitate et

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. Ego Ubertus presb. card. tit. S. Clementis ss.

Ego Lucas presbyter card. tit. Sanctorum Iohannis et Pauli ss.

Ego Romanus diaconus card. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Gregorius diaconus card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido diaconus card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Oddo diaconus card. Sancti Georgii ad Velum-Aureum ss.

Datum Brixiae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancellarii, 111 kalendas septembris, indictione x1, incarnationis dominicae anno MCXXXIII, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno 1v.

Dat. die 30 augusti anno Domini 1133, pontif. anno 1v.

# XXIII.

Monasterium Ss. Facundi et Primitivi in Hispania abbatibus Cluniacensibus regendum committitur: salvo iure S. R. E. (1).

# SUMMARIUM

Exordium ex gratitudine divinis donis rependenda. — Monast. Ss. Facundi et Primitivi, a monastica disciplina delapsum, — Salvo censu annuo S. R. E. persolvendo, — Abbatibus Cluniac. regendum committitur. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto tilio Petro Cluniacensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ignem venit Dominus mittere in terram et vult, ut ardeat (a). Quia ergo gratuita Dei beneficentia sacrum Cluniacense collegium suae visitationis gratia illustravit, ignem in eo charitatis accendit et discreta religionis humilitate perfudit, aequissimi iuris est, ut quod gratis accipit, fratribus indigentibus devote impendat, lapsos relevet, tepidos excitet et piae religionis

(1) Ex Biblioth. Cluniae. Martini Marrier., col 1596. (a) Luc. xu, 49. (κ. τ.)

Exordium ex gratitudine divinis donis rependenda.

395

et S. R. E. card.

Monasterio Ss. Facundi et Primitivi, a monastica discipli-

Salvo censu annuo S. R. E. persolvendo, ab-batibus Cluniacensibus regendum committitnr.

sic amor ac gloria divini cultus, quae copiose (Deo gratias) vigent in vite, per vestram administrationem Deo grata et foecunda ubertate multiplicentur in propagine. Monasterium ergo Ss. Martyrum Facundi et Primitivi, quod in Hispaniana delapsum, rum partibus situm est et ad ius beati Petri constat specialiter pertinere, quia a religionis nitore et temporalium rerum opulentia, quibus pristinis temporibus effloruerat, unde valde dolemus, peccatis exigentibus, excidit; nos, quorum praecipue interest, in antiquum religionis et dignitatis statum loca venerabilia revocare, illustris filii nostri Aldefonsi, Hispaniarum regis, vota clementius admittentes, vestris postulationibus impertimur assensum. Igitur locum ipsum cum suis omnibus pertinentiis tibi, dilecte in Domino fili Petre abbas, tuisque successoribus (salvo nimirum Beati Petri censu annuo et sanctae Romanae Ecclesiae in omnibus debita iustitia et reverentia), ad reformationem religionis et rerum temporalium incrementum, ex Apostolicae Sedis benignitate committimus. Vestra itaque, carissimi filii, interest, ut ope et consilio, vestraque instantia religio in eodem monasterio reformetur; et tam in interioribus, quam in exterioribus locus ipse ad statum et dignitatem pristinam, auxiliante Domino

radios et bene Deo placentis conversa-

tionis odorem, diversas mundi illustrando

provincias, longe lateque transfundat; et |

Innocentií PP.

reducatur.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.



Bull Rom. Vol. II.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. subscriptiones. Ego Urbanus presbyter cardin. tit. S. Clementis ss.

Ego Anselmus presbyter cardinalis ss. Ego Lucas presbyter cardin. tit. Ss. Iohannis et Pauli ss.

Ego Guido diaconus card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Oddo diaconus cardin. S. Georgii ad Velum-Aureum ss.

Datum Bononiae per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardin. et cancellarii, kal. decembris, indict. x1, incarn. dominicae anno mcxxxIII, pontificatus domni Innocentii Papae II anno IV.

Dat. die 1 decembris anno Domini 1133, pontif. anno iv.

## XXIV.

Confirmatio bonorum omnium, ad S. Pistoriensem Ecclesiam pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium a dignitate Pistoriensis Ecclesiae. eiusque episcoporum virtutibus, desumptum. — Bona eidem spectantia confirmantur. — Decretum, ut privilegium Praten. Ecclesiae concessum Pistoriensi in praeiudicium vertere nullo modo possit. --Solitae clausulae. — Innoc. PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Attoni, Pistoriensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Pistoriensis Ecclesia, largiente auctore omnium bonorum Domino, in Tusciae partibus a longis retro temporibus licite specialis praerogativae munus obtinuit, ut sapientum et discretorum pastorum regimine praefulgeret, et tam in temporalibus, quam in spiritualibus per eorum industriam gratum Deo susciperet incrementum. Gaudemus equidem et debita iucunditate laetamur, quoniam supernae dispositionis providentia, te, venerabilis frater Atto episcope, sapientem utique virum et in religione probatum, eiusdem

(1) Ex Baronio, anno 1133.

Exordium a dignitate Pistoriensis Eccles. eiusque episcoporum virtutibus desumptum. Bona eidem

speciantia con-

fumantur.

loci Pastorem constituit, et ad gubernandum et instruendum doctrinae et vitae exemplo populum suum miseratione divina vocavit. Quanto ergo vita tua religiosior est et praesata Pistoriensis Ecclesia, cui, auctore Deo, praesides, extitit beato Petro devotior, tanto ex iniuncto apostolatus officio magis grate nobis incumbit necessitas, ut praenominatam Ecclesiam, tibi a Deo commissam, auctoritate apostolica privilegiis muniamus et ius suum illibate et integre conservemus. Ad exemplar ergo praedecessorum nostrorum felicis memoriae Urbani et Paschalis, Romanorum Pontificum, praesenti decreto statuimus, ut quaecumque impraesentiarum eadem Ecclesia iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Statuimus etiam, ut dioecesis Pistoriensis episcopatus, sicut eius termini praedictorum praedecessorum nostrorum privilegiis distincti sunt, sic in iure et conditione Pistoriensis episcopi sine alicuius molestia, vel inquietudine perseveret: per quos nimirum terminos subscriptae capellae et ecclesiae constitutae esse noscuntur. Capella videlicet de Capraia, cap. hospitalis de Rostria, plebs de Massa, capella de Vincio, capella de Cucuniano, capella de Castello-Novo, capella Sancti Martini in monte Culli, cap. de Varazzano, capella de Vernie, super qua praefati praedecessoris nostri Urbani, post tertiam et quartam discussionem est prolata sententia, capella hospitalis de Fanana, capella Prati episcopi, capella de Rotie, capella de Cerbaria, capella Montis Acuti, capella de Insula, capella Domini Salvatoris sita in Prato: curtem etiam, quam vocant Pavana in Pistoriensi comitatu, cum castello Sanbuce, in curtis confinia constructo, dictae Pistoriensi Ecclesiae confirmamus, sicut a venerabilis

memoriae comitissa Mathilda, B. Petri

filia, post diu examinatam attente a pluribus iudicibus ac iurisperitis actionem, per iudicium Bernardi, tunc sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis, et iam dicti Paschalis Papae vicarii, in manus dignae recordationis Ildeprandi praedecessoris tui et fratrum eius, restituta esse cognoscant(1). Porro dominationes de Monte-Murlo, de Prato, de S. Paulo, de Colonica, de Monte-Magno, de Casale, de Camporecchio, de Creti et de Spannarecchio, quas de laicorum manibus solertia praedicti praedecessoris tui eripuit, nullus ab ecclesiastico iure dictarum usibus alienare praesumat. Id ipsum de caeteris curtibus praedictis et praecipimus, quae hodie in Ecclesia Pistoriensi possessione persistunt, videlicet de Lizzano, de Mamiano, de Cavinana, de Batoni, de Saturnana, Brandelio, Grazzule, Pistia, Vinacciano, Tobbiano, Publica, Silva-Mortua, Vinule, Petanese, Celle et de Caetere sita in episcopatu Bononiensi, quam tenuerunt homines de Valle Publica, curte de Spalliero. Insuper confirmamus vobis plebem S. Hippolyti in Alpe, plebem S. Laurentii, plebem in Monte-Murlo, plebem de Valliano, plebem S. Quirici, plebem de Spannarecchio, plebem de Saturnana, plebem de Brandelio, plebem de Cavinana, plebem S. Marcelli, plebem de Lizzano, plebem de Popilio, plebem de Pitelio, plebem de Farfaro, plebem de Celle, plebem de Calloria, plebem de Vivaniano, plebem de Massa, plebem de Creti, plebem de Camporecchio, plebem de Limite, plebem de Artimio, plebem de Seiano, plebem de Quarrata, plebem de Montemagno, plebem de Tobbiano, plebem S. Pauli, plebem S. Hippolyti, plebem de Aiolo, plebem S. Iusti, plebem de Colonica: in Prato plebem S. Stephani. Ad haec admonentes sancimus, privilegium Praut occasione privilegii, quod Pratenses a tea. Eccl. connobis se impetrasse congaudent, nulla in- riensi in praeiuria, vel irritatio, aut inobedientia matri iudicium versuae Pistoriensi Ecclesiae, seu cuilibet possit.

(1) Forsitan cognoscitur. (R. T.)

sulae.

suprascriptarum plebium, videlicet S. Pauli, S. Hippolyti de Aiolo, S. Iusti de Colonica, vel alicui in aliquo inferatur; nec Pratensis Ecclesia, vel clerici ipsius loci, qui eodem scripto continentur, iustitiam, vel dignitatem, aut obedientiam Ecclesiae. seu episcopi Pistoriensis utantur. Sed quemadmodum praedecessorum nostrorum Urbani, Paschalis, et aliorum, seu etiam bonae memoriae Petri et Ildeprandi, Pistoriensium episcoporum tempore exstitit potestatis aut dignitatis Pistoriensis Ecclesiae vel episcopi, eis in omnibus obediens et subiecta permaneat. Nulli Solitae claus ergo omnino hominum fas sit, saepedictam Pistoriensem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquihus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur tam tuis, quam tuorum fratrum et pauperum usibus profutura. Si quis ergo in posterum archiepiscopus, aut episcopus, imperator, aut rex, princeps, aut dux, comes, iudex, aut quaelibet ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae restitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo ac tertio commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura praeservantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Innocentii PP. et S. R. E. card. subscription es.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episc. ss.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. Ego Matthaeus Albanensis episcopus ss. Ego Iohannes tit. S. Chrysogoni presb. card. ss.

Ego Gottifredus card. presb. S.... ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Petri et Pauli ss.

Ego Martinus presb. card. tit. S. Stephani in Caelio monte ss.

Ego Gregorius diac. card. tit. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ss. Ego Ioan. diac. card. S. Nicolai in Carcere Tull. ss.

Datum Pisis, per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et camerarii, xII (1) ianuarii, indictione xII. incarnationis dominicae anno MCXXXIV (2), pont. vero D. Innocentii Papae II anno v (3).

Dat. die 21 decembris anno Domini 1133, pontif anno IV.

## XXV.

Iura omnia ac bona Pisanae Ecclesiae confirmantur (4). Quae concessa sint huic Ecclesiae privilegia, vide superius in Paschali, Gelasio et Calixto secundis.

#### SUMMARIUM

Exordium ab Ecclesiae huius et archiepiscoporum meritis in Rom. Pontifices desumptum. — Iura omnia et bona eidem confirmantur: nominantur aliqua bona; ---Nonnulla alia bona enumerantur et confirmantur. - Solitae conclusiones. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Uberto Pisano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Pisanorum Ecclesia, specialis sanctae Romanae Ecclesiae filia, a longis retro et archiepiscotemporibus ad serviendum beato Petro porum meritis in Rom. Pontif. et Romanis Pontificibus prompta extitit et desumptum. devota: quod et ipsum in persona nostra manifestis indiciis comprobavimus, et prae caeteris intercessoribus nostris, ingruente necessitate Ecclesiae, devotionem cleri et populi Pisanae civitatis certis rerum sen-

(1) Supple kal. (R. T.) (2) Baronius legit MCXXXIII et quidem optime. (3) Lege IV. (4) Ex tom. III Ital. Sac. Ughell., ubi de Pisana Ecclesia.

Exordium ab Ecclesiae huius An. C. 1135

fora omnic

Uberte archiepiscope, quem ob specialem praerogativam ad regimen Ecclesiae Beatae Mariae semper Virginis, cui Deo auctore praesides, de gremio Sedis Apostolicae, ex magna benignitate concessimus, et propriis, tamquam beati Petri manibus, archiepiscopalis dignitatis infula decoravimus. Pro quibus omnibus eamdem praefatae Dei Genitricis domum ampliori gratia et benevolentia dignam fore censemus, et cum omnibus ad eam pertinentibus, praesentis scripti pagina communimus. In primis siguidem statuentes, ut decimae Pisani episcopatus, quae sibi competunt secundum sanctorum canonum instituta: honestas quoque personas in episcopali sede, ac praefata Dei Genitricis Ecclesia iuxta sanctiones canonum ordinare, et ihidem canonicos constituere: et quae, ibidem fuerint corrigenda, canonice corripere: seu alias plebes, vel capellas tuas disponere nihilominus habeas facultatem. Decernimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, praefata B. Mariae ecclesia in praesens iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus imperpetuum et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis, videlicet: castrum de Cucilla, castrum et curte de Locenthana, castrum et curte (1) de Sancta Lucia, castrum et curte de Monte-Calvo, tres partes castri et pogii de Ripasticaria, novem partes de quatuordecim partibus castelli et curtis de Bellora et Bocello, quintam partem castri de Segalare, duas partes castri et

cimus argumentis. Accedit ad hoc tua

familiaritas et dilectio, venerabilis frater

Nominatur allqua bona

t bona éidem confirmantur

> (1) Curta, curte, curtis, cortis, scriptoribus inferioris aevi, est villa, habitatio rustica aedificiis, colonis, servis, agris, personis, etc. ad rem agrestem necessarus instructa. (R. T.)

> curtis de Plumbino, placitum et fodrum

de Vada, placitum et fodrum de Zasigna-

na, castrum et curtem de Gari, medieta-

tem castri et curtis de Ceule, medietatem castri et curtis de Lucagnano, placitum et fodrum de Buti, placitum et fodrum de Vico, curtem de Plentina, placitum et fodrum Sancti Iohannis de Vena, Sanfam novum et vetus, castrum episcopale de Calche cum curte sua, curtem de Papiana cum suis pertinentiis, tumulum ab Arno usque ad stagnum, a terra filiorum Dodonis et Castagnolo usque ad mare, et a Solatio usque ad mare, tertium in stagno positum, castrum et curte de Livorna, castrum et curte de Uriliano positum prope Chesinam, medietatem castri et curtis Callirire, castrum et curtem de Rioiaco, terram Ubertinam. Praeterea plebes praefatae Dei Genitricis Ecclesiae pertinentes, sibi suisque successoribus nihilominus confirmamus; videlicet plebem de Calcinaria cum capella Sancti Angeli de Travalda, capellam de Rupida cum capella de Planthule et omnibus aliis capellis eidem plebi pertinentibus, plebem de Buti cum capella Sancti Marci de Submonte cum omnibus aliis suis capellis, plebem S. Iohannis de Vena cum omnibus suis capellis, plebem de Cascina cum omnibus suis capellis, plebem S. Cassiani cum omnibus suis capellis, plebem S. Iuliae cum omnibus suis capellis, plebem de Calci cum omnibus suis capellis, plebem de Asciano cum omnibus capellis, plebem de Massazuculi cum capella S. Agathae et Clatri, capellam S. Prosperi de Bozzano, capellam de Balbano cum omnibus suis aliis capellis, plebem de Avone cum etc., plebem de Pugnano cum capella de Laiano cum etc., plebem de Ruiulo, plebem de Arena, ecclesiam S. Nicolai de Patino, plebem de Livorna, plebem de Larzenta cum etc., plebem de Limone cum etc., plebem S. Laurentii de Patha cum etc., plebem S. Angeli cum etc., plebem de Pomaria, et monte Vaso et omnibus capellis suis, plebem de Rosignano cum etc., plebem de Vada cum etc., plebem de Ripabella cum ecclesia S. Perpetuae et territorio

Progmium.

An. C. 1133

ecclesiae S. Cassiani de Molazzano et om- | tificatus vero D. Innocentii Papae II anno ix (1).

Dat. die 5 martii anno Domini 1133, pontif. anno ix.

XXVI.

Confirmatio bonorum omnium ad sanctam Fesulanam Ecclesiam pertinentium (2).

## SUMMARIUM

Procemium. - Bona omnia, ad hanc Ecclesiam spectantia, eidem confirmantur: -In quibus nonnulla adnotantur. — Decretum immunitatis cum solitis clausulis. — Innoc. PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Iohanni Fesulano episcopo, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

In eminenti Apostolicae Sedis specula, disponente Domino, constituti, fratres nostros diligere episcopos, et Ecclesiis sibi a Deo commissis suam debemus iustitiam conservare. Proinde, carissime frater in Christo Iohannes episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et sanctam Fesulanam Ecclesiam, cui auctore Domino præesse dignosceris, Apo-

(1) Innocentium PP. post concilium, Placentiae habitum, anno 1132 Pisas se contulisse, ubi alio coacto concilio anno (si velimus) sequenti, vel saltem 1134, Pisanam civitatem et Übertum archiepiscopum honorificentissimis honestasse privilegiis, testatur Baronius ad annum 1132, sed allatum hic diploma (nisi supposititium omnino sit) suspicione non caret, praesertim si perpendamus notas chronologicas ita per sese implicari, ut vix possit quidquam coniici. Sed saeculo x et duobus sequentibus monachos, ecclesiarumque praepositos, multum adlaborasse in fingendis suo libito privilegiis, quis ignorat? Neque vero, ut in praefatione tom. 1 adnotavimus, quae huic collectioni inseruimus diplomata, fidem a nobis majorem velimus accipiant, quam antea habuerint. Si cui utilitatem ullam pariat hoc, quod ab Ughellio editum retulimus, diploma, ita poterit effingere: Dat. etc. 3 non. martii, indict. 1, etc., vel Dat. etc. 3 non. martii, indict. XII, incurnationis dominicae anno 1134, pontif. vero D. Innoc. Papae II anno v. (2) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II, ubi de episcopis Fesulanis.

Nonnulla alia bona enumerantur et confirmantur.

Innocentii PP.

et S. R. E. card.

subscriptiones.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

nibus aliis capellis eidem plebi pertinen-

tibus. Ut autem ad complementum se-

curitatis seu corroborationis horum omnium nihil vobis desit, cunctaque in territoriis praedictarum plebium, seu etiam

infra terminos plebium infrapositarum,

videlicet plebis de Traiana, plebis de Mi-

liana, plebis de Tripallo, plebis de Gello

in Colline, plebis de Bibone, plebis de

Pararine, quae iure proprietatis ad prae-

fatam Pisanam Ecclesiam pertinent, apo-

stolica vobis auctoritate firmamus: salvo

nimirum iure beati Petri et sanctae Ro-

manae Ecclesiae. Nulli igitur omnino ho-

minum fas sit, praedictam Pisanam Ec-

clesiam temere perturbare, aut eius pos-

sessiones auferre. Si qua igitur etc. Cunctis

autem etc. Amen, amen, amen.

Ego Theodevinus S. Rufinae episc. ss. Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierus, ss.

Ego Anselmus presb. card, tit. S. Laurentii ss.

Ego Gotifredus presb. card. tit. S... ss. Ego Lucas presb. card. Ss. Iohannis et Pauli ss.

Ego Ivo diac. card. S. Mariae in Aquiro ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido diaconus card. S. Adriani ss. Ego Ubaldus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Chrysogonus diac. card. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Bernardus presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Datum apud Campilium per manum Aymerici S. Romanae Ecclesiae diac. card., 111 nonas martii, indict. xv, incarnationis dominicae anno MCXXXIII, pon-

clusiones.

Bona omnia, ad hanc Ecclesiam spectantia, eidem confirmantur:

In quibus nonnulla adnotantur

stolicae Sedis privilegio communimus. I Statuimus enim, ut quascumque possessiones, seu bona, eadem Ecclesia in praesenti anno iuste et legitime possidet, aut in futurum rationabiliter poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: curtem et civitatem Fesulanam cum ecclesiis. curtis et terris adiacentibus: similiter castrum montis Lauri et montem Regis, Baianam et curtem Salam, Festilianum, et Pratum Regis, ecclesiam S. Mariae in Urbana cum curte, et Libiano, Biviliano: castrum, quod aedificatum esse tuis laboribus constat, iuxta fluvium Fontana cum curte rivi Ferioli et Palianti: castrum Ciselo, curtem in monte Acuto et in Ampiana: montana Sancti Gaudentii cum alpibus et pertinentiis eorum, sicut ex regis concessione Ecclesiae tuae collata sunt: castrum Agnae, curtem Turricolae et Castilionem, castrum montis Bonelli, castrum Rofiani, monasterium Sancti Salvatoris situm in episcopatu Pistoriensi, cum ecclesiis Sancti Potiti et S. Martini, constructis in Fuguano, in campo Novoli eccl. S. Martini: in Capraccia medietatem ecclesiae S. Christinae, in Ripole ecclesiam S. Salvatoris, S. Michaelis de Marine, curtem de Calenzano, curtem S. Donini, curtem de Bagnasca, et quicquid Fesulana Ecclesia possidet in plebe S. Stephani in Campo et in plebe S. Iohannis in Septimo: in Mengnano ecclesiam S. Petri cum curte et omnibus decimationibus eorum, monasterium S. Bartholomaei, situm Fesulis, cum ecclesiis et decimationibus sibi pertinentibus, monasterium S. Martini, monasterium S. Gaudentii cum pertinentiis earum: patrimonium filiorum Hemionis, castrum, quod vocatur Flumen, et quidquid de iure praefatae Ecclesiae in territorio Macelli detinent filii Hugonis, filii Raimberti, et Azo filius Albichi, et filii Hugonis de Castaniola, et Lombardi de Molezzano, et filii Hugonis de Casula, et Longobardi de Ter-

liano, et Longobardi de Sancto Iohanne Maiore, et Longobardi de Arena: vel quaecumque in praedicto loco iuris vestrae Ecclesiae aliquis homo detinere videtur: quicquid etiam Ugo filius Raynerii donavit praefatae Ecclesiae in Ampinano, in monte Acuto et in Lece, Magnale, Politiano, et medietatem Ecclesiae et curtis in loco Quaracla: praeterea plebem S. Crisci, sitam Albine, plebem S. Hervasii cum curte sitam in Alpiniano, ecclesiam S. Miniatis cum curte in monte Lauro, plebem S. Iohannis, plebem S. Babilii et S. Ditali, plebem S. Leonini, plebem S. Mariae, plebem S. Stephani, in Pomino plebem S. Hierusalem, in Glaceto plebem S. Hierusalem, in Iermano plebem S. Gervasii cum curte, in Pitiana plebem S. Petri, in Cascia plebem S. Petri cum curte et castro, quod vocatur Novum, in Sco plebem S. Mariae cum curte, in Capiclia plebem S. Iohannis, plebem S. Pancratii, plebem S. Romuli cum curte, ecclesiam S. Miniatis cum pertinentiis suis, in Campinione ecclesiam S. Mariae cum curte, plebem S. Viti, in Regitino plebem S. Petri, plebem S. Laurentii cum castello et curte, in Robiana plebem S. Miniatis, in Cintoria plebem S. Petri cum curte, ecclesiam S. Iusti in monte Runtuli, in Sillano plebem S. Petri Novale, plebem S. Crisci, in Panzano plebem S. Leonini cum curte, ecclesiam S. Eufrosini cum curte iuxta castrum Corbuli, ecclesiam S. Romuli cum curte Novellae. plebem S. Mariae cum curte, ecclesiam S. Cassiani cum curte, in Avanano ecclesiam S. Mariae et S. Petri, plebem S. Iusti cum curte, plebem S. Pauli cum curte, in Collina plebem S. Leonini in monte Milliario, plebem S. Mariae in Testinula, plebem S. Martini cum curte, in Stagia plebem S. Mariae. Quicquid etiam infra Fesulanae Ecclesiae parochiam, vel in aliarum Ecclesiarum parochiis, praedecessores tui hactenus possedisse noscuntur, firma vobis, et inconvulsa manere sancimus. Nulli ergo hominum liceat,

Decretum immunitatis cum solitis clausulis.

praenominatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur vestris et clericorum et pauperum usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Innocentii PP et S. R. Eccl cardinalium subscriptione-

Ego Innocentius, catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Lictifredus presb. card. tit. Sancti Vitalis ss.

Ego Guido indignus sacerdos ss.

Ego Romanus diaconus card. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido card. Sancti Adriani ss.

Dat. Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis cancellarii, sexto decimo kalend. decembris, indict. xIII, incarnationis dominicae anno mexxxiii, pontificatus D. Innocentii Papae II anno v.

Dat. die 16 novembris anno Domini 1133, pontif. anno v.

## XXVII.

Privilegium, quo Ecclesia in villa Ronchalia, ab episcopo Placentino constructa et canonicis S. Antonini donata, eisdem confirmatur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia in villa Ronchalia canonicis S. Antonini donata ab episcopo Placentino, pro administratione sacramentorum in vitae periculo existentibus. — Data praeposito totali iurisdictione in caeteros canonicos; — Reservatis tamen sibi ipsi tamquam ordinario sacris ordinationibus: - et cum decreto, ut nemo alius iurisdictionem ullam in nova Ecclesia sibi vindicet: — Ilaec omnia confirmans Innocentius PP. apostolico munit privilegio. - Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto silio Azoni sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali, et praeposito B. Antonini de Placentia, ac fratribus in eadem Ecclesia divino famulatui mancipatis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Locorum venerabilium cura nos commonet de eorum quiete ac utilitate solicite cogitare; quatenus qui ecclesiasticis famulantur obsequiis, ecclesiasticae quoque tuitionis optato patrocinio foveantur. Tua siguidem charitas, dilecte in Domino fili Azo cardinalis presbyter, insinuavit nobis, venerabilem fratrem nostrum Arduinum, Placentinae civitatis episcopum, tibi ac fratribus ecclesiae Beati Antonini licentiam concessisse in villa vestra, quae culo existenti-Ronchalia dicitur, in fundo B. Antonini bus. ad honorem.... Ecclesiam construendi, ea scilicet consideratione habita, quoniam tam viri, quam mulieres pro sacerdotis absentia, absque participatione Corporis et Sanguinis Domini de hac vita transisse multoties dicebantur. Cuius nimirum loci administrationem, atque ordinationem vobis, vestrisque successoribus, idem frater noster perpetuo iure concessit. Hoc etiam

(1) Ex archiv. S. Antonini edidit Campi, Hist. Placentinae tom. 1, pag. 555.

Exerdium.

Ecclesia in villa Ronchalia canonicis S. Antonini donata episcopo Placentino, pro administratione in vitae peri-

Innocentii PP.

et S. R. E. card.

subscriptiones.

totalı mrisdictione in caetetos canonicos:

Reservatis tamen sibi ipsi tamquam ordinario sacris ordinationibus:

Ft cum decreto, ut nemo anem ullam in nova Ecclesia sibi vindicet.

Haec omni 1 confirmans Inno entine Pf. apostolico munat privilegio.

Lae

Bua praeposito addito, ut qui habitum religionis induere, l et in eodem loco Deo militare decreverint, a praeposito ecclesiae Sancti Antonini, vel ab eius fratribus, si ipse defuerit, ad suscipiendos sacros ordines congruo tempore pro eodem Placentino episcopo praesententur. Quod si clericus aut sacerdos eiusdem loci, culpis exigentibus, fuerit corrigendus, competenti regularique disciplina ab eodem praeposito vel eius fratribus corrigatur. Si vero saepe commonitus, incorrigibilis apparuerit, tamquam inutilis et inobediens per eosdem ipsius loci beneficio et mansione privetur. Oleum quoque et Chrisma a matrice Ecclesia praefati loci sacerdos accipiat. Decimas autem, ad plebem de Sparovaria pertinentes, nullatenus usurpare praesumat. Insuper etiam, si quis de eadem villa devotionem suam in quibuslibet eidem plebi iudicatis exhibere voluerit, nequaquam impediat. In aliis vero omhus iurisdictio- ni hus Ecclesia, quae nunc a fundamentis in suprascripta villa Ronchaliae a vobis construitur, libere omnino ad Ecclesiam Beati Antonini pertineat, adeout nullus archipreshyter ius potestatis in spiritualibus aut temporalibus se noverit habiturum. Quia igitur sicut ea, quae a nobis statuuntur, volumus illibata persistere; ita etiam fratrum nostrorum debemus bene gesta firmare: vestris postulationibus clementer annuimus et quod a praedicto fratri nostro Arduino episcopo super hoc statutum est, auctoritate apostolica roboramus et futuris temporibus ratum manere decernimus, quemadmodum eiusdem fratris nostri scripto noscitur stabilitum. Nulli ergo hominum fas sit praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, con-

tra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Eclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Matthaeus Albanensis episcopus subscripsi.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. Sanctae Crucis in Hierusalem subscripsi.

Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Lictifredus presbyter cardinalis tituli Vestinae subscripsi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Guido indignus sacerdos subscripsi. Ego Gregorius diaconus cardinalis San-

ctorum Sergii et Bacchi subscripsi. Ego Guido diaconus Ss. Cosmae et

Damiani subscripsi. Ego Guido diaconus cardinalis Sancti

Adriani subscripsi.

Ego Vasallus, diaconus cardinalis Sancti Eustachi subscripsi.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, m idus martii, indictione xII (1), incarnationis dominicae anno mcxxxv, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vi.

Dat. die 13 martii anno Domini 1135, pontif. anno vi.

(i) Lege xin.

## XXVIII.

Privilegium confirmationis bonorum monasterii Ss. Florae et Lucillae ordinis Cassinensis Aretinae dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Monasterii bona enumerantur et confirmantur. - Abbatis electionem ad monach. spectare decernitur. — Decretum immunitatis ab omni iurisdictione, molestia etc., salvo dioecesani episc. iure. -Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Iohanni abbati monasterii S. Florae, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Procemium.

confirmantur.

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi noscitur convenire, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Quamobrem, dilecte in Domino fili Iohannes abbas, petitiones tuas clementer admittimus, et monasterium Sanctae Florae, cui Deo auctore præesse dinosceris, Apostolicae Sedis suffragio communimus. Per praesentis igitur privilegii paginam enumerantur et apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque bona, quascumque possessiones, impraesentiarum idem monasterium iuste et canonice possidet, aut etiam in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis, auxiliante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata serventur; in quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: castrum Sanctae Florae cum capellis, quae in eodem sitae esse noscuntur, capellam videlicet Sancti Anastasii, capellam Sancti Angeli, capellam Sancti Apollinaris, capellam Sancti Zenonis et id, quod habetis in capella Sanctae Mariae: monasterium Sancti Petri Maioris in civitate Aretina cum hospitio et omnibus pertinentiis suis; adiicientes, ut tu iuxta solitam consuetudinem possis illud ordinare,

> (1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullarii Cassinen., par. 11.

Bull. Rom. Vol. II. 51

capellam Sancti Gregorii et ius, quod habetis in capella Sancti Laurentini: monasterium Sancti Michaelis de Monte Pinculi cum capellis et pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Petri et Sancti Tiburtii in Gargonsa, cum pertinentiis suis: plebem Sancti Martini de Galoniano cum omnibus pertinentiis suis: duas partes de plebe Sanctae Mustiolae cum pertinentiis earum, et ius, quod habetis in ecclesia Sancti Vincentii in Cortona, et castrum de Quarata cum ecclesia Sancti Andreæ et curte sua, castrum de Sarna cum ecclesia Sanctae Florae et curte sua, et quidquid habetis in Sancto Mamma, castrum de Muglano cum ecclesia Sancti Angeli, et curte, et hoc quod habetis in ecclesia Sanctae Mariae in Villa-Alba, castrum de Fontia cum ecclesia Sancti Petri et pertinentiis suis, castrum de Rughitino cum ecclesiis et curte sua: ecclesiam Sancti Leonis cum pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Florae Minoris cum medietate suae curtis, et curtis de Bulgari cum hoc quod habetis in ecclesia Sancti Laurentii et Sancti Sebastiani, et ecclesiam Sancti Petri in Maiano cum hoc, quod ibi habetis, et quidquid habetis in Politiano et in Pinli et in Vico. Ob- Abbatis electioeunte te, nunc eiusdem loci abbate, vel nem ad monatuorum quolibet successorum, nullus ibi chos spectare decernitur: qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secundum timorem Dei et Beati Benedicti regulam, providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Decretum imnum liceat', praefatum monasterium te- munitatis ab mere perturbare, aut eius possessiones ctione, molestia auferre, vel ablatas retinere, minuere, etc., salvo dioeseu quibuslibet molestiis fatigare; sed iuro. omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum Aretini episcopi et Ecclesiae canonica iustitia et reverentia. Si qua igitur in posterum eccle- solltae clausiastica saecularisve persona, hanc nostrae

omni iurisdi-

constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi: quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Innocentii PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscri- pus ss. ptiones.

Ego Guillelmus Praenestinus episco-

Ego Matthaeus Albanensis episcopus ss. Ego Guidus Tiburtinus episcopus ss. Ego Redulphus Ortanus episcopus ss. Ego Anselmus presbyter cardinalis ss. Ego Lictifredus presbyter cardinalis tituli Vestinae ss.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli ss.

Ego Guido indignus sacerdos ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Data Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et cancellarii, x kal. aprilis, indictione xii (1), incarnationis dominicae anno mexxxv. pontificatus domni Innocentii Papae II anno v (2).

Dat. die 23 martii anno Domini 1135, pontif. anno vi.

## XXIX.

Erectio prioratus S. Petri de Nanto Vabren. dioecesis in abbatiam, cui plures uniuntur Ecclesiae (5).

#### SUMMARIUM

Procemium. — Ex prioratu abbatia efficitur; sub protectione Sedis Apostolicae recipi-

(1) Lege xIII. (2) Lege vi. (5) Inter Instrumenta I celesiae Vabren, edidit Sammarth, Gall. Christ., tom, I, pag. 61.

tur: - Confirmatis bonis omnibus ad eam quomodolibet pertinentibus. - Abbas a monachis eligendus; — Et a Vabrensi episcopo consecrandus. - Libera cuicumque personae sepultura. — Decretum immunitatis ab omni perturbatione. - Annuus census Sedi Apostolicae persolvendus. - Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Raimundo abbati monasterii Beati Petri Nantensis, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis nos urget auctoritas, religiosas personas diligere, et carum loca, praesertim, quae beati Petri vires (1) existunt, sanctae Romanae Ecclesiae gremio confovere; et, ut in eis religio augeatur et conservetur, paterna affectionum consideratione prospicere. Proinde, dilecte in Domino fili abbas, desiderium tuum, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo, sine aliqua dilatione duximus effectui mancipandum, ut videlicet ecclesia Beati Petri Nanctensis, qui (2), Deo gratias, tam in temporalibus quam in spiritualibus per tuam industriam plurimum accrevisse (5), iuxta petitionem tuam de Exprioratu abprioratu abbatia deinceps statuatur; et ut batia efficitur; sub protectione in futurum inviolabiliter abbatia perma- Sedis Apostolineat, praesenti decreto sancimus. Ipsum cae recipitur; itaque, ad ius et proprietatem beati Petri pertinens, sub Apostolicae Sedis tutela et protectione suscipimus; et praesentis scripti pagina roboramus; statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque Confirmatis bobona, idem monasterium impraesentiarum nis omnibus ad iuste et legitime possidet, aut in suturum eam quomodoconcessione Pontificum, largitione regum tibus. vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus: in Nanctensi villa eccle-

Procemium.

(1) Deest aliquid. (2) Forsitan quar. (R. T.) (3) Adde dignoscitur.

siam Sancti Stephani et ecclesiam S. Ia-1 cohi: in Larzaco ecclesiam Sancti Salvatoris, ecclesiam Sanctae Mariae de Cuneis, ecclesiam Sancti Stephani de Cantobrio, ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae de Lechiciis, ecclesiam S. Martini de Vicano, ecclesiam S. Michaelis de Robiaco, ecclesiam Sancti Sepulcri de Algua, ecclesiam Sancti Christofori de Cubertoirata, ecclesiam Sanctae Mariae de Luc, ecclesiam Sanctae Mariae de Calcleras, ecclesiam Sancti Iohannis de Brolio: in episcopatu Nemausensi ecclesiam Sanctae Mariae de Durbia, ecclesiam Sancti Geraldi de Repufolio, ecclesiam Sancti Ioannis de Vallegarinta. ecclesiam Sanctae Mariae de Treve et ecclesiam Sancti Petri de Revenh. Porro Abbas a mo- obeunte te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus inibi qualibet surreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et Beati Benedicti regulam providerint eligendum; electus autem a dioecesano Et a Vabrensi consecretur episcopo, si quidem catholicus episcopo con- fuerit et ea absque pravitate, et exactione aliqua voluerit exhibere; alioquin, catholicum, quem malueritis, adeatis antistitem, qui nimirum, nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Sepul-Libera cuicum-turam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut qui se illic sepeliri deliberaverint, eorum devotioni et extremae voluntati, nisi excommunicati fuerint, nullus obsistat, salva nimirum matricis Decretum im- Ecclesiae iustitia. Nulli ergo episcopo, munitatis ab nulli omnino magnae parvaeque personae fas sit, praefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliqui-

bus vexationibus fatigare; sed omnia in-

tegra conserventur, tam vestris, quam

fratrum et pauperum usibus profutura.

gulis persolvetis. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona, lae. hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Eccl. episc. Innocentii PP. subscripsi.

siae cardina-

lium subscri-

ptiones.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. et S. R. Eccle-Ego Guido Tiburtinus episcopus ss. Ego Gerardus presbyter cardinalis ss. Ego Litusens presbyter cardinalis ss.

Ego Lucas presbyter cardinalis Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Antonius presbyter cardinalis ss. Ego Gregorius diaconus Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Chrysogonus diaconus cardinalis ss. Datum Pisis per manus Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancell. idibus iunii, indictione xiii, incarnationis dominicae anno mexxxv, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vi.

Dat. die 13 iunii anno Domini 1135, pontif. anno vi.

## XXX.

Compositio controversiarum vertentium inter S. Alexandri et S. Vincentii canonicos Bergomensis civitatis (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — Causae controversiarum, rationesque ex adverso allatae. — Delegati a Pontifice iudices ad earumdem examen et (1) Ex tom. IV Ital. Sac., ubi de Bergomensibus nobis et successoribus nostris, annis sin- episcopis.

secrandus.

sepultura.

tione.

Annuus census Ad indicium vero, quod idem coenobium cae persolven- beati Petri iuris existat, duos bizantios compositionem, sed frustra. — Hinc prolata ab Innocentio sententia. — Confirmatio sententiae sub solitis clausulis. -Innocentii PP., nonnullorum episcoporum et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro praeposito et fratribus Ecclesiae S. Alexandri Pergami, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Instituae ac rationis ordo suadet, ut

Proæmium.

An. G. 1135

quemadmodum patres vocamur in nomine, ita etiam comprobemur in operatione: et sicut ea, quae ad pacem sunt Ierusalem, summopere stabilire debemus; ita nihilominus, si quando inter sacrosanctas Ecclesias querela emerserit, ne forte in infinitum extendatur, sed potius conquiescat, necesse est, ut eam ordine iudiciario celeriter terminemus. Hoc profecto intuitu pro sedanda discordia, quae inter vos et canonicos S. Vincentii noscitur agitata, dum olim in Longobardiae partibus essemus, cum fratribus nostris Cousae contro- saepius laboravimus. Inter caetera siquiversiarum, ra- dem, quae tam de capellanis ecclesiarum adverso allatae. S. Salvatoris, S. Agathae, S. Ioannis, S. Gratae, S. Vigilii, atque de poenitentiis criminosorum, quam etiam de fidelitatibus et quibusdam aliis, vestrae Ecclesiae pertinere fatebamini, asserebatis, hanc inter vos ex antiquo tempore consuetudinem viguisse, ut quoties clerici S. Alexandri ad ecclesiam S. Vincentii, vel ad alias Ecclesias, pro exeguiis mortuorum, vel in solemuitatibus, insimul convenirent, praepositus videtur primam sedem in sinistra parte chori obtinere consuevisse. Atque hoc vobis vendicare tanto instantius conabamini, quanto manifestius vestram Ecclesiam episcopalem sedem priscis temporibus extitisse, et tam hanc quam alias diversas praerogativas obtinuisse, multis auctoritatibus monstrabatis. E contra vero canonici S. Vincentii respondebant, Ecclesiam suam antiquitus matricem esse, nec vobis, aut vestro praeposito huiusmodi debitum exhibere

debere, libere proclamabant. Et si quando praepositus videtur eaındem sedem obtinuisse, id ex charitate et gratia potius, quam ex debito processisse: nec debere tribui necessitati, quod exhibere charitas consueverat. His, et huiusmodi contentionibus nobis et fratribus nostris diutius Delegatia Ponfatigatis, eidem controversiae finem im- earumdem exaponere saepe voluimus; adeo quod ex men et compoutraque parte ab antiquioribus et maturioribus personis iuramenta suscepimus, per quas rei veritatem possemus addiscere, et eandem causam ordine debito terminare. Cum igitur tam per allegationes partium, quam etiam per iuramenta suscepta, causam pleniter audiissemus, ipsam tunc temporis diffinire distulimus, arbitrantes, quod in eiusdem temporis spatio huiuscemodi querela per concordiam finiretur, et inter vos et ipsos commodius posset eadem causa decidi. Denique dum neque per datos a nobis iudices, neque per alios, causa posset per concordiam terminari, et utraque Ecclesia tum pro factis saepe sumptibus, tum pro guerris et dissensionibus, quae ex hac occasione provenerunt, valde fulsset attrita; nos, quorum praecipue interest Ecclesiarum quieti salubriter providere, tam vos, quam episcopum et canonicos Sancti Vincentii certo termino ad nostram praesentiam invitavimus. Et quoniam eadem causa nobis, sicut diximus, plenius nota erat, hanc inter vos, et ipsos sententiam promulgavimus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus. Hinc prolata Fratrum meorum episcoporum et cardi- ab Innocentio nalium consilio, praecipio, ut quoties canonici S. Alexandri in solemnitatibus, et exequiis mortuorum, canonicis S. Vincentii, sive in ecclesia S. Vincentii, sive in aliis convenerint, praepositus S. Alexandri teneat primum locum in sinistra parte chori: capellani ecclesiarum S. Salvatoris, S. Agathae, S. Ioannis, S. Gratae, S. Vigilii, in dominicis diebus et praecipuis festivitatibus veniant ad eccle-

sententia.

criminosi de parochia S. Alexandri, praesente praeposito, vel uno de presb. eiusdem Ecclesiae poenitentiam suscipiant. Item statuimus, ut presbyteri, qui iurant sidelitatem B. Vincentio, jurent et B. Alexandro. Praecipimus etiam, ut unus de sacerdotibus S. Alexandri portet capsam cum reliquiis. In mutatione vero ecclesiae, duo de presbyteris S. Alexandri portent arcam cum duobus de presbyteris S. Vincentii. Ad Scrutinia, in Coena Domini, ad Baptismum, et in aliis solemnitatibus, more solito conveniant. Cum canonici S. Vincentii ad ecclesiam S. Alexandri venerint, et in campanis pulsandis et in aliis, sicut consuetudo est, honorifice suscipiantur; et totum chorum, sicut consueverunt, obtineant. Decernimus ergo, sententiae sub ut nulli omnino hominum liceat super hac nostra constitutione, B. Alexandri Pergamensis ecclesiam de caetero perturbare, aut qualibet occasione eam infringere, vel mutare; sed omnia vobis imperpetuum integra conserventur, quemadmodum praesentis scripti sanctione instituta esse noscuntur. Si quis autem huic nostrae constitutioni, seu diffinitioni temerario ausu contraire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui periculum patiatur, atque excommunicationi subiaceat. Amen, amen.

siam S. Alexandri ad maiores missas:

Confirmatio solitis clausulis.

> Ego Innocentius catholicae Ecclesiae ss. Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. Ego Hubertus Pisanae Ecclesiae ar-

nonnullorum episcoporum et S. R. Ecclesiae chiepiscopus ss. cardinalium subscriptiones.

Innocentii PP.,

Ego Transmundus Signinus episc. ss. Ego Theodovinus S. Ruffinae episc. ss.

Ego Guido Tiburtinus episcopus ss.

Ego Rodulphus Ortanus episcopus ss. Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Anselmus presbyter cardinalis ss. Ego Intifredus presb. card. tit. Vestinae ss.

Ego. Lucas presb. card. tit. Ss. loannis et Pauli ss.

Ego Martinus presb. card. tit. S. Ste-

Ego Guido indignus presb. ss.

Ego Azo presb. card. tit. S. Anasta-

Ego Gregorius presb. card. tit. S. Priscae ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Oddo diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido card. diac. S. Adriani ss. Ego Boethius diac. card. S. Viti ss. Ego Vassallus diac. card. S. Eustachii ss. Ego Ubaldus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Chrysogonus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Datum Pisis per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, xiii kal. iulii, indictione xiii, incarnationis dominicae anno mcxxxv, pontif. vero D. Innocentii Papae II anno vi.

Dat. die 19 iunii anno Domini 1135, pontif. anno vi.

## XXXI.

Quinciacensis monasterii Lingonen. dioecesis praedia, caeteraque bona, Alberico abbati et successoribus confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Monasterii huius monachi Pontiniacensis coenobii filii. — Eorumdem laus; — Eorumdem bona confirmantur: — Et ab omni externa perturbatione libera declarantur, cum solitis clausulis. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Alberico abbati de Quinceio, eiusque successoribus regulariter substituendis......

Quanta cordi nostro laetitia de vestrae Monasterii hucongregationis religione laudabili gene- ius monachi retur, ille profecto cognoscit, qui renum coenobii filii.

(1) Inter Instrumenta Ecclesiae Lingonen. edidit Sammarth., Gall. Christ., tom. IV, col. 164.

et cordium scrutator existit. Vos enim Eorumdem laus; de Pontiniacensi monasterio, utpote apum examina, excuntes, longe lateque alvearia innumera coelesti manna repletis, et multorum sitientium corda aquae salientis in vitam aeternam salutari doctrina imbuendo reficitis. Ea propter sacrum collegium vestrum verae caritatis affectione diligimus; et monasterium Beatae Dei Genitricis, in quo divino vacatis servitio, Apostolicae Sedis suffragio communimus; Eorumdem bona statuentes, ut quaecumque bona, quasconfirmantur; cumque possessiones in praesenti duodecima indictione iuste et canonice possidetis, quaecumque etiam in futurum

concessione Pontificum, largitione regum

vel principum, oblatione fidelium, seu

aliis iustis modis, rationabiliter poteritis

adipisci, firma vobis in perpetuum et il-

terna perturba-

solitis clausulis.

libata permaneant; in quibus haec nominatim duximus exprimenda: locum ipsum videlicet de Quinceio, locum de Fontanis, locum de Baterio. Decernimus ergo, ut Et ab omni ev- nulli omnino hominum fas sit, praefatum tione libera de- coenobium temere perturbare, aut eins clarantur, cum possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Icsu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP.

Ego Guilelmus Praenestinus episc. Ego Lucas presbyter cardinalis tituli lium subscri-Sanctorum Iohannis et Pauli.

et S. R. Eccleptiones.

Ego Romanus diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, iv idus octobris, indictione xII, incarnationis dominicae anno mexxxv, pontificatus domini Innocentii Papae II anno vi.

Dat. die 12 octobris anno Domini 1135, pontif. anno vi.

# XXXII.

Ecclesia de Rochaborecurt, a Willelmo Petragoricensi episcopo Cluniacensi monasterio donata, eidem confirmatur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia de Rochabovecurt Cluniacensi monasterio confirmatur; — Decretum omnimodae exemptionis a quacumque molestia, vi, etc. — Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Bonus et diligens paterfamilias gaudio magno gaudet, cum vineam suam locatam agricolis vigilanti studio videt excoli, et tribulis ac sentibus pariter emundari. Cuius profecto gaudio laetitia iucundior cumulatur, si eadem vinea propagatione ordinaria per multorum spatiorum dimensionem incipiat dilatari. Proportionali

(1) Ex Biblioth, Clumac, edidit Martinus Marrier, col. 1401.

Exordium.

esse, si, Deo dicati, religio Cluniacensis monasterii et diversas Ecclesias exornet, atque plurimorum mentes disciplinis regularibus instruat, et fide, quae per dilectionem operatur, inflammet. Ea propter, dilecte in Domino fili Petre abbas Cluniacensis, memores devotionis, quam erga Sedem Apostolicam cum commissa tibi Ecclesia semper habuisti, et honoris et servitii, quod nobis efficaciter fideliterque, maxime tempore schismatis, impen-Rochabovecurt disti, Ecclesiam de Rochabovecurt, laudantibus eiusdem clericis a venerabili fratre nostro Willelmo, Petragoricensi episcopo, Pontio abbati antecessori tuo, et per cum Ecclesiae Clun. canonice donatam, et a felicis memoriae Papa Calixto antecessore nostro, sicut privilegium eius testatur, solemniter confirmatam, tibi successoribusque tuis, non solum confirmamus, sed etiam confirmando auctoritate apostolica donamus; ut Ordo Clun. ad laudem Dei, ad quam specialiter institutus est, et ad honorem sacrosanctae Romanae Ecclesiae, cui omnino devotus est, perpetuis temporibus ibi floreat: Decretum om- statuentes, ut nulli hominum liceat eamnimodae exem- dem Ecclesiam, vel bona, quae impraeptionis a quacumque mole- sentiarum legitime possidet, aut in futurum iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, temere perturbare, auferre, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare. Si qua igitur imposterum, ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri

> Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cun-

> ctis vero eidem loco sua iura servantibus

sit pax Domini nostri Iesu Christi, qua-

igitur ratione Deo credimus gratissimum

percipiant, et apud districtum Indicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. et S. R. Eccl. Ego Gregorius diaconus cardinalis Ss. card. subscri-Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido cardinalis diaconus S. Andriani ss.

Ego Vassallus diaconus cardinalis S. Eustachii ss.

Ego Ubaldus diaconus cardinalis S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Anselmus presbyter cardinalis ss. Ego Intifredus cardinalis tit. Vestinae ss. Ego Lucas presbyter cardinalis tit. Ss. Iohannis et Pauli ss.

Data Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancellarii, m idibus (1) martii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno mcxxxvi, pontificatus domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 13 martii anno Domini 1136, pontif. Innoc. anno vii.

## XXXIII.

Ecclesia Montis-Desiderii, Cluniacensi monasterio donata a Guarino Ambianensi ct Simone Noviomensi episcopis, eidem cum pertinentiis omnibus confirmatur (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Montisdesiderii a quibus donata; - Accedente quoque consensu Ludovici regis Francorum, Cluniacensibus confirmatur. — Decretum exemptionis a quacumque molestia. — Solitae clausulae. — Innoc. PP. et S. R. Ecct. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Bonus et diligens paterfamilias gaudio magno gaudet, cum vineam suam locatam

(1) Forsitan legendum idus. (R. T.) (2) Ex Bitenus et hic fructum bonae operationis | blioth. Cluniac. Martini Marrier, col. 1402.

Cluniac, confirmatir.

Solitae clau-

stia, vi, etc.

Exordium.

agricolis vigilanti studio videt excoli et l tribulis ac sentibus pariter emundari. Cuius profecto gaudio laetitia iucundior cumulatur, si eadem vinea propagatione ordinaria per multorum spatiorum dimensionem incipiat dilatari. Proportionali igitur ratione Deo credimus gratissimum esse, si, Deo dicati, religio Cluniacensis monasterii et diversas Ecclesias exornet, atque plurimorum mentes regularibus disciplinis instruat, et side, quae per dile-Ecclesia Mon- ctionem operatur, inflammet. Hoc profecto quibus donata intuitu Montisdesiensem Ecclesiam, a venerabilibus fratribus nostris, Guarino Ambianensi et Simone Novomiensi, episcopis, monasterio Cluniacensi canonice et devote collatam, idipsum quoque carissimo filio nostro Lodovico illustri et glorioso Franquoque consen-su Ludovici re- corum rege, et Rainaldo Remensi archigis Francorum, episcopo, atque Radulpho de Petrona concedentibus: et pro eius confirmatione Sedem Apostolicam supplicater exoran-Cluniacensibus tibus, cum omnibus ad ipsam pertinentibus, in perpetuum tibi tuisque successoribus confirmamus. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, camdem Eccleexemptionis a siam, vel bona, quae impraesentiarum legitime possidet, aut in futurum iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, temere perturbare, auferre, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu

Christi aliena fiat, atque in extremo exa-

mine districtae ultioni subiaceat. Cunctis

autem eidem loco sua iura servantibus

sit pax Domini nostri Iesu Christi, qua-

tenus et hic fructum bonae operationis

percipiant et apud districtum Iudicem

praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.



Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. et S. R. Eccle-Ego Anselmus presbyter cardinalis siae cardinasubscripsi.

lium subscriptiones.

Ego Intifredus presbyter cardinalis tit. S. Vestinae ss.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Iohannis et Pauli subscripsi.

Ego Guido indignus sacerdos ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Guido cardinalis diaconus S. Adriani ss.

Ego Vassallus diaconus cardinalis Sancti Eustachii ss.

Ego Ubaldus diaconus cardinalis S. Mariae in Via Lata ss.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et cancellarii, 111 idus martii, indictione xiv, incarnationis dominicae anno mcxxxvi, pontificatus domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 13 martii anno Domini 4136, pontif. Innoc. anno vii.

## XXXIV.

Ecclesia S. Ioannis in Viculo canonicis Placentinae matricis Ecclesiae adiudicatur sub censu annuo Sedi Apostolicae persolvendo (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam S. Ioannis de Viculo, iacturam in bonis passam, - Canonicis cathedralis Ecclesiae donat, — Ut (1) Ex libr, privileg. Ecclesiae Placent, edidit Campi, Hist., tom. 1, pag. 536.

Accedente

confirmatur.

Decretum quacumque molestia

Solitae clau-

eam restaurent, bonaque eadem recuperent; — Sub clausula tamen, ut si canonici ildem ab obedientia Sedis Apostolicae desciscant, illa Ecclesia ad ius et dominium eiusdem Sedis revertatur; — Cui dimidia auri uncia canonici singulis annis persolvere teneantur. — Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Iohanni, ecclesiae Beatae Mariae Placentinae praeposito, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Ecclesiam S. Ioannis de passam,

cathedralis Ecclesiae donat.

dis Apostolicae revertatur;

Ex administratione officii nobis a Deo iniuncti, compellimur ad Ecclesiarum Dei statum in suae incolumitatis robore conservandum diligenter intendere; et ne in locis, in quibus honestas et religio florere consueverant, occasione aliqua omnino depereant, solicite providere. Ecclesia siguidem Sancti Ioannis de Viculo, S. Joannis de infra Placentini episcopatus terminos sita, ram in bonis quae specialiter ad ius beati Petri, et dominium pertinet, peccatis exigentibus, valde attrita est, et tam in temporalibus, quam in spiritualibus maximum substinuit detrimentum. Tu vero, dilecte in Domino fili Ioannes praeposite, ad Sedem Apostolicam veniens, eiusdem Ecclesiae concessionem a nobis humiliter postulasti. Et nos igitur de religione tua et ferventi solicitudinis studio habentes in Christo fiduciam, Eeclesiam ipsam tibi, tuisque successoribus, et per vos Ecclesiae Placentinae ad meliorationem committimus, Ut eam restau- ut videlicet bona et possessiones eiusdem rent, bonaque loci, quae distractae sunt, vestro recuperentur studio, et habitae conserventur, et a regularium conventu ibi cotidie honestus famulatus Domino impendatur. Si quando vero, quod non optamus, a gratia Sub clausula Sedis Apostolicae excideritis: aut, quod tamen, ut si ca-nonici iidem ab vobis iniunctum est, de eadem Ecclesia obedientia Se- non observaveritis, locus ipse cum omdesciscant, illa nibus possessionibus suis tam mobilibus, Ecclesia ad ius quam immobilibus, vel se moventibus, eiusdem Sedis ad ius et dominium ac liberam facultatem sanctae Romanae Ecclesiae absque

molestia revertatur. Ad inditium autem, quod praesatus locus iuris sit heati Petri, Cui dimidia et sanctae Romanae Ecclesiae, dimidiam auri uncia caunciam auri singulis annis Lateranensi annis persolpalatio persolvetis. Nulli ergo omnino ho- vere teneantur. minum fas sit, super hoc de caetero infestare, aut aliquod vobis gravamen inferre. Si quis igitur ausu temerario hoc attemptare praesumpserit, indignationem bea- Solitae clautorum apostolorum Petri et Pauli, et nostram, se noverit incursurum. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. et S. R. Recle-Ego Gerardus presbyter cardinalis ti- siae cardinatuli Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Anselmus presb. card. tituli S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Io. et Pauli ss.

Ego Martynus presbyter cardinalis tit. Sancti Stephani in Caelio monte ss.

Ego Azo presbyter cardinalis tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Gregorius diacon. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Stephanus diaconus cardinalis Sanctae Luciae in Orphea ss.

Ego Oddo diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diacon. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Sancti Adriani subscripsi.

Ego Boetius diaconus cardinalis Sancti Viti subscripsi.

Ego Vassallus diaconus cardinalis Sancti Eustachii ss.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, vii idus iunii, indictione decimatertia (1), incarnationis dominicae anno mcxxxvi, pontificatus vero domni Innocentii PP. II anno vii.

Dat. die 7 iunii anno Domini 1136, pontif. anno vii.

(1) Lege decimaquarta.

## XXXV.

Confirmatio concordiae initae inter Henricum Leuchorum episcopum et Fridericum comitem Tullensem (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Henrici episcopi concordia cum comite Friderico, coram legato Apostolicae Sedis facta, confirmatur. — De modo hospitandi comitem. — Perpetuum silentium futuris comitibus Tullen. imponitur. -Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Henrico Leuchorum episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis. in perpetuum.

stolicae Sedis

Statuta fratrum nostrorum sicut irrationabilia debemus ecclesiasticae disciplinae moderatione corrigere, ita nihilominus convenit eorum bene gesta firmare. Quamobrem, venerabilis frater Henrice episcope, pacem et concordiam, quae post multas guerras et labores atque expensas inter te et nobilem virum Fredericum comitem Tullensem, in praesentia venerabilium fratrum nostrorum Alcuini episcopi Sanctae Rufinae, tunc Apostolicae Sedis legati, Alberonis Treverensis archiepiscopi, et suffraganeorum suorum, scopi concordia Stephani videlicet Metensis, Alberonis cum comite Friderico, co- Virdunensis episcoporum, necnon aliorum tam legato Apo- nobilium principum, videlicet Simonis facta, confir- ducis, Adelaidis ducissae uxoris suae, Rainaldi Barrensium comitis, Gualteri de Cundricurte, Odonis de Melaino, et Petri de Bresseio, Rutile in Treverensi parochia facta est, praesentis scripti pagina confirmamus et futuris temporibus ratam mancre decernimus; ita scilicet ut de hospitalitate, seu consuctudine, quam praefatus comes Fredericus in praebenda fratrum Tullensis Ecclesiae sibi usurpare contra iustitiam nitebatur, nihil sibi deinceps ex debito audeat vindicare. Verumtamen, si praedictus comes Visceriaci in praebenda fratrum bis in anno cum

(1) Ex tom. XII Concil.

septem vel decem militibus tantum hospitari voluerit, id ipsum ei minime negabitur; sed fratres einsdem loci substinebunt, nec eum exinde molestabunt, si in domo fratrum hospitium suscipiat, si ministerialium administratione procurari voluerit, si nullam exactionem in eadem villa vel per se, vel per alios, fecerit. Caeterum, si ipse hoc transgredi vel violare praesumpserit, iam dicti fratres id ipsum ab eo per iustitiam exquirere possint. De modo ho-Praeterca, si quando necesse fuerit, ut spitandi comiidem comes a decano vel praeposito postulaverit, in praebenda fratrum semel in anno cum septem vel decem militibus tantum, tertium hospitium ei dabitur. Si vero necessitas ingruerit, et nec decanum, nec praepositum ad obtinendum hospitium habere poterit, hospitium ipsum per ministerialium manus accipiat, et servitium competens, quod ei exhibitum fuerit, cum gratiarum actione suscipiat. Quod si comes aliter quam supra scriptum est. fecerit, et conventionem laudatam coram praefatis episcopis atque principibus violaverit, aut exactionem aliquam, vel violentiam in villis fratrum supra dictorum exercuerit, si servitia sufferentia canonicorum antedicta, et eo modo, quo sunt determinata, per manus ministerialium non susceperit: hospitia, quae non ex debito aut iustitia, sed per sufferentiam fratrum accipiebat, prorsus amittat. Et hoc tamdiu stare poterit, quamdiu ipse amicitiam fratribus debitam observaverit. Decernimus ergo, ut neque praefato comiti, neque alicui hominum liceat, te, Perpetuum sivel successores tuos, seu Tullensem Ec-lentium futuris clesiam, aut canonicos, super hoc temere len. imponitur. infestare, aut aliquid ultra id, quod praedictum est, a te vel ab ipsis exigere: sed potius ipse statutis eis hospitiis contentus existat; et Tullensis Ecclesia, et canonici ab ipsius infestatione de caetero liberi maneant et quieti. Si quis autem Solitae clauhuius nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam venire tentaverit temere, secundo tertiove commonitus, si

sulae.

non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui periculum patiatur; et a sacratissimo Corpore et Sanguine D. N. Iesu Christi alienus fiat; conservantes autem, omnipotentis Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli gratiam consequantur.

Data Pisis per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, vii idus iunii, indictione xIII (1), incarnationis dominicae anno mcxxxvi, pontificatus domni Innocentii Papae secundi anno vi (2).

Dat. die 7 iunii anno Domini 1136, pontif. anno vii.

## XXXVI.

Confirmatio sedis patriarchalis in Gradu, usus pallii, et delationis crucis ante patriarcham (3).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Adhortatio ad Henricum patriarch. — Cui patriarchalis dignitas iuxta Pontificum Rom. privilegia in insula Gradu confirmatur. — Cum privilegio delationis crucis ante se: - Et pallii usu statutis hic diebus. - Patriarchali Ecclesiae bona omnia confirmantur; — Et patriarchae omnimoda iurisdictio in parochiis sibi subiectis. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Henrico patriarchae Gradensi, eiusque successoribus regulariter substituen. dis in perpetuum.

Prommium.

Tunc Apostolicae Sedi, et Romanis Pontificibus honor integer conservatur, si universis Ecclesiis collata dignitas custodiatur. Et quemadmodum nulli debemus ultro, quam meretur, favente gratia, impertiri; ita nemini, quod sui iuris est, stimulante ambitu, convenit derogare. Quanto ergo maiori praerogativa nosceris

(1) Lege xiv. (2) Lege vii. (3) Ex Archiv. Patriarch. Venet. exscriptum edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v; ubi de Graden. patriarchis.

sublimatus, tanto propensius tibi noveris attendendum, ut corrigendis subditis plus possit apud te ratio quam potestas: et te boni dulcem et mali pium sentiant correctorem. Personas diligas, vitia persequaris, ne, si aliter agere forte volueris, Adhortatio ad transeat in crudelitatem correctio, et per-triarcham. das, quod emendari desideras; sicque vulnus debes abscindere, ut non possis ulcerare, quod sanum est; ne, si plusquam res exigit, ferrum impresseris, noceas, cui prodesse festinas. Sed sic alterum condiatur ex altero, quatenus et boni habeant amando, quod caveant: et mali metuendo, quod diligant. Quapropter, Cui patriarvenerabilis frater Henrice patriarcha, tuis chalis dignitas postulationibus clementer annuimus et cum Roman. Gradensem Ecclesiam, cui auctore Deo privilegia in insula Gradu præesse dignosceris, praesentis scripti confirmatur: patrocinio communimus. Igitur praedecessorum nostrorum, Pelagii, Alexandri et Urbani II auctoritatem sequentes, illius praecipue constitutionis tenorem servantes, quam praedecessor noster Leo IX sanctissimus et synodali iudicio, et privilegii pagina confirmavit, tibi tuisque successoribus canonice substituendis et patriarchalem concedimus dignitatem et magisterium Graden. Ecclesiae gerendum, in his tantum finibus confirmamus, qui per supradictos praedecessores eidem noscuntur Ecclesiae constituti. Crucem quo- Cum privilegio que ante te ferendam esse concedimus, delationis crunisi cum Romae fueris, aut in praesentia, et comitatu Romani Pontificis. Pallium etiam fraternitati tuae, plenitudinem pon- Et pallii usu tificalis officii, ex Apostolicae Sedis liberalitate largimur, quo intra ecclesiam tuam ad missarum solemnia celebranda uti memineris eis diebus, quibus praedecess, tuos usos fuisse non ambigimus, ut in Nativit. Domini, Epiphania, tribus festivitatibus S. Mariae, Coena Domini, Sabbato Sancto, Resurrectione Domini, Ascensione, Pentecoste, in natalitio S. Iohannis Baptistae, et omnium apostolorum, in festivitatibus quoque S. Marci, prothomartyris Stephani, Sancti Laurentii,

Patriarchali Ecclesiae bona mantur;

omnimoda iurectis

Innocentii PP.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

S. Maximi, in solemnitate Omnium Sanctorum et principalibus Ecclesiae tuae festis, necnon in ecclesiarum, episcoporum, et caeterorum clericorum consecrationibus, et anniversario consecrationis tuae die. Statuimus etiam, ut quaecumque bona, quascumque possessiones Graden. Ecclesia impraesentiarum iuste et omnia confir- canonice possidet, aut in futurum iustis modis poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Porro Ecclesias, a religiosis viris eidem Ecclesiae Graden. oblatas, per parochias eius-Et patriarchae dem provinciae constitutas, tibi tuisque risdictio in pa- successoribus libere confirmamus, ita ut rochiis sibi sub- nulli episcopo absque tuo assensu liceat in eis consecrationes celebrare; aut sacerdotibus in eiusdem Domino scrvientibus, donec in locis fuerint, divina officia prohibere. Decernimus ergo, ut nulli omnino etc. Si qua igitur in futurum etc. Cunctis autem etc. Amen, amen, amen. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

episcopus ss.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Anselmus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Iohannis et Pauli ss.

Ego Guido indignus sacerdos ss.

Ego Azo presbyter cardinalis tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Gregorius diaconus card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Guido card. diac. S. Adriani ss. Ego Hubaldus diac. cardin. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Chrysogonus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Datum Pisis per manum Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellarii, 11 id. iunii, indict. xiv, anno dominicae incarnationis mexxxvi, pontificatus autem D. Innocentii Papae II anno VII.

Dat. die 12 iunii anno Domini 1136, pontif. anno vii.

## XXXVII.

Elargitio privilegiorum monasterio S. Crucis in Werda, cuius antiqua iura, privilegia, ac bona omnia confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Monasterium in Werd a quo constructum: — Ac deinde in vicina loca translatum: — Amotis sanctimonialibus monachi suffecti. consentiente Paschale PP. II; - Illud Innocentius Papa sub tutela Sedis Apost. recipit. — Episcopum dioecesanum in sola sacramentorum administratione ius habere declarat: - Libertatem sepulturae inibi petentibus concedit: — Eiusdem monast. bona confirmat, sub censu annuo unius auri Rom. Pontificibus persolvendi. — Solitae conclusiones. — Innocentii PP, et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Dietrico, abbati monasterii S. Crucis de Werd, eiusque successoribus regulariter substituendis.

Quemadmodum ex gestis praedeces- Monasterium soris nostri sa. memoriae Leonis IX in Werd a quo Papae didicimus, nobilis quondam vir Mangoldus de Werde, devotionis intuitu, monasterium in castro suo construxit. quod B. Petro apostolorum principi offerens, fecit in honore sanctae et vivificae Crucis per manus eiusdem Romani Pontificis consecrari, sanctimoniales foeminas ibidem Deo servituras instituit.

Factum est autem, ut eodem coenobio per operam pravorum hominum diruto, atque devastato, alter Mangoldus, iam dicti nobilis viri filius, ab Apostolica Sede obtinuit, ut sibi licentia praeberetur, idem monasterium ad alia loca transferre, ac per hoc iuxta ipsum castrum in planitie terrae fundavit ecclesiam, et sanctimoniales ibi ad Dei servitium deputavit. Quibus utique tam religione quam numero decrescentibus, tertius Mangoldus praedecessorem nostrum, egregiae recordationis Paschalem Papam humiliter adiit;

(1) Edidit Gretserus de Gruce, etc.

constructum;

Ac deinde in vicina loca translatum ;

PaschalePP.III;

et, ut amotis sanctimonialibus, in eodem Amotis sancti- loco monachi ponerentur, expetiit: cuius nachi suffecti, petitioni Romanus Pontifex benigne conconsentiente sensit, et Gebhardo, quondam Constantiensi episcopo, tunc Apostolicae Sedis legato, per sua scripta mandavit, ut videlicet de cella Sancti Blasii monachi assumerentur, et in eodem monasterio ponerentur. Quod cum praefatus episcopus implevisset, idem locus tam in temporalibus quam in spiritualibus, Deo gratiae sint, plurimum augumentatus est.

Quod igitur, dilecte fili Dietrice abbas, a nobis humiliter postulasti, ut idem coenobium, cui Deo auctore praesides, Apo-Illud Innocen- stolicae Sedis privilegio muniremus, nos, tius Papa sub quorum praecipue interest, loca, quae ad Apostolicae re- ius sanctae Romanae Ecclesiae pertinent, diligere ac fovere, interventu dilecti filii nostri, quarti Mangoldi, illustris viri, tuis desideriis benignitate debita duximus annuendum. Per praesentis itaque privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut idem coenobium, ab ipsis fundatoribus B. Petro oblatum, perpetuis temporibus sub sanctae Romanae Ecclesiae tutela consistat: et ordo monasticus, qui secundum B. Benedicti regulam, per iam dilectum praedecessorem nostrum ibidem noscitur institutus, absque sexus varietate seu mutatione in eodem loco irrefragabiliter observetur. Prohibemus etiam, ut dioecesanus episcopus in eodem loco dioecesanum in nihil audeat sibi vendicare, exceptis contorum admini- secrationibus altarium, vel ecclesiarum, bere declarat: ordinationibus monachorum, seu etiam clericorum, si tamen haec ipsa vobis gratis et sine exactione vel pravitate exhibere voluerit; alioquin, quemcunque malueritis, catholicum adeatis antistitem, ab eodem, quae ad spiritualia pertinent, suscepturi. Sepulturam quoque ipsius loci Libertatem se- liberam fore decernimus, ut videlicet eoputurae inidi petentibus con- rum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, ac supremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat:

cedit:

Episcopum

salva nimirum iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus igitur, ut nulli omnino

hominum liceat, portionem ligni vivificae Crucis, quae in eodem loco recondita esse creditur, pro cuius honore vestrum coenobium factum est, exinde amovere; vel quidquam ex his, quae iam dictus praedecessor noster Leo IX eidem firmavit Ecclesiae, quaeve impraesentiarum canonice possidetis, aut in futurum conces- Eiusdem mosione Pontificum, largitione imperatorum nasterium bona confirmat, sub vel principum, oblatione fidelium, seu censu annuo aliis iustis modis, praestante Domino, manis Pontigpoteritis adipisci, firma vobis in perpe- cibus persoltuum et illibata serventur. Ad indicium autem, quod monasterium vestrum iuris B. Petri, unum aureum singulis annis nobis, nostrisque successoribus persolvetis.

unius auri Ro-

Si qua igitur in posterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Solitae conclusiones.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus. et S. R. Eccle-Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. 'siae cardina-S. Crucis in Hierusalem.

ptiones.

Datae Pisis per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, xiii kal. iulii, indictione xIII (1), incarnationis dominicae anno mcxxxvi, pontificatus domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 19 iunii anno Domini 1136, pontif. anno vii.

(i) Lege xiv.

## XXXVIII.

Privilegium monasterio Georgii in Prufeningen. ordinis S. Benedicti Ratisbonen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Bona omnia ad monasterium pertinentia confirmantur, — Dataque eidem ab Ottone Bambergensi eiusdem coenobii fundatore. — Cellam Aspach alienari, vel aliquo modo auferri prohibetur. - Abbatem ab ullo alio, praeterquam a monachis, eligi debere decernitur. — Decimas ab eis exigi, vel aliamcumque exactionem, vel ullam aliam molestiam coenobio inferri omnino interdicitur sub anathematis poena. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Herboni abbati monasterii Sancti Georgii de Prufeningen., quod inter Ratisbonam et Danubium situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium

Officii nostri nos hortatur auctoritas, religiosas personas, ac loca eorum regimini commissa diligere, atque ipsorum quieti et utilitati, auxiliante Domino, salubriter providere; dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti suinus, eas a pravorum hominum nequitia tueamur, et B. Petri ac sanctae Romanae Ecclesiae patrocinio muniamus. Ideoque, dilecte in Domino fili Herbo abbas, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et B. Georgii monasterium, cui auctore Domino præesse dignosceris, Apostolicae Sedis privilegio decoramus. Statuimus Bona omnia ad enim, ut quascumque possessiones, quaepertinentiacon- cumque bona, idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, tibi tuisque successoribus, et per vos iam dicto coenobio huius scripti pagina con-Dataque eidem ab Ottone firmamus. Porro decimam, a venerabili
Bambergensi

monasterium firmantur;

eiusdem coenobli fundatore.

(1) Ex Hundii Hist. Salisburg., tom. III.

fratre nostro Ottone Babenbergensi epi-

scopo vobis concessam, quam ab Hertuvico Ratisbonensi episcopo per gratiam concambium obtinuisse cognoscitur, vobis praesenti scripto firmamus. Cellam etiam, Cellam Aspach Aspach dictam, quam idem episcopus, suis laboribus ac studio acquisitam, di- auferri prohivini amoris intuitu eidem loco contulit, a nullo unquam hominum alienari, vel aliquo modo auferri sancimus. Decernimus etiam, ut ordo monasticus, qui in eodem coenobio a priscis temporibus noscitur institutus, perpetuis temporibus ibi integer conservetur. Obeunte vero te, Abbatem ab nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum ullo alio, praequolibet successorum, nullus ibi qualibet nachis, eligi subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. De laboribus quoque vestris tam infra quam extra Septa monasterii, quos propriis sumptibus excolitis, decimas a vobis nemo exigere praesumat. Interdicimus etiam, ut nullus episcopus, qui in Babenbergen. Ecclesia pro tempore fuerit, vel aliquis alius, occasione alicuius rei vel advocatiae idem coenobium aliquibus exactionibus gravare, vel eis exigi, vel eius possessiones, a praedicto episcopo aliameumque exactionem, vel vobis collatas vel undecunque acquisitas ullam aliam moseu oblatas, alicui in beneficium dare, bio inferri omvel fratrum usibus subtrahere, praesumat. nino interdicitur sub anathe-Quaecunque praeterea bona idem mona-matis poena. sterium, concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Deo, in futurum poterit adipisci, firma vobis et illibata permaneant. Nulli ergo omnino hominum fas sit, idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, tam vestris, quam fratrum vestrorum ac pauperum usibus profutura. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, se-

alienari, vel betur.

debere decernitur.

cundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax D. N. I. C., quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Innocentii PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Guillelmus Praenestinus episc. ss. Ego Theodevinus S. Rufinae episc. ss. Ego Gregorius diac. card. Sanct. Georgii et Bacchi ss.

Ego Guido diac. card. S. Adriani ss. Ego Boetius diac. card. Sanctorum Viti et Modesti ss.

Ego Anselmus presbyter card. ss.

Ego Lactifredus presb. card. tit. Vestinae ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Sanctorum Ioannis et Pauli ss.

Ego Chrysogonus diac. card. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Data Pisis per manus Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diacon. cardin. et cancellarii, xı kalend. novemb., indict. xıv, incarnationis dominicae anno mcxxxyr, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 22 octobris anno Domini 1136, pontif. anno vii.

# XXXIX.

Confirmatio immunitatum Ecclesiae Marsanensis prope Traiectum Mosae, ad monasterium B. Remigii pertinentis, in qua canonicorum loco monachi substituuntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia Marsanen. monasterio Remigiano confirmatur; — Cum decreto, (1) Ex tom. 1 Cod. Diplomat. Miraei, pag. 385.

ut clericis saecularibus substituantur monachi (prout in rubrica). — Praepositus ab abbate S. Remigii eligendus Leodiensi archiep. subiicitur. — Solitae conclusiones. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Oddoni abbati monasterii S. Remigii, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Locorum venerabilium cura nos admonet, de eorum quiete atque utilitate solicite cogitare. Nec dubium, quod si servorum Dei petitionibus benigne concurrimus, nostris opportunitatibus clementem Dominum reperimus. Ideoque, dilecte in Domino fili, Oddo abbas, tuis rationabilibus postulationibus clementer annuimus, atque libertatem Ecclesiae de Marsna, ad monasterium B. Remigii pertinentis, ab Alexandro quondam Leodiensi Banen. monaepiscopo tibi concessam et ab Hermanno giano confirmaeius archidiacono et fratribus suis lauda- <sup>tur</sup>; tam atque firmatam, praesentis scripti pagina roboramus et futuris temporibus inconvulsam manere decernimus; ut videlicet tam in praepositura, quam etiam Cum decreto, in canoniis, decentibu (1) clericis, qui ut clericis saepraesatae Ecclesiae beneficia possident, stituantur moiuxta prudentiam et dispositionem tuam nachi (prout in et successorum tuorum, loco eorum monachi substituantur.

Praepositus vero, qui ex parte tua, vel successorum tuorum, eidem loco praefuerit, sacerdotem sub tali praebenda, qualem ipse praepositus, consensu abbatis Praepositus et fratrum coenobii Sancti Remigii, qui ab abbate S. Re-migii eligendus pro tempore fuerit, providerit, constitu- Leodiensi artum Leodiensi archidiacono praesentabit, a quo nimirum animarum sibi cura committetur; et ipse sacerdos de omni episcopali et synodali iure secundum Leodiensis episcopatus consuetudinem respondebit.

Nulli ergo hominum liceat, eamdem concessionem, monasterio B. Remigii factam, infringere, vel mutare, aut quali-

(1) Forsitan degentibus. (R. T.)

Exordium.

Ecclesia Mar-

Solitae con-

clusiones

bet occasione convellere; sed omnia tibi tuisque successoribus integra conserventur; quemadmodum praesentis scripti sanctione, praefati Alexandri quondam episcopi concessione noscitur institutum. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Cunctis autem hanc nostram confirmationem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

et S. R. Ecclesiae cardinaptiones.

Ego Lucas presbyter cardinalis tit. Ss. lium subscri- Iohannis et Pauli.

> Ego Theodewinus S. Rufinae episcopus. Ego Guido diaconus cardinalis S. Adriani.

Ego Chrysogonus diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu.

Datum Pisis, per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et cancellarii, 1x kalendas decembris, indictione xiv, incarnationis dominicae anno MCXXXVI, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 23 novembris anno Domini 1136, pontif. anno vii.

XL.

Confirmatio ordinis canonicorum regularium S. Augustini, recens introducti in Steinfeldense coenobium, Colonien. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Secundum B. Augustini regulas, hac in Ecclesia observandas, canonicis, per alias Ecclesias divagari, non licere declaratur. — Eamdem S. Augustini regulam in praeposituris, huic Ecclesiae subjectis, tenendam; - Eas per praepositum visitandas; - Ad hoc etiam dirigenda sanctimonialium monasteria decernitur. - Confirmantur libertates huic Ecclesiae ab archiepiscopis Colonien. concessae; - Bonaque omnia eidem usque adhuc elargita, vel in futurum elargienda, quoque confirmantur. - Solitae conclusiones. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Everuino praeposito, et fratribus in Ecclesia de Steinvelt canonicam vitam professis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis debet effectu prosequente compleri, quatenus devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Proinde, dilecti iu Domino filii, vestris rationabilibus postulationibus gratum praebentes assensum, Ecclesiam Steinvell, in qua divinis estis obsequiis mancipati, Apostolicae Sedis privilegio communimus, imprimis siquidem statuentes, ut ordo Secundum B. canonicus, qui secundum beati Augustini Augustini reguregulam ibidem noscitur institutus, per- las, hac in Ecclesia obserpetuis futuris temporibus inviolabiliter vandas, canoobservetur. Praecipimus insuper, ut nulli nicis, per alias fratrum vestrorum post factam profes-gari, non licere sionem absque libera praepositi et fratrum licentia Ecclesiam vestram relinquere et ad alium locum liceat transvolare; nec aliquis eum retinere praesumat in

(1) Ex Archiv. monasterii Steinfeld. communicavit vir illustris Fridericus Schannat.

Exordium.

dam:

tandas;

cernitur.

concessae.

elargienda, mantur.

> Solitae conclusiones.

Eamdem S. Au- instituuntur, ordo vester secundum beati lam in praepo- Augustini regulam teneatur, et si quid situris, huic Ecclesiae sub- novi in ordine statuendum fuerit, comiectis, tenen-muni assensu praelatorum vestri annui conventus concorditer statuatur. Praepo-Eas per prae- situras quoque a vestris fratribus institutas, a vobis pro confirmatione ordinis visitari, et praepositos earum, per singulos annos vestram ecclesiam visitare decer-Ad hoc etiam nimus. Monasteria quoque sanctimoniadirigenda san-lium, quae se magisterio vestrae Ecclesiae monasteria de- regenda subiiciunt, ab eodem se absolvi et alii subdi postea non praesumant. Ut Confirmantur autem omnipotenti Domino servire secuibertates huic rius valeatis, libertatem a recolendae mearchiepiscopis moriae Friderico, archiepiscopo Coloniensi, Ecclesiae vestrae concessam, et venerabili fratri nostro Brunone, eius successore, postmodum approbatam, ipsius precibus iuclinati, omnimodam firmitatem in perpetuum tenere sancimus. Porro, quas-Bonaque omnia cumque possessiones, quaecumque bona, adhuc elargita, eadem Ecclesia Steinvelt impraesentiarum vel in futurum suste et legitime possidet, aut in futurum quoque confir- concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata consistant. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

praeposituris, quae per fratres vestros

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus. et S. R. Eccle-Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et siae cardina-

Ego Theodewinus S. Rufinae episcopus.

Ego Anselmus presb. cardinalis.

Ego Benfredus, presb. card.

Ego Chrysogonus, diac. card. S. Mariae in Porticu.

Ego Lucas presbyter card. tit. Ss. Ioannis et Pauli.

Ego Martinus presb. tit. S. Stephani. Ego Guido indignus sacerdos.

Ego Gregorius card. presb. tit. S. Priscae. Data Pisis, per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cancellarii, iv idus decemb., ind. xiv, incarnat. domin. anno mcxxxvi, pontificatus domini Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 10 decembris anno Domini 1136, pontif. anno vii.

## XLII.

Decretum, ne in districtu monasterii Portensis ordinis Cistercien. Nuenburgen. dioecesis, venationes a quoquam fant (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ut ordo monasticus inibi servetur, decernitur. - Cambium a Nuenburg episcopo factum, — Bonaque omnia ad monast. pertinentia confirmantur. - In districtu monast. venationes a quoquam fieri, prohibetur. — Solitae conclusiones. — Innocentii PP. et nonnullorum S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Adelberto Portensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assu-

(1) Edidit Pertuchius Chronic. Porten., pag. 18.

Exordium.

pitur.

mat. Proinde, dilecte in Domino fili Adel-1 Ut ordo mona-herte abbas, tuis rationabilibus postulavetur, decer- tionibns gratum praebemus assensum; et ut in Portensi coenobio, cui auctore Domino præesse dignosceris, monasticus ordo, qui secundum B. Benedicti regulam et norman Cisterciensium fratrum, inibi noscitar institutus, perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observetur, praesenti scripto sancimus. Confirmamus et concambium, a venerabili fratre nostro Udone Nuenburgensi episcopo tecum et Buenburg episcopo factum, cum fratribus tuis rationabiliter factum. videlicet Portensem locum cum omnibus suis appenditiis pro Smolensi loco, in quo prius eratis Domino servientes, ab eodem episcopo concambii titulo vobis collatum: ita tamen, ut idem Smolensis locus cum suis omnibus appenditiis iurisdictioni et usui praefati cedat episcopi. Bonaque omnia Statuimus insuper, ut quascumque posm monaste- sessiones, quaecumque bona, idem motic confirman- nasterium impraesentiarum iuste et rationabiliter possidet, aut in futurum concessione Pontificum, lagitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata consistant. Ut autem quietius omnipotenti Deo servire possitis, presenti scripto duximus inihibendum, ut nullus venationes a quaquam seri, clericus, nullus laicus infra terminos vestros venationibus audeat vacare, aut nugis consimilibus operam dare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praenominatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra serventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt,

omnimodis usibus profutura: salva nimi-

rum dioecesani episcopi debita reverentia.

saecularisve persona, hanc nostrae con-

stitutionis paginam sciens, contra eam

temere venire tentavent, secundo tertiove

tar.

In districtu

prohibetur.

Solliae conclu- Si qua igitur imposterum ecclesiastica sione:

satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et 'Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus. Sanctae Susannae ss. Sergii et Bacchi.

Ego Petrus cardinalis presbyter tituli et nonnullorum

cardinalium

Ego Gregorius diaconus cardinalis Ss. subscriptiones.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ego Guido diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu.

Data Romae per manum Aymerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, idib. ianuar., incarnationis Dom. anno MCXXXVII.

Dat. die 13 ianuarii anno Domini 1137, pontif. anno vii.

## XLII.

Confirmatio donationum, ab episcopo, clero, et populo Placentino factarum monasterio Columbano Clarevallensi (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona ad monasterium spectantia confirmantur. — Cum decreto omnimodae exemptionis a solutione decimarum. — Ecclesiam ullam, aut domum construi intra fines monasterii interdicitur. — Decretum immunitatis ab omni perturbatione, vel alienatione - Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Campi, Hist. Placent., tom. 1, pag. 538, etc. Ughellius, commonita, nisi reatum suum congrua Ital. Sac., tom. II, ubi de episcopis huius civitatis. Innocentius episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Bernardo Clarevallensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis in loco, qui Columbae dicitur, et Caretum antiquitus vocabatur, quique in Placentino episcopatu situs est, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet

prosequente compleri, quatenus et de-

votionis sinceritas laudabiliter enitescat,

et utilitas postulata vires indubitanter as-

Exerdium.

nasterium spemantur:

sumat. Quamobrem, carissime in Domino fili Bernarde abbas, tuis precibus annuentes, monasterium, quod in loco, qui Columbae dicitur, situm est, Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, Bona ad mo- ut quascumque possessiones, quaecumctantia confir- que bona, idem locus impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, fratribus, qui ibidem pro tempore fuerint, firma in perpetuum et illibata permaneant; in quibus haec specialiter duximus adnotanda: omnes videlicet terras illas, quas illustris vir Pallavicinus marchio et nobilis signifer Placentinae civitatis, seu alii boni viri, eidem loco devotionis intuitu contulerunt, quas nimirum eiusdem loci fratribus quietas et liberas iure perpetuo permanere et ab omni saeculari exactione remotas fore, sanci-Cum decreto mus. Et, quoniam communem vitam agentes de aliorum eleemosynis ac besolutione deci- neficentia debent vivere, constituimus, ut de laboribus, quos fratres ipsius monasterii propriis manibus aut sumptibus excoluut, nullus ab eis decimas exigere Eccl. siam il- vel suscipere audeat. Decernimus etiam, ut a villa, quae Senna dicitur, usque intra fines mo- Butrium, seu infra alios terminos, a venerabili fratre nostro Arduino episcopo, necnon clero et populo Placentino specialiter disegnatos, nulla Ecclesia quolibet tempore construatur, nullaque saecularis Decretum im- habitatio prorsus fiat. Nulli ergo homi-

omnimodae exemptionis a marum

lam, aut domum construi nasterii interdicitur.

omni perturba- num fas sit, idem monasterium temere

vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per- solitae clausona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si (1) non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocencius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Drogo (2) Ostiensis episcopus. Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. siae cardina-Sanctae Crucis in Hierusalem.

et S. R. Ecclesiae cardinaptiones.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Ioannis et Pauli.

Ego Bernardus presbyter cardinalis tit. Sancti Chrysogoni.

Ego Iu.... diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, vii id. februarii, indictione xv, incarnationis dominicae anno mexxxvii, pontificatus vero domni Innocentii PP II anno vii.

Dat. die 7 februarii anno Domini 1137. pontif. anno vii.

(1) Variat hic exemplar Ughellii: putamus, utrumque relatorem clausulas hasce, in Codice fortasse omissas, suo marte supplevisse. (2) Ughellius habet Albericus, memor hunc se anno 1136 episcoperturbare, aut eius possessiones auferre, | pum Ostiensem facium affirmasse.

## XLIII.

Elargitio privilegiorum monasterio S. Petri Perusinae civitatis ordinis Cassinensis. eiusque bonorum confirmatio (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterii bona enumerantur et confirmantur. - Sacramentorum elargitionem ad episcopum loci, si fuerit catholicus; - Abbatis vero electionem ad solos monachos spectare declaratur; -Sine cuius consensu idem episcopus missas publicas, vel quid simile in ecclesiis monasterii celebrare non possit, neque monasterium ipsum sacris interdicere. -Adversus occupantes et perturbantes bona vel iura monasterii excommunicationem profert; - Benedictionem benefactoribus elargitur. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Hieronymo abbati monasterii Sancti Petri, quod secus Perusinam civitatem situm est, elusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Exordiam

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecte in Domino fili Hieronyme, tuis postulationibus clementer annuimus, atque praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, monasterium Beati Petri, cui auctore Deo praesides, Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, idem locus impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, tibi tuisque successoribus firma et illibata permaneant, tam in ecclesiis, quam in cellis, curtibus, plebibus, monasteriis, fundis, atque casali-

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar. Cass., par. 11.

bus; in quibus utique haec propriis nominibus duximus exprimenda: plebem Monasterii scilicet Sancti Constantii, Sancti Ruphini, bona enume-Sancti Martini et Sancti Ioannis, plebem Sancti Martyrii, ecclesiam Sancti Bencdicti in Angellione cum suis pertinentiis, ecclesiam Sancti Iustini cum curte sua, ecclesiam Sancti Andreae et Sancti Angeli de Aliano, cum suis pertinentiis, ecclesiam Sanctae Mariae in Petiviano et Sancti Clementis, curtem de Casale, curtem de Petroniano, et hoc, quod vobis pertinet de curte et ecclesia Sancti Donati de Civitella; nec non et terram Ugonis nepotis Bernonis de Monte-Nigro. Apostolicae quoque Sedis tibi munimine confirmamus ecclesias Sanctorum Apollinaris, Blasii et Montani, cum suis omnibus pertinentiis: salvo annuo censu Farfensis Ecclesiae. Quin etiam confirmamus massas tres, in comitatu Perusino positas, unam, quae vocatur Cusulo, alteram Filontio, et aliam, quae nuncupatur Casalina, cum ecclesiis, vineis, campis, hortis, montibus cultis et incultis, omnibusque suis pertinentiis; monasterium quoque Sancti Angeli in comitatu Assisinate, in loco, qui dicitur Limisano, cum cellis et capellis suis, et cum omnibus sibi pertinentibus: ecclesiam Sancti Archangeli, sitam iuxta lacum Perusinum, cum omnibus sibi pertinentibus: atque monasterium Sancti Salvatoris in Cothale, cum omnibus sibi pertinentibus, et monasterium Sancti Petri in Ploiano cum universis suis pertinentiis, ecclesiam S. Sylvestri in Murcella, ecclesiam Sancti Donati, et quicquid vestri iuris esse dinoscitur in Agello: ecclesiam Sanctae Mariae in Podio cum omnibus pertinentiis, ecclesiam Sancti Pauli in Monticello, atque ecclesiam Sancti Petri de Petroniano, cum curte sua. Sane Chrisma, Oleum Sacramentosanctum, consecrationes altarium sive ba-rum elargitio-nem ad episcosilicarum, ordinationes monachorum, qui pum loci, si ad sacros fuerint ordines promovendi, et cus: clericorum, ad idem monasterium pertinentium, a dioecesano accipietis episcopo,

et S. R. Eccla-

siae cardinalium subscri-

ptiones.

An. C. 1137

Dei et Domini nostri Iesu Christi Redemptoris aliena fiat, atque in extremo Benedictionem examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis

praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Innocentii PP. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

episcopus ss.

Ego Drogo Hostiensis episcopus ss. Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss.

percipiant, et apud districtum Iudicem

Ego Berardus presbyter cardinalis tit.

S. Crucis in Hierusalem ss. Ego Anselmus presbyter cardinalis tit.

S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Martinus presbyter cardinalis tit.

S. Stephani ss.

Ego Guido indignus sacerdos ss.

Ego Bernardus presbyter cardinalis tituli Sancti Chrysogoni ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Vassallus diaconus cardinalis Sancti Eustachii ss.

Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, iv idus februarii, indictione xv, incarnationis dominicae anno MCXXXVII, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vii.

Dat. die 10 februarii anno Domini 1137. pontif. anno vII.

## XLIV.

Guillelmo Arausicano episcopo bona omnia et possessiones confirmantur (1).

### SUMMARIUM

Proœmium. — Bona omnia Arausicanae Ecclesiae confirmantur: — Sedes episcopalis, et competens iurisdictio in ea futura absque alterius episcopi contradictione. — Assignatio confinium. — Quarta pars deci-

(1) Inter Instrumenta Ecclesiae huius edidit Sammarth., Gall. Christ., tom. 1.

Abbatis vero electionem ad ratur:

Sine cuius in ecclesiis monasterium ipsum sacris interdicere.

Adversus occupantes et perturbantes nem fertur.

consecrationum sacramenta suscipere; qui sanctae Romanae Ecclesiae fultus auctoritate, quae postulatis, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci absolos monachos hate, vel tuorum quolibet successorum, spectare decla-nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice consecrandum. Missas autem publicas in eodem monasterio per consensu idem episcopum fieri, vel stationes, aut ordiepiscopus mis-sas publicas, nationes aliquas celebrari, praeter abbatis vel quid simile ac fratrum voluntatem, omnimode prohinasterii cele- bemus; ne in servorum Dei recessibus brare non pos-sit, neque mo- occasio popularibus praebeatur ulla conventibus. Nec ulli episcopo facultas sit, praeter Romani Pontificis conniventiam. idem coenobium, aut eius cellas gravare, interdicere, vel excommunicare, seu exactiones novas imponere: nec saecularium procerum cuiquam liceat, fodrum vel aliud servitium, ab eodem monasterio aut eius pertinentiis extorquere: salvo nimirum iure et ac (1) dominio sanctae Romanae Ecclesiae. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam bona vel jura temere perturbare, aut eius possessiones monasterii ex- auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste ablatas suis usibus vendicare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua ergo in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temerario ausu venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cogno-(1) Pro aeque ac (B. T.)

ac sine pravitate voluerit exhibere; alio-

quin, liceat vobis catholicum, quem

malueritis, adire antistitem, et ab eo

marum et oblationum episcopo adjudicantur. - Solitae clausulae. - Innoc. PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Guillelmo Auriacensi episcopo. elusque successoribus canonice promovendis.

Progmium

Rona omnia Arausicanae Erclesiae conlirmantur:

In heati Petri cathedra, disponente Domino, constituti, fratres nostros episcos debemus diligere et loca eis commissa Apostolicae Sedis munimine confovere. Quamobrem, venerabilis frater Guillelme episcope, tuis postulationibus impartimur assensum, et Ecclesiam Auriacensem, cui Deo auctore praesides, praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones. quaecumque bona, eadem Ecclesia in praesenti anno iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum. largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, operante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus in perpetuum et illibata permaneant; in quibus baec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam scilicet Sancti Florentii cum cimiterio et villa, quae Claustrum nominatur, infra ipsum cimeterium constituta, cum palude Condamina, quam comitissa Auriacensis, assensu filii Raimbaldi, Beato Florentio contulit, cum decimis et caeteris possessionibus suis: ecclesiam Beati Eutropii cum decimis totius territorii de Cadarossa. et possessionibus suis: ecclesiam Sancti Petri cum decimis et possessionibus suis: ecclesias de Monte-Draconis, de Sagariis, de Iocondatis cum decimis et possessionibus suis, de Mornatio, de Serignano, de Graepontis, de Sancto Iuliano, de Derbucio, de Guarda, de Travaillano, de Camereto, de Veillaiga, de Vacquayrassio, de Albuna, de Durbano et Balmis, de Albagnano, de Ionqueriis cum decimis et possessionibus suis, et decimis de Sarriano et de Podio d'Icardo, de Sancto Privato, de Gausanis, et de Aselano, et ecclesiam Sancti Genesii cum appendiciis

suis, et caetera omnia, quae venerabilium fratrum nostrorum, praedecessorum tuorum, episcoporum fraternitas de occupantium manibus eripuit. Ea etiam omnia, quae per vos vel per feudales vestros praefata Ecclesia possidere videtur, vobis nihilominus confirmamus. Ad exemplum quoque praedecessoris nostri beatae me- Sedes episcomoriae Papae Calixti, apostolica auctori- palis, et comtate sancimus, ut in praefata Aurasicensi dictio in ea fu-Ecclesia perpetuis futuris temporibus epi-ura absquo alterius episcopi scopalis sedes absque Tricastini episcopi, ontradictione vel cuinslibet alterius contradictione consistat: similiter idem locus propriam parochiam episcopalem obtineat, in qua tu vel successores tui, clericos ordinandi, ecclesias et oratoria consecrandi, et alia, quae ad episcopale officium pertinent, ministrandi, facultatem liberam habeatis. Terminos sane Aurasicensis parochiae, quos ex praecepto eiusdem praedecessoris nostri, in praesentia Attonis quondam Arclatensis archiepiscopi et suffraganeorum eius, per assertiones testium, et instrumenta cartarum a praedecessore tuo bonae recordationis Berengario episcopo constat esse probatos, et Romae, assistente Pontio Tricastino episcopo, per eumdem Romanum Pontificem, indagatis utrinque diligenter rationibus, in praesentia episcoperum et cardinalium collaudatis, praedictae Aurasicensi Ecclesiae quiete et sine aliqua infestatione habendos, possidendosque firmamus; videlicet a ponte Abolena per stratam regalem, quae vadit inter duos montes usque ad Diganum, et a praedicto ponte, sicut ascendit aqua de Lez versus meridiem et usque ad fines Vasensis episcopatus. Porro debitam portionem decimarum et cunctarum oblationum, quae decimarum et pro vivis et pro defunctis, Ecclesiis offe- oblationum episcopo adiuruntur, sanctorum canonum instituta distinguantur; ideoque, venerabilis frater episcope, quartam partem decimarum ad te pertinentium, tibi ab aliquo usurpari prohibemus. Simili modo statuimus, ne aliquis detentiones Ecclesiae, non ad se pertinentes, suis usibus indebite vindicare

Assignatio confinium.

Quarta pars

£ulae.

praesumat. Nulli ergo hominum fas sit, praefatam Arausicensem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu cuiuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur Solitue clau- in futurum, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat existere, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri lesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco quae sua sunt, servantibus, sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

Innocentii PP.

et S. R. Eccle-

siae cardina-

! ium subscri-

ptiones.

episcopus ss. Ego Angelus presbyter cardinalis tituli Sancti Laurentii.

Ego Lictifredus presbyter ss.

Ego Lucas presbyter tituli Sanctorum Ioannis et Pauli.

Marton presbyter cardinalis tituli Sancti Stephani.

Ego Guido indignus presbyter.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae.

Ego Bernardus presbyter cardinalis tit. Sancti Chrysogoni.

Ego Theodewinus Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Drogo Ostiensis episcopus.

Ego Albertus Albanensis episcopus.

Ego Gregorius diaconus cardinalis tit. Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Guido diaconus cardinalis S. Hadriani.

Ego Ulbordus cardinalis S. M. in Via Lata.

Ego Chrysogonus cardinalis diaconus S. Mariae in Porticu.

Ego Ivo diaconus cardinalis S. Mariae. Datum Pisis per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, v kal. martii, indictione xv, incarnat. dominicae anno mcxxxvii, pontificatus vero domni Innocentii Papae anno viii.

Dat. die 25 februarii anno Domini 4137, pontif. anno viii.

## XLV.

Approbatio instituti regularis vitae canonicorum Niciensis Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur (1).

### SUMMARIUM

Proœmium. — In hac Ecclesia canonicorum regularis disciplina approbatur. — Confirmantur bona omnia ad eam pertinentia: — Quorum bonorum pars describitur; — Validantur cum decreto ea, quae ab episcopo statuta sunt etc. -- Pontifex PP. anathemate percutit privilegii huius violatores; - Observatoribus vero bona precatur. — Innoc. PP et nonnullorum S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro Niciensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et utilitatibus salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum namque, et honestati congruum esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas a prayorum hominum nequitia tueamur, et B. Petri atque Apostolicae Sedis patrocinio muniamus; et Nicen. sia canonico-Ecclesiam, cui Domino auctore præesse dignosceris, S. R. E. privilegio roboramus; statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum B. Augustini regulam tuo lau-

In hac Regledisciplina approbatur.

(1) Ex authentico excriptum edidit Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de Niciensibus episcopis.

Procemium.

dabili studio est in Niciensi Ecclesia Dei gratia institutus, ibidem futuris temporibus inrefragabiliter observetur; et decedentibus clericis, qui impraesentiarum in eo Domino famulantur, nullus eis, nisi regularem vitam professus, canonicus subrogetur. Obeunte quoque te, nunc eiusdem loci episcopo, nemo ibi praeterquam regularis episcopus praeponatur, qui eidem Ecclesiae, cooperante Domino, praeesse valeat et prodesse. Decernimus etiam, Confirmantor ut quaecumque bona, quascumque posbona omnia ad eam pertinen- sessiones eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum et principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, permittente Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus in perpetuum, et illibata serventur; in quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus; ecclesiam videlicet S. Mariae de Clansio, ecclesiam Quorum bono- Sancti Laurentii de Illontia, ecclesiam Sanctae Mariae de Pila, ecclesiam Sanctae Teclae, et castrum, quod vocatur Drapum, ecclesiam Sanctae Mariae Villaeveteris, monasterium Sancti Pontii cum ecclesiis ad ipsum pertinentibus, quas in Niciensi episcopatu, episcopale legitime pertinere dignoscitur; ecclesiam Sanctae Mariae de Olivo, ecclesiam Sancti Hospitii. Nulli ergo hominum liceat, quod a cum decreto ca te super institutione praesatae Ecclesiae scopo statuta factum est, et a nobis firmatum, infringere, vel mutare, seu qualibet occasione convellere, nec eius possessiones auferre, vel abbatias retinere, seu quibuslibet molestationibus fatigare; sed omnia semper conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in posterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam

sciens, contraire, et temere venire tenta-

verit, secundo tertiove commonita, si non

reatum suum congrua satisfactione cor-

rexerit, potestatis honorisque sui dignitate

**V**alidantur

quae ab epi-

rum pars de-

scribitur;

Pontifex anathemate aercutit privi vilegii huius violatores;

guine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis au- Observatoribus tem eidem sua iura servantibus sit pax vero bona pre-Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP episcopus.

Ego Guillelmus Praenestinus episcopus. et nonnullorum Ego Hubaldus diac. card. S. Mariae in S. R. Ecclesiae Via Lata.

subscriptiones.

Ego Chrysogonus diac. card S. Mariae in Porticu.

Ego Anselmus presb. card. tituli S. Laurentii in Lucina.

Ego Lictifredus presb. card. tit. Vestinae. Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli.

Datum Pisis per manum Aymerici S. R. E. diaconi card. et cancellarii, 1v kal. aprilis, ind. xv, incarnationis dom. anno MCXXXVII, pontif. vero domni Innocentii Papae II anno vii (1).

Dat. die 29 martii anno Domini 1137, pontif. anno viii.

## XLVI.

Monasterium de Cheminon ab ordine S. Nicolai de Aroasia translatum ad ordinem Cisterciensem, coenobio de Tribus Fontibus subditur (2).

## SUMMARIUM

Fratrum Clarevallensium encomia. - Translationem et subjectionem a canonicis Cheminonensibus monasterio de Tribus Fontibus factas confirmat Pontifex. — A quibus substrationem fieri prohibet. -Censum annuum sibi reservat. — Clausulae consuetae.

(1) Lege VIII. (2) Ex Gall. Christ. tom. IV, carent, et a sacratissimo Corpore et San- | pag. 29.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Stephano abbati monasterii de Tribus Fontibus, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Fratrum Clarevallensium encomia.

Laudes et gratias omnipotenti Deo referimus, quod nomen et vitam fratrum Clarevallensium per diversas partes mundi ita celebrem, ita fecit spectabilem esse, ut eorum laudabili.... ipsi quoque viri religiosi religiosiores fieri appetant, et, iuxta illud Psalmistae, de virtute in virtutem ire contendant (a).

Placet igitur, et hoc ipsum auctoritate

Translationem et subiectio- confirmamus, quod canonici Cheminonennem a canonicis Chemino- ses semetipsos et locum suum monasterio nensibus mofactas confir-

nensious mo-nasterio de Tri- de Tribus Fontibus contulerunt, et sub bus Fontibus vestra cura atque magisterio de caetero mat Pontifex; vivere decreverunt; et quoniam Deus, utpote incommutabilis et aeternus, mutabilia corda non approbat, atque apud ipsum non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio (b), simili modo sancimus, ut iam dictis canonicis praesentibus vel futuris nullatenus liceat, quocumque tem-A quibus sub- pore se a vestra subiectione subtrahere, strationem fleri seu qualibet occasione contra vos calcaneum elevare; sed potius idem locus cum appendiciis suis, et personae, ibidem pro tempore Domino servientes, etiam obedientes vobis existant, quemadmodum abbatiae, quae secundum regulam Cisterciensium institutae sunt, suo capiti obsequuntur: salvo nimirum censu xii numum sibi reser- morum Cathalaunensium, singulis annis nobis nostrisque successoribus persolvendorum. Decernimus ergo, ut nulli omnino Clausulae con- hominum liceat vos vel successores ve-

Censum annu-

prohibet;

excommunicationi subiaceat; conservantes (a) Psalm. LXXXIII, 8. (b) Iacob i. 17. (R. T.) | binis. Bull. Rom. Vol II. 54

stros super hac nostra confirmatione te-

mere perturbare, aut aliquam vobis ex-

inde contrarietatem inferre. Si quis autem

ausu temerario contra hanc praesentem

constitutionem venire tentaverit, secundo

tertiove commonitus, nisi praesumptionem

suam congrua satisfactione correxerit,

vero omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli gratiam consequantur. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episc. ss.

Data Romae per manum Aymerici S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xiii kalendas martii, indictione prima, incarn. domin. anno mcxxxvIII, pontificatus vero domni Innocentii Papae secundi anno 1x.

Dat. die 17 februarii anno Domini 1138, pontif. anno ix.

## XLVII.

Confirmatio bonorum omnium praeposito et canonicis Ecclesiae S. Mariani Eugubinae sedis cathedralis, a principibus, regibus, vel Summis Pontificibus donatorum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Bona omnia Ecclesiae huic confirmantur. - Horum bonorum nonnulla hic enumerantur. — Decretum libertatis atque immunitatis. — Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Del. dilectis filiis Benedicto praeposito, eiusque fratribus in Ecclesia cathedralis sedis B. Mariani Eugubinae civitatis famulantibus, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et fidelis devotio laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Ea propter, dilecti in Domino filii, postulationibus vestris clementer impertimur assensum, et ecclesiani B. Mariani, in qua divinis estis obseguiis mancipati, apostolici privilegii pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia quaecumque bona, idem locus imprae- Ecclesias huic confirmantur. sentiarum canonice possider, aut in futu-

Exordium.

(1) Ex membranis Archiv. Eugubini edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1, ubi de episcopis Eugu-

Horum bonorum nonnulla

regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis in perpetuum et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: hic enumeran- plebem videlicet S. Iohannis de Civitate, plebem S. Mariae Serrata, plebem de Lisciano, plebem S. Mariae de Gadiano cum plebe S. Donati et S. Viriani, plebem S. Gervasii, curtem de Lavari, cum aliis omnibus ecclesiis ac bonis praedictac Ecclesiae pertinentibus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam B. Mariani ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet fatigationibus molestare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione sunt concessa, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur etc. Amen.

rum concessione Pontificum, largitione

Decretum li-

bertatis atque immunitatia

Solitae elausulae.

Innocentii PP.

siae cardina-

ptiones.

episcopus ss. Ego Conradus Sabinen, episcopus proet S. R. Ecclepria manu corroboravi. lium subscri-

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae

Ego Petrus card. presb. S. Susannae. Ego Bernardus presb. card. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Anselmus presb. card. S. Laurentii in Lucina.

Ego Martinus presb. card. S. Stephani. Ego Oddo diac. card. S. Georgii.

Ego Guido diac. card. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Guido diac. card. S. Adriani. Ego Boethius diac. card. Ss. Viti et Modesti.

Ego Ivo diac. card. S. Mariae in Aquiro. Ego G. G. card. S. Angeli.

Ego Gerardus diac. card. S. Mariae in Domnica.

Datum Lateranis per manus Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis cancellarii, x kal. aprilis, indict. 1, incarn. [

dominicae anno mcxxxvII (1), pontificatus vero D. Innocentii Papae II anno 1x.

Dat. die 23 martii anno Domini 1138, pontif. anno ix.

## XLVIII.

Privilegium confirmationis donationum omnium, factarum monasterio Albaeripae Lingonensis dioecesis (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — S. Bernardi Claraevallen. merita in Sedem Apostolicam. - Bona monast, confirmantur, et donationes omnes. - Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, reverendissimo in Christo filio Rainbaldo abbati monasterii Albaeripae, suisque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

In Apostolicae Sedis specula, disponente Domino, constituti, tanto amplius religiosas personas paterna debemus pietate diligere ac fovere, quanto magis eorum orationibus ad exequendum iniunctum nobis apostolatus officium opportunis solatiis adiuvari, et in futuro aeternae benedictionis participes fore confidimus. Proinde, dilecte in Domino fili Rainbalde abbas, exorati a carissimo filio nostro Bernardo Claraevallis abbate, de cuius religione atque prudentia innumera com- Claraevallensis moda sanctae Ecclesiae a Domino pro- dem Apostolivenerunt..... desideriis clementer annuimus, et monasterium Albaeripae, cui Deo auctore praesides, praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, sterii confirmantur, et doidem locus impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus

(1) Lege MCXXXVIII. (2) Inter Instrumenta Ecclesiae Lingonensis edidit Sammarth., Gall. Christ., tom. iv, col. 169.

Exordium.

merita in Se-

Bona mona-. nationes omnes.

et illibata permaneant; in quibus haec nominatim duximus exprimenda: videlicet quaecumque a bonae memoriae Wilenco Lingonensi episcopo per manum supradicti abbatis Clarevall, ad opus monasterii Albaeripae in locis inferius adnotatis, devotionis intuitu sunt collata; scilicet in Solongereth, campo Alerii, Ambrariis, Aula, Arcufracto, Racheso, Quine, Morethangiis, Crille: quod profecto donum non solum de iis, quae in proprietate ac dominio suo praefatus episcopus inibi possidebat, factum esse cognoscitur; sed et quicquid ex iis, quae alii ab eo de eisdem terris, feudi nomine, quocumque modo tenebant, iuste possetis acquirere. Praeterea nihilominus confirmamus, quae idem episcopus, exceptis supradictis locis, in omnibus aliis terris suis circumiacentibus, vobis contulit, idest omnia necessaria libere et gratis ad usus vestros, et domorum vestrarum, atque animalium, tam in herbis quam in aquis, sylvis, glandibus, et in quibuslibet rebus, vel potu, melle, venatione, et caeteris iis similibus, a vobis vel universis vestris sive mercenariis capiendis vel inveniendis. Simile quoque donum, a nobili viro Rainaldo de Grance vobis factum, simili sanctione firmamus. Adiicientes donationem, quam egregius vir Ebaldus comes de Sauz et Rainaldus de Grance, vobis fecisse noscuntur de iis, quae infra supradictos terminos possidebant, et extra eadem loca, si qua de proprietate et dominio eorum sunt vestris, vel vestrorum hominum, seu et animalium usibus necessaria, firma vobis et inviolata serventur. Nulli ergo omnino hominum liceat, praedictum monasterium super hac nostra constitutione temere perturbare, ant eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur vestris usibus omnimodis profutura. Si quis autem huic nostrae constitutioni sciens, contraire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non praesum-

ptionem suam congrue emendaverit, excommunicationi subiaceat; conservantes vero haec omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius gratiam consequantur. Amen, amen, amen.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancell., vi kal. april., indict. i, incarnat. dominicae MCXXXVIII, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno 1x.

Dat. die 27 martii anno Domini 1138, pontif. anno ix.

## XLIX.

Sedes episcopalis Rossellanae Ecclesiae. praedonum infestationibus agitatae et desolatae, Grossetum transfertur (1).

### SUMMARIUM

Sedis Apostolicae potestas transferendi, vel uniendi Ecclesias; - Quibus tamen de causis id agendum, - Et a Summis Pontificibus actum. — Propter Rossellanae Ecclesiae calamitatem eiusdem episcopalis sedes Grossetum transfertur. — Decretum confirmationis praesentis privilegii. - Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Rollando Grossetano episcopo. eiusdemque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Sacrosancta Romana Ecclesia, caput et magistra omnium Ecclesiarum est ab ipso Sodis Aposto-Salvatore nostro lesu Christo divinitus licas potostas constituta; quae profecto, sicut speciali vel uniondi Ecprivilegio caelitus sibi collato, potestatem closias; habet novos episcopatus, exigente necessitate, statuere; ita nihilominus duos potest in unum conjungere, unum in duos dividere: atque episcopales sedes, qualibet tyrannica feritate oppressionem vel violentiam patientes, ad alia, quae tutiora Quibus tamon sunt, loca transferre; cum utique B.

de causis id agendum,

(1) Edidit Nicolaus Coletus, Ital. Sac., tom. x, in addendis ad Historiam Ecclesiae Grossetanae.

Solitae claugulae.

Et a Summis nostri, qui diversis suere aetatibus, eam-**Pontificibus** actum.

Propter Ros- dispensationis intuitu, ven. frater Rollande sellanae Ecclesiae episcope, quoniam Rossellana Ecclesia (2) tem e-usdem multorum praedonum in circuitu habiepiscopalis sedes Grossetum tantium stimulis et infestationibus agita-

vilegii.

Solitae clau-

ut idem locus de caetero episcopalis apicis culmine decoretur, praesentis privi-Decretum con-legii sanctione decernimus. Nulli ergo praesentis pri- omnino hominum fas sit, te vel successores tuos super hac nostra constitutione temere perturbare, aut etiam super his aliquid immutare; sed potius Grossetana civitas episcopalis sedis dignitate perpetuo gandeat, eique tamquam matrici Ecclesiae ab omnibus tam clericis quam laicis Rossellanae dioeceseos obedientia et reverentia humiliter deferatur. Si qua sane imposterum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae dispositionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui periculum patiatur, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultiom. Constituimus autem, ut privilegiis, a Sede Apostolica monasteriis seu aliis pus locis indultis, huius nostrae

Augustinus, egregius S. Ecclesiae doctor

et rector, certis ex causis id fieri annua-

ti (1), videlicet, aut pro persecutorum feritate, aut locorum difficultate, aut ma-

lorum societate. Sed et praedecessores

dem translationem ad alia loca munitiora

unius eiusdemque dioeceseos saepenu-

mero fieri permiserunt. Hoc nimirum

tur: et populus eiusdem loci ad magnam

desolationem atque paucitatem, peccatis

exigentibus, est redactus, communicato

fratrum nostrorum consilio, dignitatem

episcopalis sedis in eadem urbe hactenus

habitam, in Grossetanam civitatem apo-

stolica auctoritate transferimus; atque,

(1) Forsitan annual. (R T.) (2) Urbs perantiqua Hetruriae cuius in praesens nihil, praeter Εριιπίον, superest. (R. T.)

concessionis obtentu nullum praeiudicium inferatur. Cunctis autem eidem loce sua iura servantibus sit pax D. N. Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.

N.

Ego Corradus Sabinensis episcopus ss. et 8. R. Ecclesiae cardina-Ego Albericus Hostiensis episcopus ss. lium subscti-Ego Petrus cardinalis presbyter tit. S. Susannae ss.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Anselmus presb. cardinalis tituli S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Lucas presb. cardinalis tit. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Martinus presb. cardinalis tit. S. Stephani ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Oddo diaconus cardinalis ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Guido diac. cardinalis S. Adrianiss. Ego Chrysogonus diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Angeli ss.

Ego Octavianus diaconus cardinalis S. Nicolai in Carcere ss.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et canc., v idus aprilis, indictione i, incarn. dominicae anno mcxxxviii, pontificatus vero domni Innocentii Il Papae anno ix.

Dat. die 9 aprilis anno Domini 1138, pontif. anno ix.

L.

Domus Montis-Pessulani, et monasterium S. Gervasii et aliud monasterium Ss. Domitiani et Raqueberti, cum pertinentiis omnibus, Cluniacensi monasterio confirmantur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Domus Montispessulani confirmatur monast. Cluniac. - Ad construendum oratorium et coemeterium. — Item monasterium S. Gervasii de Fas in prioratum redigendum, et monasterium Ss. Domitiani et Ragueberti. — Solitae clausulae. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro abbati Ciuniacensi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

firmatur mona-

et coemete-

rinm.

Quos omnipotens Dominus ampliori honestate ac religionis nitore facit esse conspicuos, a Sede Apostolica convenit plurimum honorari, et opportunis adminiculis confoveri. Quo circa, dilecte in Domino fili Petre abbas, personam tuam paternis affectibus amplexantes, donatio-Domus Montis- nem ab illustri viro Guillelmo Montispessulani con- Pessulani in manu nostra devotionis insterio Clunia- Luitu factam, et per nos monasterio tradendam Cluniacensi, tuisque successoribus confirmamus, et Cluniacensi monasterio ratam et inconvulsam perpetuo manere ad construen- decernimus; statuentes, ut in eodem loco dum oratorium oratorium et cimiterium construatur, in quo si quae personae, undecumque venientes, sepeliri deliberaverint, nullius prohibeantur obstaculo, nisi forte vinculo excommunicationis fuerint innodatae: salvo nimirum iure matricis Ecclesiae. Adiicimus etiam, ut si quid fratribus in codem loco Deo servientibus concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, imposterum datum fuerit,

> (1) Ex Bibliotheca Cluniacensi Martini Marrier, col. 1403.

tam tibi quam ipsis fratribus praesentibus vel futuris, firmum et inviolabile servetur. Simili quoque modo monasterium Item monaste-S. Gervasii de Fos, quod quidem ali-rium S. Gervasii quando prioratus Cluniacensis coenobii ratum redigenextitit, nunc autem in abbatiam per quo- aum, et monasterium Ss. Dorumdam insolentiam est transactum, in prioratus statum et ordinem revocetur, ct perpetuis temporibus cum omnibus suis pertinentiis sub eiusdem monasterii ditione ac dispositione consistat. Ut autem sacrum Cluniacense coenobium semper de bono in melius suscipiat incrementum, monasterium Ss. Domitiani et Ragueberti sub iure et dispositione tua et successorum tuorum perpetuo manere sancimns, quemadmodum a venerabili fratre nostro Petro Lugdunensi archiepiscopo, Apostolicae Sedis legato, noscitur institutum, et suo scripto atque sigillo firmatum. Nulli ergo hominum fas sit, idem Cluniacense coenobium super hac nostra concessione ac confirmatione temerario ausu perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt, omnimodis usibus profutura. Si qua sane imposterum ecclesiastica saecularisve persona, Solitae claubanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et in futuro praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episc. ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

dum, et mona-Ragueberti.

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. subscriptiones. Sanctae Crucis in Hierusalem subscripsi.

> Ego Teodewinus S. Ruffinae episcopus subscripsi.

> Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina subscripsi.

> Ego Lictifredus presbyter cardinalis tituli Vestinae subscripsi.

> Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Ioannis et Pauli subscripsi.

> Ego Martinus presbyter cardinalis tit. S. Stephani ss.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et cancellarii, ıv kal. maii, indictione 11, (1) dominicae incarnationis anno mcxxxviii, pontificatus domni Innocentii Papae II anno x (2).

Dat. die 28 aprilis anno Domini 1138, pontif. anno ix.

## LI.

Assignatio finium S. Fulginaten. Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur (3).

#### SUMMARIUM

Procemium. - Bona Ecclesiae confirmantur. - Fines dioecesis Fulginaten. - Enumeratio bonorum. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Benedicto episcopo Fulginensi. eiusque successoribus canonice substituendis, salutem in perpetuum.

Prominm

Incomprehensibilis et ineffabilis divina miseratio potestatis nos hac providentiae ratione in Apostolicae Sedis administratione constituit, ut paternam universis Ecclesiis solicitudinem gerere studeamus. Proinde, venerab. in Christo frat. Benedicte episcope, tuis iustis postulationibus debita benignitate annuimus, et Fulginensem Ecclesiam, cui Deo auctore praeesse dignosceris, Apostolicae Sedis pri-

(1) Lege I. (2) Lege IX. (3) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. 1, ubi de Fulginat. episcopis.

vilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona Bona Ecclesias eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et confirmantur. canonice possidet, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque praecessoribus, et illibata permaneant. Sancimus etiam, ut universi fines parochiae, sicut a tuis successoribus usque hodie sunt possessi, ita omnino integra tam tibi quam tuis successoribus in perpetuum conserventur. Primum quidem latus a Timia vadit Fines diogenin flumen Mortuum: secundum latus a sis Pulginaten. flumine Mortuo in fontem Palumbi, et primum S. Stephani ad Crucem S. Martini, inde ad Cerretum, et ad rivulum Foiani usque ad rivulum, qui dicitur Griscus: tertium latus ab ipso Grisco pervenit ad Corniale de Vaccagna usque ad clivium Martis, et inde ad collem Iovis, et descendit per directum usque ad Crucem Sancti Mauri: a quarto latere versus Dona iuxta Spellam pervenit in supradictum flumen Timiam. Confirmamus insuper vobis, et per vos S. Fulginensi Ecclesiae, plebem S. Iohannis de Foro fluminis cum ecclesiis suis, plebem S. Iohannis de Dilecto cum ecclesiis suis, plebem S. Feliciani de Butino, plebem de S. Maria Nova, plebem S. Mariae de Fulginea cum ecclesiis et possessionibus corum, plebem S. Valentini, et plebem de Rovelleta, et plebem S. Mariae de Scopulo, plebem S. Mariae de Fellonica cum possessionibus et ecclesiis earum, plebem de Cassignano, plebem de Porcarella, et plebem S. Andreæ de Orbe cum ecclesiis et pertinentiis earum. Porro castellum Landolinae cum sua possessione, et monasterium Sancti Petri cum suis possessionibus, ecclesiam quoque S. Mariae de Rignano cum omnibus pertinentiis suis, in tuo et tuorum successorum dominatu semper permanere censemus. Canonicam vero S. Feliciani cum omnibus pertinentiis, vel ecclesiis suis, ita sub vestro statuimus iure persistere, ut nullus ibi praepositus, nullus-

Enumeratio

que canonicus absque assensu episcopi ordinetur. Praebenda etiam de Canonica episcopo attribuatur, quoties in refectorio cum fratribus reficere noluerit. Monasterium quoque Salvatoris, et ecclesiam S.... et ecclesiam S. Constantii, et ecclesiam S. Abundii, et ecclesiam S. Herculii, et omnes ecclesias civitatis secundum sacrorum canonum sanctiones in vestra statuimus dispositione et ordinatione persistere. Insuper etiam ecclesiam S. Christinae, ecclesiam S. Petri de Rotundo, et canonicam S. Paterniani cum omnibus pertinentiis earum, monasterium S. Stephani et monasterium de Salvino, et S. Martini de Murro, et S. Angeli de Rosaia cum omnibus pertinentiis eorum, canonicam quoque S. Martini, S. Andreæ et S. Luciae cum omnibus pertinentiis et ecclesiis earum, omnesque alias ecclesias Fulginensis episcopatus similiter in vestra statuimus dispositione et ordinatione persistere. Sane redditus de mercato, de portis, de pontibus, de stratis civitatis, et de castro episcopi, videlicet S. Feliciani, tibi tuisque successoribus in perpetuum confirmamus, sicut ex antiquo iure, et ex regia liberalitatis munificentia, Fulginensis hactenus possedit Ecclesia. Et campum qui dicitur S Mariae, campum de Pissinale et campum de Uccellano, campum de Vaccaria, campum S. Abundii de Filecto, campum Frigidi, campum de Gualdo et totam terram Berardi filii Ricconis, et terram totam, quam dedit Acto comes, Luponis filius, ecclesiae S. Feliciani, et totam terram, quae in Spello et Colle, Topini quoque fluminis alveum iuxta civitatem in vestra iurisdictione servandam perpetuo confirmamus, et molendina omnia, quae illic praesenti tempore iam constructa sunt, aut in futurum construi contigerit, et quaeque illic aedificia construentur, necnon omnes servi et ancillae, atque liberi, ad Ecclesiam pertinentes, sub vestra semper aut success. possessione permaneant. Decernimus ergo etc. Si qua ergo etc. Cunctis autem etc. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Gregorius presb. card. tit. Ss. Apo- et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Petrus card. presb. tit. S. Susannae ss. Petrus card. presb. tit. S. Marcelli ss. Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierus, ss.

Anselmus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.

Lucas presb. card. tit. Ss. Io. et Pauli ss. Gregorius diac. card. Ss. Sergii (1) ss. Guido diac. card. S. Adriani ss.

Oddo diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Guido diac. card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Datum Laterani, per manum Aymerici S. R. E. diaconi card. et cancellarii, 111 id. iun., ind. 1, inc. dominicae anno MCXXXVIII, pontificatus vero D. Innocentii Papae II anno 1x.

Dat. die 11 iunii anno Domini 1138, pontif. anno 1x.

### LII.

Confirmatio statuti, ut decedentibus canonicis saecularibus, totidem subrogentur regulares in ecclesia S. Mariae de Castellione, cuius bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Adprobat Ecclesiae Castellion. statuta, illudque confirmat quo canon. saecul. obeuntibus, regulares substituantur. — Bona omnia confirmantur. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. subscriptiones.

Innocentius, servus servorum Dei, dilecto filio Aldoni abbati S. Mariae de Castellione, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Quod per aspirantem gratiam, dilecte in Domino fili Aldo abbas, in B. Dei

(i) Supple et Bacchi (R. T.) (2) Inter Instrumenta Ecclesiae Lingonen. edidit Sammarthan., Gall. Christ., tom. IV, col. 170.

LIII.

Confirmatio bonorum monasterii Brufe-

ningensis Ratisbonensis dioecesis (1).

clesiae Castamat quo canon. tibus, regulares

Genitricis Ecclesia est constitutum, nobis Adprobat Ec-extat acceptum; unde etiam charitatem lion, statuta, tuam duximus commonendam, ut more illudque confir-boni agricolae commissam tibi vineam saecal, obeun- summi patrisfamilias diligenter excolere, substituantur. eamque pro viribus meliorare contendas. Quia vero ex hortatione confratrum nostrorum Guilelmi quondam Lingonensis episcopi, et Bernardi Clarevallensis abbatis, est in B. Mariae ecclesia institutum, ut obeuntibus saecularibus eiusdem loci canonicis, nonnisi regulares substituantur; idipsum nihilominus gratum habemus, statuentes, ut decedentibus saecularibus canonicis, qui impraesentiarum apud vos esse noscuntur, nullus eis, nisi regularem vitam professus, canonicus subrogetur. Sancimus etiam, ut quascumque possessiones idem locus hodie canonice possidet, aut imposterum concessione Pontificum, largitione regum et principum, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus permaneant. Nulli ergo etc.

Bona omnia confirmantur.

Innocentii PP. Ego Innocentius Ecclesiae catholicae episcopus.

et 5 R. Eccl. subscriptiones.

Ego Drogo Ostiensis episcopus.

Ego Gerardus cardinalis S. Crucis in Hierusalem.

Ego Anselmus presbyter cardinalis.

Ego Lucas presbyter cardinalis.

Ego Martinus presbyter cardinalis.

Ego Guido diaconus cardinalis.

Ego Chrysogonus diaconus cardinalis.

Ego Yvo diaconus cardinalis.

Datum apud S. Germanum per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xn kal. octob., indictione I, anno mcxxxvIII, pontificatus Innocentii II anno 1x.

Dat. die 20 septembris anno Domini 1138, pontif. anno ix

SUMMARIUM Exordium. — Bona ad monast. spectantia confirmantur; -- Et a quolibet minui pro-

hibetur, vel a monachis quidquam ulla de causa exigi. — Monasticum ordinem in eo servari statuitur secundum regulam S. Benedicti. — Solitae conclusiones. — Innocentii PP, et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius, servus servorum Dei, dilecto filio Erboni Brufeningen. monasterii abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima desiderantium non est differenda petitio. Proinde, dilecte in Domino fili Erbo abbas, tuis petitionibus clementer annuimus, et Bruseningen, monasterium, cui Deo auctore præesse dinosceris, sub Apostolicae Sedis tutela suscipimus, et praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem locus impraesentiarum iuste sterium speet canonice possidet, aut in futurum mantur; concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis, videlicet, villas seu possessiones, quas venerabilis frater noster Otto Bambergen. episcopus eidem monasterio contulit, Gebernebach, Munnebach, Malistorff, Stainloch, Ahebach, Oberdorff, Grassolfing, Hemburc, Neunkirchen, Dietpurgerreut, Wittenreut cum suis pertinentiis. Prohibemus insuper, ne praefatas res eidem Et a quolibet monasterio iam collatas, vel in antea con-minui prohibeferendas, praedicto episcopo vel alicui chis quidquam successorum suorum distrahere vel mi- ulla de causa

(1) Ex Hundri Historiae Salisburg. tom. III.

nedicti.

Solitae conclu-

giones

nuere liceat. Decernimus autem, ut, quia Monasticum communem vitam ducentes de aliorum ordinem in eo servari statui- eleemosynis et beneficentia debent vivere, tur secundum de laboribus, quos propriis samptibus colligitis, a vobis decimas exigere vel recipere nemo praesumat. Sancimus etiam, ut Ordo monasticus, qui secundum beati Benedicti regulam et studium vestrum, in eo monasterio noscitur institutus, futuris temporibus ibidem perpetuo conservetur. Statuimus insuper, ut nemini fratrum vestrorum post factani in eodem monasterio professionem absque licentia praelati sui ad alium locum liceat transmigrare. Nulli ergo hominum liceat idem coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, minuere, vel aliquibus molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini nostri Iesu Christi aliena fiat; conservantes autem haec omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, gratiam consequantur. Amen.

Innocentii PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eecl. cardinalium subscriptiones.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Georgii et Bachi ss.

Ego Petrus card. presbyter Sanctae Susannae ss.

Ego Gerardus presbyter card. tituli S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Lucas presbyter card. tit. Sanctorum Ioannis et Pauli ss.

Ego Vassallo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

55

Bull Rom. Vol. II.

Datum Laterani per manum Aymerici diac. et cancellarii, 111 idus aprilis, indictione II, dominicae incarnationis anno MCXXXIX, pontificatus vero domni Innocentii PP anno x.

Dat. die 11 aprilis anno Domini 1139, pontif. anno x.

## LIV.

Diploma pro monasterio S. Lamberti in valle Sein Salisburgensis dioecesis ordinis S. Benedicti (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Henricus comes de Sein coenobii huius fundator: - Cuius bona omnia confirmat Innocentius PP. - Abbatis electionem a monachis fieri statuit: - Prout etiam advocati; - Item liberum ab omni perturbatione declarat; — Censum xII denariorum Rom. Ecclesiae reservat et collectam quotidianam pro Rom. Pontifice. - Abbati facultatem elargitur inobservantes monachos de monasterio pellere, aliosque suscipere. — Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gunthero abbati monasterii Sancti Lamperti martyris, quod situm est in Saltzburgensi episcopatu, eiusque successoribus regulariter substituendis, in per-

Apostolicae Sedis clementiae convenit, omnibus, eius suffragium implorantibus, maternae affectionis patrocinium exhibere. Sicut autem ex scriptis beatae memoriae Enricus comes Silvestri papae nostri praedecessoris de Scin coenoagnovimus, Aeribo quondam comes pro dator: animae suae remedio, suorumque parentum, in quodam loco suae proprietatis, quod olim Burgili vocabatur, nunc autem ab incolis Serva dicitur, monasterium in honore S. Lamperti martyris pro sua devotione construxit, atque ad suae salutis ac praemii cumulum, interventu gloriosae memoriae Ottonis tertii imperatoris Augusti, eumdem locum, beato Petro oblatum, apostolico privilegio fecit roborari.

(1) Ex Hundii metropoli Salisburg., tom. III.

Exordium.

Canus bona emnia confirmat luaocentius PP.

Abbatis electionem a monachis fieri statuit;

Prout etiam advorati;

clarat;

Consum vii denuriorum Rum, Ecclesiae collectam quotidianam pro

Nos igitur ipsius vestigiis inhaerentes, tais, dilecte in Domino fili Gunthere abbas, postulationibus impertimur assensum, ipsumque monasterium S. Lamperti praesentis privilegii pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, seu aliis rationabilibus modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus permaneant. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum successorum quolibet, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi assensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam, sibi præesse providerint. Adiicimus etiam, ut advocatiam eiusdem momasterii nulli liceat usurpare, sed potius pro vestro arbitrio personam idoneam vobis in advocatum libere eligatis; qui etiam si inutilis monasterio vestro fuerit, absque alicuius contradictione eum amovendi, et loco eius alium subrogandi, licentiam habeatis. Decernimus ergo, ut nulli liceat ecclesiasticae saecularive pertum liberum sonae praefatum monasterium super hac ab omni per-turbatione de- nostra confirmatione ac concessione temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, sen aliis quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia eis integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, omnimodis usibus profutura. Ad indicium vero huius perceptae a Rom. Ecclesia libertatis, xII denarios nobis nostrisque successoribus reservat et annualiter persolvetis: iuxta institutionem quoque iam dicti praedecessoris nostri, Rom. Pontifice. pto Romano Pontifice, qui pro tempore fuerit, omni die ad missam una collecta fiat, similiter et pro defunctis. Sancimus insuper, ut nemini fratrum vestrorum post factam in eodem monasterio professionem, absque licentiam praelati sui ad

alium locum liceat transmigrare. Quod si discesserit, et canonice commonitus, re- Abbati faculdire contempserit, facultatem nihilominus inobservantes habeatis, eumdem a divinis officiis inter- monachos da dicere, interdictum vero nullus episcopo- pellere, aliosrum vel abbatum suscipere audeat, vel que suscipere. retinere. Si quis sane imposterum, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, Solitae claucontra eam temere venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Domini nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo iudicio districtae ultioni subiaceat; cunctis autem Ecclesiae huic iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Indicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum in Lateran, per manum Aymerici diac. cardinalis et cancellarii S. R. E., III idus apr., indict. II, dominicae incarnationis anno mexxxiv (1), pontificatus D. Innocentii Papae anno x.

Dat. die 11 aprilis anno Domini 1139, pontif. anno x.

## LV.

Confirmatio bonorum omnium Admontensis monasterii ordinis Benedictini Salisburgensis dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, variisque donatur privilegiis (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipit. — Eiusque bona omnia confirmat; - Quae ullo modo alienari vetat. - Liberam inibi cuicumque personae fore sepulturam, monachis autem abbatis electionem indulget. - Perpetua

(1) Lege MCXXXIX ut conveniat annus hic cum caeteris notis chronologicis appositis; facilius enim est in hanc solam, quam in caeteras notas, scriptoris incuria errorem irrepsisse. (2) Ex mss. Codd. monasterii huius edidit Pezius, Thesaur Anecdot. Noviss., tom. II, par. III, pag. 662.

illud immunitate donatur. - Haec inobservantes anathemate feriuntur. - Observantibus vero aeternam felicitatem deprecatur. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio suo Gotifredo abbati monasterii, quod Admuntis dicitur, in Saltzburgensi parochia (1) situm, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Monast, sub protectione Serecipit;

omnia confir-

Cum omnibus Ecclesiis et ecclesiasticis personis ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio debitores existamus, illos tamen paternis affectibus nos convenit amplius confovere, qui, postpositis rebus saecularibus, omnipotentis Dei servitio se arctius alligarunt. Quapropter, dilecte in Domino fili Godefride abbas, tuis ratiodis Apostolicae nabilibus postulationibus clementer annuimus, et monasterium Admuntense, cui auctore Deo praesides, sub Apostolicae Sedis tutelam et protectionem suscipimus, et praesentis scripti pagina communimus, quod utique a venerabili fratre nostro Gebehardo Saltzburgensi archiepiscopo felicis memoriae constat esse constructum, in sua dioecesi, atque multis bonis ditatum. Insuper etiam quascumque pos-Eiusque bona sessiones, quaecumque bona, a praefato Gebehardo seu a successore suo Tiemone archiepiscopo, seu aliis Dei fidelibus, in decimis vel donationibus aliorum agrorum collata sunt, vel imposterum offerri contigerit in terris, vineis, vel quibuslibet aliis possessionibus, aut quacumque concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis idem coenobium acquisierit, praesentis vobis scripti pagina confirmamus. Nec episcopo, nec abbati ipsi, Quae ullo modo nec personae alicui facultas sit, bona eiusdem coenobii in feudum sive beneficium, sine consensu meliorum et discretorum fratrum, aliquibus dare, nec modis aliis alienare.

alienari vetat

(1) Parochia (barbara vox, gr. παροικια, unde paroecia latine) stricte ecclesia parochialis et districtus ecclesiae presbyteri; late, territorium et dioecesis episcopi significat: η παροικούσα Ρωμήν, habetur in epist. Clementis ad Corinth. (R. T.)

Sane sepulturam ipsius loci liberam Liberam i-aibi esse censemus, at qui se illic sepeliri cuicumque perdeliberaverint, nisi excommunicati sint, pulturam, moextremae voluntati eorum nullus obsistat. nachis autem abbatis electio-Laicos sive clericos saeculares ad con-nemindulant. versionem suscipere, nullius episcopi vel praepositi contradictio vos inhibeat. Praeterea hospitalem domum, a venerabili fratre nostro Clunardo apud Friesach constructam, et Admuntensi coenobio cum decimis apud Modinizze antiquis et novellis, et cum caeteris omnibus sive patellis, sive sylvis, aut agris, sive mancipiis, vel cum concambio, sive rationabili donatione donatam, vobis apostolico privilegio roboramus. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quo libet successorum, nullus inibi qualibet subreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum.

Nulli ergo hominum omnino fas sit, Porpetua illud idem coenobium temere perturbare, aut immunitate doeius possessiones auferre, vel ablatas re- natur. tinere, minuere, aut temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Salzburgensis archiepiscopi canonica reverentia; cui tamen omnino non liceat, ei vexationem aliquam, vel consuetudinem, quae regularium quieti noceat, irrogare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica Haec inobsersaecularisve persona, hanc nostrae con-vantes anathestitutionis paginam sciens, contra eam mate ferit. temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, potestatis honorisque sui dignitate careat, si non congrue satisfecerit, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi Observantibus aliena fiat, aique in extremo examine felicitatem districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax

depresatur.

Domini nostri lesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant. et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Innocentii PP

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

et S. R. Eccl. Ego Theodewinus S. Rufinae episcopus + ardinalium sul scriptiones, cardinalis subscripsi.

> Ego Lucas presbyter cardinalis tituli S. Ioannis et Pauli subscripsi.

> Ego Chrysogonus presbyter cardinalis tit. S. Praxedis subscripsi.

> Datum Laterani per manum Aymerici Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, idibus aprilis, indictione II, incarnationis dominicae anno MCXXXIX, pontificatus vero domni Innocentii PP. II anno x.

Dat. die 13 aprilis anno Domini 1139, pontif. anno x.

## LVI.

Confirmatio fundationis abbatiae Averbodiensis, pro cuius regimine atque immunitate nonnulla statuuntur decreta (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia haec sub protectione Sedis Apostolicae recipitur: - Eiusque bona omnia confirmantur: - Cum decreto omnimodae libertatis a quacumque exactione. - Decernitur insuper ut ordo regularis inibi servari debeat. — Ut nulli episcoporum liceat monachos inquietare: Ut libera tandem inibi cuilibet sit sepultura: - Solitae conclusiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio abbati Andreae Sanctae Mariae, sitae in Averbadio, tuisque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium

Piae postulatio voluntatis effectus debet prosequente compleri, quatenus devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapro-

(1) Ex tom. 1 Cod. Diplomat. Miraei, pag. 100.

pter, dilecte in Domino fili, Andreas abbas, tuis petitionibus clementer annuimus et ecclesiam Sanctae Mariae, sitam in Drebodio, quam utique nobilis vir Arnulfus comes eiusque consortes, piae devotionis intuitu fundaverunt, et ad vestram substentationem omnipotenti Domino pro animarum suarum remedio libere obtulerunt, a termino videlicet Endeberghe usque ad terminum, qui dicitur Ulrepat, cum pascuis circumia- Ecclesia haec centibus, sub protectione beati Petri su sub protectiono scipimus, et praesentis privilegii pagina cae recipitur. communimus. Statuimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona Eiusque bona idem locus impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant.

Adiicimus quoque, ut idem locus ab Cum docreto omni exactione liber maneat, sicut ab omnimodae iisdem fundatoribus statutum fuisse co- libertatis a quacumque exagnoscitur. Nec aliquem praeter episco-ciione. pum habeat advocatum. Et ut ordo canonicus secundum regulam sancti Augu- Decernitur instini, et institutionem Praemonstratensis super ut ordo Ecclesiae, ibi perpetuo conservetur. San-regularis inibi cimus etiam, ut nemini fratrum post factam in eodem loco professionem, absque licentia praelati sui ad alium locum liceat transmigrare.

Quod si discesserit, et canonice commonitus redire contempserit, facultatem nihilominus habeatis, cumdem a divinis officiis interdicere, interdictum vero nullus episcoporum vel abbatum suscipere audeat, vel retinere. Sane de laboribus, quos propriis manibus et sumptibus colitis, decimas exigi prohibemus. De nutrimentis quoque animalium vestrorum idipsum observari praecipimus.

Ut autem quietius atque liberius manere possitis in omnipotentis Dei servitio, Ut nulli epiauctoritate apostolica inhibemus, ne cui monachos inepiscopo liceat, vos ad sua negotia, nisi

omnia confirmantur:

quietare:

forte ad synodum, invitos trahere vel Ut libera tan- vocare. Porro sepulturam eiusdem loci libet sit sepul- omnino liberam esse concedimus, ut videlicet eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat: salva nimirum matricis Ecclesiae canonica iustitia, vel reverentia. Inter caeteras eiusdem loci possessiones, ecclesiam, quae dicitur Tessenderlon, nihilominus confirmamus.

Solitae conclusiones.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, eumdem locum temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliis perturbationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, commodis usibus profutura. Si qua sane imposterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini nostri Iesu Christi aliena fiat.

Conservantes autem haec omnia omnipotentis Dei, et beatorum apostolorum eius Petri ac Pauli benedictionem et gratiam consequentur. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum Laterani per manum Aymerici sanciae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xvı kal. maii, indictione 11. dominicae incarnationis anno MCXXXIX, pontificatus domni Innocentii Papae II anno x.

Dat. die 16 aprilis anno Domini 1139, pontif. anno x.

### LVII.

Cononizatio beati Sturmii abbatis Fuldensis, eiusque adscriptio in numerum sanctorum confessorum (1).

#### SUMMARIUM

Quos Dominus honorare dignatur, et homines debent honore prosequi. — Audita B. Sturmii conf. vita, in plen. synodo beatum virum inter sanctos confessores adnumerat. - Adhortatur ut S. R. E. decreta serventur (R. T.).

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Chuonrado abbati, et monachis Fuldensis monasterii, salutem et apostolicam benedictionem.

Dignum valde, et omni laude dignis- Quos Dominus simum, ut quos Rex regum, et Dominus honorare dignadominantium honorare dignatur, eisdem debent honore ab hominibus devota reverentia impen- prosequi. datur. Nos igitur, audita vita laudabili Audita B. Sturbeati Sturmii confessoris, cognitis etiam mii conf. vita, ex parte miraculis, quae per eius merita nodo beatum Dominus operatur attestatione fratrum virum inter sanctos confesnostrorum, qui de partibus Theutonicis sores adnumoadvenerant, in plenaria synodo, quae apud Lateranum est per Dei gratiam congregata, communicato consilio patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, atque abbatum, eumdem beatum virum inter sanctos et electos honorari praecipimus, et diem depositionis eius cum gaudio solemniter celebrari. Vestra itaque, filii charissimi, interest, ita eiusdem con- Adhortatur ut fessoris obsequiis ad honorem Dei om- S. R. E. decreta nipotentis addictos existere, ita matris nostrae sanctae Romanae Ecclesiae decreta veneranda servare, ut locus vester tam apud Deum quam apud homines laudem et gloriam mereatur, et vestra devotio aeternae vitae praemia asseguatur. Data Laterani xiii kalendas maii.

Dat. die 19 aprilis anno Domini 1139 (2), pontif. anno x.

(1) Ex Archiv. Vatic.

(2) Innocentius II qui in plenario concilio Remensi beatum Godehardum episcopum sanctorum canoni adscripserat, ita octennio serius, in OEcumenico Lateranensi II beatum hunc Sturmium, alias Sturmionem, sanctis confessoribus adnumeravit. Vid. Browerum, Fuldensium antiquit. lib. 111. cap. IX, et Pagium iunior. in Breviario, tom. II. pag. 656.

## LVIII.

Confirmatio compositionis, initae inter abbatem monasterii S. Michaelis ad Mosam et abbatissam monasterii Iuviniensis, super Ecclesia Tyrciaci (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Causa controversiae examinata coram S. R. E. cardinalium, factaque tandem compositio, quae confirmatur. - Ecclesia Tyrciaci monasterio S. Michaelis adjudicata. - Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Lanzoni abbati Sancti Michaelis, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

libus, factaque firmatur.

adiudicata.

Quae ad pacem Ecclesiarum sunt, debemus paterna provisione statuere et earum quieti atque utilitati salubriter Causa contro- providere. Proinde, in Domino dilecte versiae exami-nata coram S. fili Lanzo abbas, decisionem controver-R. E. cardina-siae, quae inter te et Haduidem Iuvinientandem compo- sem abbatissam pro ecclesia de Tyrcio sitio, quae con- in pracsentia venerabilium fratrum nostrorum bonae memoriae Willelmi Praenestini, Matthaei Albanensis episcoporum, necnon Ioannis Cremensis tituli Sancti Chrysogoni, Gerardi tituli Sanctae Crucis, Huberti tituli Sancti Clementis, presbyterorum cardinalium, et nostra, ante assumptum apostolatus officium rationabiliter facta est, auctoritate apostolica confirmamus, et ratam atque inconcussam futuris temporibus manere decernimus, et perpetuum silentium super hoc eidem abbatissae, eisque successoribus indicimus; atque iuxta ea, que ab eisdem episcopis et Ecclesia Tyr- cardinalibus exinde statuta sunt, ut praerio S. Michaelis fata abbatissa calumnia, quam pro iam dicta Ecclesia de Tyrcio vestro monasterio inferebat, omnimodis conquiescat; eumdemque locum cum suis appendiciis vestrum monasterium quiete possideat, Solitae clau- praesenti sanctione statuimus. Nulli ergo hominum liceat te vel successores tuos super hac nostra confirmatione temere

> (1) Ex Chartulario monasterii huius edidit Baluzius, Miscell., tom. IV, pag. 458.

perturbare, aut aliquam vobis exinde diminutionem vel contrarietatem inferre. Si quis autem ausu temerario contra haec venire praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, incurrat, et excommunicationi subiaceat, quousque a sua praesumptione resipuerit et congrue satisfecerit. Amen, amen, amen.

Data Laterani per manum Aymerici Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xu kal. maii, indictione 11, incarnationis dominicae anno MCXXXIX, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno x.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1139, pontif. anno x.

#### LIX.

Diploma, quo Ferrariensis Ecclesia specialis Ecclesiae Romanac filia, eiusque comitatus sancti Petri patrimonium declaratur (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Ferrariensium et Ravennatis archiep, controversia de electione episcopi; - Examinata in synodo coram Innocentio PP., et prolata sententia contra Ravennatem archiep.; — Gryphonem S. R. Eccl. cardinalem illi praeficit Ecclesiae; - Bonaque omnia ad eam spectantia confirmat et enumerat. - Ferrariensem Ecclesiam Romanae filiam, et S. Petri patrimonium, sub eiusdem dominio semper futuram declarat. — Comitatus Ferrariensis fines describit. - Alia bona ei concedit. — Decimas, aliosque census condonat omnino. — Solitae clausulae. — Innoc. PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gryphoni Ferrariensi episcopo, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis cathedra, disponente Domino, constituti esse con-

(i) Ex vv Codd Vatic.

Procenium.

archiep. conelectione episcopi.

Examinata in synodo coram Innocentio tra Ravenna-

merantur:

spicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, et ius suum cuique tribucre, praesertim iis, quae beati Petri iuris existunt, conservare integre debeamus. Defuncto itaque Landulpho, Ferrariensis civitatis episcopo, quidam de clericis ac laicis generaliter vicemgerentes, ad nostram praesentiam venerunt, et ut iuxta tenorem privilegiorum suorum Ferrariensi Ecclesiae episcopum daremus, humiliter Ferrariensium implorarunt. Verum, quia tunc veneraet Ravennatis bilis frater noster G. Ravennas architroversia de episcopus, adversus eos agens, per ipsum consecrationem Ferrariensis episcopi fieri debere clamabat, ipsis literis, et viva voce praecepimus, ut ad proximam synodum sapientes ac discretos viros cum instrumentis authenticis et aliis rationibus ad no.... tunc auxiliante Domino iustitiam assequerentur, quod.... est. Visis itaque, et diligenter inspectis tam Ferrariensium, quam praefati archiepiscopi conquerentis PP., et protata privilegiis, et rationibus, Ferrariensium sententia con- scripta praevalere cognovimus. Commutem archiep., nicato itaque fratrum nostrorum episcoporum ac cardinalium consilio, iuxta tenorem privilegiorum Ferrariensium episcoporum eligendum, et per Romanae Sedis antistitem consecrandum decrevimus: atque Ferrariensem Ecclesiam sub iure et dominio Apostolicae Sedis, decreto manere statuimus. His itaque gestis, di-Grypho S. R. lecte in Domino fili Grypho, te nostrae Eccl. cardinalis sanctae Romanae Ecclesiae, et tituli San-Ecclesiae; ctae Potentianae cardinalem, et ecclesiae Beati Petri archipresbyterum, ex cardinalibus nostris electum, invocata Spiritus Sancti gratia, in episcoporum consecramus, atque ad gubernandum gregem Ferrariensis Ecclesiae eidem loco praeferimus. Te itaque, clero et populo Ferrariensi in fidelitate beati Petri persistentibus, ad instar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Vitaliani, Hadriani, Leonis, Bonaque omnia Benedicti, Iohannis, Alexandri et Paad eam spe-ctantia confir-schalis, Romanorum Pontificum, sanctae mantur et enu- Ferrariensis Ecclesiae, tamquam Apostolicae Sedis filiae, fundos eiusdem matris,

et patrimonia confirmamus; ipsam videlicet massam Babylonicam, quae vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui alias undecim massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subiugamus, idest massam et ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis: et massam Constanciacus cum duodecim fundis suis: simulque massam Quartisianam cum duodecim fundis suis: et totam et integram massam Donoro cum duodecim fundis suis. Similiter massam Popularem cum duodecim fundis suis: necnon massam Curulum, et massam Salettam cum viginti quatuor fundis suis, et massam Seneticam et Castilionem similiter cum fundis suis. Has quidem praescriptas massas cum omnibus ad earum iura pertinentibus, de dominio et iure atque potestate huius sanctae Romanae Ecclesiae in sanctam Ferrariensem Ecclesiam, per hanc donationis et traditionis paginam donamus et tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime frater Grypho episcope, quam successoribus tuis in singulis massis ecclesias cum clericis, diaconis, presbyteris ordinare et consecrare. Illud omnimodis sancientes, ut Fer-Ferrariensem rariensis Ecclesia cum tota parochia sua Ecclesiam Romanae filiam, et in iure et dominio ac privilegio nostrae s. Petri patrisanctae Romanae Ecclesiae beati Petri, monium, sub demicuius est patrimonium, perpetuo conser-nio semper fuvetur, et sit semper sub nostra ditione, turam declarat. ordinatione, atque consecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, et consecratus fuerit, ille honoris huius ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines et termini Comitatus Fersunt: ab oriente ab una parte fluminis rariensis fines describantur. Padi, altera nostra massa Phiscalia et Veteraria, usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Pucilletum, transeuntes flumen Gubiana per Luduriam circumdant Villam Magnam et Madrariam, pervenientes usque Maletum: a Maleto pergunt iuxta Argilem Ansianum per paludes et piscarias usque Vitricam, et transeuntes Vitricam veniunt usque

fossam Buranam, exeunt in Padum, et l descendunt ad occidentem usque ad Ulmum Formosam, quae certa finis est inter Romaniam et Longobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab oriente Callis de Fine, quae finis est inter nostrum comitatum Ferrariensem. et alterum nostrum comitatum Comaclensem: extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum de Silvule: circuindant massam Corneti et Longanum, quae de nostro comitatu Ferrariae est: descendent inde ad occidentem per paludes et piscarias usque ad flumen Tartari, pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis maioris massae Ferrariae malas et pravas consuetudines removemus, nisi tamen, sicut soliti sunt, ad suffragium sanctae Romanae Ecclesiae annualiter per illorum nuncium unaquaeque libera persona capitis massarii de moneta Venetiae denarios singulos dabit. Census vero, et tributi, atque telonei de ripa fluminis unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem et meliorationem seu restaurationem iam dictae maioris massae concedimus; et alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem praedicto episcopo nostro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio et potestate sanctae nostrae Romanae Ecclesiae tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente iustitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur; collectam vero vel fodrum, aut pravam vel iniustam functionem aut dationem, seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore, atque amore praedictae nostrae sanctae Ecclesiae Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius massae maioris pepercimus; aliasque minores massas ei, sicut supra dictum est, cum omnibus suis servitutibus subiugamus. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam

conceduntur,

Decimae, aliique census

condon intur omnino.

Solltae clau-

riensem Ecclesiam his, quae supra dicta sunt, diminuere, aut sanctae Sedi Apostolicae sua in eis iura, quae superius significata sunt, auferre praesumpserit, poenae ac compositionis nomine reddat eidem Sedi Apostolicae auri optimi libras centum: et nisi, quae male praesumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscal, et a sanctissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eisdem Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. et S. R. Ecct. Sanctae Crucis in Hierusalem.

cardinalium subscriptiones.

Ego Anselmus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina.

Ego Lictifredus presbyter card. tituli Vestinae.

Ego Ivo presbyter tituli S. Laurentii et Damasi.

Ego Lucas presbyter cardinalis tituli Sanctorum Ioannis et Pauli.

Ego Martinus presbyter cardinalis tit. Sancti Stephani in Coeliomonte.

Ego Azzo presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae.

Ego Boethius presbyter cardinalis tit. Sancti Clementis.

Ego Chrysogonus presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxedis.

Ego Constantius presbyter cardinalis tituli Sanctae Sabinae.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. Ego Theodewinus Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Albericus Ostiensis episcopus.

Ego Gregorius diaconus cardinalis temere venire tentaverit, et aut Ferra- | Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Otto diaconus cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani.

Ego Vassallo diaconus cardinalis Sancti Eustachii iuxta Templum Agrippae.

Ego Ubaldus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Via Lata.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli.

Ego Ubaldus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Gherardus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Dominica.

Ego Octavianus diaconus cardinalis Sancti Nicolai in Carcere.

Ego Ubaldus diaconus Sancti Hadriani. Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, x kalendas maii, indictione 11, incarnationis dominicae anno MCXXXIX, pontificatus vero domini Innocentii Papae secundi anno x.

Dat. die 22 aprilis anno Domini 1139, pont. Innoc. anno x.

## LX.

Confirmatio statutorum, a Landulpho episcopo editorum pro conservatione et immunitate bonorum, ad canonicos Ferrarienses pertinentium (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Canonici Ferrarien, nemini tenentur de bonis suis decimas solvere. - Clerici quoque liberi esse debent ab omni laicali functione. — Iisdem canonicis facultas datur appellandi ad Sedem Apostolicam in gravaminibus. — Clausulae confirmatoriae. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. card. subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gualfredo archipresbytero Ferrariensis conventus, salutem et apostolicam benedictioucm.

Exordium.

Sacrosancta Romana Ecclesia, quae a Domino claves regni coelestis et iura per-

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 11, abi de episcopis Ferrariae.

Bull. Rom. Vol. II.

56

cepit, suorum dilectorum precibus aures semper adhibuit, et fidelibus suis dilectionis benevolentiam semper ostendit. Proinde, fili Gualfrede archipresbyter dilecte, fidelitatem tuam nobis, et sanctae Romanae Ecclesiae utilem fore scientes. atque omnium cardinalium, totiusque Romanae Curiae preces, pro te exhibitas, attentius attendentes, aures tuis precibus adhibemus, et scripta tua libenter et diligenter inspicious: quibus bene perspectis, atque perlectis, quicquid per episcopum Landulphum de ecclesiasticis obligationibus, de decimis, de primitiis, a laicis excussum est, laudamus, ut nollus deinceps de Ferrariae clericorum conventu, de patrimoniis suis, vel ecclesia- Canonici Ferrasticis possessionibus, decimas, aut ullos rienses nemini tenentur de boredditus ulli cogatur reddere laicorum: nis suis dociquicquid de missis maioribus et de exe-mas solvere. quiis mortuorum in civitate Ferrariae per episcopum Landulphum statutum est, tibi, tuisque successoribus confirmamus. Quicquid etiam in mundiburdio (1) impera- Clerici quoque toris Othonis tibi placere perspeximus, liberi esse destatuimus et sancimus, videlicet omnes laicali fuuclericos de conventu civitatis Ferrariae immunes esse ab omni datione et ab omni saeculari et laicali penitus functione. Praeterea personam tuam et bona tua, quae iuste habes et detines, vel quae, Deo propitio, iuste acquisieris, sub nostra volumus esse tutela, atque a S. Romana Ecclesia custodita, munita, et esse defensa. Et, si in aliquo ecclesiastico sae- fisdem canocularive negotio te forte censeris per- nicis facultas gravari, liceat tibi sanctam Sedem Apo landi ad Sedem Apostolicam in stolicam libere appellare. Si quis autem gravaminibus. ausu temerario hanc nostram praeceptionem temerarie praesumpserit, indigna- Clausulae contionem incurrat, et S. Romanae Ecclesiae, firmatoriae. nostraeque auctoritatis gladio feriatur. Amen, amen.

ctione.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentil PP. episcopus ss.

(1) Defensione ac tutela, h. e. in Privilegio Imperatoris ad defensionem dato. (R. T.)

Ego Corradus Sabinensis episcopus at S. R. Becl. card. subscri- subscripsi. ptiones.

Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episcopus ss. Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hier. subscripsi.

Ego Anselmus presb. card. tit. S. Laur. in Lucina ss.

Ego Lictifredus presbyter card. tituli Vestinae ss.

Ego Ivo presb. card. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Lucas presb. card. tit. Ss. Io. et

Ego Martinus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio monte subscripsi.

Ego Azzo presb. card. tit. S. Anastasiae ss.

Ego Boethius presb. card. tit. S. Cle-

Ego Constantius cardinalis tituli S. Sabinae ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. tit. S. Georgii ad Velum Aur. ss.

Ego Vassallo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae subscripsi.

Ego Ubaldus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Data Lateran, per manum Aymerici diac. card. et cancellarii, x kalen. iunii, indict. II, incarnationis dom. MCXXXIX, pontif ero D. Innocentii Papae II anno x.

Dat. die 23 maii anno Domini 1139, pontif. anno x.

## LXI.

Regius titulus, Rogerio Siciliae regi ab Honorio PP. II concessus, et investitura regni Siciliae eidem confirmatur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Maiorum Rogerii regis bellica laus et merita in christianam religionem. - Honorius PP. Rogerium regio titulo (1) Ex tom. x11 Concil.

ornavit. - Innocentius eumdem titulum cum regno Siciliae, ducatu Apuliae et principatu Capuano illi confirmat et successoribus haeredibus. - Omnes pro illis homagium Sedi Apostolicae praestare tenentur, et annuum censum 600 schifatorum solvere. — Adhortatio ad Rogerium. - Confirmatio praesentis diplomatis. — Innocentii PP. subscriptio.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Rogerio, illustri et glorioso Siciliae regi, eiusque haeredibus, in perpetuum.

Quos dispensatio divini consilii ad regimen et salutem populi ab alto elegit, et prudentia et iustitia, aliarumque virtutum decore decenter ornavit, dignum et rationabile est, ut sponsa Christi, sancta et Apostolica Romana mater Ecclesia, affectione sincera diligat, et de sublimibus ad sublimiora promoveat. Manifestis siquidem probatum est argumentis, quod Maiorum Roegregiae memoriae strenuus et fidelis serii regis belmiles beati Petri Robertus Guiscardus, rita in christiapraedecessor tuus, dux Apuliae, magni- nam religioficos et potentes hostes Ecclesiae viriliter expugnavit, et posteritati suae dignum memoria nomen, et imitabile probitatis exemplum reliquit. Pater quoque tuus illustris recordationis Rogerius per bellicos sudores et militaria certamina, inimicorum christiani nominis intrepidus extirpator, et christianae religionis diligens propagator, utpote bonus et devotus filius, multimoda obsequia matri suae sanctae Romanae Ecclesiae impertivit. Unde et praedecessor noster religiosus et pru- Honorius PP. deus Papa Honorius, nobilitatem tuam Rogerium regie de praedicta generositate descendentem intuitus, plurimum de te sperans, et prudentia ornatum, iustitia munitum, atque ad regimen populi te idoneum esse credens, valde dilexit, et ad altiora provexit. Nos ergo, eius vestigiis inhaerentes, et Innocentius de potentia tua ad decorem et utilitatem sumdem titusanctae Dei Ecclesiae spem atque fidu-Siciliae, ducatu ciam obtinentes, regnum Siciliae, quod principatu Cautique, prout in antiquis refertur historiis, firmat; et sucregnum fuisse non dubium est tibi ab redibus.

Exordium.

nentur; et ansolvere.

eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii et dignitate regibus pertinente, excellentiae tuae concedimus, et apostolica aucioritate confirmamus. Ducatum quoque Apuliae tibi ab eodem collatum, et insuper principatum Capuanum, integre nihilominus nostri Omnes pro illis favoris robore communimus, tibique conhomagium Sedi cedimus. Et ut ad amorem atque obsepraestare te- quium B. Petri apostolorum principis, et nuum censum nostrum, ac successorum nostrorum, ve-600 schifatorum hementius astringaris, haec ipsa, idest regnum Siciliae, ducatum Apuliae et principatum Capuae, haeredibus tuis, qui nobis et successoribus nostris, nisi per nos et successores nostros remanserit. ligium homagium fecerint, et fidelitatem, quam tu iurasti, iuraverint, tempore videlicet competenti et loco non suspecto, sed tuto nobis et ipsis, atque salubri, duximus concedenda; eosque super his quae concessa sunt, Deo propitio, manutenebimus. Quod si per eos forte remanserit, iidem haeredes tui nihilominus teneant, quod tenebant, sine diminutione; census autem, sicut statutum est, idest sexcentorum schifatorum (1), a te tuisque haeredibus nobis nostrisque successoribus singulis annis reddatur, nisi forte impedimentum, nihilominus persolvetur. Tua ergo, fili carissime, interest, ita te erga Adhortatio ad honorem atque servitium matris tuae sanctae Romanae Ecclesiae devotum et humilem exhibere, ita temetipsum in eius opportunitatibus exercere, ut de tam devoto et glorioso filio Sedes Apostolica gaudeat, et in eius amore quiescat. Si qua sive ecclesiastica saecularisve potentia huic nostrae concessioni temere contraire tentaverit, donec praesumptionem suam satisfactione coerceat, indignationem Dei omnipotentis, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat, et quousque resipuerit, anathematis sententia percellatur. Amen.

Confirmatio praesentis diplomatis.

Rogerium.

(1) Schisati et Scyphati, nummi aurei, ita dicti quod cavi essent, et scyphi formam praeseferrent. Iustinianus vocat καυκιους, quod idem sonat (n.T.). I annui sexcentorum schifaorum.

Ego Innocentius catholicae Eccl. epi- Innocentii PP.

Ego Albericus Ostiensis episcopus.

Aymericus sanctae Romanae Ecclesiae diaconus cardinalis.

Datum in territorio Mamanensi per manum Aymerici cancellarii, vi kal. augusti, indictione secunda, incarnationis Dom. anno mexxxix, pontificatus vero domni Innocentii PP. II anno x (1).

Dat. die 27 iulii anno Domini 1139, pontif. anno x.

(1) Lubet hic referre, quae de superallato diplomate disserit Pagius iunior in suo Breviario Vit. Innoc. II. & LXXIV: Eodem anno millesimo centesimo trigesimo nono, defuncto ultima dia mensis aprilis Rainulpho duce Apuliae S. R. Eccl. feudatario, Rogerius Siciliae rex ad invadendam Apuliam magno comparato exercitu transfretavit. Quare Innocentius Papa urbe egressus est, compositurus res cum Rogerio. Sed accidit, ut cum Innocentius collectis pariter copiis ad Sanctum Germanum, oppidum ad radices Montis Casini. pervenisset, ibique rebus cum Rogerio componendis, missis susceptisque leg. s. intenderet. insidiis ei a Rogerii filio iussu patris structis, cum aliquando in alium locum iret, captus fuerit, et non sine ignominia ductus ad Rogerium, die vigesima secunda mensis iulii, quae est decima dies finientis iulii. Rogerio vero continuo per legatos ab eo humillima supplicatione petente, ut concordiae manum apponoret, idem Pontifex, destitutum se viribus et armis conspiciens, precibus illius assensit, et pactis ex utraque parte firmatis. Rogerius cum filiis ad Pontificem accedens, pedibus eius advolutus misericordiam petiit, iuravitque fidelitatem; Pontifex autem regnum ei per Vexillum donavit septimo kalend, augusti. Sic igitur titulum regis Siciliae Rogerius, quem male acceperat ab Anacleto antipapa, ab Innocentio legitimo Pontifice obtinuit. Sed ne videretur Innocentius probare, quod fecisset antipapa, ad conferendam hanc dignitatem Rogerio, inductum se exemplo decessoris sui Honorii II Papae, qui eumdem insignierat titulo ducis, professus est in diplomate, sexto kalendas augusti a se dato, quod extat apud Baronium, quo non solum Siciliae regnum, sed et ducatum Apuliae et principatum Capuae ei haeredibusque eius concessit, sub conditione faciendi Romanis Pontificibus homagii ligli et fidelitatis eisdem iurandae, solvendique census

## LXII.

Privilegium immunitatis pro monasterio S. Georgii in Prufeningen Ratisbonen. dioecesis (1). Privilegium aliud, triennio ante concessum monasterio huic, retulimus superius in Const. LIII.

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium in tutelam Sedis Apostolicae recipit; — Factasque eidem donationes omnes confirmat. — Monachis facultatem impertitur eligendi sacerdotes saeculares in propriis parochiis. -Monast. liberum ab omni interdicti sententia declarat, quamvis commune fuerit interdictum: - Salvo tamen episcopi ordinarii iure. - Solitae conclusiones. -Innocentii PP. et nonnullorum sanctae Romanae Ecclesiae card. subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Erboni abbati monasterii Beati Georgii Prufeningen., eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Exordium.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima desiderantium non est differenda petitio. Quapropter, dilecte in Domino fili Erbo abbas, tuis iustis petitionibus clementer annuimus, et Prufeningen. Beati Georgii monasterium, cui auctore Domino præesse dignosceris, sub Apostolicae Sedis tutelam protectionemque suscipimus, et praesentis dis Apostolicae scripti patrocinio communimus; statuentes, ut quaecumque bona, quaecumque possessiones, a fratre nostro bonae memoriae Ottone Babenbergen, episcopo et Engelberto successore eius, assensu fratrum suorum, iuste et canonice vestro monasterio sunt oblata, aut imposterum ab eorum successoribus, sive ab ahis Dei fidelibus simili modo, seu concessione Pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, aut aliis etiam rationalibus modis, Deo propitio, Factasque ei- eidem loco conferri contigerit, firma tibi dem donationes tuisque successoribus et illibata permaneant: in quibus haec visa sunt propriis

in tutelam Serecinit:

Monasterium

omnes confir-

(1) Ex Hundii Historia Salisburg., tom. III.

adnotanda vocabulis: ecclesiam Schambac, Hemaur cum suis appendiciis, Gebenpac cum suis appendiciis. Oberdorff. Ecclesiam, Neunkirchen, Irenreut, Abach, Dietpirgerreut cum appendiciis suis. Adiicimus etiam, ut in ecclesiis, quae in fundo vestri monasterii sunt, vo- Monachis fabis liceat honestos eligere sacerdotes, qui cultatem impernimirum per vos episcopo praesententur, sacordotes saeatque si idonei fuerint, ab eodem epi- culares in proscopo curam animarum accipiant, eique de spiritualibus, vobis vero de temporalibus respondeant. Prohibemus insuper, Monast. libeut excepto Romano Pontifice, eiusve le- rum ab omni interdicti sengato, nulla licentia pateat in vestro mo-tentia declarat, nasterio interdicti vel excommunicationis quamvis commune fuerit insententiam promulgare. Quod si commune terdictum: in terra illa fuerit interdictum, exclusis ab Ecclesia vestra excommunicatis et interdictis, clausis ianuis, liceat vobis voce submissa officia celebrare. Veruntamen si Salvo tamon eniscopus vester consilio et sententia re- episcopi de la religiosorum virorum aliquid horum esse decreverit, idipsum exercendi nihilominus facultatem obtineat. Praeterea de laboribus, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, a vobis exigi decimas auctoritate apostolica interdicimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, imminuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, omnimodis usibus profutura. Si qua igitur solitae conimposterum ecclesiastica saecularisve persona contra hanc paginam nostrae constitutionis sciens venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si reatum suum non congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco

sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Innocentii PP.

et nonnullorum sanctae Roma-

nae Ecclesiae

subscriptiones.

cardinalium

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Conr. Sabinen. episcopus ss.

Ego Anselmus presbyter card. tituli S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Lucas presbyter card. Sanctorum lo. et Pauli ss.

Ego Petrus Castellanus episcopus ss. Ego Vast. diac. card. S. Eustachii iuxta

templum Agrippae.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancellarii, xiii kal. novemb., in dominica tertia (1), anno dominicae incarnationis MCXXXIX, pontificatus vero domni Innocentii PP. II anno x.

Dat. die 20 octobris anno Domini 1139, pontif. anno x.

# LXIII.

Privilegium confirmationis bonorum, et concessionis immunitatum Ecclesiae ad Ripas Salisburgen. divecesis (2).

### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesia huiusmodi sub tutela Sedis Apostolicae recipitur. — Bona eidem confirmantur. - Decretum immunitatis. — Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gebeardo provisori Ecclesiae, quae dicitur ad Ripas, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordiam

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium, ut videlicet fidelis

(1) Lege indictione tertia. (2) Ex Hundii metropoli Salisburg., tom. 111.

devotio celerem sortiatur effectum, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Ea propter, dilecte in Domino fili Gebearde, tuis rationabilibus postulationibus gratum praebemus assensum, et Ecclesiam, quae dicitur ad Ripas, cui auctore Domino praesides, sub Apostolicae Sedis Ecclesia hututela et protectione suscipimus, et prae- iusmodi sub sentis scripti pagina communimus. In Apostolicae reprimis siquidem, statuentes, ut ordo ca-cipitur. nonicus, qui secundum B. Augustini regulam in eodem loco noscitur institutus, futuris perpetuis temporibus inviolabiliter conservetur. Decernimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, Bona eidem eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et confirmantur. legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, auxiliante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Nulli ergo homi- Decretum imnum fas sit, praefatam Ecclesiam temere munitatis. perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernitione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur imposterum ecclesiastica sae- Solitae claucularisve persona, hanc nostrae constitu- sulae. tionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP episcopus ss.

et 5. R. Eccl. cardinalium

Ego Lucas presb. cardinalis tit. Sansubscriptiones ctorum Ioannis et Pauli ss.

Ego Chrysogonus presb. card. tituli S. Praxedis ss.

Datum Laterani per manus Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, xui kal. novembr., indictione III. incarnationis dominicae anno mcxxxix, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno x.

Dat. die 20 octobris anno Domini 1139, pontif. anno x.

## LXIV.

Recens fundatum Hemmerodense coenobium, una cum rebus ac possessionibus eidem attinentibus, in Sedis Apostolicae protectionem suscipitur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipitur; — Ei bona omnia confirmantur. — Liberum quoque a decimarum solutione declaratur. — Solitae clausulae. — Innocentii PP et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Randulpho abbati monasterii de Claustro, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regulariter substituendis, in perpetuum.

Esordium.

Quoniam sine verae cultu religionis nec caritatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae auctoritati religiosas personas diligere, et earum loca Apostolicae Sedis munimine confovere. Eapropter, dilecte Monasterium in Domino fili Randulfe abbas, tuis iustis sub Sedis Apo-stolicae prote- postulationibus clementer annuimus, et etione recipi- praefatum monasterium, cui Deo auctore praesides, sub beati Petri et nostra tutela suscipimus, et praesenti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque pos-Fi bona omnia sessiones, quaecumque bona iam dictum monasterium possidet, aut in futurum

confirmantur;

(1) Ex archiv. monasterii huius desumptum communicavit vir illustris Fridericus Schannat.

concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, auxiliante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. Sane, laborum vestrorum, quos propriis manibus Liberum quoaut sumptibus colitis, sive de nutrimentis que a decimavestrorum animalium, nullus omnino vel declaratur. clericus vel laicus a vobis decimas exigere praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona, Solitae clauhanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem venerabili loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. et S. R. Ecol. Ego Gregorius diaconus card. Ss. Ser- subscriptiones gii et Bacchi.

Ego Albertus Albanensis episcopus.

Ego Gerardus presbyter card. tit. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Vasallo diaconus cardinalis Sancti Eustachii.

Ego Ivo presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso.

Ego Chrysogonus presb. card. tit. S. | deservire. Eapropter, dilecte in Domino Praxedis.

Ego GG. presb. card. tit. S. Calixti. Ego Octavianus diac. card. tit. S. Nicolai in Carcere.

Ego Petrus presb. card. tit. Pastoris. Ego Guido presb. card. tit. S. Caeciliae.

Datum Laterani, per manus Aymerici sanctae R. E. diaconi cardinalis, et cancellarii, xiii kal. ianuarii, ind. iii. incarnationis dominicae anno MCXL, pontificatus vero domni Innocentii II Papae anno xI. Dat. die 18 (1) februarii anno Domini 1140, pontif. anno xi.

## LXV.

Monasterio Trenorciensi Ecclesiae de Planesiaco et de Tresilliaco Lugdunen. et Claromonten. dioecesum confirmantur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiae de Planesiaco et de Tresilliaco, cum pertinentiis omnibus monasterio confirmantur. - Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Trenorciensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Excediam.

Commissa nobis Apostolicae Sedis auctoritas nos hortatur, ut locis et personis, eius auxilium devotione debita implorantibus, tuitionis praesidium impendere debeamus. Quia sicut iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima et iusta poscentium non est differenda petitio; praesertim eorum, vel qui religionem devote videntur amplecti, et sub ea gaudent Domino militare, vel qui cum honestae vitae, et laudabili morum compositione gaudent omnipotenti Domino

(1) Error in Cocquel. edit. irrepserat in supputatione kalendarum: hic, xiii kal. ian., explicaverat 17 februarii, immemor fortassis annum 1140 fuisse bissextum (R. T.) (2) Edidit Chiffletius in Probationibus ad Hist. monasterii huius, pag. 422.

fili, tuis rationabilibus postulationibus Ecclesiae de clementer annuimus, et concessiones a Planesiaco et de Tresilliaco, venerabilibus fratribus nostris, tam Ec- cum pertinenclesiae de Planesiaco ab Huberto Bisuntino archiepiscopo, quam Ecclesiae de confirmantar. Tresilliaco ab Aymerico Claromontensi episcopo, vestro monasterio rationabiliter factas, tibi tuisque successoribus, et per vos eidem monasterio confirmamus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, praefatae Ecclesiae in praesentiarum iuste et canonice possident, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis in per- Solitae claupetuum et illibata permaneant. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae Innocentii PP. pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae et S. R. Eccl. episcopus ss.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Chrysogonus presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxedis ss.

Ego Rainerius presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae ss.

Ego Guido presb. tit. S. Caeciliae ss. Ego Ubaldus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Ego Ubaldus diac. card. S. Adriani ss. Datum Laterani, per manus Aymerici

subscriptiones,

sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et cancellarii, viii kalendas aprilis. indictione III, incarnationis anno MCLXI, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno vii (1).

Dat. die 25 martii anno Domini 1140, pontif. anno xi.

## LXVI.

Privilegium pro ecclesia S. Nicolai de Miseraico Bituricen. (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam de Miseraico sub Sedis Apostolicae protectione recipitur. — Bona ad eam spectantia confirmantur. -Decimas ab ea exigi, vel quamcumque aliam molestiam eidem inferri interdicitur. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis, Geraldo priori de Miseraico, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, in eodem loco religiosam vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Miseraico sub

recipitur.

Qui religiosos fovet, et piis eorum desideriis facilem praebet assensum, gratum Domino immolat holocaustum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris postulationibus paterna benignitate an-Sedis Apostoli- nuimus, et ecclesiam Beati Nicolai de cae protectione Miseraico, in qua divino vacatis servitio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et huius scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque pos-Bona ad eam sessiones, quaecumque bona, idem venerabilis locus impraesentiarum iuste et canonice possidet, vel in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipi-

spectantia confirmantur

> (1) Legendum undecimo, computo enim Dionysiano annus 1141 correspondet superiori anno 1140 aerae vulgaris, prout indicat indictio tertia, quae nonnisi hoc anno numerabatur, et respondebat anno xi pontificatus Innocentii. (2) Inter Instrumenta Ecclesiae Bituricensis edidit Sammarth... Gall. Christ., tom. 11, pag. 59.

sci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Sancimus etiam, ut in eodem loco perpetuis futuris temporibus enitescat religio, interdicimus etiam, ut nulli omnino hominum fas sit, de vestris laboribus, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, vel ex fructu vestrorum animalium, decimas exigere. Docimas ab et Decernimus ergo, ut nulli omnino ho- exigi, vel quamminum liceat, praefatam vestram Eccle- molestiam oisiam temere perturbare, aut eius posses- terdicitur. siones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur in futurum huic nostro decreto contraire praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat, et excommunicationi subiaceat. Conservantes autem haec, omnipotentis Dei et eorumdem apostolorum benedictionem et gratiam consequantur. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP.

Ego Conradus Sabinen. episcopus. et R. R. Eccl. Ego Theodewinus S. Rufinae episcopus. cardinalium subscriptiones.

Ego Gerardus presbyter cardinalis S. Crucis in Hierusalem.

Ego Albertus Albanensis episcopus. Ego Anselmus presbyter cardin. tituli

S. Laurentii in Lucina.

episcopus.

Ego Albericus Hostiensis episcopus.

Ego Chrysogonus presbyter cardin. tituli Sanctae Praxedis.

Ego Rainerius presbyter cardin. tituli S. Priscae.

Ego Guido presb. cardin. tituli S. Caeciliae.

Ego Octavianus diaconus cardin. S. Nicolai in Carcere.

Datum Laterani, per manus Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, 111 nonas aprilis, indictione III, incarnationis dominicae

anno mcxxxvi, pontificatus domni Innocentii II Papae anno x1 (1).

Dat. die 11 aprilis anno Domini 1140, pontif. anno xi.

## LXVII.

Damnatio errorum Petri Abaelardi. eiusque sectatorum (2).

## SUMMARIUM

Firmitas catholicae Ecclesiae in unitate fidei posita. — Haec ab Apostolis proprio firmata sanguine; - Et a Rom. Pontificibus, damnatis haeresum auctoribus, vindicata. — Arius, — Manichaeus, — Nestorius, — Eutyches damnantur. — Marciani imper. ad Ioannem PP. literae adversus sacrorum profanatores. — Lex de non tractandis materiis, in synodis definitis. - Petri Abaelardi errores in Concilio Senonensi cogniti et damnati. — Damnantur etiam ab Innocentio cum eorumdem auctore, et sectatoribus.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, Henrico Senonensi, Reinaldo Remensi. archiepiscopis, corumque suffraganeis, et carissimo in Christo filio Bernardo Claravallensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Firmitas cathoin unitate fidei posita,

Testante Apostolo, sicut unus Deus, licae Ecclesiae una Fides esse dignoscitur, in qua tamquam immobili fundamento, praeter quod nemo aliud potest ponere (a), firmitas catholicae Ecclesiae inviolata consistit. Inde est, quod beatus Petrus, apostolorum princeps, pro eximia huius fidei confessione audire meruit: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam (b). Petram utique firmitatem Fidei, et catholicae unitatis soliditatem manifeste designans. Haec siquidem est inconsutilis tunica Redemptoris nostri, super quam milites sortiti sunt, sed cam

> (1) Legendum anno quadragesimo, qui respondet anno undecimo Innocentii secundi, et indictioni tertiae. (1) Ex lib. 1 Ottonis Frisingen. de Friderico, ubi de Concilio Senonensi coacto contra Petr. Abaelardum. (a) Ephes. IV, 5; 1 Cor. III, 11. (b) Matth. xvi, 18. (R. T.)

> > 57

Bull. Rom. Vol. II.

in initio fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania: astiterunt reges terrae, et principes convenerant in unum (a); verum apostoli duces dominici gregis, et eorum successores apostolici viri. ardore caritatis, et zelo rectitudinis succensi, fidem defendere, et eam in cor- Haec ab Apodibus populorum proprii sanguinis effu- stons proprio sione plantare non dubitaverunt. Demum, cessante persecutorum rabie, imperavit Et a Rom. ventis, et facta est in Ecclesia tranquil- Pontiacibus, damnatis haelitas magna. Sed quia hostis humani ge-resum auctorineris semper circuivit, quaerens quem bus, vindicata. devoret, ad expugnandam sinceritatem fidei, fraudulentam haereticorum fallaciam subinduxit: contra quos veri Ecclesiarum rectores viriliter insurgentes, eorum prava dogmata cum ipsorum auctoribus condemnarunt. In magna namque Nicaena synodo Arius haereticus est damnatus. Constantinopolitana synodus Manichaeum haereticum debita sententia condemnavit. In Ephesina synodo Nestorius condignam sui erroris condemnationem recepit. Chalcedoneusis quoque synodus Nestorianam Entyches damhaeresim, et Eutychianam cum Dioscoro nantur. et eius complicibus iustissima sententia confutavit. Marcianus praeterea, licet lai-Marciantimper. cus, christianissimus tamen imperator, ad Ioannem PP. catholicae fidei amore succensus, prae- sus sacrorum decessori nostro sanctissimo Papae Iohanni profanatores. scribens, adversus eos, qui sacra mysteria profanare contendunt, inter caetera sic loquitur, dicens: Nemo clericus, vel al- Lox de non terius cuiuslibet conditionis, de fide chri-teriis, in synostiana publice conetur imposterum tra- dis dofinitis. ctare; nam iniuriam facit iudicio reverendissimae synodi, si quis semel iudicata et recte disposita revolvere, et iterum disputare contendit: et in contemptores huins legis tamquam in sacrilegos poena non deerit. Igitur si quis clericus erit, qui publice tractare de religione ausus fuerit, a consortio clericorum removebitur. Dolemus autem, quoniam sicut literarum vestrarum inspectione, et missis a frater-(a) Psalm. II. (R. T.)

dividere minime potuerunt: contra quam

Arius, Manichwus,

Nestorius,

nati.

nitate vestra nobis errorum capitulis, co-Petti Abaelardi gnovimus, in novissimis diebus, quando errores in Con-cilio Senonensi instant periculosa tempora, magistri Petri cogniti et dam- Abaelardi perniciosa doctrina, et praedictorum haereses, et alia perversa dogmata, catholicae fidei obviantia, pullulare coeperunt. Verum in hoc maxime consolamur, et omnipotenti Deo gratias agimus, quod in partibus vestris pro patribus vestris tales filios suscitavit, et in tempore apostolatus nostri in Ecclesia sua tam praeclaros voluit esse pastores, qui novi haeretici studeant calumniis obviare, et immaculatam Sponsam uni Viro virginem castam exhibere Christo (a). Nos itaque, qui in cathedra sancti Petri, cui a Domino dictum est: Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos, (b) licet indigni, residere conspicimur, communicato fratrum nostrorum episcoporum cardinalium consilio, destinata nobis a vestra discretione capitula, et universa ipsius Petri dogmata, sanctorum canonum auctoritate, cum suo auctore damnavimus, centio cam co- eique tamquam haeretico perpetuum sictore, et socia- lentium imposuimus. Universos quoque erroris sui sectatores et defensores a fidelium consortio sequestrandos, et excommunicationis vinculo innondandos esse, censemus.

Damnantur etiam ab lanotoribus.

> Datum Laterani duodecimo kalendas augusti (1).

Dat. die 21 iulii anno Domini 1140, pontif. anno xi.

# LXVIII.

Confirmatio bonorum omnium et iurium, ad S. Pennensem Ecclesiam spectantium (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Bona ad Pennen. Ecclesiam spectantia confirmantur; — Decretum im-(a) II Corinth. XI, 2. (b) Luc. XXII, 52. (R. T.)

(1) Porro anno 1140 quo habitum est Senonense concilium, praesentibus rege Ludovico, episcopis et abbatibus, inter quos S. Bernardus Claravallensis, ut diserte probat Pagius contra Heuschennium, Critic. Baronian. anno 1140, num. vi. (2) Ex Tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

munitatis a quacumque molestia et violentia etc. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Grimaldo Pennensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

pter, dilecte in Domino frater Grimalde

episcope, preces tuas rationabiles clementer

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima postulantium non est differenda petitio. Ea pro-

admisimus, et ecclesiam B. Mariae, et gloriosi Christi martyris ac levitae Maximi, praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Bona ad Penpossessiones, quaecumque bona, eadem uen. Ecclesiam spectantia con-Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice firmantur; possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis legitimis modis Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, ac illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: civitatem ipsam cum omnibus suis pertinentiis, videlicet cum casalibus Neto, Cese et Casali, S. Ioannem de Cypresso, Mezu, castellum, quod dicitur Collis-Altus, villam de Paternella, ecclesiam S. Mariae de Liciano cum ecclesiis et omnibus suis appendicibus, ecclesiam S. Seretoni, ecclesiam Saturnini in Collecortino, ecclesiam S. Felicis de Monte-Silvano, ecclesiam S. Michaelis et S. Ioannis, ecclesiam S. Barbarae de civitate S. Angeli cum ecclesia S. Angeli, et S. Andreæ et S. Antimi, ecclesiam S. Mariae de Atria, ecclesiam S. Mariae de Mascufo, ecclesiam S. Mariae de Planella, eccle-

siam S. Mariae de Quana-Civitate, eccle-

siam B. Mariae de Catiniano, ecclesiam

S. Mariae de Bisteio, ecclesiam S. Petri

ad Pennensem, ecclesiam S. Clementis

de Balbino, ecclesiam S. Mariae de Tre-

vio, ecclesiam S. Georgii ad Ornanum,

ecclesiam S. Ruffinae de Aquilano, ec-

clesiam Sancti Angeli de Puteo, eccle-

siam Sanctae Mariae de Rubelia, eccle-

Exordium.

siam Sancti Laurentii de Fabrica, ecclesiam Sanctae Mariae de Brittuli, ecclesiam S. Ioannis in Balneo, ecclesiam S. Mariae de Podio. Decernimus ergo, ut nulli Decretum im- omnino hominum liceat, praefatam Ecclecumque mole- siam temere perturbare, aut eius possesstia et violen- siones auferre, vel ablatas retinere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica vel saecularis persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax D. N. I. C. quaterus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Innocentii PP.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinen. episcopus ss. Ego Gerardus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Petrus card. tit. Pastoris ss.

Ego Guido presb. card. S. Caeciliae ss. Ego Gregorius diac. card. tit. Ss. Ser-

gii et Bachi ss.

Ego Octavianus diaconus card. S. Nicolai in Carcere ss.

Ego Thomas S. R. E. diac. card. ss. Datum Later, per manus Aymerici S. R. E. diac. card. et cancellarii, vi kalend. novemb., indict. 1v, incarnat. dom. anno mcxL, pontificatus vero dom. Innocentii Papae II anno xi.

Dat. die 26 octobris anno Domini 1140, pontif. anno xi.

## LXIX.

Coenobium sanctimonialium, in Tulba noviter constructum, in protectione Sedis Apostolicae recipitur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Ordinem monasticum inibi servari decernitur. ---Bona ad illud pertinentia confirmantur. ---Abbatissam a sanctimonialibus eligi; advocatum vero ab abbatissa statuitur. --Solitae conclusiones. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus sanctimonialibus, in Ecclesia Beati Lamberti martyris Tulbensi regularem vitam professis tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilectae Monasterium in Domino filiae, vestris iustis postulationi- sub protectione bus clementer annuimus et praefatam eccle- Sedis Apostolicae rocipitur. siam, in qua divino mancipatae estis obseguio, sub S. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; imprimis siquidem statuen- Ordinem motes, ut ordo monasticus secundum beati nasticum inibi servari decor-Benedicti regulam perpetuo inviolabiliter nitur. observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, ipsa Ecclesia Bona ad illud impraesentiarum iuste et canonice possi- pertinentia confirmantur. det, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque posteris, et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; alodium videlicet, et beneficium in Tulba, quod Gerlacus, et coniux eius Regelinde, devotionis intuitu cum multis aliis bonis suis Fuldensi monasterio tradiderunt, quemadmodum a bonae memoriae Conrado ipsius mona-

(1) Ex authographo edidit Fridericus Schannat, n. xxviii Probat. dioecesis et hierarch. Fulden

Exordium.

cardinalium

Gerlaci consilio, cum quibusdam aliis bonis postmodum vobis religionis intuitu concessum est: allodium Evernide: villa Luvris: Hamelembure v mansos et dominicale: Erdale vii mansos, in alia villa ciusdem nominis: dimidium mansum unius Lathonis, et quidquid praefatus Gerlacus et uxor eins habuerunt Franchenborne et Wolfchershlegere: allodium Vostat, quod dedit uxor ipsius Gerlaci: parochiam ipsius loci, et villam unam Voëstensasse: decimationem dominicalium Hamelemburc: et dominicalis Thiebac: Abbatissam a prohibemus etiam, ut nulla ibi qualibet bus eligi; ad- subreptionis astutia vel violentia praepovocatum vero natur, nisi quam sorores communi assensu, vel pars sanioris consilii, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, providerint eligendam. Praepositus quoque nullus ibi alius praeponatur, nisi quem abbatissa communi sororum consilio sibi idoneum elegerit. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, earum, pro quarum conservatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Fuldensis monasterii iustitia et reverentia: Solitae conclu- si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, qua-

tenus et hic fructum bonae actionis per-

cipiant, et apud districtum Iudicem prae-

sterii abbate, fratrum suorum, et praedicti | mia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

> EGO INNOCENTIUS catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.

> Ego Albericus Hostiensis episcopus et S. R. Eccl. subscripsi. subscriptiones.

Ego Stephanus Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Guido sanctae Romanae Ecclesiae indignus sacerdos subscripsi.

Ego Guido presb. card. tit. S. Caeciliae subscripsi.

Ego Thomas presb. card. tit. Vestinac subscripsi.

Ego Otto diaconus card. S. Georgii ad Velum Aureum subscripsi.

Ego Guido diac. card: Sanctorum Cosmae et Damiani subscripsi.

Ego Octavianus diac. card. tit. Sancti Nicolai in Carcere subscripsi.

Data Laterani per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et bibliothecarii, xv kal. aprilis, indictione x, incarnationis dominicae anno MCXLI, pontificatus vero domni Innocenti II anno xIII (1).

Dat die 18 martii anno Domini 1141, pontif. anno xII.

# LXX.

Confirmatio donationis a Godefrido episcopo Florentino, caeterarumque donationum factarum monasterio monialium S. Ambrosii Florentin. dioecesis (2).

### SUMMARIUM

Confirmantur donationes factae monast. Florent., eique recipiendi oblationes tam pro vivis quam pro defunctis conceditur fa-

(1) Vides, lector, quantas hic quoque ambages praeseferunt notae hae chronologicae, quas mirum est non advertisse relatorem, caeteroquin, ut ex eius colloquio saepius nobis coniecisse licuit, sapientissimum. Muta igitur, si vis, indict. x in quartam, et annum pontif. Innocentii xiii in xii, ut conveniant cum anno 1141. (2) Ex tom. 1 Ital. Sac., ubi de archiepp. Florentinis.

ab abbatissa statuitur.

sanctimoniali-

siones

cultas. - Immunitas. - Solitae clausulae - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones. (R. T.).

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectae filiae Caeciliae abbatissae monasterii Sancti Ambrosii de Petra-Plana, eiusque sororibus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum mansuris.

Ad hoc universalis Ecclesia, etc. usque fatigentur. Eapropter, dilectae in Domino filiae, vestris rationabilibus postulationibus clementer annuimus, et praefatum Beati Ambrosii monasterium, quod in Florentino episcopatu situm est, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, Confirmantur aut in futurum concessione Pontificum, ctao monaste- largitione regum vel principum, oblatione rio Florentino; sidelium, seu instis aliis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque succedentibus illibata permaneant; in quibus et ecclesiam Sancti Michaelis in Palchito, sitam infra civitatem Florentinam, cum omnibus suis appendiciis a Godefrido episcopo Florentino vobis canonice concessam, et suo scripto firmatam, proprio nomine duximus adnotandam: salva Ecclesiae Florentinae canonica reverentia. Recipiendi etiam oblationes, tam piendi oblatio-nes tam pro vi- pro vivis quam pro defunctis absque alivis quam pro cuius contradictione liberam vobis concedefunctis conceditur facul- dimus facultatem. Sepulturam quoque ipsius liberam esse sancimus, ut quicumque se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum vestrum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut

aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia

integra conserventur vestris, et aliorum,

pro quorum gubernatione et substenta-

tione concessa sunt, usibus omnimodis

Immunitas.

profutura. Si qua igitur ecclesiastica etc. Solitae clau-Cunctis autem etc. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.

Ego Conradus Sabinensis episc. ss. et S. R. Eccl. Ego Gerardus presb. card. tit. Sanctae cardinalium subscriptiones. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Anselmus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Martinus presb. card. tit. Sancti Stephani in Coelio monte ss.

Ego Boethius presb. card. tit. Sancti Clementis ss.

Ego Guido presb. card. tituli Sanctae Caeciliae ss.

Ego Thomas presbyter cardinalis tituli

Ego Gregorius diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diaconus card. S. Gregorii ad Velum-Aureum ss.

Ego Vassallo diaconus cardin. Sancti Eustachii ss.

Ego Ubaldus diaconus cardin. Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Ego Octavianus diaconus cardinalis tit. Sancti Nicolai in Carcere ss.

Datum Laterani per manum Aymerici sanctae Romanae Ecclesiae diaconi card. et cancellarii, IV nonas maii, indict. IV. incarnationis dominicae anno mexel, pontificatus vero domni Innocentii Papae II anno xii etc.

Dat. die 12 maii anno Domini 1141, pontif. anno xII.

## LXXI.

Confirmatio concordiae, initae inter abbatem Cluniacensem et monachos S. Benedicti super Padum, in controversia, an. hoc monasterium illi subiaceat, in abbatis praesertim electione (1).

## SUMMARIUM

Series facti, et rationes utraque ex parte productae. - ludices super huiusmodi (1) Ex Biblioth. Clun. Martini Marrier, col. 1405.

controversia delegati. — Concordia inter utramque partem inita: — Concordia haec a Pontifice confirmatur.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati, et conventui Clun., salutem et apostolicam benedictionem.

Series facts, et rationes utraque ex parte productae.

Venientibus ad Apostolicam Sedem dilectis filiis S., monacho vestro, ac H. monasterii S. Benedicti super Padum, procuratoribus, idem S. proposuit coram nobis, quod cum monasterium memoratum a felicis recordationis G. Papa praedecessore nostro, Hugoni praedecessori tuo, fili abbas, et successoribus eius, fuerit dudum commissum, ut in eius gubernatione atque custodia potestatem haberent, et studium procurationis impenderent: ac obeunte abbate ipsius loci, eorum diligentia provideret, ut in loco regiminis iuxta beati Benedicti regulam persona subrogaretur idonea; et quicquid in monasterio in augmentum et observantiam monasticae religionis institui vel emendari etiam oporteret, eorum semper dispositione ac magisterio impleretur, prout in felicis memoriae Lucii et Clementis, praedecessorum nostrorum authenticis asseruit contineri; abbas et fratres monasterii supradicti debitam tibi, fili abbas et Ecclesiae tuae obedientiam et reverentiam subtrahentes, super praemissis, et aliis, iniuriosi tibi et graves existunt, et a tua et Ecclesiae tuae subjectione se ac monasterium suum subtrahere molientes; iidem quoque fratres abbatem sibi eligere non formidant absque tua et fratrum tuorum conviventia et consensu. Procurator vero monasterii S. Benedicti proposuit exadverso, quod cum monasterium ipsum ad ius et proprietatem Ecclesiae Romanae pertineat, et per privilegia Pontificum Romanorum fuerit ab antiquo libertate donatum, tibi vel Ecclesiae tuae subesse vel respondere in aliquo minime tenebatur; quinimo ad fratres eiusdem loci tam dispositio (1) quam abbatis electio perti-

(1) Forte depositio,

nebat; adiiciens, quod, et si ius aliquod praedictorum privilegiorum intuitu Clun. Ecclesiae competierit, illud penitus est absorptum, cum hactenus neglexerit uti eis (1), et monasterium supradictum longissimo tempore plena fuerit libertate gavisum. Proposuit insuper, idem monasterium super capitulis praenotatis per bonae memoriae Eugenii Papae praedecessoris nostri sententiam absolutum. Cum ergo super his, et quibusdam aliis, procura- Iudices super tores ipsi non desinerent altercari, et per huiusmodi convenerabiles fratres nostros I. Sabinensem gati: et N. Tusculanum, episcopos, de mandato nostro fuerit de amicabili compositione tractatum, nobis mediantibus demum inter procuratores ipsos huiusmodi compositio intervenit; ut cum in monasterio Concordin inter utra uque saepedicto fuerit abbatis electio celebranda, partom initali fratres eiusdem loci absque requisitione vestra personam idoneam regulariter sibi eligant in abbatem, qui si concorditer electus extiterit, munus benedictionis accipiat, et libere administret, nulla super his a vobis licentia expetita: ita videlicet quod is, qui fuerit in abbatem electus, intra spatium primi anni unum vel duos fratres cum suis literis ad vos dirigat, in quibus tibi, fili abbas, et successoribus tuis, super observantia monastici ordinis obedientiam repromittat; et tunc Clun. abbas vel per se, vel per alium, ad monasterium memoratum accedat, ab abbate ipsius loci corporalem super ordinis observantia obedientiam recepturus; vel transmissas sibi literas, si maluerit, in testimonium obedientiae sibi promissae reservet. Quod si abbatis electio fuerit in discordia celebrata, pro dirimendo haiusmodi dissensionis articulo ad Sedem Apostolicam recurratis. Item abbas et monachi supradicti loci de quadriennio in quadriennium aliquem ex confratribus suis ad capitulum Cluniacense transmittant, qui audiat et recipiat, quae ibidem fuerint super observantia ordinis constituta. Praeterea quolihet quadriennio Clun. (1) Forte eo. (R. T.)

Concordia

hace a Pontifice

confirmatur.

abbas duos ex fratribus suis mittat ad visitandum monasterium saepedictum, quibus decenter ac benigne receptis, ab eodem monasterio moderata procuratio tribuatur: et ipsi, abbatis eiusdem loci consilio requisito, corrigant, si quid in ipso monasterio circa monachos et conversos, aliasque personas corrigendum invenerint, et statuant, quod circa eos fuerit statuendum. Si vero aliquid corrigendum in abbate invenerint, ad Rom. Pontificem illud referant, et sicut ipse mandaverit, in eius correctione procedant. Cum autem Clun. abbas ad monasterium saepefatum accesserit, abbas eiusdem loci ei, tamquam priori abbati, cedat in choro, capitulo, et in mensa. Abbas vero Clun. in membris corriget, quod fuerit corrigendum: si quid forte in abbatis persona correctione dignum invenerit, id ad aures Romani Pontificis proferre procuret, ut iuxta beneplacitum eius in Christo negotia procedant. Praeterea Clun. abbas ad monasterium iam dictum accedet cum viginti quinque equitaturis, et triginta personis; fratres vero, cum illuc causa visitationis accesserint, quatuor equitaturis, et sex personis tantummodo sint contenti. Ut igitur in perpetuum compositio suprascripta, de procuratorum assensu facta, inviolabiliter observetur, nos eam auctoritate apostolica confirmamus, statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Viterbii 1v idus iulii, pontisicatus nostri anno xII.

> Dat. die 12 iulii anno Domini 1141, pontif. anno xII.

# LXXII.

Confirmatio bonorum omnium monasterii S. Bartholomaei Fesulan. dioecesis, cui nonnulla conceduntur privilegia (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione Sedis Apost. recipitur, - Eiusque bona omnia confirmantur; - Episcopalis sedes illuc non transferenda declaratur. — Abbas a monachis eligendus: et a Fesulano episcopo, si catholicus fuerit, consecrandus decernitur. — Libera declaratur pro defunctis cuiuscumque generis sepultura. --Omnimoda exemptio a decimarum solutione et ab omni interdictione datur. -Solitae conclusiones. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gregorio abbati Sancti Bartholomaei, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regulariter constitutis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et Beati Bartholomaei apostoli monasterium, quod sedis Apost. iusta montem Fesulanae civitatis situm est, cum omnibus suis pertinentiis, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Riusque bo aa possessiones, quaecumque bona, idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu iustis aliis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: mo-nasterium S. Salvatoris de Alena cum ecclesia S. Potiti, ecclesiam S. Martini

(1) Ex Ughell., Ital. Sac, tom. 111, ubi de episcopis Fesulanis.

Monast, sub recipitar,

omnia confir-

in Fugnano, in Campo Novoli ecclesiam S. Martini cum decimis et omnibus suis pertinentiis et adiacentiis, et quidquid in Bononiensi episcopatu praefatum monasterium habere cognoscitur: in Capraia medietatem ecclesiae S. Christinae, in Ripula ecclesiam S. Salvatoris, ecclesiam S. Michaelis de Marene, in Ripalta ecclesiam S. Andreæ, ecclesiam S. Donati de Fronzano, in Biviliano medietatem ecclesiae S. Mariae, curtem de Sancto Domnino cum omnibus decimationibus suis, curtem de Papiana cum pertinentiis suis, et quicquid in plebe Sancti Donati de Calenzanu possidere dignoscitur, cum decimis, et suis pertinentiis, sive in plebe Sancti Stephani de Campi, seu in plebe S. Martini in sito Brozzi, vel etiam in plebe S. Iuliani in Septimo, aut infra plebem S. Ioannis de Signa, cum decimis, et omnibus earum pertinentiis: villas quoque et alias possessiones, sicut in privilegio et donatione bonae memoriae Iacobi episcopi Fesulani nominatim vobis Episcopalis se- concessae sunt. Prohibemus etiam, et des illue non apostolica auctoritate interdicimus, ne declaratur. alicui omnino liceat, idem monasterium in alium ordinem transmutare, vel episcopalem sedem ibi transferre, absque Abbas a mo- Rom. Pontificis auctoritate. Obeunte te nachis eligen-dus: et a Fesu- vero, nunc eiusdem loci abbate, nullus lano episcopo, ibi qualibet subreptionis astutia, vel viofuerit, conse- lentia praeponatur, nisi quem fratres ipcrandus decer- sius loci communi assensu, vel pars sanioris consilii, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam, canonice providerint eligendum: qui Fesulano episcopo, si canonicus fuerit, et gratiam atque communionem Sedis Apostolicae habuerit, eamque gratis, et absque aliqua pravitate exhibere voluerit, benedictionem suscipiat. Alioquin, liceat ei quemcumque maluerit adire antistitem, qui nostra fultus aucto-Libera decla- ritate, quae postulantur, indulgeat. Sepulratur pro de-functis cuius- turam quoque ipsius loci liberam esse

tremae voluntati, qui se illic sepeliri de-

liberaverint, nisi forte excommunicati

sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. Monasterium quoque S. Salvatoris de Alena, quod sub eiusdem S. Bartholomaei monast. esse cognoscitur, liberam sepulturam concedimus, sicut etiam hactenus habuisse dignoscitur: laborum quoque manuum vestrarum Omnimoda decimas, tam vobis quam vestro mona-exemptio a desterio Sancti Salvatoris, in usus paupe-tione et ab omni rum habendas largimur. Prohibemus insuper, ut nulli omnino hominum fas sit, eidem monasterio, sive S. Salvatoris monasterio, divinum officium interdicere, praeter Romanum Pontificem, aut legatum ipsius: vel indebitas exactiones imponere: seu aliquibus iniustis vexationibus ausu temerario fatigare. Decernimus ergo, Solitae conut nulli omnino hominum liceat, etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episc. ss.

Ego Stephanus Praenestinus episc. ss. Ego Gerardus presb. card. tit. Sanctae

Crucis in Hierusalem ss.

episcopus ss.

Ego Martinus presb. card. S. Stephani in Coelio monte ss.

Ego Manfredus presb. card. tit. S. Sabinae subscripsi.

Ego Boethius presb. card. tit. S. Clementis ss.

Ego Guido presb. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii

et Bacchi ss. Ego Octavianus diac. card. tit. S. Ni-

colai in Carcere ss.

Ego Guido diac. cardinalis S. Apolliparis ss.

Datum Laterani per manum Baronis cappellani et scriptoris, x kal. octob., ind. v, incarn. dominicae anno MCXLI, pontificatus vero domni Innocentii II anno xII.

Dat. die 22 septembris anno Domini 1141; pontif. anno xII.

cumque generis concedimus, ut eorum devotioni, et exsepultura.

# LXXIII.

Monasterium Reicherspergense sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, confirmatisque bonis omnibus, plura monachis et praeposito conceduntur privilegia (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apost. recipitur. — Bonaque omnia et possessiones ei confirmantur. — Decimas ab eo exigi prohibetur. — Monachi ordinarii iurisdictioni subiiciuntur. - Advocato vero omnis monast. gravandi facultas adimitur. — Praepositum a solis monachis eligi decernitur. - Monasterium liberum ab omni molestia declaratur; -Salvo tamen jure Salzburg, archiep, et episc. Patavien. - Violatores paginae huius anathemate percutiuntur. — Praepositus facultate donatur canonicis subiiciendi poenis monachos, si a monasterio absque eius licentia, et admoniti, ad claustra redire recusaverint. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gerhoho Richerspergensis Ecclesiae praeposito, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium

Sedis Apost. recipitur;

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, et iustis petentium desideriis congruum decet nos impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, venerabilis fratris nostri Conradi Salzburgensis archiepiscopi precibus inclinati, petitiones vestras rationabiles libenter admittimus, et monasterium vestrum, quod est in episcopatu Pataviensi, et fundo Salzburgensis Ecclesiae situm, in quo sub protectione divino mancipati estis officio, sub Apostolicae Sedis ac nostra potectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut tam in vestro quam in monasterio sanctimonialium vobis subdito, ordo canonicus iuxta B. Augustini regulam perpetuis temporibus inviolabiliter con-

> (1) In Chronico monasterii huius edidit Gewold., pag. 171.

> > Bull. Rom. Vol. II.

servetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Eccle- Bonaque omsia impraesentiarum iuste et canonice pos-siones el considet, aut in futurum concessione Ponti- demantur. ficum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: fundum videlicet et plebem Richerspergensem cum decima et iure parochiali, capellam S. Martini cum suis pertinentiis, vineas in Aschab, villam Crovuat, et reliqua praedia a Vuenenhero loci ipsius fundatore oblata, patellam salis (1) in Halla, et reliqua praedia, a praenominato fratre nostro Salzburgensi archiepiscopo Ecclesiae vestrae collata, Hostat, et alia praedia, quae Ruopertus obtulit, praedia, quae Fridericus donavit, praedia, quae fuerunt Eglolfi et Eberhardi, cum eorum decimis, ab episcopo Frisingensi vobis concessis, et vineas emitas in Eremesa, et ea, quae dux Luitpoldus contulit. Sane laborum vestrorum, quas propriis manibus aut Decimas ab eo sumptibus colitis, sive de nutrimentis exigi prohibevestrorum animalium, nullus omnino clericus sive laicus decimas a vobis exigere praesumat. Ecclesiastica nimirum sacra- Monachi ormenta a dioecesano accipietis episcopo, dinari: iurisaivel a Salzburgensi archiepiscopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerint, et si ea gratis et sine pravitate voluerint exhibere; alioquin, liceat vobis pro eorumdem sacramentorum susceptione catholicum, quem malueritis, adire antistitem; qui nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Et quia sic locus vester est institutus, Advocato vero ut Salzburgensis Ecclesiae principalis gravandi faculadvocatus, ipsius quoque loci sit advoca- tas adimitur. tus, neque ipsi, neque alicui subadvocato eius, eumdem locum liceat iniustis gravaminibus infestare. Quod si fecerit, et vobis conquerentibus, non emendaverit,

(1) Patella salis, est salina, locus nimirum in quo sal conficitur. (B. T.)

claratur

Salvo tamen

ture Salzburg

ginae huius

anathemate

tiviensis

consilio et auxilio praefati archiepiscopi, [ ipsa advocatia ab inutili auferatur, et alius Praepositum a loco eius substituatur. Obeunte vero te, eligi decerni- nunc eiusdem loci praeposito, vel ad alterius Ecclesiae regimen transeunte, sive tuorum quolibet successore, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia substituatur vel praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars sanioris consilii, secundum Dei timorem, et B. Augustini regulam, canonice providerint eligendum. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, extremae voluntati et devotioni nullus obsistat, nisi fuerint excommunicati: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. De-Monasterium cernimus ergo, ut nulli omnino hominum liberum ab omni molestia de- liceat, praefatum coenobium temere perturbare, aut eius bona, vel possessiones auferre, vel ablatas temere retinere, minuere, seu quibuslibet indebitis exactionibus vel molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva archiepiscopi et episcopi Pa- nimirum Salzburgensis archiepiscopi et Pataviensis episcopi debita iustitia. Si Violatores pa- qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitupercutiuntur. tionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua rea-

tum suum correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo Praopositus fa- examine districtae ultioni subiaceat. Adcultate donatur dentes etiam interdicimus, ut nemini niciendi poenis professionis vestrae facultas sit alicuius rionasterio abs- levitatis instinctu, vel arctioris religionis que cius licen- obtentu, sine praepositi vel congregationis ad claustra re-licentia de claustro discedere; quod si dire recusave- discesserit, nullus episcoporum, nullus abbatum, nullus monachorum sine communium literarum cautione eum susci- pag. 683.

piat, quandiu videlicet in Ecclesia vestra canonici ordinis tenor, Domino praestante, viguerit. Si vero, secundo vel tertio vocatus, redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito canonicam in eo proferre sententiam. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae retributionis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Eccl. episc. Innocentii PP. Ego Conradus Sabinensis episcopus. Ego Albericus Hostiensis episcopus. Ego Stephanus Praenestinus episcopus. Ego Otto diac. card. S. Georgii ad

et S. R. Eccl cardinalium subscriptiones.

Velum Aureum. Ego Martyrius presb. card. tituli S. Stephani.

Ego Boethius presb. card. tituli S. Clementis.

Ego Petrus presb. card. de tit. Pastoris. Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Praxedis.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli.

Ego Vassallo diac. card. S. Eustachii. Ego Petrus diac. card. S. Mariae de Porticu.

Dat. Laterani vi id. ian. per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri card. et bibliothecarii, indict. v.

Dat. die 8 ianuarii anno Domini 1142, pontif. anno xII.

## LXXIV.

Confirmatio bonorum, ad Tolosanam Ecclesiam pertinentium, quae nullo modo auferri vel alienari posse, statuitur (1).

### SUMMARIUM

Ecclesia Beati Stephani Tolosan, sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur; -Eiusque bona omnia confirmantur; — Quae nec post episcopi obitum pervadi. nec alio modo vendi aut alienari sine ca-(1) Ex tom. 1 Galliae Christ., edit. an. 1656.

pituli consensu statuitur. — Decretum immunitatis. - Solitae clausulae. - Innocentii PP, et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Raimundo Tolosano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

officio, fratres nostros tam vicinos, quam

longe positos debemus diligere, et Eccle-

Ex iniuncto nobis a Deo apostolatus

siis in quibus Domino militare noscuntur, Ecclesia Reati suam iustitiam conservare. Eapropter, Stephani Tolo-san. sub pro- venerabilis frater Raimunde episcope, tectione Sedis tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et Tolosanam B. protomartyris Stephani Ecclesiam, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub B. Petri et no-

stra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, Eiusque bona ut quascumque possessiones, quaecum-

que bona impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata

permaneant. Praeterea apostolica auctoritate interdicimus, ut nullus laicus sive clericus in tuo, vel tuorum successorum

Quae nec post obitu, episcopalia bona pervadat, aut res pervadi, nec ecclesiasticas distrahat; sed ad opus Ecalio medo vendi clesiae, et episcopi substituendi, in oeconomi et archidiaconorum maneant po-

testate. Prohibemus etiam, ut eadem bona sine tuo vel successorum consilio, vel

sanioris partis capituli ipsius Ecclesiae, nullus vendere, vel impignorare, sea quolibet modo alienare praesumat. Decer-

nimus ergo, ut nulli omnino hominum Decresum im-liceat, eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel

ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum guber-

natione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per-

sona, hanc nostrae constitutionis paginam

sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, Solltas clau reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud distri-

ctum Iudicem praemia aeternae pacis in-

veniaut. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus subscripsi.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. et S. R. Ecol Ego Stephanus Praenestinus episcopus. subscriptiones. Himinarius Tusculanus episcopus.

Guido S. Romanae Ecclesiae indignus sacerdos.

Martinus presb. cardin. tit. S. Pastoris. Guido presb. card. tit. S. Caeciliae.

Gregorius diaconus card. Ss. Sergii et Bacchi.

Otto diaconus cardin. S. Georgii ad Velum Aureum.

Guido diaconus cardin. Ss. Cosmae et Damiani.

Geraldus diaconus cardin. S. Mariae in Dominica.

Octavianus diaconus card. S. Nicolai in Carcere.

Petrus card. Sanctae Mariae in Porticu. Nicolaus diacon. card. sanctae Romanae Ecclesiae.

Datum Lat. per manum Geraldi S. Roman. Eccl. presbyteri card. ac bibliothecarii, xiii kal. maii, indictione v, incarn. MCXLII, pontificatus vero Innocentii II Papae anno xiii.

Dat. die 19 aprilis anno Domini 1142, pontif. anno xiii.

omnia confirmantar;

Apostolicae su-

episcopi obitum ine capituli ensensu statuitur.

## LXXV.

B. Eusebii canonicorum Vercellen. Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, cuius bona omnia confirmantur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — B. Eusebii Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Bona eius omnia firma semper declarantur, et libera ab omni vexatione. - Anathemati subiiciuntur, qui haec statuta violaverint. - Innocentii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Abraham archipresbytero et canonicis maioris Vercellensis Ecclesiae, tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Æquitatis et iustitiae ratio persuadet, nos Ecclesiis perpetuam rerum suarum firmitatem et vigoris inconcussi monimenta conferre; non enim decet, clericos in sortem Domini vocatos perversis malorum hominum molestiis agitari, et temerariis quorumlibet vexationibus fatigari; similiter et praedia, usibus secretorum coelestium dedicata, nullas potentum angarias, nihil debent extraordinarium su-B. Eusebii Ec- stinere. Eapropter, dilecti in Domino filii, clesia sub protectione Sedis vestris iustis postulationibus clementer Apostolicae re- annuimus, et B. Eusebii Vercellensem Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona. eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et Bona eius om- canonice possidet, aut in futurum conper declaran- cessione Pontificum, largitione regum vel ab omni vexa- principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et per vos eidem Ecclesiae in perpetuum, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: curtem Caresianam, Viliacum, montem

nia firma semtur, et libera tione

cipitur.

(i) Ex Ughell., Ital. Sac., ubi de Vercellensibus episcopis.

Galliani cum omnibus appendiciis suis, Portum Servi; praeterea antiquas et rationabiles consuetudines ipsius Ecclesiae ratas manere censemus. Nulli ergo omnino hominum liceat, praedictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu vexationibus fatigare: salvis privilegiis scilicet Romanae Ecclesiae, et episcopi Vercellensis canonica reverentia. Si quis contra haec temere venire tenta- Anathemati verit, potestatis honorisque sui dignitate sublictuntur, qui haoc statuta careat, et a sacratissimo Corpore et San-violaverint. guine Domini nostri Iesu Christi alienus fiat, et in extremo iudicio ultioni subiaceat. Amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. et S. R. Bool. cardinalium Ego Albericus Ostiensis episc. subscriptiones.

Ego Martinus presb. card. S. Stephani.

Ego Guido S. R. E. indignus sacerdos. Ego Statius presh. card. tit. S. Sabinae.

Ego Guido presb. card. S. Chrysogoni.

Ego Rainerius presb. card. tituli S. Priscae.

Ego Petrus presb. card. tit. Pastoris. Ego Goizo presb. card. tit. S. Caeciliae. Ego Ubaldus presh. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli.

Ego Thomas presb. card. tit. Vestinae. Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Auri.

Ego Guido diac. cardinalis Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Greg. diac. card. Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Vassallo diac. card. S. Eustachii. Ego Ubaldus diac. card. in Via Lata. Ego Gerardus diaconus S. Mariae in Dominica.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere.

Ego Guido S. R. E. diac. card.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu.

Ego Guido S. R. E. diac. card. Datum Laterani per manum Gerardi S. R. E. presb. card. ac bibliothecarii, vii kal. maii, indict. ii, incarnationis dom. anno MCXLII, pont. D. Innocentii II Papae anno xiii.

Dat. die 25 aprilis anno Domini 1142, pontif. anno xIII.

## LXXVI.

Monasterium de Letdecumba, a Stephano Anglorum rege Cluniacensi monasterio donatum, eidem confirmatur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monast. de Letdecumba monasterio Cluniac, confirmatur. — Solitae clausulae. — Innocentii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetuum.

Exordium

Ad hoc in Apostolicae Sedis regimine, disponente Deo, promoti sumus, ut piis votis assensum praebere, auresque nostras inclinare iustis petitionibus debeamus; quia, sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima et iusta postulantium non est differenda possessio. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus gratum immonasterio Clu- pertientes assensum, monasterium de Letdecumba, quemadmodum ad (2) illustri viro Stephano Anglorum rege, cum consuetudinibus et libertatibus illi pertinentibus, et omnibus suis appendiciis, de proprio dominio suo vobis devotionis intuitu concessum est, et scripto suo firmatum, pro centum videlicet marcis argenti, quas Henricus bonae memoriae Anglorum rex, praedecessor illius, de thesauro suo annis singulis persolvendis vobis concesserat, auctoritate apostolica vobis, et per vos Cluniacensi monasterio, confirmamus, et praesentis scripti pagina communimus. Si qua igitur in futurum

> (1) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier., col. 2340. (2) Lege ab. (R. T.)

ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae confirmationis paginam sciens, Solitae claucontra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi Redemptoris aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: observantibus autem sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.



Ego Conradus Sabinensis episcopus ss. et S. R. Eccl. Ego Albericus Ostiensis episcopus ss. Ego Martinus presb. cardinalis tit. S.

subscriptiones.

Stephani ss. Ego Statius presb. cardinalis tituli S.

Sabinae ss. Ego Guido presb. cardinalis tituli S.

Chrysogoni ss.

Ego Goizo presb. cardinalis tituli S. Caeciliae ss.

Ego Ubaldus presb. cardinalis tit. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Rainerius presb. cardinalis S. Priscae ss.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Gerardus card. S. Mariae in Domnica ss.

Monast. de Letdecumba niac. confirmatur.

Ego Octavianus diaconus card. S. Nicolai in Carcere ss.

Ego Petrus diaconus card. S. Mariae in Porticu ss.

Datum in Monte Tiburtino per manum Gerardi S. R. E. presb. card., ac bibliothecarii, xiv kal. iunii, ind. v, incar. dominicae anno MCXLII, pontificatus vero domni Innoc. Il Papae anno xiii.

Dat. die 19 maii anno Domini 1142. pontif. Innocentii anno xiii.

## LXXVII.

Ad omnes archiepiscopos et episcopos in idem argumentum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub ius B. Petri recipitur. — Indulgentia concessa illius Ecclesiam visitantibus. — Immunitas. — Poenae contra violatores privilegii huius. (R. T.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, ad quos literae istae pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium

Liberalitatis laudabile genus est, ut qui se beato Petro, et sanctae Romanae Ecclesiae, humili devotione exponunt, maiorem familiaritatis praerogativam et digniora beneficia sortiantur. Quam gratum Deo Cluniacense monasterium famulatum impendat, et quantum apud homines nitore religionis fulgeat, Ecclesia Dei novit, et vehementer exultat. Æquitatis igitur postulat ratio, ut idem locus apostolicae dilectionis privilegio gaudeat, et tam in capite, quam in membris libertatem obtineat. Nos siguidem monasterium ipsum, quod specialiter ad ius beati Petri, et Petri recipitur sanctae Romanae Ecclesiae spectat, per nos ipsos visitavimus; et eodem die, quo, revolutis multorum annorum spaciis, praedecessor noster felicis memoriae Papa Urbanus ibidem maius altare consecra-

> (1) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier, col. 1340.

verat, cum archiepiscopis et episcopis, qui nobiscum convenerant, cooperante Spiritus Sancti gratia, idem monasterium solemniter dedicavimus. Devotioni quoque et humilitati fidelium, qui pro amore Dei, et ipsius loci reverentia in anniver-concessa illius sario dedicationis illuc convenerint, pro-tantibus. spicientes, ipsis quadraginta dies poenitentiae sibi iniunctae, de gratia Dei confisi, B. apostolorum Petri et Pauli auctoritate remisimus. Statuimus etiam, ut immunitas eiusdem coenobii inviolata et integra futuris temporibus conservetur, ut si quis infra terminos banni, qui ab eodem praedecessore nostro circa Cluniacum constituti sunt, scienter hominem capere, vulnerare, vel res eius auferre praesumpserit, excommunicationis sententia percel-Poenae contra latur, quousque ablata restituat: et abbati violatores priac monachis pro illata iniuria congrue satisfaciat. Ad haec adiicientes decrevimus, ut quicumque Cluniacenses monachos, vel eorum socios coeperint, aut ea, quae portaverint vel conduxerint, excommunicationi subiaceant. Si vero aliqui absque ipsorum monachorum praesentia ea quae ad victum vel vestitum fratrum in Cluniacensi coenobio Domino servientium pertinent, alicubi depraedati fuerint, nisi infra quadraginta dies commoniti ablata restituerint, eos anathemati subiacere praecipimus, et in terra eorum prohibemus officia celebrari: loca quoque, in quibus se receperint, donec praesentes fuerint, a divinis obsequiis, praeter infantium baptisma, et morientium poenitentias, cessare praecipimus; et nullus eorumdem praesumptorum, praeter timorem mortis, nisi a Romano Pontifice absolvatur. Porro quisquis praefatis fratribus, ubicumque manentibus, quaelibet alia, praeter ea quae superius enumeravimus, abstulerit, nisi infra quadraginta dies post nostram commonitionem ablata restituerit, excommunicationi subiaceat, nec absolvatur, donec capitale reddat, et congrue satisfaciat. Quod si haec perpetrata esse noveritis, aut clamor super

Indulgentia

Immunitas.

vilegii huius.

hoc ad aures vestras pervenerit, vobis praecipientes mandamus, quatenus praefatam animadversionis sententiam per vestras faciatis parochias firmiter observari.

Datum Valentiae, viii idus martii.

Datum die 8 martii.

# LXXVIII.

Item confirmatio donationis loci, cui nomen de Prins, cum suis pertinentiis (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur donatio a Girino facta monachis Cluniacensibus - Decretum immunitatis. - Solitae clausulae (R. T.).

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis, Petro abbati, et monachis Cluniacensibus, in perpetuum.

Kxordium.

Confirmatur

donatio a Gi-

censibus.

Ex Apostolicae Sedis administratione, quae extraordinaria sunt, volumus corrigere: et quae ordinata, ad meliorem statum deducere; et ut in suae bonitatis firmitate permaneant, vigore ecclesiastico roborare. Eapropter, dilecti in Domino filii, donationem a Girino, et fratribus, rino facta mo- de loco, qui dicitur Prins, cum suis pernachis Clunia- tinentiis, Remis in palatio venerabilis fratris nostri Rainaldi archiepiscopi nobis factam, vobis concedimus, donamus et tradimus, ac per praesentis scripti paginam confirmamus. Nulli ergo omnino hominum fas sit, praefatum locum temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia dominio et possessioni Clun. monasterii perpetuo integra conserventur. Si quis autem huic nostrae constitutionis temerario ausu contraire tentaverit, si reatum suum non correxerit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; conservantibus autem sit pax Domini nostri

Solitae clau-

(1) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier, col. 1340.

Iesu Christi, quatenus intervenientibus beatorum apostolorum Petri et Pauli meritis aeternae vitae praemia cum sanctis omnibus percipere mereantur.

Datum Remis, 11 kal. novembris.

Dat. die 31 octobris.

# LXXIX.

Privileginm confirmationis bonorum monasterii Rotensis ordinis S. Benedicti, quod sub protectione Sedis Apostolicae fore, liberumque ab omni laicali iurisdictione, declaratur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur. — Bona omnia ad illud spectantia confirmantur. — Decretum ut ordo monasticus regulariter in eo servetur. — Decimas ab eodem exigi: -- Abbatem vel advocatum ab alio praeterquam a monachis eligi posse vetat; -Molestiamque ullam eidem inferri interdicit. - Haec omnia sub anathematis poena servanda esse declarat. - Innocentii PP. et nonnullorum ex S. R. Eccl. cardinalibus subscriptiones.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. dilectis filiis Bertrico abbati Rotensis monasterii. eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum Sanctorum Marini et Aniani monasterium, in quo divino mancipati estis Monasterium obsequio, sub. B. Petri et nostra prote-sub protectione Sedis Apostoli ctione suscipimus, et praesentis scripti cae recipitur; privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Bona omnia ad bona idem monasterium impraesentiarum illud spectantia confirmantur. iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum

(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg. tom. III.

Exordium.

ordo monasti-

dem exigi,

alio praeterchis eligi posse vetat;

ullam eidem in-

Haec omnia sub anathemaclarat.

vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Sancimus Decretum ut etiam, ut ordo monasticus secundum B. cus regulariter Benedicti regulam perpetuis ibi temporiin eo servetur. bus inviolabiliter conservetur; atque nulli fratrum post factam professionem proprium quid habere liceat, sed in abbatis sui obedientia cum omni humilitate permaneant. Laborum quoque vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, indignus sacerdos ss. nullus omnino clericus vel laicus decimas Abbatem vel a vobis exigere praesumat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quam a mona- quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia praeponatur; sed liceat vobis communi consilio, vel parti consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam, absque ullius contradictione abbatem eligere. Porro loci vestri advocatiam nullus invadere vel usurpare praesumat, nisi quem abbas et fratres secundum Deum, et utilitatem ipsius monasterii ibi providerint Molestiamque eligendum. Decernimus ergo, ut nulli ferri interdici- omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius anno xin. possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad indicium autem huius a Sede Apostolica perceptae protectionis bizantium aureum nobis nostrisque successoribus annualiter persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica tis poena ser-saecularisve persona, hanc nostrae convanda esse de- stitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac

nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Innocentius catholicae Ecclesiae Innocentii PP. episcopus ss.

Ego Stephanus Praenestinus episc. ss. et nonnullorum Ego Guido sanctae Romanae Ecclesiae ex S. R. Eccl.

subscriptiones.

Ego Boethius presb. cardinalis tit. S. Clem. ss.

Ego Ubaldus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere ss.

Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Dat. Lat. per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. ac bibliothecarii, viii idus decembr., indict. vi, incarnat. dominicae, anno mextii, pontificatus vero domni Innocentii 11 PP.

Dat. die 6 decembris anno Domini 1142, pontif. anno xi.

## LXXX.

Privilegium confirmationis bonorum omnium monasterii S. Columbani Bobien. dioecesis ordinis Cassinen., quod sub protectione B. Petri recipitur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Bobien. monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; -Eiusque bona enumerantur et confirmantur. — Decimas bonorum huiusmodi a nemine exigendas declarat; — Monachis vero, ordinationes recipere, altariumque conse-

(1) Ex archiv. Bobiensi edidit Margarinus, Bul-Sanguine Dei et Domini Redemptoris | lar Cassin., par. 11.

An. C 1142

crationes a quolibuerit episcopo conceditur Bobien, sede vac. - Decretum immunitatis pro monast. quiete. — Solitae clausulae.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Oglerio abbati Sancti Columbani Bobien., eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

recipitur;

Desiderium, quod ad religionis propositum, et salutem consequendam pertinet, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri Bobiense mona- suffragium. Eapropter, dilecte in Domino protectione Se- fili, venerabilis fratris Simeonis vestri dis Apostolicae opiscopi iustis precibus inclinati, Beati Columbani ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis privilegii patrocinio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Einsque bona quaecumque bona impraesentiarum posenumerantur et confirmantur. Sidetis iuste et canonice, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis causis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: curtem S. Martini cum ecclesia et castro, quod dicitur Petra Carraria, cum omnibus suis pertinentiis: curtem S. Salvatoris cum ecclesia et pertinentiis suis; curtem de Cruce cum ecclesia et pertinentiis suis: curtem de Garda cum ecclesiis, districtu, omnibusque pertinentiis suis: curtem de Gravilia cum ecclesia pertinentiisque suis: curtem, quae dicitur Gomorga, cum ecclesia pertinentiisque suis: curtem Vignalis cum ecclesia et pertinentiis suis: curtem Carelii cum ecclesia et pertinentiis suis: plebem S. Albani in Candubrio cum pertinentiis suis: ecclesiam S. Evasii in Quintiano cum pertinentiis suis: ecclesiam S. Georgii, quae est sita in Monte Curto, cum pertinentiis suis: ecclesiam de Ceresola cum

pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Antonii de Braida cum decimis et pertinentiis suis: ecclesiam S. Columbani de Monte-Claro cum pertinentiis suis: ecclesiam S. Georgii de Montale cum pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Andreæ de Travano cum decimis et pertinentiis suis: ecclesiam S. Mariae in Spelunca cum pertinentiis suis: ecclesiam Infirmorum cum pertinentiis suis; ecclesiam Novam cum pertinentiis suis: ecclesiam S. Laurentii cum pertinentiis suis: ecclesiam S. Bartholomaei in Saxo cum pertinentiis suis, et medietatem mercati: mercatum S. Columbani, et aliud mercatum de Oliva, centum decem solidorum papien, in curte Auraemalae: villa de Stabulo, villa de Conio, villa de Cavana Nova, decima de Pradello Antonino, villa de Dusbagno, villa de Salso, mansum Guasconi, possessionem Theodosii de Cigognis, villa Riuturni, broidumque et pratum Donnicatum in Monte Pennicis, monte de Menningo, villa de Cerreto, villa de Cavana cum braida (1) Donnica, Sapateli et Roveretum, moutem de Lesma, villam de Roncore, villam Taidelli, Pratum-Longum, mansum Rugeli, Gambalata Runchum de Grillo, Fraretum, Runchum de Pradilia, mansum Barbuti, mansum de Petra Columba, mansum de Vaccaritia, mansum de Sylva, mansum de Buzochi, mansum de Costa-Alta, mansum de Conflenti, mansum de Garda, mansum Bonisenioris de Cavello, mansos de Uzoli Casaritia, mansum Lisignoli inter Bobium et Traebiam, mansum de Motio, mansum de Gosino, mansum de Asino, mansum de Niblo, mausum de Oniziis, mansum de Cerecesola, mansum de Albino, mansum de Curto, mansum de Buchia, mansum Merconis de Canneto, mansum de S. Desiderio, mansum de Guercho, decimam Sigisberti de Guita, mansum de Ponziprondo, mansum Rustici de Stavela, mansum Ioannis Benedicti de Caulo, decimam Lamfranchi de Otono, mausum

(1) Vide superius pag. 589.

Savonarii, mansum Ugonis Alberti Dagatarii, mansum Vallis Lauriculae, mansum de Pradello, mansum Borelli de Sarto, mansum Somenzarii, mansum de Sclavo, mansum de Maliolis, mansum Quoquorum, mansum Petroli et Ioannis de Caniolo, sortem unam in Lobi, sortem unam in Palatio, et censum de Corinello, braidam de Ponte, braidam iuxta Fossatum de Batalia, braidam in Campo Tufini, braidam in Pigno, braidam in Marzelasco, pratum auod dicitur Codognarium, cum vineis sibi adiunctis, vineam intra civitatem, et molendina; quaecumque etiam praefatus Simon episcopus, vel antecessores eins, sive Aluisa uxor marchionis Marcelli cum filiis suis, vobis rationabiliter concesserint, similiter conbecimas bono- firmamus. Sane laborum vestrorum, quos rum huiusmodi a nemine exi- propriis manihus et sumptibus colitis, gendas declara- sive de nutrimentis animalium vestrorum, nullus omnino clericus vel laicus decimas a vobis exigere praesumat. Si vero ea-Monachis vero, dem episcopalis sedes vacaverit, vel caordinationes recipere, alta- tholicum episcopum non habuerit, Chririumque conse- sma, Oleum sanctum, consecrationes quolibuerit epi- altarium, seu basilicarum, ordinationes scopo concedi- ecclesiasticas a quocunque malueritis epitur Bobien, sede scopo, vobis suscipere liceat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat Decretum im- praefatum monasterium temere perturmunitatis pro bare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quomodolibet fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Summi Pontificis canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrue satisfaciendo correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

reamque se divino iudicio existere de per-

petrata iniquitate cognoscat, et a sacra-

tissimo Corpore ac Sanguine D. N. Re-

demptoris Iesu Christi aliena fiat, atque

in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen (1).

# LXXXI.

Decretum, ut in monasteriis ab Ottone Bambergen. episcopo fundatis idem semper ordo pro religionis et disciplinae spiritualis stabilitate atque immutabilitate conservetur (2).

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ottoni Bambergensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, salutem et apostolicam benedictionem.

religioni et honestati convenire cognoscitur, animo nos decet libenti concedere, et congruum impartiri suffragium, ut sidelis devotio celerem sortiatur effectum. Proinde, venerabilis frater Otto episcope, petitionis desideriis tuae ex consueta Sedis Apostolicae mansuetudine clementer annuimus; in primis siquidem statuentes, ut tenor religionis, qui in Ecclesiis tibi commissis est per tuam diligentiam, cooperante Domino, institutus, firmiter in eis perpetuis temporibus conservetur. Constituimus etiam, ut in eisdem Ecclesiis Decretum PP. nullus per simoniacam haeresim statuatur, sed honestae personae, quibus utique morum et status dignitas suffragatur, inibi ordinentur. Sane in coenobiis, quae vel antiquitus in tua parochia constructa sunt, vel tu ipse devotionis intuitu constituisti, seu aliis iustis modis Ecclesiae tuae unire poteris, vel ab aliquo deinceps

(1) Chronologica nota nulla; Margarinus vero asserit dat. diploma die 8 martii anni 1142. Accurate praeciseque quidem nimis. (2) Edidit Canisius, Antiq. Lect., tom. 11, lib. 1 Vitae beati Ottonis scriptae ab auctore anony-sinchrono.

fidelium infra tuam dioecesim, divina in-

spirante gratia, construentur, sacrae re-

Quotiens a nobis petitur illud, quod Prommium.

Solitae clausuine

Solitae clau-

ligionis ordinem manere decernimus. Nec alicui liceat, eiusdem institutionis formam ullatenus permutare, nisi forte ad melioris status praerogativam, praestante Domino, promovere voluerit; nec id alicuius singulari iudicio committatur, sed omnium monasteriorum, ad Bambergensem Ecclesiam pertinentium, aut sanioris partis consilio ac consensu, fieri debere sancimus. Si quis autem huic nostrae constitutioni temere contraire tentaverit, si non factum suum digna satisfactione correxerit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Conservantes eisdem locis quae iusta sunt, omnipotentis Dei, et beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostram gratiam consequantur.

LXXXII.

Confirmatio ecclesiarum S. Remigii de Plaiotro, de Barbona, de Lintis, de Lintellis et de Sancto Silvestro, ab Attone Trecensi episcopo Cluniac. monasterio donatarum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Concessionem ecclesiarum ab Attone factam, monasterio Cluniacensi confirmat. - Solitis clausulis adiectis.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro abbati, et monachis Clunia. censibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Quae vobis, et fratribus vestris, ab episcopis, et Ecclesiarum Dei rectoribus, religionis intuita rationabiliter data esse cognoscimus, tamquam nostra volumus observare, et auctoritate Sedis Apostolicae, in qua Domino praesidente residemus, ut perpetuis observentur temporibus, communire. Concessionem igitur ecclesiarum Concessionem S. Remigii videlicet de Plaiotro, de Bar-Attone factam, bona, de Lintis, de Lintellis et de S. Sil-

(1) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier, col. 1408.

vestro, a venerabili fratre nostro Attone monasterio Clu-Trecensi episcopo, vestro monasterio et mat. vohis factam, firmamus, et praesentis scripti munimine roboramus. Si quis au- solitis clausulis tem huic nostrae confirmationi, sciens, adiectis. contraire tentaverit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani xvii kal. augusti.

Dat. die 16 iulii.

## LXXXIII.

Imperatori Lothario et, eius loco, Henrico Bavariae duci, conceditur investitura allodii terrarum a comitissa Mathilde Sedi Apost. donatarum (1).

## SUMMARIUM

Christianae reipublicae bonum ab unione sacerdotii et imperii proficiscens. - Lotharii imperatoris praecipua laus. - Ei allodium per investituram conceditur -Sub censu annuo 100 libr. argenti; — Devolutione in integrum ad Sedem Apostolicam post eiusdem obitum; - Hospitalitate, - Et conditione, ut eius arcium custodes fidelitatem S. A. iurare debeant. - Eadem investitura Henrico Bavariae duci conceditur cum eisdem clausulis.

Innocentius Papa II Lothario imperatori Augusto et Riget imperatrici.

Si auctoritas sacra Pontificum, et po- Christianae reitestas imperialis, verae glutino caritatis ad publicae bonum ab unione sainvicem copulentur, Omnipotenti debitus cordotli et imfamulatus libere poterit exhiberi, et christianus populus grata pace et tranquillitate gaudebit. Nihil enim in praesenti saeculo est Pontifice clarius, nihil rege sublimius: nihil est quod lumine clariore praefulgeat quam recta fides in principe, nihil est quod ita nequent occasui subiacere quam vera religio. Quae nimirum Lotharii jungeemnia tanto manifestius, Deo gratias, in ratoris praecipersona tua clarescunt, quanto ab ineunte aetate amator religionis et cultor

(1) Ex tom. x11 Concil., et Baronii Annal., ad ann. 1135.

iustitiae extitisse cognosceris, et novissime diebus istis, nec personae tuae, nec propriae parcendo pecuniae, pro beati Petri servitio multos labores et immensa pericula pertulisti. Cum ergo, testante sacro eloquio, etiam mali patres bona data filiis suis debeant impartire (a), dignum profecto est, ut nos, qui disponente Domino universis catholicae Ecclesiae filiis debemus solicitudine paterna consulere, personam tuam arctius diligamus, et tamquam specialissimo Ecclesiae defensori in his, quae ad statum imperii in suo robore conservandum, et utilitatem ac liberationem catholicae Ecclesiae speciare noscuntur, tam secundum ecclesiasticum officium, quam temporaliter, imperatoriam potentiam augeamus. Hoc El allodium per nimirum intuitu allodium bonae memoriae comitissae Mathilde, quod utique ab ea beato Petro constat esse collatum, vobis committimus, et ex Apostolicae Sedis dispensatione concedimus, atque in praesentia fratrum nostrorum archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, necnon principum et baronum, per annulum in-Sub consu an- vestimus: ita videlicet, ut centum libras nuo 100 libr. argenti singulis annis nobis et successoribus nostris exolvas, et post tuum obi-Devolutione in tum proprietas ad ius et dominium sansedem Aposto ctae Romanae Ecclesiae cum integritate licam post eius- absque diminutione et molestia revertatur. Quod si nos vel successores nostros in Hospitalitate, eamdem terram venire, manere, transire oportuerit, tam in susceptione, quam in procuratione atque securo conductu, prout Apostolica Sedes decreverit, honoremur. Et conditione, Qui vero arces tenuerit, vel rector terrae ut eius arcium custodes fideli- fuerit, beato Petro et nobis nostrisque tatem S. A. iu- successoribus fidelitatem faciant. Caete-

rum pro caritate vestra, nobili viro Hen-

bus apostolica benignitate concedimus:

ita tamen, ut idem dux hominium faciat,

et sidelitatem beato Petro ac nobis no-

(R. T.)

(a) Luc. x1, 13.

rare debeant;

dem obitum;

conceditur:

Endem inve- rico Bavariae duci genero vestro, et filiae stitura Henrico vestrae uxori eius, eamdem terram cum conceditur cum praefato censu et supradictis conditionieisdem claustrisque successoribus iuret. Post quorum obitum, praedictum comitissae Mathildae allodium in ius et dominium sanctae Romanae Ecclesiae, sicut supra dictum est, integrum et absque diminutione atque difficultate aliqua reducatur: salvo tamen semper in omnibus eiusdem S. R. E. iure ac proprietate.

Dat. Lat. vi idus iunii (1). Dat. 8 iunii.

# COELESTINUS II

PAPA CLXV

Anno aerae Christi comm. MCXLIII.

Unido, natione Tuscus, presbyter cardinalis Sancti Marci, electus est Romanus Pontifex die 26 septembris 1143, dieque eadem, quae in dominica incidit, ordinatus et inthronizatus, ac dictus Coelestinus huius nominis secundus. Sedit in pontificatu menses v, dies xIII, imperantibus in Oriente Manuele Comneno, in Occidente Conrado III imperatoribus. Obiit siquidem die 9 martii sequentis anni. et sepultus est in Ecclesia Lateranensi. Vacavit sedes dies 111.

I.

Confirmatio bonorum omnium, ad canonicos Sancti Mariani Eugubinae civitatis pertinentium, cui privilegia nonnulla conceduntur (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Bona ad canonicos pertinentia confirmantur; - Ex iis nonnulla enumerantur; - Nonnulla eisdem privilegia conceduntur. - Coelestini PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

(1) Scilicet anno 1135, quo concessa huiusmodi est investitura. (2) Ex membranis archivii Eugubini edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

Coelestinus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Benedicto Praeposito, eiusque fratribus, in Ecclesia episcopalis sedis Beati Mariani Eugubinae civitatis, Domino famulantibus, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Exordium

cos pertinentia

Ex iis nonnulla enumerantur.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eeapropter, dilecti in Domino filii, postulationibus vestris clementer impertimur assensum, et ecclesiam B. Mariani, in qua divinis estis mancipati, apostolici privilegii pagina communimus; statuentes, ut quascumque Bona ad canoni- possessiones, quaecumque bona idem loconfirmantur. cus impraesentiarum canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis in perpetuum, et illibata permaneant: in quibus propriis haec duximus exprimenda vocabulis: plebem scilicet S. Ioannis de Civitate, plebem S. Mariae Serratam, plebem de Fisciano, plebem S. Mariae de Glodiano cum plebe Sancti Donati et Sancti Viriani, plebem Sancti Gervasii, curtem de Lavari cum aliis omnibus ecclesiis ac bonis, praedictae Ecclesiae pertinentibus; capellam S. Bartholomaei, capellam S. Crucis, capellam S. Verecundi, capellam S. Angeli, capellam S. Georgii, capellam S. Savini, capellam S. Angeli, capellam S. Christophani, capellam S. Salvatoris, capellam S. Mariae de Mediano, capellam S. Bartholomaei de castro Venali, capellam S. Mariae, et capellam S. Georgii de Cortiva, capellam S. Mariae, capellam S. Margaritae cum omnibus suis pertinentiis, castrum montis Iuliani cum curte sua, castrum Galgate cum curte sua, castrum vallis Marulae cum curte sua, castrum Algnanir, castrum Agelli. Prohibemus quoque, ut infra antiquos terminos maioris sive baptismalis Ecclesiae absque vestra permissione Nonnulla cisnullus Ecclesiam aedificare praesumat, dem privilegia conceduntur. nec ab hominibus infra eosdem terminos habitantibus decimas vel oblationės exigat, nec eos ad sepulturam ad alia loca transire compellat; sed iuxta Apostolum, quibus spiritualia seminatis, eorum carnalia nullo prohibente metatis (a); clericos vero, sive laicos, qui de saeculari habitu converti, et in vestra Ecclesia religiose vivere voluerint, recipiendi facultatem liberam vobis concedimus; sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat: salvo iure matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, etc. Amen.

Locus † sigilli.

Ego Coelestinus catholicae Ecclesiae Coelestini PP. episcopus.

Ego Conradus Sabinensis episc. et S. R. Eccl Ego Stephanus Praenestinus episcopus. cardinalium subscriptiones. Ego Gregorius presb. card. tituli S. Calixti.

Ego Thomas presb. card. tit. Vestinae. Ego Petrus card. presb. tit. S. Susannae. Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Otto diaconus card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum.

Bald. diac. card. S. Mariae Ego in Via Lata.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu.

Ego Nicolaus diac. S. R. E.

Datum Later. per manum Gerardi S. R. E. presb. card. ac bibliothecarii, xiv kal. novemb., indict. vɪɪ (1), incarn. dom. anno mexemi, pontif. vero D. Coelestini Papae anno 1.

Dat. die 19 octobris anno Domini 1143, pontif. anno 1.

(a) 1 Cor. xv. (R. T.) (1) Lege vi.

11.

Privilegium pro monasterio Sanctissimi Salvatoris, et Sancti Quirici Populonien. (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione B. Petri suscipitur; — Ei bona omnia confirmantur; — Horum pars enumeratur; — Confirmantur quoque decimae possessionum omnium. - Monachis sacros ordines a quo maluerint episcopo recipiendi tribuitur facultas. — Ab iisdem tantummodo abbatem eligi statuitur. — Decretum immunitatis et exemptionis. — Solitae clausulae. — Coelestini PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Coelestinus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Alberto abbati monasterii Sancti Salvatoris, et Beati Quirici Populonien., eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Exordium.

Officii nostri nos hortatur auctoritas. ut religiosas personas, et loca, eorum regimini deputata, paternis affectibus diligamus, et ipsorum quieti salubriter, auxiliante Domino, provideri curemus. Proinde, dilecte in Domino fili Alberte abbas, tuis rationabilibus postulationibus clementer annuendum duximus, et Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, ac Saucti Quirici monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub B. Petri tutelam B. Petri susci- protectionemque suscipimus, et Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Ei bona omnia quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus duximus adnotanda: totam videlicet terram illam, quae est a Cala Sancti Ambrosii

confirmantur.

Monasterium

sub protectione

pitur :

Horum pars enumeratur.

> (1) Ex archiv. monasterii Amiatini edidit Ughellius, ubi de Ecclesia Populonien.

usque ad collem Scultatori, quemadmodum usque ad haec tempora, cum silvis, vineis, terris cultis vel incultis pacifice videmini possedisse: montem videlicet civitatis destructae, quae antiquitus Popolonia vocata est (1), cum omnibus suis appendiciis ibidem consistentibus, ecclesiam S. Christophori cum omnibus suis pertinentiis quae in Livellino sita est, ecclesiam S. Blasii, quae sita est in Laborcone, cum omnibus suis pertinentiis: in Corsica ecclesiam S. Nicolai in Monario cum omnibus suis pertinentiis et aedificiis, piscina Lifredi, Falconaia, Franciola, Castellone, cum omnibus suis pertinentiis, molendinum de Guidalto, la Cosella, Fabricianum, Salive, Caldanella. Decimas quoque possessionum vestrarum, Confirmantur sicut hactenus quiete possidetis, vobis ni- quoque dohilominus confirmamus. Porro ordinatio- sionum omnes clericorum, seu monachorum vestrorum, qui ad sacros ordines fuerint pro- Monachis samovendi, pro libertate et reverentia eius- cros ordines a quo maluerint dem loci hoc decreto nostro indulgemus, episcopo reciut, quem malueritis, adeatis antistitem; piendi tribuitur si quidem catholicus fuerit, et gratiam Apostolicae Sedis habuerit, eaque gratis et absque pravitate, quod postulatur, indulgeat. Item constituimus, ut, obeunte ab- Ab iisdom fanbate, non alius ibi quacumque obreptionis tummodo abbaauctoritate ordinetur, nisi quem fratres eiusdem coenobii cum communi consensu secundum timorem Dei elegerint, maxime si de eadem congregatione idoneus inventus fuerit; quod si talis, qui huic regimini congruat, inter eos inveniri non possit, aliunde sibi patrem et magistrum expectent. Decernimus ergo, ut nulli om- Decretum imnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profu-

(1) Urbs antiqua Hetruriae, de qua in Enead, x: Mela II; Plin. H. V. III; nunc vulgo Porto Baratto dicitur, Plombino vicina ad 3 mill. pass. (R. T.)

cimae posses-

tem eligi sta-

Solitae clau- tura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita si non reatum suum congrue satisfaciendo correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Coelestini PP.

Ego Coelestinus Eccl. catholicae episcopus ss.

Ego Corradus Sabinensis episcopus ss. Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episcopus ss. Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones. et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aur. ss.

Ego Ubaldus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Datum Laterani per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, ac bibliothecarii, 1x (1) decembris, indictione vi, incarn. dominicae anno mextill, pontificatus vero domni Coelestini II Papae anno 1.

Dat. die 5 decembris anno Domini 1143, pontif. anno 1.

# III.

Sancti Hierosolymitani sepulchri fratres recipiuntur sub protectione Sedis Apostolicae, eisque bona et iura confirmantur (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Dignitas sanctorum locorum in Ierusalem. — Ecclesiam S. Sepulchri

(1) Errore typographi forsitan positum est ix, loco nonis; quod ex Cocquelinii supputatione colligimus, qui reddit pro die v decembris. (R. T.)

(2) Ex Archiv. Vatic.

eiusque fratres sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eis quoque donationes Godefridi ducis, utriusque regis Balduini, patriarcharum, caeterorumque fidelium confirmat; - In quibus bona nonnulla enumerat. — Solitae conclusiones.

Coelestinus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro Priori, et fratribus Sancti Sepulchri Hierosolymitani, tam praesentibus quam futuris canonice substitueudis, in perpetuum.

Exordium.

Si mansuetudo et liberalitas sanctae Romanae Ecclesiae universis christianis debet opportuna solatia ministrare, multo magis his, qui religiosam vitam ducunt, et omnipotenti Domino familiarius adhaerere videntur, idipsum convenit propensius impartiri. Quia igitur, dilecti in Domino filii, iuxta regulam beati Augustini vivere decrevistis, et in loco, ubi steterunt pedes Domini, adorantes apud gloriosum sepulchrum eius, in quo triduo corporaliter requievit, et alia sacratissima Dignitas sanloca, in quibus Redemptor mundi pro rum in Ierusasalute nostra vincula, flagella, crucis ignominiam, vulnera, mortemque sustinuit. regulariter militatis, maiori vos benevolentia et gratia dignos esse censemus, et paternis vos affectionibus volumus confovere. Vestris ergo postulationibus debita Ecclesiam S. benignitate accommodantes assensum, sa- Sepulchri ciuscrosanctam ecclesiam Sancti Sepulchri, protectione in qua divinis obsequiis insistentes Passionem Dominicam, et victoriosissimum Crucis triumphum assidue oculata fide recolitis, nec non etiam personas vestras, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque Eis quoque dopossessiones, quaecumque bona, eadem fridi ducis, Ecclesia impraesentiarum canonice pos- utriusque regis sidet: quaecumque etiam ab egregiae triarcharum, memoriae viris, duce videlicet Godefrido, fidelium conet utroque rege Balduino, Venusto quo-

Sedis Apostolicae recipit Pontifex:

nationes Gode-

nonnulla enumerat:

que, et aliis patriarchis, eidem loco iuste collata sunt, ant imposterum a patriarchis, vel aliis Dei sidelibus rationabiliter conferentur, firma vobis et illibata per-In quibus bona maneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: medietatem videlicet oblationum S. Sepulchri, et omnes oblationes altarium in ecclesia Sancti Sepulchri existentium, sicut patriarcharum dono vobis rationabiliter donatae sunt: domos, stationes, et furnos omnes civitatis Hierusalem, exceptis duobus, hospitalis videlicet, et ecclesiae Sanctae Mariae Latinae, sicut dono ducis Godefridi, et fratris eius Balduini, et aliorum bonorum hominum vobis legitime concessa sunt: casaliague, quae possidetis in territorio Hierusalem, Mahumercam videlicet cum pertinentiis suis, Sabaret, Cafarcab, Calandicam, Armotiam, Ramittam, Bertiligeh, Bethsari, Deveris cum pertinentiis suis: in territorio Caesariensi castellum Feniculi cum pertinentiis suis: in territorio Tyri, casale de Riva cum pertinentiis suis, hortum, quem habetis inter murum et antemurale civitatis Tyri; hortum, quem habetis infra et circa Antiochiam; Ec-Cum ecclesiis clesiam Quarantenae cum pertinentiis suis; pertinentiis ea- ecclesiam Sancti Petri in Ioppa cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Sepulchri in Acon cum terra et domo, quam dedit vobis Lambertus Als, et aliis pertinentiis suis; in territorio eiusdem civitatis ecclesiam Sanctae Mariae de Humas cum pertinentiis suis; ecclesiam Sanctae Mariae in civitate Tyro cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Sepulchri in monte Peregrino cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Georgii in Montanis cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Sepulchri in Brundusiana civitate cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Sepulchri in Barleto cum pertinentiis suis; Ecclesiam, quam habetis in Venusina civitate dono

Nicolai eiusdem civitatis episcopi cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Sepulchri iuxta Troiam civitatem cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Theodori martyris ante portam Beneventanae civitatis cum pertinentiis suis; castellum Cereti cum pertinentiis suis, quod nobilis vir Albertus Bolandraceus comes ecclesiae Sancti Sepulchri donavit; ecclesiam, quam habetis in episcopatu Constantiensi in villa, quae vocatur Irendorf. Decerni- Decretum pro mus ergo, ut nulli omnino hominum li-immunitate suceat, praefatam Ecclesiam temere per-concessionum: turbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Apostolicae Sedis, et patriarchae Hierosolymitani reverentia, et episcoporum, in quorum parochiis Ecclesiae vestrae sitae sunt, canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, Cum solitis hanc nostrae constitutionis paginam sciens, et comminatocontra eam temere venire tentaverit, se-riis. cundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. I. C. quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Datum Laterani per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri card. ac bibliothecarii, Iv idus ianuarii, indictione vii, incarnationis dominicae

Amen.

MCXLIII (1), pontificatus vero domni Coelestini Papae II anno 1.

Dat. die 10 ianuarii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

## IV.

Confirmatio ecclesiae S. Mariae in Undesdorf, bonorumque omnium ad eamdem pertinentium (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia apostolico privilegio munitur - Sub censu annuali unius bisantii. — Bona omnia ei confirmantur. — Eamque ordinarii iurisdictioni subiiciit Pontifex. - Solitae clausulae. - Coelestini PP. subscriptio.

Coelestinus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Richardo praeposito Ecclesiae Sanctae Mariae de Undesdorf, eiusque fratribus. tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in apostolico pri-Domino filii, vestris iustis petitionibus clementer annuimus, et praefatam Ec-

Ecclesia

(1) Lege quarto, et loco anni 1143, legendum esse 44 duximus, prout etiam in sequentibus duobus, Ecclesiae S. Mariae Undesdorf, et altero Fesulanae Ecclesiae concessis privilegiis, quia mense ianuarii fere ad totum septembrem anni 1143, Innocentius II in Petri cathedra adhuc sedebat. Quo fit, ut diploma, Ferrariensi Ecclesiae datum 11 nonas maii anno mexem, a cl. viro Iusto Fontanino relatum ex archiv. Vatic. tom. II Rerum Comaclensium, pag. 337, consulto omittamus. Quae vero fides huic monumento scripto post mortem Coelestini II PP. danda sit, ipsi viderint, ad quos examen illius controversiae pertinet. Attamen si in notis chronologicis Fontaniniani privilegii non n nonas maii mexim legatur, sed n martii MCXLIV, nullum de illius auctoritate dubium supererit: firmum siquidem penes diplomaticae rei peritos, ac constans est ex solo notarum chronologicarum vitio, male falsitatem vel interpolationem diplomatum deduci. (2) Ex Metropoli Salisburgensi Hundii, tom. III.

Bull. Rom. Vol. II. 60

clesiam, quae a nobili viro Ottone comite Palatino in proprio allodio fundata est. et sub censu unius bisantii, nobis no- Sub censu anstrisque successoribus annualiter persol-nuali unius bivendi, communimus: imprimis siquidem statuentes, ut ordo canonicus secundum beati August, regulam perpetuis ibi temporibus inviolabiliter conservetur; praeterea quascumque possessiones, quae- Bona omnia et cumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordina- Eamque orditiones clericorum, qui ad sacros ordines sunt promovendi, a dioecesano suscipiatis episcopo; si quidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem Sedis Apostolicae habuerit, et ea gratis absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere; aliquin, liceat vobis catholicum, quemcumque malueritis, adire antistitem. Sepulturae quoque libertatem praefatae Ecclesiae apostolica auctoritate donamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praesatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in fu- solitae clauturum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, și nou satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem

ctioni subjicit

loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Coelestini PP. subscriptio.

Ego Coelestinus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Datum Lat. per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri card. et bibliothecarii, xii kal. martii, indict. vii, incarnat. dom. anno mextiv, pontificatus vero domni Coelestini II Papae anno 1. Dat. die 19 februarii (1) anno Domini 1144, pontif. anno 1.

# V.

Privilegium confirmationis bonorum, ad S. Fesulanam Ecclesiam pertinentium, et iurium omnium, eiusdem episcopo spectantium (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam Fesulan, sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eique bona omnia confirmat; — Illorum partem enumerat. - Decimarum, oblationum, et testamentorum pars iuxta canonum statuta ei elargitur. - Bona ad hanc Ecclesiam pertinentia diripi, minui, vel retineri prohibetur sub diro anathemate. - Coelestini PP. et S. R. E cardinalium subscriptiones.

Coelestinus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ionathe Fesulano episcopo, elusque successoribus canonice substituendis. in perpetuum.

Exordium.

Ex commisso nobis a Deo apostolatus officio, fratribus nostris tam vicinis quam longe positis paterna nos convenit provisione consulere; et Ecclesiis, quae Domino militare noscuntur, suam iustitiam conservare, ut quemadmodum, disponente Domino, patres vocamur in nomine, ita nihilominus comprobemus in opere. Huius rei gratia, dilecte in Domino frater, pre-

(1) Annus 1144 bissextus habuit diem xii kal. martii, respondentem 19 februarii. Error igitur in Cocquel. edit. est corrigendus; ibi enim ponitur dies 18 feb. (n. T.) (2) Echdit Ughell., Ital. Sac., tom. III, ubi de episcopis Fesulanis.

ces tuas rationabiles elementer admittimus, et Fesulanam Ecclesiam, cui Deo Ecclesiam Faauctore præesse dignosceris, sub beati lectione Sedis Petri et nostra protectione suscipimus, et Apostolicae recipit Pontifer. praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possides, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos Fesulanae Ecclesiae, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: monaste- Morum par rium Sancti Bartholomaei, quod Fesulis t m enumera situm est, monasterium Sancti Martini in Maiano, monasterium Sancti Gaudentii in Pede Albis, plebem Sancti Petri de Romena, plebem Beati Petri de Cascina, plebem Sancti Ioannis de Caprilia, plebem Sancti Leonini in Collina. Caeteras vero tam plebes quam ecclesias, quae Fesulanae Ecclesiae iuris esse noscuntur, castella quoque, villas, ac alias possessiones, sicut in privilegio praedecessoris nostri bonae memoriae Innocentii Papae nominatim vobis confirmata sunt: ordinationes etiam praedictorum monasteriorum et baptismalium Ecclesiarum, quae Fesulanae Ecclesiae subditae sunt, absque vestro assensu sibi usurpare praesumat: in capellis autem vestrarum plebium liberam ordinationem, et debitam obedientiam absque aliquius contradictione plebani habeant, sicut per privilegium felicis memoriae Paschalis Papae eis concessum est: salva proprii episcopi debita reverentia. Partem vero decimarum, oblatio- Decimarum, num, testamentorum, et caeterorum red- oblationum, et testamentorum dituum ecclesiasticorum, per vestrum epi- pars iuxia exscopatum secundum statuta canonum ei elargitur. vobis confirmamus; et, ut nulla ecclesia in eodem episcopatu construatur, et constructa absque vestra licentia cuilibet subiiciatur, interdicimus: salva tamen in omnibus Romanae Sedis iustitia et auctoritate. Decernimus ergo, ut nulli omniae hominum liceat, eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones

Eique bona omnia confir-

nathemate.

Bona ad hanc auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu Ecclesiam per-tinentia diripi, quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia minui, vel re- integra conserventur, tibi et fratribus tuis, tur sub diro a- pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrue satisfaciendo correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examide districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Coelestini PP.

Ego Coelestinus catholicae Ecclesiae subscripsi.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episcopus subscripsi.

Ego Albericus Ostiensis episcopus subscripsi.

Ego Stephanus Praenestinus episcopus subscripsi.

Ego Imarus Tusculanus episcopus subscripsi.

Ego Petrus Albanensis episcopus sub-SCripsi.

Ego Raynerius preshyter cardinalis tit. S. Priscae subscripsi.

Ego Guido presbyter cardinalis tituli Sanctae Caeciliae subsc.

Ego Thomas presbyter cardinalis tit. Vestinae subscripsi.

Ego Nicolaus presbyter cardinalis tit. S. Cyriaci subsc.

Ego Manfredus presb. cardinalis tit. S. Sabinae subscripsi.

Ego Guido diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani subsc.

Ego Gerardus diaconus cardinalis S. Mariae in Domnica subsc.

Ego Ioannes diaconus cardin. S. Mariae Novae subscripsi.

Datum Laterani per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis ac bibliothecarii, 11 nonas martii, indictione vi, incarnationis dominicae anno mcxliii (1), pontificatus vero D. Coelestini Papae II anno 1.

Dat. die 6 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

## VI.

Enumeratio et confirmatio iurium, privilegiorum, ac bonorum Ferrariensis Ecclesiae, cui undecim massas minores de iure Sedis Apostolicae donat Coelestinus PP. (2).

## SUMMARIUM

Exordium. - Ferrarien, episcopus a cardinalibus S. R. E. eligendus, et a Summo Pontifice consecrandus. - Illi Ecclesiae antiqua iura confirmantur; — Eamque sub perpetuo iure Sedis Apostolicae fuisse, et fore declaratur. - Comitatus Ferrarien. fines praescribontur. — Annuus census et supremi iuris insignia Sedi Apost. reservantur. — Gaetera bona eiusdem Ecclesiae propria enumerantur et confirmantur. --Poena 100 librarum auri violatoribus privilegii buius. - Addito diro anathemate. - Coelestini PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Coelestinus epitopus servus servorum Dei, venerabili fratri ?ryphoni Ferrariensi episcopo, eiusque successoribus regulariter substituen. dis, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis cathedra. disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, ius suum cuique tribuere, praesertim iis, qui beati Petri iuris existant. conservare et integre debeamus. Ad exemplar itaque praedecessoris nostri bonae

(1) Lege MCXLIV. (2) Ex vv. Codd. Vaticanis edidit v. cl. Iustus Fontaninus.

Exordium.

Summo Ponti-

Ferrariensis memoriae Papae Innocentii, iuxta tenorem episc. a cardin. S. R. Coclesiae privilegiorum, Ferrariensium episcopum eligendus, et a a cardinalibus nostris eligendum, et a Ronce consecrate manae Sedis antistite consecrandum decrevinius: atque Ferrariensem Ecclesiam sub iure et dominio Sedis Apostolicae hoc decreto manere sancimus. Te igitur, clero, et populo Ferrariensi in fidelitate beati Petri persistentibus, ad instar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Paschalis et Innocentii Romanorum Pontificum, sanctae Ferrariensi Ecclesiae, tamquam Apostolicae Sedis filiae fundos eiusdem matris, Illi Ecclesiae et patrimonia confirmamus: ipsam videconfirmantur, licet massam Babylonicam, quae vocatur Ferraria, cum duodecim fundis suis, cui alias undecim massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subrogamus: idest massam et ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, et Constanciacum cum duodecim fundis suis, simulque massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, et totam et integram massam Donoro cum duodecim fundis suis, nec non massam Curulum, et massam Salettam cum viginti quatuor fundis suis, et massam Seneticam et Castillionem similiter cum fundis suis: similique modo massam, quae vocatur Fermignana cum omnibus fundis suis. Has quidem praedictas massas cum omnibus, ad earum iura pertinentibus, de dominio et iure atque potestate huius sanctae Romanae Ecclesiae, in sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis et traditionis paginam donamus et tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime frater Grypho episcope, quam successoribus tuis, in singulis massis Ecclesias cum clericis, presbyteris, diaconibus ordinare et consecrare; illud omnimodo Eamque sub sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum Sedis Aposto- tota parochia sua in iure et dominio ac licae suisse, et privilegio nostrae sanctae Romanae Ectore declaratur. clesiae beati Petri, cuius est patrimonium, perpetuo conservetur, et sit semper sub

an'iqua lura

nostra electione, ordinatione atque consecratione: ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, et consecratus fuerit, ille honoris huius ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines et termini sunt: ab oriente ab una Comitatus Forparte fluminis Padi, altera nostra massa rariensis fines Phiscalia et Veteraria: a Veteraria, usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali, usque Bucilletum, per Bucilletum transeunt flumen, Gabiana per Luduriam circumdant villam Marazam et Madrariam, pervenientes usque Maletum, a Maleto pergunt iuxta Argilem Anxianum per paludes et piscarias usque Vitricam, et transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam, et per fossam Buranam exeunt in Padum, et descendunt ad occidentem usque ad Ulmum Formosam, quae certa finis est inter Romaniam et Longohardiam: ad (1) altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab oriente Callis de Fine, quae finis est inter nostrum comitatum Ferrariensem, et alterum nostrum comitatum Comaclensem, et extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum de Silvule, circumdant massam Corneti, et Longanum, quae de nostro comitatu Ferrariae est, descendunt inde ad occidentem per paludes et piscarias usque in flumen Tartari et per ipsum flumen Tartari pergunt usque in flumen Padi. Sane ab habitatoribus ipsis maioris massae Ferrariae malas et pravas consuetudines removemus; nisi tamen, sicut soliti sunt, ad suffragium nostrae sanctae Romanae Ecclesiae annualiter per illorum nuncium unaquaeque libera persona capitis massarii de moneta Venetiae denarios singulos dabit. Census vero, et tributi, at- Annua cenque telonei de ripa et flumine unam me. sus et suprem dietatem pro benedictione ad communem Sedi Apostoliutilitatem, et meliorationem seu restau- cae reservaurationem iam dictae maioris massae concedimus, et alteram medietatem ad nostras manus reservamus; etiam unam medie-

perpetuo iure

(1) Forsitan ab. (R. T.)

Pravas con-

siae propria

tum quidem generale similiter in dominio et potestate sanctae Romanae Ecclesiae tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo iustitiam ab omnibus sucludines non per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel iniustam functionem, aut dationem seu consuetudinem, nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore, atque amore praefatae sanctae nostrae ecclesiae Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius maioris massae pepercimus, aliasque minores massas, et sicut supradictum est, cum omnibus servitutibus suis subiugamus. Praeterea quaseiusdem Eccle- cumque Ecclesias et possessiones, quaeenumerantur et cumque etiam bona, quae impraesentiarum confirmantur iuste et canonice possides, aut in futurum rationabiliter, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos Ferrariensi Ecclesiae, illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: plebem S. Georgii de ultra Padum, plebem Sanctae Mariae de Pado, plebem Sancti Georgii de Tamara, plebem Sanctae Mariae de Gabiano, plebem Sanctae Mariae de Vicoventia, plebem Sancti Petri de Cupario, plebem Sancti Stephani de Formignana, plebem Sancti Apollinaris de Frisicallo, plebem Sancti Martini de Rupina, plebem Sanctae Mariae de Vicobariono, plebem Sanctae Mariae de Septem-Policinio, plebem Sancti Stephani de Caligo, plebem Sancti Donati de Peduvio, plebem Sancti Antonini de Picazolio, plebem Sancti Georgii de Trecenta, plebem Sanctae Mariae de Cinisello, plebem Sancti Michaelis de Bregantio cum capellis et earum pertinentiis, ecclesiam Sancti Romani de Tartaro: salva in omnibus Apostolicae Poena 100 li- Sedis auctoritate. Si qua sane ecclesiabrarum auri stica saecularisve persona, hanc nostrae res privilegii constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, et aut Ferrariensem Ecclesiam his, quae supradicta ctae Mariae in Domnica.

tatem similiter telonei de mercato nobis!

conservamus, et alteram medietatem prae-

fato episcopo nostro condonamus; placi-

contra violatohaius.

sunt diminuere, aut sanctae Sedis Apostolicae sua in eis iura, quae superius significata sunt, auferre praesumpserit, poenae et compositionis nomine reddat eidem sanctae Sedi Apostolicae auri optimi libras centum; et, nisi quae male praesumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen,

Addite dire anathemate.

siae cardina-

lium subscri-

ptiones.

Ego Coelestinus catholicae Ecclesiae Coelestini PP. episcopus.

Ego Guido presbyter cardinalis Sancti et S. R. Eccle-

Chrysogoni.

Ego Rainerius presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae.

Ego Goizo presb. cardinalis tituli Sanctae Caeciliae.

Ego Thomas presb. cardinalis tituli Vestinae.

Ego Ubaldus presb. cardinalis tituli Sanctae Praxedis.

Ego Gilibertus presb. cardinalis tituli Sancti Marci.

Ego Nicolaus presb. cardinalis tituli Sancti Cyriaci.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli Sanctae Sabinae.

Ego Conradus Sabinensis episcopus.

Ego Theodewinus Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Albertus Ostiensis episcopus.

Ego Imarus Tusculanus episcopus.

Ego Petrus Albanensis episcopus.

Ego Georgius diaconus Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Gerardus diaconus cardinalis San-

Ego Ioannes diaconus cardinalis Sanctae Mariae Novae.

Ego Ioannes Paparo diaconus card. S. Hadriani.

Datum Laterani per manum Gherardi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis, ac bibliothecarii, 11 nonas maii. indictione vii, incarnationis dominicae anno mexiliv, pontificatus vero domni Coelestini II Papae anno 1.

Dat. die 6 martii anno Domini 1114. pontif. anno 1.

# LUCIUS II

PAPA CLXVI.

Anno aerae Christi comm. MCXLIV

Terardus Caccianimicus (1) ex provincia Æmiliae, patria Bononiensis, ex patre Viseo, (2) antea canonicus regularis S. Augustini, et presbyter cardinalis Sanctae Crucis in Hierusalem, electus est et consecratus Romanus Pontifex die 12 martii 1144, et Lucius secundus nuncupatus. Sedit in pontificatu menses xI, dies xVI, imperantibus, in Oriente Manuele Comneno, in Occidente Conrado III imperatoribus. Obiit siquidem die 25 februarii sequentis anni, et sepultus est in basilica Lateranensi. Vacavit sedes diem unam.

I.

Privilegium confirmationis bonorum, iurium et exemptionum monasterii S. Columbani Bobien. dioecesis (3).

### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterinm sub protectione Sedis Apost. recipitur. — Emsque bona omnia, et hic potissimum enunciata con-

(1) Sic eum vocat Pagius Iunior; Baronius vero Camerarium appellat. (2) Prout habetur in quodam Codice Vaticano a Baronio relato. (3) In Historia Bobien. Ecclesiae edidit Ughell., Ital. Sac., tom. IV.

firmantur: - Et donationes omnes episcoporum, aliorumque; - Pro quibus omnibus nemini liceat quidquam a monachis exigere. - Abbatis electionem monachis concedit Pontifex. - Decretum pro immunitate monast, a cuiuscumque personae molestia, vi, etc., sub excommunicationis, et dignitatum privationis, poena. - Fausta haec servantibus adprecatur. — Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filis, Oglerio abbati S. Columbani Bobiensis. eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet

prosequente compleri, ut et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et Beati Columbani ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, Monasterium et praesentis scripti privilegio communi- sub protectione Sedis Apostomus, statuentes, ut quascumque posses-licae recipitur; siones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Eiusque bona regum vel principum, oblatione fidelium omnia, et blc seu aliis iustis modis, Deo propitio, po- enunciata conteritis adipisci, firma vobis vestrisque firmantur. successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: curtem S. Martini cum ecclesia et castro, quod dicitur Petra-Carana, cum suis pertinentiis, curtem S. Salvatoris cum ecclesia et pertinentiis suis, curtem de Cruce cum ecclesia et pertinentiis suis, curtem de Garda cum ecclesiis, districtu et pertinentiis suis, curtem de Carelli cum ecclesia et pertinentiis suis, curtem de Gravilia cum ecclesia et pertinentiis suis, curtem quae vocatur Gomorga cum ecclesia, districtu, et pertinentiis suis: plebem S. Albani

in Candiubrio cum decimis et pertinentiis

Exordium.

suis, ecclesiam S. Mariae in Monte-Lungo cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Sinphoriani; curtem Neblani cum decimis et pertinentiis suis, curtem S. Martini in valle Purpuria cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam S. Evasii in Quintiano cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Petri in Masi cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Georgii, quae est sita in Monte-Acuto, cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Thomae in Romano cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam de Ceresola cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Antonini de Braida cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Georgii de Montale cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Andreæ in Travano cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae in Spelunca cum pertinentiis suis, ecclesiam Novam cum pertinentiis suis, ecclesiam Bartholomaei in Sarto cum pertinentiis suis, et medietate mercati, ecclesiam Sancti Desiderii cum pertinentiis suis, mercatum Sancti Columbani, et aliud mercatum de Oliva, censum decem solidorum papiensium in curte Oremale, villam de Stabulo, villam de Cativana Nova, decimam de Bradello Antonino, villam de Busbagno, villam de Salse, mansum Gavone, possessionem Tedisii de Cicogni, villam de Riuturni, et brodium et pratum Doaicatum in monte Penicis, montem de Merconico, villam de Cereto, villam de Cavanna cum braida Dominica, Sepetelli, et Roveretum, montem de Cesina, villam de Roncore, villam de Faidelli, Pratum Longum, mansum Rugoli, Gambalata, Runchum de Grillo fractum, Runchum de Pradalia, mansum Barbuti, mansum de Petra Columba, mansum de Bazavil, mansum de Iucaritia, mansum de Silva, mansum de Costalda, mansum de Conflenti, mansum de Gorda, mansum Boni Senioris de Caulo, mansos de Violi Casaria, mansum Lisignoli inter Bobium et Treviam, mansum de Mocio, mansum de Goslino, mansum de Cisino,

mansum de Hiblo, mansum Guizi, mansum Corezala, mansum de Albino, mansum de Cucco, mansum de Bivis, mansum Marconis de Caneto, mansum de Sancto Desiderio, mansum de Guerro, decimam Giselberti de Gurra, mansum de Ponzipiodo, mansum Rustici de Stavella, mansum Ioannis Benedicti de Caulo, decimam Lanfranchi de Ottone, mansum Savonarii, mansum Hugonis et Alberti de Degathani, mansum vallis Lovariolae, mansum de Pradelle de Sarto, mansum Semerzarii, mansum de Pradelle, mansum Borelli de Sarto, mansum Semerzarii, mansum de Solario, mansum de Maliolli, mansum Coiorum, mansum Petrochi et Ioannis de Coniolo, sortem unam in Liobe, sortem unam in Runcho Ioannis, sortem unam in Parratio, et censum de Cornulo: braidam de Ponte, braidam iuxta fossatum de Batalia, braidam in campo Fasiani, braidam in Pegni, braidam in Marcelasco: pratum, quod dicitur Codugnar, cum vineis sibi adiunctis: vineam infra civitatem et molendina. Quaecumque etiam venerab. frater noster confirmantur Simeon episcopus vester, vel antecessores quoque don tiones omnes eius, sive etiam Aluisa uxor marchionis episcoporum, Malespinae cum filiis suis, vobis rationabiliter concesserunt, similiter confirmamus. Sane laborum vestrorum, quos Pro quibus propriis manibus aut sumptibus colitis, omnibus nemini sive de nutrimentis vestrorum animalium, a monachis exinullus omnino clericus vel laicus decimas a vobis exigere praesumat. Obcunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum Abbatis elequolibet successorum, nullus ibi qualibet ctionem monasubreptionis astutia vel violentia praeponatur; sed liceat vobis communi consilio, vel parte consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam absque ullius contradictione abbatem eligere. Si vero eadem sedes episcopalis vacaverit, vel catholicum episcopum non habuerit, Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, seu basilicarum, ordinationes clericorum, a quocumque malueritis episcopo vobis suscipere liceat. Decernimus

aliorumque;

Pontifex.

sonae molestia. nis poena.

Decretum pro ergo, ut nulli omnino hominum liceat, immunitate mo-nasterli a cu-praefatum monasterium temere perturiuscumque per- hare, aut eius possessiones auferre, vel vi, etc., sub ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet excommunica- molestiis fatigare; sed omnia integra contatum privatio- serventur, eorum, pro quorum gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Pontificis canonica iustitia, et Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua ergo in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Fausta haec errvantibus adprecatur.

Lucii PP.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl. card, subsectiptiones

Ego Conradus Sabinensis episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episcopus ss.

Ego Petrus Albanensis episcopus ss.: Ego Gregorius presbyter card. tituli S. Calixti ss.

Ego Goizo presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diac. card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Datum Laterani per manum Baronis capellani, et scriptoris sacri palatii, idibus! martii, indict. vii, incarnationis dominicae

anno MCXLIV, pontificatus vero domni Lucii II Papae anno 1.

Dat. die 15 martii anno Domini 1144, pontif. anno I.

### II.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, et iurium sanctae Ferrariensis Ecclesiae, quae sub perpetuo iure Sedis Apostolicae cum pertinentiis omnibus esse et fore declaratur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Ferrarien. episcopum a cardinalibus S. R. E. eligendum, et a Summo Pontifice consecrandum decernit. — Eidem Ecclesiae antiqua iura confirmat. - Massae Babilonicae donatio cum aliis undecim massis et fundis suis rata habetur. — Ecclesiam ipsam cum bonis omnibus et pertinentiis sub perpetuo iure Sedis Apostolicae esse et fore declarat Pontifex; — Comitatusque Ferrariensis fines praescribit; — Malas consuetudines removet; facta facultate unum denarium libere praestandi. - Annuos vero census, et suprematus insignia Sedi Apostolicae reservat. - Pravis consuetudinibus rejectis. -Caetera bona illius Ecclesiae propria enumerat et confirmat. — Poenas corporales et spirituales indicit contra huiusmodi decreta violantes; - Eaque servantibus aeterna bona adprecatur. — Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gryphoni Ferrariensi episcopo, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ad hoc in Apostolicae Sedis cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, et ius suum cuiusque tribuere, praesertim his quae beati Petri iuris existunt, conservare integre debeamus. Ad exemplar itaque praedecessorum nostrorum felicis memoriae Papae Innocentii, et Coelestini, Romanorum Pontificum, iuxta tenorem privilegiorum, Ferrariensem episcopum a cardinalibus nostris eli-

(1) Ex tom. IV Hist. Ferrariensis Prisciani.

Exordium.

Ferrariensem gendum et a Romanae Sedis Antistite S. R. Ecclesiae consecrandum decernimus, atque Ferraeligendum, et a riensem Ecclesiam sub iure et dominio dum decernit;

antiqua iura confirmat.

habetur.

ipsam cum bo-

hee consecran- Sedis Apostolicae decreto manere sancimus. Te igitur, clero, et populo Ferrariensi in fidelitate beati Petri persistentibus, ad instar praedecessorum nostrorum bonae recordationis Vitaliani, Adriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Eidem Ecclesia Paschalis, Innocentii, Coelestini, Romanorum Pontificum, sanctae Ferrariensi Ecclesiae, tamquam Apostolicae Sedis filiae, fundos eiusdem matris et patrimonia confirmamus; ipsam videlicet massam Massae Baby- Babylonicam, quae vocatur Ferraria, cum cum aliisunde- duodecim fundis suis, cui alias undecim cim massis et massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subiugamus: idest massam ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, et massam Constantiacus cum duodecim fundis, similiter massam Quartisianam cum duodecim fundis, et totam et integram massam Donorio cum duodecim fundis suis, et similiter massam Popularem cum duodecim fundis, nec non massam Curulum, et massam Saletam cum viginti quatuor fundis suis, simili modo massam, quae vocatur Formignana, cum omnibus fundis suis. Has quidem praedictas massas cum omnibus ad easdem pertinentibus de dominio et iure atque potestate huius sanctae Romanae Ecclesiae in sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis paginam donamus et tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime frater Grypho episcope, quam successoribus tuis, in singulis massis ecclesias cum clericis, nis omnibus et presbyteris, diaconis ordinare et consepertinentiis sub crare; illud omnimodis sancientes, ut Sedis Apostoli- Ferrariensis Ecclesiae tota parochia sua cae esse et fore in iure et dominio ac privilegio nostrae sanctae Romanae Ecclesiae B. Petri, cuius est patrimonium, perpetuo conservetur, et sit semper sub nostra electione atque consecratione; et quicumque episcopus electus, ordinatus et consecratus fuerit, ille honoris huius ac potestatis in-Bull. Rom. Vol. II.

tegritate fungatur. Comitatus autem Fer- Comitatusque rariensis fines et termini sunt: ab oriente nes praescribit; ab una parte fluminis Padi altera nostra massa Phiscalia et Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Bucilletum, transeunt flumen Gabiana, per Ludriam, circumdant Villam-Magnam et Madrariam pervenientes usque Maletum, et a Maleto pergunt iuxta Argilem Anxianum per paludes et piscarias usque Vitricam, veniunt usque fossam Buranam, per fossam Buranam exeunt in Padum, descendunt ad occidentem usque ad Ulmum Formosam, quae certa finis est inter Romaniam et Longobardiam: ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab oriente callis de Fine, quae finis est inter nostrum comitatum Ferrariensem et alterum nostrum comitatum Comaclensem, et extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum Silvule, circumdant massam Corneti et Longanum, quae de nostro comitatu Ferrariense est, descendendo inde ad occidentem per paludes et piscarias usque ad flumen Tartari pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis maioris Malas consusmassae Ferrariae malas et pravas consue- vet; facta fatudines removemus; nisi tamen, sicuti cultate unum denarium libere soliti sunt, ad suffragium sanctae Roma- praestandi. nae Ecclesiae annualiter per illorum nuncium unaquaeque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiae denarios singulos dabit. Census vero et tributi, atque Annuos vero telonei de ripa et flumine unam medie- prematus insitatem pro benedictione ad communem gnia Sedi Apostolicae reserutilitatem et meliorationem seu restaurationem iam dictae maioris massae concedimus, et alteram medietatem ad nostras manus reservamus: similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus, et alteram medietatem praedicto episcopo condonamus: placitum quidem generale similiter in dominio et potestate sanctae nostrae Romanae Ecclesiae tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo iustitiam, ab omnibus per

tres dies custodiatur: collectam vero vel

Pravis consuc- fodrum, aut pravam vel iniustam functionem aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore, atque amore praesatae nostrae sanctae Ecclesiae B. Georgii omnibus habi-

tatoribus ipsius massae pepercimus, aliasque minores massas, et, sicut supra scriptum est, cum omnibus suis servitutibus Caetera bona subiugamus. Praeterea quascumque ec-Illius Ecclesiae propria cnume. clesias et possessiones, quaecumque etiam ratet consirmat. bona, impraesentiarum iuste et canonice possides, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos Ferrariensi Ecclesiae, et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: plebem Sancti Georgii de ultra Padum, plebem Sanctae Mariae de Gabiana, plebem S. Mariae de Vicoventia, plebem S. Martini de contra Padum, plebem S. Georgii de Tamara, plebem S. Petri de Cupario, plebem S. Stephani de Formignana, plebem S. Appollinaris de Trissicallio, plebem Sancti Martini de Rupina, plebem S. Mariae de Vico Bariono, plebem S. Mariae de Septem Policino, plebem S. Stephani de Caligo, plebem S. Donati de Pedurio, plebem S. Antonini de Ficariolo, plebem S. Georgii de Trecenta, plebem S. Mariae de Cinisello, plebem S. Michaelis de Bragantio cum capellis et earum pertinentiis, ecclesiam S. Romani de Tartaro: salva in omnibus Sedis Apo-Poenas corpo- stolicae auctoritate. Si qua sane ecclerales et spiri-tuales indicit siastica saecularisve persona, hanc nostrae contra huius- constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, et aut Ferrariensem Ecclesiam his, quae supra scripta sunt, diminuere, ant Sanctae Sedis Apostolicae sua in eis iura, quae superius significata sunt, auferre praesumpserit, poenae compositionis nomine reddat eidem Sanctae Sedi Apostolicae auri optimi libras centum; et nisi, quae male praesumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere | Michaelis Archangeli.

modi decreta

de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena siat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem Eaque servan-Ecclesiis iusta servantibus sit pax Domini bona apprecanostri Iesu Christi, quatenus et hic fru-tur. ctum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episc.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. et S. R. Eccte-Calixti.

lium subscriptiones.

Ego Goizo presbyter cardinalis tituli Sanctae Caeciliae.

Ego Thomas presbyter cardinalis tituli Vestinae.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis S. Praxedis.

Ego Guilibertus presbyter cardinalis tituli Sancti Marci.

Ego Nicolaus presb. cardinalis tituli S. Cyriaci.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae.

Ego Gerardus Sabinensis episcopus.

Ego Theodewinus S. Rufinae.

Ego Albertus Ostiensis episcopus.

Ego Stephanus Praenestinensis episc.

Ego Imarus Tusculanus episcopus.

Ego Petrus Albanensis episcopus.

Ego Gregorius diaconus cardinalis tit. Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Otto diaconus cardinalis tit. Sancti Georgii ad Velum-Aureum.

Ego Guido diaconus cardinalis tituli Sanctae Mariae in Domnica.

Ego Guido in Romana Ecclesia altaris minister.

Ego Petrus diaconus Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Gr. Sanctae Romanae Ecclesiae indignus diaconus.

Ego Ioannes diaconus cardinalis tituli Sancti Hadriani.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S.

Ego Ioannes diaconus cardinalis Sanctae Mariae Novae.

Ego Hugo Romanae Ecclesiae diaconus tit. Sanctae Luciae in Orphea.

Ego Astaldus diaconus cardinalis Sancti Eustachii.

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris, idibus martii, indict. vii, incarnationis dominicae anno mexity, pontificatus vero D. Lucii Papae II anno 1.

Dat. die 15 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

### III.

Confirmatio bonorum et privilegiorum, a Summis Pontificibus monasterio S. Petri Perusii ord. S. Benedicti concessorum (1). Similia diplomata concessere monasterio huic Benedictus V, anno 978, Silvester II, 1002, Leo IX, 1033, Nicolaus II, 1059, Alexander II, 1065, Paschalis II, 1115, Innoc. PP II, 1137.

### SUMMARIUM

Exordium. — Bona monasterii confirmantur;

— Enumerantur. — Monachos in spiritualibus episcopo dioecesano subiectos declarat Pontifex. — Abbatis electionem ad monachos, consecrationem ad Rom. Pontificem pertinere statuit. — Missas, stationes, ordinationesque publicas in eodem monasterio absque abbatis consensu fieri vetat; — Illudque interdici, aut qualibet occasione molestari, prohibet. — Adversus perturbantes, seu occupantes bona et iura monasterii, excommunicationem promulgat. — Benefactoribus benedictionem elargitur. — Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bernardo abbati monasterii S. Petri, quod secus Perusinam civitatem situm est, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regulariter promovendis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere

Exordium.

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar. Cassin., par. 11, num. cLxv. monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, atque praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Bona monabona idem locus impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, vobis vestrisque successoribus firma et illibata permaneant, tam in Ecclesiis quam in cellis, curtibus, plebibus, monasteriis, fundis, atque casalibus, in quibus utique haec propriis nominibus duximus exprimenda: plebem scilicet S. Constantii, S. Enumerantur Rufini, S. Martini et S. Ioannis, plebem S. Martyrii, ecclesiam S. Benedicti in Agellione cum suis pertinentiis, ecclesiam S. Iustini cum curte sua, ecclesiam S. Andreæ et S. Angeli de Aliano cum suis pertinentiis, ecclesiam S. Mariae in Cicciano, et S. Clementis, curtem de Casale. curtem de Petroniano, quidquid vobis pertinet de curte et ecclesia S. Donati in Civitella, nec non terram Ugonis nepotis Bernonis de Monte-Nigro. Apostolicae quoque Sedis tibi munimine confirmamus ecclesias Sanctorum Appollinaris, Blasii et Montani cum suis pertinentiis: salvo annuo censu Pharphensis (4) Ecclesiae. Quin etiam confirmamus massas tres, in comitatu Perusino positas, unam, quae vocatur Pusulo, alteram Filoncio, et aliam, quae nuncupatur Casalina, cum ecclesiis, casis, vineis, campis, hortis, montibus cultis et incultis, et omnibus pertinentiis suis: monasterium S. Angeli in comitatu Assisinate, in loco, qui dicitur Limisano, cum cellis, capellis, et omnibus sibi pertinentibus: ecclesiam S. Archangeli sitam iuxta lacum Perusi-(1) Lege Farfensis.

BULLARIUM ROMANUM

piritualibus episcopo dioe- silicarum, ordinationes monachorum, qui cesano subie- ad sacros ordines fuerint promovendi, et ctos declarat Pontifex.

Abbatis electionem ad mo-

Romanum Pon-

nere statuit.

su fieri vetat;

nentium, a dioecesano accipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et si ea gratis ac sine pravitate voluerit exhibere; alioquin liceat vobis catholicum, quem malucritis, adire antistitem, qui nostra fultus auctoritate, quae postulatis, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abnachos, conse- bate, vel tuorum quolibet successorum. crationem ad nullus ibi qualibet subreptionis astutia ificem perli- vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam elegerint, a Ro-Missas, statio- mano Pontifice consecrandum. Missas nes, ordinatio-nesque publicas autem publicas in eodem monasterio per

in codem mo-episcopum fieri, vel stationes, aut ordi-

nasterio absque abbatis consen- nationes aliquas celebrari, praeter abbatis

num, monasterium S. Salvatoris in Po-1

thale, monasterium S. Petri in Ploiano

cum universis eorum pertinentiis, eccle-

siam S. Silvestri in Morcelle, ecclesiam

S. Donati: ius, quod habetis in Agello,

ecclesiam S. Mariae in Podio cum suis pertinentiis, ecclesiam S. Pauli in Mon-

ticello, ecclesiam S. Petri de Petroniano

cum curte sua. Sane Chrisma, Oleum

sanctum, consecrationes altarium seu ba-

clericorum ad idem monasterium perti-

hibemus; ne in servorum Dei recessibus, occasio popularibus praebeatur ulla conventibus. Nec ulli episcopo facultas sit, praeter Romani Pontificis conniventiam, idem coenobium, aut eius cellas gravare, interdicere, excommunicare, seu exactio-Mudque in-terdici, aut qua-nes novas imponere. Nec saecularium libet occasione procerum cuiquam liceat fodrum, vel aliud molestari pro- servitium ab eodem monasterio, aut eius pertinentiis extorquere: salvo nimirum iure ac dominio sanctae Romanae Eccle-Adversus per- siae. Decernimus ergo, ut nulli omnino turbantes, seu hominum liceat, eamdem Ecclesiam tebona et iura mere perturbare, aut eius possessiones communicatio- auferre, vel ablatas retinere, seu iniuste nem promulgat datas, suis usibus vendicare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia | rinus, Bullar. Cassin., par. 11, num. clxv.

ac fratrum voluntatem, omnimodo pro-

integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Do- benedictionem mini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Lucii PP.

Ego Gregorius cardinalis presbyter S. et S. R. Eccle-Calixti ss.

siae cardina lium subscriptiones.

Ego Goizo presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae ss.

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris, idibus martii, indict. vii, incarnationis dominicae anno MCXLIV, pontificatus vero D. Lucii H Papae anno 1.

Dat. die 15 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

# IV.

Simile privilegium monasterio S. Ioannis Parmen. dioecesis ordinis S. Benedicti (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur; — Bonaque omnia eidem confirmantur; - Nonnulla enumerantur. — A decimarum solutione eximitur, propriaeque ei conceduntur. -Sepulturam in eodem coenobio cuiquam li-

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Marga-

An. C. 11'14

beram fore declarat Pontifex; salvo iure matricis Ecclesiae. - Excommunicationem adversus illud molestantes: - Benedictionem benefactoribus elargitur.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guidoni abbati monasterii Sancti Iohannis, quod in Parmensi urbe situm est, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regulariter vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium

Bonaque omnia eidem confirmantur:

merantor.

Quoniam sine verae cultu religionis nec caritatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae auctoritati, religiosas personas diligere, et loca, in quibus divinis vacant officiis, Sedis Apostolicae munimine confovere. Ideoque, dilecti in Domino filii, sub protectione vestris rationabilibus postulationibus clelicae suscipitur; menter annuimus; et praedecessorum nostrorum, felicis memoriae Paschalis et Innocentii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, ecclesiam Sancti Iohannis, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata per-Nonnulla enu- maneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: in eodem episcopatu Parmensi ecclesiam S. Stephani, quae est in Burgo, ecclesiam S. Michaelis de Arcu, ecclesiam Sancti Stephani de Torano, ecclesiam Sancti Savini cum curte, ecclesiam Sancti Laurentii de Ramusello, castrum Ramuselli cum ecclesia, castrum Sancti Vitalis cum ecclesia et curte, ecclesiam de Gainaco, ecclesiam Sancti Silvestri de Insula, ecclesiam Sancti Salvatoris de Sanguineo cum castro et curte, duas partes curtis Saccae, et quod iuste in Ecclesia eiusdem loci habetis, ecclesiam Sanctae Iustinae, ecclesiam Sancti Prosperi et Sancti

Anastasii, quae sunt in eadem civitate. ecclesiam Sancti Iacobi, quae est in capite Pontis, ecclesiam Sancti Petri de Burgo Sancti Domnini, Ecclesiam de Provinciano, Ecclesiam de Casadei cum omnibus earum pertinentiis, ecclesiam Sancti Matthaei de Callio, ecclesiam S. Melani cum medietate Burgi et quatuor domibus, Ecclesiam de Paterno cum castro et curte, ecclesiam Sancti Michaelis de Filino, et quod iuste habetis in ecclesia S. Georgii de Pratis: in Regiensi vero episcopatu ecclesiam Sancti Michaelis: in Lunensi episcopatu ecclesiam Sanctae Iustinae. ecclesiam de Cavallaria: in episcopatu Pistoriensi monasterium Sancti Bartholomaei cum ecclesia Sanctae Mariae, quae est in Burgo, et ecclesia Sanctae Mariae, quae est extra portam, ecclesiam Sancti Bartholomaei de Travallio, ecclesiam S. Domnini de Impolis cum curte et omnibus suis pertinentiis, ecclesiam Sanctae Mariae de Capiciano, ecclesiam S. Michaelis de Valle Nebulae cum omnibus earum pertinentiis. Decimas quoque, a discre- A decimarum tione Parmensium episcoporum monasterio solutione eximitur, propriaevestro concessas, vobis nihilominus con que ei concefirmamus. Sane de laboribus, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, seu de nutrimentis vestrorum animalium, a vobis decimas exigi prohibemus. Quaecumque vero libera persona ad vos venire, et religionis habitum suscipere voluerit, licentiam ei concedimus. Sepulturam quo- Sepulturam in que ipsius loci liberam esse concedimus, bio cuiquam liut quicumque se illic sepeliri decreverint, beram fore de-clarat Pontifus; nisi forte excommunicati fuerint, eorum devotioni, et extremae voluntati nullus obsistat: salvo tamen iure matricis Ec- Salvo iure maclesiae. Decern mus ergo, ut nulli omnino tricis Ecclesiae. hominum liceat, idem monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva dioecesani episcopi canonica iustitia.

benefactoribus

elargitur.

Excommunica- et Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua sus illud mole- igitur in futurum ecclesiastica saeculastantes indicit; risve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine di-Benedictionem strictae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

> Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

> Datum Lat. per manum Baronis cappellani, et scriptoris, xvi kal. aprilis, indictione vII, incarnationis dominicae anno MCXLIV, pontificatus vero domni Lucii II Papae anno 1.

Dat. die 17 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

### V.

Confirmatio bonorum omnium, et inrium S. Cremonensis Ecclesiae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Bona omnia Ecclesiae confirmat Pontifex. — Bona ipsa, iuraque nonnulla enumerat. - Investituras feudorum, a presbyteris, abbatibus, aliisque factas. de bonis Ecclesiae huius absque episcopi consensu, irritat; — Ratamque habet concordiam initam inter episcopum et canonicos maioris Ecclesiae. — Solitae clausulae. — Lucii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

(1) Ex cartulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. iv.

Lucius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Oberto Cremonensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Quocirca, dilecte in Christo frater Oberte episcope, tuis postulationibus clementius annuentes, ad perpetuam Sanctae Cremonensis Ecclesiae firmitatem, posses- Bona omnia siones et bona omnia, quae impraesen- Exclesive contiarum Ecclesia eadem iuste possidet, sive in futurum, Domino largiente, iuste atque canonice acquisierit, apostolica auctoritate firmamus; inter quae omnia, haec prima visa sunt nobis exprimenda: quicquid Bona ipsa, inscilicet curati telonei, atque ripatici, et enumerat. portatici de Cremonensi civitate ad publicam sanctionem pertinuerit, tam de ipsius civitatis comitatu, quam de parte curtis Sexpilas: necnon ripas et piscarias a Vulpariolo usque in caput Aduae cum molendinis, et cum uniuscuiusque navis solito censu, sicut continetur in praecepto, et in tuis notitiis: seu cum per solutionem omnium navium causa mercandi Cremonam adeuntium, tam Venetorum, quam caeterorum navium, et cum curata omnium negotiorum, quae fiunt in prae dicta ripa: districtionem civitatis infra et extra per quinque milliariorum spatia: altare quoque S. Hymerii, canonicam, et dest...... quas canonici soliti sunt suscipere de manu episcopi per beneficium, equos, tractus, operas, districtus, legationes, ostes, itinera, forum, et caetera, quae in praefato praecepto continentur: et de abbate et monasterio Sancti Laurentii, sicut iuste continetur in privilegiis tuis, et in praeceptis imperatorum: ecclesias insuper Sancti Salvatoris, et S. Martini de Morengo, et S. Andreæ de Brugnano, et S. Mariae de Rumano, et ecclesias de Farinate, de Vailate, et S. Stephani de Aufoningo, de Fontanella, de castro Sancini, de S. Bassiano, de S. Petro in Curte,

Exordium.

firmat Pontifex.

caput est, ita voluntas eius et ratio debet Cuius capita

praecedere: canonici episcopo obedien-citat.

tiam in manu eius promittant et teneant:

ad mensam canonicorum, quando cum

canonicis comederit, cum uno clerico et

uno serviente, vel cum duobus clericis

veniat, et tamquam eniscopus honoretur:

de altari S. Himerii omnem oblationem recipiat praeter edenda, quae ad pedem

altaris offerunt, et ad usum canonicorum

reserventur, et praeter medietatem cerae

et incensi, quae ibi offeruntur, quae ad

Ecclesiae servitium reserventur: archidiaconum, cantorem, et alias personas

episcopus consensu canonicorum consti-

tuat: ecclesiam S. Michaelis, et praedia,

et possessiones, quas episcopus per ido-

neos testes propriae ad episcopatum per-

tinere probaverit, quiete pacificeque ob-

tineat: et quia canonici domum, in qua

olim habitaverant, ad ampliandam Eccle-

siam concesserunt; domum, in qua modo

habitant, licet iuris episcopi fuerit, pro

concordia tamen et charitate deinceps ad

communis vitae usum et cohabitationem

retineant, et hospites, quando voluerint,

in eam recipiant: salva nimirum in om-

nibus auctoritate sanctae Romanae Ec-

siastica saecularisve persona, hanc nostrae

constitutionis paginam sciens, contra eam

temere venire tentaverit, secundo tertiove

commonita, si non satisfactione congrua

emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iu-

dicio existere de perpetrata iniquitate co-

gnoscat, et a sacratissimo Corpore ac

Sanguine Dei et Domini Redemptoris no-

stri Iesu Christi aliena fiat, et in extremo

examine districtae ultioni subiaceat. Cun-

ctis autem eidem Ecclesiae iusta servan-

tibus sit pax Domini nostri lesu Christi;

quatenus et hic fructum bonae actionis

percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen,

amen, amen.

de S. Ioanne in Castro-Veteri, de S. Michaele in Burgo, de S. Siro, de Questro, de Alfiano, de Lacu-Obscuro, de Scandolaria, de Clavatone, de castro Vivariolo, de Via-Cava, de Sancta Maria, de Commessaio, de Dufno, de Corrigia-Viridi, de Pangoneta, de Ciconiaria, de ecclesia S. Margaritae, de Citanova, salvo statuto censu monasterii S. Petri: in ecclesia Sancti Pauli de Citanova ius episcopale, sicut per fratrem nostrum Indicum ex mandato praedecessoris nostri bonae memoriae Coelestini Papae statutum est: omnes etiam plebes cum capellis, et baptismales ecclesias cum eorum pertinentiis, quas in praesenti quiete et canonice possides: de omnibus ecclesiis, quae sunt in tuo episcopatu, obedientiam, et synodalia, et caetera secundum debitam consuetudinem ecclesiarum Cremonensis episcopi: curtem etiam, quae Barianum dicitur, et Maleum, Crottam, Montodanum, Rivatellam, Monterionem, Iovis-Altam, Fornovum, Sencium, Platenam, atque Mocianicam cum castris et villis, eorumque pertinentiis: castrum de Rivigingo cum omni sua integritate, et partes in curtibus Gabiano, Vidalasco, Ternolasco, publica intus et extra, seu etiam in Azanello, Fontanella: et quaecumque prudentiae tuae studio praenominatae Ecclesiae iuste acquisita, vel acquirenda sunt, Investituras praesenti apostolicae sanctionis nostrae presbyteris, ab- pagina corroboramus: investituras quoque batibus, aliis- feudorum, in tuo episcopatu a presbyteris, que factas, de bons Ecclesiae archipresbyteris, seu abbatibus tuis factas huius absque de bonis ecclesiarum absque tuo tuorumsensu, irritat; que praedecessorum consilio vel consensu, irritas esse sancimus; et, ne deinceps huiusmodi investiturae fiant, omnimodo Ratamque ha- prohibemus. Concordiam vero illam, quam initam inter inter te et maioris Ecclesiae Cremonensis conscions macanonicos praedecessor noster bonae meioris Ecclesiae. moriae Papa Calixtus fecit, et scripto suo firmavit, ratam manere censemus, ut videlicet nullus in maiori Ecclesia constituatur canonicus praeter assensum et voluntatem episcopi, qui sicut Ecclesiae | scopus.

clesiae. Si quis igitur in futurum eccle- Solitae clau-

Ego Lucius catholicae Ecclesiae epi-

episcopi con-

bet concordiam

it S R Eccle-·iae cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. Ego Theodewinus S. Rufinae episcopus. Ego Stephauus Praenestinus episcopus. Ego Petrus Albanensis episcopus. Ego GG. presb. card. tit. S. Calixti. Ego Goi. presb. card. tit. S. Caeciliae. Ego Thomas presb. card. S. Vestinae. Ego Ubald. presb. card. S. Praxedis. Ego Manfredus presb. card. S. Sabinae. Ego Otto diac. cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Guido diac. card. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Ioannes diac. card. S. Mariae Novae.

Datum Laterani per manus Baronis capellani et scriptoris, xvi kal. aprilis, indict. vii, incarn. dom. mcxLiv, pontificatus vero D. Lucii II Papae anno 1. Dat. die 17 martii anno Domini 1144,

pontif. anno 1.

# VI.

Confirmatio iurium omnium, immunitatum, et bonorum S. Olivolensis Ecclesiae (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Aliena iura per episcopos non invadenda. — Huiusmodi decreta pro Ecclesia Olivolensi confirmans, inter eius terminos ne quis patriarcha vel episcopus spiritualem iurisdictionem ullam exerceat, interdicit. — Data tantum facultate Gradensi patriarchae provinciale concilium inibi celebrandi; — Iura eiusdem, bonaque omnia confirmat. - Solitae conclusiones. - Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Io. Olivensis, seu Castellanae Ecclesiae episcopo, eiusque successoribus cano. nice substituendis, in perpetuum.

Everdium.

Æquum et rationabile est, ut sancta Romana Ecclesia, quae Ecclesiarum omnium caput est et magistra a Domino

(1) Ex authographo Patriarchali Tabulario Venetiarum edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v.

solicitudinem habeat, et eas a pravorum hominum molestiis provida circumscriptione custodiat. Proinde nos, qui, licet indigni, in loco B. Petri apostolorum principis, disponente Domino, residemus, fratres nostros episcopos debita benignitate diligere, et Ecclesiis sibi commissis sua debemus ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio iura servare. Hoc nimirum charitatis intuitu, venerabilis frater Io. episcope, tuis rationabilibus postulationibus clementer annuimus, et Olivolensem Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, Apostolicae Sedis privilegio duximus muniendam. Sanctorum quippe Pon- Aliena iura per tificum decretis constat esse statutum, ut invadenda. nemo alterius terminos usurpet, nec alterius parochianos iudicare aut excommunicare praesumat: ut nullus primas, nullus metropolitanus, nullus unquam reliquorum episcoporum alterius adeat civitatem, aut ad possessionem; accedat, quae ad eum non pertinet, et alterius episcopi est parochiae, super cuiusquam dispositione, nisi vocetur ab eo, cuius iuris esse noscitur, nec quicquam ibi disponat, vel ordinet, aut diiudicet. Ea propter per Huiusmodi dopraesentis scripti paginam prohibemus, creta pro Eccleet prohibentes statuimus, ut in Olivolensi, confirmans, inquae et Castellana dicitur, Ecclesia, vel ter eius termiin eius dioecesi, nullus patriarcha, nullus patriarcha vel comprovincialis episcopus sine licentia episcopus spiritualem iuristua vel successorum tuorum, ecclesiarum aut clericorum vel sanctimonialium con- ullam exerceat, interdicit. secrationes seu benedictiones agere praesumat; nec potestatem habeat inibi Chrisma conficere, pueros Chrismate confirmare, nec excommunicationes, aut absolutiones facere. Illud etiam adiicimus, ut in eadem parochia sine voluntate vestra Data tantum facultate Grapassim episcoporum convocatio non fiat, densi patriarnisi comprovincialis concilii Graden., quod chae provinciale concilium et ipsum cum vestrae charitatis conscientia inibi celedisponant, nec ibidem nisi pro graviore necessitate immorentur ultra terminos a canonibus constitutos. Praeterea nullus corum sine licentia vestra audeat Eccle-

constituta, tamquam pia mater, curam et

dictionem

brandi.

Lucii PP.

et S. R. Ecola-

llum subscri

ptiones.

siae vestrae clericos aut illic aut alibi ordinare, vel retinere: nec parochianos quoslibet iudicare, neque suos in vestra Ecclesia clericos constituere, neque de publicis criminibus poenitentias indicere; porro tam B. Marci ecclesia, quam caeterae ecclesiae, vel ecclesiarum clerici, inter eamdem parochiam sub vestra obedientia et dispositione consistant; inobedientes vero, iuxta sanct. canonum sanctiones, tuae potestatis coerceantur arbitrio. lura elusdem, Sane de monasteriis Ss. Hilarii, Georgii, honaque omnia Nicolai, Sanctae Crucis, S. Zachariae, S. Laurentii, S. Erasmi, S. Servuli, eamdem vobis obedientiam permanere sancimus, quam praedecessores vestri obtinuisse noscuntur. Porro abbates in vestra parochia constituti publicas missas in Ecclesiis non suis minime celebrare praesumant. Sancimus etiam, ut illi, qui in vestra parochia assidue commorantur, et quibus tam ipsis quam eorum familiis spiritualia administratis, decimas vobis absque alicuius contradictione persolvant. Prohibemus autem, ut nullus episc., nullus abbas, eis, tam sanis quam infirmis, publice poenitentiam iniungere, vobis inconsultis, nisi forte urgente mortis articulo, audeat. Ad haec adiicientes decernimus, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste ac legitime possidet, aut in futurum canonice, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus in perpetuum, et intemerata permaneant. Si quis igitur imposterum huic nostrae constitutioni temere contraire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura servantibus sit

et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus etc.

Ego Conradus Sabinensis episc. etc. Ego Albericus Ostien. episc. etc.

Ego Imarus Tusculanus episc. etc.

Ego SS. presb. card. tit. Calixti etc. Ego Gilibertus presb. card. tituli S.

Ego Rainerius presb. card. tituli S. Stephani in Coelio monte.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae.

Ego Gregorius diac. card. S. Sergii et Bacchi.

Ego Guido diac, card. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Gerardus diac. card. S. Mariae in Domnica.

Ego Gregorius S. Romanae Ecclesiae indignus diac, scripsi..

Rodulphus diac. card. S. Luciae in Septa Solis.

Dat. Lat. per manum Baronis capellani, et scriptoris, xii kal. aprilis, indict. VII, incarnat. dominicae, anno MCXLIV, pontificatus vero D. Lucii II PP. anno t.

Dat. die 21 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

### VII.

Confirmatio concordiae, initae inter canonicos Ruthenenses et monachos Massilienses, super ecclesia S. Amantii, et sepultura civium Ruthenensium (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesias quas monasterium possidet, sub protectione Sedis Apostolicae suscipit, - Ac praesenti privilegio confirmat. Concordiam inter monasterium et capitulum roborat. — Decretum immunitatis ab omni molestia, adiectis solitis poenalibus conclusionibus. (R. T.)

(1) Ex archiv. Ecclesiae huius edidit Baluzius. Miscellan., tom. 11, pag. 128.

Solitae con-

clusiones.

pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus |

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Massiliensi abbati, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpe-

Exordism

monasterium dis Apostolicae suscipit.

privilegio condrmat.

lum roborat.

munitatis ab poenalibus con-·lusionibus.

Æquum et rationabile esse dinoscitur ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et ipsarum quieti atque utilitati, auxiliante Domino, salubriter providere curemus. Quamobrem, dilecte acclesias quas in Domino fili Petre abbas, tuis iustis possidet, sub postulationibus clementer annuimus. et protectione Se- Ecclesias, quas canonice possidetis, videlicet ecclesiam Sancti Amantii, quae in Ruthenensi suburbio sita esse dinoscitur, et ecclesiam Sancti Austremonii de Sales, cum capellis et omnibus ad ipsas Ecclesias pertinentibus, sub Apostolicae Sedis protectione suscipimus, atque tibi tuisque successoribus, et per te Ac praesenti Massiliensi monasterio, praesentis privilegii pagina confirmamus. Praeterea conventionem, quae inter te et venerabilem fratrem nostrum bonae memoriae Ademarum, eiusdem urbis episcopum, et ca-Concordiam in- nonicos, utriusque partis voluntate atque ter monasto-rium et capitu- convenientia, rationabiliter facta est, et scripto firmata, auctoritate apostolica roboramus, et futuris temporibus ratam et inconvulsam perpetuo manere decernimus. Sed nec alicui liceat, in praefatam ecclesiam Sancti Amantii interdicti sententiam promulgare, quandiu tu vel successores tui, ant fratres tui, a Sede Apostolica evocati, de obiectis sibi querelis iustitiam facere ac recipere coram Romano Boeretum im- Pontifice fuerint parati. Statuimus ergo, omni molestia, ut nulli omnino hominum liceat, te vel adjectis solitis successores tuos super iis infestare, aut vobis exinde aliquam contrarietatem vel molestiam inferre. Si qua vero ecclesiastica seu saecularis persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui periculum patiatur, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et

Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni; conservantes autem haec, omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, et nostram gratiam consequantur. Amen, amen.

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris, w kal. april., indictione vII, incarnationis dominicae anno MCXLIV, pontificatus vero domni Lucii II Papae, 1.

Dat. die 29 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

### VIII.

Confirmatio bonorum, quae Gradensis Ecclesia Constantinopoli, in Histria, et Venetiis potitur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam ipsam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Eiusque fines iuxta Leonis IX, caeterorumque Pontificum diplomata confirmans, privilegia omnia, hactenus patriarchae concessa, rata habet; - Bona quoque omnia eidem confirmat; - Ac praecipue, quae Constantinopoli, in Histria et Venetiis legitime possidet. — Adhortatio ad Henricum patriarcham, ad iustitiam, aequitatem animi et benignitatem. - Solitae conclusiones. — Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, ven. fra. tri Henrico Patriarchae Gradensi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Ex commisso nobis a Deo apostolatus officio, fratribus nostris tam vicinis quam longe positis paterna nos convenit provisione consulere, et Ecclesiis, in quibus Domino militare noscuntur, suam iustitiam conservare; ut quemadmodum, disponente Domino, patres vocamur in nomine, ita nihilominus comprobemur in opere. Huius rei gratia, ven. frater Henrice patriarcha, tuis postulationibus cle- ipsam sub promenter annuimus, et Gradensem Eccle- Apostolione 10siam, cui auctore Deo præesse dignosceris.

(1) Ex Regesto patriarchali descriptum edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v.

Exordium.

Beclesiam cipit Pontifex.

sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio Biusque fines communimus. Igitur praedecessorum nocaeterorumque strorum, Pelagii, Alexandri, Urbani, et Pontificum di-Innocentii auctoritatem sequentes, illius mans, privilegia praecipue constitutionis tenorem servanomnia hactenus tes, quam praedecessor noster Leo IX concessa, rate Papa sancivit, et synodali iudicio, et privilegii pagina confirmavit, tibi tuisque successoribus, canonice substituendis, patriarchalem concedimus dignitatem, et magisterium Gradensis Ecclesiae, gerendum in his tantum finibus confirmamus. qui per supradictos praedecessores nostros eidem noscuntur Ecclesiae constituti. Crucem quoque ante te ferendam esse concedimus, nisi cum Romae fueris, aut in praesentia vel comitatu Romani Pontificis: pallium etiam fraternitati tuae, plenitudinem videlicet pontificalis officii, ex Apostolicae Sedis liberalitate largimur, quo intra Ecclesiam tuam ad missarum solemnia uti memineris eis diebus, quibus praedecessores tuos usos fuisse non ambigimus, videl. in Nativitate Domini, Epiphania, Ypopanton (1), tribus festivitatibus S. Mariae, Coena Domini, Sabbato Sancto. Resurrectione Domini. Ascensione, Pentecoste, in natalitio S. Ioannis Baptistae, et omnium apostolorum, in festivitatibus quoque S. Marci, S. prothomartyris Sephani, S. Laurentii, Sancti Martini, in solemnitate Omnium Sanctorum, et principalibus Ecclesiae tuae festis, necnon in ecclesiarum, episcoporum, et caeterorum clericorum consecrationibus, et anniversario consecrationis tuae die. Statuimus etiam, ut quaecumque bona, quascumque possessiones Gradensis Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum justis modis poterit adipisci, firma tibi tuisque succes-Ac praecipue soribus et illibata permaneant. Redditus quae Constantinopoli, in Hi- autem, qui sive in Constantinopoli, sive stria et Vene- in Histria, seu in Venetia, ab episcopis, abbatibus, ducibus, iudicibus, et populo Venetiae, praedecessoribus tuis, Domi-

LUCIUS II PP.

Bona quoque omnia eldem confirmat;

tlis legitime possidet.

(1) Vide superius pag. 137. (n. T.)

nico videl. et Ioanni Gradonico, eorumque successoribus, et Gradensi Ecclesiae juste concessos, sicut eorum scriptis continentur: ecclesias quoque, a religiosis viris eidem Ecclesiae Graden. oblatas, per parochias eiusdem provinciae constitutas, cum omnibus, quae in eisdem Ecclesiis tuil iuris esse noscuntur, tibi tuisque successoribus libere confirmamus. Quanto Adhortatio ad itaque, dilecte in Christo frater, maiori Henricum papraerogativa nosceris sublimatus, tanto iustiliam, propensius tibi noveris attendendum, ut mi et benigni in corrigendis subditis plus apud te possit tatam. ratio, quam potestas: atque te boni dulcem, et mali pium sentiant correctorem: personas diligas, vitia perseguaris; ne si aliter agere forte volueris, transeat in crudelitatem correctio, et perdas quos emendare desideras; sieque vulnus debes abscindere, ut non possis ulcerare, quod sanum est; ne si plus quam res exigit. ferrum impresseris, noceat cui prodesso festinas; et sic alterum condiatur ex altero, quatenus et boni habeant amando quod caveant, et mali metuendo quod diligant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones seu redditus auferre, minuere, aut aliquibus vexationibus seu infestationibus fatigare; sed omnia integra conserventur. eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva nimirum in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve solitae conpersona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita. si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Do-

clusiones.

mini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Lucii PP.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episcopus ss. Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

Ego Petrus Albanen, episcopus ss. Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Petrus presb. card. tit. Pastoris ss. Ego Thomas presb. card. tit. Vestinaess. Ego Ubaldus presb. cardinalis tituli S.

Praxedis. Ego Rainerius presb. card. tituli S.

Stephani in Coelio Monte ss.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Gerardus diac. card. S. Mariae in Domnica ss.

Ego Guido in Romana Ecclesia altaris minister indignus ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in

Ego Gr. indignus S. R. E. diac. ss. Ego Ioannes diac. cardinalis S. Mariae

Ego Gregorius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Ego Hugo Rom. Ecclesiae diaconus in Sancta Lucia in Horphea ss.

Ego Astaldus diac. card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris, 11 kal. aprilis, indict. vii, incarn. dom. anno mcxliv, pontificatus vero D. Lucii Papae II anno 1.

Dat. die 31 martii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

IX.

Confirmatio bonorum omnium et iurium ad Ecclesiam Regii Lepidi spectantium, cuius episcopis presbyteri in Regularium ecclesiis curam animarum exercentium in spiritualibus subiiciuntur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione Apostolicae Sedis suscipit Pontifex; -Bona omnia eidem confirmat. - Horum bonorum nonnulla enumerat; — Confirmat quoque fines Ecclesiae eiusdem; - Nec non decreta Urbani I de subiectione episcopo in spiritualibus praestanda a presbyteris in ecclesiis Regularium animarum curam exercentibus. - Solitae conclusiones. - Lucii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Alberoni Regino episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Ex commisso nobis a Deo apostolatus officio, fratribus nostris, tam vicinis quam longe positis, paterna nos convenit provisione consulere, et ecclesiis, in quibus Domino militare dinoscuntur, suam iustitiam conservare; ut quemadmodum, disponente Deo, patres vocamur in nomine, ita nihilominus comprobemur in opere. Ea propter, venerabilis frater Albero episcope, tuis petitionibus clementer hanc sub proannuimus, et Reginam Ecclesiam, cui Deo stolicae Sodis auctore præesse dinosceris, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum rationabiliter in eis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos eidem Ecclesiae, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis:..... cauoni- Horum bonocam Sancti Prosperi, capellam S. Ioannis rum nonnulla

(1) Ex archiv. cathedralis edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II.

Exordium.

eidem confirmal;

de civitate, capellam S. Iacobi, canonicam S. Geminiani, capellam S. Stephani, et caeteras capellas eiusdem civitatis, monasterium S. Thomae, monasterium S. Raphaelis, plebem de Menotio, capellam S. Iacobi de insula de Bibio cum aliis capellis eiusdem, plebem de Thoano, capellam Hospitalis de Ponte de Cavola cum suis possessionibus, et aliis capellis eiusdem plebis, plebem S. Vitalis cum capellis suis, et omnibus ad eam iure pertinentibus, plebem de Campiola, capellam S. Venantii de Busana, capellam de Valesneria, capellam de Sancto Vito cum aliis capellis eiusdem plebis, plebem de Baisio cum aliis suis capellis, plebem de Castro Ariano cum suis capellis, plebem S. Eleuchadii cum suis capellis, plebem de Albineto cum suis capellis, plebem de Paionello cum suis capellis, plebem de Lecollo cum suis capellis, plebem de Caviliano, capellam de Iano, capellam de Rezola, capellam S. Prosperi de Graxiano cum aliis capellis eiusdem plebis, plebem de Bibiano, capellas de Bibianello cum aliis capellis eiusdem plebis, plebem de Mutilana, capellas de Curviaco cum aliis capellis eiusdem plebis, plebem de Rivalta cum suis capellis, plebem de Foliano cum suis capellis, plebem de Arceto cum suis capellis, plebem de Banio cum suis capellis, plebem de Herberia cum suis capellis, plebem de Prato cum capella S. Martini de Rio, et aliis suis capellis, plebem de Bagniolo cum suis capellis, plebem de Campo-Rotundo cum capella de Corrigia, et aliis capellis, plebem de Curte Nova, plebem de Nuvolaria cum suis capellis, ecclesias de Campogniola, plebema de Fabrica cum capella de Razolo, et aliis suis capellis, plebem S. Zenonis cum suis capellis, plebem S. Mariae de Novis cum suis capellis, ecclesiam de Gorgatela, plebem de Sancto Stephano cum capella S. Possidonii, et aliis suis capellis, plebem de Quarantula cum suis capellis, plebem S. Martini in Spina cum suis capellis de scopus ss.

Gavella et de Manziana, plebem de Cutiano cum capella de Mulla et aliis suis capellis, ecclesiam de Gonzaga, plebem de Villula cum suis capellis, plebem de Pigognaga cum suis capellis, plebem de Bondeno Arduini cum suis capellis, plebem de Suzaria cum suis capellis, ecclesiam de Loco-Bello, ecclesiam de Polesino, ecclesiam de Zitola, plebem de Luzaria cum capella de Sacca, et aliis suis capellis, plebem de Guardistalla cum suis capellis, monasterium de Marola, monasterium de Canusio. Praesentis quo- Confirmat quoque auctoritate decreti sancimus, et uni- que fines Ecversi Regin, episcopatus fines quiete deinceps omnino et integre tam tibi quam tuis successoribus conserventur. Praedecessoris Nec non dequoque nostri bonae memoriae Urbani creta Urbani II Papae vestigiis inhaerentes sancimus, ut de sublectione en conscione in in parochialibus Ecclesiis, quas tenent spiritualibus monachi in tuo episcopatu, vestro assensu presbyteris in presbyteros collocent; qui, si idonei fue- Ecclesiis regurint, a vobis animarum curam suscipiant, rum suram et de pleb. quidem cura vobis rationem reddant, monachis vero pro rebus temporalibus debitam subjectonem exhibeant: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum eccle- Solitac conclusiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonac actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae epi-

clesiao eius-

exercentibus.

et S R. Ecclestate cardinalium subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episc. ss. Ego Gregorius cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Gregorius presb. card. S. Sixti ss. Ego Guido presb. card. S. Chrysogoniss. Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. Ego Petrus Albanus episcopus ss.

Ego Thomas presb. card. tit. Vestinae ss. Ego Ubaldus tit. S. Praxedis ss.

Ego Manfredus presh. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Nicolaus presb. card. tituli S. Cyriaci ss.

Ego Guido diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Redulphus diac. card. S. Luciae in Septa Solis subscripsi.

Ego Ioannes diac. card. S. Hadriani ss. Ego G. R. S. Romanae Ecclesiae dia-

Ego Hugo Romanae Ecclesiae diaconus in S. Lucia in Horfea ss.

Datum Laterani per manus Baronis capellani et scriptoris, iv nonas aprilis, indict. vii, incarnat. domin. anno ucxliv, pontificatus vero D. Lucii II anno 1.

Dat. die 2 aprilis anno Domini 1144, pontif. anno 1.

# X.

Privilegium confirmationis Ecclesiae in castro Halla canonicorum regularium S. Augustini, bonorumque ad eam pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Hallensem Ecclesiam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. - Bona omnia eidem confirmat. - Regularibus ex claustro qualibet causa discedere interdicit. - Praepositi electionem committit canonicis. - Sepulturam inibi sibi deligere cuilibet indulget. — Decretum pro immunitate Ecclesiae eiusdem; - Cum solitis clausulis.

(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg., tom. III.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Lanzoni Hallensi praeposito, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam Ecclesiam Hallensem, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et prae-Sedis Aposto-licae recipit sentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut in eadem Ecclesia, prout venerabilis frater noster Conradus Salisburgen, archiep, ordinavit, et scripto suo firmavit, ordo canonicus secundum beati Augustini regulam perpetuis temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, Bona omnia eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et eidem confircanonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: capellam Sanctae Mariae Muna, capellam Sancti Georgii Chiriephero, capellam S. Martini Nane, capellam Sancti Valentini Morzols, capellam in castro Plaien., capellam in castro Halla, aquam in fonte Halla, quam dedit Ebo; aquam, quam dedit Iacco, praedia, quae dedit Sigiboto, Unchen. et Occheim praedium, quod dedit Henricus et Pato, Nutzpoum, quartam partem decimalis salis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino clericus sive laicus a vobis decimas exigere praesumat. Interdicimus etiam, ut nemini professionis vestrae facultas sit, alicuius levitatis instinctu, vel arctioris religionis ob- discodere intentu, sine praepositi vel congregationis

Exordium.

protections Pentiles:

Regularibus qualibet causa

Praepositi electionem committit canonicls.

Sepulturam inibi sibi deliindulget.

immunitate Ec-

Cum solitis clausulis.

licentia de claustro discedere; quod si discesserit, nullus episcoporum, nullus abbatum, nullus monachorum sine communium literarum cautione illum suscipiat, quamdiu videlicet in Ecclesia vestra canonici ordinis tenor, Domino praestante, viguerit. Si vero, secundo vel tertio vocatus, redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito, canonicam in eum proferre sententiam. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci praeposito, vel ad alterius Ecclesiae regimen transeunte, sive quolibet tuorum successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia substituatur vel praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam canonice providerint eligendum. Sepulturam quoque gere cuilibet ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, extremae voluntati et devotioni nullus obsistat, nisi fuerint excommunicati: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae suae. Decretum pro Decernimus ergo, ut nulli omnino homielesiae eius- num licesi praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius bona vel possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet indebitis exactionibus vel molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura, salva nimirum Salisburgen, archiep, canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua reatum suum correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei (1) aliena fiat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi,

> (i) Forte supplendum: et Domini Redemptoris nostri I. C. (R. T.)

quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Later, per manum Baronis capellani, non. aprilis, indictione vii, incarnationis dominicae anno mextiv, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 aprilis anno Domini 1144, pontif. anno 1.

# XI.

Confirmatio primatus Toletanae Eccl. (1).

### **SUMMARIUM**

Exordium. — Raimundi archiepiscopi precibus indulgens, ei primatum Hispaniarum confirmat Pontifex; — Statuit quibus praecipue diebus pallio uti debeat. -Confirmat quoque eidem ius cognoscendi episcoporum causas: salva auctoritate Sedis Apostolicae. - Complutensem Ecclesiam Toletanae subiicit: caeterasque omnes, quae antiquitus ei subiacebant; - Ac insuper Ecclesias, quas de Saracenorum manibus vindicari contingat, quousque tamen ad pristinam dignitatem redigantur.

Lucius episcopus servus servorum Dei, venera. bili fratri Raimundo Toletano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exerdium

Sacrosancta Romana et Apostolica Ecclesia, ab ipso Salvatore omnium Domino Iesu Christo caput et cardo est Ecclesiarum omnium constituta. Non decet igitur a capite membra dissidere, sed eminenti rationi et supernae provisioni capitis obedire. Moderatrix autem discretio capitis, singulorum membrorum officiosas actiones confoederans, unicuique ius et ordinem a natura constitutum distincte conservat, et quibusque nobilibus venustatis suae dignitatem, sine invidia, sociali caritate custodit. Hac igitur inducti ratione, honorem nobilis et famosae Toletanae Ecclesiae, Apostolicae Sedis pro-

(1) Ex opere Casteioni de Primat. Tolet.

Rammundi ar- vare; ideoque, venerabilis frater Raimun-Pontifex.

praecipue die-

Confirmat quoque eidem episcoporum causas: salva dis Apostolicae.

sem Ecclesiam cit: caeterasque omnes, er subiacebant;

precibus indul- de, quem vera in Christo caritate diligivens, et prima- mus, tuis rationabilibus postulationibus rum confirmat paternae pietatis affectu duximus annuendum. Per praesentis ergo privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut per universa Hispaniarum regna primatus Statuit quibus obtineas dignitatem. Pallio itaque, a Sede bus pallio uti Apostolica tuae caritati concesso, in missarum celebrationibus uti debetis tantum in praecipuis festivitatibus: tribus videlicet diebus, in Natali Domini, in Epiphania, Hypopanton (1), Coena Domini, Sabbato Sancto, tribus diebus in Pascha, in Ascensione, Pentecoste, in solemnitatibus Sanctae Mariae, Sancti quoque Michaelis, Sancti Ioannis Baptistae, in omnibus natalitiis apostolorum, et eorum martyrum, quorum pignora in vestra ecclesia requiescunt, sancti quoque Martini et Ildefonsi confessorum, et omnium commemoratione Sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum et clericorum, in annuo consecrationis tuae die, et in natali S. Isidori et Leandri. Primatem te universi Hispaniarum praesules respiins cognoscendi cient; et ad te, si quid inter eos evortum fuerit quaestione dignum, referent: salva auctoritate Se- tamen in omnibus Romanae Ecclesiae auctoritate. Verum personam tuam propensiori gratia retinentes, censemus, ut solius Romani Pontificis iudicio eius causa, si qua fuerit, decidatur. Sane Toletanam Ecclesiam praesentis privilegii Toletanae subii- stabilitate munimus, Complutensem ei parochiam cum terminis suis, necnon et quae antiquitus Ecclesias omnes, quas iure proprio antiquitus possedisse cognoscitur, confirmantes. Episcopales praeterea sedes, quas impraesentiarum iuste et quiete possides, eidem Toletanae Ecclesiae, tamquam metropoli, subditas esse decernimus. Reliquas vero, quae antiquis ei temporibus subiacebant, cum Dominus omnipotens christianorum restituerit potestati, suae dignatione miscricordiae, ad caput pro-

priae et specialis filiae, volumus conser-

(1) Vide superius, pag. 137. (R. T.)

prium referendas, decreti huius auctoritate sancimus. Porro illarum dioeceses Ac insupar civitatum, quae Sarracenis invadentibus Reclesias, quas metropolitanos proprios amiserunt, eo te- rum manibus nore vestrae subjicimus ditioni, ut quoad tingat, quosque sine propriis extiterint metropolitanis, tamen ad pritibi, ut proprio, debeant subiacere. Si tem redigantur quae autem metropoles in statum fuerint proprium restitutae, suo quaeque dioecesis metropolitano restituatur, ut sub proprii regimine pastoris super divini collatione beneficii glorietur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica persona aut saecularis, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, etc.

Datum Laterani per manus Baronis capellani et scriptoris, III idus maii, indictione vii, incarnationis dominicae anno MCXLIV, pontificatus vero domni Lucii Papae II anno 1.

Dat. die 13 maif anno Domini 1144, pontif. anno 1.

### XII.

Confirmatio privilegiorum a Summis decessoribus Pontificibus Ariminensi Ecclesiae eiusque episcopis concessorum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Bona omnia, ecclesias, monasteria, oratoria cum pertinentiis singulis confirmat Pontifex. - Ariminensem Ecclesiam soli Romanae, eiusque Pontificibus subjectam declarat; — Censumque statuit annuum Lateranensi palatio persolvendum pro bonis, quae de iure S. Petri possidet. - Solitae conclusiones (quae omittuntur). - Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, ven. fratri Raynerio Ariminensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

In eminenti Apostolicae Sedis specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto

(1) Ex originario exemplari erutam hanc Bullam edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II.

Exordium.

ecclesias, mo-

nobis officio fratres nostros episcopos debemus diligere, et ecclesiis sibi a Deo commissis suam iustitiam conservare. Praedecessorum ergo nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, tuis, in Christo frater charissime Rayneri episcope, postulationibus impartimur assensum, et sanctam Ariminensem Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, sanctae Romanae Ecclesiae privilegiis munientes, ad ipsius loci stabilitatem et pacem, monasteria, plebes, Bona omnia, ecclesias, curtes, massas, salas (1), canasteria, ora- stella, casalia, vineas, terras, sylvas, pàtoria cum per-ludes, praedia culta et inculta, cum gulis confirmat decimis et colonis suis, servis et ancillis, aldionibus (2), et caeteris omnibus, quae aliquorum fidelium concessione, sive acquisitione qualibet ei iuste et legaliter pertinent, vel etiam quae de nostrae sanctae Romanae Ecclesiae tenet, tibi tuisque legitimis successoribus confirmamus; in quibus haec propriis nominibus duximus apponenda: scilicet infra civitatem Ariminensem, ecclesias Sancti Michaelis archangeli, Sanctae Innocentiae, Sanctae Mariae in Tribio, et Sanctorum martyrum Cosmae et Damiani, quae vocatur Sanctae Crucis, Sanctae Agnetis, Sancti Genesii, Sanctae Euphemiae, ecclesiam Sancti Ioannis Evangelistae, S. Martini, Sancti Sylvestri, Sancti Vitalis, Sancti Laurentii sitam supra portam Gallinam, cum omnibus pertinentiis carum; extra civitatem vero monasterium Sancti Petri cum oratorio Sancti Mauri, ecclesiam Sanctorum Andreæ et Donati, ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae, quae vocatur foris portam, cum destructa ecclesia Sancti Stephani, quae invicem sibi cohaeret (3), ecclesiam Sancti Apollinaris, et monasterium Sancti Gaudentii cum oratorio Sancti Victoris cum omnibus earum pertinentiis, ecclesiam Sanctorum Ioannis et Pauli, ecclesiam Sancti Gre-

> (t) Idem quod curtis. (R. T). (2) Iidem qui aldii, servorum genus; Muratorius tamen, Ant. It. m. aev., t. 1, col. 864, explicat dicens: Medium quid inter servos atque libertos. (R. T.) (3) Lege cohaerent. (R. T.)

gorii infra eamdem civitatem in suburbio. ecclesiam Sanctae Mariae Maioris, plebem Sancti Angeli in Salute, plebem Sanctorum Ioannis et Petri, quae vocatur in Corpedo, ecclesias Sancti Mauri, Sancti Martini, Sancti Christofori, Sanctae Mariae, et quicquid iuris habetis in monasterio Sancti Theonisti infra ipsam plebem, plebem Sancti Pauli et Stephani, ecclesiam Sancti Prosperi, ecclesiam S. Petri, ecclesiam Sanctae Mariae in Cento, ecclesiam Sanctae Mariae in Vernano, et Sancti Ioannis in Frelioli, infra ipsam plebem sitas, plebem Sancti Ioannis in Galilæa, ecclesiam Sancti Christofori in Flanignano, ecclesiam S. Laurentii in castro Sulani, ecclesiam Sancti Pauli in curte eiusdem castri, ecclesiam Sanctae Margaritae in Castro cum curseto, et ecclesiam Sancti Andreae, ecclesiam Sancti Christofori in castro Scortigato, et Sancti Vicini, plebem Sancti Archangeli, quae vocatur in Acerbolo, ecclesiam Sanctae Mariae in Camerano et Sancti Ioannis in Cento, Sancti Andreae in Gallia, Sanctae Mariae Novae, Sanctae Mariae in Ceola, Sancti Bartholomaei in Tribio, infra ipsam plebem sitas, plebem Sanctorum Viti et Modesti, ecclesiam Sanctae Iustinae, Sancti Iuvenalis infra ipsam plebem, plebem Sancti Martini, quae vocatur in Burdundo seu Berdunchio, plebem S. Laurentii, quae vocatur in monte Appadiano, ecclesiam Sanctae Christinae, S. Martini, quae vocatur in Viginti, Sanctae Mariae in Paterno, et quicquid iuris habet in ecclesia Sancti Hermetis, infra ipsam plebem sitas, plebem Sancti Ioannis in Bulgaria Nova, ecclesiam Sancti Apollinaris, quae in deserto reiacet, ecclesiam Sancti Martini, quae vocatur in Cerreto, ecclesiam Sancti Petri in castro Veraculi, et quicquid iuris habet in ecclesiis Sancti Andreæ, Sancti Blasii, et Sancti Viti in Gualdo, infra ipsam plebem sitas, plebem Sancti Ioannis in Cella-Iovis, et plebem Sanctae Innocentiae, plebem Sancti Laurentii in Strata, plebem Sancti Georgii

phani, sito iuxta ipsam, plebem Sancti Erasmi, ecclesiam Sancti Andreæ, plebem Sancti Sabini, ecclesiam Sancti Ioannis in Pasciano, plebem Inferni, quae vocatur Sanctae Columbae, ecclesiam S. Donati et Sancti Martini, Sanctae Mariae in Uria, Sancti Petri, quae vocatur Accorti, Sancti Petri in Laureto infra ipsam plebem, plebem Sancti Laurentii in Barcola, et praedicta monasteria, et ecclesias omnes, quae in Ariminensi comitatu sitae sunt, cum pertinentiis earum, tibi tuisque successoribus confirmamus. Eidem etiam Ariminensi Ecclesiae roboramus portam Sancti Donati, quae vocatur Sancti Andreæ, totam in integrum, medietatem de porta Gallica, quae vocatur Sancti Petri, porticum totum in integrum per quod pergitur ad mare, et porticum unde ingressus est ad episcopium, medietatem totam ex integro ripae littoris maris, cum medietate de districtu suo, quae ad ripas littoris pertinet, sive de Iudaeis, sive de Christianis, verum etiam et litus maris decurrens a flumicello usque ad flumen, Artminensem quod vocatur Maricula. Ad haec, praede-Ecclesiam soli Romanae, eius- cessorum nostrorum vestigiis insistentes, que Pontifiel- sicut ab eis sancitum est, ita et nos bue subjectam mansurum in perpetuo de caetero sancimus, ut Ariminensis Ecclesia nulli alteri alii metropoli, nisi tantum sanctae et apostolicae Romanae subjecta sit Ecclesiae, ipsiusque antistes tantum a Romano Pontifice omni tempore consecretur. De supradictis autem rebus iuris sanctae statuit annuum Lateranensi pa- Romanae Ecclesiae, quas praesata Arimilatio persolven-dum pro bonis, nensis Ecclesia possidet, tu et lui sucs. Petri possi- cessores pro pensione triginta denariorum solidos annis singulis Lateranensi palatio persolvetis. Plebem vero Sancti Paterniani cum decimis et caeteris suis pertinentiis, nec non cum iis, quae beati Petri iuris sunt in fundo Arginariae, sub annuo censu viginti quatuor denariorum Lucensium, nobis nostrisque successoribus an-

in castro Conce cum oratorio Sancti Ste-

soribus committimus, et praesentis scripti pagina confirmamus. Decernimus ergo etc. (quae ommit-Si qua igitur etc. Cunctis autem etc.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episc.

Ego Conradus Sabinen. episc.

Ego Imarus Tusculan. episc.

Ego Petrus Albanen. episc. Ego Rainerius presb. card. tit. Sanctae

Priscae. Ego Thomas presb. card. tit. Vestinae.

Ego Gilbertus presb. card. tit. Sancti Marci.

Ego Nicolaus presb. card. tit. Sancti Cyriaci.

Ego Manfredus presb. card. tit. Sanctae Sabinae.

Ego Albertus presb. card. tit. Sanctae Anastasiae.

Ego Octavianus diac. card. tit. Sancti Nicolai in Carc.

Ego Rodulphus diaconus card. Sanctae Luciae in Septa Solis.

Ego Ioannes diac. card. Sanctae Mariae Novae.

Ego Gregorius diac. card. S. Angeli. Ego Astaldus diac. card. S. Eustachii. Datum Laterani per manum Baronis S. R. E. subdiac., x11 kal. iun., indict. v11, incarn. dom. mextiv, pontificatus vero D. Lucii II Papae anno 1.

Dat. die 21 maii anno Domini 1144. pontif. anno 1.

# XIII.

Monasterium Cluniacense soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur. eique confirmantur bona omnia, iura atque immunitates (1).

# SUMMARIUM

Monasterium Cluniac. a prima sui fundatione Sedi Apostolicae subiectum: et a Summis Pontificibus privilegiis donatum: - Eiusque bona, ecclesiae, clerici quoque, et laici sub solo iure Sedis eiusdem positi; - Data omnimoda exemptio etiam a iu-

(1) Ex Bibliotheca Cluniacensi Martini Marrier, nualiter persolvendo, tibi tuisque succes- | col. 1383.

Solitae conclusiones tuntur).

Lucii PP.

et S. R. Eccle siae cardina-.ium subscriptiones.

Censumque

det.

declarat;

risdictione episcopi dioecesani. - Limites; quibus circumscribitur huiusmodi exemptio. - In abbatiis Cluniacensi monast. subjectis non eligendi abbates, nisi habito prius consensu abbatis Cluniac. - In prioratibus in quibus abbates non fuerint, imposterum non eligendi. — Pro altaribus et ecclesiis decimae non solvendae. - Sed monachorum et pauperum usibus applicandae: - Nec solvendae quas vocant dominicatas. — Episcopo sola facultas sit procedendi contra presbyteros refractarios: — Curam animarum eis impertiendi, et ecclesias consecrandi; sed sine pretio: — Bona omnia, vel quae possidet monasterium Cluniac., vel quae in futurum adeptum fuerit, eidem confirmantur. — In parochiis, ad ius Cluniac. monasterii spectantibus, nec Ecclesiae nec capellae absque abbatis licentia aedificandae. — Decretum immunitatis a quacumque molestia, vi, diminutione, etc. -Confirmatio paginae huius cum solitis clausulis. - Lucii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque suc-

Religionis monasticae modernis temprima sui fun- poribus speculum, et in Galliarum partidatione Sedi bus documentum, Beati Petri Cluniacense subjectum: et a monasterium, ab ipso suae fundationis Summis Ponti- exordio Sedi Apostolicae in ius proprium giis donatum: est oblatum. Proinde Patres nostri sannes XIX, Agapitus II, Benedictus VI, Eiusque bona, est enim, ut ecclesiae omnes, coemiteria, rici quoque, et monachi, clerici et laici universi, infra laici sub solo terminos habitantes, qui sunt a rivo de Salnay et ab ecclesia Rufiaci et Cruce de Lornant: a termino quoque molendini

cessoribus regulariter substituendis, in perpetuum. ctae recordationis, Ioannes XI, item Ioanitem Benedictus VII, Leo VII, item Leo IX, Gregorius VI, item Gregorius VII, Alexander II, Stephanus, Victor III, Urbanus II, Paschalis II, Gelasius II, Calixtus II, Honorius II, Ecclesiae Romanae Pontifices, locum ipsum singularis dilectionis, ac libertatis praerogativa donarunt, et universa ei pertinentia privilegiorum suorum sanctionibus muniverunt; statutum

jure Sedis eiusdem positi.

Monasterium

Cluniacense a

Apostolicae

de Tornesac, per villam, quae dicitur Warenna, cum nemore Burserio: a termino etiam, qui dicitur Perroio, ad rivum usque de Satnay, sub Apostolicae tantum Sedis iure ac tuitione permaneant. Neque ipsius Cluniacensis loci presbyteri, Data omniaut etiam parochiani, ad cuiuslibet, nisi moua exempto etiam a iuris-Romani Pontificis et Cluniacensis abbatis, dictione epicogantur ire synodum vel conventum. Sane pro abbatis, monachorum, seu clericorum, infra praedictos terminos habitantium, ordinatione, pro Chrismatis confectione, pro sacri Olei, ecclesiarum, altarium et cimiteriorum consecratione, Cluniacense monasterium, quem maluerit, antistitem convocet. Cluniacenses monachos ubilibet habitantes nullus omnino practer Romanum Pontificem et legatum, qui missus ad hoc fuerit, excommunicet aut interdicat. Sane terminos immunitatis loci vestri, qui a praefato antecessore nostro Urbano Papa constituti sunt, praesentis decreti nostri pagina confirmamus; ne videlicet ullus homo cuiuscumque conditionis ac potestatis, invasionem, praedam, aut rapinam facere, sive homicidium perpetrare praesumat infra ipsorum limites terminorum. Itaque termini sacri banni Limites; quisunt hi: versus Berziacum terminus est bus circumseriad Bivium citra Sarratam, unde una venit exemptio. ad Cluniacum, altera ad Massilias: in strata versus Bellumiocum terminus est contra Quarruium, quod est desuper molendinum Cellararii Cluniacensis, citra Viengias ultra Cluniacum; versus Massilias terminus est ad summitatem Defensi ad Bivium, unde una via tendit ad Bersoniacum, altera ad Carellam: versus Sergiacum terminus est intra Quarruicium, citra locum, ubi dicunt ad Turgum: in strata versus Cabilonensem pagum terminus est ad Grossam Cassaniam super Marziacum: versus Brancedunum terminus est in via super boscum Bannedum: versus Trenorchium terminus est super rivulum, quem dicunt Longamaquam, intra Bannoscum et Donziacum: versus Perronam vel Laysiacum terminus est ad Tres-Fagos,

moda exemptio

In al hatiis Chanacensi monasterio elizendi abbaabbati. Cluniacensis.

ubi partiuntur vester boscus de Cluniaco et boscus Comitalis: versus Igiacum terminus est ad Carmos, super Montem-Edium. In abbatiis, quae cum suis abbatibus ordinationi Cluniacensis monasterii subjectis non datae sunt, videlicet S. Martialis Lemonisi habito vicensis, S. Eparci Engolismensis, monaprius consensu sterii novi Pictavis, S. Ioannis Angeliacensis, monasterii Lesatensis, Moysiacensis, Figiacensis in Caturcensi pago: in Avernia Mausiacensis, Tiercensis: in Antisidorensi Sancti Germani: in Cameracensi Hunoldi curtis: in Rothomagensi abbatia apud Pontiseram, in Taruvarensi S. Wlmari, sine Cluniacensis abbatis consilio abbas nullatenus eligatur. Ad In prioratibus haec adiicimus, ut in omnibus prioratibus, in quibus ab-bates non fue- et cellis, quae sine proprio abbate vestro rint, imposte- regimini subjectae sunt, nullus futuris unquam temporibus abbatem ordinare praesumat; sed tam prioratus ipsi et cellae, quam et caetera in quibuslibet locis omnia quibus Cluniacensis Ecclesia Arvernensis concilii, quod per supradictum Papam Urbanum celebratum est, tempore investita erat, de quibus tunc nulla quaestio mota est, tam tibi quam successoribus tuis in pace semper et quiete ser-Pro altaribus ventur. Pro altaribus et ecclesiis sive et ecclesiis de-cimae non sol- decimis vestris, nulli episcoporum facultas sit, gravamen aliquod vobis, aut molestias irrogare; sed sicut eorum permissione quaedam ex parte, quaedam ex integro

vendae ;

gendi.

plicandae;

minicatas:

habuistis, ita et in futurum habeatis. Sed monacho- Ecclesiarum vestrarum decimas, quae a rum et paupe-rum usibus ap- laicis obtinentur, si secundum Deum eorum potestati subtrahere vestrae religionis reverentia poterit, ad vestram et pauperum gubernationem vobis liceat possidere. Nec solvendae Decimas laborum vestrorum, pro quibus quas vocant do- tam vos quam alios monasticae religionis viros inquietare episcopi consueverunt, illorum videlicet, quos dominicaturas appellant, qui vestro sumptu a monasteriis et cellarum vestrarum clientibus excolluntur, sine omni episcoporum et episcopalium ministrorum contradictione, deinceps quietius habeatis, qui vestra Sanctum Isidorum, Sanctum Zoilum de

peregrinis fratribus, et pauperibus erogatis. Ecclesiae omnes, quae ubilibet positae sunt, seu capellae vestrae et cimite- Episcopo sola ria, libera sint, et omnis exactionis im- facultas sit promunia, praeter consuetam episcopi para- presbyteros retam et institiam in presbyteros, qui adversus tui ordinis dignitatem offenderint. Liceat quoque vobis, seu fratribus vestris, in ecclesiis vestris presbyteros eligere; ita tamen, ut ab episcopis, vel Curam animaipsorum vicariis, animarum curam abs-rum eis imper-tiendi, et ecque venalitate suscipiant: quam si com- closias consemittere illi, quod absit, ex pravitate noluerint, tunc presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam consequantur. Ecclesiarum vero, seu altarium consecrationes, si dioecesani episcopi gratis noluerint exhibere, a quolibet catholico suscipiatis episcopo. Nec cellarum vestrarum ubilibet positarum fratres pro qualibet interdictione vel excommunicatione divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi ipsi quam et famuli eorum, et qui se monasticae professioni devoverunt, clausis ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis, divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae debita peragant. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque Bona omnia. bona idem monasterium impraesentiarum vel quae pos-sidet monasteiuste et canonice possidet, aut in futurum rium Cluniaconcessione Pontificum, largitione regum in futurum adevel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; in Burgundia, ecclesiam de Villafranca, ecclesiam de Barberiaco, monasterium de Prims: in Francia, ecclesiam Montis-Desiderii, ecclesiam de Dompetra: in Provincia monasterium iuxta montem Pessulanum: in Tolosano episcopatu ecclesias S. Columbae: in Hispania Nazeram,

crandi; sed

cense, vel quae ptum fuerit. eidem confirmantur.

Quarrione, Sanctum Romanum de Pennis, Villam-Viridem, Villam-Francam, Vallem-Viridam, Palumbarum, Bodinum, Vimineriam, Sanctum Martinum de Nehda, Sanctum Vincentium de Salamantica, S. Columbam de Burgis, Corvilanam, quae proprie Cluniacensi monasterio datae sunt: item in Nivernensi episcopatu monasterium de Albiniaco, quod ad caritatem: in Francia monasterium de Causiaco, quod ad S. Martinum de Campis canonicalem de Abbevilla pertinet: item ecclesiam de Rua, quae ad monasterium de Abbevilla In parochiis, pertinet. Prohibemus autem, ut infra pacensis mona- rochias ad ius Cluniacensis monasterii tibus, nec ec- pertinentes, absque Cluniacensis abbatis assensu nullus ecclesiam vel capellam que abbatis li-aedificare praesumat: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Decernimus Decretum im- ergo, ut nulli omnino hominum liceat, quaeumque mo. praefatum monasterium temere perturlestia, vi, di-bare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in

extremo examine districtae ultioni subia-

ceat; cunctis autem eidem loco sua iura

servantibus sit pax Domini nostri Iesu

Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum

Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Amen.

Lucii PP. Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus ss.



Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. et S. R. Ecole-Ego Rainerius presb. card. tit. San- siae cardina-lium subscrictae Priscae ss.

ptiones.

Ego Thomas presbyter card. tit. Ve-

Ego Gillebertus tit. Sanctae Mariae ss.

Ego Imarus Tusculanus episc. ss.

Ego Petrus Albanensis episc. ss.

Ego Rainerius presb. card. Sancti Stephani in Coelio monte ss.

Ego Manfredus presb. card. Sanctae Sabinae ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Hugo presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Octavianus diac. card. ss.

Ego Guido in Romana Ecclesia altaris minister indignus ss.

Ego Gregorius diaconus card. Sancti Angeli ss.

Ego Astaldus diac. card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Ioannes diac. cardinalis Sanctae Mariae Novae ss.

Datum Laterani per manum Baronis Ecclesiae subdiaconi, xı kal. iunii, indictione vII, incarnationis dominicae MCXLIV, pontificatus vero domni Lucii Papae anno I.

Dat. die 22 maii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

ad ius Cluniasterii spectancapellae abscentia aedificandae.

Confirmatio paginae huius cum solitis clausulis.

# XIV.

Confirmatio bonorum, iurium et privilegiorum matricis Ecclesiae Faventinae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub Apostolicae Sedis protectione recipit Pontifex; — Eigue bona omnia confirmat; — Nonnulla elargitur privilegia et exemptiones. -Solitae conclusiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Farolfo Faventinae Ecclesiae archidiacono, Petro archipresbytero, eorumque fratribus, tam praesentibus quam futuris, in eadem Ecclesia loco eorum substituendis, in perpetuum.

Ad hoc in apostolicae dignitatis spe-

Exordium.

Ecclesian

cipit Pontifex;

Eigue bona omnia confir-

mat;

cula, Domino largiente, promoti sumus, ut Ecclesiarum utilitati et quieti paterna solicitudine provideamus, et suam cuique iustitiam ratam illibatamque servemus. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris postulationibus clementer annuentes, et B. Petri Ecclesiam, in qua divino mancipati hanc sub Apo-stolicae Sedis obsequio, sub eiusdem apostolorum protectione re- principis et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus, statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum quomodolibet iure praefata Ecclesia possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis rationabilibus modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus. et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: plebem S. Petri in Lacuna cum omnibus ad ipsum pertinentibus, medietatem plebis Sancti Andreæ in Pavieale cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Christofori martyris, dicta Castrum Quartulli, ecclesiam Sancti Andreæ in Casanaula, ecclesiam S. Mariae in Mor-

> minorem, Fermilinum majorem et mino-(1) Ex originali in archiv. canonicorum Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II.

> lascho; praeterea Arcuatum maiorem et

rem, cum appendiciis, videlicet Fabriati, Morena cum campo cohaerente sibi, et Taulis de Villanova, duos mansos in Licutino, quatuor in Pegalino; duos in Amerino, locum, qui dicitur Curiglianus, locum, qui dicitur Mons, locum, qui dicitur Tillitus, duos mansos in Varana, quidquid habetis in Fultarini, in Pigna, in Pitriolo, et in quibuscumque locis, villis, vel fundis, terris, vel aquis, aquarumve decursibus. Sancimus etiam vobis Nonnulla elarvestrisque in perpetuum successoribus gitur privilegia et exemptiones. antiquas Ecclesiae vestrae consuetudines, honores, dignitates, in decimis, primitiis, testamentis, oblationibus tam vivorum quam mortuorum antiquitus consuetis, plebium episcopatus vestri processionibus, et pensionibus, omnibusque persolutionibus, praebendis, sive redditibus, quemadmodum vos aut praedecessores vestri ex antiquo vestrae Ecclesiae usu habuistis, tenuistis et possedistis a die obitus bo. me. Pauli eiusdem Ecclesiae venerabilis episcopi usque ad tempus Iacobi successoris eius. Oleum autem infirmorum, et eorumdem unctiones de tota plebe vestra, soli Ecclesiae vestrae, eiusque sacerdotibus in perpetuum Apostolicae Sedis auctoritate firmamus, et ut nullus capellanorum apud se retineat, vel in eo sine matricis Ecclesiae licentia operetur, sub eorum officii interminatione ac excommunicatione praecipimus. Archidiaconum quoque, et archipresbyterum semper in Ecclesia vestra per canonicam constitutionem habendos praecipimus: quibus nimirum, quidquid eis sacrorum canonum auctoritate conceditur, praesentis privilegii auctoritate firmamus. Sane charitativa illa ciborum beneficia, quae a monasteriis Sanctae Mariae foris portam, et Sancti Hippolyti, sive quae in Nativitate et Resurrectione Domini, annis singulis ab episcopo vestro recipere consuevistis, sive in dictis monasteriis consuetas processiones feceritis, sive ipsas, casu excusabili prohibente, subtraxeritis, vobis vestrisque posteris rata, sancimus, et illibata servari.

An. C. 1144

dem Ecclesiae

temporibus ratum et inconvulsum manere decernimus, ut de universis ecclesiasticis negociis, sive contractibus, quae ad dioecesim Faventini episcopatus pertinere noscuntur, formandi aut reformandi, iudicandi seu disponendi, sine consilio et assensu vestro, vestrorumque successorum, nullus omnino habeat facultatem. Sepulturam ei- Sepulturam quoque eidem Ecclesiae omtiberam fore de. nino liberam esse concedimus, et eorum corpora, qui se in illa sepeliri deliberaverint, vel eorum, qui per consuetam parentelae aut cognationis sepulturam ad coemeterium vestrum pertinere noscuntur, sine licentia vestra nullus recipere praesumat, nisi forte adhuc viventes quodlibet propositum religionis assumpserit. Quod si quis ausu temerario recipere, vel sepulturae tradere praesumpserit, sive cle-

Hoc etiam Ecclesiae vestrae perpetuis

ricus sive laicus, usque ad condignam satisfactionem ecclesiasticae vindictae subia-Et alia savore ceat. Ad haec adiicientes statuimus, ut Faventinae Ec-clesiae statuit, sine vestro aut successorum vestrorum assensu nulla nova ecclesia vel oratorium infra Faventini episcopatus terminos construatur vel consecretur. Quae si secus constructa vel consecrata fuerint, in ipsis auctoritate apostolica divina prohibeatis officia celebrari. Apostolica nihilominus auctoritate interdicimus, ut nullus de episcopatu vestro, quem canonice interdixeritis aut excommunicaveritis, occasione alicuius privilegii, sive auctoritatis vobis resistere aut contradicere praesumat; sed mandato vestro sine contradictione obediat. In communis etiam vestrae civitatis interdicto nulli Ecclesiae, quae interdicta fuerit, officium manifeste liceat celebrare. Nulli quoque archiepiscopo vel episc. IIceat, aliquem matricis Ecclesiae clericum officio seu beneficio sive canonico iudicio spoliare. Illud quoque praesenti decreto duximus annectendum, ut tam ecclesiasticis, quam saecularibus; tam in communibus quam in privatis, vos vestrique successores ab omni tributaria exactione immunitatem omnimodam habeatis. De-

cernimus ergo, ut nulli omnino hominum Decretum imfas sit, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones seu redditus auferre, minuere, aut aliquibus vexationibus, seu infestationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futu- solltae conrum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iura servantibus sit pax D. N. I. C., quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Laterani, kal. iunii anno 1. Dat. die 1 iunii anno Domini 1144, pontif. anno 1.

#### XV.

Monasterio Omnium Sanctorum Barensis dioecesis confirmatur privilegium Calixti PP. II ac donationes omnes eidem a Barens. episcopis factae (1).

Privileg. Calixti II lege superius, const. XXXVI.

### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur privilegium Calixti PP, et donationes huic monasterio a Barensibus episcopis factae. — Abbas et monachi episcopo dioecesano pro solis ordinationibus subiecti declarantur. — Abbatis vero electio solis monachis reser-(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. vII, ubi de Barens. archiepp.

vatur. - Bona omnia monast, confirmantur. — Solitae conclusiones. — Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Nicolao abbati venerab, monasterii, quod Omnium Sanctorum dicitur, in loco Cuti in Barensi suburbio, sive eius fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum.

Exerdinm

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo' nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Quamobrem, dilecte in Christo fili Nicola abbas, quem per Dei gratiam in abbatem benediximus, Omnium Sanctorum monasterium, cui Domini auctoritate praesides, ad exemplar praedecessoris nostri fel. mem. Papae Caprivilegium da-lixti Apostolicae Sedis privilegio communationes huic nimus. Omnem siquidem quietis et liberrensibus episc. tatis provisionem, quam bonae recordationis Ursus et Elias, Barensis Ecclesiae praesules, eidem monast, contulerunt, et

dominus praedecessor noster sanctae me-

moriae Paschalis Papa firmavit, nos quo-

que praesentis scripti pagina confirma-

mus; ut videlicet locus ipse cum rebus

omnibus ad eum iuste pertinentibus a

dominio vel oppressione cuiuslibet homi-

nis liber debeat permanere; nec ullus

Ecclesiae Barensis antistes, aut alius (quod

privilegium Cafactae.

nachi episcopo declarantur

absit) temerarius, audeat eidem coenobio excommunicationem inferre: neque personis aut rebus eius aliquo citra iustitiam modo molestiam aut controversiam Abbas et mo-irrogare. Ordinationes autem clericorum dioecesano pro et ecclesiarum consecrationes gratis, sesolis ordinatio- posita pravitate et omni exactione, concedat. Missas sane illic publicas per episcopum fieri praeter abbatis et fratrum voluntatem omnimodis prohibemus; ne servorum Dei recessibus, popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Ob-Abbatis vero e- eunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, nachis reservi- vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars con-

silii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam providerint eligendum: cui si qua gravior causa evenerit, libere liceat Apost. Sedis audientiam appellare. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, idem mona- Bona omnia sterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneat; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam S. Laurentii de Anto, monasterium puellarum Sancti Procopii de Sao, et ecclesiam Sanctorum apostolorum Simonis et Iudae extra muros, ecclesiam Sancti Sebastiani cum omnibus earum pertinentiis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvo nimirum in omnibus iure et auctoritate S. Rom. Eccl. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- Solitae concularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore Dei et Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Exordium.

Ego Conradus Sabin. episc.

Ego Theodewinus Silvae Candidae episc. Ego Petrus Albanen. episc.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu.

Ego Guido in Rom. Eccl. altaris minister indign.

Datum Laterani per manum Baronis S. R. E. subdiaconi, vn kalendas decembris, indictione vin, incarnationis dominicae, anno mextiv, pontificatus vero domni Lucii II Papae anno 1.

Dat. die 25 novembris anno Domini 1144. pontif. anno 1.

## XVI.

Privilegium confirmationis bonorum, et elargitionis immunitatum Ecclesiae ad Ripas, canonicorum S. Augustini Ratisponen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam Ripensem Pontifex · recipit sub protectione Sedis Apostolicae; - Et statuit ut ordo regularis inibi semper conservetur; — Ut bona ad eam pertinentia Regularium usui tantummodo inserviant; — Ut praepositus et advocatus a canonicis tantummodo eligantur. — Immunitatis privilegia concedit; - Pro eaque decretum sancit sub solitis clausulis. - Lucii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gebeardo Provisori Ecclesiae, quae dicitur ad Ripas, eiusque fratribus regularem vitam professis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Si religiosorum petitiones clementer virorum admittimus, nostris procul dubio opportunitatibus benignum ac pium omnipotentem Dominum reperimus. Eapropter, dilecte in Domino fili Gebearde, tuis rationabilibus postulationibus gratum prae-

bemus assensum, et ecclesiam quae di-(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg., tom. 111, pag. 362.

Bull. Rom. Vol. II.

citur ad Ripas, cui auctore Domino prae- Ecclesiam Risides, sub Apost. Sedis tutela et prote-tifex recipit sub ctione suscipimus, et praesentis scripti protectione Sapagina communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secun- Et statuit at dum Beati Augustini regulam, et fratrum ordo regularis Portuensium institutionem in eodem loco noscitur institutus, futuris perpetuis temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecum- Ut bona ad que bona, eadem Ecclesia impraesentia- eam pertinenrum iuste et canonice possidet, aut in usul tantummofuturum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci praeposito, nullus ibi qualibet subreptionis of praepositus astutia vel violentia praeponatur, nisi et advocatus a quem fratres communi, vel sanioris partis tummodo eliassensu, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam providerint eligendum. Liceat etiam vobis, communicato consilio, idoneum defensorem eligere, qui si inutilis apparuerit, et pestilens effectus, aequitate contempta vobis et rebus vestris noxius esse praesumpserit, reiiciendi eum facultatem liberam habeatis. Nullus quoque ad publicas processiones vos invitos trahere, aut quietem vestram quolibet privilegis conmodo audeat conturbare. Sepulturam vero ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, Pro eaque depraefatam Ecclesiam temere perturbare, cretum sancit sub solitis clauaut eius possessiones auferre, vel ablatas sulisretinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt,

conservetur.

gantur,

usibus omnimodis profutura: salva Ratisponen. Ecclesiae canonica iustitia, et Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur imposterum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus, sit pax Doenini nostri Iesu Christi, quatenus et hic ructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Lueli PP.

Ego Lucius catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

et S. R. Ecclesiao cardinaptiones.

Ego Gregorius cardinalis Sanctorum lium subscri- Sergii et Bacchi ss.

> Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. Ego Otto diaconus card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

> Ego Guido diac. card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

> Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

> Ego Iacinctus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

> Ego Thomas presb. cardinalis tit. Vestinae ss.

> Ego Guido presb. card. tit. Sanctorum Laurentii et Damasi ss.

> Dat. Later. per manus Baronis sanctae Romanae Ecclesiae subdiac. v kal. ianuarii, indictione viii, incarnat. dominicae anno mextiv, pontificatus vero domni Lucii II Papae anno 1.

Dat. die 28 decembris anno Domini 1144. pontif. anno 1.

# XVII.

Monasterium S. Sabae, ab antiquo splendore et monastica disciplina delapsum, abbatibus Cluniacensibus committitur regendum cum pertinentiis suis (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Monast. S. Sabae fundatum tempore Gregorii PP. paululum delapsum; - Cluniac. abbatum regimini committitur: - Ita ut sine eorumdem consensu abbas ibidem eligi non possit: - Salvo tamen iure Sedis Apostolicae. - Roboratio decreti huius. - Lucii PP. subscriptio.

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exerdium.

Etsi Ecclesiarum omnium cura nobis ex Apostolicae Sedis administratione immineat; illis tamen locis, quae nostro regimini specialiter commissa sunt, atque infra urbem sita, iuris sanctae Romanae Ecclesiae esse noscuntur, propensiori nos convenit affectionis studio imminere(2). Beati Sabae monasterium, a temporibus Monasterium sanctissimi Papae Gregorii, in religione S. Sabae funet honestate fundatum, atque magnis et Gregorii PP. amplissimis possessionibus ditatum fuisse paululum dedignoscitur. Nunc autem, peccatis exigentibus, et religio elapsa est, et pravorum hominum superabundante nequitia, bona, et possessiones distracta sunt, et ab ipso contra iustitiam alienata. Eapropter, dilecte in Domino fili Petre abbas, quoniam Cluniacense monasterium per omnipotentis Dei gratiam tamdiu longe lateque religione praecipua floruit, et bonae opinionis odore multos aspersit, praefatum Sancti Sabae monasterium cum om- Ciuniaconsium nibus ad ipsum pertinentibus, ad refor- abbatum regimandam ibidem religionem, ad meliorandum etiam et disponendum, tibi tuisque successoribus in perpetuum committimus; ut in ipsius restitutione et guber-

(1) Ex Bibliotheca Cluniacensi Martini Marrier, col. 1408. (2) In Cocquelin. edit. hic legendum esse adnotatur munire, quod omnino a scriptoris ratione alienum putamus, uti ex contextu liquido patet. (R. T.)

dem eligi non possit:

Salvo tamen

iure Sedis Apo-

stolicae.

ereti huius.

natione studium et solicitudinem impen-Ita ut sine datis, et potestatem habeatis. Decernimus sensu abbas ibi- etiam, ut sine Cluniacensis abbatis provisione et consilio ibidem abbas de caetero nullatenus eligatur; sed vestra semper provideat diligentia, quatenus idonea et huic officio digna in loco regiminis, secundum regulam S. Benedicti persona subrogetur, et quidquid in monasterio ad augmentum et observationem monasticae religionis institui vel emendari oportuerit, vestro semper magisterio et dispensatione administretur: salva quidem in omnibus auctoritate Sedis Apostolicae, cuius iuris locus ille esse dignoscitur. Si qua igitur Roboratio de- ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem coenobio insta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi,

Lucii PP. subscriptio. praemia eternae pacis inveniant. Amen. Ego Lucius catholicae Eccl. episc. ss. cum decem et octo cardinalibus.

quatenus et hic fructum bonae actionis

percipiant, et apud districtum Iudicem



Datum Romae per manum Baronis S. Romanae Ecclesiae subdiaconi, xiv kal. februarii, indictione viii, incarnationis | scell., tom. 11, pag. 221.

dominicae anno MCXLIV (1), pontificatus vero domni Lucii II Papae anno primo. Dat. die 19 ianuarii anno Domini 1145, pontif anno 1.

Literae quibus Lucius Papa oblatum ab Alphonso Portugalliae rege regnum suum, tamquam Romanae Ecclesiae tributarium recipit sub annuo censu quatuor unciarum auri (2).

# SUMMARIUM

Series facti, qua regis Alphonsi oblatio exponitur. - Pontifex regem, filios et regnum sub B. Petri patrocinio suscipit sub annuo censu quatuor librarum auri. — Prospera cuncta ominatur. (R. T.)

Lucius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio A. illustri Portugallensi duci salutem et apostolicam benedictionem.

Devotionem tuam, dilecte in Domino Series facti. fili, maxime congaudemus, quod semet- qua regis Alipsum de illis tribus recognoscens, quas exponitur. Dominus noster Iesus Christus beati Petri custodiae commendavit, cum ad expugnationem paganorum intentus, multisque negotiis saecularibus occupatus, apostolorum limina visitare non posses, per manum dilecti filii G. diaconi cardinalis. tunc in partibus illis Apostolicae Sedis legati, praedecessori nostro felicis recordationis Papae Innocentio hominium laudabili devotione fecisti et terram, tibi a Deo commissam, heato Petro apostolorum principi obtulisti, atque personam tuam et terram ipsius patrocinio humiliter commisisti; postmodum vero tam per literas Pontifex regem, tuas, quam per venerabilem fratrem no- filtos et regnam sub B. Petri pastrum G. Bracharensem archiepiscopum, trocinio suscinobis etiam promisisti, ut tam tu, quam censu quatuor haeredes tui de terra ipsa quatuor uncias librarum auri.

(1) Putamus legendum MCXLV, si quis enim Pagio Iuniori (qui in vita Lucii num. 11 vult a Lucio annos incarnationis numerari coeptos a die 25 martii, subscribat) superiora sex diplomata vel fictitia putet, oportet, vel loco indictionis septimae. octavam legat, eaque anno 1145 consignet. (2) Ex archiv. Ecclesiae Ruthenensis edidit Baluzius, MiProspera nuncta ominatur. auri annis singulis Romano Pontifici persolvatis. Nos itaque, qui, licet indigni,
beati Petri loco residere conspicimur, tam
te quam filios tuos et successores vestros
intra haeredes ipsius apostolorum principis, ipso adiuvante, suscipimus, ut eius
benedictione et protectione, tam animarum quam corporum maneatis perquam
ab hostium visibilium et invisibilium expugnatione defensi, et ad coelestia regna
pervenire, largiente Domino, valeatis.

Datum Laterani kalendis maii (1).

Datum die 1 maii.

(1) Libet hic subjicere Alphonsi regis, quem in allatis Lucii literis ducis nomine tantummodo nuncupatum legimus, epistolam, qua regnum suum Romanae Ecclesiae tributarium constituit, et quam refert Baluzius loco cit.: Lucio secundo Alphonsus rex Portugallensis, claves regni coelorum B. Petro a Domino nostro Iesu Christo concessas esse recognoscens, ipsum patronum et advocatnm apud Deum omnipotentem habere disposui, ut et in vita praesenti opem illius et consilium in meis onportunitatibus sentiam, et ad praemia felicitatis aeternae ipsius suffragantibus meritis valeam pervenire. Quocirca ego Alphonsus, Dei gratia Portugallensis rex, per manum domini G. diaconi cardinalis, Apostolicae Sedis legati, domino et patri meo Papae Innocentio hominium feci, et terram quoque meam beato Petro et sanctae Romanae Ecclesiae offero sub annuo censu quatuor unciarum auri, ea videlicet conditione et tenore, ut omnes, qui terram meam post decessum meum tenuerint, eumdem censum annuatim beato Petro solvant; et ego, tamquam proprius miles beati Petri et Romani Pontificis, tam in me ipso, quam in terra mea, vel in iis etiam, quae ad dignitatem et honorem meae terrae, ac etiam defensionem et solatium Apostolicae Sedis habeam, et nullam potestationem alicuius ecclesiastici saecularisve dominii, nisi tantum Apostolicae Sedis, vel a latere ipsius missi, umquam in terra mea recipiam, facta oblationis et fortitudinis charta, idus decembris aera melxxx Ego supradictus Alphonsus Portugallensis rex hanc chartam fieri ipse, et libenti animo coram idoneis testibus propria manu confirmo. Ego Ioannes Bracharensis episcopus confirmo. Ego B. Conimbriensis episcopus confirmo. Ego Petrus Portugallensis episcopus confirmo.

# **EUGENIUS III**

PAPA CLXVII

Anno aerae Christi comm. MCXLV.

Tetrus Bernardus, natione Pisanus, monachus Cisterciensis, et abbas monasterii Ss. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias, electus est Romanus Pontifex, et in Apostolica Sede collocatus die 27 februarii 1145, et Eugenius tertius nuncupatus, Arnaldistarum senatorum perversa fugiens consilia, consecratus est in monasterio Farfensi, in Sabinis posito, die 4 martii, qua Romae consecrari debebat. Sedit in pontificatu annos viii, mens. Iv, dies x, imperantibus, in Oriente Manuele Comneno, in Occidente vero Conrado III mox Friderico I, quem Ænobarbum vocant. Fecit ordinationes per mensem decembrem, in quibus diaconos decem, presbyteros undecim, et episcopos sexaginta unum creavit. Defunctus est apud Tibur (1) die octava iunii 1153, et inde per stratam publicam, et mediam urbem, atque in Vaticanum, cum totius cleri et populi romani frequentissima turba, maximo luctu, communique omnium immensa tristitia deportatus est, et in ipsa B. Petri ecclesia coram maiori altari tumulatus. Non vacavit sedes.

I.

Confirmatio privilegiorum a Conrado III aliisque regibus et imperatoribus Ultraiectinae Ecclesiae concessorum (2).

#### SUMMARIUM

Conradi regis ad Eugenium PP. supplicatio.
— Tenor privilegii eiusdem regis; — Illud Eugenius PP. cum caeteris omnibus privilegiis confirmat; — Appositis solitis clausulis.

(1) Ut legit Baronius in veteri codice Bibliothecae Vaticanae. (2) Edidit Miraeus, Opera Diplomat., tom. 1, pag. 552.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Decano, et Capitulo Ecclesiae Traiectensis, gratiam, gloriam et apostolicam benedictionem.

Conradiregis ad Eugenium PP. supplicatio.

Supplicatio charissimi in Christo filii Conradi III regis Romanorum illustris, nobis per dilectum filium Conradum ipsius fratrem, vestrae Ecclesiae praepositum, propter hoc ab eodem rege ad Romanam Curiam (1), continebat, ut privilegia, per Romanorum reges et imperatores antecessores suos Ecclesiae vestrae concessa, necnon privilegium ab ipso Ecclesiae vestrae praedictae concessum, auctoritate apostolica dignaremur confirmare, cuius privilegii tenor talis est:

In nomine sanctae et individuae Trinitatis.

Conradus, divina favente clementia,
rex Romanorum III.

Tenor privilegii eiusdem regis;

- « Si Ecclesias Dei amplificamus, et earum iura regali auctoritate tuemur, et confirmamus, antecessorum nostrorum piorum regum vel imperatorum exempla imitamur; et hoc nobis ad regni nostri celsitudinem, et praecipue ad animae nostrae salutem profuturum non ambigimus. Ea propter tam futurorum quam praesentium Christi, nostrique fidelium regni, noverit industria, quod nobis apud Traiectum civitatem residentibus, et de pace ac de statu regni tractantibus, fidelis noster Hardbertus eiusdem loci venerabilis episcopus, Conradus frater noster praepositus, decanus, et capitulum maioris Ecclesiae dictae civitatis ad nostram praesentiam venerunt, nostrae celsitudini supplicantes, ut sicut antecessores nostri, pii Romani reges et imperatores ipsam Ecclesiam Traiectensem multis honoribus et privilegiis dotaverunt; sic nostra regalis excellentia, ipsorum vestigia imitando, dictae Ecclesiae aliquam honoris praerogativam concedere dignaremur. Nos itaque considerantes, quod regalem decet excellentiam illos honorare debere praerogativa ampliori, quorum devotionem
  - (1) Adde missum.

continuis obsequiis experimur: attendentes etiam, nos et antecessores nostros reges et imperatores in dicta Ecclesia a fundatione eius inter canonicos primum locum obtinere, nostramque praebendam in eadem duos deservire sacerdotes, pro nostra salute, et regni tranquillitate ac pace Dominum exorantes, et dicti Hardberti venerabilis episcopi fidele servitium, ac dilectorum nobis decani et capituli grata obsequia, et devotionem frequentem, qua nostram regalem excellentiam, et dilectam coniugem nostram Gertrudim reginam, per aliquod tempus in ipsa civitate commorantem, plurimum honorarunt, et propter hoc volentes eamdem Ecclesiam maiorem Traiectensem honoris praerogativa speciali sublimare, ob remedium animae nostrae, et animarum domini Henrici III, avi nostri (cuius viscera in ipsa Ecclesia pro pignore sunt sepulta) et Henrici IV avunculi nostri imperatoris, nec non interventu dilectae coniugis nostrae reginae praedictae, ac Conradi fratris nostri charissimi, eiusdem Ecclesiae praepositi, ius eligendi et instituendi episcopum in ipsa Ecclesia, quod ad reges Romanorum et imperatores pertinere dignoscitur, et ab antecessoribus nostris regibus et imperatoribus usque ad nostra tempora est devolutum et deductum, antedictis praeposito, decano, ac capitulo Ecclesiae Traiectensis, ac dilectis nostris praeposito, decano, et capitulo ecclesiae Sancti Bonifacii eiusdem loci, eidem maiori Ecclesiae ab earum fundatione speciali fraternitate, ut nobis innotuit, coniunctis, in donationem perpetuam regali magnificentia concedimus in donum, et damus potestatem nostram omnimodam, a nullo successorum nostrorum infringendam, ut cum episcopatum praedictum vacare contigerit, iidem praepositi, decani, et capitula maioris, et Sancti Salvatoris Traiectensis antedicti, et nulli alii, nisi Ecclesiarum suarum concanonici, episcopum alium eligendi plenariam habeant potestatem. Ut autem haec nostra donatio, donum, et

privilegium, regia magnificentia voluntarie ac liberaliter concessa, iisdem perpetua sint, et rata credantur ab omnibus, et inconvulsa omni deinceps tempore conserventur, hac in charta conscribi iussimus, manu propria, ut infra videtur, corroborantes, idoneos testes, qui praesentes aderant, subternotari fecimus: quorum nomina haec sunt:

Anselmus Navelburgensis episc. Albero Leodiensis episcopus. Wernerus Monasteriensis episc. Nicolaus Cameracensis episcopus. Udo Ossenburgensis episcopus. Walramus dux. Wilhelmus comes Palatinus. Henricus comes de Zutphene. Arnoldus comes de Clivo. Adolphus comes de Monte. Henricus comes de Gelre. Conradus praepositus Traiectensis. Emo praepositus S. Bonifacii. Conradus Tielensis praepositus. Lambertus S. Petri praepositus. Godefridus de Renen. Alardus de Megene. Otto praefectus Traiectensis. Egbertus de Amstelle. Bertoldus de Aldensecle. Iacobus de Satersole. Signum domini Conradi Romanorum

regis III. « Ego Arnoldus cancellarius vice Henrici Moguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi, anno dominicae incarnationis millesimo centesimo quadragesimo quinto, indictione viii, xv kalend. novembr., regnante Conrado Romanorum rege tertio, anno vero regni eius viii.

« Data apud Traiectum, in Christo feliciter ».

Illud Eugeconfirmat.

Eapropter, nos pro nostrae Ecclesiae nius PP. cum reverentia, et eiusdem regis supplicantis bus privilegiis instantia inclinati, considerantes etiam ad Ecclesiam vestram dicti regis devotionem, qua ipsam regali magnificentia favorabiliter et excellenter honoravit, antedictum

privilegium, cuius tenor his nostris apostolicis literis de verbo ad verbum est insertus, et omnia privilegia per Romanos reges et imperatores Ecclesiae vestrae ad honorem Christi, et Ecclesiae exaltationem concessa, apostolica auctoritate confirmamus, inhibentes sub anathematis Appresites savinculo, ne imperialis, vel regalis, vel litis clausulis episcopalis, vel clericalis, vel laicalis persona aliqua, cuiuscumque status et conditionis existat, ipsam Ecclesiam Traiectensem, contra huiusmodi privilegium, et nostrae confirmationis tenorem, molestare, aut in eiusdem praeiudicium in praemissis quidquam in perpetuum audeat attentare; decernentes irritum et inane, si quid a quoquam in contrarium fuerit attentatum. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc nostrae confirmationis paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, xv kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 martii anno Domini 1145, pontif. anno 1.

#### H.

Elargitio privilegiorum monasterio S. Salvatoris Papien. dioecesis ordinis Cassinen. quod S. R. Ecclesiae subiectum tantummodo declaratur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub Sedis Apostolicae defensione suscipit Pontifex. -Bona eidem ab imperatrice Adelaide caeterisque fidelibus donata confirmat; -Quorum nonnulla enumerat; - Abbatis electionem ad monachos, ad Romanum Pontificem vero consecrationem spectare decernit. - Quae ordinarii propria sunt. a quocumque episcopo recipiendi faculta-

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Buliar. Cassin., par. 11, num. clxvII.

tem elargitur. — Baptismatis sacramentum in ecclesiis monasterii ad id olim deputatis, conferendi facultatem impartitur. — Decimas bonorum monasterii a quocumque exigi prohibet. — Caligarum. sandaliorum, chyrothecarum et mitrae usum abbati concedit: - Monasterium vero S. R. E. tantummodo subditum declarat. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Oberto abbati monasterii 8. Salvatoris secus Papiam siti, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium

sub Sedis Apo-

Bona eidem terisque fidelibus donata confirmat;

nulla enumerat:

Ad hoc nobis a Deo pastoralis officii sic cura commissa est, ut quieti et utilitati omnium Ecclesiarum paterna debeamus solicitudine providere; et ne pravorum hominum fatigentur molestiis, cas auctoritate nostrae sedis communire. Quapropter, in Christo dilecte fili Oberte abbas, tuis rationabilibus postulationibus Vonesterium assensum praebentes, monasterium Dostolicae dofen- mini Salvatoris, cui Deo auctore praesides, sione suscipit cum omnibus ad ipsum pertinentibus ad exemplum praedecessorum nostrorum, felicis memoriae Ioannis, Benedicti, Paschalis, Calixti, Honorii, Innocentii, et Lucii, Romanorum Pontificum, sub beati Petri tutela, et Apostolicae Sedis defensione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: quod nimirum ab imperatrice coenobium ab Adeleyda imperatrice Au-Adelaide, cae- gusta, benignissima pietate renovatum, et eius liberalitate amplissimis possessionibus ditatum esse cognovimus; statuentes itaque, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, sive aliis iustis modis, Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; Quorum non- in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: castrum Monticelli cum duabus capellis et omnibus suis pertinentiis, curtem Olonae cum capella S. Sancti Martini de Maringo, et in ecclesia

Anastasii et omnibus sibi pertinentibus: curtem Baseregutiae cum baptismali Ecclesia in honorem sanctae Mariae constructa, et capella una cum omnibus sibi pertinentibus, curtem Frixinariae cum capella una et omnibus sibi pertinentibus, curtem Melariae cum plebe S. Michaelis, et ecclesia S. Stephani, et S. Materni, et omnibus sibi pertinentibus: curtis Herbariae medietatem: et plebem Sancti Faustini, cum omnibus ad ipsas medietates et plebem pertinentibus: Viridarium infra portam Sancti Ioannis, et prope Palatinam portam situm, cum duabus capellis, una in honore Sancti Laurentii, et altera in honore Sanctae Mariae constructis; curtem Garlaschi cum capella una Sanctae Mariae, cum honore et districtu per duo miliaria in circuitu; in Maringo ecclesiam unam in honore S. Martini, et capellam unam in honorem Sanctae Mariae constructam, cum omnibus ad ipsas pertinentibus: cellam Sanctae Honoratae cum omnibus suis pertinentiis, medietatem curtis Corianae cum capella una in honore Sanctae Mariae constructa, et cum districtu totius praefatae Curiae: curtem Antellami cum omnibus sibi pertinentibus, curtem Armentariae cum capella una, et omnibus sibi pertinentibus. Sane, obeunte te, nunc Abbatis eleabbate eiusdem monasterii, nullus ibi qua- ctionem ad molibet subreptionis astutia abbatem ibi eli- Romanum Pongere praesumat, nisi quem fratres com- tificem vero consecrationem muni consensu, vel pars consilii sanioris, spectare desecundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum; electus autem a Romano Pontifice consecretur. Chrisma, Oleum sanctum conse- Quae ordinarii crationes altarium seu basilicarum, ordi- propria sunt, a nationes monachorum seu canonicorum episcopo recivestrorum, qui ad sacros ordines fuerint tem elargitur promovendi, a quo malueritis, suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam Sanctae Apostolicae Sedis habuerit. Porro in Ecclesiis eidem monasterio pertinentibus, scilicet in ecclesia

cernit;

oliai deputatis.

rum mənasterii

Caligarum, saudaliorum.

Monasterium vero S. R. Ecmedo subditum declarat.

Solitae conclu-

Baptismatis Sancti Anastasii Olonae, et in ecclesia in ecclesiis no. Sancti Salvatoris Monticelli, baptismum nasterii ad id apostolica auctoritate concedimus, et in conferendi fa- aliis ecclesiis, eidem monasterio pertinentibus, in quibus usque ad haec tempora constat esse celebratum. Sane laborum Decimas bono-vestrorum, quos propriis manibus, aut a quocumque sumptibus excolitis, vel de vestrorum aniexigi prohibet; malium nutrimentis decimas nullus clericus, vel laicus a vobis exigere praesumat. Usum quoque caligarum, sandaliochyrothecarum, rum, chirothecarum, et mitrae, sicut per et mitrae usum abbati concedit: praedecessorum nostrorum, authentica privilegia tibi tuisque successoribus concessum esse dignoscitur, et nos ex liberalitate Sedis Apostolicae concedimus, ad haec praesenti capitulo adiicientes, ut praefatum coenobium sub nullius Eccleclesiae tantum- siae ditione permaneat, sed solum sanctae Apostolicae Sedi obnoxium existat. Decernimus ergo ut nulli episcopo, vel alicui omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri lesa Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus ss.

Ego Theodewinus Sanctae Rufinae et S. R. Ecol. episcopus ss.

subscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episcopus ss. Ego Petrus Albanensis episcopus ss.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. S. Calixti ss.

Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Ubaldus presbyter card. tituli S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Villanus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio monte ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis tit. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus cardinalis tit. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Octavianus diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Ioannes diaconus card. S. Mariae Novae ss.

Datum Viterbii per manum Roberti S. R. E. presbyteri card. et cancellarii, viii kal. maii, indictione viii, incarnationis dominicae anno mcxLv, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno 1.

Dat. die 24 aprilis anno Domini 1145. pontif. anno 1.

# III.

Simile privilegium monasterio Sancti Petri Perusinae dioecesis eiusdem ordinis(1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona monasterio confirmat Pontifex; - Quorum nonnulla enumerat. - Chrisma, sacros Ordines, aliaque huiusmodi ab episcopo dioecesano per monachos suscipi iubet: - Abbatis autem electionem ad solos monachos spectare decernit; consecrationem vero ad Romanum Pontificem; - Missas ab episcopo celebrari, stationes ordinationesque in

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar. Cassin., par. 11, num. clxviii.

monasterio haberi absque abbatis consensu vetat. — Decimas ex bonis illius quacumque occasione exigi prohibet. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bernardo abbati monasterii Sancti Petri, quod secus Perusinam civitatem situm est, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis. in perpetuum.

Exordium.

Bona monasterio confirmat Pontifex.

nulla enumerat.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, atque praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem locus impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, vobis vestrisque successoribus firma et illibata permaneant, tam in ecclesiis, quam in cellis, curtibus, plebibus, monasteriis, fundis, atque casalibus; in quibus utique Quorum non-haec propriis nominibus duximus exprimenda: plebem Sancti Constantii, Sancti Rufini, Sancti Martini, et Sancti Ioannis: plebem Sancti Martyrii: ecclesiam Sancti Benedicti in Agellione cum suis pertinentiis, ecclesiam Sancti Iustini cum curte sua, ecclesiam Sancti Andreae et Sancti Angeli de Aliano cum suis pertinentiis, ecclesiam Sanctae Mariae in Petiniano et Sancti Clementis, curtem de Casale, curtem de Petroniano, et quod vobis pertinet de curte et ecclesia Sancti Donati in Civitella: nec non terram Hugonis nepotis Bernonis de Monte Nigro. Apostolicae quoque Sedis tibi munimine confirmamus ecclesias Sanctorum Appollinaris, Blasii, et Montani cum suis per- nationes aliquas celebrari, praeter abbatis sterio haberi

tinentiis: salvo annuo censu Farfensis Ecclesiae. Quin etiam confirmamus massas tres, in comitatu Perusino positas, unam, quae vocatur Pusulo, alteram Filontio, et aliam quae nuncupatur Casalina, cum ecclesiis, casis, vineis, campis, ortis, montibus cultis et incultis, et omnibus suis pertinentiis, monasterium Sancti Angeli in comitatu Assisinate in loco, qui dicitur Limisano, cum cellis, capellis et omnibus sibi pertinentibus, ecclesiam S. Archangeli, sitam iuxta lacum Perusinum, monasterium Sancti Salvatoris in Potale, monasterium Sancti Petri in Poliano cum universis eorum pertinentiis, ecclesiam Sancti Silvestri in Murcelle, ecclesiam Sancti Donati, ius quod habetis in Agello, ecclesiam Sanctae Mariae in Podio cum suis pertinentiis, ecclesiam Sancti Pauli in Monticello, ecclesiam Sancti Petri de Petroniano cum curte sua, Hospitale quoque, quod ante portam Sancti Petri situm est, quemadmodum a praedecessore nostro fel. mem. Papa Lucio vobis restitutum est, salvo iure Dominici Sepulchri; castrum, quod vocatur Fracta filiorum Azonis. Sane Chrisma, Oleum sanctum, Chrisma, saconsecrationes altarium, seu basilicarum, cros Ordines, aliaquo huiusordinationes monachorum, qui ad sacros modi ab epiordines fuerint promovendi, et clericorum scopo dioecead idem monasterium pertinentium, a nachos suscipi dioecesano accipietis episcopo; si quidem catholicus fuerit, et si ea gratis ac sine pravitate voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quae postulatis, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci ab- Abbatis autem bate, vel tuorum quolibet successorum, solos monachos nullus ibi qualibet surreptionis astutia specture deseu violentia praeponatur, nisi quem fra- cernit; consetres communi consensu, vel fratrum pars ad Romanum consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice consecrandum. Missas autem publicas in eodem monasterio per episcopo cele-brari, stationes episcopum fieri, vel stationes, aut ordi- ordinationes-

Pontificem:

Missas ab

absque abbatts ac fratrum voluntatem, omnimodo prohi-

Decimas ex bonis illius casione exigiprobibet.

Solitae con-

thisiones

consensu vetat. hemus; ne in servorum Dei recessibus S. Priscae ss. occasio popularibus praebeatur ulla conventibus. Nec ulli episcopo facultas sit, quaeumque oc. praeter Romani Pontificis conniventiam, idem coenobium aut eius cellas gravare, interdicere, vel excommunicare, seu exactiones novas imponere; nec saecularium procerum cuiquam liceat, fodrum, vel aliud servitium ab eodem monasterio, aut eius pertinentiis extorquere: salvo nimirum iure ac dominio sanctae Romanae Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, seu iniuste datas suis usibus vendicare, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra cam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Fasenti PP

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et 5. R. Leclestac cardinapliones.

Ego Theodewinus Sanctae Rufinae hum subscri- PHSCOPUS SS.

> Ego Conradus Sabinensis episcopus ss. Ego Gregorius presb. card. tituli S. Calixti ss.

Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Rainerius presb. cardinalis tituli

Ego Guido presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Nicolaus presb. card. tituli Sancti Cyriaci ss.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Iulius presb. card. tit. S. Marcelli ss. Ego Greg. diac. card. tit. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Datum Viterbii per manum Roberti sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, vii kal. maii, indictione viii, incarnationis dominicae anno MCXLV, pontificatus domni Eugenii III PP. anno I.

Dat. die 25 aprilis anno Domini 1145, pontif. anno 1.

## IV.

Confirmatio donationum, a Germaniae proceribus, episcopis caeterisque factarum monasterio Schyrensi in Bavaria, cui nonnulla conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur: — Bona omnia ac donationes eidem confirmantur: - Sacri Ordines, aliaque huius generis sacra mysteria ab episcopo recipienda. --Abbas per monachos eligendus; — Sepulturam in hac ecclesia fore cuiquam liberam; — Advocatus quoque per monachos eligendus, sub conditione, quod huiusmodi munus non cedat in ius haereditarium. — Census annuus Sedi Apostolicae persolvendus. — Solitae conclusiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Ulrico abbati monast. S. Mariae Schyren, quod in episcopatu Frisingensi situm est, eiusque fratribus tam praesentibus, quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio

(4) Ex Hundri Hist. Salisburg., tom. III.

Exerdiam.

Monasterium sub protectione

mysteria ab episcopo recipienda.

celerem sortiatur effectum. Huius rei gratia, dilecti in Domino filii, praedecessorum nostrorum felicis memoriae Paschalis et Calixti Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et Bea-Sedis Aposto- tae Dei Genetricis semperque Virginis Mariae ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, Bona omnia ac ut quascumque possessiones, quaecumdonationes ei-dem confirman- que bona impraesentiarum iuste atque canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, sive aliis iustis modis poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Locum Vispachave et Usinhoven, in quibus prius habitastis, sicut per praefatos praedecessores nostros confirmata sunt; quaecumque etiam in parochiis et in decimis ab episcopis vobis concessa sunt; et quidquid Otto Palatinus comes, eiusdem loci fundator consentiente nobili foemina Petrissa comitissa, et aliis quinque comitibus; et quicquid Haziga cum filiis suis Ekkhardo, Bernhardo et Ottone comitibus, seu etiam illustris recordationis comes Perictholdus, comes etiam Chunradus, et frater eius Otto, Bernhard, et Ekkenhaudus, aliique fideles Christi pro suarum animarum salute congregationi vestrae de suo iure obtulisse noscuntur, per praesentis scripti paginam vobis in perpetuum confirmamus. Sacri Ordines, Chrisma, Oleum sacrum, consecrationes aliaque huius sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a dioecesano accipietis episcopo, si sine pravitate exhibere voluerit; alioguin, liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta suscipere, qui Apostolicae Sedis fultus auctoritate, Abbas per mo- quae postulantur, indulgeat. Obeunte vero nuchos eligente, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet

surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, vel de suo, vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint. Porro se- Sepulturam in pulturam loci vestri omnino liberam esse hac Ecclesia fore cuiquam lisancimus, ut eorum, qui se illic sepeliri beram; deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Sane advocatum vobis Advocatus secundum vestrum arbitrium, aliorumque quoque per moreligiosorum, et sani consilii virorum, dus, sub conditione, quod quem potissimum elegeritis, concedimus, hujusmodi muqui timoris amorisque Dei respectu ve- nus non cedat in ius hasredistrae voluntati benigne provideat; ipse tartum. tamen si molestus vobis extiterit, nostra auctoritate liceat vobis alium idoneum constituere. Porro nec ipsi, nec aliis facultas sit, advocatiam loci vestri sibi quasi haereditariam vendicare vel vobis retinentibus possidere. Ad indicium autem huius Consus annuus a Sede Apostolica perceptae protectionis, Sedi Apostolibizantium aureum nobis nostrisve succes-dus soribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Apostolicae Sedis anctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per- solliae consona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, si secundo tertiove commonita fuerit, et non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura servantibus sit

pax Domini nostri lesu Christi, quatenus

clusiones.

et hic bonae actionis fructum percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Data Viterbii per manum Roberti S. Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, 11 kalend. maii, indict. viii, incarnationis dominicae anno MCXLV, pontificatus vero domni Eugenii III PP. anno 1.

Dat. die 30 aprilis anno Domini 1145, pontif. anno 1.

# V.

Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Veronensis Ecclesiae (1).

Huiusce episcopii canonicis bona pariter omnia confirmarunt Leo IX, Gregorius VII, Clemens II, quorum diplomata suis locis retulimus.

#### SUMMARIUM

Exordium (ut in caeteris diplomatibus). - Ecclesiam ipsam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Eiusque bona omnia confirmans nonnulla enumerat. -Decretum immunitatis ab omni molestia, vi etc. - Sub solitis poenis et clausulis (prout in reliquis). — Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Theobaldo Veronensi episcopo, eiusque successoribus canonice promovendis, in perpetuum.

(u) in cateris diplom tibus),

Ecclesian elpit Pentifex:

Piae postulationis etc. Eapropter, venerabilis frater in Christo Theobalde episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et B. Dei Genetricis semper Virginis Mariae Veronensem Ecclesiam, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub rem sub pro- B. Petri et nostra protectione suscipimus, Apostolicae re- et praesentis scripti privilegio communiinus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, quae impraesentialiter iuste et canonice possides, aut in futurum rationabilibus modis, Deo

> (1) Ex Tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v.

propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: monasterium Sancti Zenonis, Eiusque bona monasterium Sanctorum Firmi et Rustici, mans, nonnulla monasterium S. Nazarii cum omnibus enumerat. eorum pertinentiis, ecclesias ipsius civitatis, arcem Malsissini cum omni dominio et districtu et omnibus pertinentiis suis, plebem eiusdem arcis cum omnibus capellis suis, ius nostrum in castro, quod dicitur Tutis, castrum Garde cum cunctis appendiciis suis, plebem eiusdem loci cum omnibus suis capellis, plebem de Caprino cum suis capellis et decimis, et plebem de Cisano cum capellis et decimis, et plebem Gazizio cum capellis et decimis, plebem de Teneri cum capellis et decimis, plebem de Pavenguli cum capellis et decimis et castello, monasterium Vemagazano cum capellis et decimis, plebem einsdem loci cum decimis et capellis suis, curtem de Lenzani cum castro et omnibus pertinentiis suis, Rivotellam cum capellis et decimis, plebem Sitinii cum capellis et decimis, monasterium S. Vigilii, plebem Puzolengi cum capellis et decimis, plebem Sancti Zenonis Zodeldisco cum ecclesia S. Michaelis sita iuxta Tartarum, cum decimis, eccle. siam Sancti Nazarii cum decimis et curte. ecclesiam Sancti Ambrosii de Casali-Alto cum pertinentiis suis, plebem de Valegio cum capellis et decimis, monasterium Sanctae Mariae iuxta mensam quantum ad ius spectat parochiale, plebem de Ponto cum capellis et decimis et curte. plebem S. Andreæ cum capellis et decimis et curte, plebem de Pischeria cum capellis et decimis et curte, piscationibus et dimidio, plebem Cartholengi cum capellis et decimis, plebem de Palazolo cum decimis, plebem Summae Campacae cum capellis et decimis, plebem de Gregia cum capellis et decimis et curte. plebem de Vico Attici cum capellis et decimis, plebem de Trinenzolo cum capellis et decimis, plebem de Bonefisio

cum capellis et decimis, plebem de Castellari, plebem de Moratica cum capellis et decimis, ecclesiam Sancti Petri in monasterio cum decimis, plebem S. Prosdocimi cum capellis et decimis et curte usque ad veterem alveum Tartari, ecclesiam Gratii cum decimis, ecclesiam Curtis Regiae cum decimis et curte, ius parochiale in plebe de Nogaria (sicut per con-Revocata con- cordiam inter te et Nonantulum abbatem cordia inter Ve-ronensis Eccle- in praesentia nostra, factum determinante, siae episcopum statutum est, et de scripto nostro firmaet abbatem No-nantulanum. tum) cum decimis, quas canonice possides in eadem villa de Nogaria, et in altera villa, quae dicitur Aspum; ecclesiam Casalavoni, ecclesiam Salezole, ecclesiam Ravanuance cum decimis, ecclesiam Vanferrarii cum decimis, plebem Ceredi cum capellis et decimis et familia, et quicquid aliud ibidem iuste possides, plebem Leniacis cum capellis et decimis et curte et cunctis pertinentiis suis, plebem Portaerem cum capellis et decimis et curte et cum pertinentiis suis, curtem Baasi cum capellis et decimis; plebem S. Zenonis cum capellis et decimis et curte, plebem Englarii cum capella et decimis, et quicquid aliud ibidem iuste possides, curtem Bonamdigni cum ecclesiis et decimis, ecclesiam Lasiae cum decimis, curtem Rupaeclarae cum plebe et capellis, decimis, familiis caeterisque suis pertinentiis, plebem Cortiliani cum decimis, plebem Boboloni cum decimis et curte, plebem Tumbe cum capellis et decimis et curte caeterisque suis pertinentiis, villam Casanovae cum omni districtu et castello veteri, plebem de Roncho cum capellis et decimis, plebem insulae Porcharitiae cum capellis, decimis et curte, plebem de Opedani cum capellis et decimis, curtem Scardevariae cum ecclesiis et decimis, plebem Geberti cum capellis et decimis, plebem Azanensis cum capellis et decimis, ecclesias de Porcilli cum capellis et decimis, plebem de Suardio cum capellis et decimis, et quicquid ibidem juste possides, curtem Galderii S. Sabinae ss.

cum ecclesiis et decimis et familiis, et quicquid iuris habet in Moœ quod vocatur Sarmatiae, et in sylvis sitis iuxta Montem Fortem, et in Fustalino cum cunctis pertinentiis eiusdem curtis, plebem Colonionae cum capellis et decimis et familiis et dimidia curte, plebem Illati cum capellis et decimis et dimidia curte, curtem Calavenae cum plebe et capellis et decimis et familiis et suis pertinentiis, monasterium S. Petri de Calavena, plebem de Mezano cum capellis et decimis et castello et familiis, dimidiam curtem Lavanii cum ecclesiis et decimis, curtem Montis-Aurei cum plebe et capellis et decimis et omnibus suis pertinentiis, plebem de Cretiana cum capellis et decimis et familiis, curtem Alzenagi, et dimidiam partem Azagi, plebem Albatiani cum decimis et capellis in districto Curiae, et familiis, plebem S. Floriani cum capellis et decimis et familiis, plebem de Higratio cum capellis et decimis et familiis et dimitia parte curtis, plebem S. Georgii cum capellis et decimis et familiis et dimidia curte. Decernimus ergo, ut nulli Decretum imomnino hominum liceat, praesatam Eccle-munitatis abomni molestia, clesiam temere perturbare, aut eius pos- vi etc. sessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur poenis et clauin futurum, etc.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episc. Eugenii PP. Ego Theodewinus S. Rufinae episc. ss. ct S. R. Eccle-Ego G. presb. card. tit. S. Calixti ss. siae cardinalium subscri-Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni subscripsi.

Ego Raynerius presbyter card. tituli S. Priscae subscripsi.

Ego Thomas presb. cardinalis tit. Vestinae subscripsi.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Villanus presb. card. tit S. Stephani in Caelio monte ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diacon. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Rodulphus diac. card. S. Luciae in Septa Solis subsc.

Ego Gregorius diac. card. S. Augeli ss. Ego lacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Bernardus diac. card. sanctae Romanae Ecclesiae ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Cinthius diac. card. sanctae Romanae Ecclesiae ss.

Datum Viterbii per manum Roberti S. R. E. presb. card. et cancellarii, xvi kal. iun., indict. viii, incarnationis dominicae an. mcxLv, pontif. vero D. Eugenii III PP. auno 1 (1).

Dat. die 17 maii anno Domini 1145, pontif. anno 1.

# VI.

Samsonem Remensem archiepiscopum obiurgat quod Francorum regem, contra ius archiepiscopi Bituricensis, in Bituricensi civitate coronare praesumpserit. ipsique propterea usum pallii interdicit (2).

# SUMMARIUM

Quae perpetrarit Samso contra Bituricensem Ecclesiam et archiep, narrat; etiam cum

(1) Non unam aut alteram dedit Eugenius epistolam ad vindicanda Veronensis Ecclesiae iura, et quietem in eiusdem Ecclesiae Capitulum inducendam, ut videre est apud laudatum Ughellium. Nos unum hoc selegimus diploma, quod naturae collectionis nostrae magis convenit. Ex eo patet. quantae dignitatis haec Ecclesia tunc temporis fuerit, et quam sedulo eius bonorum integritati consuluerit Eugenius. (2) Ex Concil., tom. XII, col. 1615.

contemptu Sedis Apostolicae. — Graviter obiurgat. - Eugenii PP. longanimitas. -Pallii usus Samsoni interdicitur; — Et dies dicta.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Samsoni Remensi archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Quantum sancta Romana Ecclesia, nostrique praedecessores felicis recordationis, videlicet Innocentius, Coelestinus et Lucius pro pace Bituricensis Ecclesiae, et venerabilis fratris nostri Petri eiusdem Ecclesiae archiepiscopi laboraverunt, universus fere mundus cognovit, et prudentiam tuam latere non debuit. Nunc autem Quae perpecum per Dei gratiam, et eorumdem prae trarit Samso contra Bituridecessorum nostrorum studium ad por-censem Eccletum quietis venisset; tu qui eidem fratri episcopum nartuo congratulari debueras, versa vice in rat; etiam cum contemptu Seipsius iniuriam et perturbationem usu dis Apostolicae temerario prorupisti, et carissimum filium nostrum Ludovicum illustrem Francorum regem coronare in Bituricensi civitate contra appellationem ad Sedem Apostolicam praesumpsisti. Quod nec tu, nec aliquis praedecessorum tuorum fecisse dignoscitur: sed Bituricenses archiepiscopi, Leodegarius videlicet, Vulgrinus, et Albericus bonae memoriae usque ad haec tempora quiete et pacifice obtinuisse noscuntur. Nec profuit eidem archiepiscopo illud ultimum miserorum refugium, Sedis Apostolicae videlicet appellatio, nec hoc etiam quod S. R. E. matrem suam, et nostram praesentiam devotione debita visitaverit, et eam die nostro conspectui assistebat, immo ad maiorem beati Petri. et nostrum comtemptum Bituricensem Ecclesiam a divinis officiis interdictam, cum Gosseno Suessionensi episcopo, et aliis Ecclesiae tuae suffraganeis, abbatibus quoque, et multis aliis tuae provinciae ausu sacrilego invasisti, et divina ibidem officia celebrare, et oblationes asportare temere praesumpsisti. Statuto etiam appellationis termino, nec ipse venisti, nec sufficientes responsales, qui pro te responderet, ad nostram praesen-

Graviter oblurtiam destinasti. In quo quantum offenderis, quantumque matris tuae S. R. E. dignitati derogaveris, si sollecita consideratione pensasses, nequaquam in tantam audaciam prorupisses. Quanto etiam a matre tua S. R. E. ampliorem consecutus es dignitatem, tanto maiorem ei honorem et reverentiam te decuit exhibere: nec hoc etiam reticendum duximus, quod idem frater noster Petrus archiepiscopus a praedecessore nostro felicis memoriae Papa Innocentio ad sacros ordines in Romana Ecclesia promotus est, et ab ipso ad Bituricensis regimen Ecclesiae destinatus. Unde scire te volumus, quia ipsius et commissae sibi a Domino Ecclesiae iniurias non alienas, sed propria, et tamquam nobis ipsis illatas deputamus. Quamvis itaque pro tanto excessu, et tam manifesto contemptu graviorem in te, et complices tuos ex rigore iustitiae possemus protulisse sententiam: ex mansuetudine tamen Sedis Apostolicae debitam sententiam duximus differendam. Verumtamen ne tantum excessum dissimulare, et quasi silentio praeterire videamus: communicato fratrum nostrorum consilio, usum pallii tibi interdicimus per apostolica tibi scripta mandantes, atque praecipientes quatenus infra dies quadraginta postquam praesentia scripta susceperis, easdem oblationes, et praecipue eosdem cereos. quos in eadem Ecclesia recepisti, per idoneas et honestas personas ad Ecclesiam Bituricensem, cum integritate remittas, et super ipsum altare manifeste, sicut manifesta fuit iniuria, restitui facias, de tanto vero beati Petri, et nostro contemptu, cum complicibus suis, videlicet G. Suessionensi, et A. Atrebatensi, O Balvacensi, T. Ambianensi, S. Silvanectensi, S. Ortomensi, et G. Batalaunensi, episcopis, Bartholomaco Laudensi thesaurario, et Et dies dieta. Bossone Remensi, qui tibi in tanta prae-

dicitur.

Pallii usus

Samsoni inter-

Lugenii PP.

longanimitas.

tini octavis responsurus et satisfacturus apostolico te conspectui repraesentes.

Datum Lutrii septimo kal. aprilis (1). Dat. die 25 martii anno Domini 1145, pontif. anno II.

# VII.

Confirmatio, sive renovatio, et nova concessio privilegiorum monasterio S. Ioannis evangelistae Parmen. dioecesis ordinis Casinensis (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Praedecessorum Pontificum more monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. — Bona omnia eidem confirmat. — Decimas ab episcopis Parmens, ei concessas ratas habet; — Quae a sexaginta annis a monachis solutae non sunt, - Caeterasque de eorum laboribus provenientes a quoquam exigi prohibet. - Ad monasterium confugientes recipiendi, sepulturam petentibus concedendi, ordinationes vero a quolibuerit episcopo suscipiendi, praebet facultatem. — Abbatem ex ipso monasterio eligendum constituit; - In ecclesias monasterio pertinentes clericos sine abbatis consensu intromitti, ipsasque ecclesias consecrari, vel ullo modo interdici, prohibet. - Appellationem ad Sedem Apostolicam a quibuscumque molestiis concedit. - Solitae conclusiones. - Eugenii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni abbati monasterii S. Iohannis, quod in Parmensi urbe situm est, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Quoniam sine verae cultu religionis nec caritatis unitas potest subsistere, nec

Exordium

- (1) De epistolae huius authoritate accipe quae referunt Sammarthani, Gall. Christian., edit. Parisiis 1720, tom. 11, col. 55. Eugenius papa scripsit ad Samsonem Remorum archiepiscopum, vehementer eum redarguens, quod ausus esset in Ecclesia Bituricensi Ludovicum regem coronare, absente Petro, qui tum erat Romae. Qua propter ei ciusque provinciae episcopis diem dicit, ad quem debeant sibi adesse hac de re responsuri.
- (2) Ex archiv, monasterii huius edidit Margasumptione astiterunt, proximis beati Mar- rinus, Bullar. Cassin., par. 11, num. clxix.

rate Pontificum tectione Sedis

Bona omnia eldem confirmat

Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae auctoritati, religiosas personas diligere, et loca, in quibus divinis vacant officiis, Sedis Apostolicae munimine confovere. Ideo, dilecte in Domino fili Praedecesso- Guido abbas, tuis rationabilibus postulamore monaste- tionibus clementer annuimus, et praederium sub pro- cessoris nostri, felicis memoriae Paschalis Apostolicae re- Papae vestigiis inhaerentes, ecclesiam Sancti Iohannis, cuius regimini es deputatus, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona praefatum monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda: in eodem episcopatu Parmensi ecclesiam S. Stephani, quae est in Burgo, ecclesiam S. Michaelis de Arcu, ecclesiam S. Stephani de Torano, ecclesiam S. Laurentii de Casella cum curte, ecclesiam S. Iacobi de Casa Dei cum curte, ecclesiam S. Savini cum curte, ecclesiam S. Laurentii de Ramuscello, castrum Ramuscelli cum ecclesia, castrum S. Vitalis cum ecclesia et curte, ecclesiam S. Iohannis de Petrignano, ecclesiam S. Silvestri de Gambaletico, ecclesiam de Gainaco, ecclesiam S. Silvestri de Insula, ecclesiam S. Salvatoris de Sanguineo cum castro et curte, duas partes curtis Saccae, et quod in ecclesia eiusdem loci habetur, ecclesiam Sanctae Iustinae, ecclesiam Sancti Prosperi et Sancti Anastasii, quae sunt in eadem civitate, ecclesiam S. Iacobi, quae est in capite pontis, ecclesiam S. Petri de Burgo S. Domnini, ecclesiam de Provinciano, ecclesiam S. Matthaei de Callio, ecclesiam S. Melani cum medietate Burgi et quatuor domibus, ecclesiam de Paterno cum castro et curte, ecclesiam Sancti Michaelis de Fi-

Georgii de Pratis, ecclesiam S. Luciae de Covagnano: in episcopatu vero Cremonensi ecclesiam S. Iustini de Delmona cum omnibus pertinentiis suis: in Regiensi episcopatu ecclesiam S. Michaelis de Fossa: in Lunensi episcopatu ecclesiam S. Iohannis, et ecclesiam de Cavallana: in episcopatu Pistoriensi monasterium S. Bartholomaei cum ecclesia S. Mariae, quae est extra portam, quae dicitur Lucensis, et ecclesia S. Georgii ultra fluvium Simbrone, et ecclesia S. Romani, et ecclesia S. Benedicti de Masiano, cum curtibus et omnibus pertinentiis eorum, et ecclesia de Capitiana cum curtibus et pertinentiis suis, et ecclesia S. Bartholomaei de Trivallo, cum curte et omnibus pertinentiis suis, et ecclesia S. Domnini de Smapolis cum curte et omnibus pertinentiis suis, ecclesia S. Angeli in valle Nebulae cum omnibus earum pertinentiis, et ecclesia S. Martini de Madia; decimas quoque Par- Decimas ab mensium episcoporum, monasterio vestro episcopis Par-mens. ei conconcessas, vobis nihilominus confirma- cessas ratis mus. De illis etiam terris, quae vestri monasterii iuris sunt, ubicumque sunt, et quae noviter coluntur, et olim a se- Quae a sexaxaginta vel quinquaginta seu quadraginta ginta annis a annis, et infra, cultae non fuerint, nemo lutae non sunt; decimas de fructibus earum adversum vos petere audeat. Sane de laboribus, Cacterasque quos propriis manibus aut sumptibus de corum labocolitis, seu de nutrimentis vestrorum ani-ribus prove-nientes a quomalium decimas exigi prohibemus. Quae- quam exigi cumque vero libera persona ad vos venire, et religionis habitum suscipere vo- Ad monasteluerit, licentiam ei concedimus. Sepultu- rium confuram quoque ipsius loci liberam esse piendi, sepulconcedimus, ut quicumque illic sepeliri turam petentidecreverint, nisi forte excommunicati fue- ordinationes rint, eorum devotioni, et extremae volun-vero a quon-bueril episcopo tati nullus obsistat. De monachis cleri- suscipiendi, cisque tuis, tibi licentiam, tuisque suc- praebet faculcessoribus, et prioribus monasteriorum tuorum, damus super eos ad ordinandum, a quocumque episcopo volueris, manus lino, et quicquid habetis in ecclesia S. imponi; ita tamen, ut catholicus sit. Om-

prohibet.

gientes reci-

ipso monasterio stitnit.

monasterio perecclesias consecrari, vol terdici, prohibet.

Abbatem ex nibusque prohibemus ex abbatem in ipso eligendum con- monasterio eligere, extraneis monasteriis (1), nisi communicato consilio, et assensu melioris et maioris partis fratrum monasterii S. Iohannis. Nullus etiam episcopus, vel plebanus in tuis ecclesiis, tinentes, cleri- ubicumque sint, audeat aliquem clericum cos sine abbatis intromittere vel extrahere, absque tua mitti, ipsasque voluntate, et eorum priorum, qui per diversa loca consistunt. Item nullus epiullo modo in- scopus audeat consecrare aliquam ecclesiam, quae iuris vestri monasterii esse decernitur, sine licentia et invitatione abbatum monasterii Sancti Iohannis, et priorum, qui per diversa constituti fuerint. Universis autem interdicimus, ut vestris capellis, ubicumque sint, officium interdicere nullatenus praesumant; et sepulturam eis, qui ibi sepeliri voluerint, non contradicant. Cunctis etiam episcopis, subjectisque sibi personis, omnino interdicimus, honorem, et quaecumque bona vestri iuris minuere, ubicumque cogno-Appellationem scuntur esse. Et si quis ad haec nititur, et ad Sedem Apo-stolicam a qui- in hac pertinacia manere cognoscitur, libuscumque mo- centiam ad Apostolicam Sedem tibi tuisque lestiis concedit. prioribus appellandi fiducialiter damus. Decernimus ergo, ut nulli hominum, clericorum, sive laicorum, liceat idem monasterium S. Iohannis Parmensis, nec ullum monasteriorum, quae sub eo consistunt, temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis fatigationibus vexare vel fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio

Solitae conclusiones.

> (1) Forte ita ordinandum: — Omnibusque prohibemus abbatem in ipso monasterio eligere ex extraneis monasteriis. (R. T.)

> > Bull. Rom. Vol. II.

existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episc. Eugenii PP.

Ego Conradus Sabinensis episc. ss.

Ego Ubaldus presb. card. Sanctorum et S. R. Eccl Iohannis et Pauli ss.

Ego Nicolaus presb. card. S. Cyriaci ss. Ego Otto diac. card. Sancti Georgii

Ego Guido diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

ad Velum Aureum ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Iordanus sanctae Romanae Ecclesiae diac. card. ss.

Datum Viterbii per manum Roberti sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et cancell., 11 kalendas novembris, indictione viii, incarnationis dominicae anno MCXLV, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno 1.

Dat. die 31 octobris anno Domini 1145, pontif. anno I.

# VIII.

Indictio belli et cruciatae contra paganos pro defensione Terrae Sanctae Hierusalem cum indulgentiarum et privilegiorum concessione pro cruce signatis.

### SUMMARIUM

Pontifices multum laborarunt pro liberatione Orientalis Ecclesiae. — Urbanus II, magno promoto exercitu, Hierusalem et alias civitates expugnavit, Francorum praesertim fretus auxilio; — Sed postea eorum aliquas pagani occuparunt; — Quod christianorum maximo cessit detrimento; - Proinde Francorum principum opem exposcit. - Indulgentiam ab Urbano PP. conces-

cardinalium subscriptiones

sam elargitur hoc opus perficientibus; -Eorum filios et uxores, ac bona sub protectione Sedis Apostolicae recipit. — Litibus post acceptam Crucem vexari prohibet. — Luxum et lasciviam vetat. — Feudalia bona certo modo pignorare permittit.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, charissime filio Ludovico illustri et glorioso Francorum regi, et dilectis filiis principibus, et universis Dei sidelibus per Galliam constitutis, salutem et apostolicam benedi-

Pontifices Ecclesiae

Quantum praedecessores nostri Romani multum labora- runt pro libera- Pontifices pro liberatione Orientalis Eccletione Orientalis siae laboraverunt, antiquorum relatione didicimus, et in gestis eorum scriptum reperimus. Praedecessor etenim noster fe-Urbanus II, licis memoriae Papa Urbanus, tamquam exercity, Bio- tuba intonuit, et ad ipsius deliberationem rusalom et alias sanctae Romanae Ecclesiae filios de dignavit, Franco- versis mundi partibus sollicitare curavit. rum praesertim Ad ipsius siquidem vocem Ultramontani, et praecipue Francorum regni fortissimi et strenui bellatores, et illi etiam de Italia, charitatis ardore succensi, convenerunt; et maximo congregato exercitu, non sine magna proprii sanguinis effusione, divino cos auxilio comitante, civitatem illam, in qua Salvator noster pro nobis pati voluit, et gloriosum ipsius sepulchrum, passionis suae nobis memoriale, dimisit, et quamplures alias, quas prolixitatem vitantes memorare supersedimus, a paganorum spurcitia liberarunt. Quae per gratiam Dei, et Patrum vestrorum studium, qui per intervalla temporum eas defendere, et christianum nomen in partibus illis dilatare pro viribus studuerunt, usque ad nostra tempora a christianis detentae sunt. et aliae urbes infidelium ab ipsis viriliter sed posten expugnatae. Nunc autem nostris, et ipsius eorum aliquas populi peccatis exigentibus, quod sine magno dolore et gemitu proferre non possumus, Edissa civitas, quae nostra lingua Rohais dicitur, quae etiam, ut fertur, cum quondam in Oriente tota terra a paganis detineretur, ipsa sola sub christianorum potestate Domino serviebat, ab inimicis

crucis Christi capta est, et multa christianorum castella ad ipsis occupata, ipsius quoque civitatis archiepiscopus cum clericis suis, et multi alii christiani ibidem interfecti sunt, et sanctorum reliquiae in infidelium conculcatione datae sunt et dispersae. In quo quantum Ecclesiae Dei, Quod christiaet totae christianitati periculum immineat, norum maximo et nos cognoscimus, et prudentiam vestram latere non credimus. Maximum namque nobilitatis et probitatis indicium fore cognoscitur, si ea, quae patrum strenuitas acquisivit, a vobis filiis strenue defendantur. Verumtamen si, quod absit, secus contingerit, patrum fortitudo in filis imminuta probatur. Universitatem Proinde Franitaque vestram in Domino commonemus, corum princirogamus, atque praecipimus, et in pec-poscit. catorum remissionem iniungimus, ut, qui Dei sunt, et maxime potentiores et nobiles, viriliter accingantur, et infidelium multitudini, quae se tempus victoriae super nos adeptam laetatur, sic occurrere, et Ecclesiam Orientalem tanta patrum vestrorum, ut praediximus, sanguinis effusione ab eorum tyrannide liberatam, ita defendere, et multa captivorum millia confratrum nostrorum de ipsorum manibus eripere studeatis, ut christiani nominis dignitas vestro tempore augeatur, et vestra fortitudo, quae per universum mundum laudatur, integra et illibata servetur. Sit vobis etiam in exemplum bonus ille Matathias, qui pro paternis legibus conservandis seipsum cum filiis et parentibus suis morti exponere, et quicquid in mundo possidebat, relinquere nullatenus dubitavit, atque tandem, divino cooperante auxilio, per multos tamen labores tam ipse quam sua progenies de inimicis viriliter triumphavit. Nos autem vestrorum quieti, et eiusdem Ecclesiae destitutioni Indulgentiam paterna solicitudine providentes, illis, qui ab Urbano PP. tam sanctum tamque pernecessarium opus gitur hoc opus et laborem devotionis intuitu suscipere perdeientibus; et perficere decreverint, illam peccatorum remissionem, quam praefatus praedecessor noster Papa Urbanus instituit, auctoritate

Eorum filios et firmamus; atque uxores, et filios eorum, uxores, ac bona sub protectione bona quoque et possessiones sub sanctae Sedis Apostoli- Ecclesiae, nostra etiam, et archiepiscocae recipit.

Litibus post acceptam cru- prohibemus, ut de omnibus, quae cum cem vexari probibet.

sciviam vetat

certo modo pi-

mittit.

gnorare per-

nulla deinceps quaestio moveatur, donec de ipsorum reditu vel obitu certissime Luxum et la- cognoscatur. Praeterea, quoniam illi, qui Domino militant, nequaquam in vestibus pretiosis, nec cultu formae, nec canibus vel accipitribus, vel aliis, quae portendant lasciviam, debent intendere, prudentiam vestram in Domino commonemus, ut qui tam sanctum opus incipere decreverint, ad haec non intendant; sed in armis, equis, et caeteris, quibus infideles expugnent, totis viribus studium et diligentiam adhibeant. Quicumque vero aere premuntur alieno, et tam sanctum iter puro corde incoeperint, et de praeterito usuras non solvant: et si ipsi, vel alii pro eis, occasione usurarum astricti sunt sacramento vel fide, apostolica eos Feudalia bona auctoritate absolvimus. Liceat eis etiam, terras sive caeteras possessiones suas (postquam commoniti propinqui, sive domini, ad quorum feudum pertinent, pecuniam commodare aut noluerint, aut non valuerint) ecclesiis, vel personis ecclesiasticis, vel aliis quoque fidelibus, libere, sine ulla reclamatione, impignorare. Peccatorum remissionem et absolutionem iuxta praefati praedecessoris nostri institutionem, omnipotentis Dei et beati Petri apostolorum principis auctoritate, nobis a Deo concessa, talem concedimus, ut qui tam sanctum iter devote incoeperit et perfecerit, sive ibidem mortuus fuerit, de omnibus peccatis suis, quibus corde contrito et humiliato confessionem susceperit, absolutionem obtineat, et sempiternae re-

nobis a Deo concessa concedimus et con-

porum, episcoporum, et aliorum praela-

torum Ecclesiae Dei protectione manere decernimus. Auctoritate etiam apostolica

crucem acceperint, quiete possederint,

tributionis fructum ab omnium Remuneratore percipiat.

Datum Vetrallae, kalendis decembris. Dat. die 1 decembris anno Domini 1145, pontif. anno I.

### IX.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum, a Summis Romanis Pontificibus Trenorciensi monasterio concessorum (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub B. Petri protectione suscipit Pontifex; - Eidem bona omnia confirmat: — Exemptumque ab onere decimarum declarat: - Praedecessorum Pontificum ratam habet definitionem controversiae inter hoc monasterium, et alterum Sancti Florentii. -Ecclesiam Ss. Valeriani et Philiberti liberam ab omni saeculari et ecclesiastico iure declarat. - Abbatis electionem a monachis fieri iubet. - Solitae clausulae. - Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro Trenorciensis monasterii abbati, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Cum universis sanctae Ecclesiae (2) debitores ex Apostolicae Sedis auctoritate ac benevolentia existamus, illis tamen locis atque personis, quae specialius ac familiarius sanctae Romanae adhaerent Ecclesiae, propensiori nos convenit caritatis studio imminere. Proinde, dilecti in Domino filii, vestris iustis petitionibus clementer annuimus, et praedecessorum Monasterium nostrorum, felicis recordationis Urbani, protoetlone su-Paschalis, Calixti, Innocentii et Lucii, scipit Pontifex; Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, Trenorciense monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communi-

(1) Ex authographo edidit Chiffletius in Probationibus ad historiam monasterii huius. (2) Adde filiis. (R. T.)

Exordium.

omuja confir-

Florentii.

: Valeriani et saeculari et ecdeclarat.

Endem bona mus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successo-Exemptumque ribus, et illibata permaneant. Praeterea mainim decla ad exemplar praefati praedecessoris nostri beatae memoriae Papae Calixti, praesentis decreti auctoritate statuimus, ut nulli deinceps episcoporum facultas sit, pro altaribus et ecclesiis, sive decimis, vel etiam omnibus ad haec rite pertinentibus, quae ante interdicta antecessoris nostri sanctae memoriae Urbani Papae vobis cognita possedistis, seu post episcoporum concessione acquisitis, gravamen aliquod irrogare; sed, sicut eorum permissione quaedam ex integro habuistis, ita et in futurum perenniter habeatis. Ipsarum quoque, quas nunc habetis, Ecclesiarum decimas, quae a laicis obtinentur, si eorum potestati subtrahere vestrae religionis reverentia potuerit, ad vestram, ac pauperum substentationem vobis liceat possi-Praedecesso- dere. Sane diffinitionem inter vestrum, et rum Pontificum ratam habet de- Beati Florentii monasterium, de ecclesiis finitionem con-troversiae inter Lausduni, Sanctae Crucis videlicet, et S. hoc monaste- Nicolai, sicut a iam dictis praedecessorium, et alte-rum Sancti ribus nostris felicis memoriae Urbano atque Calixto facta est, et scripto eorum firmata, Sedis Apostolicae auctoritate firmamus; praecipientes, quatenus deinceps nulla vobis vel Ecclesiae vestrae molestiam monachi Sancti Florentii ex his inferre praesumant; sed absque eorum inquietudine, praefatas ecclesias vos vestrique successores perpetuo possideatis. Ad hoc Philiberti libe- adiicimus, ut idem locus, in quo beati 1 am ab 0 mni Valeriani martyris, et Sancti Philiberti clesiastico iure confessoris corpora requiescunt, ab omni iugo saecularis potestatis liber in perpetuum conservetur. Nec episcopo liceat cuiuscumque dioecesis, eumdem locum excommunicationis, vel absolutionis, seu

turbare: aut cruces (1), seu quaslibet exactiones novas Burgo et caeteris monasterii possessionibus irrogare. Missas quoque in eodem monasterio publicas celebrari, vel stationem ab episcopo, praeter abbatis vel fratrum voluntatem, fieri prohibemus, sicut a praedecessoribus nostris statutum est, et scripto eorum firmatum. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel Abbatis eletuorum quolibet successorum, nullus ibi nachis flori iuqualibet surreptionis astutia seu violentia bet. praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel pars consilii sanioris, secundum Deum, et beati Benedicti regulam providerint eligendum, a Sedis Apostolicae Pontifice, vel eius legato consecrandum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum in omnibus Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in solitae claufüturum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesa Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis

inveniant. Amen, amen, amen. Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus subscripsi.

Ego Conradus Sabinen. episcopus ss.

(1) Oblationes fidelium occasione peregrinatiocuiuslibet dispositionis occasionibus per- | nis et processionis. (R. T.)

et R. R. Eccl. c rdinalium subscriptiones.

Ego Albericus episc. ss.

Ego Gregorius presb. card. tit. Sancti Callisti subscripsi.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Praxedis ss.

Ego Nicolaus presbyter cardinalis tit. Sanctae Crucis ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli S. Crucis in Hierusalem.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diaconus cardinalis S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli subscripsi.

Ego Astaldus diaconus cardinalis S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Datum Laterani, per manum Roberti sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, v idus ianuarii, indictione ix, incarnationis dominicae, anno mexev, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno 1.

Dat. die 9 januarii anno Domini 1146. pontif. anno 1.

# X.

Confirmatio fundationis Ecclesiae S. Zenonis in Hallen. per Conradum archiepiscopum Salisburgen., bonorumque omnium ei datorum, et quae in futurum poterit acquirere (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ratum habet Pontifex privilegium huic Ecclesiae a Lucio PP. Il concessum. — Regulam Sancti Augustini inibi servari mandat: - Bonaque omnia eidem confirmat: — Decimas laborum ab eis cuilibet personae solvi vetat: — Praeposito (1) Ex Hundii Historia Salisburg., tom. III.

ius omne concedit super monachos, sine eius licentia de claustro discedentes. — Sepulturam in ea ecclesia liberam fore decernit. — Solitae clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Lanzoni Hallensi praeposito, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoties illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis petitionibus clementer annuimus, et praedecessoris nostri felicis recordationis PP. Lucii vestigiis inhae- Ratum habet rentes, praefatam Hallensem Ecclesiam, Pontifex priviin qua divino mancipati estis obsequio, clesiae a Lusub B. Petri et nostra protectione susci- cio PP. Il conpimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes ut in eadem Ecclesia, prout venerabilis frater noster Conr. Salisburgensis archiepiscopus ordinavit, et scripto suo firmavit, ordo canonicus Regulam Sansecundum B. Augustini regulam perpe- cti Augustini tuis temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et Bonaque omcanonice possidetis, aut in futurum con-nia eidem con-firmat: cessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: decimalem salem, praedium quod nominatur Suvant, cum omnibus appendiciis ad hoc pertinentibus, quod praedictus archiep, praefatae Ecclesiae tribuit, aquam in fonte Halla, quam dedit Ebo, aquam quam dedit Facco, praedium quod dedit Sigiboto Occheim, praedium quod dedit Henr. Nutzpoum. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus Decim s iaboaut sumptibus colitis, sive de nutrimentis rum ab els cuivestrorum animalium nullus omnino cle- solvi vetat: ricus sive laicus a vobis decimas exigere praesumat. Interdicimus etiam ut nemini

Exordinm.

Praeposito ius professionis vestrae facultas sit, alicuius

omne concedit super mona- levitatis instinctu, vel arctioris religionis chos, sine eius obtentu, sine praepositi vel congregatiostro disceden- nis licentia de claustro discedere; quod si discesserit, nullus episcoporum, nullus abbatum, nullus monachorum, sine communium literarum cautione illum suscipiat, quamdiu videlicet in Ecclesia vestra canonici ordinis tenor, Domino praestante, viguerit; si vero secundo tertiove vocatus, redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito... vel ad alterius Ecclesiae regimen transcunte, sive quolibet tuorum successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia substituatur vel praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Augustini regulam canonice providerint eligendum. Sepulturam in Sepulturam quoque ipsius loci liberam beram fore de- esse concedimus, ut qui se illic sepeliri deliberaverint, eorum devotioni, et extremae voluntati nullus obsistat, nisi forte fuerint excommunicati, salva tamen iustitia matricis Ecclesiae suae. Porro capellas, quae infra terminos parochialis Ecclesiae fundata sunt, vel imposterum, Deo favente, fundabuntur, regimini et iuri vestro confirmamus; et ne aliquis clericus sine concessione vestra eas teneat, vel contra interdictum vestrum in eis ministret, apostolica auctoritate prohibemus, sicut iam dicti praedecessoris nostri b.

ımmunitatis ab

cernit.

memoriae Papae Lucii privilegio prohibitum esse dignoscitur. Decernimus ergo, omni molostia, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eins bona vel possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet indebitis exactionibus vel molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Salisburgensis archiepiscopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens,

contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum cum solitis possuum congrua satisfactione correxerit, po-nalibus conclusionibus. testatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Transtyherim per manus Roberti S. R. E. presb. card. et cancell., v kal. februarii, indictione ix, incarnationis dominicae anno MCXLVI, pontificatus vero domni Eugenii Papae III anno 1.

Dat. die 28 ianuarii anno Domini 1146, pontif. anno 1.

# XI.

Confirmatio bonorum omnium, ac libertatum monasterii Nantuacensis, quod Cluniacensi abbati subiectum declaratur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub apostolica protectione suscipit Pontifex. - Bonaque omnia ad illud pertinentia confirmat: -Libertatem, quam ei a S. Gregorio concessam dicit, ratam habet; - Ipsum vero abbati subiicit Cluniacensi. — Solitae conclusiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Priori Nantuacensis monasterii, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Apostolici moderaminis clementiae convenit, religiosos diligere, et eorum loca pia protectione munire; dignum namque.

(1) Edidit ex archiv. monasterii huius S. Guichenon in Probationibus Historiae Brissiae et Beu-

Exordium.

Monasterium

ad illud perti-

et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Apostolicae Sedis patrocinio foveamus. Ea propter, dilecti in sub apostolica protectione su- Domino filii, vestris iustis petitionibus scipit Pontifex; clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar praedecessoris nostri felicis memoriae Papae Lucii, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio com-Bonaque omnia munimus; statuentes, ut quascumque nentia constr- possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; Pomerium, Trefortium, Calorum, Trevogias, Rumiliacum, Calinum', Cintriacum, Calargias, Talussiacum, Mazerias, Breynodum, S. Albanum, S. Martinum de Fraxino, Villetam iuxta Ambroniacum, S. Germanum de Valle-Bona, Buencum, Lovennam, Ardunum, Astinenum, villam iuxta Gebennas, S. Martinum de Veretalia, Serveriacum. Prohibemus quoque, et apostolica auctoritate interdicimus, ut infra terminos ipsius monasterii, videlicet S. Martinum, Salas, Senochias, Carisium, Lacum Silani, Poisatum, quemadmodum a venerabili fratre nostro Amedeo Lugdunensi archiepiscopo, Apostolicae Sedis legato, rationabili providentia statutum et prohibitum est, nullus, hominem capere vel invadere, sive assultum vel quamlibet offensam facere, praesumat. Libertatem s. Monasterium vero ipsum cum capella S. Gregorio con- Michaelis, quae infra ipsum coemiterium cessam dicit, sita est, in ea libertate manere sancimus, quae a beato Gregorio sibi concessa est, et in qua per sexaginta annos quiete fuisse abbati subjicit dignoscitur; in obedientia autem et dispositione Cluniacensis abbatis, et mo-

lpsum vero Cluniacensi.

nasterii, tam locus ipse quam fratres perpetuo maneant. Decernimus ergo, ut Ab omni quanulli omnino hominum liceat, praesatum cumque molemonasterium temere perturbare, aut eius clarat; possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua ergo ecclesiastica in futurum saecularisve persona, huius no- Quod solitis strae constitutionis paginam sciens, contra conclusionibus eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrue satisfaciendo correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis in-

veniant. Amen. Datum Transtyberim per manum Roberti S. R. E. presbyteri cardinalis cancellarii, v id. februarii, indict. 1x, incarnationis dominicae anno mexty (1), pontificatus domni nostri Eugenii III Papae anno 1.

Dat. die 9 februarii anno Domini 1146, pontif. anno 1.

# XII.

Monasterium Cluniacense soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eique confirmantur bona omnia, iura et immunitates (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Cluniacense privilegiis donatum a Romanis Pontificibus; (1) Lege MCXLVI. (2) Ex Biblioth. Cluniac. Martini Marrier, col. 1387.

- Soliusque Apostolicae Sedis iurisdictioni cum omnibus ad illud pertinentibus subjectum; - Excluso quoque omni episcopali iure, — In locis monasterii propriis secundum terminos, qui hic describuntur. — In his abbatiis non eligi abbates, nisi habito prius consensu abbatis Cluniacensis; — In prioratibus in quibus abbates nondum fuerint, nunguam eligendi: - Exemptio omnimoda ab omni gravamine decimarum, et dominicatarum, quas vocant. — Episcopi locorum solam facultatem habeant, curam animarum presbyteris a monachis electis concedendi, et ecclesias consecrandi; sed sine pretio. -Bona omnia monast, propria, vel quae in futurum acquirentur, eidem confirmantur. - Decretum, ne in parochiis ad monasterium spectantibus, ecclesiae, vel capellae absque abbatis licentia construantur. — Omnimoda exemptio ab omni molestia, vi, diminutione, cum confirmatione privilegii huius. - Eugenii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, charissimo filio in Christo Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cyordina.

Monasterium Cluniacense uis Pontificibus;

Cum omnibus sanctae Ecclesiae filiis ex Apostolicae Sedis auctoritate ac benivolentia debitores existamus, venerabilibus tamen personis, atque locis, maxime quae Sedi Apostolicae semper specialius ac devotius adhaeserunt, quaeque ampliori religione eminent, propensiori nos convenit charitatis studio imminere. Praedecessores siquidem nostri sanctae recorprivilegiis do- dationis, Ioannes videlicet XI, item Ioannotum a Roma- nes XIX, Agapitus, Benedictus VI, item Benedictus VII, Leo VII, Alexander II, Stephanus, Victor III, Urbanus II, Paschalis II, Gelasius II, Calixtus II, Honorius II, Lucius II, Ecclesiae Romanae Pontifices, Cluniacense monasterium singularis dilectionis, ac libertatis praerogativa donarunt, et universa ei pertinentia privilegiorum suorum sanctionibus muniverunt. Quorum nos vestigiis inhaerentes statuimus, ut ecclesiae omnes, cimiteria, monachi, clerici, et laici universi infra terminos habitantes, qui sunt a rivo

de Salnay, et ab Ecclesia Rufiaci, et Soliusque Apo-Cruce de Lornant: a termino quoque stolicae Sedis molendini de Tornesac, per villam, quae cum omnibus ad dicitur Warenna, cum nemore Bruserio: bus subjectum; a termino etiam, qui dicitur Perrois ad rivum usque de Salnay, sub Apostolicae tantum Sedis iure ac tuitione permaneant. Neque ipsius Cluniacensis loci presbyteri, Excluso quoaut etiam parochiani, ad cuiuslibet, nisi que omni epi-Rom. Pontificis, et Cluniac. abbatis cogantur ire synodum vel conventum. Sane pro abbatis, monachorum, seu clericorum, infra praedictos terminos habitantium, ordinatione, pro Chrismatis confectione, pro sacri Olei, ecclesiarum, altarium et cimiteriorum consecratione, Cluniacense monasterium, quem maluerit, antistitem convocet. Cluniacenses monachos, ubilibet habitantes, nullus omnino, praeter Romanum Pontificem, et legatum, qui missus ad hoc fuerit, excommunicet aut interdicat. Sane terminos immunitatis loci vestri, qui a praefato antecessore nostro Urbano Papa constituti sunt, praesentis decreti nostri pagina confirmamus; ne videlicet ullus homo cuiuscumque conditionis ac potestatis, invasionem, praedam, aut rapinam facere, sive omicidium perpetrare praesumat infra ipsorum limites terminorum. Itaque termini sacri In locis monabanni sunt hi: versus Berziacum termi-sterii propriis nus est ad bivium citra Sarratam, unde minos, qui hie una venit ad Cluniacum, altera ad Massilias: in strata versus Bellumiocum terminus est contra Quarruium, quod est desuper molendinum cellararii Cluniacensis, citra Viengias ultra Cluniacum: versus Massilias terminus est ad summitatem Defensi ad bivium, unde una via tendit ad Berzoniacum, altera ad Carellam: versus Sergiacum terminus est intra Quarruicium, citra locum, ubi dicunt ad Turgum: in strata versus Cabilonensem pagum terminus est ad Grossam Cassaniam super Marziacum: versus Brancedunum terminus est in via super boscum Bannedum: versus Trenorchium terminus

est super rivulum, quem dicunt Lon-

describuntur.

non eligendi ab-

in quibus abba-

minicaturarum, quas vocant.

cum: versus Perronam vel Laysiacum terminus est ad Tres-Fagos, ubi partiuntur vester boscus de Cluniaco, et boscus Comitalis: versus Igiacum terminus est ad In his abbatiis Carmos super Montem-Edium. In abbatiis, bates, nisi ha- quae cum suis abbatibus ordinationi Clubito prius con- niacensis monasterii datae sunt, videlicet sensu abbatis Cluni censis. S. Martialis Lemovicensis, S. Eparci Engolismensis, monasterii Novi Pictavis, S. Ioannis Angeliacensis, monasterii Lesatensis, Moysiacensis, Figiacensis in Caturcensi pago: in Avernia Mausiacensis, Tiercensis: in Antisidorensi Sancti Germani: in Cameracensi Hunoldi curtis: in Rothomagensi abbatia apud Pontiseram: in Taruvarensi S. Wlmari, sine Cluniacensis abbatis consilio abbas nulla-In prioratibus tenus eligatur. Ad haec adiicimus, ut in tes nondum fue- Omnibus prioratibus, et cellis, quae, sine int, nunquam proprio abbate, vestro regimini subiectae sunt, nullus futuris unquam temporibus abbatem ordinare praesumat; sed tam prioratus ipsi et cellae, quam et caetera in quibuslibet locis omnia, quibus Cluniacensis Ecclesia, Arvernensis concilii, quod per supradictum Papam Urbanum celebratum est, tempore investita erat, de quibus tunc nulla quaestio mota est, tam tibi quam successoribus tuis in pace semper Exemplio om- et quiete serventur. Pro altaribus et Ecgravamine de- clesiis sive decimis vestris, nulli episcocimarum, et do-porum facultas sit, gravamen aliquod vobis, aut molestias irrogare; sed sicut eorum permissione quaedam ex parte, quaedam ex integro habuistis, ita et in futurum habeatis. Ecclesiarum vestrarum decimas, quae a laicis obtinentur, si secundum Deum eorum potestati subtrahere vestrae religionis reverentia poterit, ad vestram et pauperum gubernationem vobis liceat possidere. Decimas laborum vestrorum, pro quibus tam vos quam alios monasticae religionis viros inquietare episcopi consueverunt, illorum videlicet, quos dominicaturas (1) appellant, qui vestro sumptu a monasteriis et

gamaquam, intra Bannoscum et Donzia-

(1) Vide superius, pag. 171. Bull. Rom. Vol. II.

cellarum vestrarum clientibus excoluntur, sine omni episcoporum, et episcopalium ministrorum contradictione, deinceps quietius habeatis, qui vestra peregrinis fratribus et pauperibus erogatis. Ecclesiae omnes, quae ubilibet positae sunt, seu capellae vestrae et cimiteria, libera sint, et omnis exactionis immunia, praeter consuetam episcopi paratam et iustitiam in presbyteros, qui adversus tui ordinis dignitatem offenderint. Liceat quoque vo- Episcopi loenbis, seu fratribus vestris, in Ecclesiis ve-rum solum fastris presbyteros eligere; ita tamen, ut ant, curam aniab episcopis, vel ipsorum vicariis, ani-marum presbyteris a monamarum curam absque venalitate suscipiant: chis electis conquam si committere illi, quod absit, ex pravitate noluerint, tunc presbyteri ex Apostolicae Sedis benignitate officia celebrandi licentiam consequantur. Ecclesiarum vero, seu altarium consecrationes, et ecclesias si dioecesani episcopi gratis noluerint consecrandi; exhibere, a quolibet catholico suscipiatis episcopo. Nec cellarum vestrarum, ubilibet positarum, fratres pro qualibet interdictione vel excommunicatione, divinorum officiorum suspensionem patiantur; sed tam monachi ipsi quam et famuli eorum, et qui se monasticae professioni devoverunt, clausis Ecclesiarum ianuis, non admissis dioecesanis, divinae servitutis officia celebrent, et sepulturae debita peragant. Praeterea quascumque possessio- Bona omnia nes, quaecumque bona idem monasterium monasterii propria, vel quae impraesentiarum iuste et canonice pos- in futurum acsidet, aut in futurum concessione Ponti- quirentur, eificum, largitione regum vel principum, tur. oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: in Burgundia, ecclesiam de Villafranca, ecclesiam de Barberiaco, monasterium de Prims: in Francia ecclesiam Montis-Desiderii, ecclesiam de Dompetra: in Provincia monasterium iuxta montem Pessulanum: in Tolosano episcopatu ecclesiam S. Columbae. in Hispania Nazeram, Sanctum Isi-

dorum. Sanctum Zoilum de Quarrione, Sanctum Romanum de Pennis, Villam-Viridem, Villam-Francam, Vallam-Viridam, Palumbarum, Bodinum, Vimineriam, Sanctum Martinum de Nehda, Sanctum Vincentium de Salamantica, S. Columbam de Burgis, Corvilanam, quae proprie Cluniacensi monasterio datae sunt: item in Nivernensi episcopatu monasterium de Albiniaco, quod ad caritatem: in Francia monasterium de Causiaco, quod ad S. Martinum de Campis, Canonicalem de Abbevilla pertinet : insulam Grave Decretum, ne longe cum pertinentiis. Prohibemus aumonisterium tem, ut infra parochias, ad ius Cluniaspectantibus, censis monasterii pertinentes, absque capella, absque Cluniacensis abbatis assensu nullus ecconstruentur. clesiam vel capellam aedificare praesumat: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Decernimus ergo, ut nulli omni molestia, omnino hominum liceat, praefatum movi, diminutione, nasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione

congrua emendaverit, potestatis honorisque

sui dignitate careat, reamque se divino

iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat et a sacratissimo Corpore et

Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in

extremo examine districtae ultioni subia-

ceat. Cunctis autem eidem loco iusta ser-

vantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi;

quatenus et hic fructum bonae actionis

praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus subscripsi.



Ego Conradus Sabinensis episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episc. ss. Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

et S. R. Beel.

cardinalium

subscriptiones.

Ego Gregorius presb. card. S. Calixti ss.

Ego Guido presb. cardinalis S. Chrysogoni ss.

Ego Ubaldus presb. card. tituli S. Praxedis ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli.

Ego Gilbertus indignus sacerdos S. Romanae Ecclesiae ss.

Ego Guido presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Nicolaus presb. card. tituli S. Cyriaci ss.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Aribertus presb. card. S. Anastasiae ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem : s.

Ego Villanus presb. card. tit. S. Stephani in Coelis monte ss.

Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis ss.

Ego Iordanus presb. card. tit. S. Su-

Ego Otto diaconus card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai percipiant, et apud districtum Indicem in Carcere Tulliano ss.

Ego Gregorius diac. card. S. Angeli ss.

in parochils ad

Omnimoda exemptio ab tione privilegii buius.

Exordium.

Ego Astaldus diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Ioannes diaconus card. S. Mariae Novae ss.

Ego Bernardus diac, card. S. R. E. ss. Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Cinthius diac. card. Ss. Sergii et

Datum Transtyberim per manum Roberti S. R. E. presbyteri card. et cancellarii, xv kal. mart., indict. 1x, incarn. dom. MCXLVI, pontificatus autem domni Eugenii Papae III anno 1.

Dat. die 15 februarii anno Domini 1146, pontif. anno 1.

# XIII.

Confirmatio privilegiorum omnium, a regibus Francorum Burdigalensi Ecclesiae concessorum (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Privilegia a Francorum regibus Ecclesiis provinciae Burdegalensis concessa confirmat Pontifex. — Libertatem in electionibus observari mandat. — Episcoporum et abbatum decedentium bona resque ad successores spectare decernit. — Eisdem bona omnia confirmat. — Clausulae. — Eugenii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Gaufrido Burdegalensi archiepiscopo, eiusque suffraganeis episcopis, videlicet Agennensi, Engolismensi, Sanctuanensi, Pictavensi, Petragoricensi, et universis abbatibus per eamdem provinciam constitutis tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Privilegia, quae intuitu libertatis sacrosanctis Ecclesiis a Romanis Pontificibus, vel catholicis regibus conferuntur, nulla debent temeritate convelli, nulla tempo-

(1) Ex Concil., tom. x11, col. 1628.

rum varietate turbari. Quemadmodum enim catholica mater Ecclesia in spiritualibus sine macula et ruga multimoda virtutum fragrantia et nitore clarescit; ita in temporalibus nulli servituti, nulli mundanae conditioni eam convenit subjacere. Quae cum ita sint, libertatem ab illustribus viris, Ludovico, patre egregiae recordationis, et filio eius Ludovico Francorum Francorum re-gibus Ecclesiis regibus, ecclesiis Burdegalensis provinciae provinciae Burcollatam, eorumque privilegiis roboratam, dogalonsis connos, praedecessorum nostrorum bonae me- Pontifex. moriae, Innocentii videlicet et Lucii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, nostris favoris assertione firmamus, et ratam et inconvulsam futuris temporibus observari praecipimus: ut videlicet tam in Burdegalensi Sede, quam in aliis epi- Libertatem in scopalibus ecclesiis vel abbatiis eiusdem electionibus observari mandat. provinciae, in episcoporum electionibus vel abbatum, canonicam habeatis libertatem, absque hominii (1), iuramenti, seu etiam fidei per manus datae, obligatione. Porro quod a praedecessoribus nostris in Episcoporum generalibus est constitutum conciliis, res et bb tum deet bona universa Burdegalensis archiepi- na resque ad scopi, et suffraganeorum episcoporum, successores vel abbatum decedentium, successorum nit. usibus illibata servari pariter et inconvulsa, apostolica auctoritate decernimus. Adiicientes etiam, ut omnes ecclesiae in- Eisdem bona fra supradictam provinciam constitutae, omnia contirpraedia, possessiones, et universa ad ipsas pertinentia, secundum privilegia, iustitias, et bonas consuetudines suas integra et inconvulsa possideant: atque, ut dictum est, in omnibus ecclesiis, eorumque ministris, et possessionihus vestris canonicam habeatis in omnibus libertatem: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Nulli ergo hominum fas sit vos, vel Ecclesias vestras super hac nostra constitutione temere perturbare, aut aliquam vobis exinde contrarietatem inferre. Si quis autem huic nostrae constitutioni ausu temerario con- Solitae clautraire tentaverit, si non reatum suum

(1) Erat servitium seu obsequium quod cliens vel servus domino suo praestare tenebantur. (R. T.)

congrue emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate, et omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius indignationem incurrat, et excommunicationi subiaceat; conservantes vero, eorumdem apostolorum benedictionem et gratiam consequantur. Amen.

Eugenii PP.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

et S. R. Eccl. e .rdinalinm aubscriptiones.

Ego Conradus Sabinensis episc. ss.

Ego Albericus Ostiensis episc. ss.

Ego Imarus Tusculanus episc. ss.

Ego Guido presb. cardinalis tituli Sancti Chrysogoni subsc.

Ego Ubaldus presb. card. tituli Sanctae Praxedis subsc.

Ego Guido presb. card. tituli Sancti Laurentii in Damaso ss.

Ego Iordanus presb. card. tit. Sanctae Susannae subsc.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ego Guido diac. cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani subsc.

Ego Octavianus diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tulliano subsc.

Ego Gregorius diac. cardinalis Sancti

Angeli subsc.

Datum Sutrii per manum Roberti sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, vitt kalendas maii, indictione 1x, incarnat. dominicae anno MCXLVI, pontificatus vero domni Eugenii Papae anno 11.

Dat. die 24 aprilis anno Domini 1146, pontif. anno 1.

# XIV.

Confirmatio Ecclesiae Reicherspergensis ordinis canonicorum S. Augustini (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Regulamque S. Augustini inibi servari

(1) Ex Metrop. Salisburgen. Hundii, tom. 111.

iubet. - Bona omnia ac possessiones eidem confirmat: - Eadem bona enumerat: - lurisdictioni episcopi in iis, quae ad sacramenta pertinent, subiicit: - Eximit vero ab omni molestia, quae ei ab advocato seu sub-advocato inferri posset: -Praepositum a solis canonicis eligi iubet, cui caeteri perfectam exhibere obedientiam debent. - Libertatemque concedit quoscumque inibi sepeliendi, si petierint, censurisque ecclesiasticis non sint innodati. - Omnem omnino molestiam cuiuscumque personae ab eadem repellit Ecclesia. — Poena excommunicationis contra haec decreta inobservantes. — Illud servantibus bona deprecatur: - Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Gerhoho Reicherspergensi Ecclesiae prae. posito, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere: et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Quia sicut iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima et iusta desiderantibus, nulla est differenda petitio. Huius rei gratia, dilecti in Domino filii, praedecessoris hanc sub pronostri felicis memoriae Papae Innocentii Apostolicae revestigiis inhaerentes, necnon venerabilis cipit Ponulex. fratrıs nostri Conradi Salisburgensis Ecclesiae archiepiscopi precibus inclinati, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et monasterium vestrum, quod est in episcopatu Pataviensi, in fundo Saltzburgensis Ecclesiae situm, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, Regulamque ut tam in vestro, quam in monaste- S. Augustini inirio sanctimonialium vobis subdito ordo canonicus iuxta B. Augustini regulam perpetuis temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque posses-

Exordium.

mat.

I' dem bona enumerat:

Bona omnia ac siones, quaecumque bona, eadem ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: fundum videlicet, et plebem Richerspergensem cum decima et iure parochiali, capellam Sancti Martini cum pertinentiis suis, vineas in Ascha, villam Chrouvat et reliqua praedia a Werhero loci ipsius fundatore vobis oblata, decimas Brambergensis Ecclesiae ac novalium Pataviensis sylvae a praedictis parochiis usque ad terminos Ungaricos pertinentis, venerabilis fratris nostri Conradi Saltzburgensis archiepiscopi privilegio vobis firmatas; patellam salis et alia praedia ab eodem episcopo data; Hefstat, et alia praedia, quae Ruodbertus iuste obtulit; praedia, quae Fridericus donavit; praedia, quae fuerunt Egelolfi et Eberhardi cum eorum decimis, ab episcopo Frisingensi rationabiliter vobis concessis; et vineas emptas in Chremesa, et ea quae dux Luipoldus iure suo contulit. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, seu de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas exigere Jurisdictioni praesumat. Ecclesiastica nimirum sacraepiscopi in iis, menta a dioecesano suscipietis episcopo, menta perti- vel a Salzburgensi archiepiscopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis et sine pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis pro eorumdem sacramentorum susceptione catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nostra fultus auctoritate, quae postulatis, indul-

nent, subiicit: Eximit vero ab geat. Et quia sic locus videtur esse inomni molestia, stitutus, ut idem, qui Saltzburgensi Ecclevocato seu sub- siae principalis sit advocatus, neque ipsi, ferri posset. neque alicui eumdem locum liceat iniustis gravaminibus infestare. Quod si fecerit, et vobis conquerentibus non emen-

daverit, consilio praefati archiepiscopi, ipsa advocatia ab inutili auferatur, et alius loco eius substituatur. Obeunte vero te, Praepositum nunc eiusdem loci praeposito, vel ad al- a solis canoterius Ecclesiae regimen transeunte, sive cui caeteri pertuorum quolibet successorum, nullus ibi foctam exhibero obedientiam qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur vel substituatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam canonice providerint eligendum. Addentes etiam interdicimus, ut nemini professionis vestrae facultas sit, alicuius levitatis instinctu, vel arctionis (1) religionis obtentu, sine praepositi vel congregationis licentia discedere. Quod si discesserit, nullus episcoporum, nullus abbatum, nullus monachorum, sine communium literarum cautione suscipiat; quamdiu videlicet in Ecclesia vestra canonici ordinis tenor, Domino praestante, viguerit. Si vero secundo vel tertio vocatus redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito canonicam in eum proferre sententiam. Sepulturam quoque ipsius loci libe- Libertatemque ram esse concedimus, ut eorum, qui se illic concedit quossepeliri deliberaverint, devotioni, et eo-peliendi, si perum extremae voluntati, nisi forte excom-risque ecclesiasticis non sin municati et interdicti sint, nullus obsistat: innodati. salva iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum Omnem omliceat, praefatam Ecclesiam temere per-nino molestiam cuiuscumq perturbare, aut eius possessiones auferre, vel sonae ab eadem ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet repellit Ecclevexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Salzburgensis archiepiscopi et Pataviensis episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum Poena excomecciesiastica saecularisve persona, huius municationis contra haec denostrae constitutionis paginam sciens, con- creta inobsertra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum

(i) Leg. arctioris (R. T.)

suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae Illud servanti- ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

bus bona de-

precatur.

Eugenii PP.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Albericus Ostiensis episc. ss.

Ego Imarus Tusculanus episc. ss. Ego Octavianus diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Rainerius presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae ss.

Ego Ubaldus presb. card. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Aribertus presb. cardinalis tituli Sanctae Anastasiae ss.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli Sanctae Sabinae ss.

Ego Villanus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio monte ss.

Ego Bernardus presb. cardinalis tituli S. Clementis ss.

Ego Ubaldus presb. card. tituli Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Petrus diac. card. Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Ego Cinthius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Dat. Sutrii per manum Roberti sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri card. et cancellarii, iv nonas maii, indictione ix.

Dat. die 4 maii anno Domini 1146, pontif. anno 11.

XV.

Sequitur aliud simile privilegium pro ecclesia Sancti Zenonis Hallen. (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ordo canonicus in Eccl. Hallen. confirmatur. - Bona enumerantur atque ab omni molestia immunia declarantur. --Privilegia et immunitates. - Solitae clausulae (R. T.).

Eugenius episcopus servus servorum Det, dilectis filiis, Henrico praeposito Ecclesiae Sancti Zenonis Hallensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoniam sine verae cultu religionis nec charitatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae auctoritati, religiosas personas diligere, et earum quieti, auxiliante Domino, providere. Eapropter, dilecti in Domino filii venerabilis fratris nostri Conr. Salisburgensis episcopi precibus inclinati, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam S. Zenonis ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus Ordo canonisecundum B. Augustini regulam perpe- cus in Ecclesia Hallen. consirtuis ibi temporibus inviolabiliter conser- matur. vetur. Quascumque praeterea possessiones, quaecumque bona, tam ex dono Bona enumepraefati archiepiscopi fundatoris loci ve-rantur atque ab stri, quam aliorum Dei fidelium, imprae- immunia declasentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: curtem sitam ante portam eiusdem Ecclesiae cum appendiciis suis, et praedium

(1) Ex Metrop. Salisburgen. Hundii, tom. III.

quod dicitur Suante, ex dono ipsius archiepiscopi; quicquid iuris habetis in decima salis, qui coquitur de fonte Hallae; ex dono Ebonis, Facconis, et Babonis aquas, quas in eodem fonte ad sal coquendum habetis; praedium situm in loco, qui dicitur Occheim, cum appendiciis suis; ex dono Sigbotonis praedium, quod dicitur Unchen; ex dono Heinrici filii Etechonis et fratris eius praedium, quod dicitur Nuterppoiim cum omnibus pertinentiis. Statuimus, ut in ecclesiis vestris, in quibus fratres vitam canonicam professi degunt, nulli omnino post factam in locis vestris canonicam professionem exinde liceat sine communi congregationis permissione discedere; discedentem vero nullus audeat retinere. Si vero post secundam vel tertiam commonitionem redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito canonicam in eum proferre sententiam. Sane ipsa plebs Hallensis, sicut a iam dicto archiepiscono canonice statutum est, a nullo successorum suorum vobis auferatur, sed in dispositione praepositi vestri permaneat. Ad haec adiicientes statuimus, ut capellae, quae infra terminos parochialis Ecclesiae Hallensis fundatae sunt, sicut ab ipso archiepiscopo rationabiliter provisum est, eidem matrici Ecclesiae subiaceant. In futuro autem, absque assensu praepositi vestri, novas in ipsa parochia capellas aedificari prohibemus: salva nimirum Sedis Apost. et proprii episc. auctoritate. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci praeposito, vel tuorum quolibes successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. August. regulam providerint eligendum. Decer-

Privilegia et

immunitates

nimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praesatum locum temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia et reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularis persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita', nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Viterbii per manum Baronis S. Romanae Ecclesiae subdiac., x kal. octob., indict. x, incarnationis dominicae anno mcxlvi, pontificatus vero domni Eugenii PP III anno 11.

Dat. die 22 septembris anno Domini 1146, pontif. anno II.

# XVI.

Concessio privilegiorum Ecclesiae de Widberg ordinis Praemonstraten. Bambergen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipiens, — Bona omnia, principumque oblationes eidem confirmat Pontifex. — Statuit, ut maior natu ex filiis comitum de Pogen, si idoneus
 (1) Ex Metrop. Salisburgen. Hundii, tom. III.

Solicae clausulae. fuerit, perpetuus sit Ecclesiae eiusdem advocatus. - Decimas monachis indulget. - Eos vero quocumque praetextu sine praepositi licentia de claustro discedere interdicit. - In communi interdicto sacra peragere, exclusis excommunicatis, permittit; - Sacramenta vero, ut a dioecesano episcopo percipiant, statuit. - Liberam inibi sepulturam omnibus concedit. Solitae conclusiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, d lectis filiis, Gebhardo praeposito Ecclesiae Widberg, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpe-

Desiderium, quod ad religionis propo-

situm, et animarum salutem pertinere

Exordium

Ecclesiam

principumque

cognoscitur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti t ctione Sedis in Domino filii, vestris iustis postulatio-Apostolicae re- nibus clementer annuimus, et praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut Bona omnia, quascumque possessiones, quaecumque oblationes ei- bona impraesentiarum iuste et canonice d m confirmat possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, sirma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam videlicet Saizcoviae cum adiacente allodio et omnibus pertinentiis suis, sylvam quoque adiacentem monti vestro in Mulbacensi via, Virlebach cum omnibus pertinentiis suis, Embra cum pertinentiis suis, Syrinchke cum pertinentiis suis, Waltsperg cum pertinentiis suis, Mainckoven cum pertinentiis suis, Venne-Statuit, ut ma-ior natu ex filiis bach cum suis pertinentiis. Sancimus comitum de Po- etiam iuxta devotionem bonae memoriae tuerit, perpe- Alberti comitis, vestrae Ecclesiae fundataus sit Eccle- toris, ut ille, qui de progenie sua maior natu fuerit, locum vestrum, et bona, ad

cen, si idoneus stae einsdem ad-

eum pertinentia pro salute animae suae a proavorum incursione defendat et nullus in eis exactiones imponat. Quod si inutilis fuerit, liceat vobis, ipsum consilio Babenbergen, episcopi ab ipsa defensione removere, et alium idoneum substituere. Sane laborum vestrorum, quos propriis Decimas momanibus aut sumptibus colitis, sive de nachis indulget; nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas exigere praesumat. Statuimus quoque, ut ordo canonicus secundum B. Augustini regulam et institutionem fratrum Praemonstratensium perpetuis ibi temporibus inviolabiliter conservetur. Addentes etiam interdicimus, ut nemini vestrae professionis facultas sit, Eos vero quoalicuius levitatis instinctu, vel arctioris cumque praereligionis obtentu, sine licentia praepositi positi licentia vel congregationis vestrae de claustro di- de chaustro discedere. Quod si discesserit, nullus epi-dicit. scoporum, nullus abbatum, nullus monachorum, absque communium literarum cautione eum audeat retinere. Si vero secundo tertiove vocatus redire contempserit, liceat einsdem loci praeposito canonicam in eum proferre sententiam. Liceat quoque vobis, in communi inter- In communi dicto ipsius terrae, exclusis excommuni- interdicto sacra catis et interdictis, summissa voce divina clusis excomofficia celebrare. Porro sacramenta ec-municatis, per-mittit; clesiastica a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et Sacramenta gratiam atque communionem Apostolicae vero, ut a dioecesano episco-Sedis habuerit, eaque vobis gratis et sine po percipiant, pravitate voluerit exhibere; alioquin, catholicum, quemcumque malueritis, adeatis antistitem, qui nimirum nostra fultus authoritate, quod postulatur, indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse Liberam inlbi concedimus, ut eorum, qui se illic sepe- sepulturam omliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationi-

Solitae con-

clusiones.

bus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Viterbii per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et cancellarii, x kalend. ianuarii, indictione x, incarn. dominicae MCXLVI, pontificatus vero domni Eugenii III PP. anno 11.

Dat. die 23 decembris anno Domini 1146, pontif. anno 11.

# XVII.

Coenobio S. Margaritae in Osterhoven. ordinis Praemonstraten. Bambergen. dioecesis bona omnia confirmantur, privilegiaque nonnulla ad regularem disciplinam substinendam conceduntur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam ipsam sub Sedis Apostolicae protectione recipit Pontifex; — Bonaque omnia coenobio confirmat. — Nonnulla statuit, — Nonnullaque concedit. — Clausulae.

(1) Ex tom. m Metropol. Salisburg. Hundii. Bull. Rom. Vol. II.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Truthmaro praeposito Osterhoven, Ecclesiae Sanctae Margaritae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoniam sine verae cultu religionis charitatis unitas non potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi officium, expedit apostolicae auctoritati religiosas personas diligere, et eorum loca pia protectione munire. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus ipsam sub Seclementer annuimus, et Ecclesiam, in protectione requa divino mancipati estis obsequio, sub cipit Pontifex. beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Bonaque ompossessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum. liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Sane laborum vestrorum, quos propriis mambus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum, nullus omnino a vobis decimas exigere praesumat. Statuimus quo- Nonnulla staque, ut ordo canonicus secundum beati uit, Augustini regulam et institutionem fratrum Praemonstraten. perpetuis ibi temporibus inviolabiliter observetur. Addentes etiam interdicimus, ut nemini professionis vestrae facultas sit, alicuius levitatis instinctu, vel arctioris religionis obtentu, sine praepositi vel congregationis vestrae licentia de claustro discedere; quod si discesserit, nullus episcoporum, nullus abbatum, nullus omnino hominum, sine communium literarum cautione eum audeat retinere. Si vero secundo tertiove vocatus redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito, canonicam in eum proferre sententiam. Liceat quoque vobis Nonnallaque in communi interdicto ipsius terrae, exclusis excommunicatis et interdictis, submissa voce officia celebrare. Porro sacramenta ecclesiastica a dioecesano susci-

Exordium

concedit.

pietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, eaque vobis gratis et sine pravitate aliqua voluerit exhibere; alioquin, catholicum, quemcumque malueritis, adeatis antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, Immunitias ab indulgeat. Prohibemus insuper, ut nullus omni molestia advocatus locum vestrum, sive homines, vel bona ad ipsum pertinentia, iniustis

aut indebitis audeat exactionibus fatigare.

Sepulturam quoque ipsius liberam esse

sancimus, ut corum, qui se illic sepe-

liri deliberaverint, devotioni et extremae

voluntati, nisi forte excommunicati vel

interdicti fuerint, nullus obsistat: salva

iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, ant eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apo-Omnia in pri- stolicae auctoritate, et dioecesani episcopi ta solitis clau- canonica iustitia. Si qua igitur in futurum sulis confirman- ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu

Christi, quaterns et hic fructum bonae

actionis percipiant, et apud districtum

Indicem praemia aeternae pacis inveniant.

anno Domini MCXLVI, pontificatus domni Eugenii Papae III anno 11.

Dat. die 23 decembris anno Domini 1146, pontif. anno u.

# XVIII.

Diploma pro monasterio S. Georgii in Brufenningen. dioecesi.

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipiens, eidem factas faciendasque donationes omnes confirmat Pontifex. — In ecclesiis ad monasterium pertinentibus presbyteros per monachos eligi statuit, qui curam animarum ab episcopo suscipiant. — In communi terrae interdicto monachis, clausis ostiis, sacra peragere indulget. — Eugenii PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Erboni abbati monasterii S. Georgii Brufenningen... eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est, ut religiosas diligamus personas, et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim ideo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi ex charitatis radice procedens a pravitate fuerit conservatus. Oportet ergo, omnes christianae fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis, divino officio mancipatos, attentius confovere ut nullis pravorum hominum agitentur molestiis, vei importunis angariis fatigentur. Huius rei gratia, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et praefatum Beati Georgii Brufenningen. monasterium, in quo divino Monasterium mancipati estis obsequio, sub beati Petri sub protectione et nostra protectione suscipimus, et prae- cae recipiens, sentis scripti privilegio communimus; sta- ciendasque dotuentes, ut quaecumque loca, quascumque nationes omnes nassessiones, ab Atrana bases confirmat Pon-Datum Viterbii, x kal. ian., indict. x, possessiones, ab Ottone bonae memoriae utex.

bulis.

Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, aut etiam rationabilibus aliis modis, praestante Domino, eidem loco conferri contigerit, firma In quibus non-vobis vestrisque successoribus et illibata nuita enumerat permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam Schambach, Hmburch cum appendiciis, Gebenpach cum appendiciis, Oberdorf cum vineis adiacentibus, ecclesiam Neunkirchen, Irenreut, Dietpurgreut cum appendiciis suis, Awe, Achebach, Buche, Bruchedorf. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus et sumptibus co-

successore eius, canonice vestro mona-

sterio sunt oblata, aut imposterum ab eorum successoribus, sive ab aliis Dei

fidelibus simili modo, seu concessione

terrae interdieacra peragere indulget.

litis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas In ecclesus ad exigere praesumat. Adiicimus etiam, ut pertinentibus in ecclesiis, quae in fundo monasterii presbyteros per vestri sunt, liceat vobis, honestos eligere statuit, qui cu- sacerdotes, qui nimirum per vos episcopo ram animarum ab epistola su- praesententur; atque si idonei fuerint, ab eodem episcopo curam animarum suscipiant, eique de spiritualibus, vobis vero In communi de temporalibus respondeant. Quod si cto monachis, commune in terra illa fuerit interdictum, clausis ostiis, exclusis ab Ecclesia vestra excommunicatis et interdictis, clausis ianuis liceat vobis submissa voce divina officia celebrare. Sepulturam quoque eiusdem monasterii liberam esse concedimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Decretum im- Decernimus ergo, ut nulli omnino homiomni molestia. num liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, imminuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate,

et dioecesani episcopi canonica iustitia. Babenbergen, episcopo, et Engilberto Si qua igitur in futurum ecclesiastica cum selatis saecularisve persona huius nostrae consti- clausulis poetutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

> Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP. scopus susbc.



Ego Theodewinus S. Rustinae episc. ss. et S. R. Ecol. Ego Gregorius presbyter cardinalis S. subscriptiones. Callisti ss.

Ego Guido presbyter cardinalis tit. S. Chrysogoni ss.

Ego Ubaldus presb. card. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Aribertus presbyter cardinalis S. Anastasiae ss.

Ego Iulius presbyter cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. Ego Otto diac. card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido in Romana Ecclesia altaris minister ss.

Ego Ioan. diac. cardinalis S. Mariae Novae ss.

Ego Guido diac. cardinalis S. Mariae in Porticu ss.

Datum Viterbii per manum Guidonis S. Romanae Ecclesiae diac. card. cancellarii, x kal. ian., indict. x, incarnationis dominicae anno MCXLVI, pontificatus vero domni Eugenii III PP. anno 11. Dat. die 23 decembris anno Domini 146, pontif. anno II.

# XIX.

Privilegium pro ecclesia Sancti Pancratii in Ranshoven.

# SUMMARIUM

Exordium. - Ranshovensem Ecclesiam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Eique bona omnia confirmat. -Canonicos episcopo ordinario in spiritualibus subjectos declarat: - Praepositum vero a solis canonicis eligendum decernit. - Advocato ipsam Ecclesiam ullo gravamine afficere non licere pronunciat; -Eiusque sepulturam fore liberam statuit. - Solitae conclusiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Manegoldo praeposito Ranshovensis Ecclesiae Beati Pancratii martyris, einsque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Crordium.

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est, ut religiosas diligamus personas, et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impeditur, nisi ex charitatis radice proce-Ranshovensem dens a puritate religionis fuerit conserprotectione Se- vatus. Eapropter, dilecti in Domine filii. dis Apostolicae Enrici illustris Bavarorum ducis precibus inclinati, vestris rustis postulationibus clementer annuimus, et praesatam Beati Pancratii martyris ecclesiam, in qua di-

vino vacatis officio, sub Beati Petri apostolorum principis tutelam protectionemque suscipimus, et Apostolicae Sedis privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum beati Augustini regulam in eodem loco noscitur institutus, ibidem perpetuis temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec duximus propriis exprimenda vocabulis: ecclesiam videlicet S. Michaelis cum decima et iure parochiali: capellas Neu-Kirchen, Hantenberge, Geroltesperge cum pertinentiis earum. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas exigere praesumat. Porro sacramenta ecclesiastica canonicos en c a dioecesano suscipietis episcopo, si qui- scopo ordinario dem catholicus fuerit, et gratiam atque subiectos decommunionem Apostolicae Sedis habuerit, eaque gratis et absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, catholicum, quemcumque malueritis, adeatis antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci praepo- Praepositum sito, vel ad alterius Ecclesiae regimen reco a solis canonicis eligentranseunte, sive tuorum quolibet succes- dum decornit. sorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam providerint eligendum. Ad haec, quoniam locus ve- Advocato ipster est sic institutus, ut advocatus bono- ullo gravamine rum praefati ducis in partibus illis, eius- afficere non lidem quoque loci sit advocatus, prohibe- ciat; mus, ut nec ipsi, nec alicui subministro eius liceat, eumdem locum iniustis gra-

omnia confirmat.

turam fore li-

Solitae conclusiones.

vaminibus infestare. Quod si fecerit, et secundo ac tertio commonitus non emendaverit, consilio et auxilio ipsius ducis ipsa advocatia ab inutili auferatur, et alius idoneus loco eius substituatur. Se-Einsque sepul- pulturam quoque ipsius loci liberam beram statuit. esse concedimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia pacis aeternae inveniant. Amen.

> Data Trecis per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, iv idus aprilis, indictione x, incarnationis dominicae anno mexevii, pontificatus vero domni Eugenii III PP. anno III.

Dat. die 2 aprilis anno Domini 1147, pontif. anno III.

XX.

De monachis in ecclesia Sanctae Genovefae constituendis (1).

# **SUMMARIUM**

Exordium. - S. Dionysii abbati mandat Pontifex, ut abbatem in hac Ecclesia et monachos constituat; — Substentationi eorum providet.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Sugerio abbati Sancti Dionysii, salutem et apostolicam benedictionem.

Officii nostri nos hortatur auctoritas. ad religionem tuendam diligenter intendere, stabilitam vero exacta diligentia conservare. Inde est, sicut tua novit dilectio, quod cum charissimo filio nostro Ludovico illustri Francorum regi contulimus, ut in ecclesia Sanctae Genovefae religiosos fratres ad Dei servitium poneremus: quod, brevitate temporis prohibente, secundum ipsius et nostrum propositum nequivimus effectu mancipare. Verum quia vices regias in Galliarum partibus digno- s. Dionysii absceris exercere, et quia de tua plurimum bati mandat Pontifex, ut abdiscretione confidimus, per praesentia tibi batem in hac Ecclesia et moscripta mandamus, quatenus priorem ab- nachos constibatis Villae in abbatem liberum et absolutum ibi statuere, et octo fratres ecclesiae Sancti Martini de Campis eius societati studeas deputare: ut exemplo bonae conversationis eorum, qui minus honeste sapiunt, ad divinum officium provocentur. Nos vero priori Sancti Martini de Campis per apostolica scripta mandavimus quatenus praedictum numerum fratrum, cum tibi placuerit, exhibeat et concedat: substentationi quorum benefi- substentationi cium decanatus, et praebendas venerabilis fratris nostri Sylvanectensis episcopi, Gregorii diaconi cardinalis, et Antissiodorensis thesaurarii, filiorum nostrorum, auctoritate apostolica deputamus: ad ipsorum

Exordium.

(1) Ex Concil. tom. xII, col. 1586.

quoque usum omnia beneficia canoni-

corum decedentium assignari volumus et t iubemus.

Datum Lingonis III kalendas maii. Dat. die 29 aprilis (1).

# XXI.

Monasterium Rothonense sub tuitione Sedis Apostolicae suscipitur; confirmatisque bonis omnibus, nonnulla eidem conceduntur privilegia (2).

# SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub tuitione Sedis Apostolicae recipiens Pontifex, eidem bona omnia confirmat: '- Abbatem per solos monachos eligendum statuit: - In ecclesiis parochialibus presbyteros a monachis praeponi, ab episcopo vero curam animarum suscipere decernit; - Cui ipsi presbyteri et monachi sint subjecti in spiritualibus. — Libertatem sepulturae in iisdem Ecclesiis omnibus tribuit non excommunicatis, et salvo iure matricis Ecclesiae. — Monasterium ipsum ab omni laicali potestate eximit; — Reservatis tribus aureis quolibet anno Lateranensi palatio persolvendis. — Solitae conclusiones pro indemnitate monasterii, bonorumque eius, et confirmatione huiusce diplomatis. -Sigillum Eugenii PP., eiusque subscriptio. Subscriptiones quoque cardinalium S. R. Ecclesiae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Yvoni abbati Rothonensis monasterii, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Desiderium, quod ad religionis propositum, est (3) animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo, est sine dilatione complendum. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum Rothonense monasterium, quod sanctae Romanae Ecclesiae iuris existit, praedecessoris nostri felicis memoriae Gre-

(1) Sunt haec referenda ad annum 1147. (2) Ex mss. S. Michaelis in periculo Maris edidit Martene, Thesaur. Anecdot., tom. 1, col. 40. (5) Lege et.(R.T.)

gorii VII Papae vestigiis inhaerentes, sub Monasterium beati Petri et nostra protectione susci- dis Apostolicae pimus, et praesentis scripti privilegio recipiens Ponti-fex, eidem bona communimus; statuentes, ut quascumque omnia confirpossessiones, quaecumque bona idem mat: monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte vero te, Abbatem per nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum solos monachoquolibet successorum, nullus ibi qualibet tuit. surreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris. secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, de eadem congregatione providerint eligendum. Quod si talis qui huic regimini congruat, inter vos inveniri non poterit, cum consilio Romani Pontificis aliunde sibi patrem et magistrum expetant. Porro in ecclesiis, quas tenetis, sta- In Ecclesiis patuimus, ut presbyteros eligatis, et episcopis rochialibus piepraesentetis. Quod si idonei fuerint, epi-nachis praeposcopi curam animarum committant, ut ni, ab episcopo huiusmodi sacerdotes de plebis quidem marum suscipocura eis respondeant, vobis autem pro re-re decernit. bus temporalibus debitam subjectionem exhibeant. Chrisma, Oleum sanctum, con- Cui ipsi prossecrationes altarium sive basilicarum, et byteri et monaordinationes monachorum seu clericorum, in spiritualibus. qui ad sacros fuerint ordines promovendi, a dioecesanis accipietis episcopis, si quidem gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerint, et si ea gratis et sine pravitate voluerint exhibere; alioquin, liceat vobis, a quibus malueritis catholicis episcopis eadem sacramenta suscipere. Sepulturam quoque ipsius loci Libertatem soliberam esse concedimus, ut eorum, qui pulturae in iisse illic sepeliri deliberaverint, devotioni, omnibus tribuit et extremae voluntati, nisi forte excom-nicatis, et salvo municati vel interdicti sint, nullus obsi- iure matricis stat: salvo tamen iure matricis Ecclesiae. Hoc quoque praesente capitulo subiungimus, ut ipsum monasterium, et abbates

Ecclesiae.

Monasterium etus, vel monachi, ab omni saecularis eximit;

bus aureis quolatio persolven-

laicali potestate servitii sint infestatione securi, omnique gravamine mundanae oppressionis remoti, in sanctae religionis observatione seduli atque quieti, nulli alii, nisi Romanae et Apostolicae Sedi, cuius iuris est, aliqua Reservatis tri- teneantur occasione subjecti. Ad indicium libet anno La- autem, quod coenobium eorum, iuris sit teranensi pala- beati Petri et sanctae Romanae Ecclesiae, singulis annis tres aureos nostro Lateranensi palatio persolvetis. Decernimus er-Solitae conclu-go, ut nulli omnino hominum liceat, siones pro in-demnitate mo- praefatum monasterium temere perturbare, nasterii, bono- aut eius possessiones auferre, vel ablatas confirmatione retinere, minuere, seu aliquibus vexatiohniasce diplo- nibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Sigillum Eugenii PP., eiusque subscriptio.

# S. Petrus + S. Paulus. EUGENIUS PP. III.

FAC MECUM SIGNUM IN BONUM.

Subscriptiones

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epiquoque cardinalium S. R. Ec- scopus subscripsi.

Ego Theodewinus S. Ruffinae episc. ss. Ego Albericus Ostiensis episc. ss.

Ego Imarus Tusculanus episc. ss. Ego Guido presb. card. tituli Sancti Chrysogoni ss.

Ego Gislebertus indignus sacerdos tit. S. Marci ss.

Ego Gregorius diac. card. S. Angeli ss. Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Datum Meldis per manum Guidonis S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, viii kalendas iulii, indict. x, incarnationis dominicae anno MCXLVII, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno 111.

Dat. die 24 iunii anno Domini 1147, pontif. anno III.

# XXII.

Monasterium S. Mariae de Alderspach ordinis Cistercien. Salisburgen. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Pontifex monasterium sub apostolica recipit protectione; — Eique bona omnia confirmat. — Privilegia nonnulla elargitur. — Clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Sigfrido abbati Sanctae Mariae de Alderspach, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum. Eapropter, dilecte in Domino fili Sigfride abbas, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et Beatae Mariae monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub beati Petri sterium sub aet nostra protectione suscipimus, et prae-postolica recisentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque Eique bona omsuccessoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum videlicet, in quo ipsum monaster. situm est, Gumprechtingen (2).

(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg., tom. 11. (2) Deest fortasse bonorum enumeratio. (R. T.) Exordium.

Pontifex monapit protectione;

Clausulae

Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimas exigere praesumat. De-Privilegia non- cernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua ergo in futurum ecclesiastica saecularisve persona. hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et D. N. I. C. aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem cidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Data Altisiodori per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis cancellarii, id. augusti, indict. x, incarnat. domin. anno mcxLvII, pontificatus domni Eugenii III Papae anno III. Dat. die 13 augusti anno Domini 1147, pontif. anno III.

# XXIII.

Confirmatio transactionis super Calderia de Ledone inter Willelmum comitem Matisconensem et Petrum abbatem Cluniacensem (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Villelmi comitis Matisconensis transactio cum Petro abbate Cluniacensi (1) Ex Biblioth. Clun. Martini Marrier, col. 1409.

de Calderia de Ledone. - Accedente consensu eorum, ad quos ius aliquod spectare potuisset, ab Eugenio PP. confirmatur. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et-S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Petro abbati Cluniacensi, eiusque fratribus tam praesentibus, quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quae ab Ecclesiae Dei fidelibus pro animarum suarum salute ad religiosorum substentationem rationabili providentia statuuntur, in sua volumus stabilitate persistere; et ne pravorum hominum valeant in posterum refragatione turbari, congrua nos convenit solicitudine providere. Sicut per scriptum nobilis viri Willelmi Matis- villelmi comiconensis comitis, quod nostro conspectui tis Matisconenobtulisti eiusdem sigillo impressum, agno- cum Petro abvimus, idem W. comes partim dono pro si de Calderia animae suae et parentum suorum salute, de Ledone; partim venditione, possessionem quandam cum suis appendiciis in burgo Ledonis, quae vulgo Caerna Monteria vocatur, quae erat Haimonis Ledonensis praepositi, et Burgensem quendam, eiusdem possessionis custodem, data ei concorditer in concambio alia Caerna Monteria. vobis vestrisque successoribus in perpetuum libere habendam concessit. Vos vero Accedente pro tanto beneficio sexdecim milia soli- consensu eodorum Cluniacensis monetae et quatuor ius aliquod speei dedistis. Cui nimirum donationi et venditioni Pontia comitissa uxor ipsius comitis, Stephanus et Girardus filii eorum, praefatus Aymo praepositus, mater eius, et fratres, Gualterius vicecomes Erotonaci, et omnes alii, qui in ea possessione aliquid iuris videbantur habere, assensum communiter praebuerunt. Quod ut firmiori stabilitate subnixum consisteret, ipse quoque Willelmus comes, et praefata uxor eius, et filii, et omnes alii supradicti, iuramento firmarunt, eo videlicet tenore, quod huius concessionis in perpetuum bona fide auctores et defensores existerent. Si quis autem calum-

niam facere, aut damnum inferre tenta-

Exordium.

bate Cluniacen-

verit, ipsi pro posse suo concessionem ipsam per omnia tuebuntur. Proceres quoque terrae eiusdem comitis, Hugo videlicet de Berziaco, Henricus Grossus, et Iocerandus frater eius, Guillelmus de Neblens, Paganus de Classiaco, Bernardus Paganus, Maiolus Tabutinus, et Stephanus de Basenens, iuraverunt, quod si praedicta pactio non teneretur, aut aliquo casu infringeretur, commoniti a fratribus Cluniacensibus Matisconam venirent, et ibidem obsides manerent, donec re pacificata, cum licentia abbatis Clun. redirent. Guido insuper de Munet, Guillelmus Ioret, G. de Loiseaco, et plures alii, qui in scripto praedicti comitis continentur, in burgum Ledonis se obsides venturos, quemadmodum alii supradicti, nihilominus iuraverunt. Hanc igitur donationem seu venditionem, dilecti in Domino filii, vobis vestrisque successoribus, et per vos Cluniacensi monasterio, in quo divino mancipati estis obseguio, auctoritate apostolica confirmamus, et futuris perpetuo temporibus ratam manere decernimus; prohibentes, ut nulli omnino hominum liceat, Cluniacense monasterium super eadem possessione temere perturbare, aut aliquibus molestiis fatigare; sed integra, et ab omni impetitione libera conservetur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa est, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Conservantibus autem sit pax Domini nostri Iesu Christi, quacipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Ecclesiae PP. episcopus ss.



Ego Albericus Ostiensis episcopus ss. et S. R. Eccl. cardinalium
Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. subscriptiones.

Ego Ubaldus presbyter card. tituli Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Guido presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Hugo presb. cardinalis in Lucina ss. Ego Aribertus presb. cardinalis tit. S. Anastasiae ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Guido presb. cardinalis tituli Pastoris ss.

Ego Iordanus presb. cardinalis tit. S. Susannae ss.

Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Ioannes Paparo diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Angeli ss.

Ego Ioannes diaconus card. S. Mariae Novae ss.

Ego Guido diaconus card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diaconus card. S. Mariae in Cosmidin ss.

Datum Altisiodori, per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, viii kal. septembris, indictione x, incarnationis dominicae

Solitae conclusiones.

ab Eugenio PP.

confirmatur.

anno MCXLVII, pontificatus domni Eugenii III Papae anno 111.

Dat. die 25 augusti anno Domini 1147, pontif. anno III.

# XXIV.

Confirmatio possessionum abbatiae Ninivensis ordinis Praemonstratensis, eiusque receptio in protectionem Sedis Apostolicae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Abbatiam sub protectione Sedis Apostolicae recipiens Pontifex, eidem bona omnia confirmat: - Horum bonorum nonnulla enumerat: — Decimas ab ea ullo modo exigi vetat: - Debitam obedientiam a fratribus abbati praestari praecipit. --Huiusce privilegii roboratio sub solitis clausulis.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Gerardo abbati Ecclesiae S. Cornelii Ninivensis, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, canonicam vitam professis, in perpetuum.

Paerdine.

firmat:

Quoties illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dignoscitur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam B. Cornelii Ecclesiam, in qua divino mancipati Abbaliam sub estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione Se-dis Apostolicae protectione suscipimus, et praesentis scrirectpions Pon- pti patrocinio communimus; statuentes, na omnia con- ut quascumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum eadem Ecclesia iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus

> hacc propriis duximus exprimenda voca-(1) Ex Miraeo, Oper. Diplomat., tom. 1, pag. 534.

bulis: totam decimam eiusdem villae cum Horum bonsappendiciis suis, Herlincoven cum tota enumerat. decima, Lidekerkensem Ecclesiam cum tota decima et appendiciis suis, scilicet Lombeca, Strithem, partem decimae apud Menz, curtem Netherwich, cum prato, piscatione in Tenena ubique, cum advocatia, duo molendina cum mansis iuxta Ecclesiam Ninivensem, curtem Rubroc cum circumiacentibus terris et sylvis, terram Hugonis Gantis, et fratris eius Gisleberti, sylvam Mentogh, a Gerardo advocato emptam, curtem Wendecote cum circumiacentibus terris et pratis, haereditatem Henrici Conversi de Herlincoven, alodium de Rosilar cum nemusculo Stonbecca, alodium quod dedit Herbrandus de Merbeca, terram cum sylva Gualteri de Curia, terram quam dedit Theodericus de Inferno, terram quam dedit castellanus Bruxellensis assensu Guidonis et Gualteri de Hosdem apud Senesiam; terram quam dedit Uffo Pauper assensu fratris sui Gislardi apud Arken, terram quam dedit Albericus cum sylva et prato apud eamdem villam. Sane agrorum vestrorum, quos propriis manibus pecimas ab ea aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis ullo modo extet vestrorum animalium, nullus a vobis decimas exigere praesumat. Prohibemus quoque, ut nullus fratrum post factain ibi- Debitam obedem professionem, absque abbatis sui dientiam a frapermissione ex eodem claustro audeat praestari praediscedere; discedentem vero, absque li-cipit. terarum communium cautione nullus suscipere vel retinere praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum li- Huiusce priviceat, praefatam Ecclesiam temere per-legii roboratio turbare, aut eius possessiones auferre, sulis. vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis pa-

tribus abbati

ginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen (1).

# XXV.

Simile privilegium pro Affligemiensi monasterio Cameracen. dioecesis (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eique bona omnia confirmat. — Immunitates quoque eidem a Cameracensibus episcopis concessas ratas habet. — Quibus monachos in spiritualibus subjectos declarat. - Abbatis vero, et advocati electionem ad solos monachos spectare decernit. - Solitae conclusiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Godescalco, abbati Affligemensis monasterii, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere

(1) Aubertus Miraeus in eruendis ex antiquitatis latebris monumentis, quae historiam ecclesiasticam illustrare quam maxime possunt, nemini posthabendus, quamvis in fine privilegii huius nullam referat chronologicam notam, quae certe desiderari debuit in exemplari, quo usus ille est, in margine tamen annum 1147 notat. Tanto auctori fidem non negaverimus, peritissimo siquidem historiae Ecclesiarum Belgicarum in re tam parvi momenti cur non credamus? (2) Ex Miraeo, Oper. Diplomat., tom. 1, pag. 534.

dignoscitur, auctore Deo, sine aliqua est dilatione complendum. Eapropter, dilecte in Domino fili Godescalce abbas, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et B. Petri Affligemensis monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, ad Monasterium exemplar praedecessorum nostrorum san-sub-protectione ctae memoriae, Paschalis, et Calixti, Ro- cae recipit Ponmanorum Pontificum, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascumque possessiones, Eigus bona omquaecumque bona idem monasterium im- nia concernat. praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, aut aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam de Ascha, a personatu et episcopali obsonio liberam et quietam, et quidquid comes Henricus bonae memoriae, consentiente fratre suo Godefrido, praefato monasterio de sui iuris allodio dignoscitur contulisse: ecclesiam S. Petri in Trasna, cellam et ecclesiam S. Andreæ prope Brugas, cellam et ecclesiam S. Mariae in Wavria, cellam et ecclesiam S. Mariae in Bornhem, cellam Sanctae Mariae in Uliederbecka cum ecclesiis de Lindenaet, et Villebrinca; ecclesiam in Genappa, ex dono comitissae Idae Bononiensis, allodium cum terris et sylvis in ipsa villa Genapha; terram, quam praefatum monasterium habet sub annuo censu ab Ecclesia Nivellensi, et Lenso, et Anselo; monasteria sanctimonialium in Foresto et Bigardis; ecclesias quoque de Eschen, Hekelgem, Morsellae, Wiese, Herdinghem, Erembodenghem. Merchtene, Lenendecke, Meerbecka, Ossensele, Londersele, Lisele, Puersche, Baesrode cum omnibus eorum pertinentiis, liberas a personatu (1): salvis dam-

(1) Liberus a personatu, idest, ut liceret monasterio vicarios in ipsis Ecclesiis delegare, qui eis deservirent; proventibus ad ipsum monasterium spectantibus (R. T.).

Exordium.

Immunitates Quidquid vero immunitatis et libertatis quoque eidem a Cameracensibus episcopis, Gerardo, bus episcopis Odone, Burchardo, et Nicolao eidem moconcessas ratis nasterio iuste collatum est, vobis nihilo-

Quibus mona-ctum, consecrationes altarium seu basichos in spiri- licarum, ordinationes monachorum, qui ctos declarat. ad sacros ordines promoveri a dioecesa-

spectare decer-

Abbatic vero, indulgeat. Obsunte vero te, nunc eiusct advocati ele-ctionem ad 80- dem loci abbate, vel tuorum quolibet los monachos successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, vel de suo, vel alieno, si oportuerit, collegio elegerint. Illud quoque adiungimus, ut vestri monasterii, aut Ecclesiarum vestrarum advocatis facultas non sit, pro se personam aliquam in advocatia supponere, per quam eiusdem coenobii aut Ecclesiarum bona dissipentur. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel aliquibus vexationibus fatigare: sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis

taxat episcopalibus obsoniis: terras in

Anglia ex dono Aleidis, relictae Henrici

regis Anglorum, in Iderswerda: et We-

sterneredona, in Uremdick Frondic, et

Pakenge, Beckarias.... dono Theoderici

comitis Flandrensium, et Clementiae co-

mitissae uxoris Roberti comitis in Zel-

lecka, et Cobbegem, et Getza allodia.

minus confirmamus. Chrisma, Oleum san-

no..... episcopo, si quidem gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habue-

rit, et ea gratis voluerit exhibere; alio-

quin liceat, vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nimirum

nostra fultus auctoritate, quod postulatur,

paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud Christum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus signavi.

Datum Remis per manum Guidonis S. Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, et cancellarii, 111 nonas aprilis, indictione x1, incarnationis dominicae anno mexeviii, pontificatus vero domni Eugenii III PP., IV.

Dat. die 3 aprilis anno Domini 1147, pontif. anno iv.

# XXVI.

Saviniensi monasterio ordinis Cistercien. bona omnia, ac subiectae abbatiae confirmantur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ordo monasticus in Saviniensi monasterio, et abbatiis eidem subiectis servandus. — Numerus abbatiarum a Saviniensi dependentium. - Decretum immunitatis et indemnitatis monast, eiusdem, — Solitae clausulae. — Sigillum Eugenii PP., eiusque subscriptio. - Subscriptiones cardinalium S. R. Ecclesiae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Serloni Saviniensi abbati, eiusque successoribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Apostolicae Sedis, cui divina gratia praesidemus, nos auctoritas admonet, beneplacentem Deo religionem statuere, et stabilitam exacta diligentia conservare.

(1) Ex mss. monasterii huius edidit Martene, Thesaur. Anecdot., tom. 1, col. 404.

Solitae conclusiones.

strorum patrocinio communimus; staOrdo monasticus in Saviniensi monasteinstitutionem Cisterciensium fratrum, tam
rio et abbatis
rio et abbatis
in praefato monasterio, quam in his, quae
sub eius potestate consistunt, futuris tem-

Numerus ab-maneant; quarum nomina duximus exbatiarum a Saviniensi depen- primenda: abbatia de Furum, abbatia de dentium.

Decretum im- Nulli ergo hominum fas sit, super hac demnitatis et in- nostra constitutione vestrum monasterium nasterii eius- perturbare, aut aliquam ei exinde contradem

Solitar clausulae.

eius- perturbare, aut aliquam ei exinde contrarietatem inferre; sed omnia in perpetuum ita intemerata serventur, quemadmodum praesentis scripti sanctione noscitur institutum. Si quis sane hanc nostri privilegii paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, nisi congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; conservantes autem eidem loco, quae sua sunt, a Remuneratore omnium bonorum Deo, intervenientibus beatorum Petri et Pauli meritis, aeternae vitae praemia

Quocirca, dilecte in Domino fili Serlo

abbas, tuis iustis postulationibus clemen-

ter annuimus, et Saviniense monasterium,

cui præesse dignosceris, scriptorum no-

poribus inviolabiliter conservetur et ut

abbatiae, quae ad ius tui monasterii per-

tinere noscuntur, in tua tuorumque successorum obedientia et subiectione per-

Bufert, abbatia de Biluwas, abbatia de

Not, abbatia de Carreia, abbatia de Stra-

fort, abbatia de Cogherhala, abbatia de

Basinwer, abbatia de Cumbremare, ab-

batia de Behelande, abbatia de Suine-

shenad, abbatia de Caldrei et abbatia

Insulae de Man. Has itaque abbatias cum

omnibus earum pertinentiis tibi tuisque successoribus in perpetuum confirmamus.

Stadlum Eugenii PP , eiusque subscriptio.

FAC MECUM SIGNUM IN BONUM S. Petrus † S. Paulus. Eugenius PP, III.

consequantur. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad S. R. Ecclesiae.

Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Ioannes Paparo, diac. card. Sanctae Mariae Novae ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Aribertus presb. card. tit. S. Anastasiae ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss. Ego Bernardus presb. card. tit. S. Clementis ss.

Datum Remis, per manum Guidonis S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarii, iv idus aprilis, indictione XI, incarnationis dominicae anno MCXXVIII, pontificatus vero domni Eugenii PP. III anno IV.

Dat. die 10 aprilis anno Domini 1148, pontif. anno 1v.

# XXVII.

Decretum, ut Ecclesiae in urbe et dioecesi Cremonensi existentes, et pars clericorum Ecclesiae S. Mariae, obedientiam, debitamque reverentiam in spiritualibus et temporalibus ipsi episcopo praestare debeant (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Facti series et decretum. — Clausulae confirmatoriae decreti huius. — Eugenii PP. subscriptio.

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de hac Ecclesia. Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Oberto Cremonensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exerdium

Ad hoc sancti Patres diversos in Ecclesia Dei esse gradus et ordines voluerunt, ut dum inferiores suis superioribus obedientiam et reverentiam exhiberent, una fieret ex diversitate connexio, et recte officiorum gereretur administratio singulorum. Hoc nimirum intuitu, venerabilis frater Oberte episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus; et ne Cremonensis Ecclesia sua defraudetur iustitia, auctoritate nostri officii volumus Facti series et providere. Dum Cremonae cum fratribus nostris essemus, querelam in nostra praesentia edidisti, quod quaedam Cremonenses Ecclesiae, quae tui episcopatus iuris existunt, nequaquam debitam tibi reverentiam exhiberent. Quia vero singulis Ecclesiis suam volumus iustitiam observare, decernimus, ut Cremonenses Ecclesiae, Eccles in Cre- quae parochiali iure ad te pertinere nomonensi aloe-cesi positus epi- scuntur, et pars clericorum Écclesiae Sanscoro subjectas ctae Mariae, quae tibi eodem jure debet esse subjecta, tibi tuisque successoribus subiectae de caetero et obedientes existant, et tamquam propriis pastoribus, et animarum suarum episcopis debitam reverentiam et honorem exhibeant; prohibentes, ut nullus clericus per laicos in eisdem recipiatur Ecclesiis: nullus praepositus absque consilio et assensu Cremonensis episcopi, vel Ecclesiae, si episcopus defuerit, statuatur. Adiicimus quo-

decretum.

Alia quoque ei que, ut Cremonensis episcopus tamquam tribuit privilegia.

proprius pastor in praefatis Ecclesiis recipiatur, et honoretur; eique a clericis et laicis eiusdem loci debita reverentia et obsequium tam in spiritualibus quam in temporalibus deferatur. Si autem Cremonensis episcopus, vel Ecclesia excommucationis aut interdicti sententiam canonice in aliquem suorum parochianorum protulerit, tam ab his, qui ad Placentinum, quam ab his, qui ad Cremonensem epi-

scopatum pertinent, observetur. Si quis autem, huius nostri decreti paginam Clausulae consciens, contra eam temere venire tenta-firmatoriae deverit, clericus dignitatis et officii sui periculum patiatur, laicus vero ecclesiastica communione privetur.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi-

scopus.

Datum Cremae, per manus Guidonis S. R. E. diac. card. et cancellarii, non. iulii, indictione xI, incarnat. dom. anno MCXLVIII, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno iv.

Dat, die 7 iulii anno Domini 1148, pontif. anno tv.

# XXVIII.

Confirmatio bonorum abbatiae de Tolla Placentinae dioec., cui nonnulla conceduntur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub Sedis Apostolicae protectione suscipiens Pontifex. eidem bona omnia confirmat. — Abbatis electionem monachis concedit: — Quos Mediolanensi archiepiscopo in spiritualibus subiicit. — Clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Alberto abbati de Tolla, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum,

Quoniam sine verae cultu religionis nec charitatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhibere (2) servitium, expedit apostolicae auctoritati religiosas personas diligere, et religiosa loca, in quibus existunt, Sedis Apostolicae munimine confovere. Ideoque, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et monasterium de Tolla, in Monasterium quo divino estis obsequio mancipati, sub sub solis Apricale protebeati Petri et nostra protectione suscipi- ctione suscimus, et praesentis scripti privilegio comeidem bona ommunimus; statuentes, ut quaecumque bona, nia confirmat.

(1) Ex archiv. monasterii S. Sixti edidit Campi. Hist. Placentin. (2) Forte legendum exhiberi. (R.T.)

Eugenii FP subscriptio.

Exordium.

ralitate regum vel principum, oblatione tidelium, seu etiam aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praefatum monasterium situm est, cum parochia et omnibus pertinentiis suis; quicquid habetis apud castrum Arquatum, et ecclesiam de Mistriano cum parochia et omnibus pertinentiis suis, castellum de Lavernasco cum ecclesia ipsius loci, et parochia et caeteris pertinentiis suis: castellum Novum cum ecclesia eiusdem loci et parochia, et omnibus pertinentiis suis: castellum de Spelunca, et ecclesiam ipsius loci, cum parochia et omnibus pertinentiis suis: castellum de Molfaxi cum ecclesiis eiudem loci, et parochiis, et aliis pertinentiis suis: locum Rugarli cum ecclesia ipsius loci et parochia et omnibus pertinentiis suis: quicquid habetis apud Regianum cum omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Dalmatii de Placentia cum parochia et caeteris ad Abbatis ele- ipsam pertinentibus. Obeunte autem te, chis concedit: nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, de suo, si potuerit idoneus inveniri, collegio secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam praeviderint eligen-Quos Mediola- dum. Chrisma, Oleum sanctum, consenensi archie-piscopo in spi- crationes altarium seu basilicarum, ordiritualibus sub- nationes clericorum vestrorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a Mediolanensi archiepiscopo gratis, absque pravitate aliqua vobis praecipimus exhiberi. Sepulturam ipsius monasterii, et omnium eius ecclesiarum, liberam esse concedimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepelire deli-

rum iuste et rationabiliter possidet, aut

in futurum concessione Pontificum, libe-

interdicti sint, nullus obsistat: salva taquascumque possessiones impraesentiamen iustitia ipsarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. De- Decretum imcernimus ergo, ut nullus omnino homi- munitatis ab num de his, quae a nostris praecessoribus, et servitute. vel Italici regni regibus concessa sunt, nullo modo qualibet occasione, vel alicuius scriptionis titulo, in rebus vel in ipsius loci libertate aliquid possit auferre vel minuere: interdicentes per sanctae Romanae Sedis auctoritatem episcopis Placentinae et Parmensis Ecclesiae, in quarum dioecesi ipsum monasterium, vel res ipsae videntur consistere, aliisque omnibus, tam vicinis quam procul constitutis, ut nullatenus aliquid quasi proprio iure praesumant accipere, neque ius baptizandi parochianos suos, quos apparet in privilegiali instrumento in ipso monasterio olim esse concessum; vel decimas, quas ante possedistis, sibi vindicent. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire attentaverit, secundo tertiove commonita. si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit

> ternae pacis inveniant. Amen. Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

> pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus

et hic fructum bonae actionis percipiant,. et apud districtum Iudicem praemia ae-

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Praxedis subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Aribertus presb. card. tit. S. Anastasiae subscripsi.

Ego Hugo presb. cardinalis tituli in beraverint, nisi forte excommunicati vel Lucina subscripsi.

Clausulae.

Ego Iordanus presb. card. tit. S. Susannae subscripsi.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diaconus S. Nicolai in Carcere Tulliano subscripsi.

Datum Cremonae per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii, non. iulii, indictione VI, incarnationis dominicae anno MCXLVIII, pontificatus domni Eugenii III Papae anno iv.

> Dat. die 7 julii anno Domini 1148. pontif. anno IV.

## XXIX.

Decretum, ut capellani promittant obedientiam rectoribus titulorum sive Ecclesiarum et de Arnaldo tamquam schismatico devitando (1).

## SUMMARIUM

Aliquos capellanos errorem Arnaldi sequi narrat Pontifex. -- Arnaldum ab omnibus tamquam schismaticum devitari mandat. - Poenae contra inobedientes.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, universo clero Romano.

Aliquos capellunos errorem

Fallax et invidus humani generis inianaldi sequi micus per Arnaldum schismaticum, quasi narrat Pontifex. per membrum proprium hoc effecit, ut quidam capellani unitatem Ecclesiae, quae sectionem non patitur quantum in eis est dividentes, ipsius Arnaldi sequantur errorem: et cardinalibus, atque archipresbyteris suis obedientiam et reverentiam promittere, et exhibere debitam con-Arnaldum ab tradicant. Ne igitur vires dare praefatis quam schisma- schismaticis pravis actionibus per silenticum devitari tium de caetero videamur, per presentia vobis scripta mandamus, atque praecipimus, quatenus praefatum Arnaldum tamquam schismaticum modis omnibus de-Poenae contra vitetis. Quod si aliqui clerici, Dei et sanctae Ecclesiae contemptores, eius er-

inobedientes.

omnibus tam-

mandat.

(1) Ex Concil., tom. xII, col. 1578.

rorem post praesentium acceptionem sequi praesumpserint, scire vos volumus, quia tam officio quam beneficio ecclesiasticis reddemus eos penitus alienos.

Datum Brixiae idibus iulii.

Dat. die 15 julii 1148.

### XXX.

Monasterio Ss. Salvatoris et Iuliae martyris Brixien. dioecesis ordinis Cassinen. bona omnia confirmantur, omnimodaque exemptio, aliaque conceduntur privilegia (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub Sedis Apostolicae tutela de more suscipit Pontifex. — Eidem bona omnia a regina Ansa, aliisque concessa, confirmat. - Ab episcoporum iurisdictione eximens, nec missarum solemnia inibi absque abbatissae consensu celebrari permittit. — Abbatissae electionem ad moniales tantummodo spectare decernit: - Eidem abbatissae confirmat ius ecclesias et castella construendi, et mercatum in his indicendi. — A quacumque iurisdictione, iudiciaria potestate, angaria et onere monasterium exemptum declarat. - Decimas bonorum condonat, et facultatem iudicandi in proprios homines et colonos. - Sacra mysteria et ministeria a quocumque episcopo recipiendi tribuit facultatem. — Solitae conclusiones. - Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, in Christo filiae Richeldae abbatissae monasterii Salvatoris nostri et Sanctae Iuliae virginis et martyris, quod Novum dicitur, in civitate Brixia situm, eiusque sororibus, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Cum omnibus ecclesiasticis personis debitores, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio, existamus; illis tamen nos convenit propensioris charitatis studio imminere, quas in verae religionis cultu

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarin., loc. cit., num. clxx.

Exordium.

sub Sedis Apo-

Eidem bona

iuris sunt, assidue commorantur. Ideoque, dilecta in Domino filia Richeldis abbatissa, tuis rationabilibus postulatio-Monasterium nibus benignitate debita praebentes asstolicae tutela sensum, Beate Iuliae virginis ac martyris de more susci-nit Pontifer. monastérium, cuius utique cura tibi, largiente Domino, commissa est, quod videlicet infra civitatem Brixiensem a nobilis memoriae Ansa regina constat esse constructum, Apostolicae Sedis privilegio communimus, et sub B. Petri et nostra protectione suscipimus; statuentes, ut quaecumque praedia, quascumque possessiones, Ansa, aliisque quaecumque bona ex munificentia praefatae concessa con-reginae, seu etiam ex largitione illustris memoriae imperatorum, qui post eam regni gubernacula susceperunt, vel ab aliis fidelibus collata, idem monasterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque sororibus, et his, quae vobis in eadem religione successerint, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: Sermionem scilicet cum duabus ecclesiis, Domini videlicet nostri Salvatoris et Sancti Viti martyris, Cervanicam cum ecclesia Sanctae Iuliae martyris, Nubulariam cum ecclesia Sancti Laurentii, Berciagum cum duabus ecclesiis Sancti Zenonis et Sancti Stephani, Magonem Vicum cum ecclesia Sancti Alexandri, Thimolinam cum ecclesia Sanctae Iuliae, Barbadam cum ecclesia Sanctae Mariae, Alfianum cum ecclesia Sanctae Iuliae, Montecellum cum ecclesia Sanctae Mariae, Vovum cum ecclesia Sancti Petri et S. Laurentii, Calvatonem cum ecclesiis Sanctae Mariae et Sanctae Iuliae, Genudolariam cum ecclesia Sancti Michaelis, Ciconiariam cum ecclesia Sanctae Mariae, Botenagum cum ecclesia Sancti Martini confessoris, Miliarinam cum ecclesia Sanctae Iuliae, et Sermidam. Praeterea quas-

omnipotentis Domino militare cognosci- cumque alias curtes, villas, castella, ecmus, et in Ecclesiis, quae beati Petri clesias, et omnia ad idem monasterium pertinentia, vobis nihilominus confirmamus. Praesenti quoque decreto sancimus, Ab episcopo-ut praedictum monasterium Apostolicae ne eximens, nec Sedis protectione, et regia defensione missarum somuneratum, sub nullius unquam alterius que abbatissae potestate vel iurisdictionibus redigatur: consensu coloadeout quisquam sacerdotum, nisi ab ipsius loci abbatissa fuerit invitatus, nec missarum solemnia ibi celebrare praesumat. Nulli ergo omnino hominum fas sit, praenominatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, ancillarum Christi, pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte vero te, nunc eiusdem Abbatissae loci abbatissa, vel aliqua illarum, quae electionem ad moniales tantibi in eodem regimine successerint, nulla tummodo speibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendam. Porro Sancti Petri in Solato ecclesiam vobis similiter confirmamus, et capellam Sanctae Iuliae de Pradellis. Sane ipsius loci abbatissae licentiam indulge- Bidem abbamus, ecclesias ad honorem Dei construere, ius eccl. et caet libertatem ab imperatoribus et regibus stella construmonasterio praefato concessam, tam in catum in his inmercatis constituendis, quam in castellis in dicendi. terris ipsius monasterii, ubicumque voluerit, pro utilitate eiusdem monasterii aedificandis, pariter roboramus. Nullus ctiam episcopus, dux, marchio, comes, A quacumque vicecomes, seu aliqua magna parvaque iudiciaria potepersona ullum districtum in aliquibus state, angaria locis ipsius monasterii tenere, vel iudi- sterium exemcare, aut aliquod placitum, absque licentia abbatissae habere praesumat, aut res ipsius spirituales, aut saeculares quovis modo alienare, vel molestiam eis inferre, aut fodrum, vel mansiaticum, seu ripaticum, aut

EUGENIUS III PP.

tatem.

Solitae con-

elusiones

Decimas hono- nes exigere. Decimas novalium praeterea, rum condonat, et fructuum laborum vestrorum, quos tadicandi in propriis excolitis sumptibus, et districtum nes et colonos. Servorum et liberorum ad vestrum coenobium pertinentium, vobis habenda fir-Sacra mysteria mamus. Chrisma vero, Oleum sanctum, quocumque opi- consecrationes altarium, sive basilicarum, scopo recipien-di tribult facul- ordinationes abbatissae, vel monacharum seu clericorum vestrorum, qui ad sacros fuerint ordines promovendi, seu quicquid ad sacrum ministerium pertinet, a quihuscumque malueritis catholicis suscipietis episcopis; qui nimirum absque pravitate, et reprehensione aliqua ea vobis concedant, quaemadmodum a praedecessoribus nostris felicis memoriae Paulo, Galixto, Innocentio Romanis Pontificibus, vestro monasterio pro fragilitate foeminei sexus constat esse concessum. Confirmamus etiam vobis portum Placentinum et ripaticum eius. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

paratas (1), sive aliquas audeant functio-

Eugenit PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Eugenius cath. Eccl. episcopus ss. Ego Ubaldus pr. card. tit. S. Praxedis ss. Ego Ubaldus presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli ss.

(1) Parata, crebro sumitur pro expensis quae in episcoporum susceptionibus a presbyteris ecclesiarum ruralium fiebant, quae postea in praestationes pecuniarias abierunt; hic paratae pro pecuniariis praestationibus sumuntur, quae etiam per voces mansiaiteum, ripaticum, etc. indicantur, tituli tantum specie immutata. (R. T.)

Ego Aribertus presb. card. tit. S. Ana-

Ego Iulius presb. cardinalis tituli Sancti Marcelli ss.

Ego Bernardus presb. cardinalis tituli S. Clementis ss.

Ego Otto diaconus card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diac. card. tit. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Ioannes Paparo diac. card. tituli Sancti Hadriani ss.

Ego Gregorius diac. cardinalis tituli Sancti Angeli ss.

Ego Guido diaconus card. tit. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Datum Brixiae, per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae diac. card. et cancell., vi idus septembris, indictione XI, incarnationis dominicae anno mcxLVIII, pontificatus vero domni Eugenii PP. III anno iv.

Dat. die 8 septembris anno Domini 1148, pontif. anno iv.

## XXXI.

Decretum, ut imposterum Placentini episcopi ab archiepiscopo Ravennate consecrationem accipiant (1).

### SUMMARIUM

Abbas de Columba in episcopum Placentinum electus. — Electionis eius confirmatio petitur. - Electionem praedictam firmat Pontifex, salvo iure Ravennatis Ecclesiae. Placentinum electum a Ravennate archiepiscopo consecrari debere decernit. — Clausulae consuetae. — Eugenii PP. subscriptio.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Moysi Ravennati archiepiscopo. salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii nostri Placentini canonici, Abbas de Coobeunte venerabili fratre nostro Arduino scopum Placenbonae memoriae episcopo, dilectum alium tinum electus nostrum Ioannem abbatem de Columba in patrem sibi et episcopum elegerunt:

(1) Ex Concil., tom. xII, col. 1614.

Electionem

praedictam fir-

vennatis Eccle-

Electionis eius et, ut ipsa electio firmitatem auctoritatis nostrae munimine sortiretur, cum essemus Altissiodori, per nuncios suos humiliter postularunt. Nos vero Ravennati Ecclesiae tamquam speciali filiae nostrae suam iustitiam conservare volentes, eorum petitiones tunc non duximus admittendas. Postmodum vero iidem filii nostri apud Treverim nostro se conspectui repraesentantes idipsum a nobis instantius petierunt, asserentes possessiones episcopatus, et bona, nisi firmaretur electio, devastari nimium et consumi; et nullam esse personam, quae tibi super hoc, et Ravennati Ecclesiae responderet, cum multas rationes dicerent se habere, pro quibus Placentini electi a Ravennate archiepiscopo consecrationem accipere non debebant. Nos itaque necessitatibus Plamat Pontifex, centinae Ecclesiae paternae charitatis desalvo iure Ra- bito prospicere cupientes, electionem ipsam in omnibus, salvo iure Ravennatis Ecclesiae, confirmavimus; et ipsi Placentinae Ecclesiae per apostolica scripta mandavimus, ut proxime praeterita Sancti Lucae festivitate nostro se conspectui praesentaret, tibi respondere, et quae iustitia dictaret, exequi praeparati. Cum autem apud Papiam pervenimus, praesentibus, dilecto filio nostro electo, et clericis Placentinis, tu, frater archiepiscope, humiliter postulasti, ut instrumenta et rationes Ravennatis Ecclesiae attentius audiremus, et ipsis canonicum finem imponeremus. Nos vero usque ad terminum utrique parti praefixum audire distulimus, et tam tibi quam alteri parti dedimus in mandatis, ut memorato termino, omni oppositione seposita, ad nostram praesentiam veniretis. Cum igitur praefixo termino idem electus per se aut per responsales, qui sufficienter rationem ostenderent, ad nostram venire praesentiam contempsisset, privilegiis praedecessorum nostrorum felicis memoriae Gelasii, Callisti, Honorii et Innocentii Romanorum Pontificum, et scriptis eorum et no-

stris diligenter inspectis, in quibus con-

tinebantur praecepta, ut memoratus frater noster bonae memoriae Ardninus Ravennati archiepiscopo tamquam metropolitano suo humiliter obediret, communicato fratrum nostrorum consilio, iudicavimus, ut Placentinus electus, et illi, qui ei succe- Placentinum dent, a te, frater archiepiscope, et a suc- electum a Racessoribus tuis, tamquam a suis metropoli- episcopo consetanis, consecrationem sine contradictione decernitsuscipiant; et eis de caetero subjectionem, obedientiam et reverentiam tamquam proprio metropolitano absque molestia difficultatis exhibeant: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si quis autem, huius nostrae definitionis paginam Clausulos consciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, etc.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP. scopus ss.

subscriptio.

Datum Pisis per manum Guidonis diac. card. et cancellarii, 1v idus novembris, indictione x11, incarnationis dom. anno MCXLVIII, pontificatus vero domni Eugenii Papae III anno IV.

Dat. die 10 novembris anno Domini 1148, pontif. anno IV.

### XXXII.

Privilegium confirmationis bonorum omnium monasterii Altahensis, seu Althae inferioris, Salisburgen. dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterio bona omnia confirmantur. — Decretum immunitatis. — Clausulae.

(1) Ex Hundii Metrop. Salisburg. tom. II.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Conrado abbati monasterii Sancti Mauritii Altahensis, elusque fratribus tam praesentibus quam futuris, monasticam vitam professis, in perpetuum.

Exordium

Monasterio bo-

na ombia con

firmantur.

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi et honestati convenire dignoscitur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut qualescumque possessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesias videlicet de Zaia, de Abbatisdorff, de Grie, de Chunezen, de Cassen, de Mynchendorff, de Iserhoven, de Puchoven, Wialtorf, de Erlbac, de Sinichingen, de Munterte, de Ingoltestat, de Otelingen, de Wilbac, de Peringen, de Usterlingen, de Peirbach, de Metmenhusen, de Ibach, de Suarza, de Pfolingen, de Palkingen, de Rorbach, de Urbac, de Loting, de Tundorf, de Aicha, de Winchilgen, de Regen, de monte S. Godheardi, de Naszelbach, de Heidofingen, de Cella, montem Sanctae Mariae de Scoliunge, Runichenae, Tagmanpach, Winchingen, Hohenoe, Aespach cum vineis et portu, vineas de Spizze, Scongerinen, Oteneshaim, Gerlochesperch, Willensingen, Manendorf, Hofdorf, Rauvenstetten, Ranthingen, Casebalchesteinden, Kadingen, Adelboldingen, Asingen, Iallingen, Teuvelspaerch, quidquid iuris habetis in Halla. Praeterea quaecumque bona tam

in decimis quam in familiis iuste et canonice possidetis, vobis nihilominus confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli om- Decretum imnino hominum liceat, praefatum mona-munitatis. sterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Angeli ss.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Datum Remis per manum Guidonis sanctae Romanae Ecclesiae card. et cancellarii, 111 kal. aprilis, indict. x11, incarn. dominicae anno mextix, pontificatus vero domni Eugenii PP. III anno v.

Dat. die 30 martii anno Domini 1149, pontif. anno v.

Clausulae.

### XXXIII.

Omnia bona et iura Lunensis Ecclesiae sub B. Petri et sua protectione suscipit Eugenius PP. III (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio bonorum et iurium Ecclesiae huius. — Decretum omnimodae immunitatis a cuiuscumque personae molestia. — Solitae clausulae. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei. ven. fr. Gotifredo Lunensi episcopo, eiusque successoribus canonice instituendis, in perpetuum,

Exordium.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto nobis apostolatus officio fratres nostros episcopos debemus diligere, et Ecclesiis sibi a Deo commissis suam iustitiam conservare. Eapropter, ven. frater noster in Christo Gotifrede episcope, tuis iustis postulationibus debita benignitate gratum impertientes assensum, B. Dei Genetricis semperque Virginis Mariae ecclesiam de Luna, cui Deo authore præesse dignosceris, sub B. Petri nostraque protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem rium Ecclesiae Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda: plebem S. Stephani de Unsilia cum capella de Vallechia, et aliis capellis suis, plebem S. Viti de castello Agnulfii, plebem de Massa, plebem de S. Vitale, plebem S. Laurentii de monte Libero, plebem de Carraria, plebem S. Mariae de Sarzana, plehem S. Andreæ de Sarzana, plebem S. Stephani de Cerreto, plebem de S. Venerio, ple-

> (i) Ex mss. Cod. Pennoti edidit Ughell., Ital. Sac., tom. I, ubi de Lunensibus episcopis.

bem de S. Vectiano, plebem de Marnasco, plebem S. Petri de Portu Veneris, plebem de Ceula, plebem de Rubiano, plebem de Cornia, plebem de Pignone, plebem S. Andreæ de Castello, plebem de Bollano, plebem S. Petri de Castello, plebem S. Laurentii, plebem de Offlano, plebem S. Cipriani de Capite Pontis, plebem de Viano, plebem de Soleria, plebem S. Pauli, capellaniam S. Mariae de Pugnano, ecclesiam S. Margaritae de castro Verucula, ecclesiam S. Michaelis de Saxo Albo, plebem de S. Crispiano, plebem de Venelia, plebem de Bagnione, plebem de Vico, plebem de Tarano, plebem S. Cassiani de Verteola, plebem de Vigniola cum omnibus capellis suis, quas iuste et canonice possidetis. Decernimus vero, ut Decretum omnulli omnino hominum liceat, praefatam nitatis a cuius-Ecclesiam temere perturbare, aut eius cumque persopossessiones auferre, aut ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur etc. Amen, Solitae clauamen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus.

Conradus Sabinus episcopus.

et S. R. Eccl.

Otto diaconus cardinalis Sancti Georgii cardinalium subscriptiones, ad Velum Aureum.

Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli.

Octavianus diaconus cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

Ioannes diaconus card. Sanctae Mariae Novae.

Ubaldus presbyter cardinalis tit. Ss. Io. et Pauli.

Guido diaconus card. S. Laurentii in Damaso.

Iulius presb. card. S. Marcelli.

Datum Pisis per manum Guidonis S. R. E. diaconi card. et cancellarii, m idus novem. ind. x11, incarnationis dom. anno

Confirmatio bonoram et iuMCXLIX, pontif. vero D. Eugenii Papae III anno v.

Dat. die 11 novembris anno Domini 1149, pontif. anno v.

### XXXIV.

Privilegium confirmationis bonorum omnium et iurium ad monasterium SS. Trinitatis, et Michaelis Archangeli de Mileto Militen. dioecesis pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium Melitense a Rogerio comite constructum. — Confirmatis Summ. Pontificum diplomatibus, sub protectione Sedis Apost. suscipitur; — Addita confirmatione bonorum omnium ad ipsum pertinentium. — Unicuique sepulturam ibi sibi eligendi conceditur facultas; - Missas autem, stationesque publicas celebrandi praeter abbatis consensum nemini; - Abbati vero quemlibet vocandi episcopum ad sacramenta administranda; - Sed ipse abbas a solis monachis eligendus, et a Summo Pontifice consecrandus; - Ipsum denique monasterium ab omni saeculari potestate liberum declaratur; --Nec non ab omni cuiuscumque personae molestia, vi etc. - Reservato tantummodo annuo censu Rom. Pontificibus persolvendo. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Roberto abbati Militensis monasterii, quod in honore SS. Trinitatis, et B. Michaelis Archangeli aedificatum est, elusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Cum omnibus ecclesiasticis personis debitores ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio existamus, illis tamen locis atque personis, quae specialius ad Apostolicam Sedem spectare, atque ad Romani Pontificis ordinationem pertinere

(1) A V. cl. Felice Contelorio transcript. edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1, ubi de Militensi Eccl.

noscuntur, propensiori nos convenit charitatis studio imminere, et eorum iustis (1) clementer annuere. Eapropter, dilecte in Monasterium Domino fili, rationabilibus tuis postula-Militense a Rotionibus benignius impertientes assensum, constructum. praefatum monasterium, quod ab illustris memoriae Rogerio comite a fundamentis est instructum, et per manum felicis record. D. Urbani praedecessoris nostri Papae II B. Petro, eiusque S. R. Ecclesiae in ius perpetuum, et tutelam oblatum esse dignoscitur, ad exemplar prae- Confirmatic decessorum nostrorum sa. me. Paschalis, Summ. Pontinet Innocentii Romanorum Pontificum sub bus, sub prote-B. Petri et nostra protectione suscipi- Apostolicae sumus, et praesentis scripti privilegio com- scipitur. munimus; statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ec- Addita confirclesia impraesentiarum iuste et canonice matione bonopossidet, aut in futurum concessione ipsum pertinon-Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: in territorio Militensi villam Sancti Gregorii, et ibidem ecclesiam Sancti Nicolai, ecclesiam Sancti Gregorii de Briatico, Sancti Ioannis de Reyachio, Sanctae Mariae de Medina, Sanctae Mariae et Sancti Clementis de Arena, Sanctae Mariae de Stilo, Sancti Ioannis et Sancti Nicolai de Garentia: in civitate Giratio tres ecclesias, monasterium Sancti Nicodemi de Patera, ecclesiam Sancti Nicolai de Falla cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Demontorium cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Petri iuxta Bibonam, quam tenuit Romeus: apud Castellum Vetus ecclesiam Sancti Nicolai de Caconit, ecclesiam Sancti Ioannis et Sanctae Mariae de Melicano: in civitate Squellacio ecclesiam Sancti Martini, Sancti Nicolai de Prato: in pertinentia Agnelli ecclesiam S. Philippi, Sanctae Mariae de Ponticella, S. Laurentii et S. Ippolyti: in territorio (i) Supple votis. (R. T.)

ctions

ritorio Fluminis Frigidi ecclesiam S. Nicolai de Turiano, et ecclesiam S. Philippi: apud montem Altum ecclesiam S. Cassiani, S. Nicolai de Mave de Trabea; iuxta Maurum Gurgitem ecclesiam Sancti. Georgii et Nicolai de Regina: in Sicilia ecclesiam S. Ioannis, S. Georgii de Moach, S. Ioannis de Calatiniseth, S. Barbarae de Calatebutor, S. Nicolai de Caca. S. Ioannis de Roccha Maris, Sanctorum Cosmae et Damiani de Chetaludio cum pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Anastasiae de Grateriis, Sanctum Innocentium de Mistreto, et S. Stephani, S. Basilii de Naso, S. Nicolai de Brutana, S. Angeli, S. Georgii, S. Mariae de Murra... et S. Pessi de Melasio, et partem oppidi quod Mestianum dicitur, quota a supradicto comite praefato monasterio SS. Trinitatis et S. Angeli oblata cognoscitur: cuius anima Rogerii comitis in pace requiescat. Uniculque se-Porro sepulturam eiusdem loci omnino bi eligendi con- liberam esse sancimus, ut eorum, qui se ceduurtacultas. illic deliberaverint sepeliri, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat. Missas autem, Missas autem seu stationes publicas in publicas cele- eodem loco praeter abbatis, et fratrum brandi praeter voluntatem fieri prohibemus, ne in servorum Dei recessibus popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Sane laborum vestrorum quos propriis manibus, aut sumptibus colitis, nullus a vobis de-ADDAII VETO cimas praesumat exigere. Chrisma, Oleum candi episco- sanctum, consecrationes altarium seu bamenta admini- silicarum, ordinationes monachorum vel clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a quocumque malueritis catholico recipietis episcopo. Adiicimus etiam ut nulli episcoporum facultas sit, absque licentia Romani Pontificis locum vestrum, vel monachos seu clericos inibi commorantes interdictioni vel excommunicationi subiicere, aut aliquam potestatem vel mo-

lestiam exercere. Obeunte vero te nunc

Stricto, S. Barbarae, et S. Pessi: in ter-

successorum, nullus ibi qualibet surre- Sed ipse abbas Alunantiae, ecclesiam Sancti Angeli de l ptionis astutia vel violentia praeponatur, chis eligendus, nisi quem fratres cum omni consensu, vel et a Summo fratrum pars consilii sanioris, secundum crandus. Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint, ab Apostolicae Sedis Pontifice consecrandum. Hoc quoque praesenti capitulo subiungimus, ut idem monasterium, Ipsum denique monasterium ab eiusque possessiones, et monachi, ab omni saeculari omni saecularis servitii sint infestatione potestate liberum declaratur; securi; omnique gravamine mundanae oppressionis remoti, in S. religionis observantia seduli maneant, et quieti; nec ulli alii, nisi Romanae et Apostolicae Sedi, cuius iuris sunt, aliqua teneantur occasione subjecti. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum Nec non ab monasterium temere perturbare, aut eius omni cuiuscumpossessiones auferre, vel ablatas retinere, molestia, vi etc. minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur. eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicae auctoritate. Ad indicium vero perceptae huius Reservato tana Romana Ecclesia libertatis unam auri censu Romanis unciam nobis nostrisque successoribus Pontificibus persolvendo. annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet | episcopus subscripsi.

Solitae con-

Abbati vero

stranda;

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Nicolaus Albanus episcopus ss. Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Praxedis ss.

Ego Nicolaus presbyter cardinalis tit. Sancti Ciriaci ss.

Ego lordanus presbyter cardinalis tit. S. Susannae subscripsi.

Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano subscr.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Angeli subscripsi.

Ego Astaldus diaconus cardinalis S. Eustachii subscripsi.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae subscr.

Ego Ioannes diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi subsc.

Datum Ferentini per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, vi kal. martii, indict. xiii, incarnat. dom. anno MCL, pontificatus vero dom. Eugenii Papae anno v.

Dat. die 24 februarii anno Domini 1150, pontif. anno v.

### XXXV.

Confirmatio bonorum omnium, donationum et exemptionum monasterii Tegernseensis, quod ordinario episcopo subjectum in spiritualibus declaratur (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium ab Adalberto et Occario Boiariae comitibus constructum, et imperialibus privilegiis munitum, sub Sedis Apost. recipitur tutela. — Confirmantur bona omnia ad illud pertinentia. - Exemptiones omnes eidem a regibus, vel episcopis concessae reatae habentur. -Monachis sacerdotes Ecclesiis praeficiendos episcopo praesentare conceditur; -Cui ipsi quoque in spiritualibus subjecti declarantur. — Abbatis electionem per monachos fieri decernitur. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. subscriptio et sigillum. - Subscriptiones quoque cardinalium S. R. Ecclesiae.

(1) Ex Hundii Histor. Salisburg., tom. III.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Conrado abbati monasterii Beati Quirini iuxta lacum Tegernseae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Commissae nobis Apostolicae Sedis nos hortatur auctoritas, ut locis et personis ipsius, auxilium devotione debita implorantibus, tuitionis praesidium impendere debeamus; quia sicut iniusta poscentibus nullus tribuendus est effectus, sic legitima et iusta desiderantium nulla est differenda petitio; praesertim eorum, qui cum honestate vitae et laudabili morum compositione gaudent omnipotenti Domino deservire. Ea propter, dilecti in Domino Monasterium filii, vestris iustis postulationibus beni- ad Adelberto et Occario Boia gnum impertientes assensum, praefatum riae comitibus monasterium, quod utique a nobilibus constructum, et viris Adalberto et Occario, germanis fra-privilegiis mutribus, illustribusque comitibus, in suo dis Apostolicae fundo constructum est, et antiquis Ro-recipitur tutela. manorum imperatorum privilegiis, Pipini videlicet, Caroli et Ludovici, decoratum: in quo denique corpus beati Quirini a pio decessore nostro sanctae recordationis Zacharia Romano Pontifice impetratum, requiescere perhibetur, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, confirmantur quaecumque bona idem monasterium im-bona omnia ad praesentiarum iuste et canonice possidet, tia. aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Praeterea libertates sive immunitates, ab Exemptiones episcopis vel regibus, sive etiam princi- omnes eidem a pibus vestro monasterio rationabiliter con-regibus, vel epi-scopis concescessas, et scripto firmatas, vobis nihilo- sae reatae haminus confirmamus; et ut nullus eas infringere, seu inbeneficiare audeat, auctoritate apostolica prohibemus. In parochia- Monachis salibus autem ecclesiis, quas tenetis, sa- cerdotes Eccle-siis praesiciencerdotes idoneos eligatis, et episcopo dos episc. piacepraesentetis: Quibus, si idonei fuerint, ditur;

Exordium.

temporalibus debitam subjectionem exhique in spirituadeclarantur.

ctionem

decernitur.

Cui ipsi quo- beant. Chrisma, Oleum sanctum, conlibus subjecti secrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo; si quidem catholicus fuerit, et ea gratis et absque pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis, catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Ob-Abbatis ele- cunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, monachos fieri vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

episcopus cum abbatis consensu curam animarum committat, ut eiusmodi sacer-

dotes de plebis quidem cura episcopo

rationem reddant, vobis vero pro rebus

Solitae conclusiones.

loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus ss.

subscriptio et sigillum.





Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. Subscriptiones Sanctae Praxed. ss.

quoque cardi-nalium S. R. Ec-

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Sabinae ss.

Ego Aribertus presbyter cardinalis tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego lordanus presbyter cardinalis tit. Sanctae Susannae ss.

Ego Otto diac. cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diac. cardinalis S. Nicolai in Carcere Tull. ss.

Ego Guido diac. cardin. S. Mariae in Porticu ss.

Ego loannes diac. cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Rolandus diac. cardinalis Ss. Cosmae et Damiani ss.

Datum Signiae per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, x1 kalen. decembr., indict. xiv, incarnationis dominicae anno MCL, poutificatus vero domni Eugenii Papae III anno vi.

Dat. die 21 novembris anno Domini 1150, pontif. anno vi-

reamque se divino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat; et a sa-

cratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Do-

mini Redemptoris nostri lesu Christi aliena

fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem

### XXXVI.

Privilegium Ecclesiae canonicorum B. Mariae in Rastenbuch Frisingen. dioecesis sub regula S. Augustini regularem vitam profitentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesia haec sub Sedis Apostolicae protectione recipitur: — Confirmatisque bonis omnibus, nonnulla conceduntur privilegia, nonnullaque statuuntur ad canonicorum regimen, vel Ecclesiae bonum et quietem pertinentia. — Decretum indemnitatis. — Census annuus Rom. Pontif. persolvendus. — Conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Ottoni praeposito canonicae B. Mariae, quae in loco Raitenbuch sita est, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris canonicam vitam professis, in perpetuum. Amen.

Drordjum.

sub Sedia Apo-

Commissae nobis Apostolicae Sedis hortatur auctoritas, ut locis et personis, ipsius auxilium devotione debita implorantibus, tuitionis praesidium impendere debeamus; quia sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, ita legitima et iusta postulantium non est differenda petitio; praesertim eorum, qui cum honestate vitae et laudabili morum compositione gaudent omnipotenti Domino Ecclesia hace deservire. Eapropter, dilecte in Domino stollede prote- fili Otto praeposite, tuis iustis postulactione recipi- tionibus debita benignitate gratum impertientes assensum, praefatam B. Mariae ecclesiam, cui Deo auctore pæesse dignosceris, praedecessoris nostri felicis memoriae Papae Urbani vestigiis inhaerentes, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus; et praesentis scripti privilegio communimus; imprimis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui in eadem Ecclesia secundum Deum et beati Augustini regulam noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque posses-

(1) Ex Hundii Hist. Salisburg., tom. 11t.

siones, quaecumque bona, eadem Ecclesia Confirmatisque impraesentiarum iuste et canonice pos-bonis omnibus, sidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte vero te, nunc eiusdem Nonnulla conloci praeposito, vel tuorum quolibet suc- ceduntur privicessorum, nullus ibi qualibet surreptionis que statuuntur astutia seu violentia praeponatur, nisi regimen, vei Ecquem fratres communi consensu, vel fra-clesiae bonum et quietem pertrum pars consilii sanioris, elegerint. Con-tinentia. secrationes altarium sive basilicarum, ordinationes clericorum, Chrisma, Oleum sanctum, et caetera, ad episcopale officium pertinentia, ab episcopo Frisingensi, in cuius dioecesi estis, accipietis; si tamen catholicus est, et gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, et ea gratis ac sine pravitate impendere voluerit; alioquin, liceat vobis, catholicum, quem volueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta suscipere, vel ad Sedem Apostolicam recurrere; qui fultus apostolica auctoritate sine ambiguitate postulata concedat. Prohibemus quoque, ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem, absque praepositi sui licentia, fas sit e claustro discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Porro decimas Novalium eiusdem canonicae ad eamdem pertinere sanximus: salvo vicinarum iure Ecclesiarum. Advocatum praeterea sive protectorem illustrem vestrum Welfonem vobis concedimus, et eius post eum filios, si eiusmodi Deo praestante fuerint, ut Ecclesiae vestrae utiles, et paternae institutionis existant executores; sin autem, erit vestri arbitrii, quem volueritis eligere vestrae Ecclesiae, idoneum protectorem, qui sine lucri saecularis exactione id divinae servitutis strenue ac reverenter exhibeant. Decernimus ergo, ut nulli om- Decretum innino hominum liceat, praefatam canoni-demnitatis. cam temere perturbare, aut eius posses-

Conclusiones

nuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis Census annuus profutura. Ad indicium autem perceptae Rom. Pontifici-bus persolven- huius a Romana Ecclesia libertatis per annos singulos ad nostrum nostrorumque successorum usum quotidianum albam lineam et stolam nobis nostrisque successoribus persolvetis. Si quis igitur in futurum, archiepiscopus, episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, iudex, aut quaelibet persona potens aut impotens, nostri privilegii paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

siones auferre, vel ablatas retinere, mi-

Eugenii PP.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. subscriptiones. S. Praxedis.

Ego Albanus episcopus ss.

Ego Octavianus diaconus cardinalis S. Nicolai.

Ego Iulius presbyter cardinalis S. Marcelli subscripsi.

Ego Rolandus diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Ego Iordanus presbyter cardinalis tit. Susannae.

Datum Ferentini, per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, vi kalend. decembris, indictione xIV, incarnationis dominicae anno mcl., pontificatus vero domni Eugenii Papae III anno vi. Dat. die 26 novembris anno Domini 1150. pontif. anno vi.

### XXXVII.

Privilegium Monopolitanae Ecclesiae (1).

Bona Ecclesiae huius confirmarunt, multis illam donantes privilegiis, Calixtus PP. II anno 1123, Urbanus II 1091, quae suis locis retulimus.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monopolitanam Ecclesiam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eiusque bona omnia confirmat. - Eam soli eidem Sedi subiectam declarat. — Episcopum a clero eligi concedit. - Solitae conclusiones. - Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ven. fr. Michaeli Monopolitano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Et iustitiae ratio exigit, et rationis ordo deposcit, ut Ecclesiis et personis, quae familiarius Apostolicae Sedi adhaerent. et ad Romani Pontificis ordinationem spectare noscuntur, propensiori studio providere curemus. Dignum namque, et honestati conveniens esse cognoscitur, ut, qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et B. Petri atque S. R. Ecclesiae patrocinio muniamus. Eapropter dilecte in Domino frater Michael episcope, tuis instis postulationibus clementer annuimus, et praedecessorum nostrorum felicis memoriae Urbani, Paschalis, Calixti et Honorii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, Monopolitanam Ecclesiam. cui Deo auctore Monopolitanam præesse dignosceris, sub B. Petri et no- Ecclesiam su stra protectione suscipimus, et praesentis dis Apostolicae scripti privilegio communimus; statuentes, recipit Ponu-

Exordium.

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. r.

Eusque bona ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus Emmsolieidem et illibata permaneant. Statuimus quoque, ut eadem Ecclesia nulli alii, praeter Apostolicam Sedem, subjectionis reverentiam

debeat. Te igitur tuosque successores,

huius libertatis gratia perfruentes, sub

solius Apostolicae Sedis obedientia per-

petuo manere decernimus. Obeunte vero

te, nunc eiusdem civitatis episcopo, vel

tuorum quolibet successorum, clero Monopolitano facultas sit, semota omni pra-

vitate, antistitem canonice eligendi; electus autem ad Romanum Pontificem con-

declarat:

Episcopum a clein eligi concedit.

secrandus accedat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate et reverentia. Si qua igitur in futurum Solitae conclu- ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP.

Ego Imarus Tusculanus episc.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego G. G. presb. card. S. Calixti. Ego Octavianus diac. card. S. Nicolai

in Carcere Tulliano.

Ego Iulius presb. card. tit. S. Marcelli. Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem.

Datum Ferentini per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, xiv kal. ianuarii, ind. IV, incarn. doin. anno MCL, pontificatus vero Eugenii Papae III anno vi. Dat. die 19 decembris anno Domini 1150, pontif. anno vi.

## XXXVIII.

Confirmatio iurium omnium, ac privilegiorum metropolitanae Ecclesiae Coloniensis (1).

#### SUMMARIUM

Exerdium. — Hanc Ecclesiam sub Sedis Apostolicae protectione suscipit Pontifex; — Eidem bona confirmat. — Archiepiscopo usum pallii etc. confirmat; eumque ab omni subjectione eximit. - Regis ordinationem in ipsius provincia concedit. — Alia praerogativa. — Septem eiusdem ecclesiae presbyteris usum mitrae, dalmaticae etc. in missarum solemniis concedit. -Praemissa omnia confirmat. — Consuetae conclusiones et clausulae. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Arnoldo Coloniensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis.

In eminenti Apostolicae Sedis specula, divina disponente gratia, constituti, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio, fratres nostros episcopos sincera charitate diligere, et Ecclesiis eorum regimini et gubernationi commissis suam debemus iustitiam conservare. Sicut enim in humani compage corporis naturalis ratio singulis quibusque membris, ad salutem providens, speciales et providos actus edocet, nobilioribus vero suam dignitatem con-

(i) Ex Concil., tom. xII, col. 1583.

Exordium.

Hane Ecclesiam sub Sedis

Eidem bona confirmat.

usum pallii etc.

tionem in ipsius cedit.

servat: ita in corpore Ecclesiae apostostolica providentia secundum sacrorum canonum institutiones universas regit Ecclesias; digniores autem in sui statu praerogativa custodit. Æquum itaque et rationabile est, ut suus unicuique honor Ecclesiae, et propria iura munimine Sedis Apostolicae confirmentur. Quocirca, di-Apostolicae ac lecte in Christo frater Arnolde archiepiprotectione su-scipit Pontifex: scope, tuis iustis postulationibus benignum impertientes assensum, ad exemplar praedecessoris nostri felicis memoriae Leonis IX Papae, beati Petri Coloniensem Ecclesiam, cui Deo auctore præesse dignosceris, (1) ipsius apostolorum principis, cuius in loco licet immeriti residere conspicimur, et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci; firma tibi tuisque successoribus et illibata per-Archiepiscopo maneant. Pallii quoque usum, et vivificae confirmat; nec Crucis vexillum, atque naccum, innon ab omni signe videlicet festivi equi, quae praedecessoribus tuis a nobis concessa sunt, suo tempore et suo loco ferenda, nos tam tibi quam tuis successoribus confirmamus; adiicientes, ut nulli primati, nisi tantum Romano Pontifici, debeas Regis ordina- esse subjectus, pro amplioris etiam et provincia con-specialioris gratiae praerogativa, ordinationem regis infra tuam provinciam tibi duximus concedendam. Etsi Romanus Alia praeroga- Pontifex, vel Apostolicae Sedis legatus in eadem provincia concilium celebraverit, tu post eum primum inter alios locum obtineas. Statuimns praeterea, ut septem idonei presbyteri cardinales (2) in praedicta

(1) Deest fortasse sub (R. T.) (2) Presbyteri cardinales, dicti parochiales, curiones, sacerdotes proprii, quasi in cardine constituti. Hic tamen ii presbyteri indicantur qui, privilegio, ad praecipua altaria, quae cardinalia dicebantur, solemnem missam poterant celebrare. (R. T.)

ecclesia ordinentur, qui induti dalmaticis Septem e aset mitris ornati, ad principalia duo altaria dom ecc'esiae eiusdem ecclesiae, cum totidem diaconis sum mitrae, dalet subdiaconis, quibus sandaliorum usum missarum soleconcedimus, missarum solemnia in festivis mniis concedit. diebus tantummodo administrent. Ut ergo haec omnia, quae supradiximus, plenum imposterum robur obtineant, sicut in pri- Praemiesa omvilegiis praedecessorum nostrorum continentur, tam tibi quam successoribus tuis ea favoris nostri auctoritate firmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Consuetae connum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre. vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

clausulae.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP. scopus.

Ego Imarus Tusculanus episcopus.

Ego Nicolaus Albanen. episc.

Ego Ugo Ostien. episcopus.

Ego Gregorius presbyter cardin. tituli Sancti Calixti.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxedis.

Ego Manfredus presbyter cardin. tit. Sanctae Sabinae.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Guido presbyter cardinalis tituli Sancti Pastoris.

Ego Bernardus presbyter cardinalis tit. Sancti Clementis.

Ego Gerardus presbyter cardinalis tit. Sancti Stephani in Monte Coelio.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ego Rodulfus diac. card. Sanctae Luciae in Septa Solis.

Ego Gregorius diac. cardinalis Sancti Angeli.

Ego Ioannes diaconus cardinalis Sanctae Mariae Novae.

Ego Guido diac. cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Iacintus diaconus card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Cencius diac. cardinalis S. Mariae in Aquiro.

Datum Signiae per manus Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, vi idus ianuarii, indictione xv, incarnationis dominicae anno millesimo centesimo quinquagesimo primo, pontificatus vero domni Eugenii Papae III anno vi.

Dat. die 8 ianuarii anno Domini 1151, pontif. anno vi.

### XXXIX.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum Fulden. monasterii, Sedi Apostolicae immediate subiecti, cuius abbati mitrae, annulique usus conceditur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium iuxta praedecessorum Pontificum morem sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. — Eidem bona omnia confirmat. — In eo vero iurisdictionem ullam episcopum, caeterosque omnes habere prohibet: - Vel datium ullum exigere. — Abbatem per monachos eligi statuit; - Qui statutis temporibus de monastica disciplina mo-

(1) Ex authographo edidit Fridericus Schannat in Probationibus diœcesis et hierarch. Fulden., num. xxx.

nachorumque moribus ad Sedem Apostolicam referre teneatur. — Primatum super caeteros Germaniae, Galliarumque abbates, et usum dalmaticae ac sandaliorum confirmat; - Mitram quoque, annulumque concedit. - Pontificia regiaque privilegia rata habet. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Marchuardo abbati monasterii Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, Sancti Bonifatii, quod situm est iuxta ripam fluminis quod Fulda vocatur, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cum omnibus ecclesiasticis personis debitores ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio existamus, illis tamen propensiori cura nos convenit imminere, qui in religionis habitu omnipotenti Deo militant, et Apostolicam Sedem speciali praerogativa pertinere noscuntur; dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut, qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Apostolicae Sedis munimine roboremus. Eapropter. dilecte in Domino fili Marchuarde abbas, Monasterium tuis rationabilibus postulationibus clemen- iuxta praedeter annuimus, et Salvatoris Domini nostri tificum morem Iesu Christi monasterium, cui Deo attctore Sedis Apostopræesse dinosceris, ad exemplar praede- licae recipit cessoris nostri felicis memoriae Papae Innocentii, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Eidem bona bona idem monasterium impraesentiarum omnia confirmat: iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis nominibus duximus annotanda: monasterium videlicet Sancti Andreæ apostoli, quod vocatur Exavilum, situm Romae iuxta ecclesiam Sanctae Dei

Evordium.

benignitate, secundum quod in anteces-

sorum nostrorum privilegiis continetur,

dilectioni tuae concedimus; et ob maiorem familiaritatis praerogativam, quam in

Romana Ecclesia nostro tempore consegui

tibi tuisque successoribus nihilominus

impertimur. Abbas vero, non nisi a nostra

Sede benedicatur, a qua benedici debet;

et si in aliquo crimine accusatus fuerit,

eiusdem tantummodo Romanae Sedis iu-

dicium exequatur. Illud insuper genera-

strorum regum vel imperatorum ipsi Ful-

densi coenobio certum est fuisse conces-

sum, sit etiam auctoritate apostolica per

huius scripti paginam confirmatum. Nulli

ergo omnino hominum liceat, praefatum coenobium temere perturbare, aut eius

possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, aut aliquibus vexationibus fati-

gare; sed omnia integra conserventur,

eorum, pro quorum gubernatione et sub-

stentatione concessa sunt, usibus omni-

rum ecclesiastica saecularisve persona,

hanc nostrae constitutionis paginam sciens,

contra eam temere venire tentaverit, se-

cundo tertiove commonita, si non satisfa-

ctione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque

se divino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat, et a sacratissimo

Corpore ac Sanguine Dei et Domini Re-

demptoris nostri Iesu Christi aliena fiat,

atque in extremo examine districtae ul-

tioni subiaceat; cunctis autem eidem loco

iusta servantibus, sit pax Domini nostri

Iesu Christi, quatenus et hic fructum

bonae actionis percipiant, et apud di-

strictum ludicem praemia aeternae pacis

ante alios abbates Galliae seu Germaniae Primatum suprimatum, quem hactenus habuistis, in Germaniae, Garomni loco conventuque obtineatis. Usuin liarumque abquoque dalmaticae et sandaliorum in dalmaticae, ac sandaliorum missarum solemniis ex Apostolicae Sedis confirmat:

meruisti, licentiam uti mitra et annulo Mitram quoque annalunique concedit.

liter addendum esse dignum duximus, ut Pontificia, requicquid auctoritate praedecessorum no-giaque privile-

modis profutura. Si qua igitur in futu- Solitae con-

nostro felicis memoriae Papa Leone praedecessori tuo Hecherto religioso abbati respectu dilectionis donatum, cum omnibus caminatis, mansionibus, cellis, vinariis et coquina, cum vineis, ortis, diversisque pomorum generibus, cum curte, et puteo, et introitu per portam maiorem a via Publica, et cum omnibus ad idem monasterium pertinentibus generaliter tam intra quam extra urbem sitis, quae ei iuste la eo vero iu- ac recte pertinere noscuntur: prohibemus lam episcopum, autem omnem cuiuslibet Ecclesiae sacercaeterosq. om- dotem in iam dicto vestro Fuldensi monasterio aliquam ditionem habere vel auctoritatem, praeter nostram Apostolicam Sedem, ita ut nisi ab abbate ipsius monasterii fuerit invitatus, nec missarum ibidem solemnia celebrare praesumat. Vel datium ul- Porro dona, oblationes, ac decimas fidelium, quas usque modo posseditis, absque ullius personae contrarietate eidem monasterio perpetuo firma esse sancimus: interdicimus etiam ne faemina unquam illuc ingredi praesumat, et ne quis unquam placitum ibi habeat, vel in caeteris eius locis; nec servos, nec colonos, ad aliquod servitium constringat, nisi cui abbas ad utilitatem suae necessitatis assensum prae-Abbatem per buerit. Obeunte vero te, nunc eiusdem nonachos eligi loci abbate, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut fratrum pars consilii sanioris secundum beati Benedicti regulam elegerint. Statui-Qui statutis mus autem, ut congruis temporibus notemporibus de monastica disci-strae solicitudini ecclesiasticae intimetur,

stico studio mancipetur; ne forte, quod

absit, sub huius privilegii obtentu animus,

gressusque rectitudinis vestrae a norma

iustitiae aliquo modo retorqueatur. Con-

cedimus etiam tibi, fili carissime, prae-

dicare verbo Dei auctoritate nostra apo-

stolica; et ut tam tu quam successores tui inveniant. Amen, amen, amen.

Genitricis Mariae semper Virginis, quae

vocatur ad Praesepe, a praedecessore

risdictionem ulnes habere prohibet:

lum exigere.

plina monacho- qualiter religio monastica inter fratres tuo bus ad Sedem regimini commissos regulari habitu diri-Apostolicam re- gatur, concordiaque convenienti ecclesia-

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi-Eugenii PP.

Ego Imarus Tusculanensis episcopus et S R. Eccl. cardinalium subscriptiones. subscripsi.

> Ego Nicolaus Albanensis episcopus subscripsi.

> Ego Gregorius presbyter tituli S. Calixti subscripsi.

> Ego Ubaldus presbyter tit. S. Praxedis subscripsi.

> Ego Nicolaus presbyter cardinalis tit. S. Cyriaci subscripsi.

Ego Manfredus presbyter cardin. tit.

S. Sabinae subscripsi.

Ego Aribertus presbyter cardinalis tit.

S. Anastasiae subscripsi.

Ego Iulius presbyter card. tit. Sancti Marcelli subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem subscripsi.

Ego Bernardus presb. cardinalis tituli S. Clementis ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Octavianus diac. card. S Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Ioannes Paparo diac. cardinalis S. Adriani subsc.

Ego Gregorius diac. cardinalis Sancti Angeli subsc.

Ego Astaldus diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae subsc.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu subsc.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmydia subsc.

Dat. Ferentini per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, id. ianuarii, indictione XIV, incarnationis dominicae anno MCLI, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno VI.

Dat. die 13 ianuarii anno Domini 1151, pontif. anno vi.

## XL.

Confirmatio privilegiorum, ab Innocentio PP. II Rotensi monasterio ord. S. Benedicti concessorum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium hoc sub protectione Sedis Apostolicae recipiens Pontifex, eidem bona omnia confirmat. — Decimas laborum a monachis nemini persolvendas; - Sepulturam in eorum ecclesiis cuiquam liberam fore; - Advocati electionem per abbatem; - Abbatis vero per monachos faciendam declarat. - Decretum immunitatis bonorum monasterii eiusdem, cum solitis conclusionibus. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Lotario Rotensis monasterii abbati, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuam.

Quoties illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et felicis memoriae PP. Innocentii praedecessoris nostri vestigiis Monasterium inhaerentes, Rotense monasterium, in quo boc sub protedivino mancipati estis obsequio, sub B. postolicae re-Petri et nostra protectione suscipimus, cipiens Pontiet praesentis scripti patrocinio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Dei timorem et B. Benedicti regulam in eodem loco, auctore Domino, institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, Eidem bona eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et omnia confirmat. canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus

(1) Ex Metropol. Salisburg. Hundii, tom. III.

Exordium.

Quorum non-haec propriis duximus vocabulis adnopropriis voca- tanda: locum, qui dicitur Rota, in quo ipsa abbatia sita est, cum ecclesiis, decimis, terminis, et caeteris pertinentiis suis: in parochia Chemeringen triginta mansos cum parte ecclesiae S. Panchratii, decimis et appendiciis suis, Beusteten, Putingen, Aske, Miuvarn, cum ecclesia eiusdem loci, decimis et appendiciis suis: Volchmaristorff cum vineis et agris vinitorum: Erigelteshusen cum ecclesia eiusdem loci, decimis et appendiciis suis: praedium, quod appellatur Rota, adiacens Glane flumini cum ecclesia Sancti Georgii, decimis et appendiciis suis, Harde, Brunniuntal; mansum apud Truhtheringen, Helpfendorf, Tuntinhuscen, Warte, Veristeten, Wachreine, Durcholz, Walse, Cholental, totum Bileresse cum ecclesia eiusdem loci, decimis, et appendiciis suis: in Luichental Stegen, Wisinchswanch, Criessennowe, Gransowe, Barne, et quicquid illustris memoriae Cono Palatinus comes, Ecclesiae vestrae fundator, a Strichen usque logperch iuste habuerat, pia vobis ab eo devotione concessum, praeter unam mansionem apud Wisinchswanch: apud Halle patellam salis et locum patellae: in monte, qui dicitur Ritino unum mansum: in Bozen curiam et vineas: in Hartperch sex vineas et agros: Chostingen et Ratisponae, curiam iuxta S. Cassianum cum atrio per circuitum Decimas labo- et aedificiis. Sane laborum vestrorum, nemini persol- quos propriis manibus aut sumptibus co-

rum a monachis vendas:

corum Ecclesiis ram fore;

Sepulturam in mat exigere. Sepulturam quoque ipsius eaiquam libe- loci liberam esse sancimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi excommunicati sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. Porro loci ve-Advocati ele- stri advocatiam nullus invadere vel usur-

litis, sive de nutrimentis vestrorum ani-

malium, nullus a vobis decimas praesu-

ctionem per abbatem;

pare praesumat, nisi quem abbas et fratres secundum Domini et ipsius mona-Bull. Rom. Vol. II.

sterii utilitatem elegerint. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, aut tuorum Abbatis vero quolibet successorum, nullus ibi qualibet faciendam desurreptionis astutia seu violentia praepo- ciarat. natur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi. Decretum imnum liceat praefatam Ecclesiam temere rum monasterii perturbare, aut eius possessiones au- eiusdem, cum solitis concluferre, vel ablatas retinere, minuere, sionibus. seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva dioecesanorum episcoporum canonica iustitia et reverentia. Ad indicium vero perceptae huius a Sede Apostolica protectionis bizantium aureum nobis nostrisque successoribus annualiter persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

munitatis bono-

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP.

Ego Gregorius presb. cardinalis tituli et S. R. Ecci cardinalium Calixti ss. subscriptiones.

Ego Imarus Tusculanensis episcopus subscripsi.

Ego Otto diaconus card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Nicolaus Albanus episcopus ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss. Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis ss.

Ego Iordanus presb. tit. S. Susannae ss. Ego Octavianus presb. card. tituli S. Caeciliae ss.

Ego Cencius diac. card. S. Romanae Ecclesiae ss.

Dat. Ferentini per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, III kal. aprilis, indict. XIV, incarnationis dominicae anno MCLI, pontificatus vero domni Eugenii PP III anno vii.

Dat. die 30 martii anno Domini 1151, pontif. anno vii.

### XLI.

Confirmatio privilegii, a Paschale PP. II Acheruntinae Ecclesiae concessi (1).

Laudatum hic Paschalis privilegium, cui initium: Cum universis etc., dat. anno 4103, pontif. v, lege inter Pontif. huius constitut., num. xx(2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio privilegii Paschalis PP. II; - Ecclesiarum ipsi Acheruntinae subiectarum, bonorumque omnium ad eam pertinentium. — Paltii concessio archiepiscopo; — Ad ipsumque adhortatio. - Decretum immunitatis pro eadem Ecclesia; — Additis poenis contra violatores privilegii huius.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Roberto Acheruntino archiepiscopo, eiusque suecessoribus canonice instituendis, in perpetuum.

Exerdium.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, disponente Domino, constituti, fratres

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. vii. (2) Corrige: Laudatum hic Paschalis privilegium, cui initium Potestatem ligandi, etc., dat. anno 1106, pontif. vii, lege inter Pontif. huius constitut., num. XXVI (Ex Cocq. And. et Corrig.).

nostros episcopos, tam vicinos quam longe positos, debemus diligere, et Ecclesiis, in quibus Domino militare noscuntur. suam iustitiam observare. Eapropter, venerab. fr. in Christo Roberte archiepi- Constrmatio scope, tuis iustis postulationibus elementer privilegii Paannuimus, et praedecessoris nostri fel. mem. Paschalis vestigiis inhaerentes, sanctam Acheruntinam Ecclesiam praesentis decreti auctoritate munimus. Tibi tuisque successoribus confirmamus quaecumque Ecclosiarum ad ipsam metropolitano iure praeteritis ipsi Acheruntemporibus pertinuisse noscuntur, vide-rum, bonorumlicet Venusium, Gravenam, Tricaricum, que omnium ad pertinen-Tursum, Potentiam, ut tu tuique legitimi tia; successores potestatem habeatis, canonice ac decretaliter in eis episcopos ordinandi, ac consecrandi: salva in omnibus S. R.E. auctoritate. Ad haec statuentes, decrevimus, ut quaecumque oppida, villae, vel Ecclesiae parochiales iure ab eadem Acheruntina Ecclesia possidentur, quaecumque bona impraesentiarum iuste possidet, sive in futurum iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant: iis nimirum exceptis, quae Sedis Apostolicae specialibus privilegiis muniuntur. Pallium praeterea fraternitati tuae, plenitudinem Pattii concosvidelicet pontificalis officii, ex Apostolicae sto archiepi-Sedis liberalitate concedimus, quod te intus Ecclesiam tantum ad missarum solemnia subscriptis diebus noveris induendum, idest Nativitatis Domini, Epiphaniae, Hypapantes, tribus solemnitatibus beatae Mariae, Coenae Domini, Sabbato Sancto, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, nativitatis Sancti Ioannis Baptistae, festivitatis apostolorum omnium, Michaelis Archangeli, commemoratione omnium Sanctorum, etiam eorum Martyrum vel Confessorum, qui in Acheruntina Ecclesia requiescunt, in consecratione ecclesiarum, episcoporum, presbyterorum, et diaconorum: cuius nimirum pallii volumus te per omnia genium vendicare; huius siquidem indumenti honor, humilitas atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas

Ad ipsumque tua se exhibere festinet in prosperis hu-

milem, et in adversis (si quando eveniunt) cum iustitia erectum: amicum bonis, perversis contrarium: nullius unquam faciem contra charitatem recipiens, nullius unquam faciem pro veritate loquentis premens: misericordiae operibus, iuxta virtutem substantiae insistens, et tamen insistere etiam supra virtutem cupiens: infirmis compatiens: benevalentibus congaudens: aliena damna propria deputans, de alienis gaudiis tamquam de propriis exultans: in corrigendis vitiis pie saeviens, in fovendis virtutibus auditorum animum demulcens: in ira iudicium sine ira tenens, in tranquillitate autem severitatis iustae censuram non deserens. Haec est, frater charissime, pallii accepti dignitas, quam si solicite servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habebis. Decretum im- Decernimus itaque, ut nulli omnino homunit. tis pro eadem Ecclesia, minum liceat, praesatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnino profutura; salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per-Additie poenie sona, hanc nostrae constitutionis paginam contra viol. to-res privilegii sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua reatum suum correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quate-

Datum Ferentini, per manum Martiani | 11, ubi de Imolen. Ecclesia.

nus et hic fructum bonae actionis perci-

piant, et apud districtum ludicem praemia

aeternae pacis inveniant. Amen, amen,

sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris. kalend. aprilis, ind. xiv, incarnationis dominicae MCLI, pontif. vero domni Eugenii Papae III anno vii.

Dat. die 1 aprilis anno Domini 1151, pontif. anno vii.

### XLII.

Privilegium confirmationis bonorum, ad sanciam Imolen. Ecclesiam pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Imolensem Ecclesiam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Eugenius PP.; - Confirmat bona omnia ad eamdem pertinentia; — Horum nonnulla hic enumerat; — Ea perpetua frui immunitate decernit. - Solitae clausulae. -Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerab. fratri Rodulpho episcopo Imolen., eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio fratres nostros episcopos debemus diligere, et loca eorum gubernationi commissa pia protectione munire. Ea propter, venerabilis in Christo frater Rodulphe, tuis Implement Bo iustis postulationibus clementer annuimus, clesiam sub proet Imolensem Ecclesiam, cui Deo auctore Apostol. recipit præesse dignosceris, sub B. Petri et no- Eugenius PP. stra tutela suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque confirmat bobona, eadem Ecclesia impraesentiarum na omnta ad iuste et canonice possidet, aut in futurum nentia. concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus. et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis:

(1) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom.

Krardiam.

Horum non- abbatias S. Mariae in Regula, S. Donati, S. Mariae in Diaconia, S. Apostoli in castro Imolae, S. Petri in Sala, et S. Ioannis in Senno, xenodochium S. Vitalis in ipsa civitate, plebem Sancti Laurentii, et in ea tibi et canonicis tuis medietatem omnium beneficiorum de tota parochia ipsius, provenientium in decimis, primitiis, oblationibus, et testamentis, in castro Imolae plebem S. Mariae cum cap. S. Theodori et caeteris capellis ad eamdem plebem pertinentibus, plebem Sancti Geminiani cum capellis suis, plebem S. Sabini cum capellis suis, plebem S. Andreæ, et capellam S. Pauli in castro Albori, hospitale S. Iacobi in Silero, plebem Sanctae Mariae in Gypso cum suis capellis, capellam Saxilionis, decimationem novalium in silva de Pacto infra fines tui episcopatus, plebes Sanctae Mariae in Tussiniano, Sanctae Mariae in Tyberiaco, Sancti Martini in Colina, S. Augeli in Campiano cum capellis ad easdem plebes pertinentibus, plebem Sancti Stephani in Barbiano cum capella de castro Cunii, et caeteris capellis suis, plebes Sanctae Mariae in Centum Licinia, Sancti Patritii et Sancti Apollinaris cum capellis ad eas pertinentibus, ecclesiam Sancti Anastasii in Noredano, plebes S. Prosp. et S. Mariae in Salustra, cum capellis earum, totum territorium et curtem S. Cassiani, castrum et curtem Taulariae, castrum et curtem Aquaevivae, castrum et massam Boloniani, massam Prata, massam Campum, castrum et curtem caput Silicum, et portum cum padulibus, aquarum decursibus, et piscariis suis, portum Petredulo, Bacharetam Runci. Libbam Fenariam, villam Zacharam, castrum novum Fabriaci cum sedecim mansis, castrum Bagnaria cum tota curte et omnibus appendiciis suis, massam Adesso, massam Sugaranam, massam Medecanam, massam Auretam, fundum Peculini, castrum Imolae, massam Plasignani, massam Valeriani, massam Cornarani, castrum Galisternae, castrum Toranelli, riae in Cosmedin ss.

curtem S. Martini in Sasso, fundum Sasbiliani, fundum Nunculiam, quae dicitur Casula, curtem Vallis Salvae, castrum et curtem Montis Alti, massam Sancti Ambrosii, castrum Ronchum cum tota curte, curtem Maceratam, et castrum Rochae, villam Sorbedulum, castrum et curtem Corbariam, castrum et curtem fontis Ulicis, castrum et curtem Tausinianum, castrum Casale, curtem Publicum, castrum et curtem Linarii, castrum et curtem Padioli, montem S. Andreæ cum appendiciis suis, castrum Duciae cum appendiciis, castrum et curtem Lavatoriam, massam Libanii, massam Arsizi, massam Galizani in curte Vitriani, fundum qui dicitur Capraria, et quatuor alios fundos, et in ipsa civitate teloneum, et publicas functiones. Decernimus ergo, ut nulli om- Ea perpetua nino hominum liceat praefatam Ecclesiam frui immunitate decernit. etc., salva nimirum Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum etc. Solitae claualiena fiat. Cunctis autem etc. praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus subscripsi.

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. et S. R. Boel. Ego Nicolaus Albanensis episcopus ss. cardinalium subscriptiones. Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Praxedis ss.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Aribertus presb. card. tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss. Ego Rollandus presb. card. tit. Sancti Marci ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. Sancti Stephani in Coelio monte ss.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Gregorius diac. card. S. Angeli ss. Ego Ioannes diac. card. Sanctae Mariae Novae ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Ma-

Ego Ioannes diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Cencius diac. card. S. Mariae in Acquiro.

Datum Ferentini per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, xv kal. iunii, inc. dom. anno MCLI, pontificatus vero dom. Eugenii III Papae anno vii.

Dat. die 18 maii anno Domini 1151, pontif. anno vii.

### XLIII.

Confirmatio transactionis initae inter magistrum Hospitalis Hierosolymitani, et comitem Forcalquerii super castro de Manuasca (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatur transactio. — Series facti exponitur; transactionis tenor hic inscribitur. - Clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filijs Raimundo venerabilis Hierosolymitani Hospitalis magistro, eiusque fratribus in servitio pauperum militantibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Confirmatur transactio.

Sicut nostri administratione officii admonemur, ecclesiarum et piorum locorum negotia salubri fine distinguere etc. Quocirca, dilecti in Domino filii, paci et tranquillitati vestrae imposterum debita charitate providere volentes, transactionem, quae inter vos et nobilem virum Guillelmum Forcalqueri comitem, per venerabilem fratrem nostrum G. Ebrudunensem archiepiscopum Apostolicae Sedis legatum super castrum Manuascae et eius pertinentiis facta est, et per scripti sui paginam confirmata etc. Auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, et ratam atque inconcussam perpetuis temporibus manere decernimus. Cuius distinctionis tenorem nos in eadem pagina ita conscriptam perlegimus: conquerebantur siguidem comes, et fratres, et avia sua, de hospitalariis; quia iniuste deti-

(1) Ex Cod. Diplomat. Ordinis Hierosolym.

nebant quoddam suum castrum, quod Series facti exdicitur Manuasca, cum omnibus pertinen- ponitur; transtiis suis. Hospitalarii vero allegabant, se hie inscribitur. iuste et ex testamento Guigonis comitis illud possidere, qui multo plura comiti reliquerat, ut haec donatio de iure posset valere. Assistentibus itaque nobis multis prudentibus et religiosis viris, cum allegationes eorum sufficienter in praesentiam nostram fuissent expositae, et diligenter examinatae, talem inter eos transactionem utriusque partis consensu dictavimus, ut hospitalarii iure perpetuo haberent et quiete possiderent quidquid ibi habebant pridie, antequam Guigo comes hanc donationem eis fecisset, caetera vero, videlicet castrum, cum aliis possessionibus ad illud pertinentibus, et castrum, quod dicitur Totas Auras cum territorio suo, aequaliter se dividerent, ut medietatem hospitalarii pleno iure haberent et libere possiderent, et aliam medietatem haberet et possideret comes eodem modo: ita quod nec comes cum fratribus et avia quidquam penitus ab hospitalariis ibi haberent: nec hospitalarii a comite vel eius fratribus. Praeterea in transactione expresse fuit comprehensum, ut non liceret comiti nec alicui de parte eius, nec hospitalariis nec alicui de parte eorum, in castro, quod dicitur Manoasca, turrem vel aliquam munitionem ad instar turris aedificare. Si vero comes et fratres eius et soror decederent sine legitimis liberis, pars illorum, quae ex transactione ita eis obvenerat, hospitalariis libera, et pleno iure cederet. Unde in signum et in argumentum huius rei comes et fratres eius singulis annis censualem libram incensi in festivitate Pentecostes hospitalariis solverent. Ad haec si Tolosensis comes

litem moveret hospitalariis super praedi-

ctis possessionibus, comes et fratres eius

omnibus modis et causis, et in guerra, si

opus esset, fideliter eos defenderent. Quod

si de iure aliquid ab eis inde evinceretur,

tantundem de proprio comes et fratres sui eis restituerent. Ad perpetuam vero

Jlausulae.

Addito ad trans- huius transactionis firmitatem comes et actionis firmi-comitissa iuraverunt, quod neque per se 10, et clausula neque per interpositam personam partem poenali pro u- hospitalariis auferrent. Quod si forte ausu temerario degenerantes id efficerent, in poenam huius facinoris totam portionem suam libere et absolute donaverunt, et concesserunt hospitalariis; hospitalarii vero iuraverunt eidem comiti et fratribus eius sub eiusdem poenae conditione. Praeterea in eodem iuramento expressum fuit, quod si quilibet alius alterutri illorum suam portionem auferret, sibi invicem omnibus modis fideles coadiutores in perpetuum existerent: excepto quod hospitalarii, quia contra propositum eorum est, guerram inde non facerent. Maxima vero pars baronum comitis iuravit, quod neque comes, neque aliquis de hominibus eius defraudaret hospitalarios sua portione. Quod si forte in contrarium cederet, infra octo dies, ex quo denunciatum esset, vel ipsi scirent, venirent Sistaricum in captionem hospitalariorum, et inde non exirent sine voluntate eorum. Insuper etiam totus fere populus praedictorum castrorum iuravit, quod neque etc. hospitalariis etc. defraudarent portionibus. Quod si hoc fieri contigisset, omnibus modis, etiam armata manu, ad defendendam, vel ad recuperandam portionem suam, contra fundatores defraudatis opem et consilium in perpetuum ferrent. Nulli ergo omnino hominum fas sit, huius nostrae confirmationis paginam temerario ausu infringere, seu quibuslibet molestiis perturbare. Si quis autem attentare praesumat, secundo tertiove commonitus, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat; atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

> Datum Albae kal. novemb. anno mcli. Dat. die 1 novembris anno Domini 1151, pontif. anno vii.

## XLIV.

Privilegium confirmationis bonorum monasterii Valciodorensis supra Mosam fluvium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Eidem bona omnia confirmat. — Abbatem a monach, nullius interventu personae eligi statuit. — Solitae conclusiones. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Theoderico abbati monasterii Beatae Mariae in Wualciodoro supra fluvium Mosa siti, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, regulariter substituendis, in perpetuum.

venit, religiosos fratres sincera in Domino caritate diligere, et eorum loca pio apostolicae fidei patrocinio defensare. Ea propter Papae VII praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati praesentis scripti privilegio communimus; aut in futurum concessione Pontificum, fidelium, seu aliis iustis modis, Deo pro-

Apostolici moderaminis clementiae condilecti in Domino filii, Monasterium vestris iustis supplicationibus clementer sub protectione Sedis Apostoliannuimus, et ad exemplar praedeces- cae recipit Ponsoris nostri felicis memoriae Benedicti Petri et nostra protectione suscipimus, et statuentes, ut quascumque possessiones Eidem bona quaecumque bona idem monasterium ini- omnia confirpraesentiarum iuste et canonice possidet, largitione regum vel principum, oblatione pitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci ab- Abbatem a mobate, vel tuorum quolibet successorum, nach.nulliusmnullus ibi qualibet surreptionis astutia scu nacelisi statuit. violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam praeviderint eligendum. Praeterea villam, quae vocatur

Exerdium.

(1) Ex tom. 1, col. 819, Collectionis Veter. Script, et Monument., per Martene et Durand.

Solitae con-

elusiones

Asteria, cum omnibus appendiciis suis vobis nihilominus confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva dioecesani episcopi canonica iustitia et reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax D. N. Iesu Christi, quaterns et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Indicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Eugenii PP.

et S. R. Eccl.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae eniscopus subscripsi.

Ego Imarus Tusculanensis episcopus subscriptiones. subscripsi.

Ego Gregorius presb. cardinalis tituli Calixti subscripsi.

Ego Ubaldus presb. cardinalis tituli S. Praxedis subscripsi.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli S. Sabinae subsc.

Ego Iulius presbyter cardinalis tituli S Marcelli subsc.

Ego Otto diaconus card. S. Georgii ad Velum Aureum subsc.

Ego Gregorius diaconus cardinalis S. Angeli subsc.

Ego Ioannes diaconus card. S. Mariae Novae subsc.

Ego G. diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu subsc.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Chosmedin subsc.

Ego Ioannes diaconus card. Ss. Sergii et Bacchi.

Data Signiae per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, 11 idus ianuarii, ind. xv., incarnationis dominicae anno mclii, pontificatus vero domni Eugenii Papae III anno vii.

Dat. die 12 ianuarii anno Domini 1152, pontif. anno vII.

## XLV.

Confirmatio bonorum omnium et libertatum monasterii Rorensis canonicorum regularium S. Augustini Ratisbonen. dioecesis (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia confirmat, ipsamque Henrici Ratisbon, episc, concessionem. – Ordo canonicorum ibi perpetuo manere decernit. - Clausulae. - Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Eberhardo praeposito Rorensis Ecclesiae, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam Ecclesiam, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Bona omnia bona eadem Ecclesia impraesentiarum confirmat, ipiuste et canonice possidet, aut in futu-Ratisbon. episc. rum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Praedia quoque, vineas, domos, areas, et alia quae Henricus

(1) Ex Metropol. Salisburg. Hundii, tom. III

Exacdium

decem't.

Ratisbonensis episcopus Ecclesiae vestrae intuitu devotionis iuste concessit, vobis et per vos ipsi Ecclesiae nihilominus Grdo canoni- confirmamus. Statuimus, praeterea, ut petuo manere ordo canonicus, qui secundum B. Augustini regulam in eodem loco noscitur constitutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur. In parochialibus vero ecclesiis, quas tenetis, presbyteros eligatis, et episcopo praesentetis, quibus si idonei fuerint, episcopus animarum curam committat, ut de plebis quidem cura episcopo rationem reddant, vobis vero pro temporalibus debitam subjectionem exhibeant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Eugenii PP.

Charul a

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl eardinalium

Gregorius presb. cardinalis tit. S. Casubscriptiones. lixti subsc.

Ego Iulius presb. card. tituli Sancti Marcelli ss.

Octavianus presb. cardinalis tit. S. Caeciliae subsc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, id. febr., indict. xv, incarn. domin. anno MCLII, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno vII. Dat. die 13 februarii anno Domini 1152, pontif. anno VII.

### XLVI.

Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae super caeteras Ecclesias Hispaniarum (1).

#### SUMMARIUM

Potestas ligandi atque solvendi beato Petro et successoribus principaliter tradita. --Praedecessorum more archiepiscopo Toletano super omnia Hispaniarum regna primatum, nec non pallii usum confirmat Pontifex. — Eidem bona, iura et iurisdictiones confirmat. — De metropolibus a Saracenis occupatis. — Clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ioanni Toletano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Potestatem ligandi atque solvendi in Potestas ligancaelo et in terra beato Petro, eiusque di atque solsuccessoribus, auctore Domino, principa- tro, et succesliter traditam, illis Ecclesia verbis agno- soribus princiscit, quibus Petrum est idem Dominus allocutus: Quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in caelis; et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelis (2). Ipsi quoque et propriae firmitatis, et alienae fidei confirmatio ab eodem Deo paratur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (3). Oportet ergo nos, qui licet indigni, beati Petri residemus in loco, prout divina nobis clementia scire et posse donaverit, prava corrigere, recta firmare, et in omni Ecclesia sic ad aeterni arbitrium Iudicis disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem. Tuis itaque, dilecte in Christo fr. Ioannes

(1) Ex Concil., tom. xii, col. 1619. (2) Matth. 1 xvi, 19. (R. T.) (3) Luc. xxii,52. (R. T.)

non pallii usum confirmat;

Praedecesso- archiep., justis postulationibus gratum imrum more ar- pertimur assensum, et praedecessorum super nostrorum Honorii, Lucii, Romanorum omnia niarum regna Pontificum fel. mem., vestigiis inhaerenprimatum, nec tes, per praesentis privilegii paginam Sedis Apostolicae auctoritate statuimus, ut per universa Hispaniarum regna primatus obtineas dignitatem. Pallio itaque a Sede Apostol. tuae charitati concesso in missarum celebrationibus uti debetis tantum in praecipuis festivitatibus: tribus videlicet diebus in Natali Domini, in Epiphania, Hypapanton, Coena Domini, Sabbato Sancto, tribus diebus in Pascha, in Ascensione, Pentecoste, in solemnitatibus Beatae Mariae, Sancti quoque Michaelis, et Sancti Ioannis Baptistae, in omnibus natalitiis apostolorum, et eorum martyrum, quorum pignora in vestra ecclesia requiescunt, Sancti quoque Martini, et Idelphonsi confessorum, et omnium commemoratione Sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum et clericorum, in annuo consecrationis tuae die, et in natali etiam Sanctorum Isidori et Leandri. Primatem te universi praesules Hispaniarum respicient, et ad-te, si quid inter eos quaestione dignum exortum fuerit, referent: salva tamen in omnibus Eidem bona, Sedis Apostolicae auctoritate. Sane Tolectiones confir- tanam Ecclesiam praesentis privilegii stabilitate munimus, Complutensem ei parochiam cum terminis suis, nec non omnes Ecclesias, quas iure proprio antiquitus possedisse cognoscitur, confirmantes; episcopales praeterea sedes, Oxomam, Legoviam (1), Saguntum, Palentiam, eidem Toletanae Ecclesiae, tamquam metropoli, subditas esse decernimus. Reliquas vero, quae antiquis temporibus ei subiacebant, cum Dominus omnipotenti christianorum restituerit potestati, suae dignatione misericordiae, ad caput proprium referendas decreti huius auctoritate sancimus. Porro illarum dioeceses civitatum, quae, Saracenis invadentibus, metropolitanos proprios amiserunt, eo tenore vestrae subii-

> (1) Lege Segoviam. (R. T.) Bull. Rom. Vol. II.

cimus ditioni, ut quoad sine propriis estiterint metropolitanis, tibi ut proprio debeant subjacere. Si quae autem me- De metropolitropoles in statum fuerint proprium re-nis occupatis. stitutae, sua quaeque dioecesis metropolitano restituatur, ut sub proprii regimine pastoris super divini collatione beneficii glorietur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax D. N. I. C., quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Indicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Romae apud Sanctum Petrum per manus Bosonis S. R. E. scriptoris, id. februarii, indict. 1, incarnationis dominicae MCLII, pontificatus vero domni Eugenii Papae anno vii.

Dat. die 13 februarii anno Domini 1152, pontif. anno vII.

### XLVII.

Sequitur ad Hispaniarum episcopos in idem argumentum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Iuxta praedecessorum privilegia Toletano archiep, primatum confirmat Pontifex. — Archiepiscopis et episcopis Hispaniarum, ut eumdem tamquam primatem recognoscant, mandat.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus episcopis et archiepiscopis, per Hispaniam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolicae Sedis clementia singulis Ecclesiis et ecclesiasticis personis suam (1) Ex Concil., tom x11, col. 1619.

bus a Sarace-

Clausulao.

Exordium.

Exordium.

Juxta praede- servare dignitatem et iustitiam consuevit. cossorum privi- Unde nos, quorum praecipue interest Ecarchiep, prima- clesiarum omnium curam gerere, venientem ad nos venerabilem fratrem nostrum Ildefonsum (1) Toletanum archiepiscopum benigne recepimus; et inspectis praedecessorum nostrorum privilegiis, primatus dignitatem per universa Hispaniarum regna iuxta eorumdem privilegiorum teno-Archiepiscopis rem ei confirmavimus. Ipsum itaque cum et episcop. Hispaniarum, ut gratia Sedis Apostolicae, et literarum cumdem tam-nostrarum prosecutione ad sedem prorecognoscant, priam remittentes, universitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus eidem tamquam primati vestro absque ulla contradictione canonicam obedientiam et debitam reverentiam exhibere curetis. Dignum namque est, ut qui multis laetatur præesse subditis, nullatenus suis erubescat subesse praelatis.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, idibus februarii.

> > Dat. die 13 februarii.

## XLVIII.

Privilegium confirmationis bonorum, spectantium ad Ecclesiam Tarvisinam, quae sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam Tarvisinam sub protectione Sedis Apostolicae suscipit Pontifex. — Bona omnia eidem confirmat. — Horum bonorum nonnulla enumerat. – Decretum sancit, ne quis Ecclesiae huic, vel eius bonis molestiam ullam inferat. — Poena privationis dignitatis, si qua fruatur, qui huic constitutioni non obtemperaverit, atque etiam excommunicationis. — Eugenii PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Bonisacio Tarvisino episcopo, suisque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

lustis fratrum nostrorum desideriis consentire, ac rationabilibus eorum petitio-

(1) Iohannem. (2) Edidit Coletus in Ital. Sac. Ughell., tom. v, col. 321.

nibus aures accomodare nos convenit. qui, licet indigni, iustitiae cultores atque praecones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula residere, Domino disponente, conspicimur. Eapropter, dilecte in Christo frater Bonifaci episcope, Boolesiam Tariustis postulationibus tuis clementer an- visinam sub pronuimus, et Ecclesiam B. Petri Tarvisien. Apostolicae sucui Deo auctore præes, sub ipsius apo- scipit Pontifex. stolorum principis et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Bona omnia eipossessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec duximus pro- Horum bonopriis exprimenda vocabulis: ecclesiam S. enumerat. Mariae de Asilo cum castro, curte et omnibus pertinentiis suis, monasterium S. Mariae de Mulianae cum omnibus pertinentiis suis, consecrationem monasterii Sancti Petri de Campreto, plebem Sanctae Mariae de monte Belluna cum castro et pertinentiis suis, plebem S. Martini de Cornuta cum arce et curte et pertinentiis suis, plebem S. Zenonis de Ruvico cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Ciliano cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Balpago cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Cusignana cum pertinentiis suis, plebem S. Mauritii de Stablucio cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Pauliano cum pertinentiis suis, plebem S. Romani de Nigrisia cum castro, portu, curte et pertinentiis suis, plebem S. Mauri de Noenta cum pertinentiis suis, plebem S. Petri de Piro cum pertinentiis suis, plebem S. Blasii de Caurillis cum pertinentiis suis, plebem S. Nicolai de Valio cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Lanzanigo cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Casale cum pertinentiis suis, curtem de Quarto cum pertinentiis suis, plebem S. Cassiani de

Paviliano cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Deso cum pertinentiis suis, plebem S. Martini de Tessaria cum pertinentiis suis, plebem S. Gervasii de Carpeneto cum pertinentiis suis, plebem S. Laurentii de Mestre cum castro, portu et curte et pertinentiis suis, plebem S. Theonisti de Burbiliago cum castro, portu, curte et pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Zulianigo cum pertinentiis suis, plebem de Zumiliana cum pertinentiis suis, plebem de Midranis cum pertinentils suis, plebem de Campo S. Petri cum pertinentiis suis, plebem de Rustica cum castro et villa et pertinentiis suis, plebem de Aurelia cum villa et suis pertinentiis, castrum de Stiliano cum villa et pertinentiis suis, plebem de Martiliago cum pertinentiis suis, plebem de Zero cum pertinentiis suis, plebem de Tribus Basilicis cum castro et villa et pertinentiis suis, castrum S. Ambrosii cum ecclesia et pertinentiis suis, castrum de Scorzadis cum villa et pertinentiis suis, plebem de Quinto cum castro et villa et pertinentiis suis, castrum de Septimo cum pertinentiis suis, plebem de Postoima cum pertinentiis suis, plebem S. Ioaunis de Istruna cum castro et villa et pertinentiis suis, plebem de Albareto cum pertinentiis suis, plebem de Silva-Rotunda cum castro et pertinentiis suis, castrum de Resana cum villa et foresto et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Plebe Nova cum pertinentiis suis, plebem S. Martini de Lavoro cum pertinentiis suis, plebem de Godigo cum pertinentiis suis, plebem de Bessica cum pertinentiis suis, castrum de Rosio cum plebe et pertinentiis suis, plebem S. Thomae de Costis cum pertinentiis suis, plebem S. Zenonis cum medietate castri et pertinentiis suis, arcem de Sumozio cum villa et omnibus pertinentiis suis, plebem de Fonte cum pertinentiis suis, plebem S. Mariae de Cavasino cum pertinentiis suis, plebem de Petra Rubea cum pertinentiis suis, teloneum quoque Ci- | Velum Aureum ss.

vitatis et ripam, nec non et portum Tarvis, cum omni legitima districtione aquarum ab eo loco, ubi flumen Sileris oritur, usque ad Aquas Salsas. Decernimus Decretum sanergo, ut nulli omnino hominum liceat, ciesiae huic, vel praefatam Ecclesiam temere perturbare, elus bonis moaut eius possessiones auferre, vel ablatas inferat. retinere, minuere, vel quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in Poena privafuturum ecclesiastica saecularisve per-tionis dignita-tis, si qua fruasona, hanc nostrae constitutionis paginam tur, qui huic sciens, contra eam temere venire tenta- constitutioni non obtemperaverit, secundo tertiove commonita, si non verit, aique etiam excomsatisfactione congrua emendaverit, pote-municationis. statis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia pacis aeternae inveniant. Amen.

lestiam ullam

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus ss.

Ego Gregorius presb. cardinalis tituli et S. R. Eccl. Calixti ss. subscriptiones.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Praxedis ss.

Ego Manfredus presb. card. tituli S. Sabinae ss.

Ego Aribertus presb. card. tituli S. Anastasiae ss.

Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss. Ego Octavianus presb. cardin. tituli S. Caeciliae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. Sancti Stephani in Coelio Monte ss.

Ego Otto diac. cardin. S. Georgii ad

Luciae in Septa Solis ss.

Ego Guido diac. cardin. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Ioannes diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Datum Signiae per manum Bosonis S. Romanae Ecclesiae scriptoris, v non. maii, indictione xv, incarnationis dom. anno MCLII, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno viii.

Dat. die 11 maii anno Domini 1152, pontif. anno viii.

### XLIX.

Invalidatio sententiae ab episcopo Reginensi latae in controversia inter monasterium Ss. Salvatoris et Iuliae super dependentia quatuor villarum ad hoc monasterium pertinentium (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Controversia episcopo Reginensi delegata; — Eiusdem sententia; quod incolae harum villarum in eadem Ecclesia sacra percipiant: — Abbatissa autem sacerdotem in ea eligat, qui curam animarum ab episc. Cremonensi accipiat: - Ad ipsam vero abbatissam temporalis spectet administratio. - Huiusmodi controversia ad Eugenium PP. devoluta per appellationem; — Eugenius sententiam invalidat, quia contrariam exemptionibus monasterio, per praedecessores Pontifices concessis, agnoscit; - Confirmatisque antiquis privilegiis, ordinem per incolas villarum servandum statuit: — Abbatissam, ecclesias ad eius monasterium spectantes caeteraque omnia exempta omnimodo ab episcopi Cremonen. subiectione declarans. - Confirmatio sententiae huius sub solitis

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectae in Christo Filiae Richeldae abbatissae monasterii Sanctac Iuliae, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad hoc in Sede institute, disponente Domino, aliis praesidemus, ut singulis

Exordium.

(1) Ex archiv. monasterii huius edidit Margarinus, Bullar Cassinen., par. II, num. cLxxv.

Ego Rodulphus diac. card. Sanctae | Ecclesiis et personis ecclesiasticis sua iura servantes, si qua inter ipsas fuerit orta dissensio, fine debito terminemus. Controversiam igitur, quae inter te et Controversia venerabilem fratrem nostrum Obertum episcopo Regi-Cremonensem episcopum super ecclesia de Cicognaria versabatur, ad petitionem eiusdem episcopi, venerabili fratri nostro A. Regino episcopo commisimus terminandam. Qui utraque parte in sua praesentia constituta, et allegationibus ac rationibus hinc inde diligenter auditis et cognitis, multorum sapientum consilio requisito, talem super eadem controversia sententiam promulgavit: ut videlicet ho- Eiusdem senmines de quatuor villis, scilicet Casali, tentia; quod invilla Ravennensium, Gurgo et Scurulo, larum in eadem qui antiquitus consueverunt venire ad ec-Ecclesia sacra clesiam de Cicognaria, sicut ex prolatione testium utriusque partis percepimus, de caetero veniant, et spiritualia ab ea accipiant. De ecclesia vero de Cicognaria Abbatissa auita dicimus, quatenus abbatissa sacerdo-tem sacerdotem tem eligat, et ibi ponat; ita tamen, quod curam animaepiscopo repraesentet, et ab eo curam rum ab episc. Cremonensi acanimarum accipiat. Quartam vero partem cipiat: decimarum, sicut hactenus ecclesia de Cicognaria tenuit, ita de caetero teneat. Chrisma, Oleum sanctum a plebe Casalis maioris recipiat; ad capitulum, et lectorinas eat: publicos poenitentiales illuc ad poenitentiam recipiendam deducat; temporalem administrationem abbatissae ad- Ad ipsam vero iudicamus; ecclesiam vero, quae ad lae- abbatissam temsionem veteris ecclesiae, contra authori-administratio. tatem noviter constructam cognoscimus; ad evitandum etiam futurum scandalum, eam removendam esse censemus. Sententiam domini Ariberti de ecclesiis de Calvatone atque Alfiano minime mutamus. A qua sententia praedictus frater noster O. Cremonens. episcopus ad nostram audientiam appellavit. Utraque igitur parte in nostra praesentia constituta, et allegationibus ac rationibus viva voce nobis controversia ad coram propositis, et actis, allegationes et Eugenium PP. attestationes utriusque partis continenti- pellationem; bus, nobis a memorato fratre nostro Re-

tionibus utriusque partis saepe ac plene

auditis et cognitis, et attestationibus cre-

bro perlectis, communicato fratrum no-

strorum consilio, iudicamus, ut in Ec-

clesia de Cicognaria iuxta privilegiorum

nensium, Gurgo, et villa de Scurolis.

excepto Banno, et Lombardello, et familia

Camparelli, Lupuli, atque Alberti Ferrari,

ad praedictam ecclesiam de Cicognaria

tam vivi quam etiam mortui pro partici-

pandis cunctis spiritualibus vadant. De

villa autem de Barcell. Stephanus de

Aggere, Modelena, et Osberti, et Doctori,

et Barbalongi, et quatuor casae de Bar-

cell. et Petrus Albertus, et cognata sua,

in eadem ecclesia de Cicognaria sepe-

liantur. Pro caeteris eiusdem villae ho-

mines ad ecclesiam de Fossa Capraria

percipiendis ibunt. Ecclesia de Cicognaria

decimarum quartam partem, sicut hacte-

nus tenuit, semper possideat. Ædificium etiam sub Ecclesiae nomine, contra sa-

cros canones et novi operis denunciationem, infra parochiam de Cicognaria in

evidentem Ecclesiae damnum constru-

ctum, destruendum penitus iudicavimus.

Si vero necessitas hominum villae de

Barcell. exegerit, intra eamdem villam et

fossam Caprariam, extra parochiam de

Cicognaria, Cremonensem episcopum ec-

clesiam aedificare permittimus. Ne igitur

parochiarum fiat confusio, praesenti de-

creto Apostolicae Sedis auctoritate statui-

mus, ut quicumque de supradictis paro-

chiis de una ad aliam domicilium suum

transtulerit, ab illa Ecclesia omnia divina

trariam exem-

gino episcopo sub suo sigillo transmissis, diligenter inspectis, et saepius a nobis relectis; cognoscimus sententiam ipsam in maxima sui parte contra privilegia Sedis Apostolicae, monasterio Sanctae Iuliae Eugenius sen- indulta, fuisse prolatam. In privilegio dat, quia con- namque Pauli PP. ita inter caetera scriptionibus mo- ptum legimus: « Igitur, quia postulatur a nasterio, per nobis, quatenus venerabile monasterium Pontifices con- Domini Salvatoris nostri Iesu Christi, sicossis, agnoscit tum infra civitatem Brixiam, quod noviter fundare visa est Ansa excellentissima regina, privilegii Sedis Apostolicae infulis decoretur, concordantibus nobis reverendissimis episcopis nostris, ex communi assensu statuere decrevimus, ut praefatum monasterium Domini Salvatoris, cunctaque monasteria cum universis basilicis ad se pertinentibus, quae a piissimae Ansae iure constructa esse noscuntur, Apostolicae Sedis privilegii, cui Deo auctore deservimus, infulis decoretur ». Et infra: « De cuius insuper monasterii uniuscuiusque abbatissae consecratione sanciri communiter decrevimus, ut sibi liceat a quocumque, et de quacumque civitate voluerit, episcopo consecrari; cuiuscumque vero ordinis Ecclesiae eiusdem abbatissae rogatu, similiter a quocumque, et de quacumque civitate voluerit, episcopo expetantur, vel consecrentur. Quibus etiam licentiam concordi institutione concessimus, Chrisma tempore Baptismatis, et Oleum, ad exercenda divina mysteria, seu cuiuscumque specialis negotii subsidium a quocumque episcopo, cumexigit, apostolica largitione percipere ». Et in privilegii PP. Innocentii serie sic invenimus: « Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes abbatissae, vel monacharum, seu clericorum vestrorum, qui ad sacros fuerint ordines promovendi, seu quicquid ad sacrum ministerium pertinet, a quibuscumque malueritis catholicis, susci-Confirmatisque piatis episcopis. Quod igitur in praedicta antiquis privi- sententia contra Sedis Apostolicae privilegiis, ordinem legia continetur, ad normam rectitudinis | percipiat, ad cuius parochiam domicilium

revocare volentes, sicut superius diximus, per incolas vilprivilegiis diligenter inspectis, et allega- larum servan-

tenorem per te presbyter eligatur, et ibidem ponatur; Chrisma quoque, Oleum Abbatissam, sanctum, et caetera spiritualia, idem pres- ecclesias ad ebyter, tam in se, quam in sibi subditis, spectantes, cae-teraque omnia a quocumque voluerit episcopo catholico, exempta omniet gratiam Apostolicae Sedis habente, modo ab episuscipiat. Plebi vero de Casali-Maiore, in subjectione denullo subiacebit: omnes homines de qua-clarans. tuor villis, Casali videlicet, villa Ravenclausulis.

Confirmatio transtulisse constiterit. Nulli ergo omnino sententiae hu- hominum liceat, huius nostrae diffinitionis paginam temerario ausu infingere, seu quibuslibet molestiis perturbare. Si quis igitur in futurum adversus ista praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

> Dat. Signiae v idus iunii, indictione xv. Dat. die 9 iunii, anno Domini 1152, pont. anno viii.

#### L.

Confirmatio constitutionum (quae Charta Caritatis appellantur) ab ordine Cisterciensi monachorum S. Benedicti pro suo bono regimine editarum.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Confirmatio statutorum ordinis Cistercien., inter quae continetur: — Quod abbatia non erigatur absque episcopi confirmatione; — Regula S. Benedicti in omnibus monasteriis uniformiter observetur, et etiam cantus, et alia ordinis instituta; - Nullumque contrarium privilegium postuletur; — Capitulum generale Cistercii singulis annis celebretur, et in eo conveniant abbates hic non excepti; — Abbatum culpa vel controversia in capitulo diffiniatur; — Abbas non eligatur de alio ordine; — Omnia alia statuta ordinis, et signanter contenta in Charta Caritatis, confirmantur. - Immunitas locorum ad ordinem pertinentium; - Concessio nonnullorum privilegiorum; - Sanctio poenalis in contravenientes; — Benedictio pro observatoribus. - Papae et card. subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gothonio Cistercien., ac caeteris fratribus ac monachis, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam et Cistercien. Ordinis statuta professis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana Ecclesia sic in

mino promissionem obtinuit, quod universalis Ecclesiae fundamentum existeret, et praeceptum accepit, ut christianae fidei professores in fide, religione, omnique sanctimonia confirmaret. Itaque universarum Ecclesiarum profectibus solicitam se semper exhibuit, ed de instituendo, conservando et provehendo in omnibus Ecclesiis cultu sacrae religionis, fuit omni tempore studiosa; ut et ab ea sicut a fonte, ad universos Ecclesiae filios sit religio derivata; et quod ab aliis, qui spiritus primitias acceperunt, religiose ac salubriter institutum est, per eamdem immutabilem acceperit firmitatem. Inde est, dilecti in Domino filii, quod sacrae reli- Confirmatio gionis vestrae opinione, tamquam odore dinis Cistercienagri pleni, cui benedixit Dominus, pro-sis, inter quae vocati, religiosis postulationibus vestris benignum impertimur assensum, et regulares institutiones vestras auctoritate apostolica confirmamus: in quibus sub certis capitulis, quae inferius annexa sunt, decrevimus exprimenda. Statuistis equidem inter vos, ne in alicuius antistitis Quod abbatia dioecesi ordinis vestri abbatia fundetur, non erigatur absque episcopi donec ipse antistes, decretum, quod inter confirmatione; ecclesias ordinis vestri ad custodiam disciplinae firmatum est, ratum se habere promittat: et ut in omnibus monasteriis Regula S. Bode ordine vestro, sicut in Cistercien. Ec-nedicti in omnibus monasteclesia, B. Benedicti regula perpetuis tem-riis uniformiter poribus observetur: ut in lectionem ipsius etiam cantus, et nullus ordinis vestri professor, praeter alia ordinis insimplicem et communem intelligentiam, quemlibet alium sensum inducat; sed uniformiter, et sicut quaeque diffinita noscuntur, intelligator ab omnibus, et inviolabiliter observetur. Easdemque penitus observantias, eumdem cantum, et eosdem libros, qui ad officium ecclesiasticum pertinent, per universas ecclesias vestri ordinis teneatis. Nec aliqua omnino ecclesia vel persona ordinis vestri adversus contrarium pricommunia ipsius ordinis instituta privi- letur; legium a quolibet postulare audeat, vel obtentum quomodolibet retinere. Ordinabeato Petro apostolorum principe a Do- l tum est etiam inter vos, ut omnes abbates

Exordium.

Capitulum ge- de ordine vestro singulis annis ad genenerale Cistercii singulis annis rale capitulum Cisterciense, omni postcelebretur, et posita occasione, conveniant, illis solis niant abbates exceptis, quos a labore viae infirmitas hienon excepti; corporis retardaverit; qui tamen idoneum nuncium delegare debebunt, per quem necessitas remorationis illorum valeat capitulo nunciari: et illis item exceptis, qui in remotioribus partibus habitantes, sine grandi et evidenti difficultate se nequiverint capitulo praesentare. Qui nimirum eo termino venient, qui eis in ipso Abhatum culpa fuerit capitulo constitutus. Praeterea si sia in capitulo aliqua controversia inter quoslibet abbates de ordine vestro emerserit, vel de aliquo illorum tam gravis culpa fuerit propalata, ut suspensionem aut depositionem etiam mereatur quicquid inde a capitulo fuerit canonice definitum, sine retractatione aliqua observetur. Personam autem de ali-Abbas non eli- quo ordine nulla Ecclesiarum vestrarum sibi eligat in pastorem, prout nec vestri ordinis aliquam monasteriis aliis statui-

vel controverdiffiniatur:

gatur de alio ordine;

tuta ordinis, et firmantur.

tium:

stis ordinari posse abbatem. Haec nimi-Omnia alia sta- rum, dilectissimi filii, de multis institusignanter con- tionibus ordinis vestri excerpsimus, et protenta in Charta priis curavimus capitulis designare. Quia Caritatis, convero singula, quae ad religionis profectum, et animarum salutem regulariter ordinastis, praesenti abbreviationi nequiverunt annecti, nos cum his, quae praescripta sunt, omnia, quae continentur in Charta vestra, quae appellatur Caritatis, et quaecumque inter vos religionis intuitu regulariter statuistis, auctoritate apostolica roboramus; et vobis, vestrisque successoribus, et omnibus, qui ordinem vestrum professi fuerint, inviolabiliter perpetuis temporibus decernimus obser-Immunitas 10- vanda. De caetero, quia propositum firnem pertinen- mum habetis, habitationis vestrae loca extra conversationem saecularium eligendi, grangias vestras, sicut et atria ecclesiarum, a pravorum incursu ac violentia liberas et quietas fore statuimus; et ut nullus ibi hominem capere, spoliare, verberare aut rapinam exercere praesumat, in virtute Sancti Spiritus inhibemus. | subscripsi.

Sancientes etiam, ut propter communia Concessio noninterdicta terrarum nulla Ecclesiarum ve-legiorum; strarum a divinis compellatur officiis abstinere. Sed liceat omnibus de ordine vestro, excommunicatis et interdictis eiectis, clausis ianuis, summissa voce fratribus suis divina celebrare solemnia. Interdicimus item, ne aliqua omnino persona fratres ordinis vestri audeat ad saecularia iudicia provocare; sed si quisquam sibi adversus eos aliquid crediderit de iure competere, sub ecclesiastici iudicis examine experiendi habeat facultatem. Decernimus ergo, ut nulli aliquando liceat, his quae sanctio poein hac pagina ex auctoritate apostolorum venientes; principis a nobis confirmata et constituta sunt, ausu temerario contraire, ac nostrae huius sanctionis vigorem aliqua praesumptione infringere. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, et culpam suam satisfactione congrua contempserit emendare, divino animadversionis iudicio se noverit subiacere. Cunctis autem ista servantibus sit gratia et pax a Deo ac Do- Benedictio pro mino nostro Iesu Christo, quatenus, et observatoribus; hic fructum piae devotionis, et actionis bonae percipiant, et apud supremum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

Ego Imarus Tusculanus episc. ss.

Ego Ugo Ostien, episc, subsc.

Ego Ubaldus presbyter card. tit. Sanctae Praxedis subsc.

Ego Aribertus presb. cardinalis tituli Sanctae Anastasiae subsc.

Ego Rolandus presbyter cardinalis tit. Sancti Marci subsc.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Stephani in Caelio monte subsc.

Ego Ioannes diaconus card. Ss. Ioannis et Pauli subsc.

Ego Henricus presb. cardinalis tit. Ss. Nerei et Achillei subsc.

Ego Io. presb. card. tituli S. Equitii

Papae

et card. subscriptiones.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diac. card. Sanctae Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Ioannes diac. card. Ss. Sergii et Bacchi subc.

Ego Ildebrandus S. R. E. diaconus cardinalis subsc.

Ego Gerardus S. R. E. diaconus cardinalis subsc.

Ego Otto diaconus cardinalis S. R. E. subscripsi.

Ego Bernardus S. R. E. diaconus cardinalis subscripsi.

Datum Signiae, per manum Bosonis S. R. E. scriptoris, kalend. augusti, indictione xv. incarnationis dominicae anno MCLII, pontificatus D. Eugenii Papae III anno viii.

Dat. die 1 augusti, anno Domini 1152, pont. anno viii.

# Subsequitur Charta Caritatis, superius confirmata.

### SUMMARIUM

Exactionulla abbatibus imponatur per abbatem Cistercii. — Si illi ab observantia regulae declinant, per eumdem ad eam reducantur. - Regula S. Benedicti ab omnibus observetur. — lidem cantus, mores et instituta ubique teneantur. — Nullum privilegium contrarium postuletur. — Abbas Cistercii visitet omnia ordinis monasteria. — Personas corrigat; sed de bonis nihil adimat absque consensu fratrum et abbatis locorum; — Visitetque singulis annis. — Monasterium Cistercii visitetur a quatuor primis abbatibus. — Abbates venientes ad monasterium Cistercii, quid debeant agere. - Abbates alibi convenientes, quid inter se debeant servare. — Si coenobium de novo construxerit, quid faciendum. — Capitulum Cistercien. quotannis celebretur. - In eo de salute animarum, observantiaque reg. etc. tractandum; — Ac de abbatum vitiosorum correctione; — Omniumque culpae corrigendae. - Monasteriorum paupertati subveniendum — Electio abbatis

cuiusque monasterii quomodo agenda. --Electio abbatis Cistercii quo pacto peragenda. -- Persona abbatis non eligatur de alio ordine, nec alteri ordini detur. -Quando abbas sit ad sui instantiam ab onere abbatiae relaxandus. - Veluti praevaricator ordinis removendus et deponendus. - Si depositus, vel eius monachi sint rebelles, coerceantur. — Abbas Cistercii quomodo sit corrigendus, et quid agendum sit, si ipse et monachi Cistercii recalcitraverint.

Quia unius veri Regis et Domini et Exactio nulla Magistri nos omnes servos, licet inutiles abbatibus impoesse cognoscimur, idcirco abbatibus et batem Cistercii. confratribus nostris monachis, quos per diversa loca Dei pietas per nos miserrimos hominum sub regulari disciplina ordinaverit, nullam terrenae commoditatis seu rerum temporalium exactionem imponimus. Prodesse enim illis omnibusque S. E. filis cupientes, nihil, quod eos gravet, nihil, quod eorum substantiam minuat, erga eos agere disponimus. Ne dum nos abundantes de eorum paupertate esse cupimus, avaritiae malum, quod secundum Apostolum idolorum servitus (a) comprobatur, evitare non possimus. Curam tamen animarum illorum, gratia ca- si illi ab obritatis retinere volumus, ut si quando a servantia regusancto proposito et observantia sanctae per eumdem ad regulae declinare, quod absit, tentaverint, eam reducanper nostram solicitudinem ad rectitudinem vitae redire possint. Nunc ergo volumus, et illis quoque praecipimus, ut Regula S. Beregulam Sancti Benedicti per omnia ob-nedicti ab om-nibus observeservent, sicut in novo monasterio obser-tur. vatur. Non alium inducant sensum in lectione sanctae regulae, sed sicut antecessores nostri sancti Patres, monachi videlicet monasterii, intellexerunt et tenucrunt, et nos hodie intelligimus et tenemus, ita et intelligant et teneant. Et quia omnes monachos ipsorum ad nos lidem cantus, venientes in claustro nostro recipimus, mores et instiet ipsi similiter nostros in claustris, neantur. idcirco opportunum nobis videtur, et hoc volumus etiam, ut mores et can-

(a) Ephes v, 5. (n. T.)

steria;

gulis annis;

bus.

tum et omnes libros, ad horas diurnas et nocturnas, et ad missam necessarios, secundum formam morum et librorum novi monasterii possideant: quatenus in actibus nostris nulla sit discordia, sed una caritate, una regula, similibusque Nullum privi- vivamus moribus. Nec aliqua Ecclesia rium postuletur vel persona ordinis nostri adversus communia ipsius ordinis instituta privilegium a quolibet postulare audeat, vel obtentum quolibet modo retinere. Cum Abbas Cistercii vero abbas novi monasterii ad aliquod visitet omnia ordinis mona- horum coenobium visitandi venerit gratia, illius loci abbas ecclesiam novi monasterii suae esse Ecclesiae matrem recognoscat, et cedat ei in omnihus locis monasterii. Et ipse abbas adveniens locum illius loci abbatis, quandiu ibi manserit, teneat, excepto quod non in hospitio, sed in refectorio cum fratribus propter disciplinam servandam comedet, nisi abbas loci illius defuerit. Similiter et omnes supervenientes nostri ordinis abbates faciant. Quod si plures supervenerint, et abbas loci defuerit, prior illorum in hospitio comedat. Ex hoc excipitur, quod abbas toci illius, et in praesentia maioris abbatis, novitios suos post regularem probationem benedicit. Abbas quoque novi monasterii caveat, ne quidquam praesumat tractare aut ordinare aut contingere de rebus illius loci, ad quem venerit, contra abbatis vel fratrum volunta-Personas cor- tem. Si autem praecepta regulae vel orrigat; sed de bo-nis aihil adimat dinis nostri intellexerit in eodem loco absque consen- praevaricari, cum consilio praesentis absu fratrum et batis caritative studeat fratres corrigere. Si vero abbas loci illius non affuerit, nihilominus quod sinistrum invenerit cor-Visitetque sin-rigat. Quemlibet per annum visitet abbas maioris ecclesiae, vel per se vel per aliquos de coabbatibus suis, omnia monasteria, quae ipse fundaverit. Et si fratres amplius visitaverit, inde gaudeant Monasterium magis. Domum autem Cistercien. simul tur a quatuor per se ipsos visitent quatuor primi abprimis abbati-bates, de Firmitate, de Pontiniaco, de ] Claravalle, ed de Morimundo, die, qua

inter se constituerint, praeter annuum capitulum, nisi forte aliquem eorum gravis aegritudo detineat. Cum autem aliquis Abbatos venostri ordinis abbas ad novum monaste- nientes ad monasterium Cirium venerit, reverentia abbati exhibeatur stercii. quid docongrua, stallum abbatis illius teneat, in hospitio comedat, si tamen abbas defuerit; si vero praesens fuerit, nihil horum agat, sed in refectorio comedat. Prior autem loci negotia coenobii disponat. Inter abbatias illas, quae se non genuerunt alterutras, ista erit lex. Omnis abbas Abbates alibi in omnibus locis sui monasterii coabbati convenientes. suo cedet advenienti, ut impleatur: Ho-debeaut sernore invicem praevenientes (1). Si duo, aut eo amplius, convenerint, qui prior de advenientibus erit, locum superiorem tenebit. Omnes tamen, praeter abbatem praesentis loci, in refectorio comedent, ut supra duximus: abbates autem ubicumque convenerint, secundum tempus abbatiarum ordinem saum tenebunt, ut cuins ecclesia fuerint antiquior, ille sit prior. Ubicumque vero consederint, humilient sibi mutuo. Cum vero aliqua Ecclesiarum si coenobium nostrarum Dei gratia adeo creverit, ut de novo conaliud coenobium construere possit, illam faciendum. diffinitionem, quam nos inter nostros confratres tenemus, et ipsi inter se teneant, excepto quod annuum inter se capitulum non habebunt; sed omnes ab- Capitulum Cibates de ordine nostro singulis annis ad stercen. quotgenerale capitulum Cisterciense, onini tur, postposita occasione, conveniant; illis solis exceptis quos corporis infirmitas retinuerit; qui tamen idoneum nuncium delegare debebunt, per quem necessitas remorationis eorum valeat capitulo nunciari; et illis item exceptis, qui in remotioribus partibus habitantes eo termino venient, qui eis fuerit in capitulo constitutus. Quod si quis alia quacumque occasione quandoque remanere a nostro generali capitulo praesumpserit, sequentis anni capitulo pro culpa veniam petat, nec sine gravi animadversione transeat: in quo capitulo de salute suarum anima-

(1) Rom. x11, 10. (R. T.)

Bull. Rom. Vol. II.

In 60 de sa- rum tractent. In observatione sanctae rectandum;

tum viliosorum

Omniumque culpae corrigendae.

veniendum.

do agenda.

lute animarum, gulae vel ordinis, si quid est emendanreq. etc. ira-dum vel corrigendum, ordinent. Bonum pacis et caritatis inter se confirment. Ar de abba- Si quis vero abbas minus in regula studiosus, vel saecularibus nimis intentus, vel in aliquibus vitiosus repertus fuerit, ibi caritative clametur, veniam petat, poenitentiam pro culpa sibi indictam adimpleat; hanc vero clamationem nonnisi abbates faciant. Si forte aliqua controversia inter quoslibet abbates emerserit, vel aliquorum illorum tam gravis culpa propalata fuerit, ut suspensionem, aut etiam depositionem mercatur, quicquid inde a capitulo fuerit diffinitum, sine retractatione observetur. Si vero pro diversitate sententiarum in discordiam causa devenerit, illud inde irrefragabiliter teneatur, quod abbas Cisterciensis, et hi qui sanioris consilii, et magis idonei apparuerint, iudicabunt. Hoc observato, ut nemo eorum, ad quos specialiter causa respexerit, diffinitioni debeat interesse. Monasteriorum Quod si aliqua Ecclesia pauperiem into-Ierabilem incurrerit, abbas illius coenobii coram omni capitulo causam nunciare studeat. Tunc singuli abbates maximo caritatis igne incensi, illius Ecclesiae penuriam rebus a Deo sibi collatis, prout abundaverint, substentare festinent. Si Electro abba- qua domus ordinis nostri abbate proprio tis cuiusque mo-nasterii quomo- fuerit destituta, maior abbas de cuius domo domus illa exivit, omnem curam habeat ordinationis illius, donec in ca abbas alius eligatur; et praefixa die election's, etiam ex abbatibus, si quos domus illa genuit, advocentur, et consilio ac voluntate patris abbatis, abbates et monachi domus illius abbatem eligant. Domui au-Electio abhatis tem Cisterciensi, quae mater est omnium Cistere, quo pa-eto peragenda, nostrum, dum proprio caruerit abbate, quatuor primi abbates, scilicet de Firmitate, et de Pontiniaco, de Claravalle, et de Morimundo provideant; et super eos sit cura domus illius, donec abbas in ea electus fuerit et statutus. Ad electionem autem Cisterciensis abbatis, praefixa et

praenominata die ad minus per quindecim dies, convocentur ex abbatibus, qui ex domo de Cistercio exierunt, et ex aliis, quos praedicti abbates et fratres Cistercienses idoneos noverunt, et congregati in nomine Domini, abbates et monachi Cistercienses eligant abbatem. Liceat autem cuique matri Ecclesiae nostri ordinis, non solum in monachis filiarum suarum ecclesiarum, sed de ipsis quoque abbatibus earum, libere sibi, si necesse fuerit, assumere abbatem. Personam vero de alio or- Persona abbadine nulla de Ecclesiis nostris sibi eligat in tis non eligatur de alio ordine, abbatem, sicut nec nostrum aliquem liceat nec alteri oraliis monasteriis, quae non sunt de or-dini detur. dine nostro, dari. Si quis abbas pro inutilitate, seu pusillanimitate sua, a Patre Quando abhas suo abbate domus illius, unde sua exivit, sit ad sui inpostulaverit, ut ab onere abbatiae suae re abbatiae rerelaxetur, caveat ille, ne facile et sine laxandus; rationabili causa, et multum necessaria acquiescat. Sed et si qua tanta fuerit necessitas, nihil per se inde faciat, sed convocatis aliquibus abbatibus aliis nostri ordinis, eorum consilio agat, quod pariter noverint oportere. Si quis vero abbatum, contemptor sanctae regulae, aut ordinis veluti praevaesse praevaricator, vel commissorum sibi ricator ordinis fratrum vitiis consentiens innotuerit, ab-removendus et bas matris Ecclesiae per se ipsum vel priorem suum, aut quomodo opportunius potuerit, de emendatione eum admoneat usque quater. Quod si nec ita correctus fuerit, nec sponte cedere voluerit, congregato aliquanto numero abbatum nostrae congregationis, transgressorem sanctae regulae ab officio suo amoveant; ac deinceps alter, qui dignus sit, consilio et voluntate majoris abbatis a monachis illius Ecclesiae simul et abbatībus, si qui ad eam impertineant, sicut supradictum est, eligatur. Si autem ille, qui deponitur, si depositus, aut monachi eius (quod Deus avertat) con- vel eius monatumaces et rebelles esse voluerint, vel les, coerceansententiis minime acquiescant, ab ipso abbate matris Ecclesiae, et a caeteris coabbatibus eius, excommunicationi subduntur, ac deinceps ab ea coerceantur,

prout fieri potuerit, et cognoverint expedire. Ex hoc sane si quis illorum ad se reversus de morte animae suae resurgere, et ad matrem suam redire voluerit, tamquam filius poenitens recipiatur. Nam sine hac causa, multo semper studio devitanda, nullus abbas monachum alterius cuiusquam abbatiae ordinis nostri sine eius voluntate inter suos ad habitandum Abbas Cistercii monachos introducat. Eodem etiam modo, corrigendus, et si forte (quod absit) abbates nostri ordinis quid agendum sit, si ipse et matrem nostram Cisterciensem Ecclesiam monachi Cister- in sancto proposito languescere, et ab observatione regulae vel ordinis nostri exorbitare cognoverint, abbatem eiusdem loci per quatuor primos abbates, scilicet de Firmitate, de Pontiniaco, de Claravalle, et de Morimundo, sub caeterorum abbatum nomine, usque quater, ut corrigatur ipse, et alios curet corrigere, admoneant, et caetera quae de aliis dicta sunt abbatibus, si incorrigibiles apparuerint, circa eum studiose adimpleant: excepto quod si sponte cedere noluerint, nec deponere, nec contumaci dicere anathema poterunt, donec autem in generali capitulo, aut si illud forte iam visum fuerit expectari non posse, in conventu, aliis convocatis abbatibus, qui de Cistercio exierunt, et aliquibus aliorum, virum inutilem ab officio suo deponant; et tam ipsi quam monachi Cistercienses idoneum abbatem eligere studeant. Quod si abbas ille et monachi Cistercienses, contumaciter recalcitrare voluerint, gladio excommunicationis eos ferire minime vetantur. Postea vero, si quis horum praevaricatorum tandem resipiscere, et animam suam salvare cupiens, ad quamlibet quatuor nostrarum Ecclesiarum, sive ad Firmitatem, sive ad Pontiniacum, sive ad Claravallem, sive ad Morimundum confugerit, sicut domesticus et cohaeres Ecclesiae cum regulari satisfactione recipiatur, quoad usque propriae Ecclesiae, sicut iustum fuerit, reconciliatae, quandoque reddatur. Interim autem, annuum abbatum capitulum, non apud Cistercium, sed ubi a quatuor supra notatis abbatibus provisum fuerit, celebrabitur.

### LI.

Canonicis basilicae S. Petri in Vaticano conceditur quarta pars oblationum omnium, quae in eadem Ecclesia funt (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium, in quo merita Ss. ap. Petri et Pauli summatim recitat. — Familiam B. Petri peculiari affectu prosequi decet. — Quartam oblationum partem, quae de altari, de arca, omnibusque ministeriis proveniunt, canonicis concedit et confirmat. Adhortatio pastoralis.
 Poena contra inobservantes. — Pax servantibus. — Eugenii PP. et Sabinen. ac Tusculanen. episcoporum subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bernardo presbytero cardinali Sancti Clementis, et Ecclesiae Beati Petri archipresb., atque caeteris eiusdem Ecclesiae canonicis, tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Beatorum Petri et Pauli tam eminens Procemium, et tam gloriosa societas, ut et ambo sint in quo merita doctores gentium, auctores martyrum, et Pauli sumprincipes sacerdotum: et cum inter uni- matim recitat. versos apostolos peculiari quadam praerogativa praecellant, aequalitatis in Coelo meritis disparitatem non sentiunt. Petro ab ipso Salvatore nostro Domino Iesu Christo claves regni Coelorum sunt commissae: Paulus a Deo electus est, ut de multitudine gentium regnum Coelorum impleat sua praedicatione; Petrus petra est, et fundamentum fidei, et ne metuamus, in soliditate nos firma sustentat: Paulus, ne pravo hacreticorum dogmate vulneremur, mortalitatis honestate, et invincibili ratione fidei nos armat. Petrus principatum tenens, ex potestate ligat et solvit: Paulus diligens praedicator, ne quid reprehensibile vel ligatione dignum in nobis appareat, mirabili nos exhorta-

(1) Ex Baronio ad ann. 1151.

qui decet.

storalis.

lus vas electionis praedestinatos a Deo, et electos coelestis tubae sonoritate vocavit; et pro nobis sine intermissione orans, ne a fide et veritate devienus, apud Deum interveniendo nos protegit. Fimiliam beati Cum igitur ii duo, maxima luminaria Dei Petri peculiari Ecclesiam illustrantia, pari et amicabili splendore et fraterno amore praefulgeant, aequitatis et iustitiae persuadet ratio, ut nos, qui licet indigni Christi vices in terris agimus, et in eiusdem apostolorum principis cathedra residere conspicimur, domesticam beati Petri familiam paterno diligamus affectu, et pia eam provisione in suis necessitatibus adiuvemus. Huius Quartam obl - itaque rationis debito provocati, dilecti in tionum partem, taquo rationis desito provocati, directi in de area, om- oblationum, quae de altari eiusdem beati steriis prove- Petri apostoli, et tam de arca, quam de niant, canonicis concedit et con- omnibus ministeriis ipsius Ecclesiae, praeterquam de ministerio beati Leonis proveniunt, vobis ex consensu fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium, Sedis Apostolicae auctoritate concedimus, et praesentis scripti pagina confirmamus; ita videlicet, ut semper, cum volueritis, facultatem liberam habeatis eamdem oblationem in vestris manibus retinendi atque custodiendi, seu aliis, quibus volueritis, cum nostrorum successorum consensu vendendi: salva in omnibus aliis, et retenta in nostris et nostrorum manibus ipsius Ecclesiae libera dispositione atque Adhortatio pa- custodia. Hoc autem ideo facere dignum duximus, ut vos die ac nocte studiose in Dei laudibus desudantes, tam in missarum celebratione quam in matutinis et aiiis horis, pro vivorum ac defunctorum salute, attenta diligentia et honeste decantantibus, praedictam Beati Petri ecclesiam obsequio debito veneremini, et Dei fideles, apostolorum limina devotione debita visitantes, locum ipsum in maiore devotione ac veneratione semper habeant. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi-

tione praemunit. Petrus firmamentum no-

strum est, ac domus fortitudinis, et in

fide eius plantati et radicati sumus: Pau-

num fas sit, huius nostrae concessionis paginam temerario ausu infringere, scu quibuslibet modis perturbare. Si qua igi- Poena contra tur in futurum ecclesiastica saecularisve persona id attentare praesumpserit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem hane nostram constitutionem eidem loco Par servantiservantībus sit pax Domini nostri Iesu bus. Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Bugenii PP. scopus subsc.

Ego Conradus Sabinensis episcopus et Sabinensis subscripsi.

ac Tusculanensis episcoporum

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. subscriptiones. Datum Romae apud S. Petrum per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, IV idus aprilis, indict. I. incarnationis dominicae anno mclin, pontificatus vero domni Eugenii III Papae anno ix.

## Locus plumbi.

Dat. die 10 aprilis, anno Domini 1153, pontif. anno ix.

### LII.

Monasterium Sarlatense (nunc Ecclesia Sarlatensis), a Pipino et Carolo principibas fundatum, sub sancti Petri tutelae recipitur (1).

#### SUMMARIUM

Monasterium hocce sub tuitione Sedis Apost. recipit Pontifex. - Eidem bona omnia confirmat. - In parochiis monachis con-

(i) Ex tom. 11 Gall. Christ., inter instrumenta Eccl. Sarlaten., num. n.

cedit ius eligendi presb., qui curam animarum ab episcopo recipiant, ab eodem in spiritualibus, in temporalibus vero ab ipsis monachis dependentes. — Ab eisdem quoque monachis abbatem eligi decernit; - Nonnullaque concedit privilegia. - Decretum immunitatis. - Annuus census duorum aureorum persolvendus. - Solitae clausulae. - Eugenii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Raymundo abbati Sarlatensis monasterii S. Salvatoris, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

## (Deest initium).

Monasterium Pontifex.

Eidem bona omnia confirmat.

Eapropter, dilecte in Domino fili Rayhocce sur tui-tione Sedis Apo- munde abbas, tuis iustis postulationibus stolica recipit gratum impertientes assensum, Sarlatense monasterium, cui Deo auctore praesides, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut idem locus, sicut ab eius fundatoribus nobilis memoriae Pipino et Carolo principibus institutus est, quietus et ab omni exactione seu gravamine liber in perpetuum perseveret. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, idem monasterium in praesenti iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illihata serventur; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam videlicet Sanctae Mariae de Mercato cum decimis et appendiciis suis, S. Martini de Campaignaco, Sancti Leontii cum appendiciis earum, S. Mariae de Montignaco cum capella intra muros ipsius castri posita, S. Riberii cum appenditiis suis, S. Petri de Corn, S. Mundanae cum curiis de Marciliaco de Calabro, S. Simeonis de Gordonio, S. Petri de Cador, capellam S. Mariae de Carlux, ecclesiam Sancti Amandi de Symeyrols, medietatem redituum ecclesiae S. Mariae de Pratis, S. Iacobi de Trapa cum ap-

pendiciis suis, curtes de Syourac, ecclesiam S. Mariae de Moncuq, S. Mariae de capella cum plurimis ecclesiis et terris in Vicaria de Cauves positis, ecclesias S. Hilarii de Doissac, S. Mariae de Sales, ecclesiam S. Sacerdotis de Aurenca cum appenditiis suis in ecclesiis S. Vincentii, S. Aviti, S. Martini de Drot, S. Petri de Auvert, ecclesiam S. Mariae de Valle, Sancti Martini de Calviaco, cum appendiciis earum, ecclesiam Sancti Desiderii, Sancti Saturnini, Sancti Martini de Causac, ecclesiam Sancti Martini de Petrus, Sancti Martini di Lanvilla, Sancti Iohannis de Podio Girolmi cum capella Sanctae Mariae Magdalenae, ecclesias Sancti Martini de Saussignac, Sancti Saturnini de Annac, Sancti Stephani de Borchet, Sancti Aviti de Balares, ecclesiam de Somensac, Sancti Iuliani, Sancti Petri de Roqueta, ecclesiam Sancti Sulpitii de Pico, ecclesiam Sancti Michaelis de Lantes, ecclesiam Sancti Germani de Rastanella cum appendiciis suis, S. Petri de Nessa cum appenditiis suis, medietatem redituum ecclesiae Sancti Amandi, ecclesiam Sancti Christophori cum appenditiis suis, monasterium Sigiacense cum appenditiis suis, ecclesias Sanctae Mariae de Aurevilla, S. Severini, S. Frontonis, Sancti Petri de monasterio Sanctae Crucis, Sancti Perdulphi, Sanctae Eulaliae, capellam Sanctae Mariae de Monte, Sancti Ioannis de Agen, Sancti Martini de Gardelus, duas partes redituum eccl. Sanctae Mariae de Monsaguel, monasterium quoque de Fita cum ecclesiis Sancti Fidis, Sanctae Mariae de la Esterna, Sancti Mauritii, Sancti Damiani, Sanctae Mariae de Morbel, Sanctae Mariae de Rocella, Sanctae Mariae de Berrat, cum decimis et earum appenditiis et cum medietate redituum ecclesiae Sancti Petri de Toules, vobis et per vos Sarlatensi coenobio confirmamus: ecclesias Sancti Petri de Caviac, Sancti Martini de Genebredo, Sanctae Mariae de Sergiaco cum pertinentiis earum: in parochialibus autem ecclesiis, quas tenetis,

ptiones.

In parochiis presbyteros eligatis, et episcopo praesencedit ius eli- tetis, quibus, si idonei fuerint, episcopus gendi presby- animarum curam committat, ut de plebis teros qui curam animarum ab quidem cura episcopo respondeant, vobis in temporalibus pendentes;

concedit privilegia.

munitatis.

duorum aureo-

Solitae clau-

episcopo reci-piani, ab eodem vero pro temporalibus ad ipsum monain spiritualibus, sterium pertinentibus debitam subjectiovero ab ipsis nem exhibeant. Obeunte te, nunc eiusmonachis de-dem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subre-Vicisdem quo- ptionis astutia seu violentia praeponatur, que monachis nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam providerint eligendum. Sepulturam quoque vestri monasterii, et locorum ad ipsum pertinentium, sicut hactenus habuistis, secundum antiquam consuetudinem, liberam et quietam permanere censemus; nec archiepiscopus vel episcopus aliquis tam ipsum Sarlatense coenobium quam Fitense et Issigiacense monasteria, seu abbatis personam interdicere vel excommunicare praesumat; nemo inobedientes monachos contra abbatem manu teneat; nullus circa ecclesias vicinius solito fun-Decretum im- dare praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibusdam vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omni-Annuus census modis profutura. Ad indicium autem hurum persolven- ius a Sede Apostolica perceptae libertatis de supradicto Sarlatensi monasterio aureum unum, de Fitensi vero alterum, de Issigiacensi alium, quotannis nobis nostrisque successoribus persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Sac., tom. IV, ubi de Astensibus episcopis.

Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia eternae pacis inveniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae Eugenii PP. episcopus ss.

Ego Conradus Sabinensis episcopus. Ego Otto diacordus (1) Sancti Georgii siae cardinaad Velum Aureum.

Ego lacinthus diaconus card. Sanctae Mariae in Cosm.

Ego GG. presb. card. S. Callisti.

Ego Guido presbyter cardinalis Sancti Chrysogoni.

Ego Imarus Tusculanus episcopus.

Ego Ugo Ostiensis episcopus.

Datum Romae apud S. Petrum per manum Bosonis sanctae Romanae Ecclesiae scriptoris, v non. maii, indictione 1, an. incarn. dom. mcLiii, pontificatus vero domni Eugenii PP III anno 1x.

Dat. die 3 maii, anno Domini 1153, pontif. anno ix.

### LIII.

Confirmatio bonorum omnium, et iurium sanctae Astensis Ecclesiae, quorum directum dominium soli episcopo conceditur (2).

Ecclesiae huius canonicis bona pariter omnia confirmavit Sergius PP II, Const. Cum divina, dat. anno iv pontif.

### SUMMARIUM

Exordium. - Bona omnia Pontificum, regumque donationes confirmat Pontifex: – Aliqua numerat; — Decimationes ipsas episcopatus ab ep. sine alicuius personae laicalis interventu administrari statuit; -Lites, quae subinde oriri poterunt, ecclesiastico tantum iudicio definiri iubet; —

(1) Lege diaconus. (n. T.) (2) Ex Ughell., Ital.

Ecclesiarum vero parochialium curam presbyteris a regularibus eligendis per solum episcopum concedit; — Nisi monachi speciali fruantur Sedis Apostolicae privilegio. — Roboratio decreti huius. — Solitae clausulae. — Eugenii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Anselmo Astensi episcopo, suisque successoribus, regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

In eminenti Sedis Apostolicae specula. disponente Domino, constituti, fratres nostros episcopos fraterna charitate debemus diligere, et Ecclesiis, quibus Domino militare noscuntur, suam iustitiam conservare. Eapropter, venerab. in Christo frater Anselme episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et ecclesiam Beatae Mariae, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Pontificum, re- quascumque possessiones, quaecumque gumque dona- bona, eadem Ecclesia impraesentiarum tiones confir-iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos eidem Ecclesiae illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus expri-Aliqua nume- menda vocabulis: abbatiam S. Dalmatii de Pedona cum castro, curte et valle Gessii usque ad Fenestras, et plebem einsdem loci cum omnibus ecclesiis ad se pertinentibus, abbatiam Ss. Apostolorum cum omnibus pertinentiis, abbatiam S. Anastasii cum omnibus pertinentiis, abbatiam de Azano cum castello et capellis et omnibus pertinentiis suis, abbatiam S. Christofori, plebem Quadrigentinam cum castro, curte et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem Onvilliersem cum omnibus ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Montalto cum omnibus ecclesiis ad se pertinentibus, plebem S. Mariae in Grana cum castro, curte et ecclesiis ad se pertin., plebem de Bagnasco, plebem de |

Bona omnia mat Pontifex.

rat;

Duodecino, plebem de Musantia cum omnibus ecclesiis ad ipsam pertinentibus, plebem S. Iulii de Lavegia cum curte, castello et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem S. Vincentii de Marcelengo, plebem de Predocha, plebem de Canalibus cum omnibus possessionibus et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Novello cum ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Vitia cum ecclesiis, castro, curte, silvis et omnibus pertinentiis suis, plebem de Garena cum xenodochiis et ecclesiis et pertinentiis suis atque boscho, qui dicitur Insula S. Ioannis, plebem Sancti Petri de Publico cum curte et omnibus Ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Munchiano cum ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Lavaldesio cum curte et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Bagennis cum castro, curte, silva bannale et cunctis ecclesiis ad se pertinentibus, plebem S. Petri in Grado cum curte, castro Eearcuo, capellis, silvis et omnibus pertinentiis suis, plebem de Carazone cum castro, curte et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem S. Petri de Vico cum curte et capellis et eremitorio S. Ambrosii, quod dicitur Mons Altus, cum ferraria valle Causalia et castro Rivoburente usque ad cacumina Alpium, plebem Praedolensem cum curte, castro et ecclesiis ad se pertinentibus, plebem de Bagennis superioribus cum curte, castro, capellis, silvis et castro Fortice usque in Bisimalta, et cum ecclesia S. Stephani iuxta fontem Brobii cum pertinentiis suis, plebem Mæoxinam cum omnibus ecclesiis ad se pertinentibus, plebem S. Albani cum castro, curte, ecclesiis, molendinis et silvis, castrum, quod vocatur Altavilla, cum curte et pertinentiis suis: quidquid habetis in Monte Magno, castrum Contansteris cum pertinentiis suis, Coprile cum Comitile, comitatum, qui dicitur Serralunga, silvam, quae dicitur Populare, cum castris et villis infra contentis, Cerasolas cum castris et pertinentiis suis, castrum Summae-Ripae de Boscho cum suis pertinen-

Decimationes first episcopaalicuius perso-

Ecclesiarum paroch. teris a regularispeciali fruanstolicae privi-

creti buius;

So'itae clausulae.

tinentiis, Caiarascum cum omnibus suis pertinentiis, castrum, quod dicitur Montaldus, comitatum et receptum Pollensi, comitatum civitatis et tolius episcopatus cum publicis functionibus, et quae largitione imperatorum Astensi Ecclesiae rationabiliter collata esse noscuntur. Sancimus praeterea, ut omnes decimationes tus ab ep. sine vestri episcopatus, exceptis iis, quae de nae laicalis in- laboribus suis, quos propriis manibus vel mistrari statuit, sumptibus excolunt, monachis a Sede Apostolica indultae sunt, secundum sacrorum canonum instituta sine alicuius contradictione in vestra dispositione con-Litys, quae sistant. Quod si feudali consuetudine de poterunt, eccle- decimis lites emerserint, ecclesiastico tanudicio definiri tum iudicio terminentur. Liceat quoque vobis, exactiones, quae sub praetextu feudi vel alia occasione in ecclesiis fiunt a laicis removere. In parochialibus vero ecclesiis, quas in vestro episcopatu monachi seu curam presby- regulares canonici tenent, iuxta decretum bas eligendis praedecessoris nostri felicis memoriae per solum epi-copum conce- Papae Urbani presbyteros eligant, et vodit, nisimonachi bis praesentent, quibus, si idonei fuerint, tur Sedis Apo- unimarum curain vos debetis committere: ut de plebis quidem cura vobis respondeant, eis vero pro rebus temporalibus ad eorum loca pertinentibus dignam subiectionem exhibeant: salvo nimirum Apo-Poboratio de- stolicae Sedis privilegio. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eins possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, corum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnino profutura: si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non sa-

tiis, castrum Summae-Ripae cum suis per-

tisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Ergenii PP. scopus.

Ego Conradus Sabinensis episcopus et S. R. Ecclesubscripsi. lium subscri-

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Ve-ptiones. lum Aureum ss.

Ego Ioannes Tusculanus episc. subsc. Ego Guido diaconns card. S. Mariae in Portica ss.

Ego Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Hugo Ostiensis episcopus ss.

Ego GG. presb. card. tit. S. Callisti ss. Ego Guido presb. cardinalis tituli B. Chrys. ss.

Ego Ubaldus presbyter card. S. Praxedis subsc.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli S. Sabinae ss.

Ego Aribertus presb. card. tit. S. Anastasiae subsc.

Ego.... presb. cardinalis tit. S. Pastoris ss.

Datum Romae apud S. Petrum per manum Rolandi presbyteri cardinalis ac cancellarii, xvii kal. iunii, indict. 1, incarn. Dom. anno MCLIII, D. Eugenii Papae anno ix.

Dat. die 16 maii, anno Domini 1153, pont. anno ix.

### LIV.

Monasterium S. Benedicti de Saxo Laterone Clusinae dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Decretum confirmationis bonorum ad hoc monasterium spectantium; - Et exemptionis a quacumque molestia, vi etc. sub solitis clausulis. - Eugenii PP. subscriptio.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Actoni abbati monasterii Sancti Benedicti de Saxo Laterone, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

monasterium

spectantium;

Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino estis obseguio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; Decretum con- statuentes, ut quascumque possessiones, norum ad hoc quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesias Sancti Blasii Belicionis, Sancti Salvatoris Stratensis, Sancti Leonardi, in qua est hospitale de Trabe Donati, ecclesiam Sancti Christofori in Serrasicca, ecclesiam Sancti Sal-Et exemptio- vatoris Schifiae. Decernimus ergo, ut nulli que molestia, vi omnino hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione atque

nis a quacum-

(1) Ex origin. in abbatia Amiatina edidit Ughell., Ital. Sac., fom. 1, ubi de Clusinis episcopis.

Bull. Rom. Vol. II.

substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur subsolitis ciauin futurum ecclesiastica saecularisve per-sulis. sona, hanc nostram concessionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit. secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendare curaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis

Ego Eugenius catholicae Ecclesiae epi- Eugenii PP. scopus.

inveniant. Amen.

subscriptio.

Datum Romae, apud S. Petrum, per manum Rolandi presb. card. et cancellarii, idib. iunii, indict. 1, incarn. domin. anno MCLIII, pontificatus vero D. Eugenii III Papae anno ix.

Dat. die 13 iunii, anno Domini 1153, pontif. anno ix.

### LV.

Monasterio Beccensi confirmatur possessio ecclesiae Sanctae Trinitatis de Bello-Monte (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam Sanctae Trinitatis de Bellomon, monasterio huic adjudicatam confirmat; - Salvis canonicorum superstitum praebendis. — Cum clausulis solitis.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Letardo abbati Beccensi, eiusque successoribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Officii nostri nos hortatur auctoritas, ut quos erga sanctam Romanam Eccle-

(1) Ex Concil., tom. xII, col. 1631.

Exordium.

confirmat;

dis;

solitie.

siam, et nos ipsos, devotiores esse cognoscimus propensius diligamus, et suam eis iustitiam Sedis Apostolicae munimine con-Ecclestam San- firmemus. Huius rei gratia, dilecti Dode Bellomonte mino filii, venerabilis fratris nostri Romonasterio huic trodi Ebroicensis episcopi precibus inclinati, vestris iustis postulationibus gratum impertimur assensum, et possessionem ecclesiae Sanctae Trinitatis de Bellomonte cum omnibus pertinentiis suis, a venerabili fratre nostro N. Rothomagense archiepiscopo canonice vobis adjudicatam. apostolica vobis auctoritate confirmamus, et praesentis scripti munimine robora-Salvis canoni- mus: salvis nimirum praebendis canonistitum praeben- corum superstitum. Si quis autem, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo ter-Cum clausulis tiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, atque indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat. Datum Viterbii, 1v idus decembris.

Dat. die 10 decembris.

LVI.

Sequitur in idem argumentum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Transactionis inter abbatem Beccen., et priorem Sanctae Frisdewidae tenor. - Eamdem confirmat compositionem, et ab utraque parte observari praecipit.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Letardo abbati, et monachis Beccensis monasterii salutem et apostolicam benedictionem.

Excedium

Quando inter religiosas personas de terrenis rebus controversia nascitur, ita sacerdotali est solicitudine finienda, ut crescere non possit ex mora contentio. Quod nos intelligentes, controversiam, quae inter vos, et Robertum priorem, et canonicos Sanctae Fridewidae de Oxenefordia super ecclesia de Bellomonte, et

(1) Ex Concil., tom. x11, col. 1632.

omnibus eius pertinentiis, diu agitata est, Transactionis hoc modo terminavimus, et hac trans- Beccenensem. actione penitus litem decisimus; praedi- et priorem Sanctus siguidem Robertus et canonici toti dae tenor. prorsus querelae et iuri, quod se in eadem ecclesia de Bellomonte, et pertinentiis suis habere contendebant, vobis in perpetuum renunciarunt, et ea in manu nostra libere refutarunt. Unde a vobis per manum nostram similiter villam, quae dicitur Divotana, cum omni decimo dominii eiusdem villae rusticorum de ipso tantum feudo percipiendis, in suum perpetuum dominium recesserunt cum omnibus pertinentiis suis, in pascuis et pratis, bosco et plano, et molendinis; salvo vobis universo iure reliquo parochiali, et tertia garba decimae rusticorum eiusdem villae, quae ad ecclesiam de Hundrefort, in cuius parochia ipsa villa est, proprie spectat; ita videlicet, ut in ipsa villa ecclesiam vel capellam numquam imposterum canonici construere valeant. Quia igitur nostri officii est, ea, Eamdem conquae pro religiosorum quiete praecipue firmat composiper nos ipsos statuta sunt, in sua stabi-utraque parte observari praelitate firmare, eamdem decisionem sive eipit. compositionem, Sedis Apostolicae auctoritate firmamus, et ab utraque parte firmiter observari praecipimus.

Datum Parisiis vi kalendas junii.

Dat. die 27 maii.

## LVII.

Bituricensi Ecclesiae primatus in Bituricensem et Burdigalensem provincias confirmatur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam hanc sub Sedis Ap. protectione suscipit Pontifex; - Eidemque confirmat primatum super duas provincias. - Bituricen. archiep. pallii et crucis vexilli usum per dictas provincias concedit. Bona omnia archiep, praedicto confirmat.

(1) Ex Concil., tom. xII, col. 1617

- Electionem archiep, ad canonicos pertinere decernit, - Consuetae conclusiones, et clausulae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ven. fratri P. Bituricensi archiepiscopo, eiusque successoribus -canonice substituendis, in perpetuam memoriam.

Officii nostri nos hortatur auctoritas

pro Ecclesiarum statu paternam solicitudi-

nem quaerere; et earum quieti ac paci,

auxiliante Domino, salubriter providere.

Exordium.

hanc sub Sedis pit Pontifex;

firmat primarovincias.

Iustum namque est, ut dignitatem, Ecclesiae vel personis, Apostolicae Sedis liberalitate concessam, nos quoque auctore Deo firmam et inviolabilem conservemus. Tuam ergo, frater in Christo carissime Apostol. pro- Petre archiepiscope, devotionem circa nos et circa sanctam Romanam Ecclesiam, cuius filius specialis es, et in quas sacros ordines suscepisse dignosceris, attendentes, nobilem Bituricensem Ecclesiam, cui Deo auctore praesides, sub S. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Praesentis Eidemque con- itaque privilegii pagina confirmamus, ut tum super duas super duas provincias, videlicet super ipsam Bituricensem et super Burdegalen. sem primatum obtineas, sicut hactenus obtinuisse dignosceris. Dioeceses vero illae, quae intra eamdem provinciam Bituricensem sitae sunt, in tua tuorumque successorum potestate ac subjectione persistere constituimus, videlicet Claromontensem, Lemovicensem, Rutensem, Albigensem, Cadurcensem et Mimatensem; et ipsarum civitatum episcopi ipsam Bituricensem Ecclesiam matrem et magistram recognoscant, atque tibi tuisque successoribus tamquam proprio metropolitano obedientiam ac reverentiam humi-Bituricen. ar- liter exhibeant. Porro tibi tuisque succrucis vexilli cessoribus usum pallii confirmamus; atque usum per dictas ad maiorem reverentiam per supradictas provincias vexillum dominicae crucis ante vos deferri concedimus, sicut etiam antiqua praedecessorum vestrorum consue-Bona omnia tudo obtinuit. Praeterea quascumque posdicto confirmat. sessiones, quaecumque bona impraesentiarum iuste et canonice possides, aut in

futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Domino propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Obeunte vero te, nunc eiusdem Ecclesiae Electionem ararchiepiscopo vel tuorum quolibet suc-chiep. ad cauo-nlcos pertinere cessorum, nullus ibi qualibet surreptionis decernit. astutia seu violentia praeponatur nisi quem praefatae Ecclesiae canonici secundum Deum et statuta Sedis Apostolicae canonice providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, hanc Ecclesiam vel personam tuam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ec- Consuctae conclesiastica saecularisve persona, hanc no- clausulae. strae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem prae-

LVIII.

mia aeternae pacis inveniant. Amen.

Canonizatio S. Henrici primi Romanorum imperatoris.

SUMMARIUM

Iussio Pontificis de inquirenda vita Henrici per legatos apostolicos. — Legatorum re-

latio, et aliorum attestatio de meritis ipsius Henrici. - Canonizatio eiusdem Sancti ab ipso Pontifice pronunciatur.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Egelberto episcopo, et dilectis filiis canonicis Bambergensis Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut per literas et nuncios vestros vo-

scopum, et N. presbyterum cardinalem.

Jussio Pontificis de inqui-renda vita Hen- bis mandasse meminimus, venerabiles rici per legatos fratres nostros N. Sanctae Rufinae epiapostolicos.

An. C. 1153

pro diversis negotiis ad partes illas de nostro latere delegavimus, eisque viva voce iniunximus, ut ad Ecclesiam vestram accederent , atque de vita et miraculis Henrici regis rei veritatem diligenter inquirerent, et literis suis nobis significa-Legatorum re- rent. Nunc autem eorumdem fratrum rum attestatio nostrorum, et multorum religiosorum et de meritis ip- discretorum attestatione: de castitate ipsius: de fundatione Bambergensis Ecclesiae, et multarum aliarum: quarumdam quoque episcopalium sedium recuperatione: et multiplici eleemosynarum largitione: de conversione regis Stephani, et totius Hungariae, Domino cooperante, per eum facta: de glorioso etiam ipsius obitu pluribusque miraculis post eius obitum ad ipsius corporis praesentiam divinitus ostensis, multa cognovimus; inter quae illud praecipuum et memorabile plurimum attendentes, quod cum diadema sceptrumque imperii suscepisset, non imperialiter, sed spiritualiter vixit. In thoro etiam legitimo positus (quod paucorum fuisse legitur) integritatem castimoniae usque in finem vitae conservavit. Quae quidem nos omnia simul perpendentes, ab ipso Ponti- atque devotionem vestram, et Ecclesiae Bambergensis, quae S. Romanae Ecclesiae subesse dignoscitur, diligenter considerantes, tametsi huiusmodi petitio, nisi in generalibus conciliis admitti non soleat, auctoritate tamen S. R. E., quae omnium conciliorum firmamentum est, petitionibus vestris acquiescimus, atque eiusdem memorabilis viri, cuius exaltationem exquiritis, ex fratrum nostrorum archiepisco-l

porum, episcoporum, qui praesentes aderant, communicato consilio, memoriam inter sanctos de caetero fieri censemus, et anniversarium diem solemniter celebrari constituimus. Vestra itaque interest, sic in sanctae Romanae Ecclesiae obedientia et fidelitate persistere, et dignae devotionis obsequiis respondere, ut ampliori beati Petri et nostra gratia digni inveniamini.

Datum Transtyberim 11 idus martii. Datum die 14 martii (1).

# ANASTASIUS IV

PAPA CLXVIII

Anno aerae Christi comm. MCLIII.

Jonradus, patria Romanus, de regione Suburrae, ex patre Benedicto, Sabinensis episcopus, electus est Romanus Pontifex, et Anastasius IV appellatus, die 1x iulii 1153. Sedit in pontificatu ann. 1, mens. iv, dies xxiv, imperantibus in Oriente Manuele Comneno, in Occidente Friderico Ænobarbo, imperatoribus; obiit siquidem die 11 mensis decembris anno sequenti, et sepultus est in Lateranensi Ecclesia in porphyretico sepulchro. Vacavit Sedes diem unum.

I.

Confirmatio praerogativarum omnium a Summis Romanis Pontificibus canonicis Pisanis concessarum, ac praecipue donationum eisdem ab Eugenio PP III fäctarum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Secundum Rom. Pontificum privilegia Ecclesiam B. Mariae Pisis sub

(1) Henricus I imperator, secundus Germaniae rex, obiit anno 1024, et ab Eugenio Papa III inter sanetos reiatus anno 1152, quo data est bulla canonizationis. (R. T.) (2) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. III, ubi de archiepp. Pisanis.

Canonizatio eiusdem Sancti fice pronunciaprotectione Sedis Ap. recipit Pontifex. — Bona omnia eidem confirmat: — Quorum partem enumerat; — Canonicis quoque antiquas consuetudines omnes confirmat; - Ut nullus inibi canonicus ordinetur absque communicaeterorum consensuiubet. - Olivarum et cereorum benedictionem in ea tantum ecclesia fieri praecipit. — Bona defunctorum canonicorum in utilitatem fratrum cedere; pro sepultura vero quartam partem huic Ecclesiae solvi; aliaque id genus iubet. - Villani archiep. donationem, et PP. Eugenii super id confirmationem ratas habet. - Decretum immunitatis — Cum solitis clausulis. — Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Leoni archipresbytero, caeterisque Pisanae Ecclesiae B. Mariae canonicis, tam praesentibus quam futuris canonice intrantibus, in perpetuum.

Exordium.

dem confirmat;

Pia postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assu-Secundum Ro- mat. Eapropter, dilecti in Domino filii, manorum Ponti-ficum privilegia vestris iustis postulationibus libenter anecclesiam B. nuimus, et praedecessorum nostrorum Mariae Pisis sub 6.1 protectione Se- fel. mem. Calixti et Eugenii, Romanorum dis Apostolicae Pontificum, vestigiis inhaerentes, ecclesiam B. Genitricis Dei Mariae, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia ei- quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum ad fraternitatis vestrae substentationem juste ac legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et per vos eidem Ecclesiae illibata permaneant; in Quorum par- quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; ecclesiam S. Vivianae in Soarza cum omni proprietate canonicae S. Mariae cum adiacentibus, ecclesiam S. Christinae in Chinsica, ecclesiam S. Mar-

tini in Guasolongo, ecclesiam S. Mariae in Mezzana, ecclesiam S. Mariae in Villarda, ecclesiam baptismalem S. Mariae in Arena cum suppositis capellis et de- Cum iure decicimationibus, ecclesiam de Vaticaria, ec-marum sicuti clesiam de Pussignano, ecclesiam de suevere. Fasiano, ecclesiam S. Bartholomaei de Zumolo, Roccam de Comitello cum pertinentiis suis; quicquid et habetis in castello Iupellia et eius pertinentiis castellum de Scannello cum pertinentiis suis, et aliis castellis cum suis pertinentiis, guemadmodum a recolendae memoriae Beatrice et Mathilda comitissis, Ecclesiae Pisanae collata esse noscuntur; quicquid habetis in curte, quae dicitur Poppiana, et quicquid habetis in curte de Populogna, rubum Pisanae civitatis, centum solidos de Centum insu-Ripa, qui dari propter cereum consueve- per solidos de Ripa propter runt; quicquid habetis in castello et curte coreum. Castelli Novi, et Castelli Veteris Camaiano; terram apud Carraiam Gunduli, quam vobis bonae memoriae Caietanus devotionis intuitu contulit, in qua ecclesiam in honorem beati Ioannis Evangelistae assensu vestro aedificavit; terram quam habetis in Petriano cum ecclesia S. Margaritae et eius pertinentiis, censum, qui vobis persolvitur a sontiariis, qui in stagno piscant: in Sardinia monasterium S. Michaelis de Plaiano cum ecclesiis, curtibus et aliis pertinentiis suis: officium ecclesiasticum, et beneficium populi Pisani in portu de Turribus. Praeterea ve- Canonicis quostram matricem Ecclesiam plenae dile-que antiquas consuctudines ctionis brachiis amplectentes, antiquas omnes confireius et rationabiles consuetudines con-mat; firmamus, unctiones scilicet infirmorum, et decimas Pis. parochiae, bladae, et iussionis, pecuniarum vero omnium tres ex integro persolutiones tam de civitate ipsa, quam de villis, burgis et territoriis, quae a maiori ecclesia baptisma suscipiunt; et oblationis vivorum et mortuorum, quae ad maiorem Ecclesiam conferentur, ut nullius unquam vobis vestrisque successoribus calliditate aut violentia subtrahan-

tur, sed in communem usumfructum in-

U nullus inibi Nec in maiori Ecclesia ullus introducatur netur absque vel ordinetur canonicus, nisi communi

cipit.

communi cae- canonicorum, vel maioris partis consensu; constitutet. ordinatum vero nulli omnino episcopo liceat officio seu beneficio sine canonico privare iudicio. Nullus etiam ecclesias, quae in proprietate canonicae maioris ecclesiae sunt, et earum clericos, praeter communem canonicorum, vel maioris partis voluntates ordinare vel inquietare Olivarum, el praesumat. Olivas autem et cereos nulla nedictionem in civitatis et burgorum ecclesia praeter maen tantum ec-tricem Ecclesiam et praeter monasteria, et in his praeter monachorum et familiarium usum, benedicere praesumat, et praeter ubi antiquissime concessum esse dignoscitur. Baptisma in maiori tamen celebretur ecclesia, sicut antiquitus observatum est, excepto timore mortis. In Sabbato Sancto nullus missam cantare, et campanas sonare praesumat, donec apud maiorem pulsentur ecclesiam. Populares quoque processiones nisi in maiori fiant Bona defun- eccl. Praeterea praesentis privilegii aucorum in utili- ctoritate sancimus, ut defunctorum canotatem fratrum nicorum bona nunc et in suturum a nepultura vero mine auferantur, sed in utilitatem fratrum quartam partem communiter viventium quiete et integre solvi; aliaque id dimittantur. Porro, qui ad maiorem soliti sunt eccl. sepeliri, sepulturas solitas non relinguant. Sed qui ad aliarum ecclesiarum transeunt sepulturas, sive in civitate sive in burgis, iudiciorum suorum partem quartam Ecclesiae matrici derelinquant. In omnibus autem ecclesiis, in quibus mortuorum exequiis interessetis, missarum vobis celebrationes cum omnibus suis concedimus. Sane piorum canonicorum electiones, et collationes monasterialium et capellanorum, qui videlicet populo divina officia administrant, episcopi et canonicorum consensu fiant. Praeterea Sedis Apostolicae auctoritate statuimus, ut divisio silvae de Tumulo, | Susannae ss.

tegrae stabilesque permanent; idipsum,

et de oblationibus missae episcopalis quae

praesentibus canonicis celebratur, statui-

mus, excepto auro vel precio pro auro.

sicut a venerab. fratre nostro Villano Villani archi-Pisano archiepiscopo ex mandato iam d. episcopi donapraedecessoris nostri Papae Eugenii facta, Eugenii super id confirmatioet vobis assignata esse dignoscitur, futuris nem ratas hatemporibus rata et inconcussa permaneat; bet. nec quisquam vobis vel successoribus vestris invitis divisionem ipsam unquam praesumat infringere, sive ratione qualibet perturbare. Decernimus ergo, ut Decretum finnulli omnino hominum liceat, praesatam munitatis, Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, huius nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secunda animad. commonita, si congrua satisfactione se non emendaverit, potestatis suae prioris dignitate careat, et praeterea ream se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, ac in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem in eodem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, ut hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Cum solitie clausulis.

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae Anastasii PP. episcopus ss.

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. et S. R. Eccle-Ego Ugo Ostiensis episc. ss. Ego Gregorius presb. cardinalis tituli ptiones.

siae cardina-

Sancti Calixti ss.

Ego Guido presb. cardinalis tit. Sancti Chrysogoni ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. S. Praxedis subscripsi.

Ego Iordanus presb. card. tituli S.

Exordium.

Ego Octavianus presb. card. tit. S. 1 Priscae ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Equitii ss. Ego Otto diaconus card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Iacintus diac. card. tit. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. tit. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Datum Laterani per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, vi id. septembris, indict. 1, dominicae incarn. anno MCLIII, pontif. vero Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 8 septembris, anno Domini 1153, pontif. anno 1.

### II.

Privilegium Beneventanae Ecclesiae, eiusque archiepiscopis concessum ab Anastasio PP. IV (1).

Huic Ecclesiae concessa privilegia vide in Calixto II, Leone IX, Gregorio V, Ioanne XII, XIII et XIV. Agapito II, Marino II, et Vitaliano.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Beneventanam Ecclesiam sub B. Petri tuitione suscipit Pontifex; — Eidem bona omnia, ecclesiasque subiectas confirmat; — Pallii quoque usum iuxta antiquum morem concedit; - Ipsamque Ecclesiam in bonis, iuribus, caeterisque omnibus debita frui tranquillitate decernit. - Statuit poenas contra diplomatis huius violatores. — Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, venerabil fratri Petro Beneventano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

In eminenti universalis Ecclesiae specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio fratres nostros episcopos debemus diligere, et Ecclesias eorum gubernationi commissas protectione Sedis Apostolicae com-

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. viii.

munire. Eapropter, venerab. in Christo Beneventanam frater Petre Beneventane archiepiscope, B. Petri tuivestris postulationibus benignum imper-tione suscipit tientes assensum, et Beneventanam Ecclesiam, cui auctore Domino præesse dignosceris, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut Eidem bona quascumque possessiones, quaecumque omnia, ecclo-siasque subiebona, eadem Ecclesia impraesentiarum ctas confirmat. iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: episcopatus videlicet Avellinum, Montem Quorum non-Marranum, Frequentinum, Arianum, merat propriis Montem de Vico, Bivinum, Asculum, nominibus cum omnibus perti-Luceriam, Florentinum, Tortibulum, Mon-nentiis, turibus tem Corvinum, Vulturariam, Civitatem, et iurisdictioni-Draconariam, Larinum, Termulam, Guardiam, Triventum, Boianum, Alifiam, Thelesiam et Sanctam Agatham: intra civitatem Beneventanam ecclesiam S. Petri Peccadosso, ecclesiam S. Theclae, ecclesiam S. Martini, ecclesiam S. Mariae Antheoram, ecclesiam S. Petri sitam iuxta ecclesiam S. Petri de Medicibus, ecclesiam S. Mariae de Ancona, eccl. S. Archelai, ecclesiam S. Ianuarii de Graecis, ecclesiam S. Mauri, ecclesiam S. Paschasii, ecclesiam S. Angeli, quae est iuxta ecclesiam S. Mariae Rotundae: extra vero. ecclesiam Sancti Ioannis de Plano, ecclesiam Sanctae Mariae de Rocca, ecclesiam S. Mariae de Venticano, ecclesiam Sancti Petri de Cardito, ecclesiam S. Petri in Planisio, ecclesiam Saucti Theodori, ecclesiam Sanctae Mariae in Gildone: abbatiam Sanctae Mariae in Strata, abbatiam Sanctae Mariae de Coratae, ecclesiam Sanctae Mariae in Gradellibus. et quidquid iuris habet in castro Montis Sarculi, et in Valle Caudina. Praeterea Pallii quoque concedimus tibi pallii usum ex more ad usum iuxta ansacra missarum solemnia peragenda, ut concedit;

Quo nti posti videlicet eo infrascriptis diebus infra ec-

in Ecclesia sta-tutts diebus. clesiam tantummodo utaris: in Natali Domini, Epiphania, Purificatione Sanctae et semper Virginis Mariae, et in Annunciatione eiusdem, Coena Domini, et Paschalibus festivitatibus, Ascensione Domini, Pentecoste, in festivitate S. Ioannis Baptistae, in natalitiis apostolorum Petri et Pauli, et Assumptione, et Nativitate B. semperque Virginis Matris Mariae, in dedicatione tui archiepiscopatus, et in anniversario tuae consecrationis die, in congregationibus episcoporum, ordinationibus clericorum, et consecrationibus ecclesiarum; praeterea in translatione corporis beati Bartholomaei; quod tua fraternitas in secretario debeat induere, et sic ad missarum solemnia proficisci. De-Ipsamque Ec- cernimus ergo, ut nulli omnino hominum clesiam in bonis liceat, eamdem Ecclesiam temere perturrisque omnibus bare, aut eius possessiones auferre, vel debitafrui tran-quillitate de- ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in Statuit poe- futurum ecclesiastica saecularisve persona, plomatis huius hanc nostrae concessionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat existere, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum

Anastasii PP. et S R. Ecclestae cardinalium subscri-

ptiones.

Amen.

Ego Anastasius cat. Eccl. episc. Ego Ugo Ostien. episc.

Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Ego Guarinus Praenestin. Eccl. episc.

Ego Iacobus card. S. Calixti.

presb. card. . . Ego .

Ego Uhaldus presb. card. S. Praxedis. Ego Iulius presb. card. tit. S. Marcelli.

Ego Octavianus presb. card. S. Caeciliae.

Ego Astaldus presb. cardinalis tituli S. Priscae.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli.

Ego Cencius presb. card. Ss. Nerei et Achillei.

Ego . diac. card. S. Georgii. Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Ioannes diac. card. Ss. Sergii et Bacchi.

Datum Laterani per manus Rolandi S. R. E. presbyt. card. et cancellarii, x kal. octob., indict. 1, incarnationis dominicae anno melin, pontificatus vero domni Anastasii IV anno 1.

Dat. die 22 septembris, anno Domini 1153, pontif. anno 1.

### III.

Privilegium immunitatis, omnimodaeque exemptionis monasterii S. Anthimi montis Ilcini, rerumque omnium ad illud pertinentium confirmatio (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Pontifex confirmat iura omnia, ac bona monasterii huius. — Illud liberum ab omni episcopali iurisdictione, solique Rom. Pontifici subjectum declarat; — Exemptumque ab omni saeculari potestate: - Decimas omnes, aliaque onera indulget. — Abbatis electionem ad monachos dumtaxat; consecrationem vero ad Rom. Pontificem spectare decernit. — Altarium quoque consecrationes, sacros ordines, aliaque huiusmodi a quo libuerit recipiendi episcopo tribuit facultatem. — Nonnullis (1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. viii.

monasterio subiectis ecclesiis baptismalem fontem indulget. - Solitae clausulae comminatoriae.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni abbati monasterii S. Anthimi, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cum omnibus Ecclesiis, et ecclesia-

sticis personis debitores ex iniuncto nobis

a Deo apostolatus officio existamus; illis

Exerdium

tamen propensiori studio nos convenit imminere, quae ex antiqua institutione ad ius et proprietatem B. Petri spectare Pontifex con- noscuntur. Eapropter, dilecte in Domino firmat iura om-nia, ac bona fili, tuis iustis postulationibus clementer monasterii hu- annuimus, et praedecessoris nostri felicis memoriae Papae Innocentii vestigiis inhaerentes, monasterium B. Anthimi, cui Deo authore præesse dignosceris, Apostolicae Sedis privilegio praesentis scripti pagina communimus; statuentes, ut quaecumque bona, quascumque possessiones impraesentiarum idem monasterium iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, procurante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata serventur. Ut autem Illud liberum iuxta normam vestrae professionis divinis ab onini episcopali iurisdictio- obsequiis liberius vacare possitis, simili ne, solique Ro-modo sancimus, ut cuiuslibet Ecclesiae iectum decla- sacerdoti nullam iurisdictionem, nullam potestatem, aut authoritatem, excepto dumtaxat Romano Pontifice, in vestro monasterio liceat vindicare; adeo quidem, ut nisi ab abbate eiusdem monasterii fuerit invitatus, nec etiam missarum solemnia ibidem audeat celebrare. Interdicimus etiam, ut nulli episcopo licentia pateat, sacerdotes eiusdem coenobii monachos sive canonicos distringere, vel excommunicare, aut divinum eis officium prohibere: quos etiam ab omni pontifi-

Exemptumque decernimus. Porro locum ipsum ab omni ab omni saecu-

lari potostate; iugo quarumlibet potestatum, tani episco-

cali synodo liberos et absolutos manere

porum, quam marchionum, comitum quoque, et vicecomitum, castaldionum, caeterorumque Longobardorum omnium volumus esse quietum; nullusque eorum in possessionibus, praefato coenobio pertinentibus, iudicium aliquod, placitumve tenere, aut districtionem facere, qualibet occasione praesumat; sed potius tam haec quam alia, quae ad ius eiusdem monasterii spectare noscuntur, in tua et successorum tuorum libera potestate et dispositione consistant. Concedimus insuper Decimas omeidem venerabili loco decimationes, atque nes, aliaque o-nera indulget. primitias de suis omnibus, sive de praeceptalibus, sive de aliis, quae iam sunt ipsi monasterio acquisita, seu in antea, Deo propitio, acquirenda. Obeunte vero Abbatis elete, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum ctionem ad monachos dumtaquolibet successorum, nullus ibi qualibet xat: consecrasubreptionis astutia seu violentia prae-tionem vero ad ponatur, nisi quem fratres communi con-tificem spectare sensu, aut fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam providerint eligendum; electus autem a Romano Pontifice consecretur. Chrisma sane, Oleum sanctum, conse- Altarium quocrationes altarium vel basilicarum, ordi-que consecranationes etiam presbyterorum, diaco-ordines, aliaque norum, aut aliorum, tam de monachis, quolibuerit requam de canonicis, qui ad sacros gradus cipiendi episcofuerint promovendi, sive a Sede Aposto-tatem. lica, sive ab aliquo catholico suscipietis episcopo, qui nostra fultus authoritate, quod postulatur, indulgeat. Et si aliquando quempiam de nostris episcopis, sive de aliis, prout nobis congruentius visum fuerit, ad sacrum ministerium celebrandum, vel consecrationem aliquam exhibendam invitare ad vestrum monasterium volueritis, absque alicuius contradictione id ipsum faciendi habeatis omnimodam facultatem. Ad haec adiicientes statuimus, ut in plebe S. Salvatoris, in Nonnullis moplebe S. Ioannis, seu etiam in aliis ec-nasterio subieclesiis vestro monasterio pertinentibus, si haptismalem id necessitas exegerit, baptismus debeat get: celebrari, quemadmodum praedecessorum nostrorum Ioannis XV, Ioannis XIII, Be-

po tribuit facul-

munitatis a qua-

nedicti, Stephani VII, Sergii, Hadriani et aliorum Romanorum Pontificum sanctio-Decretum im- nibus noscitur institutum. Decernimus cumque mole-ergo, ut nulli omnino hominum fas sit, vestrum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus Quod roborat omnimodis profutura. Si qua igitur eccationis poena. clesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum statis honorisque sui dignitate careat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et D. Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Observantibus Domini nostri Iesu Christi, quatenus et

et pacem elar- hic fructum bonae actionis percipiant, et gilur. apud districtum Iudicem praemia aeternae

> pacis inveniant. Amen, amen. dam per manus Rolandi S. R. E. presb. card. et cancell., 11 kal. novemb., incarnationis dom. anno MCLIII, pontif. vero domni Auastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 31 octobris anno Domini 1153, pontif. anno 1.

## IV.

Confirmatio bonorum omnium, ad Arelatensem Ecclesiam spectantium, ac transactionis initae inter Raimundum archiepiscopum et Anfosum comitem Tolosanum (1).

#### SUMMARIUM

Arelatensis Ecclesia primaeva dignitate illustris; — Bellorum calamitatibus tam in

(1) Ex authographo edidit Sammarth., Gall. Christ., tom. I, inter Instrumenta Ecclesiae Arelaten., num. xvi.

honore, quam in temporalibus rebus imminuta; - Ab Anastasio PP. sub protectione Sedis Apost. suscipitur. - Bona omnia ubique posita ei confirmantur; — Quorum nonnulla enumerantur; - Confirmatur quoque transactio inita inter archiep, et comitem Tolosanum; - Ecclesiaque Arelat, solis Pontificis de latere legatis subiecta declaratur. — Privilegii huius roboratio sub solitis clausulis. - Anastasii PP. et sex S. R. E. card. subscriptiones.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Raimundo Arelatensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Arelatensem metropolim famosam et Arelatensis Ecsuum digna satisfactione correxerit, pote- insignem quondam fuisse, atque in Gal- dignitate illuliarum partibus, multis et dignitatis et stris. gloriae titulis claruisse, tam vetusta ipsius civitatis indicia, quam authentica veterum scripturarum testimonia manifestant. Sed quia consistentis in ea populi peccata Bellorum calacorrigere divinae dispositioni complacuit, honore, quam guerris undique irruentibus, tam in di-in temporalibus gnitate quam in rebus temporalibus ipsa metropolis est plurimum diminuta, cuius contritioni nos, qui, licet indigni, iusti-Dat. Romae apud S. Mariam Rotun- tiae cultores atque custodes, in Ecclesia principis apostolorum Petri et Pauli specula, disponente Domino, residemus, benigno affectu compatimur, et eius paci et dignitati salubriter, in quantum cum Deo possumus, providere optamus. Æquum enim ac rationabile est, ut qui beato Petro et eius vicariis devotiores esse noscuntur, et sacrosanctae Romanae Ecclesiae patrocinio cupiunt confoveri, eiusdem piae matris uberibus nutriantur, et in rationabilibus suis petitionibus exaudiantur. Quocirca, dilecte in Christo frater Ab Anastasio et coepiscope Raimunde, tuis instis PP. sub protepostulationibus clementer annuimus, et postolicae supraedictam Arelatensem Ecclesiam, ad quam nimirum, sicut ex dictis beati Zozimi Papae et martyris evidenter ostenditur, ex hac sancta Romana et Apostolica Sede Trophimus sanctus antistes, de cuius utique fidei fonte rivulos totae (1)

(1) Forte totius. (R. T.)

bique posita ei confirmantur;

nulla enumerantur:

Confirmator quoque transa-

Arelatensis sosubiecta declaratur.

roboratio.

tus fuit, sub ipsius apostolorum principis et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; Bona omnia u statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et per vos eidem Ecclesiae | subscripsi. permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; monasterium Sancti Caesarii cum omnibus pertinentiis suis, quod idem beatus Caesarius Arelatensis antistes in alodio ipsius Ecclesiae fundasse dicitur, et de bonis eius ditasse, ordinationem quoque atque correctionem ipsius loci; ecclesiam Beatae Mariae de Fosso cum decimis et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Beatae Mariae de Castelloveteri cum decimis et aliis pertinentiis suis, castrum de Cellone, castrum de Sancto Amantio, castrum de Alvernico et de Avalone, castrum de Mornatio et de Monte-Dragone, redditus de ponte Sancti Genesii, Iudaeos, et ius quod habetis in moneta ipsius civitatis, quicquid habetis in partibus et teloneis Arelatensibus. Praeterea transactionem, ctio inita inter quae inter te et Anfosum Tolosanum archiep et co-mitem Tolosa- comitem rationabili providentia facta et in scripto redacta est, si rationabilem esse constiterit, authoritate Sedis Apostolicae roboramus. Insulam etiam, quae Boscus Comitalis vocatur, quam praedictus comes Ecclesiae tuae restituit, tibi tuisque successoribus nihilominus confirmamus. Ad haec per amplioris et specialioris generis areiaiensis so-lis Pontificis de praerogativam praesenti decreto statuilatere legatis mus, ut nulli prorsus legato, nisi ei tantum, qui a Romani Pontificis latere fuerit delegatus, Arelatensis provincia sit sub-Privilegii huius iecta. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere,

Galliae exceperunt, a beato Petro delega-

aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesia- Solltae claustica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, etc. Amen.

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae Anastasii PP. episcopus.

Ego Imarus Tusculanensis episcopus et S. R. Eccle-

siae cardinalium subscriptiones.

Ego Ugo Ostien. episc.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. Sancti Calixti.

Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Sabinae.

Guido cardinalis tituli Sancti Pastoris. Iordanus cardinalis Sanctae Susannae. Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, vii kalendas ianuarii, indictione 11, incarnationis anno mcliii, pontificatus Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 26 decembris anno Domini 1153, pont. anno 1.

## V.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, et iurium S. Massiliensis Ecclesiae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Massiliensem Ecclesiam sub protectione Sedis Apost. recipit. — Confirmat bona omnia ad eamdem pertinentia; - Quorum nonnulla enumerat; - Addita prohibitione aedificandi sine licentia Mass. ep. in eius possess. — Ratam habet concordiam initam inter Petrum episcop. et Gaufridum de Massilia; — Eique indulget ecclesias omnes antecess, episcopis subiectas. - Interdictio ne excommunicati recipiantur. — Solitae clausulae. — Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

(1) Ex archiv. Ecclesiae huius edidit Sammarth... Gall. Christ., tom. 1, inter instrumenta Ecclesiae eiusdem, num. xx

Anastasius episcopus servus servorum Dei, venerabili Petro fratri Massiliensi episcopo, eius. que successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Massiliensem. Ecclesiam sub

omnia ad eam-

In eminenti Apostolicae Sedis specula, disponente Doming, constituti, fratres nostros episcopos, tam vicinos quam longe positos, fraterna charitate debemus diligere, et Ecclesiis quibus Domino militare noscuntur, suam iustitiam conservare. Eapropter, dilecte in Christo frater Petre protectione Se- episcope, tuis rationabilibus postulationidis Apostolicae bus clementer annuimus, et praedecessorum nostrorum felicis memoriae Innocentii et Eugenii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, beatae Dei Genetricis Mariae Massiliensem Ecclesiam, cui Deo authore præesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio Confirmat bona communimus; statuentes, ut quascumque dem perlinen- possessiones, quaecumque bona, tam in ecclesiis, quam in decimis, castellis, villis, et aliis eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum non- vocabulis: monasterium Sancti Salvatoris de la Sachoas, quod infra muros civitatis Massiliae situm est; civitatem Episcopalem cum toto territorio suo, Rocambarbaram cum vallo circumeunte Rocam ipsam, et vallis a muris eamdem civitatem circumeuntibus: portum de Porta Gallica, et quidquid habes in portu antiquo, qui est inter monasterium et civitatem, terras de Fontecooperto, pedaticum de territorio Alaugii et Nertii; quidquid habes in portu de Banneriis; quidquid habes in Leonino, castrum S. Canati, castrum Nertii, castrum Alaugii, villam Sancti Iuliani, partem quam habes in castro de Pennis, castrum de Maira-

negas, castrum de Melna, castrum de Aurovenes, castrum de Balcet cum territorio et appenditiis suis, castrum Albaniae, et duos rocetos pro eo in Natale Domini et in Pascha, quicquid praeterea Pontius de Podionigro pro filio suo Aichardo in supradicto castro Alaugii Ecclesiae tuae concessit, partem tuam de castro Evenae, podium qui castellum Guimberti vocatur. Addentes siquidem Addita probiauctoritate apostolica prohibemus, ne quis bitione aedifiin eodem podio, vel in aliis eiusdem centia Massi-Massiliensis Ecclesiae possessionibus, abs- pi in eius posque assensu et voluntate Massiliensis sossionibus. episcopi castrum, turrem vel munitionem aliquam aedificare praesumat. Porro translationem de causa, de qua inter te ac Ratam habet Gaufridum de Massilia et fratres ipsius concordiam inicontroversia versabatur, in praesentia ve-trum episcop. nerabilis fratris nostri Raimundi Arela-Massilia; tensis archiepiscopi et aliorum episcoporum, utraque parte consentiente, facta est, quemadmodum in eorum scripto continetur, munimine praesentis paginae roboramus, et rata futuris temporibus decernimus permanere: ecclesiam Sancti Canati, ecclesiam de Mairanicis, et ec- Eigue indulget clesias de Melna, cum decimis et perti-nes antecess. nentiis earum: ecclesias de Pennis, de episcopis sub-Nertio, de Alaugio, Sancti Iuliani, Sanctae Mariae in villa episcopali, Sancti Martini in villa Vicecomitali, cum decimis et earum pertinentiis: Sanctae Mariae de la Sachoas, Sancti Martini de Arogno, S. Laurentii, Sancti Andreæ: in territorio Massiliensi ecclesias de Septimo, Sancti Tirsi de Cula, Sancti Mitrii ad castrum Gumberti et de Solobiis cum decimis et Cum decimis et earum pertinentiis, ecclesiam S. Michaelis pertinentiis eain territorio Massiliensi, ecclesias Sancti Marcelli cum decimis, ecclesias de Albania, Sancti Petri ad Vincula, Sancti Ioannis de Gargerio, Sancti Clari, Sancti Pontii, Sanctae Mariae de Gemenas, S. Mariae de Ros, Sancti Ioannis de Podio: in valle Tritis ecclesiam Sancti Martini de Insol. et cum decimis: in ecclesiis de Auriol tertiam partem decimarum, in

duos medolalios (1) de melle, ecclesias de villariis, et Rochaforti de Chuia cum decimis, ecclesiam S. Petri et S. Ioannis de Signa de Castro Veteri cum decimis, ecclesias de Auro-Venes, de Bauceto, de Castelleto, Sancti Victoris in territorio de Madalgas cum decimis, ecclesiam de Laza cum pertinentiis. Inter-Interdictio ne dicimus etiam, ut nullus abbas, nullus excommunicati monachus, vel quaelibet alia persona, excommunicatos vel interdictos, qui ad Massiliensem Ecclesiam iure parochiali pertinere noscuntur, recipiat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, etc. Amen. Ego Anastasius catholicae Ecclesiae

recipiantur.

Solitae clausulae.

Anastasii PP.

siae

lium

ptiones.

episcopus. Imarus Tusculan. episcopus.

et S. R. Ecclecardina-Ego Ostiensis episcopus. subscri-Ego Otto diaconus cardinalis S. Geor-

gii ad Velum Aureum, etc.

Datum Laterani per manum Rolandi S. Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, 111 kal. ianuarii, indictione II, incarnationis dominicae anno MCLIII, pontificatus domni Anastasii anno 1. Dat. die 30 decembris anno Domini 1153,

pont. anno I.

### VI.

Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Fesulanae Ecclesiae, ac privilegiorum, eidem a Summis Romanis Pontificibus concessorum (2).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Fesulanam Ecclesiam sub protectione Sedis Apost. recipit Pontifex. - Eiusdem bona omnia, iuraque confirmat; - Horum nonnulla enumerat; -Aliaque ab Innocentio PP. nominatim confirmata. — Privilegia a Paschali PP. concessa. — Solitae clausulae. — Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

(1) Idem quod Medella, liquidorum mensurae species. (n. T.) (2) Ex Ughell., Ital Sac., tom. 141.

ecclesiis Sancti Zachariae VII, sol. et Anastasius episcopus servus servorum Dei, venerabili Rodulpho Fesulano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

> Officii nostri nos hortatur auctoritas, Promium. fratres nostros episcopos debita charitate diligere, et Ecclesiis regimini eorum a Deo commissis suam iustitiam conservare. Ouocirca, dilecte in Christo frater et coepiscope Rodulphe, rationabilibus tuis postulationibus clementer annuimus, et praedecessoris nostri san. mem. Papae Eugenii vestigiis inhaerentes, Fesulanam Fosulanam Ec Ecclesiam, cui Deo auctore præesse di- clesiam sub protectione Sedis gnosceris, sub B. Petri et nostra prote-Apostolicae rectione suscipimus, et praesentis scripti cipit Pontifex; privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Eiusdem bona bona, eadem Ecclesia in praesenti anno confirmati; iuste et canonice possidet, aut in futurum largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: monasterium Sancti Horum non-Bartholomaei, quod Fesulis positum est, monasterium Sancti Martini in Maiano, monasterium Sancti Gaudentii in Pede Alpis, monasterium Sanctae Mariae de Rosano, plebem Sancti Petri de Romena cum decimis et possessionibus ad ius Fesulani episcopatus pertinentibus, plebem Sancti Petri de Cassia, plebem Sancti Ioannis de Capolia, plebem Sancti Leonini in Collina, plebem Sancti Martini de Vado, plebem Sanctae Mariae de Sco. plebem Sanctae Mariae de Spaltinna; caeteras vero tam plebes quam Ecclesias, quae Fesulanae Ecclesiae iuris esse noscuntur, civitatem et arcem Fesulanam, castellum montis Lauri cum curte sua. castellum de Cisalo cum curte sua, castellum montis Bonelli cum curte sua, cast. Gregnanellum cum curte sua, quicquid etiam habetis in curte de Acone, et curte de Lancisa, et infra plebem de

Privilegia a

Paschali PP

concessa.

Sancti Iusti in Salice, curtem de Agna, ecclesiam Sancti Alexandri cum curte sua iuxta castrum montis Carboli: alia Aliaque ab In-quoque castella, villas, et alias possesminatim confir- siones, sicut in privilegio praedecessoris nostri bonae memoriae Papae Innocentii nominatim vobis confirmata sunt. Ordinationes etiam praedictorum monasteriorum, et baptismalium Ecclesiarum, quae Fesulanae Ecclesiae subdita sunt, nullus absque vestro assensu sibi usurpare praesumat; in capellis autem vestrarum plebium liberam ordinationem et debitam obedientiam absque alicuius contradictione plebani habeant, sicut per privilegium fel. mem. Paschalis Papae eis concessum est: salva proprii episcopi debita reverentia. Partem vero decimarum, oblationum, testamentorum, et caeterorum reddituum ecclesiasticorum per vestrum episcopatum secundum statuta canonum vobis confirmamus, et ut nulla ecclesia in eodem episcopatu construatur, et constructa absque vestra licentia cuilibet subiiciatur, interdicimus: salva nimirum in omnibus Apostolicae Sedis iustitia et auctoritate. Decernimus ergo, ut nulli omnino, etc. Si qua igitur, etc. Cunctis autem, etc. Amen.

Panzano, et Sanctae Mariae Novolae, et

Solitae clausulae.

> Ego Anastasius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Anastasu PP.

Ego Ugo Ostiensis episcopus ss. Ego G. G. presb. card. S. Callisti.

Ego Guido presbyter cardinalis Sancti Chrysogoni subsc.

Ego Manfredus presbyter card. Sanctae Sabinae subsc.

Ego Aribertus presbyter card. Sanctae Anastasiae subsc.

Ego Iulius presb. card. tit. S. Marcelli. Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem subsc.

Ego Astaldus presb. card. tit. Sanctae Priscae subsc.

Ego loannes presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sanct. Silvestri et Martini subsc.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum subsc.

Ego Martinus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin subsc.

Ego Ioannes diac. cardinalis Ss. Sergii et Bacchi subsc.

Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et cancellarii, 11 kal. ian., indict. 11, incarnationis dominicae anno MCLIII, pont. D. Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 31 decembris anno Domini 1153, pontif. anno I.

### VII.

Decretum, ut monasterium Glannafoliense Sancti Mauri Antisiodoren. dioecesis Apostolicae Sedi immediate subjectum sit cum bonis suis omnibus, sub obedientia tamen monasterii Cassinensis.

Monasterium hocce, Fossatensibus antea subjectum, Cassinatibus subdit Urbanus II, const. Pater et princeps etc., dat. anno 1097.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eidem bona omnia confirmat: — Nonnullaque enumerat propriis vocabulis; - Sepulturam ibidem liberam fore declarat; - Abbatis electionem ad monachos spectare; - Qui tamen a Cassinensi abbate debeat confirmari; - Eique obedientiam praestare. - Decretum immunitatis. - Solitae clausulae. — Anastasii PP. signum et subscriptio. — Subscriptiones quoque card. S. R. E.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guilelmo abbati Glannafoliensis monasterii. eiusque successoribus regulariter substituen. dis, in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi et honestati convenire dinoscitur,

(1) Ex originali in archiv. edidit Gattula, Hist. Cassinen., saec. vi.

Exordium.

607 An. C. 1154

cae recipit Pontifer

omnia confirmat:

Nonnullaque

marum.

animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecte in Domino monasterium sub protectione fili, tuis iustis postulationibus clementer Sedis Apostoli- annuimus et praedecessoris nostri felicis memoriae Papae Urbani vestigiis inhaerentes, praefatum monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communibona mus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam priis vocabulis, videlicet Sancti Martini de Sancto Mauro, ecclesiam Sancti Gervasii et Prothasii in Bateaco cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Molo cum pertinentiis suis, insulam S. Mauri cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae in Dane, ecclesiam Sancti Simplicii super Ligerim, ecclesias Sancti Petri in Vodda, Sancti Petri cum Villa Fabrensi, Sancti Lamberti de Curalo, Sancti Hilarii de Concorzo cum pertinentiis suis, et Sancti Martini de Sorech, terram Aymerici de Averoim, ecclesias Sanctae Iustae de Verce cum pertinentiis suis, et Sanctae Mariae de Doado, villam de Solouge cum pertinentiis suis, villam quae vocatur Gru, cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Vetorini de Gena cum molendino et aliis pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Ci-Cum ture deci- rici in Salmossa cum decimis suis, ecclesiam Sancti Mauri in Lauduna, et ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae de Vareno, villam Sindremont cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini in Burno, villam ad Panes cum pertinentiis suis, et villam Lambri cum pertinentiis, insulam Blazon in Normannia, ecclesiam Sanctae Mariae de Cingla, ecclesiam San-

cti Mauri, sitam in Castro Lauden., ecclesiam Sancti Aniani, et villam Sindremont, ecclesiam Sancti Petri in Culturis. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam Sepulturam ibiesse sancimus, ut eorum, qui se illic se- dem liberam fopeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum Abbatis elequolibet successorum, nullus ibi qualibet ctionem ad monachos spectare subreptionis astutia, vel violentia praepo- declarat; natur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum; electus autem Cassinensi abbati repraesen- Qui tamen tetur confirmandus, a catholico episcopo, bate debeat conquem ipse per suas literas exoraverit, firmari; consecrandus. Qui nimirum, et eius successores obedientiam abbati Cassinensi Eique obedienpromittent, et singulis quinquenniis ipsum Cassinense monasterium, tanquam suum caput humilitate debita visitabunt. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Decretum imnum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic

Solitae clau-

fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Anastasii PP. signum et subscriptio

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

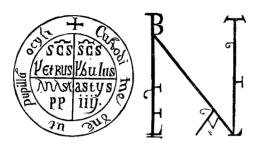

Subscriptiones quoque cardinalium S. R. E2- Calixti ss. clesiae.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit.

Ego Otto diaconus cardin. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tit. Sancti Marcelli ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Octavianus presb. card. tit. Sanctae Caeciliae subsc.

Ego Cencius presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina subsc.

Ego Enricus presb. card. tit. Ss. Nerei et Achillei ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sanctorum Silvestri et Martini ss.

Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et canc., id. ian., indictione 11, incarnationis dominicae anno MCLIV, pontificatus vero domni Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 13 ianuarii anno Domini 1154, pont, anno 1

## VIII.

Mitrae usus abbati monasterii S. Sixti Placentinae dioecesis in solemnioribus festivitatibus conceditur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Usum mitrae tam in processionibus, quam in missarum solemniis concedit.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Beraldo abbati Sancti Sixti, salutem et anostolicam benedictionem.

Exordium.

Et charitatis debito provocamur, et Apostolicae Sedis benignitate ac benevolentia incitamur, honorem fratribus exhibere, et specialibus S. R. E. filiis specialioris praerogativae gratiam elargiri, ut hominibus spectabiliores appareant, et commissas sibi Ecclesias apostolicae dilectionis familiaritate suffulti tutius regant; atque ipsorum subditi maiorem eius reverentiam et honorem exhibeant. Sic itaque, dilecte in Domino fili Beralde abbas, Usum mitrae de beati Patri et nostrae dilectionis gratia tam in proceste disposuimus honorare. In praecipuis in missarum soergo Ecclesiae tuae festivitatibus tam in dit. processione, quam infra sacra missarum solemnia ex Apostolicae Sedis liberalitate usum mitrae Ecclesiae tuae concedimus.

Dat. Laterani x kalend. februarii. Dat. die 23 ianuarii anno Domini 1154. pont. anno 1.

### IX.

Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Reatinae Ecclesiae (2).

### SUMMARIUM

Proæmium. — Ecclesiam hanc sub tutela Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Eidem bona omnia confirmat; — Horum maiorem partem enumerat: - Et monasteria quae in ipsis possessionibus sunt. - Decretum immunitatis. - Solitae clausulae. - Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

(1) Ex Campi, Hist. Placent. (2) Ex Tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, venerabili fr. Dodoni Reatinae Ecclesiae episcopo. eiusque successoribus canonice instituendis, in perpetuam memoriam.

Procemium.

mat;

a plebibus;

In eminenti Sedis Apostolicae specula, Domino disponente, constituti, fratres nostros episcopos fraterna debemus charitate diligere, et Ecclesiis a sibi Deo commissis paterna solicitudine providere. Quo circa, ven. in Christo fr. Dodo Eclesiae Reatin. episcope, tuis iustis postulationibus debita benignitate gratum im-Ecclesiam hanc pertientes assensum, praedictam Ecclesian tutela Se-pertientes assensum, dis Apostolicae siam, cui Deo auctore præesse dignoscerecipit Ponti-ris, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio Bidem bona communimus; statuentes, ut quascumque possessiones quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis du-Horum maio- ximus exprimenda vocabulis: plebem Sannumerat suis cti Thomae in Giumulo, plebem Sanctae propriis voca-bulis, incipiens Susannae, plebem S. Viti, plebem Sanctae Mariae Gisoni, plebem Sanctae Mariae in Testoni, plebem Sancti Rustici, plebem Sanctae Mariae in Valliocrina, plebem Sanctae Mariae in Cornu, plebem Sanctae Mariae in Sigilli, plebem Sanctae Ruffinae. plebem Sanctae Mariae in Baccigno, plebem Sanctae Crucis in Burbone, plebem Sancti Petri in Laculo, plebem S. Mariae et Petri in Pantano, plebem Sancti Petri in Dura, plebem Sancti Ioannis in Clarino, plebem Sancti Sixti in Amiterno, plebem Sancti Petri in Popleta, plebem Sancti Victorini, plebem Sancti Petri in Precoro, plebem Sancti Valentini in Collectario, plebem Sancti Marci et Sancti Donati in Teria, plebem Sancti Iuliani in Foce, plebem S. Pauli in Capite Amiterni, plebem Sancti Cosmae in Cagnano, plebem Sancti Antimi in Cassina, plebem !

Sancti Thomae in Villano, plebem Sancti Petri in Cornu, plebem Sancti Eutitii in Marana, plebem Sancti Stephani in Cluvano, plebem Sancti Laurentii et Sancti Leopardi in Cartoro, plebem Sanctae Mariae in Mareri, et Sancti Pastoris, plebem Sancti Petri in Canapinula, plebem Sancti Elpidii, plebem Sancti Andreæ et Sancti Pauli, plebem Sanctae Mariae in Rivogatti, plebem Sancti Andreæ in Laceto, plebem Sanctae Luciæ in Colle Alto, plebem Sancti Andreæ in Capradosso, plebem Sanctae Mariae in Valle, plebem Sanctae Agathae in Plaia, plebem Sancti Iustini in Rocca Sinibaldi, plebem Sanctae Anatoliae in Tore, plebem Sancti Angeli in Cervia, plebem Sanctae Victoriae in Tripula, plebem Sancti Felicis in Octavo, plebem Sancti Nicolai et Sanctae Helenae in Lubriculo. plebem Sancti Ioannis in Valle Reatina, plebem Sancti Savini in Monte Gurzo, plebem Sanctae Mariae in Casa Roperti. plebem Sancti Laurentii in Quintiliano, plebem Sanctae Mariae in Anglise, plebem Sancti Donati de Turre de Carpasso. plebem Sanctae Mariae della Sala, et in eis plebibus oratoria, quae monasteria Quibus enumedicuntur, videlicet Sancti Petri in Anglise, ratis, monaste-Sanctae Crucis in Aqua de Solangio; possessionibus Sancti luvenalis in Lacu, Sanctae Mariae existunt, confirmat. in Consonano, Sancti Liberatoris, Sanctae Trinitatis, Sancti Gregorii de Caçalici, Sancti Valentini della Pureia, Sanctae Crucis in Lagnano, Sancti Eleuterii in Campo Reatino, Sancti Pastoris in Alatro, Sancti Angelici in Vetica, Sanctae Mariae in Lupicino, Sancti Petri in Madito, S. Silvestri in Petra Battuta, et S. Silvestri in Perulo, Sancti Severini et Sancti Avitae in Amiterno, Sancti Io. Baptistae de Sancto Victorino, Sancti Leonitii in Classina, Sancti Laur. in Fosso. S...... in Nura, Sancti Mauri, Sancti Castilioni de Valle de Petra, Sancti Leopardi de Colle Fecati, Sancti Pauli de Cocotha. Item infra urbem vel in subur- Deinde ceelebio Reatinae civitatis, ecclesiam Sancti sias nominat;

A quibns om- Ioannis et S. Eleuterii, Sancti Ruphi, da decornit.

nibus epi-copa-lia iura solven- Sancti Iuvenalis, Sanctae Marinae, Sancti Petri in Porta Romana, S. Salvatoris et S. Nicolai in Acupentu, S. Leopardi, S. Bartholomaei et Euticii, S. Maronis et S. Severi, S. Fortunati, Sancti Petri et Andreæ in Campo Reatino, Sanctorum Apostolorum et Sancti Donati, S. Sebastiani in Scale, Sancti Savini in Berrico, Sancti Clementis, Sancti Nicolai in Forfone, Sanctae Mariae in Capite Aguae, Sanctae Mariae in Pugillo, Saucti Flaviani in Novera, Sanctae Mariae in Burbone valle Lumbricola, Sancti Hilarii in Racciolo, S. Mariae in civitate in Amiterno, et S. Raroti: ut ex his omnibus episcopalia vobis iura solvantur. Praeterea castrum collis Vacarii, castrum Venerubae, castrum Montis Guizzi, castrum de Catrico, castrum Casalis Liae, castrum Rocca in Prece, castrum Verani, castrum Butri, castrum montis Sicci cum pertinentiis Decretum in- suis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, eamdem..... temere perturbare, aut eins possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, tam tuis quam clericorum et pauperum usibus profutura: salva in omnibus Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua autem ecclesiastica, saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subia-

> ceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domihi nostri lesu

> Christi, quatenus et hic fructum bona-

rum actionum percipiant, et apud distri-

ctum Iudicem praemia aeternae pacis

inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae Anastasii PP. eniscopus subscripsi.

Ego G. presbyter cardinalis tit. Ca- et S. R. Ecclelixti subsc.

Ego Guido presbyter cardinalis Sancti ptiones.

Chrysogoni ss. Ego Ubaldus presbyter card. tit. Sanctae Praxed. ss.

Ego Manfredus presbyter card. tituli Sanctae Sabinae ss.

Ego Astaldus presb. card. tit. Sanctae Priscae subsc.

Ego Io. Paparo Sancti Laur. in Dam. presb. card. subsc.

Ego Cencius presb. card. tituli Sancti Laur. in Lucina subsc.

Datum Later, per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et canc., 1x kal. febr., ind. 11, incarn. Domini mcliv, pontificatus vero domni Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 24 ianuarii anno Domini 1154, pont. anno 1.

### X.

Confirmatio iurium omnium Aprutinae Ecclesiae, cuius fines designantur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Assignatio finium Aprutinae Ecclesiae: — Inter quos bona omnia et iura ad eamdem pertinentia ei confirmantur. — Decretum ne monachi publica ministeria exerceant absque episcopi licentia; — Item, ut Ecclesia B. Mariae semper sit sedes episcopi Aprutini; - Cui bona omnia hic expressa concedit Pontifex. — Solitae clausulae. — Anastasii PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, ven. fratri Guidoni Aprutinae Ecclesiae episcopo. eiusque successoribus canonice substituendis.

Sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est differenda petitio. Tuis

Exordium.

(1) Ex Tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell.. Ital. Sac., tom. 1.

Solitae clausulae.

munitatis.

Assignatio fi-ventur: qui videlicet fines a capite Vonium Aprutinae Euclesiae :

Aprutini;

manis per ipsam summitatem montis usque in rivum, qui decurrit inter Asculanum comitatum et Aprutinum, et per Carrusum usque trans fluvium Tronti ad confinum, quod ibi decernitur, usque in mare, et per mare usque in fluvium Vo-Inter quos bo- mani esse cernuntur; inter fines quaead eamdem per- cumque oppida, quaecumque villae, quaetinentia ei con-cumque plebes, quaecumque ecclesiae sitae sunt, aut imposterum fuerint, sub tua et tuorum catholicorum successorum episcopali providentia et dispositione permaneant; et ex eis omnibus episcopalia vobis iura solvantur tam in clericorum ordinationibus, et ecclesiarum consecrationibus, quam in redditu decimarum et oblationum, sive in correctionibus delin-Decretum ne quentium. Sane illam monachorum prablica ministeria vam praesumptionem, quae (partim epieterceant abs-que episcopi li- scoporum absentia, partim eorum pervicacia) in Aprutinorum finibus inolevit, modo inhibemus, ut nec baptismum ulterius in monasteriis faciant, nec ad infirmorum unctiones de claustris suis progredi audeant, nec ad poenitentiam iniungendam populares personas admittant, nec ab episcopo excommunicatos ad communionem, nec interdictos ad officia sa-Item ut ec- cra suscipiant. Porro ecclesiam B. Mariae semper sit se- matricem semper haberi, sicut hactenus episcopi habita est, et illic episcopalem decernimus sedem permanere, et tibi tuisque successoribus confirmamus. Quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma

itaque, dilecte in Christo frater episcope,

precibus annuentes, ad perpetuam san-

ctae Aprutinae Ecclesiae pacem et nobi-

litatem, praesentis decreti stabilitate sancimus, ut universae parochiae fines, sicut

a tuis praedecessoribus usque hodie pos-

sessi sunt, ita omnino tam tibi quam

tuis successoribus in perpetuum conser-

vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: abbatiam Cui bona om-Sancti Benedicti in Catrula, abbatiam nia bic oxpressa Sanctae Mariae in Cataneto, abbatiam fex. Sancti Ioannis in Pesula, abbatiam S. Ioannis in Scorcione, ecclesiam Sancti Flaviani cum castro portus, et omnibus pertinentiis suis, canonicam S. Silvestri in Salino, plebes Sanctae Mariae in Vico, S. Mariae in Vellete, Sancti Petri in Romano, S. Petri in Abrelio, Sancti Victorini in Canali, S. Mariae in Brazzano, S. Salvatoris in Pagliarolo, Sancti Laurentii in Festiniano, Sancti Martini in Iunibero, Sanctae Mariae Predi, Sancti Pauli in Ablata, S. Laurentii in Civitella, monasterium Sancti Sebastiani in Gomano, civitatem Interamnem cum Vitica Cartieula, suburbium Sancti Flaviani cum Insula, Montonem, Ripam de Tortoreto et Lauro, medietatem Pretuli Lavaroni, Neretum, Turanum, partem Gusberti in Oforiano, terram filiorum Montacelli, Gualterii et Raynerii, Lucum, Collem Vetulum, Rapinum, Mianum, Terrarum filiorum Albertionis, Forcellam, Capraficum, terram Canonis de Guictariis, podium scilicet Cantalupum, medietatem Germaniani, partem Bizini, Civitellam, Coloniam, partem de Gazino et de tota terra Sancti Nicolai. Decernimus igitur, ut nulli om- Decretum imnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam munitatis a quatemere perturbare, aut eius possessiones stia. auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, tam eius, quam

clericorum et pauperum usibus profu-

tura: salva Apostolicae Sedis auctoritate.

episcopus, imperator, aut rex, princeps,

aut dux, comes, vice-comes, iudex, ca-

staldio, aut ecclesiastica saecularisve per-

sona, hanc nostrae constitutionis paginam

sciens, contra eam temere venire tenta-

verit etc. Amen.

Si quis igitur imposterum archiepiscopus, Solitae clau-

Anastasii PP.

episcopus.

et S. R. Coolestae cardinalinn subscri- S. Calixti. pliones.

Ego Gregorius presbyter card. tituli

Ego Manfredus presbyter card. tituli S. Sabinae.

Ego Aribertus presbyter card. tituli S. Anastasiae.

Ego Octavianus presb. cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ego Ioannes presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli Pamachii.

Ego Centius presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina.

Ego Otto diac. card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Guido diac. card. tituli S. Mariae in Porticu.

Ego Ioannes diac. card. tit. Ss. Sergii et Bacchi.

Dat. Laterani per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, v kal. decemb. (1), ind. 11, incarn. dom. anno MCLIV, pontificatus domni Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 28 ianuarii anno Domini 1154, pont. anno I.

### XI.

Monasterio Savigniensi ordinis Cistercien. subjectae abbatiae omnes confirmantur (2).

Simile privilegium monasterio huic concessit Eugenius decessor anno 1147.

### SUMMARIUM

Exordium. - Monasticum ordinem in hoc monasterio servari mandat Pontifex; -Subjectas ei abbatias confirmat, quas propriis nominibus enumerat; — Quas liberas ab omni servitute, ad exemplar Eugenii praedecessoris declarat, cum solitis clausulis. — Anastasii PP. sigillum et subscriptio, cum S. R. E. card. subscriptionibus.

(1) Ita in edit. Cocqueliniana: verum si privilegium hoc datum est die 28 ianuarii, legendum v kal. februarii. (R. T.) (2) Ex ms. monasterii huius edidit Martene, Veter. Scriptor. et Monument., tom. 1, col. 455.

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae | Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Richardo Savigniensi abbati, eiusque successoribus regulariter promovendis, in per-

> Apostolicae Sedis, cui divina gratia praesidemus, nos auctoritas admonet, beneplacentem Deo religionem statuere, et stabilitam exacta diligentia conservare. Quo circa, dilecte in Domino fili Richarde abbas, tuis iustis petitionibus clementer annuimus, et Savigniense monasterium, cui Deo auctore præesse dignosceris, scriptorum nostrorum patrociniis communimus: statuentes, ut ordo monasticus se- Monasticum cundum ordinem Cisterciensium fratrum ordinem in hoc monasterio sertam in praefato monasterio, quam in his, vari quae sub ipsius potestate et disciplina consistunt, futuris temporibus inviolabiliter conservetur: et ut abbatiae, quae ad ius tui monasterii pertinere noscuntur, Subiectas ei in tua tuorumque successorum obedientia abbatias confirmat, quas proet subjectione permaneant; quarum no- priis nominibus mina subduximus exprimenda: abbatia de  $^{\mathrm{enumerat}}$ : Belbrech et abbatia de Briostel cum pertinentiis earum, abbatia de Sarnago, abbatia de Brollio et abbatia de Trappe cum appendiciis earum, abbatia de Sancto Andrea de Gofert et abbatia de Sancto Clemente de Tyrunhel cum appendiciis earum, abbatia de Falcardi monte cum appendiciis suis, abbatia de Luncuiler cum pertinentiis suis, abbatia de Chalocheio cum pertinentiis suis, abbatia de Busseria cum pertinentiis suis, abbatia de Fon ibus cum pertinentiis suis, abbatia de Veteri-Villa cum pertinentiis suis, abbatia de Alneto cum pertinentiis suis, abhatia de Fuanesio, abhatia de Holanda, abbatia de Caldra et abbatia de Man cum pertinentiis earum, abbatia de Bella-Lauda et abbatia de Ioreval cum pertinentiis earum, abbatia de Cumbamara, abbatia de Basinwerch, abbatia Sanctae Mariae de Durelina et abbatia de Pultuna cum pertinentiis earum, abbatia de Bildwa cum pertinentiis suis, abbatia de Neth cum pertinentiis suis, abbatia de Buffestrem cum pertinentiis suis, abbatia Quarraria

praedecessoris declarat,

sabduntur.

nentiis earum, abbatia de Straforth cum pertinentiis suis, abbatia de Quoquosala cum pertinentiis suis. Has igitur abbatias cum omnibus pertinentiis, ad exemplar praedecessoris nostri sanctae memoriae Quas liberas Papae Eugenii, tibi tuisque successoribus tute, ad exem- in perpetuum confirmamus. Nulli ergo Eugenii hominum fas sit, super hac nostra confirmatione vestrum monasterium perturbare, aut aliquam ei exinde contrarietatem inferre; sed omnia in perpetuum ita intemerata serventur, quemadmodum praedicti praedecessoris nostri pagina noscuntur instituta: salva in omnibus Apo-Ad robut om- stolicae Sedis auctoritate. Si quis sane senti privilegio hanc nostri privilegii paginam sciens, rerum exposit.; contra eam temere venire tentaverit, sepoenales cundo tertiove commonitus, nisi satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; conservantes autem eidem loco, quae sua sunt, a remuneratore omnium bonorum Domino, intervenientibus Bb. Petri et Pauli meritis, aeternae vitae praemia consequantur. Amen, amen, amen.

et abbatia de Dragonis-Fonte cum perti-

rigillum et subscriptio, cum S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptionibus.

## Anastasii PP. CVSTODI ME DOMINE VT PUPILLAM OCVLI S. Petrys + S. Pavlys Anastasivs Papa IV

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad

Velum Aureum ss.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. Sancti Callisti ss.

Ego Ugo Ostiensis episcopus ss.

Ego Cencius Portuensis episcopus et Sylvae Candidae ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxedis ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis et Sabinensis electus ss.

Ego Ioannes diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi subsc.

Ego Iulius presb. card. tituli Sancti Marcelli subscripsi.

Ego Otto diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tulliano subscr.

Ego Wido presbyter cardinalis tituli Pastoris subscripsi.

Ego Astaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae subsc.

Ego Henricus presbyter card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei subsc.

Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, xii kalend. maii, indictione 11, incarnationis dominicae anno MCLIV, pontificatus vero domni Anastasii Papae IV anno 1.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1154, pont. anno 1.

## XII.

Confirmatio bonorum, donationum et privilegiorum Hospitalis de Misericordia Placentinae civitatis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Hospitale sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. - Eidem bona omnia et donationes confirmat; — Confirmat quoque regulas a fundatore datas, et a Placentinis episcopis confirmatas, ac demum exemptiones ei ab his concessas; -Perpetua quiete et immunitate a quacumque molestia frui statuit; — Excommunicationi subdit eos, qui haec statuta violaverint; — Servantibus hospitali aeterna praemia apprecat. — Anastasii PP. subscriptio.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Ottoni rectori Domus Hospitalis de Misericordia, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Cum omnes Ecclesiae filios ex Apostolicae Sedis benignitate ac benevolentia

(1) Ex archiv. Commend. Misericordiae edidit Campi, Hist. Placent., tom. 11.

Exordium.

An. C 1154

Eidem bena tiones confirmat;

> fundatore datas. episcopis connes ei ab his concessas.

nostrae clypeo communire; ut quemadmodum, Domino disponente, patres vocamur in nomine, ita etiam nihilominus Hospitale sub comprobemur in opere. Quocirca, dilecte protectione Se- in Domino sili, tuis iustis postulationibus recipit Ponti- clementer annuimus, et praefatum hospitale, cui Deo auctore præesse dinosceris, ad exemplar praedecessoris nostri sanctae memoriae Papae Eugenii, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascumque omnia et dona- possessiones, et quaecumque bona idem hospitale impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum, in quo ipsum hospitale situm est, cum omnibus pertinentiis suis: molendinum, et terras, quas in circuitu ipsius loci habetis, et domum, quam habetis ultra Padum in Laudensi episcopatu cum pertinentiis suis. Praeterea laudabilem ordinem, qui que regulas a in eadem Domo a bonae memoriae Huet a Placentinis gone fundatore, et aliis prudentibus et dirpiscopis con-firmatas, ac de- scretis viris institutus esse dinoscitur, et mum exemptio- a bonae memoriae Arduino Placentino episcopo confirmatus, tibi et successoribus tuis, et eidem Domui, auctoritate Sedis Apostolicae roboramus, et firmum et inconcussum manere decernimus. Illud etiam, quod praefatus episcopus praedicto hospitali concessit, videlicet, ut a sacerdotibus inibi et in ecclesia Sancti Egidii, quae sub eodem hospi-

protegere debeamus: eis tamen, qui in )

obsequio pauperum et peregrinorum om-

nipotenti Domino humiliter et devote mi-

nistrare noscuntur, attentius nos conve-

nit providere: et eorum loca, ne pravorum molestiis perturbentur, defensionis tali consistit, commorantibus, nullus de Placentina Ecclesia fidelitatem ullatenus exigat, pariter confirmamus. Novalium quoque, quae propriis manibus aut sumptibus fratres tui de caetero excoluerint, seu de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas praesumat exigere. Decernimus ergo, Perpetua quieut nulli omnino hominum liceat, praesa-te et immunitatum hospitale temere perturbare, aut eins molestia frui possessiones auferre, vel ablatas retinere, statuit; minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur vestris, et pauperum Christi, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua ergo in futurum ecclesiastica saecu- Ercommunicalarisve persona, hanc nostrae constitutionis qui haec statuta paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alieua fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servanti- Servantibus bus sit pax Domini nostri Iesu Christi, hospitali aelerquaterius et hic fructum bonae actionis prerat. percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

te a quacumque

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae Anastasii PP. episcopus ss.

Dat. Laterani per manum Rolandi S. R. E. presb. cardinalis et cancellarii, viii kalend. maii, indictione ii, incarnationis dominicae anno MCLIV, pontificatus vero domni Anastasii IV Papae anno 1.

Dat. die 24 aprilis anno Domini 1154, pontif. anno 1.

### XIII.

Confirmatio sententiae ab Eugenio PP. III latae in controversia quadam inter S. Laurentii ex una, et Sancti Alexandri altera ex parte canonicos Bergomensis civitatis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Latam ab Eugenio PP. sententiam ratam habet Pontifex. — Quae fuerit Eugenii sententia, declarat. - Poenam suspensionis irrogat contra huiusmodi sententiae executionem retardantes. - Roburque Eugenii decreto suoque addit solitis clausulis. — Anastasii PP. sigillum et subscriptio. - Subscriptiones card. S. R. E.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Lanfranco praeposito, caeterisque canonicis Ecclesiae Sancti Alexandri Pergamensis, in perpetuum.

Exerdium

Sicut aequum est, et officio religioso conveniens, natas inter viros ecclesiasticos controversias rationabili fine decidere: ita quidem vigor aequitatis expostulat, quae rationabiliter decisa fuerint, fidei committere literarum; ac ne imposterum aliquorum refragatione turbentur, aucto-Latam ab Eu- ritate apostolica roborare. Eapropter, paci genio PP. sen-tentiam ratam et quieti vestrae providere volentes, senhabet Pontifex. tentiam, quam inter vos, et canonicos Sancti Vincentii super quibusdam, unde inter vos et eos causa fuerat diutius agitata, felicis recordationis Papa Eugenius praedecessor noster post sufficientem in praesentia sua et fratrum suorum, eiusdem causae discussionem, communicato cum fratribus suis consilio, promulgavit, nos etiam assertionis nostrae pagina confirmamus, et ratam et inconcussam perpetuis temporibus decernimus permanere. Quae fuerit Eu- Constituit siquidem, ut presbyteri Pergamensis episcopatus, qui post datam a fel, mem. PP. Innoc. praedecessore nostro sententiam ordinati sunt, sive quidem deinceps ordinabuntur, utrique Ecclesiae

genii sententia declarat;

> (1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de episcopis Bernensibus.

sidelitatem exhibeant; et si canonici S. Vincentii recipere forte noluerint, nihilominus eam Ecclesiae vestrae debeant exhibere. De poenitentiis autem hoc inter Cuius capita vos observari praecepit, ut presbyteri to-hic recitat. tius Pergamensis episcopatus, quoties pro publicis criminibus ad poenitentiam parochianos suos adduxerint, utramque partem studeant convocare, ac nullatenus absque praepositi vestri, vel unius presbyterorum Ecclesiae vestrae praesentia, criminosis illis poenitentia iniungatur. Adiecit etiam, ut in mensa episcopi in sinistra parte praepositus Ecclesiae vestrae primum locum obtineat, et suos penes se clericos habeat. Statuit praeterea, ut quoties in consuetis processionibus ad missarum solemnia celebranda canonici Sancti Vincentii ad vestram ecclesiam venerint, quatuor parietes chori pacifice in ecclesia ipsa obtineant: et in vigiliis B. Viatoris et in festo eiusdem, necnon in Litaniis Gregorianis, cum incenso et aqua benedicta, campanis pulsatis, per personas vestras eosdem canonicos honorifice suscipiatis. Cum autem ad defunctorum exeguias vel aliis diebus vobiscum in Ecclesia ipsa convenerint, totum chorum ecclesiae vestrae cum eis pariter teneatis. Quoties vero vos cum eis in solemnitatibus, vel exequiis mortuorum, sive in ecclesia Sancti Vincentii, sive in aliis conveneritis, praepositus Ecclesiae vestrae primum locum in sinistra parte chori obtineat: reliqui autem fratres cum eisdem clericis communiter sedeant. Decrevit itidem, ut cappellani ecclesiarum Sancti Salvatoris, Sanctae Agathae, S. Ioannis, Sanctae Gratae, ac Sancti Vigilii, in dominicis diebus, praecipuisque festivitatibus, ad maiores missas in Ecclesia vestra conveniant; in Coena vero Domini, et ad baptismum, et in aliis solemnitatibus, sicut divina consuevistis officia celebrare, ita omni tempore pacifice observetis. Ad haec, quoniam quidam sacer- Poenam susdotum ad exhibendas vobis supradictas pensionis irrosidelitates moras innectunt, et quibusdam iusmodi genten-

tiae exercitio- subterfugiis eas retardare praesumunt, auctoritate apostolica constituimus, ut iuxta veterem consuctudinem Ecclesiae vestrae, incontinenti post susceptos ordines eas vobis exhibeant; et si statim exhibere contempserint, donec exhibeant, a susceptis ordinibus arceantur. Praesenti ctiam decreto sancimus, ut Bergomensis episcopus nullum vobis indebitum gravamen et inusitatum imponat; sed vos, ct Ecclesiam vestram in antiqua libertate

genii decreto.

Roburque Eu- dimittat. Ne igitur super his, quae inter suoque additso- vos iudicio Sedis Apostolicae decisa sunt, recidivo denuo litigio fatigemini, et inde alterutra partium alteram in expensas et labores adducat, unde iudiciario ordine perpetuum silentium utrique parti constat impositum, auctoritate apostolica interdicimus, ut nullus omnino hominum contra praefati antecessoris nostri sententiam venire praesumat, aut huic nostrae confirmationis et constitutionis paginae ausu temerario. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat. Amen, amen, amen.

Anastasii PP. sigillum et subscriptio.

## Locus sigilli.

## CVSTODI ME DOMINE VT PVPILLAM OCVLI.

Ego Anastasius catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

Subscriptiones cardinalium S. R. Ecclesiae. Ego Imarus Tuscul. episcopus subsc. Ego Ugo Ostiensis episcopus subsc.

Ego Cintius Portuensis episcopus, et Sanctae Sylvae Candidae subsc.

Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. Sancti Calixti subsc.

Ego Ubaldus presbyter card. tituli S. Praxedis subsc.

Ego Manfredus presb. card. tit. Sanctae Sabinae subsc.

Ego Aribertus presb. card. tit. Sanctae Anastasiae subsc.

Ego Iulius presbyter cardinalis tituli Pastoris subscripsi.

Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis subscripsi.

Ego Iordanus presbyter cardinalis tit. S. Susannae subscripsi.

Ego Astaldus presb. card. tit. Sanctae Priscae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. Sancti Stephani in Coelio monte ss.

Ego Ioannes presb. card. Sanctorum Io. et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Henricus presb. card. Sanctorum Nerei et Achillei ss.

Ego Ioannes presb. card. Sanctorum Silvestri et Martini ss.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Rodulfus diaconus card. Sanctae Luciae in Septa Solis ss.

Ego Guido diaconus card. Sanctae Mariae in Porticu ss.

Ego Ioannes diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

Ego Otto diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tull. ss.

Datum Laterani per manum Rollandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, u kal. maii, ind. 11, incarn. dom. anno MCLIV, pont. vero D. Anastasii IV PP. anno 1.

Dat. die 30 aprilis anno Domini 1154, pont. anno 1.

### XIV.

Confirmatio canonicorum regularium ordinis Sancti Augustini in sacrosancta Lateranen. Ecclesia, cum gratiarum elargitione.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ordinem canonicum servari mandat Pontifex. - Singula bona confirmat, nonnullaque enumerat. — Priorem a canonicis eligendum esse pronunciat. -Soli Rom. Pontifici subiectum declarat. -Nonnulla ad Ecclesiae huius immunitatem, - Disciplinae observantiam - Et sacrorum ministeriorum sanctitatem et decorem spectantia sancit. — Clausulae.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Ioanni Priori sacrosancti patriarchii basilicae Salvatoris Domini, quae Constantiniana vocatur, pariterque Io. Baptistae, ac Ioannis Evangelistae, eiusque fratribus canonicis tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Potestatem ligandi atque solvendi tam in caelis quam in terra, beato Petro eiusque successoribus, auctore Deo, principaliter traditam, illis Ecclesia verbis agnoseit, quibus Petrum est idem Dominus alloquutus: Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis (a). Ipsi quoque et propriae firmitas, et alienae fidei confirmatio, eodem Deo auctore praestatur, cum ad eum dicitur: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu conversus aliquando confirma fratres tuos (b). Oportet igitur nos, qui, licet indigni, beati Petri residemus in loco, prout divina nobis clementia et scire et posse donaverit, prava corrigere, recta firmare, et in eius Ecclesia sic ad arbitrium iudicis disponenda disponere, ut de vultu eius iudicium nostrum prodeat, et oculi nostri videant aequitatem. Æquum est Honor et di-ergo ac rationabile, ut suus unicuique que Reclesiae lionor Ecclesiae, ac dignitas conservetur. servari debet. Et sicut in humani corporis compage naturalis ratio singulis quibusque membris ad salutem providens, speciales et proprios actus edocet, nobilioribus vero suam dignitatem conservat: ita in corpore Ecclesiae, apostolica providentia secundum sacrorum institutiones canonum, universas regit Ecclesias; digniores autem et famosiores in sui status praerogativa custodit. Huius itaque rationis debito provocati, licet omnium Ecclesiarum nobis solicitudo et cura immineat, praedictae tamen sanctae Lateranen. Ecclesiae, per quam datur, ut invigilare caeteris omnibus debeamus, quae specialius ac familiarius ad Romani Pontificis ordina-

> (a) Matth. xvi, 19. (b) Luc xxii, 32 (a. r.) | Ecclesiae. Et si quid scriptum contra Bull. Rom. Vol II.

tionem spectare dignoscitur, ampliori et attentiori nos convenit studio providere. Ea propter vobis, in Domino filii, Ecclesiam ipsam, in qua divino mancipati estis obseguio, ad exemplar praedecessoris nostri beatae memoriae Alexandri Papae II, Apostolicae Sedis privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicorum, qui se- Ordinem canocundum Deum, et beati Augustini re- mandat; servari gulam ibi noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in posterum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo pro- Singula bona pitio, poterit adipisci, firma vobis vestris- confirmat, non-nullaque enuque successoribus et illibata permaneant; merat. in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: medietatem omnium oblationum principalis altaris in integrum sine dispendio aliquo: dationem seu reditum, qui glandaticum dicitur, vel herbaticum ex nostris porcis et pecoribus, seu omnem fruitionem ab eodem praedecessore nostro ipsi Ecclesiae collatam. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci pri- Priorem a caore, vel tuorum quolibet successorum, dam esse pronullus ibi qualibet surreptionis astutia seu nunciat. violentia praeponatur; sed fratres in aliqua persona de vestro collegio, si idonea reperta fuerit, vel de alio religioso conventu, prius conveniant: et postmodum cum consilio, deliberatione et iudicio Romani Pontificis eligant, electus autem Soli Rom. Ponnulli, nisi tantum ipsi Romano Pontifici declarat. obedientia vel subjectione aliqua teneatur. Liceat vobis praeterea, clericos e saeculo fugientes, vel laicos liberos, undecumque sint, nisi excommunicati vel interdicti sint, absque alicuius contradictione, ad conversionem suscipere; et qui suscepti fuerint, cum communi consilio prioris et fratrum, nulli de obedientia teneantur, nisi Romano Pontifici, et priori eiusdem

Nonnit Ecclesia huius ımmuni em.

Et sacrorum

ministeriorum

decorem spe-

ad hoc nostrum privilegium aliquo tempore apparuerit, id irritum ducimus. Prohibemus autem, ut nulli fratrum post factam in eodem loco professionem, sine prioris sui licentia, fas sit de claustro discedere; discedentem vero absque huiusmodi literarum cautione nullus audeat retinere. Adhibentes suggestione et voluntate fratrum nostrorum cardinalium episcoporum sanximus, ut eadem Ecclesia tamquam principalis mater et domina omnino libera sit, et nulli penitus, nisi soli Romano Pontifici sit subiecta; atque iidem episcopi salubri providentia, veluti cooperatores et vicarii nostri, ipsius venerabilis basilicae utilitatem et honestatem provideant. Illud vero, quod a memorato praedecessore nostro Alexandro sanctitatem et statutum est, maxime observari praecictantia sancit. pimus, videlicet ut vasa seu vestes altaris, et cuncta sacri mysterii ornamenta, non tangantur, vel proferantur, seu reponantur, aut etiam qualescumque oblationes desuper altari a non sacratis Deo ministris tollantur. Porro celebrantibus ibidem episcopis sacra missarum solemnia, in clericalibus tunicis praesentes sitis, cantum imponatis, et ex vobis presbyteterum, diaconum, subdiaconum, atque acolytum semper providere curetis. Praeterea minus quatuor fratribus assisten. missa in eadem ecclesia, etiam diebus privatis, minime celebretur. Diebus vero dominicis, et in Sanctorum festivitatibus, quantuscumque fuerit, plenarius vester Nonnulla item adsit conventus. Ut autem in ecclesia sciplinae obser- ipsa regularis ordinis et disciplinae vigor vantiam prae- inviolabiliter, auxiliante Deo, custodiatur et servetur, unumquemque praedictorum cardinalium episcoporum, qui sunt ad principalis altaris servitium deputati, semel in hebdomada de observantia regulae cum fratribus ipsius loci capitulum tenere, et si quid grave corrigendum fuerit, cum communi consilio prioris et fratrum per ipsos vice nostra emendari statuimus. Si qua igitur in posterum ecclesiastica sae-

cularisve persona, hanc nostrae consti-

Clausulae.

tutionis et confirmationis paginam sciens, contra eam ausu temerario venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Dat. pontificatus anno 11, MCLIV. Dat. anno Domini 1154, pontif. anno 11.

### XV.

Hospitale et religio S. Ioannis Hierosolymitani sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur cum privilegiorum elaraitione.

## SUMMARIUM

Proœmium. — Hospitale sub B. Petri tutela suscipit Pontifex. —Bona omnia confirmat. Nonnulla privilegia et immunitates concedit. — De clericis. — Fratres, qui semel habitum sumpserint, ad saeculum revertere non posse etc. declarat. - Subiicit vero in spiritualibus episcopo loci. — Praepositus a fratribus eligendus. — Clausulae.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Raymundo Magistro civitatis Hierosoly. mitanae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Christianae fidei religio hoc pie credit, et veraciter confitetur, quod Dominus noster Iesus Christus, cum omnium dives esset, pro nobis est pauper effectus. Unde

Procemium.

etiam ipse suis imitatoribus opportunae consolationis praemia repromittens: Beati (inquit) pauperes, quoniam vestrum est regnum coelorum (a). Idemque Pater orphanorum, refugium pauperum, ad hospitalitatem et beneficentiam nos hortans in Evangelio ait: Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis; (b) quique ad comprobandum tantae bonitatis excellentiam, etiam pro calice aquae frigidae se mercedem redditurum asseruit (c). Nos Mospitale sub igitur, quibus ex iniuncto officio immisuscipit Ponti- net, his, qui longe, et his, qui prope sunt, paterna solicitudine providere, devotionem vestram debita benignitate complectimur, quemadmodum postulatur; et ad exemplar praedecessorum nostrorum fel. mem. Innocentii, Coelestini, Lucii, Eugenii, Romanorum Pontificum, hospitale et domum sanctae civitatis Hierusalem, sub B. Petri tutela suscipimus. atque personas sive res ad eum pertinentes Apostolicae Sedis privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, ad substentandum peregrinorum et pauperum necessitatem, in Hierosolymitanae Ecclesiae vel aliarum Ecclesiarum parochiis, et civitatum territoriis, per providentiae vigilantiam eidem xenodochio rationabiliter acquisita, seu a quibuslibet viris oblata, aut in futurum concessione regum vel principum, largiente Domino, offerri, vel aliis iustis modis acquiri contigerit: quaeque a venerabilibus fratribus Hierosolymitanae sedis parochis legitime concessa sunt, tam sibi quam successoribus tuis, et fratribus peregrinorum curam gerentibus, quieta semper et integra conser-Nonnulla pri- vari praecipimus. Si qua vero loca fuevilegia et im-munitates con- rint eidem venerabili Domui ab aliquo

Bona omnia

confirmat.

cedit:

B. Petri tutela

devotione collata, liceat vobis ibidem

villas aedificare, ecclesias et caemeteria In primis ut liad opus hominum ibi morantium fabri- clesias aedificacare, ita tamen, ut vicina abbatia, vel re, sine tamen religiosorum virorum collegium non exi-batione vicini. stat, quae ad hoc valeant perturbari. Cum autem terrae datae vobis quolibet iusto titulo conferentur, facultatem et licentiam habeatis ibidem oratoria constituendi, et coemeteria faciendi ad opus peregrinorum, et tantummodo fratrum, qui de vestra fuerint mensa. Decernimus ergo, ut receptores vestrarum fraternitatum (1), sive collectarum, salvo iure dominorum suorum, in B. Petri et nostra protectione consistant, et per terras, in quibus fuerint, pacem habeant. Simili Aliqua do framodo sancimus, ut quicumque in vestra nit, quam prifraternitate fuerit receptus, si forte Ec-vilegiis proseclesia, ad quam pertinet, a divinis officiis fuerit prohibita, eumque mori contigerit. eidem sepultura ecclesiastica non negetur, nisi excommunicatus, vel nominatim fuerit interdictus. Praeterea si qui fratrum vestrorum, qui ad recipiendum easdem fraternitates et collectas a vobis fuerint missi, ad aliquam civitatem, castellum, vicum advenerint; si forte locus ille a divinis officiis sit interdictus, pro omnipotentis Dei reverentia in eorum iucundo adventu semel in anno aperiantur Ecclesiae, et exclusis excommunicatis, divina ibi officia celebrentur. Quia vero omnia vestra substentationibus peregrinorum et pauperum debent cedere, ac per hoc nullatenus aliis usibus ea convenit applicari, constituimus, ut de laboribus, quos vestris sumptibus colitis, nullus omnino clericus vel laicus decimas a vo- Exemptio a debis exigere praesumat. Statuimus, ut nulli dis. episcopo, in ecclesiis vobis subditis in-

(1) Praestationes quae fiebant monasteriis ab iis, qui eorum fraternitatem perceperant, vel qui in orationum suffragiorumque monachorum participationem admittebantur. (R. T.)

<sup>(</sup>a) Matth. v, 3. (R. T.) (b) Matth. xxv. (R. T.)

<sup>(</sup>c) Matth. x, 42. (R. T.)

terdicti vel suspensionis aut excommunicationis septentiam liceat promulgare. Tempore inter- Verumtamen si generale interdictum fuerit nuis, divina of in locis illis prolatum, exclusis excomdcia celebriri posse indulge), municatis, et nominatim interdictis, clausis ianuis, absque campanarum pulsatione, plane divina officia celebrentur. Ut autem ad plenitudinem salutis, et curam animarum vestrarum nihil vobis desit, atque ecclesiastica sacramenta, et divina officia vobis et Christi pauperibus commodius exhibeantur, sancimus, ut liceat vobis, Te clericis et clericos et sacerdotes, habito prius taeorum domibus men de eorum honestate et ordinatione. quantum ad vestram scientiam pertinet, per literas sive testes convenientes, et testimonia, undecumque ad vos venientes suscipere, et tam in principali domo ve-

sar cidotibus in suscipiendis.

posso etc. de-

clarat;

stra, quam etiam in obedientiis sibi subditis, vobiscum habere; dummodo, sine vicino sint, eos a propriis episcopis.... iidemque nulli alii professioni vel ordini teneantur obnoxii. Quod si episcopi eosdem vobis concedere forte noluerint, nihilominus tamen auctoritate S. R. E. eos suscipiendi et retinendi licentiam habeatis. Iidem vero clerici nulli personae extra vestrum capitulum, nisi Romano Pontifici, sint subjecti. Laicos vero liberos ad conversationem et pauperum Christi servitium absque alicuius contradictione suscipiendi nihilominus vobis concedimus Fratres, qui se-facultatem. Fratribus vero vestris semel sumpserint, ad in.... atque in sacro vestro receptis, post non factam professionem, et habitum religionis assumptum, revertendi ad saeculum interdicimus facultatem. Nec alicui eorum fas sit, post factam professionem, semel assumptam crucem dominicam, et habitum vestrae professionis, abiicere; vel alium locum, seu etiam monasterium maioris seu minoris religionis, obtenta, invitis sive inconsultis fratribus, aut eo, qui magister extiterit, licentia, transmi-

grare; nullique ecclesiasticae saecularique personae ipsos suscipiendi aut retinendi licentia pateat. Consecrationes vero altarium sive basilicarum, ordinationes Subiicit vero clericorum qui ad sacros ordines fuerint in spiritualibus clericorum qui ad sacros ordines fuerint episcopo loci. promovendi, et caetera ecclesiastica sacramenta, a dioecesano suscipiantur episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam sive communionem Apostolicae Sedis habuerit, et ea gratis et absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis, catholicum quemcumque malueritis, adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quae postulantur, indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci provisore atque prac- Praepositus a posito, nullus ibi qualibet surreptione, dus. astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres ibidem secundum Deum elegerint. Praeterea honores, sive possessiones, quas idem xenodochium ultra seu citra mare, in Asia vel in Europa, aut in praesenti iuste habet, vel in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poterit adipisci, vobis pro hospitalitatis studio enitentibus, et per vos iam dicto xenodochio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat, praefatum xenodochium temere perturbare, vel eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata

Clausulae.

iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Laterani per manum Rolandi S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii, xu kalend. novembris, indictione III, incarnationis dominicae MCLIV, pontificatus domni Anastasii IV anno 11.

Dat. die 21 octobris anno Domini 1154, pontif. anno 11.

### XVI.

Cassinensi coenobio confirmantur ecclesiae a Verulano et Anagnino episcopis ei donatae, et tantum terrae in Pulliano territorio Anagnino dantur, quantum duobus paribus bonum annuatim sufficere debeat ad arandum (1).

#### SUMMARIUM

Cassinensis coenobii dignitas. — Donatio (de qua in rubrica), quae confirmatur. -Decretum immunitatis, adiectis solitis clausulis.

Anastasius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rainaldo S. Romanae Ecclesiae presbytero cardinali et Cassinensi abbati, eiusque fratribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Cassinensis coenobii digni-

Inter universas Ecclesias orbis Cassinense coenobium Apostolicae Sedi tamquam speciale membrum semper adhaesit; et sicut ei extitit vicinitate loci propinquam, ita eam devotis studuit servitiis frequentare. Unde et hi, qui ante nos ex

(1) Ex originali edidit Gattula, Hist. Cassinen., saec. vii.

divini muneris largitate beati Petri cathedram tenuerunt, monasterium ipsum sincero dilexerunt affectu, et temporalibus ac spiritualibus beneficiis ampliare illud iugiter studuerunt; ita quidem de ipsius augmento se solicitos exhibentes, ut studio eðrum et opere et nova semper incrementa perciperet, et percepta firmiter conservaret. Quorum nimirum et nos Donatio (de vestigia erga beati Benedicti, et Eccle-quae confirmasiae suae reverentiam imitantes, ecclesiam S. Iuliani sitam in territorio Fresenonis cum pertinentiis suis, quam venerabilis frater noster Leo Verulanus, et ecclesiam S. Caesarei sitam in suburbio Anagnino supra Lacum Claranum, quam frater noster Eleutherius Anagninus, episcopi, vobis nostris precibus mediantibus concesserunt, monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus, et perpetuo vobis vestrisque successoribus iuxta concessionem eorum illibatas permanere sancimus. Alteri quarum Ecclesiarum, Ecclesiae videlicet Sancti Caesarii concedimus, et praesentis scripti pagina confirmamus, tantum terrae in Pulliano, quantum duobus paribus boum annuatim debeat sufficere ad arandum. Nulli ergo Decretum imomnino hominum liceat, hanc nostrae munitatis, nateconfirmationis paginam temerario ausu inffingere, vel ei praesumptione aliqua contraire. Si quis autem id attemptare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Datum Romae apud S. Mariam Rotundam, 11 kal. novembris.

Dat. die 31 octobris anno Domini 1154, pontif. anno 11

# HADRIANUS IV

## PAPA CLXIX

Anno aerae Christi comm. MCLIV

Nicolaus de Brekspere, natione Auglicus, de castro. S. Albani, ex episcopo Albanensi electus est Romanus Pontifex die 5 decembris anni 1154 et post duos dies consecratus (1) sub nomine Hadriani quarti. Sedit in pontificatu, imperantibus in Oriente Emanuele Comneno, in Occidente Friderico Ænobarbo impp., ann. 1v, mens. viii, dies ix. Fecit ordinationes multas per mensem decembrem et martium, in quibus creavit diaconos septem, presbyteros quinque, et episcopos per diversa loca numero maximo. Obiit Anagniae die 1 septembris anni 1159, et die quarta corpus eius Romam deductum, in ecclesia B. Petri iuxta Eugenii Papae tertii sepulchrum honorifice tumulatum est. Vacavit Sedes dies v (2).

I.

Gradensibus patriarchis primatus super Iadertinum archiepiscopum, eiusque suffraganeos episcopos conceditur: reservato tamen Romanis Pontificibus iure pallium eidem archiepiscopo elargiendi (3).

### SUMMARIUM

Quam necessarii sint in qualibet Ecclesia dignitatum gradus. — Rom. Ecclesiae est de universarum. Ecclesiarum negociis cogno-

(1) Quamvis Hadrianum PP. ex episcopo Albanensi Romanum Pontificem consecratum dixerimus, non hic tamen (ait Cocquelines) inferendum est, a nobis putari, ab episcopis qui Rom. Pontifices eliguntur, iterum consecrationem accipi. Sed verbum illud consecratus a Pandulpho Pisano in Calixto II (qui ex archiepiscopo Viennensi factus est Summus Pontifex) pro inthronizatione usurpatur, vel pro solemnitate illa, qua quisque Pontificum sacro eius capiti imposita thiara coronatur. (2) Exclusis extremis. (3) Ex patriarchali tabulario edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v.

scere. — Gradensis Ecclesiae primatus super ladertinum archiepiscopatum, eiusque suffraganeos episcopos; - Reservata soli Romano Pontifici pallii traditione. -Confirmatio huiusce decreti sub solitis clausulis. - Hadriani PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Henrico Graden. patriarchae, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Ne passim et indiscrete sibi omnes Ec- Quam necesclesiae omnia vindicarent, consulta satis, sarii sunt in quautilique sanctorum Patrum deliberatione dignitatum grasanxit auctoritas, ut aliae aliis praerogativa dignitatis excellerent, et eis tam iudicandi auctoritate quam potestate corrigendi præessent. Super omnes autem ex Romanae Ecsuperni dispositione consilii sacrosancta closiae est de est Romana Ecclesia constituta, ad cuius clesiarum neexamen universarum Ecclesiarum negotia score. referrentur, et cuius statuta universa multitudo fidelium sequeretur. Haec nimirum ex indulto a prima fundatione Ecclesiae in B. Petro apostolorum principe privilegio statum omnium Ecclesiarum provida consideratione disposuit; et quoties expedire cognovit, alias aliis ad ampliorem curam earum habendarum statuit præeminere. Inde est, quod nos honestatem ac prudentiam tuam, et devotionis sinceritatem, quam erga sacrosanctam Romanam Ecclesiam semper habuisse dignosceris, attendentes; et ne commissa regimini et dispositioni tuae Gradensis Ecclesia, quae de benignitate Apostolicae Sedis praerogativa gaudet honoris, ex brevitate patriarchatuum inferius et abiectius valeat apud simpliciores haberi, ad ampliandam dignitatem ipsius, primatum Gradensis Ecei super ladertinum archiepiscopatum et clesiae primaepiscopatus ipsius apostolica auctoritate tinum archiopiconcedimus; et tam te quam successores que suffragatuos ladertino archiepiscopo et episcopis neos episcopos eius qui pro tempore fuerint, dignitate primatus praesidere statuimus, et consecrationis munus eidem archiepiscopo impartiri: Romano quidem Pontifici tradi-

lione

Confirmatio huiusce decreti

Reservata soli tione pallii reservata. Ut igitur haec no-Romano Ponti-lici pallii tradi- stra constitutio firma in perpetuum et inconcussa permaneat, eam scripti nostri paginam communimus, et auctoritate apostolica confirmamus. Decernimus ergo, sub solitis clau- ut nulli unquam hominum liceat, hanc paginam nostrae constitutionis et confirmationis infringere, vel ei modis quibuslibet contraire: salva in omnibus Apostol. Sedis auctoritate. Si quis autem id attentare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

Hadriani PP

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Gregorius Sabinen. episc. ss.

Ego Guido presbyter cardinalis tituli S. Chrysogoni ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. S. Praexedis ss.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli S. Sabinae ss.

Ego Aribertus presb. cardinalis tituli S. Anastasiae ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Guido presbyter cardinalis tituli Pastoris ss.

Ego Astaldus presb. cardinalis tituli S. Priscae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio-Monte ss.

Ego Henricus presb. card. tit. Ss. Nerei et Achillei ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sanctorum Sylvestri et Martini ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Ioannes diac. card. Ss. Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Gerardus diac. card. Sanctae Mariae in Vialata subscripsi.

Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Datum Romae apud Sanctum Petrum per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, viii hal. martii, indictione III, incarn. dom. ann. MCLV, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno I.

Dat. die 22 februarii anno Domini 1155, pontif. anno 1.

## II.

Monasterium Balmense in archiepiscopatu Bisuntinensi, Cluniacensi abbati regendum committitur, cum decreto, ut illius rectores, non abbates, sed priores tantummodo in futurum denominentur (1).

#### SUMMARIUM

Quare diversi sint gradus in hierarchia Ecclesiae. - Iustitia distributiva in eadem necessaria. — Balmense monasterium ab antiquo solendore delapsum, — Tandemque restitutum, — Cluniacensibus confirmatur: - Ea ratione, ut disciplina monastica in eo conservetur: — Iniuncta lege ut in eo non abbates, sed priores tantummodo eligantur. — Bona huic monast. propria. — Decretum immunitatis, — Solitae clausulae. — Hadriani PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio in Christo Petro Cluniacensi abbati, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Gloriosa et admirabilis divinae provi- Quare diversi dentia maiestatis ad hoc diversos gradus sint gradus in hierarchia Ecet ordines in Ecclesia sua constituit, ut clesiae. dum inferiores superioribus debitam obedientiam et reverentiam exhiberent, una fieret ex diversitate connexio, et ordinabiliter gereretur officiorum administratione singulorum. Sicut autem filii obedientiae in sinu matris Ecclesiae gra- Iustitia distritiosae consolationis uberibus confovendi butiva in eadem necessaria. sunt, ita rebelles et elati, qui per inobedientiam suam, quasi peccatum ario-

(1) Ex Biblioth. Cluniac. edidit Martin. Marrier, col. 1415.

landi et idolatriae scelus incurrunt, severitatis ecclesiasticae disciplinis sunt Balmense mo- arctioribus coercendi. Balmense itaque ontiquo splen- monasterium, quod per fratres ibidem dore delapsum, congregatos, et odore bonae opinionis, et religionis decore splendescere ac florere debuerat; quia veterem hominem cum suis actibus sequebantur, in peccatis eorum, diabolo suadente, contabuit; unde tam in spiritualibus quam in temporalibus miserabiliter fuerat imminutum. Cum Tandemque re-autem placuit ei, qui ab aeterno cuncta disponit, ut tantis malis finem imponeret, et locum ipsum ad obsequium suum misericorditer revocaret, facies eorumdem fratrum implere ignominia voluit, ut per hoc nomen suum inquirerent, et ad viam rectitudinis inviti etiam remearent. Hac

> mino fili Petre abbas, Balmense monasterium cum omnibus, quae in praesenti

> iuste et canonice possidet, aut in futu-

rum rationabilibus modis, praestante Do-

mino, poterit adipisci, praedecessorum

nostrorum venerabilis memoriae Eugenii et Anastasii, Romanorum Pontificum,

vestigiis inhaerentes, tibi et successoribus

tuis, et per vos Cluniacensi Ecclesiae in perpetuum confirmamus. Ea videlicet

Cluniacensibus itaque iustitia præeunte, dilecte in Doconfirmatur.

-titutum,

Ea ratione, ut ratione, ut ordo monasticus ibi secundum nastica in eo institutionem Cluniacensium fratrum fu-

elizantur:

nast propria.

turis temporibus inviolabiliter conservetur; et pro rebellione, contumacia, et offensa Balmensis monasterii, quam abbas et fratres adversus sanctam Romanam exercuerunt Ecclesiam, quicumque regi-Iniuneta lege men in eodem loco per vos pro tempore hates, sed prio- obtinuerit, numquam abbatis, sed prioris restantummodo nomen tantummodo sortiatur; in bonis autem, et possessionibus eius haec propriis duximus exprimenda nominibus: Bona hure mo- obedientiam Visani monasterii, obedientiam de Strabona, obedientiam de Grandisonte cum apendiciis suis, et ecclesiam Sancti Leodegarii, quae est in villa, quae Bavinans dicitur; ecclesiam de Beliaco, ecclesiam de Wilari Rostani, ecclesiam de Fragiaco, ecclesiam de Vadriaco, ec-

clesiam de Montibus, obedientiam Sancti Lauteni, obedientiam de Breriaco cum omnibus appendiciis suis, Baernam in ipso Burgo, obedientiam Cavaniacensem. obedientiam de Ploniaco cum omnibus appendiciis suis, et capellam S. Savini, tres Burgenses in burgo Ledonis qui vocantur Wanirant, obedentiam de Dola. obedientiam de Benevant, obedientiam S. Mauricii, obedientiam de Saoneres. obedientiam de Biviliaco, obedientiam S. Agnetis, obedientiam de la Fracte, obedientiam de Ponte Arleti cum earum appendiciis, et cum ecclesia de Pinctis, ecclesiam de Blaterans, ecclesiam de Wilari Rodulphi, obedientiam de Capella. obedientiam de Sinziciaco cum pertinentiis earum, ecclesiam de Cornauvo, ecclesiam de Corlan, ecclesiam de Fay cum decimis et earum appendiciis, ecclesiam de Frebonus cum decimis suis, obedientiam Sancti Raneberti cum appendiciis. Decernimus ergo, ut nulli omnino ho- Decretum imminum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva in omnibus Sedis Apostolicae auctoritate, et in supradictis ecclesiis dioecesanorum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- solitae claucularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis

percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Hadriani PP. subscriptio et scopus ss.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae epi-



et S. R. Ecclesiae cardinaptiones.

Ego Imarus Tusculanus episc. subsc. Ego Cencius Portuensis, et Sanctae subscri- Ruffinae episc. ss.

> Ego Gregorius Sabinensis episc. ss. Ego Guido presb. card. tit. S. Chry-

sogoni ss.

Ego Ubaldus presbyter card. tituli S. Praxedis subsc.

Ego Manfredus presbyter card. tituli Sanctae Sabinae ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Bernardus presb. card. tit. Sancti Clementis ss.

Ego Octavianus presbyter card. tituli Sanctae Caeciliae ss.

Ego Astaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio Monte ss.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pamachii subsc.

Ego Henricus presb. cardinalis tit. Ss. Nerei et Achillei subsc.

Ego Ioannes presb. card. tit. S. Silvestri et Martini ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum subsc.

Ego Rodulphus diac. card. S. Luciae in Septa Solis ss.

Ego Guido diaconus card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Ioannes diaconus card. Sanctorum Sergii et Bacchi ss.

79

Bull. Rom. Vol. II.

Ego Girardus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss.

Ego Otto diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Datum Romae apud Sanctum Petrum per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancell., non. maii, indict. III, incarn. dom. anno mclv, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno 1.

Dat. die 7 maii anno Domini 1155, pontif. anno 1.

## III.

Raynerio Senensi episcopo facultas conceditur ecclesiam construendi in fundo Montis Bonizi sub annuo censu unius bizantii, Lateranensi patriarchio persolvendo (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Concessio de qua in huius privilegii rubrica, - Sub annuo censu unius bizantii. - Solitae conclusiones pro confirmatione privilegii huius. -- Hadriani PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Raynerio Senen. episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Cum ex iniuncto nobis a Deo summi pontificatus officio cunctis Christi fidelibus debeamus nos exhibere propitios, et ipsos in suis postulationibus exaudire; praesertim fratribus nostris episcopis oportet nos paterna solicitudine providere, et eos in ipsa operis exhibitione ampliori affectu diligere charitatis. Quocirca, venerabilis in Christo frater Rayneri episcope, tuis iustis postulationibus gratum impartientes assensum, fraternitati tuae duximus concedendum, ut in fundo quem dilectus filius noster nob. vir Guido comes in Montebonizi beato Concessio fa-Petro, et nobis, qui vicem eius, licet in- Montebonizi.

Exordium.

(1) Ex ms. lib. edidit Ughell., Ital. Sac., tom. Hr.

nandi.

Ecclesiae con- digni, gerimus, dignoscitur concessisse, ctruendi et con-liceat tibi ecclesiam construere, et conelericos ibi po- structam sine contradictione aliqua consecrare, clericos quoque in ea iuxta tuae voluntatis arbitrium ponere et libere ordinare. Sane, ut haec nostra concessio majorem in posterum obtineat firmitatem, auctoritatis nostrae praesidio ipsam duximus confirmandam, et praesentis scripti pagina muniendam. Statuimus autem, ut quicumque de tua dioecesi ad locum illum transierint, in omnibus spiritualibus tibi tantum et successoribus tuis debeant respondere, et eamdem, quam prius, in Sub annuo cen- eis habeatis omnino potestatem. Caeterum ad huius nostrae concessionis et confirmationis indicium unum bizantium nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam

nostrae concessionis et confirmationis ausu temeritatis infringere, vel ei aliqua-Solitae conclu- tenus contraire. Si qua vero in futurum siones pro con-firmatione pri- ecclesiastica saecularisve persona hoc atvilegii huius. tentare praesumpserit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; servantibus autem sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Hadriani PP.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Ecclesiao cardinalium ptiones.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae subscri- Praxedis subsc.

> Ego Manfredus presb. cardinalis tituli Sanctae Sabinae ss.

Ego Ubaldus presb. card. tituli Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Ioannes presb. card. tit. Ss. Silvestri et Martini subsc.

Ego Bernardus presb. cardinalis tituli S. Clementis ss.

Ego Ioannes diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Gerardus diaconus card. Sanctae Mariae in Via Lata ss.

Data apud civitatem Castellanam per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, xii kalen. augusti, indictione 111, incarnationis dominicae anno MCLV, pontific. vero domni Adriani Papae IV anno 1.

Dat. die 21 iulii anno Domini 1155, pontif. anno 1.

# IV.

Bellunenses canonicos sub protectione Sedis Apostolicae suscipit, bonaque omnia ad eosdem pertinentia confirmat (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Privilegii concessio. — Bonorum confirmatio. - Decretum immunitatis et indemnitatis. — Cum solitis clausulis. - Hadriani PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis. Anno archipresbytero Bellunensis Ecclesiae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, canonice substituendis, in perpetuum.

Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor aequitatis exigit, et ordo postulat rationis; praesertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinquit. Quo circa, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus libenter annuimus, et praefatam Eccle- Privilegii consiam, in qua divino mancipati estis ob- cessio. sequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patroci-

(2) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de Bellunensibus episcopis.

Exordium.

nio communimus; statuentes, ut quas-Bonorum con- cumque possessiones, quaecumque bona lunensem Ec- eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et clesiam perti- canonice possidet, aut in futurum concessione Pontif., largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: eccles. Sancti Bartholomaei in loco, qui dicitur Agre, sitam, cum domo hospitalis ibidem existente: hospitalem domum in loco, qui Vedana dicitur, constitutam, et ecclesiam ibidem fundatam: montem Premezze cum decimis et pertinentiis suis: terram in villa, quae dicitur Formeganum: praedia quoque et possessiones, et praesertim decimas illas, quas Aymo bo. me. Bellunique episcopus eidem Ecclesiae pietatis intuitu contulit, quae sunt in parte orientali Bellunensis civitatis, ultra flumen, quod Ardum vocatur, vobis, et per vos Ecclesiae vestrae nihilominus confirmamus. Decer-Decretam im- nimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, supradictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet exactionibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate, et episcopi vestri canonica iustitia. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco iura

Cum solitis clausulis.

demnitatis

Christi, quaterus illi fructum bonae actionis percipiant, et ante districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Adrianus catholicae Sedis episco- Hadriani PP.

pus subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tituli S. et S. R. Eccl Praxedis ss. subscriptiones.

Ego Manfredus presbyter cardinalis S. Sabinae etc.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio monte etc.

Ego Henricus presb. card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei etc.

Ego Ioannes diaconus card. tituli Ss. Sergii et Bacchi etc.

Datum Urbe Veteri per manus Rolandi S. R. E. presbyteri card. et canc. anno incarn. dom. MCLV, indict. v, tertia mensis octobris, pontificatus vero D. Adriani Papae II anno 11.

Dat. die 3 octobris anno Domini 1155, pontif. anno II.

# V.

Henrico II Angliae regi conceditur privilegium occupandi Hiberniam, et adiacentes insulas, salvo iure Romanae Ecclesiae, et caeterarum Ecclesiarum (1).

#### SUMMARIUM

Encomium Henrici regis. — Hibernia et eius insulae ad Sedis Apostolicae directum ius pertinentes. — Causae concessionis: — Salvo iure Ecclesiarum, et annua unius denarii pensione eidem Apostolicae Sedi persolvenda.

Adrianus episcopus servus servorum Del, carissimo in Christo filio illustri Anglorum regi. salutem et apostolicam benedictionem.

Laudabiliter et fructuose de glorioso Encomium nomine propagando in terris, et felicitatis praemio cumulando in coelis tua magnificentia cogitat: dum ad dilatandos Ecclesiae terminos, ac declarandam indoctis et rudibus populis christianae fidei

(1) Gabriel Cossartius notat hoc privilegium sua servantibus sit pax D. nostri lesu referri a Matthaeo Parisio et Gualdo Cambrensi.

Henrici regis.

veritatem, et vitiorum plantaria de agro Dominico extirpanda, sicut catholicus princeps intendis, et ad id convenientius eveguendum, consilium Apostolicae Sedis exigis et favorem. In quo facto quanto altiori consilio et maiori discretione procedis, tanto in eo feliciorem progressum te, praestante Domino, confidimus habiturum: eo quod ad bonum exitum semper et finem soleant attingere, quae de ardore fidei et de religionis amore prin-Hibernia, et cipium acceperunt. Sane Hiberniam, et Sens Apostoli- omnes insulas, quibus Sol iustitiae Chricae directum stus illuxit, et quae documenta fidei christianae coeperunt, ad ius B. Petri et sacrosanctae Romanae Ecclesiae (quod tua et nobilitas recognoscit) non est dubium pertinere. Unde tanto in eis libentius plantationem fidelem et germen gratum Deo inserimus, quanto id a nobis interno examine districtius prospicimus exigencon-dum. Significasti siquidem nobis, fili in Christo carissime, te Hiberniae insulam, ad subdendum illum populum legibus, et vitiorum plantaria inde extirpanda, velle intrare, et de singulis domibus annuam unius denarii beato Petro velle solvere pensionem, et iura ecclesiarum illius terrae illibata et integra conservare. Nos itaque pium et laudabile desiderium tuum cum favore congruo prosequentes, et petitioni tuae benignum impendentes assensum, gratum et acceptum habemus, ut pro dilatandis Ecclesiae terminis, pro vitiorum restringendo decursu, pro corrigendis moribus, et virtutibus inserendis, pro christianae religionis augmento, insulam illam ingrediaris; et quod ad honorem Dei et salutem illius terrae spectaverit, exequaris: et illius terrae populus honorifice te recipiat, et sicut Dominum veneretur: iure nimirum ecclesiastico il-Salvo iuro ec-libato et integro permanente: salva beato annua unius de- Petro et sacrosanctae Romanae Ecclesiae narii pensione de singulis domibus annua unius denarii

effectu duxeris complendum, stude gen-

agas tam per te quam per illos, quos adhibes, quos fide, verbo, et vita idoneos esse perspexeris, ut decoretur ibi Ecclesia, plantetur et crescat fidei christianae religio, et quae ad honorem Dei, et salutem pertinent animarum, per te taliter ordinentur, ut a Deo sempiternae mercedis cumulum consegui merearis, et in terris gloriosum nomen valeas in saeculis obtinere (1).

# VI.

Monasterii S. Mariae de Caramagna Asten. dioecesis administratio huiusce Ecclesiae episcopo committitur (2).

# SUMMARIUM

Quae a decessoribus Pontificibus statuta sunt, non immutanda. - Monasterium huiusmodi sub iure S. R. Eccl. positum - Administrationi episcopi Asten. tamquam vicibus Sedis Apostolicae, in hoc fungentis, subilicitur — Ut in pristinum statum re-

(1) Matthaeus Parisius, quem supra laudavimus. hoc privilegium refert ad annum 1155. Gualdus vero Cambrensis Hiberniae expugnatae lib. II. cap. vi. haec praefigit ad rerum gestarum intelligentiam plane necessaria: « Interea quamquam martiis plurimum intentus et detentus exercitiis Anglorum rex, suae tamen inter agendum Hiberniae non immemor, cum praenotatis spurcitiarum literis, in synodo Cassiliensi per industriam quaesitis, directis ad curiam romanam nunciis, ab Hadriano Papa de Anglia oriundo, tunc praesidente, privilegium impetravit, eiusdem authoritate et assensu, Hibernico populo tam dominandi quam ipsum, in Fidei rudimentis incultissimum, ecclesiasticis normis et disciplinis iuxta Anglicanae Ecclesiae mores informandi. In Hiberniam itaque privilegio transmisso, per Nicolaum Gnellingfordensem tunc priorem, Malmesburiensem quoque postmodum abbatem, tam positum quam depositum, nec non et Guillielmum Aldelmi filium; convocata statim Guaterfordiam episcoporum synodo, in publica audientia, eiusdem privilegii cum universitatis assensu solemnis recitatio facta fuit per Ioannem Salisburgensem, postmodum episcopum Carnotensem, Romam ad hoc destinatum; per quem etiam idem Papa regi annulum aureum in investiturae signum praesentavit; qui statim cum privilegio in archiviis Wintoniae depositus fuerat ». (2) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de Astensi Ectem illam bonis moribus informare, et clesia.

heae Sedi per- pensione. Si ergo, quod concepisti animo,

Causae

digatur. - Decretum indemnitatis pro eodem; sub excommunicationis poena. -Hadriani PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerab. fratri Anselmo Astensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Quae a decessoribus Pontifimutanda.

tum.

num statum redigatur.

communicationis poena.

Quae a praedecessoribus nostris Rocibus statuta manis Pontificibus rationabili providentia sunt, non im- fiunt, in sua volumus stabilitate persistere; et ne futuris temporibus immutentur, nostro etiam munimine roboren-Monasterium huiusmodi sub tur. Beatae siquidem Mariae monasterium, iure S. R. Ec- quod in loco Caramagnae situm est, sub posi- Apostolicae Sedis defensione ac dispositione consistit, et ad eius ius ex antiqua oblatione cognoscitur pertinere. Ip-Administratio- sius (1) ergo meliorationem et recuperatiotam- nem ex Apostolicae Sedis provisione opequam vicibus ram impendentes, tibi, charissime frater cae ni hoc fun- et coepiscope Anselme, tuisque successoribus, ad exemplum felicis mem. V PP. Calixti praedecessoris nostri, eumdem locum committimus, ut in eo vices nostras agas in abbatissarum ordinationibus et consecrationibus, salvo nimirum in omnibus iure et reverentia Romanae Ecclesiae, et censu aurei unius, singulis annis Lateranensi palatio persolvendi. Ut in pristi-Idem enim monasterium, sicut religiosorum fratrum relatione didicimus, in spiritualibus et temporalibus admodum diminutum esse, et per vestram potissimum industriam in statum meliorem, cooperante Domino, reformari, et a pravorum hominum potestate et infestatione defendi. Decretum in- Nulli ergo omnino hominum facultas sit, eodem; sub ex- supradictum monasterium a vestra provisione atque subjectione subtrahere, aut quod a nobis statutum est, qualibet temeritate removere; sed vices nostras in omnibus, prout superius dictum est, ad honorem Dei, et animarum vestrarum salutem, et loci interius et exterius augmentum et meliorationem, libere per Dei gratiam peragatis. Si quis autem adversus hanc nostram commissionem audaci

(1) Forsitan addendum In (R. T.)

temeritate proruperit, honoris et officii sui periculum patiatur, aut excommunicationis abscissione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione coerceat.

Hadriani PP.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad siae cardina-subscri-Velum Aureum subsc.

et S R Eccleptiones.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Sabinae ss.

Ego Guido diac. cardinalis S. Mariae in Porticu subscripsi.

Ego Imarus Tusculanus episcopus ss. Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin subsc.

Ego Cencius Portuensis, et Sanctae Ruffinae episcopus ss.

Ego Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano subsc.

Ego Octavianus presbyter card. tituli Sanctae Caeciliae ss.

Ego Ard. Sancti Theodori diaconus cardinalis subsc.

Ego Ioannes diac. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Boso diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss.

Datum per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, 11 non. ianuarii, indictione IV, incarnationis dominicae anno MCLVI, pontif. vero D. Adriani Papae IV anno III.

Dat. die 4 ianuarii anno Domini 1155. pontif. anno III.

## VII.

Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae, cui Complutensis, et quae post Saracenorum invasionem proprios amisere metropolitas, subiiciuntur (1).

# SUMMARIUM

Exordium a dignitate Toletanae Ecclesiae desumptum. — Eadem Ecclesia a Saracenis postmodum occupata; — Ab eorum ma-

(1) Ex opere Casteioni de Primatu Toletano edidit Coletus, Concil., tom. xiii, col. 33.

nibus per Ildefonsum regem vindicata; -Archiepiscopali honori ab Urbano II PP. restituta fuit. — Hadrianus vero Complutensem Ecclesiam ei subiiciens; — Toletanum archiepiscopum Hispaniarum primatem declarat; — Eique pallium concedit. - Ecclesias omnes ei restituit; - Eigue quas metropolitanos amisisse constat, subiicit, - Quousque quaeque metropolis in pristinum statum fuerit restituta. leannem archiep. ad muneris suis fungendum partibus exhortatur. — Solitae conclusiones prout in caeteris supra allatis.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ioanni Toletano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis. in perpetuum.

Quantae dignitatis et gloriae Toletana

Exordium a didesumptum.

guitate Toleta-nac Ecclesiae Ecclesia fuit ex antiquo, et tam in Hispaniis quam in Gallicis regionibus quam famosa extiterit quam illustris, quot etiam per eam ecclesiasticis negotiis utilitates et incrementa pervenerint, omnibus, qui synodalium decretorum instituta scrutantur, satis esse credimus manifestum. Sed ex quo, peccatis populi exigentibus, To-Endem Eccle- letana civitas, quae insigni quondam, et postmodum oc- inter Hispaniarum urbes magni nominis habebatur, Saracenorum violentia capta est; ita ibi christianae religionis libertas ad nihilum est redacta, quod per multa curricula temporum nulla illic perhibeatur pastoralis officii dignitas viguisse. Po-Ab corum ma- stea vero, sicut divinae voluit miseratio fonsum regem maiestatis, studio illustris et magnifici viri regis Ildefonsi, et labore christiani populi, Saracenis explosis, christianorum iuri praefata est civitas restituta. Quia vero dignum erat, et consentaneum modis omnibus rationi, ut postquam eadem civitas inamissam respirabat libertatem, ipsa, et Ecclesia in statum reduceretur pristinae dignitatis, praedecessor noster divae Archiepisco- memoriae Urbanus Papa, cuius temporitrhano II PP. bus a Saracenorum manibus civitas est erepta, ut ibi Sedes esset Pontificalis,

instituit, et in praedicta Ecclesia, sicut

antiquitus fuerat, praesulem ordinavit.

nibus per Ilde-

vindicata:

pali honori ab restituta fuit.

Nos ergo, qui ei licet indigni successimus, ius ipsius Ecclesiae in nullo minorare, sed potius augmentare volentes, eiusdem urbis statum, quantum ad nostras est facultates, in ecclesiasticae dignitatis gloria stabilire, adiuvante Domino praeoptamus. Confirmamus itaque tam Hadrianus vero Complutibi quam tuis successoribus in perpetu-tensem Eccleum, et per vos Ecclesiae Toletanae, Com-siam ci submplutensem parochiam (1) cum suis terminis, et caetera, quae hodie Toletana Ecclesia iuste et canonice possidet. Igitur tum pro digna Toletanae Ecclesiae reverentia. tum et pro reverendissimi filii nostri praestantissimi regis Ildefonsi postulationibus, cuius nimirum virtute ac prudentia suffraganeæ sedes in libertatem pristinam redactae sunt: te, venerabilis frater, iuxta praedecessorum nostrorum sanctae memoriae Urbani II, Paschalis, Calixti, Eugenii, Romanorum Pontificum, instituta, Toletanum arin totis Hispaniarum regnis primatem fore, chiepiscopum Hispaniarum praesentis privilegii auctoritate sancimus; primatem desicut eiusdem urbis antiquitus constat extitisse Pontifices. Pallio sane in missarum Eique pallium solummodo celebrationibus uti debebis, praecipue, quae subscriptae sunt festivitatum temporibus: tribus diebus videlicet in Natale Domini, in Epiphania, Hypopanton Coena Domini, Sabbato Sancto, tribus diebus in Pascha, in Ascensione, Pentecoste, tribus solemnitatibus Sanctae Mariae, Sancti Michaelis et S. Ioannis Baptistae, in omnibus natalitiis apostolorum et eorum martyrum quoque, Martini et Ildefonsi confessorum, et omnium commemoratione Sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum, et clericorum, in annuo consecrationis tuae die, natali etiam Sancti Isidori et Leandri. Primatem te universi Hispaniarum praesules respicient; et ad te, si quid inter eos quaestione dignum exortum fuerit, referent: salva tamen Romanae Ecclesiae auctoritate. Toletanam ergo Ecclesiam iure perpetuo tibi tuisque, si divina gratia praestiterit, successoribus,

(1) Vide superius, pag. 435. (R. T.)

Ecclesias om- canonico tenore huius privilegii confir-

subiicit,

Quousque quaeque metro-

siones, prout in

nes et restituit; mamus, una cum omnibus Ecclesiis et dioecesibus, quas proprio iure noscitur antiquitus possedisse: praecipientes de iis, quae Sarracenorum ad praesens subiacent ditioni, ut cum eas Domino placuerit potestati populi restituere christiani, ad debitam Ecclesiae vestrae obedientiam Eique quas me- referantur. Illarum etiam civitatum dioemisisse constat, ceses, quae Sarracenis invadentibus metropolitanos proprios perdiderunt, vestrae ditioni eo tenore subiecimus, ut quoad sine propriis extiterint metropolitanis, tibi ut proprio debeant subiacere. Si vero metropolis quaelibet in statum fuerit pristinum restituta, suo quaeque dioecesis metropolitano restituatur. Neque tamen polis in pristi- ideo minus tua debet studere fraternitas, num statum fue- quatenus unicuique metropoli et suae restituatur gloria dignitatis. Haec et caetera omnia, quae ad antiquam Toletanae Sedis dignitatem atque nobilitatem probari poterunt pertinuisse: auctoritate, et certa Sedis Apostolicae concessione nos tibi tuisque successoribus perpetuo possidenda loannem ar-concedimus atque firmamus. Te, veneneris suis fun-rabilis frater, affectione intima exhortagendum parti-bus exhortatur, mur, quatenus dignum te tanti honore pontificii semper exhibeas, christianis ac Sarracenis sine offensione semper esse procurans, et ad fidem infideles convertere, Domino largiente, verbis studeas et exemplis. Sic exterius pallii dignitate, primatus praerogativa, praecellens in oculis omnium hominum, ut interius virtutum excellentia polleas coram supernae Solitae conclu- oculis maiestatis. Si qua igitur impostecaeteris supra rum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, etc.

Datum Beneventi per manus Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri card. et cancellarii, xıv kal. martii, incarn. domin. anno mclvi, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno II.

Dat. die 17 februarii anno Domini 1156, pontif. anno 11.

## VIII.

Confirmatio bonorum, privilegiorum, et exemptionum Ecclesiae S. Zenonis in Hallen. Salisburgensis dioecesis (1).

Ecclesiam hanc, a Conrado Salisburgensi archiepiscopo fundatam, confirmavit, amplissimisque privilegiis donavit Eugenius PP. III, prout anno 1145 retulimus.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ratum habens privilegium Eugenii PP. III; — Monasticum ordinem in hac Ecclesia servari mandat; — Donationes omnes, caeteraque bona ei confirmat; -In quibus nonnulla enumerat. — Quemquam canonicorum post factam professionem inde discedere sub gravibus poenis vetat. - Prohibet intra terminos Ecclesiae huius absque praepositi assensu capellas aedificari: - Sepulturam in eadem Ecclesia fore liberam declarat: -Praepositi exemptionem a Salisburgensibus archiepiscopis confirmat: - Illius vero electionem solis canonicis concedit. — Decretum immunitatis. - Poenae contra inobservantes aut violatores. - Pax vero obedientibus.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Heinrico praeposito Ecclesiae S. Zenonis Hallensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoniam sine verae cultu religionis Exordium. nec charitatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae authoritati religiosas personas diligere, et earum quieti, auxiliante Domino, providere. Eapropter, dilecti in Domino filii, venerabilis fratris nostri Eberhardi Salisburgensis archiepiscopi precibus inclinati, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et ad exemplar praedecessoris nostri sanctae recordationis Eugenii Papae, praefatam Ec- Ratum habens clesiam S. Zenonis, in qua divino man-privilegium Eugenii PP. III cipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et prae-

(1) Ex Hundii Hist. Salisburg. tom. III.

ri mandat:

Donationes omnes, caeteconfirmat;

Lulla enumerat.

sentis scripti privilegio communimus; in Monasticum primis siquidem statuentes, ut ordo ca-Ecclesia serva- nonicus, qui secundum B. Augustini regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque raque bona ei possessiones, quaecumque bona, tam ex dono Conradi quondam archiepiscopi Salisburgensis fundatoris loci vestri, quam aliorum Dei fidelium, impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in In quibus non-quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: curtem sitam ante portam eiusdem Ecclesiae cum omnibus appendiciis suis, et praedium quod dicitur Suvant ex dono ipsius archiepiscopi; quicquid iuris habetis in decima salis, qui coquitur de fonte Hallae, ex dono Heinrici filii Etechonis et fratris eius: praedium, quod dicitur Nutzpoum cum omnibus pertinentiis suis, ex dono Ebonis, Facconis, et Babonis: aquas, quas in eodem fonte ad sal coquendum habetis, praedium situm in loco, qui dicitur Occheim, cum appendiciis suis, ex dono Sibotonis: praedium, quod dicitur Unchen. Statuimus, Quemquam ca- ut in Ecclesiis, in quibus fratres vitam factum profes- canonicam professi fuerint, nulli omnino scenem inde di-scedere sub gra-post factam canonicam professionem, vihus poenis ve- exinde liceat sine communis congregationis permissione discedere; discedentem vero nullus audeat retinere. Si vero post secundam vel tertiam commonitionem redire contempserit, liceat eiusdem loci praeposito canonicam in eum proferre sententiam. Saue ipsa plebs Allensis, sicut a iam dicto Conrado archiepiscopo canonice statutum est, a nullo successorum vobis auferatur. sed in dispositione praepositi vestri per-Prohibet intra maneant. Ad haec adiicientes statuimus, siao huius abs- ut capellae, quae infra terminos paroassensu capel- chialis Ecclesiae Hallensis fundatae sunt, las aedificant: sicut ab ipso archiepiscopo rationabiliter strictae ultioni subiaceat; cunctis autem

provisum est, eidem matrici Ecclesiae subjaceant. In futuro autem absque assensu praepositi vestri novas in ipsa parochia capellas aedificari prohibemus: salva nimirum Sedis Apostolicae et proprii episcopi auctoritate. Sepulturam quo- Sepulturam in que ipsius loci liberam esse concedimus, eadem Ecclesia ut eorum devotioni et extremae voluntati, clarat: qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. Praeterea exemptionem Praepositi epersonae tuae, et Ecclesiae tibi commis- salisburgens. sae, a subjectione Salisburg. archidiae. archiepiscopis per venerabilem fratrem nostrum Eberhardum Salisburg. archiepiscopum canonice factam, tibi, et per te Ecclesiae tuae auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci prae- Illius vero eposito, vel tuorum quolibet successorum, canonicis connullus ibi qualibet surreptionis astutia cedit. seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et heati Augustini regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, supradictam Ec- Decretum imclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in Poenae contra futurum ecclesiastica saecularisve persona, aut violatores. hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine di-

Pax vero obe- eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

> Dat. Beneventi per manum Rolandi S. Romanae Ecclesiae presb. card. et cancellarii, xiii kalendas martii, indictione v, incarnationis dominicae anno MCLVI, pontificatus vero domni Adriani PP. IV anno III.

Dat. die 18 (1) februarii anno Domini 1156, pontif. anno III.

## IX.

Confirmatio bonorum Ecclesiae in Staingaden canonicorum ordinis Praemonstratensis, et privilegiorum concessio (2).

# SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc a Welphone Spoleti duce fundatam sub protectione Sedis Apostolicae suscipit. - Canonicum ordinem ibi servari praecipit; - Bonaque omnia ad eam spectantia confirmat: -Quorum nomina refert, et iura. - Canonicos in spiritualibus episcopo subjectos declarat. — Sepulturam vero Ecclesiae liberam dicit. — Praepositum per eosdem canonicos eligi mandat. — În communi parochiae interdicto divina per eos celebrari officia permittit. — Decretum pro Ecclesiae immunitate. — Annuum censum Apostolicae Sedi persolvendum imponit. — Solitae conclusiones. — S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Anselmo praeposito Ecclesiae S. Ioannis Baptistae de Staingaden, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit,

(1) Anno 1156 bissexto, xiii kal. martii non pro 17 martii (ut in Cocquelin. edit.), sed pro 18 reddi debet. (R. T.) (2) Ex Hundii Hist. Salisburgen., tom. III.

sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et hanc a Welpraefatam Ecclesiam, ab illustri duce duce fundatam Guelphone in proprio allodio fundatam, Sedis Apostoin qua divino mancipati estis obsequio, licae suscipit. ad exemplar praedecessoris nostri felicis memoriae Eugenii Papae, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siguidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum B. Augustini re- Canonicum orgulam, et institutionem Praemonstraten- dinem ibi sersium, in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Nec alicui fratrum, post factam inibi professionem, absque praepositi licentia liceat ex eodem claustro discedere, discedentem vero nullus audeat retinere. Praeterea quascumque posses- Bonaque omsiones, quaecumque bona eadem Ecclesia nia ad eam speimpraesentiarum iuste et canonice possidet, mat: aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci; firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus Quorum nomiexprimenda vocabulis: in episcopatu Au na refert, et gustensi ecclesiam Ingeurieth cum decimis et aliis ad eam pertinentibus, a venerabili fratre nostro Conrado Augustensi episcopo canonice vobis concessam: praedium, quod dicitur Sibeniach: plebem et decimas a memorato episcopo legitime vobis concessas: partem quoque cuiusdam beneficii, idest, octo mansos in loco, qui dicitur Marchtorf, quam tu, dilecte fili Anselme pracposite, de manu Theoderici de Pounb, assensu et convenientia tam venerabilis fratris nostri Conradi Augustens, episcopi, quam canonicorum et ministeralium ipsius Ecclesiae, septuaginta talentis redemisse dignosceris, sicut in scripto eiusdem fratris nostri episcopi continetur, vobis nihilominus confirmamus. Sane novalium vestrorum, sive de

nutrimentis vestrorum animalium, nullus

sub protectione

a vobis decimas praesumat exigere. Porro | Canonicos in consecrationes altarium seu ecclesiarum, episcopo subie- ordinationes clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et ea gratis ac sine pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nimirum nostra fultus authoritate, quod postulatur, indulgeat. Se-Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse liberum dieit. decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen institia matricis Ecclesiae. Ad haec adiicientes censemus ut Ecclesia vestra nullum habeat advocatum. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci praeposito, nuleligi lus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi assensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Augustini regulam sibi providerint in communi eligendum. Praeterea si generale interterdicio divina dictum in parochia fuerit promulgatum, per cos cele- nihilominus clausis ianuis, non pulsatis

Praepositum per eosdem canonicos mandat.

brari officia per

munitate.

solvendum imponit.

> colitae conclusiones.

tintinnabulis, exclusis excommunicatis et 'interdictis, submissa voce celebrandi officia facultatem liberam habeatis. Decerni-Decretum pro mus ergo ut nulli omnino hominum liceat, supradictam Ecclesiam tuam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare: sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum Apostolicae Sedis auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iusti-Annuum cen-sum Apostoli- tia. Ad indicium autem huius a Sede eae Sedi per-Apostolica perceptae protectionis, unum bizantium aureum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, bevetanis episcopis.

nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Ubaldus presb. cardin. ecclesiae S.R. Ecclesiae S. Praxedis.

cardinalium subscriptiones.

Ego Iulius presbyter cardin. ecclesiae S. Marcelli.

Ego Bernardus presb. card. eccl. divi Clementis.

Ego Octavianus presb. card. ecclesiae S. Caeciliae.

Ego Gerardus presb. card. S. Stephani in Coelio monte.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis Ulrici et ecclesiae Lamachaei.

Dat. Beneventi per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancell., 11 kal. iunii, ind. IV, incarn. dom. ann. MCLVI, pontif. vero D. Adriani PP., anno III.

Dat. die 31 maii anno Domini 1156, pontif. anno 111.

# X.

Confirmatio bonorum ad canonicos ecclesiae S. Constantii de Urbe-Veteri pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Ecclesiam ipsam sub protectione Sedis Apostolicae recipit; - Eidem bona omnia confirmat. — Ex possessionibus quaedam propriis vocabulis nominat. — Decimas donat. --- Sepulturam liberam omnibus inibi concedit. - Solitae conclusiones, tam erga inobedientes, - Quam erga observantes.

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1, ubi de Ur-

Hadriani PP. signum. — Subscriptiones | cardinalium.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Roccho praeposito S. Constantii de Urbe Veteri, einsque fratribus tam praesentibus quam futuris canonice substituendis.

# (Desunt nonnulla.)

ter enitescat, et utilitas postulata vires in-

Quatenus devotionis sinceritas laudabili-

omnia mat.

nibus quaedam

Ecclesiam ip-dubitanter assumat. Ea propter, dilecti in tectione sedis Domino fili.... iustis postulationibus cle-Apostolicae re- menter annuimus, et praesatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio bona communimus; statuentes ut quascumque possessiones, et quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit..... firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam Ex possessio- Sancti Laurentii cum pertinentiis suis, propriis voca- ecclesiam Sancti Bartholomaei cum perbulis nominat. tinentiis suis, ecclesiam Sancti Matthaei et Hospitalis cum suis pertinentiis, ecclesiam Sancti Iuliani et Hospitale cum suis pertinentiis, ecclesiam Sanctae Anastasiae cum pertinentiis suis, villamque quoque, quae dicitur Ferosellum, cum pertinentiis suis, et Mezzanam, campum de Ripa Transmarini, campum qui est ante ecclesiam Sancti Costantii, plebem Sancti Petri de ...... cum suis pertinentiis, plebem Sancti Ioannis de Vallelacus cum suis pertinentiis, plebem Sancti Smeraldi et Sancti Stephani de Monte Longo cum suis pertinentiis, plebem Sancti Terentiani cum suis pertinentiis, plebem Sanctae Mariae de Miniano cum suis pertinentiis, Hospitale de Ripa Aquaependentis cum ecclesia et pertinentiis suis: praeterea Decimas donat. quicquid in decimis, primitiis et oblationibus, iuste et canonice possidetis, vobis | S. Luciae.

nihilominus confirmamus. Sepulturam Sepulturam liquoque ipsius loci liberam esse sancimus, beram omnibus ut eorum, qui illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia Ecclesiarum, unde assumpti fuerint. Decernimus ergo ut nulli hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel aliquibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum episcopis vestris canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica solitae consaecularisve persona, hanc nostrae con-clusiones, ! m stitutionis paginam sciens, contra eam tes, temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem Quam eiga obloco iusta servantibus sit pax Domini no- servantes. stri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud distri-

# S. Petrus + S. Paulus. ADRIANCS PAPA IV.

ctum Iudicem praemia aeternae pacis

inveniant. Amen, amen.

Hadriani PP sienum.

AD DOMINUM OCULI MEI SEMPER.

Ego Ioannes diac. card. tit. Ss. Sergii Subscriptiones et Bacchi.

cardinalium.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Praxedis.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tituli S. Sabinae ss.

Ego Iulius presbyter cardinalis tituli S. Marcelli.

Ego Ubaldus presbyter cardin. tituli

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ego Bernardus presbyter card. tit. S. Stephani in Coelio-monte.

Ego Henricus presb. card. Ss. Nerei et Achillei.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Silvestri et Martini.

Dat. in Urbe Veteri per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancell.. id. octob., ind. v, incarn. dom. anno MCLVI, pontificatus vero Adriani Papae IV anno m.

Dat. die 15 octobris anno Domini 1156. pontif. anno III.

# XI.

Confirmatio bonorum omnium, et iurium, ad canonicos Ferrariensis Ecclesiae pertinentium (1).

# **SUMMARIUM**

Exordium. — Ferrariensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; — Bonaque omnia ad eius canonicos pertinentia iisdem cum pertinentiis et iuribus confirmantur. — Solitae clausulae. — Hadriani PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Ferrariensis Ecclesiae tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Exardum

Ecclesia

recipitur;

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas, pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum namque, et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas a pravorum hominum nequitia tueamur, et B. Petri atque Sedis Apostolicae patrocinio mu-Fertariensis niamus. Quo circa, dilecti in Domino protectione Se- filii, vestris iustis postulationibus cledis Apostolicae menter annuimus, et praefatam Ferrariensem Ecclesiam, in qua divino man-

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 11.

cipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bonaque omquaecumque bona eadem Ecclesia imprae-nonicos pertisentiarum iuste et canonice possidet, aut nentia iisdem cum pertinenin futurum concessione Pontificum, lar-tiis et iuribus gitione regum vel principum, oblatione confirmantur. fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: villam videlicet, quae dicitur Quartusiana, fundum contra Padum, locum Curcula, caput Redae, villam, quae dicitur Baniolum, fundum Dundorgum, villam, quae dicitur Quartiatica, fundum Pecorile, villam, quae dicitur Fossa Nova, capellam S. Marci ibidem sitam, aquam piscaritiam, quae dicitur Morticiacum, ecclesiam Sancti Michaelis cum suis pertinentiis in burgo Ferrariae, capellas Sancti Petri et Salvatoris sitas in castro eiusdem Ferrariae, cum omnibus suis pertinentiis, capellam Sanctae Mariae Magdalenae et Sancti Viti. quae est in mercato Ferrariae, capellam Sancti Leonardi, Corrigium stadii totum, medietatem Lendenariae maioris, et minoris, Cocolariam lami (1), piscatoriam Zamedellae, mansum in capite lamas communis, medietatem fundi Gallinarii, medietatem fundi Purpuranae, portum Capitis Redae; terram quoque, quae fuit de Aiacha, positam in valle, quae dicitur Zuculae: mansum unum in fundo, qui dicitur Duce: insuper medietatem omnium rerum, quae pro animabus fidelium defunctorum ecclesiae S. Georgii in episcopio Ferrariae relinquuntur, tam mobilium quam immobilium: medietatem decimationis eiusdem ecclesiae Sancti Georgii, totam decimam totius villae, quae dicitur Cocomarium, et caetera, quae

(1) Lama vel lamum piscina est longobard. lingua; unde Papias: Lama, piscina dicitur a quibusdam barbaris. Italis lama est planities, campus, etc. (R. T.)

Colitae clau-

sulan

eidem Ecclesiae iuste pertinent in terris, vineis, pratis, agris cultis et incultis, aquis, piscationibus: venationes etiam, et molendina, servos et ancillas, duodecim homines illius loci, qui vos navigio ferant, quocumque usus vester fuerit, absque omni pretio. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eins possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur vestri et aliorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Ferrariensis episcopi canonica reverentia. Si qua igitur etc.; cunctis autem etc.

Badriani PP.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones. Ego Gregorius Sabin. episc. ss.

Ego Ubaldus preshyter cardinalis S. Praxedis ss.

Ego Iulius presb. cardinalis tituli S. Marcelli ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Bernardus presb. card. tit. S. Clementis ss.

Ego Octavianus presb. card. tituli S. Caeciliae ss.

Ego Gerardus presb. card. tit. S. Stephani in monte Coelio ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Ss. Silvestri et Martini ss.

Ego Ildebrandus presb. card. basilicae XII Apostolorum ss.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ioannes card. Ss. Sergii et Bacchi. Ego Bonadies diaconus cardinalis S. Angeli ss. Ego Arditio diac. cardinalis S. Theodori subsc.

Ego Boso diac. card. Ss. Cosmae et Damiani ss.

Ego Albertus diac. card. S. Adriani ss. Datum Romae apud S. Petrum per manum Rolandi S. R. E. presb. cardinalis ac cancellarii, Iv id. ianuarii, indictione vi, incarnationis dominicae anno MCLVII, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno IV.

Dat. die 10 ianuarii anno Domini 1157, pontif. anno IV.

## XII.

Ecclesia S. Pancratii in Ranshoven. suis in bonis confirmatur, et dioecesano episcopo in spiritualibus subiecta declaratur (1).

Simile omnino privilegium supra retulimus in Eugenio PP. tertio.

## **SUMMARIUM**

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione
Sedis Apostolicae recipit Pontifex. —
Ganonicum ordinem inibi servari mandat;
— Bonaque omnia eidem confirmat. —
Canonicos episcopo dioecesano in spiritualibus subiectos declarat; — Praepositum vero per eos tantummodo eligendum iubet. — Advocato Ecclesiae eam ullo afficere gravamine non licere; — Et sepulturam fore liberam; — Immunitatem Ecclesiae et bonorum decernit; — Cum solitis conclusionibus.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Megenardo praeposito Ranshovensis Ecclesiae Beati Pancratii martyris, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito deterreat, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, Henrici illustris,

(1) Ex Hundii Metropol. Salisburg., tom. III.

Exordium.

nia eidem confirmat;

Bavariae et Saxoniae ducis precibus inclinati, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam B. Pancratii martyris ecclesiam, in qua divino tectione sedis vacatis officio, sub beati Petri apostolo-Apostolicae re- rum principis tutelam protectionemque suscipimus, et Apostolicae Sedis privilegio communimus; in primis siquidem Canonicum or statuentes, ut ordo canonicus, qui secunvari mandat; dum beati Augustini regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Prae-"onaque om- terea, quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, aut aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesia videlicet S. Michaelis cum decima et iure parochiali, capellas in Vinkirchin, Hantinberge, Geroltisberge, et capellam S. Stephani in Brunove cum pertinentiis earum; capellam Hochberch cum pertinentiis suis in ea libertate, in qua frater noster Eberhardus Saltzburgensis archiepiscopus vobis scripto proprio rationabiliter confirmavit; ut videlicet nullus in eis praeter ipsum archiepiscopum, et Ecclesiae vestrae praepositum aliquid debeat ordinare. Sane novalium vestrarum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas Canonicos epi- praesumat exigere. Porro sacramenta ecsano in spiri- clesiastica a dioecesano suscipietis epitualibus sub-scopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam atque Apostolicae Sedis communionem habuerit, eaque gratis et absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin, quaecumque malueritis catholicum adeatis antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, Praepositum indulgeat. Obeunte vero te, nunc eiustantummodo cli- dem loci praeposito, vel ad alterius Ecgendum inbet. clesiae regimen transeunte, sive tuorum

quolibet successorum, nullus qualibet surreptionis astutia, seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam providerint eligendum. Ad haec, quoniam locus Advocato Ervester sic est institutus, ut advocatus afficere gravabonorum praefati ducis in partibus illis mine non licere; eiusdem quoque loci sit advocatus, prohibemus, ut nec ipsi nec alicui subministro eius liceat, eumdem locum iniustis gravaminibus infestare; sed cum vice iam dicti ducis, sicut ipse instituit et scripto suo firmavit, cum mancipiis et possessionibus suis idem advocatus defendere et tueri debet eo tenore, ut querimonias tam vestras quam mancipiorum vestrorum audiat, et congruam iustitiam faciat; paratam (1) vero nullam a vobis propter hoc exigat; sed tantum de horreo praefati ducis secundum antiquam constitutionem tempore suo accipiat. Super haec enim nullam potestatem disponendi in claustro, vel mancipiis, aut possessionibus vestris memoratus dux eidem advocato concedit; sed ut loco suo vos protegat, et aeternam retributionem tantum inde requirat. Exactiones quoque super vos vel super mancipia vestra a quoquam fieri, idem dux penitus interdixit. Nos quoque haec omnia vobis concedimus. et auctoritate apostolica confirmamus. Si autem ipse advocatus contra haec venire temptaverit, si secundo ac tertio admonitus, non emendaverit, consilio et auxilio praefati ducis ipsa advocatia ab inutili auferatur, et alius idoneus eius loco substituatur. Sepulturam quoque ipsius loci Et sepulturam liberam esse concedimus ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia matricis Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omnino ho- Immunitatem minum liceat, praefatam Ecclesiam temere norum decerniti perturbare, aut eius possessiones auferre,

(1) Vide superius, pag. 553. (R. T.)

vel ablatas retinere, minuere, aut quibus-

Cum solitis

conclusionibus

libet vexationibus fatigare; sed illibata et integra omnia conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit. potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Romae apud Sanctum Petrum per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, IV kalendas februarii, indictione VI, incarnationis dominicae anno melvii. pontificatus vero domni Adriani PP. IV anno iv.

Dat. die 29 ianuarii anno Domini 1157, pontif. anno iv.

## XIII.

Confirmatio bonorum omnium monasterii Sancti Vitalis ordinis Cassinensis Ravennatensis dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub B. Petri suaque protectione recipit Pontifex. - Eidem Pontificum, regum, principum oblationes; -Bonaque omnia, quorum enumerat non-

(1) Ex archiv, monastern huius edidit Margarinus, Bullar. Cassinen., pag. 2. num. clixix.

nulla, confirmat. — Haec omnia integra monachorum usui servari praecipit. — Excommunicationem adversus eadem usurpantes promulgat; -- Benedictionem vero benefactoribus elargitur. — Hadriani PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Alberico abbati monasterii Sancti Vitalis Ravennatis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus solicita nos oportet consideratione prospicere; ne alicuius necessitatis occasio aut eos desides faciat, aut, quod absit, robur sacrae conversationis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis Monasterium postulationibus clementer annuimus, et suaque protepraefatum monasterium, in quo divino ctione recipit mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut quascumque possessiones, Eidem Pontiquaecumque bona idem monasterium principum oblaimpraesentiarum iuste et canonice pos-tiones; sidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis [Bonaque omduximus exprimenda vocabulis: ecclesiam numerat non-Sanctae Crucis et Sancti Nazarii cum nulla, confirmat. possessionibus suis, ecclesiam Sancti Laurentii in Pannonia, et Sancti Ioannis in Consule; ecclesiam Sanctae Mariae in Vinea Taliata: in episcopatu Faventino ecclesiam Sancti Ioannis in Ronco cum possessionibus suis, ecclesiam Sancti Laurentii in Auriclania cum possessionibus suis et cum eisdem villis: homines, et dominicata (1) vestra, molendina, et quicquid habetis in Tanrise, hospitale Sancti Iacobi de Carossa cum ecclesia et possessione sua: quicquid habetis in ecclesia Sanctae Mariae in Tribbo, et in ecclesia Sanctae Mariae in Prata,

Exordium.

(1) Dominicata idem quod dominicatura, h. e. dominium, proprietas, possessio. (R. T.)

Fossula, Vigazolo, Flexo, Badarzolo, et Biancana: quicquid habetis in ecclesia Sancti Petri, et Sancti Salvatoris: homines, molendinum, et domnicata, quae sunt posita in Albereto ex utraque parte Cum omuibus fluminis: quicquid habetis in curte Sancti giis, et iurisdi- Basilii, et ecclesiam Sancti Petri in Ponticello cum possessionibus suis: homines, et dominicata, quae sunt posita in Ponticello et Abruliano cum suis fundis: quicquid habetis in civitate Faventia, totum fundum Visiliani et Cerreti, curtem Aviliani cum omnibus pertinentiis suis, et quae sunt posita in utraque parte fluminis: ecclesiam Sancti Petri in Casaliclo cum possessionibus suis, quae est in episcopatu Corneliensi: quicquid habetis in comitatu Cunii: quicquid habetis in comitatu Bagnacaballis, ecclesiam Sancti Gervasii et Protasii cum possessionibus suis: in episcopatu Bononiensi ecclesiam Sancti Laurentii in Galera cum possessio-In episcopati- nibus: in episcopatu Ferrariensi ecclebus Bononiensi, siam Sancti Vitalis cum possessionibus suis, curtem Sancti Laurentii in Scornio cum omnibus possessionibus suis; quae omnia sunt posita in territorio Ferrariensi et Adrianensi: quicquid habetis in civitate Argentea, terris, aquis, paludibus et piscationibus ex utraque parte Padi: in episcopatu Cerviensi, quicquid habetis, tam in salinis quam in aedificiis, ecclesiam Sancti Theodori cum omnibus Cervisnsi, Ce- possessionibus suis, tam in terris quam in vineis, silvis et paludibus, quae omnia sunt posita in episcopatu Cervien. et in episcopatu Cesenae, quicquid habetis in curte Saliani, et in episcopatu Cesenae, in episcopatu Ariminen. ecclesiam Sanctae Mariae in Gauriolo cum omnibus possessionihus suis, silvis, ripis et montibus: quicquid habetis in eodem episcopatu, in plebe Sancti Archangeli, et in plebe Sancti Viti, castrum Marignani

cum ecclesia Sancti Ioannis et cum om-

nibus pertinentiis suis: quicquid habe-

tenimentum, quod habetis in Gunfo,

in episcopatu Fanensi: quicquid habetis in episcopatu Senogallien, tam in civitate quam iuxta civitatem, et extra; decernentes, quod nulli omnino homi- Haec omniainnum liceat supradictum monasterium te-tegra monachomere perturbare, aut eius possessiones vari praecipit. auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per- Excommunicasona, hanc nostrae confirmationis pagi-tionem advernam sciens, contra eam temere venire surpantes protemptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco Benedictionem sua iura servantibus sit pax Domini no- vero benefactostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis con-

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae Hadriani PP. episcopus ss.

Ego Cencius Portuensis, et Sanctae et S. R. Eccl. cardinalium Rufinae episcopus ss. subscriptiones.

Ego Gregorius Sabinensis episcopus subscripsi.

sequantur. Amen, amen amen.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Sabinae ss.

Ego Iulius presbyter cardinalis S. Marcelli subscripsi.

Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis ss.

Ego Octavianus presb. card. tituli S. Caeciliae ss.

Ego Gerardus presbyter card. S. Stetis in castro Ripale: quicquid babetis phani in Coelio monte ss.

senae et Ariminensi etc.

Exordium.

Ego Henricus presb. card. tit. Ss. Nerei et Achillei ss.

Ego Ildebrandus presb. card. tit. basilicae Duodecim Apostolorum ss.

Ego Otto diac. cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diac. cardin. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Iacintus diaconus card. S. Mariae in Cosmidin ss.

Ego Bonadies diaconus cardinalis tit. S. Angeli ss.

Ego Arditio diaconus cardinalis tituli S. Theodori ss.

Ego Albertus diaconus cardinalis tit. S. Adriani ss.

Datum Laterani per manum Rolandi S. R. E. card. et cancell., non. aprilis, ind. v, incarn. domin. anno mclvii, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno iv.

Dat. die 5 aprilis anno Domini 1157, pont. anno iv.

# XIV.

Confirmatio bonorum, donationum, et privilegiorum, a Summis Pontificibus Ravellensi Ecclesiae concessorum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ravellensem Ecclesiam sub protectione Sedis Apost. recipit Pontifex. - Eius bona omnia confirmat. - Solitae conclusiones. — Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ioanni Ravellensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, venerabilis in Christo frater Ioannes episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam

(1) Ex authographo Tabularii Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

Bull. Rom. Vol. II.

81

amen.

Ravellensem Ecclesiam, cui Deo auctore Ravellensem præesse dignosceris, sub beati Petri et protectione Scnostra protectione suscipimus, et prae- dis Apostolicae sentis scripti privilegio communimus; fex; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia im- Eius bona ompraesentiarum iuste et canonice possidet, uia confirmat. aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant: omnem vero ambitum Ravellensis Ecclesiae, sicut a praedecessoribus tuis rationabiliter possessus est, tibi tuisque successoribus in perpetuum confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Decretum imnum liceat praefatam Ecclesiam temere munitatis. perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnino profutura. Si qua igitur in Solitae confuturum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen,

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae Hadriani PP. episcopus subscripsi.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli et S. B. Eccl. Sanctae Praxedis.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem.

clusiones.

subscriptiones.

Ego Iacobus presbyter card. Ss. Io. et Pauli tit. Pammachii.

Ego Arditio S. Theodori diaconus cardinalis.

Ego Boto (2) diaconus card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Datum Anagniae per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, III id. sept., indictione v, incarnationis dom. MCLVII, pontificatus vero D. Adriani IV anno IV.

Dat. die 11 septembris anno Domini 1157, pontif. anno IV.

# XV.

Confirmatio compositionis initae inter Arducium episcopum et Amedeum comitem, Gebennenses (1).

### SUMMARIUM

Arducium eique commissam Ecclesiam sub B. Petri ipsiusque protectione suscipit Pontifex. — Compositionem inter episcopum comitemque Gebennensem confirmat. — De sacerdotibus feudum terramve comitis tenentibus. — De comitis suorumve servis, nisi eorum assensu, nullatenus ab episcopo ordinandis. — De feudo decimarum. — De castris super ecclesia a conite nuper constructis; et de Willelmo Marvallensi, cuius hominium indebite comes acceperat. — De filio Maynerii ab episcopo comiti ablato. - De hominibus et terris, a comite suisque Ecclesiae interceptis. — In compositione hac apud Saysel facta, quid episcopo, quid comiti in dominio et iustitia Gebennensis civitatis attineret, continetur. - De his, quae ed episcopum pertinent: — Et de his, quae ad comitem spectare videntur. — De peragenda iustitia. — Quadraginta librae a comite episcopo pro restauratione damni persolvendae, canonicis vero damnum ad eorum libitum comes emendaturus. - Quaestio de piscatione. - Et de Roduipho Sancti Gervasii. — Hanc compositionem inviolabiliter observandam statuit.

(i) Lege Boso sicut in sequentibus. (R. T.) (2) Ex archav. Ecclesiae huius erut. et cum originali collat. ext. tom. 1x Bullarii editi Luxemburgi.

eamque praecepti privilegio munit. - Sanctio poenalis. - Pax et benedictio servantibus. - Hadriani PP. sigillum et subscriptio. - Subscriptiones quoque card. S. R. E.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Arducio, Gebennensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoties a fratribus nostris episcopis Arducium eitalia postulantur, quae et aequitati con-que commissam veniant et a rationis tramite non rece-B. Petri ipsiusdant, decet nos animo libenti concedere, suscipit Pontiet eorum vota, oportet, nos effectu ope-fex. ris prosequente complere. Eapropter, venerabilis in Christo frater episcope, iustis postulationibus tuis grato concurrentes assensu, personam tuam, et commissam tibi Ecclesiam sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Composi- compositionem tionem vero, quae inter te et dilectum inter episcofilium nostrum nobilem virum Amedeum que Gebennen-Gebennensem comitem in praesentia venerabilium fratrum nostrorum S. Viennensis, E. Lugdunensis et P. Tarentasiensis, archiepiscoporum, I. Gratianopolitani, et Guillelmi Belicensis episcoporum, et quorumdam religiosorum abbatum, super quibusdam controversiis, quae inter vos agebantur, utriusque partis assensu rationabiliter facta est, juxta tuae postulationis instantiam tibi, et per te Ecclesiae tuae, auctoritate apostolica confirmamus; cuius videlicet compositionis tenor, sicut in instrumento exinde facto continetur, in subsequentibus invenitur annexus. Praedictus siquidem frater noster De sacerdoti-Petrus Tarantasiensis archiepiscopus, et bus foudum terrante comitis dilecti filii nostri Almadricus Praecentor tenentibus. Gebennensis Ecclesiae, et Villelmus Alberici decanus, Lambertus de Anassiaco decanus, et Artoldus decanus, Gualterius canonicus et capellanus, Pontius de Filingio canonicus, magister Petrus de Tolno canonicus, Aymo vicedominus Gebennensis, Amedeus de Nangiaco, Petrus de Nangiaco, Aymericus de Nangiaco, Falco Turumbertus, Cono de Ruppe, a gravaminibus sacerdotum et diaconorum,

ordinandis.

cimarum

acceperat.

ram comitis sacerdotes vel diaconos tenerent, eidem ex equo servirent; si vero terram eius dimittere vellent, investituram dimitterent, et secundum quod ab eo tenuerant, usamentum (1) facerent, et sic episcopo et Ecclesiae Gebennensi in pace De comitis suo- per omnia remanerent. Quia etiam comes nisi eorum as- adversus te querimoniam fecerat, quod sensu, nullate- eos, qui servili conditione sui erant, ordinaveras, super hoc ita est difinitum: ut qui ante sacerdotes vel diacones ordinati erant in pace tibi dimitterentur, et deinceps servos comitis vel suorum, nisi eorum assensu, nullatenus ordinares. De De feudo de- feudo quoque decimarum conquestus est comes, sed quia praetendebas difinitionem per compositionem super ipsas decimas a comite tibi factam esse, ita positum est: ut compositionem esse factam ostenderes, et teneretur; sin autem, feudum decimarum comiti dimitteres: salvo quidem episcopali iure et Apostolicae Sedis De castris su- mandato. Tu vero post haec aliam procomite nuper posuisti querimoniam de castris super constructis; et de Willelmo ecclesia a comite nuper constructis, et de Marvallensi, cu- Willelmo de Marvallo, cuius hominium (2) indebite comes comes indebite acceperat, et proinde ab Ecclesia Gebennensi, cuius per omnia esse debuerat, alienaverat; inde nimirum praefati concordatores sic de castris composuerunt: ut quaecumque super terram Ecclesiae per comitem constructa fuerant, si probari posset, omnino destruerentur; alioquin, si super terram comitis erecta essent, integra remanerent, ita sane quod rebus Ecclesiae in aliquo non nocerent. Praeterea de Willelmo Marvallensi ita est ordinatum: ut, quia vir nobilis est, si vellet, feudum comitis dimitteret, et hominio comitis irrito facto, ad Geben-

tibi a comite illatis incipientes, quoniam

tu exinde querimoniam faceres, ita inter

vos composuerunt: ut si fundum vel ter-

(1) Usamentum facere, idem quod frui aut gaudere aliqua re, quod etiam usimentum apud inf. lat. scriptores dicitur. (R. T.) (2) Hominium est servitium seu obsequium, quod homo seu chens, vel servus praestare domino tenetur suo. (R. T.)

nensis Ecclesiae dominium et episcopi rediret; si mallet feudum comitis et dominium tenere, feudum Ecclesiae in pace dimitteret, et exinde nullam exactionem comes Ecclesiae faceret. De caetero querimonia comitis fuit de filio May- De nio Maynerii, quem tu ei abstuleras, super quo nerii ab episatis ad plenum a te responsum est ha-lato. bitum, videlicet quod mater ad dominium Ecclesiae Gebennensis attinebat, et propter hoc filio Maynerii feudum Ecclesiae dederat, quia ex parte matris quaesierat, et ad ipsum spectabat. Quocirca positum est, si comes ipsum filium Maynerii hahere vellet, ille feudum Ecclesiae ad pacem dimitteret, et a comite vel ab aliquo nulla ex hoc gravamina Ecclesiae inferrentur. Porro de hominibus et terris Ec- De hominibus clesiae, a comite et a suis interceptis, a et terris, a co-mite enisque te querimonia deposita fuit, super com- Ecclesiae intermuni consilio compositorum dictum fuit: ceptis. ut in quibus partibus Gebennensis episcopatus huiusmodi controversia habebatur, pro examinanda veritate circa locorum affinitates, quatuor ex parte tua, et quatuor ex parte comitis homines boni testimonii et indeque ad iusiurandum censura ecclesiastica cogerentur; et quod ipsos constaret, tactis sacrosanctis reliquiis, de iusta possessione Ecclesiae vel comitis profiteri, ab utroque vestrum firmiter imposterum teneretur. Inter caetera vero, In composiquae continentur in compositione apud tione hac apud Saysel facta, Saysel facta, continerentur et haec: ut re-quid episcopo, cordationes factae post iusiurandum per quid comiti in homines episcopi et comitis, Amaldricum stitia Geben. videlicet Gebennensem cantorem et cano- civitatis attine-ret, continetur. nicum, Willelmum Born. decanum, Richardum vicedominum, Willelmum de Bosco, sicut recitatae fuerant communi assensu, tui scilicet et comitis, in praesentia memorati Petri Tarantasiensis archiepiscopi, et Amedei Lausannensis episcopi, atque abbatum totius Gebennensis episcopatus, Rodulphi de Altacomba, Stephani Chisiriacensis, Moysi de Bonomonte, Borch. de Habundantia, Pontii de Six, necnon Rodulphi Agau-

pertinent;

nensis abbatis, et multorum religiosorum et honestorum virorum assistentium in episcopali domo apud Gebennas, quide episcopo, quid comiti in dominio et iustitia Gebennensis civitatis attineret, firmiter ab utriusque tenerentur. Recorda-De his, quae tiones sunt istae: bannum totius Genevae in omnibus et per omnia tuum solummodo esse: iustitiam et dominium cuiusque sit hominis ad te tantummodo pertinere: adventitios quoque ex quo per annum et diem Gebennis moram fecerint, tuos solummodo esse; comes vero in tota Geneva nullos homines capere debet; hospitalitatem, placitum generale, foraciones vini, coroadam, et mutationes domorum, si dominus mortuus fuerit, debes ut dominus possidere: forum totius villae et iustitiam fori ad te solummodo pertinere; pedagium ripale, et pascua similiter; comes quoque per se vel aliquem de suis in pascuis Gebennensibus nullas equitaturas capere debet: monetam in manus tuas tantummodo esse: si quis vero latro captus fuerit, ipsum et omnia eius tu habere debes: statio comitis Gebennis cognitione tua sit, ita tamen ut comes, et familia eius, Ecclesiae, et civibus et ecclesiasticis rebus non noceat; comes etiam aut aliqui de suis vadimonia sua per vim alicui, et nisi aeque valent, minime ponant, et non aliter quam ad pacem creditoris eadem dimittant; El de his, quae hactenus episcopalia. De his vero quae ctare videntur, ad comitem spectare videntur sunt haec: comes est et bonus advocatus sub episcopo esse debet; tantam denique familiaritatem ex dilectione in domo episcopali habere debet, quod in mutationibus officiorum eiusdem domus, si tu inde quaestionem habueris, druuliam ibi admodum habere debet. Tu quoque si adversus aliquem de familia sua commotus vel iratus fueris, ad comitem refugium habebis; et donec tibi congrue satisfaciat, comiti eumdem tenere licebit: simili modo de familia comitis a te per omnia tenebitur. Quamvis vero de latrone, sicut | temptaverit, dictum est ab ipsis compo-

superius continetur, fiat, si ad damnan. De peragenda dum, vel aliquam inde iustitiam facien-iustitia. dam fuerit deputatus, comiti tamen pro peragenda iustitia reddetur; consequenter et de monetariis, si falsam aliquando monetam fecerint, iussu tuo comes iustitiam faciet. Quoniam igitur comes mo- Quadraginta lidum excedendo, multa et maxima damna brae a comite episcopo pro tibi intulerat, et canonicis similiter do- restauratione mosque hominum tuorum diruendo de- vendae, canostruxerat: dixerunt compositores: ut qua-niois vero damdraginta libras pro restauratione damni libitum comes comes tibi persolveret; canonicis vero emendaturus. damnum suum ad eorum libitum et misericordiam emendaret; in redintegratione quoque domorum hominibus, quorum fuerant, ad eorum pacem emendationem comes faceret. Dictum est autem: ut omnibus hominibus tuis, quos comes pro malivolentia inter se et te habita hodio habuerat, pacem redderet; similiter et tu ipse hominibus comitis pacem faceres. exceptis illis, qui tua abstulerant, illa videlicet, quae comes minime habuerat, de quibus dictum est, ut comes tibi super ipsis iustitiam, donec ablata iuxta beneplacitum tuum redderentur, faceret; sive autem tu ipse iustitiam tuam proinde faceres, comes vero in nullo tibi contradiceret. De piscatione vero, unde tu Quaestin querimoniam feceras, ita positum est: ut bonas consuetudines, quas homines tui ab antiquo per lacum habuerant, semper in pace haberent. Fuit et querimonia tua de piscatione in Venna, quam comes abstulerat, super quo a compositoribus dictum est: ut quando comitem vocare velles, in curiam tuam venire, ac per

cognitionem curiae in pace remaneret. De

comes inde conquestus fuerat, sic positum

est: ut investitura Ecclesiae remaneret,

etsi comes vellet super hoc in curiam tuam venire, et secundum quod dictum

erat, vel adhuc diceretur ius suum uter-

que possideret. Si quis vero pacem hanc

vel concordiam temerario ausu infringere

num ad eorom

Rodulpho quidem Sancti Gervasii, quia Etde Rodulpho

munit.

nalis.

sitoribus, ut tu inde iustitiam facias, et | comes infra quadraginta dies, et tua pro Hanc compo- facta iustitia non offendat. Ut igitur comsitionem invio-labiliter obser- positio ipsa futuris semper temporibus vandam statuit, inviolabiliter observetur, eam Apostolicae eamque prae-eepti privilegio Sedis auctoritate duximus consirmandam, et praesenti privilegio muniendam. Decernimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus Sanctio poe- contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque in extremo examine Pax et bene- districtae subiaceat ultioni. Cunctis vero eam servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

dictio servantibus.

Hadriani PP. sigillum et subscriptio.



Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus.

Subscriptiones quoque cardinalium S. R. Ec- episcopus. elesiae.

Ego Gregorius Sabinensis Ecclesiae

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. S. Sabinae.

Ego Gerardus presbyter card. tituli Stephani in Coelio monte.

Ego Henricus presb. card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei.

Ego Otto diaconus card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Rodulphus diaconus cardinalis Sanctae Luciae in Septa Solis.

Ego Guido diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Arditio diac. card. S. Theodori. Ego Boso diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Ego Albertus diac. card. S. Adriani. Dat. Laterani per manum Rolandi S. R. E. presbyteri card. et cancellarii, xii kal. iunii, indict. v, incarn. dom. anno MCLVII, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno III.

Dat. die 21 maii anno Domini 1157, pontif. anno III.

# XVI.

Confirmatio bonorum omnium Gebennensis Ecclesiae, et largitionum eidem factarum a Friderico Enobardo imperatore (1).

Exordium. — Ecclesiam Gebennensem sub B. Petri protectione suscipit, et largitiones ab imperatore episcopo et Ecclesiae factas confirmat et roborat Pontifex; - Possessiones quascumque illibatas conservar? iubet; - Vexationibusque fatigari vetat. -Poena contravenientium. - Pax servantibus. — Subscriptio et sigillum.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabil fratri Arducio Gebennensis Ecclesiae episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpeluum.

Cum ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio, quo cunctis Christifidelibus. auctore Domino, praeminemus, singulorum paci et tranquillitati debeamus intendere; praesertim pro illorum quiete oportet nos esse solicitos, qui pastorali dignitate sunt praediti, et ad officium pontificale promoti. Nisi enim ipsorum iura, in quantum Deo permittente possumus, integra conservemus et auctoritate apostolica eos a pravorum incursibus defendamus, de illorum salute non vere

(1) Ex archiv. Ecciesiae huius erut. et cum originali collat. ext. tom. 1x Bullarii editi Luxemburgi.

Exordium.

poterunt esse soliciti, qui sibi ad regendum, Domino disponente, commissi sunt. Ecclesiam Ge- Eapropter, venerabilis in Christo frater B. Petri prote- Gebennensis episcope, tuis iustis postuctione suscipit, et largitiones lationibus gratum impertimur assensum, ab imperatore et praefatam Gebennensem Ecclesiam, clesiae factas cui Deo auctore præesse dinosceris, sub borat Pontifex; beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut ea, quae charissimus in Christo filius noster Romanorum imperator, qui regale ius pertinentia, tibi et Ecclesiae tuae intra civitatem Gebennensem et extra, pietatis intuitu noscitur legitime contulisse, et scripti sui pagina roborasse, sicut in ipso scripto continetur, tibi tuisque successoribus auctoritate Sedis Apostolicae integre confirmamus, et huius privilegii munimine roboramus. Praeterea quascumque Possessiones quascumque illibatas conser- possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Decernimus ergo, Vexationibus- ut nulli omnino hominum liceat, supradictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva nimirum in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. cularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove com-

tat.

vari iubet;

Poena contra- Si qua igitur in futurum ecclesiastica saevenientium. monita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis

honorisque sui dignitate careat, reamque

se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco Pax servanttsua iura servantibus sit pax Domini nostri bus. lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus ss.

Subscriptio et sigillum.

(Locus sigilli plumbei, ut in ant. pag. 645)

Ego Manfredus presbyter cardinalis et S. R. Eccleet S. R. E. card. subscriptione tituli San-siae cardina-subscri-subscriptione ctae Sabinae.

Ego Gregorius Sabinensis Ecclesiae episc.

Ego Gerardus cardinalis tituli Sancti Stephani in Caelio monte.

Ego Henricus presbyter cardinalis tit. Ss. Nerei et Achillei.

Ego Otto diaconus cardinalis tituli S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Rodulphús diaconus cardinalis in Septa Sanctae Luciae.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Arditio diaconus cardin. Sancti Theodori.

Ego Boso diaconus cardin. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Albertus diaconns cardinalis S. Adriani.

Datum Lat. per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarii, xII kal. iunii, indictione v, incarnationis dominicae anno MCLVII, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno III.

Dat. die 21 maii anno Domini 1157, pont. anno iii.

## XVII.

Henrico Gradensi patriarchae patriarchalem dignitatem confirmat, et primatum super ladertinum archiepiscopum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Adhortatio ad Henricum patriarcham, ut iustitiam in omnibus servet. - Dignitatem patriarchalem eidem confirmat Pontifex intra statutos a praedecessoribus Pontificibus terminos, cum caeteris honoribus et insignibus. - Primatum ei super ladertinum episcopum concedit: reservata tamen Rom. Pontifici pallii traditione. — Confirmat insuper eidem ecclesias omnes, et bona ad Graden. Ecclesiam pertinentia. — Solitae conclusiones. — Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Henrico Gradensi patriarchae, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Lxordium.

Henricum pa-

nibus servet.

Apostolicae officium dignitatis creditae nobis, et dispensationis debitum utiliter exegui comprobamur, cum collatam unicuique Ecclesiae dignitatem provida solicitudine custodimus; et singulis Ecclesiis iura sua illibata studemus et integra conservare; sicut etiam nulli, ultra quam mereatur, aliquid est a Sede Apostolica favore gratiae concedendum. Quanto ita-Adhortatio ad que maiori es praerogativa supernae retriarcham, ut spectu gratiae sublimatus, tanto solertius iustitiam in om- tibi est attendendum, ut in corrigendis subditis plus apud te possit ratio quam potestas: atque te boni dulcem, mali vero pium sentiant correctorem: personas diligas, et subjectorum vitia persequaris; ne si agere aliter forte volueris, transeat in crudelitatem correctio, et perdas quos desideras emendare: sicque vulnus debes abscindere, ut non possis, quod sanum est, ulcerare; ne, si ferrum plusquam res exigit, imprimatur, noceat, cui prodesse festinas; sed alterum condiatur ex altero, quod et boni habeant amando quod caveant, et mali metuendo, quod diligant. Eapropter, venerabilis in

(1) Ex tom. v, Ital. Sac.

Christo frater Henrice patriarcha, tuis postulationibus grato concurrentes assensu, Gradensem Ecclesiam, cui authore Deo præesse dignosceris, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Igitur praedecessorum nostrorum fel. Dignitatem pamem. Pelagii, Alexandri et Urbani II triarchalem eivestigiis inhaerentes, illius praecipue con-Pontifex intra stitutionis tenorem servantes, quam prae-statutos a pr.e-decessoribus decessor noster Leo IX Papa sanctissimus, Pontificibus teret synodali iudicio, et privilegii pagina teris honoribus confirmavit, tibi tuisque successoribus et insignibus; canonice substituendis patriarchalem concedimus dignitatem, et magisterium Gradensis Ecclesiae gerendi in iis tamen finibus confirmamus, qui per supradictos praedecessores nostros eidem noscuntur Ecclesiae constituti. Crucem quoque ante te ferendam etiam concedimus, nisi cum Cruce praeser-Romae fueris, aut in praesentia Romani tim ante patri-Pontificis, vel comitatu. Pallium etiam archamferenda, et pallio. fraternitati tuae, in plenitudinem videlicet pontificalis officii, ex Apostolicae Sedis liberalitate largimur: quo intra Ecclesiam tuam ad missarum solemnia celebranda uti memineris eis diebus, quibus praedecessores tuos non ambigimus usos fuisse: videlicet in Nativitate Domini, Epiphania, tribus festivitatibus Sanctae Mariae, Coena Domini, Sabbato Sancto, Resurrectione Domini, Ascensione, et Pentecoste, in natalitio S. Ioannis Baptistae, et omnium Apostolorum, in festivitatibus quoque S. Marci, S. prothomartyris Stephani, Laurentii, S. Martini, in solemnitate Omnium Sanctorum, et principalibus Ecclesiae tuae festivitatibus, necnon in ecclesiarum, episcoporum, caeterorum clericorum consecrationibus, et anniversario consecrationis tuae dioecesis. Praeterea, ne commissa regimini et disposi- Primatum et tioni tuae praefata Gradensis Ecclesia, super ladertiquae de benignitate Apostolicae Sedis concedit: repraerogativa gaudet honoris, ex brevitate servata tamen patriarchatus inferior et abiectior valeat pallii traditioapud simpliciores haberi, et ad ampliandam dignitatem ipsius, primatum ei super Ia-

dem confirmat minos, cum cae-

dertinum archiepiscopatum, et episcopatus ipsius, apostolica authoritate concedimus; et cum te quam successores tuos ladertino archiepiscopo et episcopis eius, qui pro tempore fuerint, dignitate primatus praesidem statuimus, et consecrationis munus eidem archiepiscopo impertiri; Romano quidem Pontifici traditione pallii reservata; statuimus etiam, Confirmat in ut quaecumque bona, quascumque possuper eidem ec-clesias omnes, sessiones, quae eadem Gradensis Ecclesia

perlinentia.

et bona ad Gra- iuste et canonice possidet, aut in suturum iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Porro ecclesias, religiosis episcopis Gradensis Ecclesiae oblatas, per patriarchatum tuum constitutas, tibi tuisque successoribus libere confirmamus: ita ut nulli episcopo liceat absque tuo assensu in eis consecrationes celebrare, aut sacerdotibus in eisdem Domino servientibus, donec in locis ipsis fuerint, divina officia prohibere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat supradictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona etc.

Solitae conclust nes

> Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Badriani PP.

Ego Imarus Tusculanus episc.

Ego Cintius Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Guido presbyter cardinalis Sancti Chrysogoni subsc.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Praxedis ss.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Sabinae ss.

Ego Iulius presbyter cardinalis tituli Sancti Marcelli ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Octavianus presbyter cardinalis tit. Sanctae Caeciliae subscripsi.

Ego Ioannes presbyter cardinalis Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sanctorum Silvestri et Martini ss.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Guido diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro.

Ego Iacintus diac. cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin.

Datum Later. per manum Rolandi S. R. E. cardinalis et cancellarii, idibus iunii, indictione v. incarnationis dominicae anno mcrvii, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno 111.

Dat. die 13 iunii anno Domini 1157, pontif. anno 111.

# XVIII.

Concessio patriarchae Gradensi, ut Constantinopoli, et in aliis urbibus imperii Constantinopolitani, in quibus Veneti plures habent Ecclesias, episcopos ordinare et consecrare possit (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Romana Ecclesia caeterorum caput et magistra. — Eius est caeteris Ecclesiis providere. — Gradensi patriarchae ius datur ordinandi episcopos per imperium C. P. - Roboratur huiusmodi concessio. — Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Henrico Gradensi patriarchae, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter omnia coeli sidera, quae ad decorem mundi, et usus hominum, in principio Sapientia Divina formavit, solem voluit claritate luminis præeminere: cuius ortus et diem terrae infunderet, et noctis tenebras propulsaret. Conveniens namque fuerat, quod eo praestantior caeteris

(1) Concil edit. Venet., tom. xIII.

magistra.

teris Ecclesiis

providere.

sideribus haberetur, quo specialiter in ipso formationis exordio, ut singulariter præesset diei, de superni munere Condi-Romana Ec-toris accepit. Sic nimirum Redemptor, rum caput et cum Ecclesias veluti micantes stellas in diversa mundi climata latius propagasset, sacrosanctam Romanam Ecclesiam, cuius B. Petrus apostolorum princeps extitit gubernator, tamquam splendidum solem, omnibus superesse, et singulas ei Ecclesias, utpote membra suo capiti, statuit subiacere. Quod ex illis verbis manifestius declaratur, quibus eumdem Petrum est Dominus allocutus: Si diligis me, pasce oves meas (a). Et alibi: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam (b). Petra vero, supra quam legitur esse fundata, nullas scissuras recipit, nullas patitur sectiones. Hoc idem rursus demonstratur, cum dicitur: Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis (c). Ipsi quoque et propria firmitas, et fidei alienae confirmatio data est, quando a Magistro audire meruit: Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma Eius est cae- fratres tuos (d). Istis itaque et aliis rationibus sancta et apostolica Ecclesia, quae caelesti privilegio inter alias obtinet principatum, tamquam ab ipso capite Domino Iesu Christo praerogativam accepit, ut auctoritatem habeat singularem universis per orbem terrarum Ecclesiis providendi, et discreta in eis consideratione statuere, quae cognoscit statuenda. Nobis igitur, qui licet insufficientibus meritis vices apostolorum principis in sancta Ecclesia suscepimus exequendas, providendum imminet attentius, et agendum, ut secundum uniuscuiusque dignitatem et statum Ecclesiae, honor ei debitus impendatur, et cum salute populi fratribus nostris provida solicitudine deferatur. Hac siquidem consideratione, venerabilis in

Bull. Rom. Vol. II.

82

Christo frater Henrice patriarcha, inclinati, iustis postulationibus tuis gratum impertimur assensum; et tam devotioni tuae, quam honori et utilitati Gradensis Ecclesiae, cui Deo authore præesse dignosceris, deferre volentes, tibi et successoribus tuis authoritate apostolica du- Gradensi paximus concedendum, ut in Constantino- triarchae ius dapolitana urbe, et in aliis civitatibus, in piscopos perim-Constantinopolitano dumtaxat imperio constitutis, in quibus Veneti plures habent Ecclesias, ubi videlicet eorum multitudo consuevit assidue convenire, liceat vobis episcopum ordinare, et absque alicuius contradictione munus ei consecrationis impendere. Ut igitur haec nostra con- Roboratur bucessio perpetuis temporibus inviolabiliter iusmodi conobservetur, eam authoritatis nostrae praesidio roboramus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae concessionis et confirmationis in-solitae conclufringere. Si quis igitur etc.

perium C. P.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae epi- Hadriani PP. scopus.

et S. R. Eccl.

Ego Imarus Tusculanus episcopus. Ego Cintius Portuensis et Sanctae Ru- subscriptiones finae episcopus.

Ego Guido presbyter cardinalis tituli

Sancti Chrysogoni subsc. Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit.

Sanctae Praxedis. Ego Manfredus presbyter cardinalis S.

Sabinae subsc.

Ego Iulius presb. card. tit. S. Marcelli. Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ego Octavianus presb. card. Sanctae Caeciliae.

Ego Ioannes presbyter cardinalis Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. Ss. Silvestri et Martini.

Ego Otto diac. card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Guido diac. card. tit. S. Mariae in Aquiro.

<sup>(</sup>c) Ibid. (b) Matth. xvi. (a) Ioan. xxi.

<sup>(</sup>d) Luc. xxII.

Exerdence

riae in Cosmedin.

Dat. Laterani per manus Rolandi S. R. E. cardinalis et cancellarii, idibus iunii, indict. v, incarn. dom. anno MCLVII, pontificatus domni Adriani Papae IV anno 111.

Dat. die 13 iunii anno Domini 1157, pont. anno III.

# XIX.

Monasterio SS. Trinitatis de Monte Sacro ordinis Casinen. Sipontinae dioecesis, confirmatis bonis omnibus, nonnulla conceduntur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Bona ad monasterium pertinentia enumerans confirmat Pontifex: -Et donationem monasterio factam ab Immetaticho. - Abbatis electionem per monachos fieri mandat: - Cui habitum monachicum petentibus dandi facultatem tribuit. - Monasterium liberum ab omni laicali vel ecclesiastica potestate in temporalibus declarat; - Salvo annuo censu monast. Cassinensi debito. - Consecrationes vero altarium, et sacros ordines a diœcesano episcopo suscipiendos statuit; - Annuumque censum Romanae Ecclesiae reservat. — Solitae clausulae. — Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii SS. Trinitatis de Monte Sacro, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris monasticam vitam professis, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium; ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sanctae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium SS. Trinitatis de Monte Sacro in quo divino mancipati

(1) Ex authentico exemplari edidit Ughell., Ital. Sac., tom. vii, ubi de Sipontina Ecclesia.

Ego Iacintus presb. card. tit. S. Ma-1 estis obsequio, ad exemplar praedecessorum nostrorum venerabilis memoriae Honorii, Innocentii et Eugenii, Romanorum Pontificum, praesentis scripti privilegio communimus (1); statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Bona ad moloca idem monasterium impraesentiarum nasterium periuste et canonice possidet, aut in futurum rans confirmat concessione Pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, sive aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam videlicet S. Mariae sitam in loco, qui dicitur S. Quirici, cum suis pertinentiis, Rainiariam, et terram, quas in territorio Riniani habetis: ecclesiam Sancti Matthiae apostoli infra moenia civitatis Montis Sancti Angeli, et ecclesiam Sancti Simeonis extra portam civitatis, ecclesiam Sancti Vincentii sitam in pertinentiis ipsius civitatis in loco, qui dicitur Vota, cum rebus suis: quicquid habetis in eccl. Sancti Lucae, et rebus ad eam pertinentibus, petiae vineæ, et aliae possessiones, quae fuerunt scilicet ipsius civitatis Montis S. Angeli, et omnes res tam infra dictam civitatem, quam in eius finibus, vestro monasterio pertinentes; ecclesiam Sancti Georgii in pede ipsius montis Sancti Angeli cum pertinentiis suis, salinas, et maria, quae in partibus Siponti habetis, ecclesiam S. Martini de Porcarezza cum suo territorio, eccl. Sanctae Mariae de Matinata cum omnibus ad eam pertinentibus, et omnes alias possessiones, quas in eadem Matinata habetis. Praeterea concedimus eidem monasterio fundum, qui dicitur Matinatella, et ecclesiam in eodem loco constitutam, petias terrarum, et curtes, quas habetis in loco de Avanto: in episcopatu Vestano ecclesiam Sanctae Teclae, ecclesiam Sanctae Eugeniae, et ecclesiam Sancti Lucae cum pertinentiis earum, et

> (1) Quae hic citantur privilegia nullibi reperire datum est.

monasterio fa-

taticho.

omnes res in praefato episcopatu vestro monasterio pertinentes, ecclesiam Sancti Petri, et Sanctae Mariae prope castellum Capreolis cum pertinentiis suis, piscarias, et piscatores, quas habetis in Barano, molendina, quae sunt in valle Montis Nigri, ecclesiam Sancti Pancratii Ischitellae cum casale et territoriis suis, ecclesiam Sancti Viti, et terras, quas apud Cannas habetis, eccl. Sancti Iacobi extra portas Baroli cum pertinentiis suis, et omnibus tam infra eamdem civitatem, quam in eius episcopatu, vestro monasterio pertinentibus, ecclesiam Ss. Sergii et Bacchi sitam super portam Trani cum pertinentiis suis, et omnes res tam infra eamdem civitatem, quam in eius episcopatu vestro monasterio pertinentes: ec-Et donationem clesiam Omnium Sanctorum sitam in loco. ctam ab Imme- qui dicitur Patiano, donationem omnium infra scriptarum rerum, factam ab Immetaticho de civitate Vigiliarum vestro monasterio, ecclesiam Sancti Fortunati, et ecclesiam Sancti Thomae apostoli, sitas prope eamdem civitatem, cum rebus sibi pertinentibus: ecclesiam Sanctorum Philippi et Iacobi cum pertinentiis suis sitam prope civitatem Melphitam, et omnes alias res tam infra eamdem civitatem, quam in eius episcopatu, vestro monasterio pertinentes: ecclesiam Sancti Procopii sitam in civitate Barensi, et omnes alias res, tam infra eamdem civitatem quam in episcopatu, vestro monasterio pertinentes: possessiones et domum, quas habetis in civitate Rubi, et in episcopatu eius, ecclesiam Sancti Angeli et Sancti Nicolai subtus Ischitellam cum pertinentiis suis, et quicquid in ter-Abbatis ele-ritorio ipsius habetis. Obeunte vero te, feri einsdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia, seu violentia proponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam, providerint eligendem; electus autem ad Romanum Pontificem benedicendus ac-

cedat; qui nimirum liberas personas ad Cui habitum id monasterium ad conversionem venire monachicum petentibus dandi volentes suscipiendi, et secundum ipsius facultatem trivestri B. Benedicti regulam monachandi habeat facultatem. Constituimus etiam, de caetero in eodem loco perpetuis fu- Monasterium turis temporibus sedes abbatiae consistat, liberum ab omnec alicui archiepiscopo, vel abbati, seu clesiastica pocuilibet hominum liceat, vestrum mona-testate in temporalibus desterium temere perturbare, interdicere, clarat, seu aliqua ei gravamina, seu vexationes inferre, vel ipsius possessiones adimere, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, profutura: salvo nimirum Salvo annuo censu duorum solidorum Casinensi mo-consu monast. nasterio a vobis annualiter persolvendo. bito: Addimus insuper, ut consecrationes al- Consecrationes tarium, seu basilicarum, ordinationes mo- et sacros ordinachorum, qui ad sacros ordines fuerint nes a dioecepromovendi, seu quaelibet Ecclesiae sa- susciplendos cramenta, a dioecesano suscipiatis episcopo, si quidem aptus fuerit locus, et gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, eague vobis sine pravitate et exactione; alias ipsa a quocumque malueritis catholico episcopo postulare, qui nostrae sedis auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Ad indicium autem huius per- Annuumquo ceptae a Romana Ecclesia libertatis, di- censum flomamidiam unciam auri singulis annis nobis resorvat. nostrisque successoribus persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- Solitae claucularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem

eidem loco citato servantibus sit pax Do-

mini nostri Iesu Christi, quatenus et hic

staluit:

ctionem per monachos mandat:

fructum bonae actionis percipiant, et anud districtum ludicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Hadriani PP.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones. Ego Imarus Tusculanensis episcopus. Ego Gregorius Sabinensis episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus. Ego Iulius Praenestinus episcopus.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem subsc.

Ego Astaldus presb. card. tit. Sanctae Priscae subsc.

Ego Ioannes presbyter card. tituli Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sauct. Silvestri et Martini subsc.

Ego Otto diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Bozo diac. card. Ss. Cosmae et Damiani.

Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et cancellarii, kal. ian., indict. III, incarnationis dominicae anno MCLVIII, pontificatus D. Adriani Papae IV anno v.

Dat. die 1 ianuarii anno Domini 1158, pont. anno v.

# XX.

Privilegium, quo confirmantur iura ac possessiones abbatiae S. Augustini Lemovicensis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monast. ipsum sub protectione Sedis Apost. suscipit Hadrianus; — Eique bona omnia confirmat: — Quorum nonnulla enumerat: - Facultatem quoque tribuit sepeliendi in ecclesiis monasterio subjectis, salvis tamen juribus parochialium Ecclesiarum. — In Ecclesiis vero curam animarum habentibus sacerdotes ab abbate eligi, ab episcopo vero approbari statuit. — Abbatem autem monast. huius

(1) Ex Gall. Christ., tom. 11, inter Instrumenta Ecclesiae Lemovic., num. xxv.

a monachis eligi debere praecipit. - Immunitas pro monasterio ab omni molestia, — Cum solitis conclusionibus. — Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro abbati Ecclesiae S. Augustini Lemovicensis, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris. monasticam vitam professis, in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et honestati noscitur convenire. omnino nos decet libenter concedere; et praeterea decernimus congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Do- Monasterium mino filii, vestris iustis postulationibus ipsum sub proclementer annuimus, et praefatum mona-Apostolicae susterium, quo divino mancipati estis obse-nus; quio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam in ipso monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur; statuentes, ut Eiquebona om. quascumque possessiones, quaecumque nia confirmat: bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimere Quorum nonvocabulis: monasterium de Caro-Vico cum pertinentiis: monasterinm de Ambazaco cum pertinentiis suis, ecclesiam de Super-Bosco cum pertinentiis suis, ecclesiam de Colongis cum pertinentiis suis, monasterium et capellam de Castro Lucio cum pertinentiis suis, ecclesiam de Bonaco cum pertinentiis suis, ecclesiam de Fagia cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Ioannis de Rillaco cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Pauli cum pertinentiis suis, ecclesiam de Buissolio cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Christofori cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Symphoriani cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Pro-

Exordium.

de Femmoreth cum pertinentiis suis, ecclesiam de Vernaco cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Germani de Ledros cum pertinentiis suis, ecclesiam de la Vaisse cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Petri et Germani cum pertineniiis suis, ecclesiam de Vegrine cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Petri de Lascoube cum pertinentiis suis, capellam S. Michaelis de Triguant cum pertinentiis suis, capellam Sancti Michaelis de Chasteluts cum pertinentiis suis; insuper decimas integrae parochiae S. Christofori et S. Simphoriani, quae a quadraginta retro annis quiete possedistis, vobis auctoritate apo-Facultatem stolica confirmamus. Sepulturam quoque quoque tribuit sepeliendi in loci ipsius liberam esse concedimus, et ut ecclesiis mona- eorum devotioni, et extremae voluntati, salvis tamen iu- qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi ribus parochia- forte excommunicati sint vel interdicti, nullus obsistat: salvis tamen iuribus parochialium Ecclesiarum, de quibus corpora mortuorum assumuntur. In paro-In Ecclesiis ve- chialibus autem ecclesiis, quas tenetis, ro curam ani- liceat vobis sacerdotes seu rectores eletibus sacerdo- ctos episcopo repraesentare, quibus, si eligi, ab epi- idonei inventi fuerint, episcopus curam scopo vero approbari statuit. animarum committat; et de plebis quidem cura iidem sacerdotes episcopo, de temporalibus vero vobis debeant respondere. Abbatem au- Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abtem monasterium huius a bate, vel tuorum quolibet successorum, monachis eligi nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres omnium consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secundnm Dei timorem,

iectis cum pertinentiis suis, ecclesiam S.

Lazari cum pertinentiis suis, ecclesiam

et B. Benedicti regulam providerint eli-Immunitas pro gendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino omni molestia: hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione vel substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profu-

tura: salvis in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate, et dioecesani episcopi convenienti iustitia. Si quae igitur in futurum ec- Cum solitis clesiastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, ac in extremo examine divinae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum

Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Ego Adrianus catholicae Ecclesiae Hadriani PP.

Ego Ubaldus presb. card. S. Crucis et S. R. Eccl. cardinalium in Hierusalem. subscriptiones.

Ego Imarus Tusculanus episc.

episcopus.

Ego Gregorius Sabinensis episc.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Silvestri et Martini.

Ego Ildebrandus presb. card. basilicae Duodecim Apostolorum.

Ego Otto diac. card. Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Arditius diaconus cardinalis S. Theodori.

Datum Laterani per manum Rolandi S. Romanae Curiae et Ecclesiae presbyteri card. et cancellarii, vi idus februarii, indictione vn, incarnationis dominicae MCLVIII, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno v.

Dat. die 8 februarii anno Domini 1158, pont. anno v.

## XXI.

Privilegium confirmationis donationum monasterio in Prufeningen, factarum, cui nonnulla privilegia conceduntur (1).

Huic monasterio similia privilegia concessere Innocentius PP. II et Eugenius III.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apost. recipit. — Eidem donationes omnes confirmat. — In ecclesiis ad illud spectantibus a monachis eligi iubet presbyteros, qui curam animarum ab episcopo suscipiant. — In communi terrae interdicto, clausis hostiis, monachos sacra peragere, indulget. — Sepulturam monasterii liberam fore declarat. - Decretum immunitatis pro monasterio. — Solitae clausulae. — Hadriani PP. subscriptio.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Erboni abbati monasterii S. Georgii Prufeningen., eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordum

cae recipit;

Ad hoc universalis Ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est, ut religiosas diligamus personas, et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi ex charitatis radice procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Oportet igitur, omnes christianae fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere, ut nullis pravorum hominum agitentur molestiis, vel importunis angariis fatigentur. Huius rei gratia, dilecti in sub protectione Sedis Apostoli- Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praesatum Beati Gregorii Prufeningen. monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar praedecessoris nostri sanctae recordationis (2) Papae, sub beati Petri et nostra protectione suscipimns, et praesentis

- (1) Ex Hundii Metrop. Salisburg. tom. III.
- (2) Forte addendum Eugenii.

scripti privilegio communimus; statuentes, ut quaecumque bona, quaecumque Eidem donapossessiones ab Ottone bonae memoriae confirmat; Babenbergensi episcopo, Egilberto et Eberhardo eius successoribus, iuste et canonice vestro monasterio sunt oblata, et imposterum ab eorum successoribus, sive ab aliis Dei fidelibus simili modo, seu concessione Pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, aut etiam variis rationabilibus modis, praestante Domino, eidem loco conferri contigerit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas praesumat exigere. Adiicimus etiam, ut in ecclesiis vel capellis, quae in In occlesiis ad in fundo monasterii vestri sunt, liceat bus a monachis vobis, honestos eligere sacerdotes, qui eligi iubet pres-byteros, qui cunimirum per vos episcopo praesententur; ram animarum atque, si idonei fuerint, ab codem episcopo ab episcopo suscipiant. curam animarum suscipiant, eique de spiritualibus, vobis vero de temporalibus respondeant. Quod si commune in terra In communi illa fuerit interdictum, exclusis ab Eccle-terrae interdisia vestra excommunicatis et interdictis, stiis, monachos sacra peragore, clausis ianuis, liceat vobis submissa voce indulget. divina officia celebrare. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, Sepulturam monasterii libeut eorum devotioni, et extremae volun- ram fore declatati, qui se illic sepeliri deliberaverint, rat: nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, de quibus corpora mortuorum assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum Decretum imliceat supradictum monasterium temere monasterio. perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in Solitae clau futurum ecclesiastica saecularisve persona,

hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Hadriani PP. sabscripuo.

Ego Adrianus cathol. Eccl. episc. ss.



Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancell., kal. aprilis, indict. VII, incarn. domin. anno MCLVIII, pontific. vero domni Adriani Papae IV anno v

Dat. die 1 aprilis anno Domini 1158, pont. anno v.

# XXII.

Monasterio Ss. Nazarii et Celsi Veronensis dioecesis bona omnia confirmantur, salvo censu annuo palatio apostolico solvendo, eiusque monachis abbatis sui electio committitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium deest. — Ordo monasticus inibi perpetuo observetur. — Bona omnia confirmantur. — Quorum nonnulla propriis vocabulis exprimuntur, cum ecclesiis, terris,

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. v, ubi de Veronensi Ecclesia.

iuribus etc. - Abbatem huius monasterii a monachis eligendum praecipitur. -Exemptio a decimis. — Solitae clausulae. (R. T.) Hadriani PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Glementi abbati monasterii Sanctorum Nazarii et Celsi, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris monasticam vitam professis, in perpetuum.

Quotiens etc. communimus; in primis Exordium desiquidem statuentes, ut ordo monasticus, est. qui secundum Deum, et beati Benedicti Ordo monastiregulam in ipso monasterio institutus esse cus inibi perdignoscitur, perpetuis futuris temporibus tur. inviolabiliter observetur. Praeterea quaecumque bona eadem Ecclesia impraesen- Bona omnia tiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus Quorum non-nulla propriis exprimenda vocabulis: ecclesiam S. Mariae vocabulis expride Marcellitis cum pertinentiis, salvo ecclesiis, tercensu unius bizantii, quem singulis annis ris, iuribus etc. pro eadem Ecclesia nobis nostrisque successoribus solvere debeatis: ecclesiam S. Sebastiani cum pertinentiis, ecclesias de Carliano, ecclesiam Sanctae Mariae Cluave cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Cassiani cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini de Lavago cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Sepulchri cum Hospitali cum pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Felicitae cum pertinentiis suis, villam Cosiliani cum omni iure suo, terram quam habetis in Lenazzo, terram de Nodesola, terram de Portu, terram de Porcile, terram Gepito, terram de Lavagno cum vineis et domibus suis, terram de Grillana, terram de Mizano, terram de Monte Auro cum molendinis et valeatoribus et vineis suis, terram de Mizoli cum olivis et vineis suis, terram cum olivis in territorio Sanctae Mariae in Selle. terram et vineas de Colignola, terras de

Lilasi, terram de Garda cum olivis suis,

insulam de Parquara cum pratis et cum omnibus ad ipsam pertinentibus. Obeunte Abhatem huius vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel monachis eli- tuorum quolibet successorum, nullus ibi gendum praeci- qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, yel fratrum pars sanioris consilii, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Exemptio a de- Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium decimas

cinus.

sulae.

a vobis nullus praesumat exigere. Decernimus ergo etc. Salva etc. Cunctis autem etc. Amen.

Hadriani PP.

Ego Adrianus catholicae Ecclesiae epi-

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli subscriptiones. Sanctae Praxedis.

> Ego Iulius presbyter cardinalis tituli S. Marcelli.

> Ego Octavianus presb. cardinalis tituli S. Caeciliae.

> Ego Astaldus presbyter cardinalis tit. Sanctae Priscae.

> Ego Girardus presb. card. tit S. Stephani.

> Ego Hildebrandus presh. card. basilicae Duodecim Apostolorum.

> Ego Guido presbyter cardinalis tit. S. Chrysogoni.

> Ego Guillelmus presb. card. tit. S. Petri ad Vincula.

> Ego Otto diac. card. tit. S. Georgii ad Velum Aureum.

> Ego Rodulphus diac. card. S. Luciae. Ego Petrus diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

> Ego Raymundus diac. card. S. Mariae in Via Lata.

> Datum Laterani per manum Rolandi sanctae Romanae Ecclesiae presb. cardinalis et cancellarii, xiii kal. iunii, indictione vi, incarnationis dominicae anno MCLVIII, pontificatus vero domni Adriani Papae IV anno iv.

Dat. die 20 maii anno Domini 1158, pontif. anno IV.

# ALEXANDER III

## PAPA CLXX

Anno aerae Christi comm. MCLIX.

Nolandus, natione Tuscus, patria Soanensis (1), ex patre Rainutio, antea S. R. E. presbyter cardinalis tituli S. Marci, et Apostolicae Sedis cancellarius, electus est Romanus Pontifex die 7 septembris 1159 et die 20 mensis eiusdem consecratus, cui nomen Alexander III. Sedit in pontificatu, imperantibus, in Oriente Emanuele, mox Alexio Comnenis, in Occidente Friderico Ænobarbo impp., annos xxi, menses xi, dies xxii (2). Obiit apud civitatem Castelli die 30 augusti 1181, et sepultus est Romae in ecclesia Lateranensi. Vacavit Sedes per diem (3).

Schisma vigesimum octavum in Ecclesia.

Electo, ut diximus, Rolando, qui Alexander Papa III; Ioannes tituli S. Martini, et Guido tituli S. Calixti, presbyteri cardinales, Octavianum tituli S. Caeciliae, pontificiam dignitatem iamdiu ambientem, pseudopapam elegerunt, qui Victor dictus. Înter caetera facinora stolam, e legitimi Pontificis collo violenter excussam (4), sibi imposuit; et quarta hebdemada ab episcopis Malphitano, Ferentinate et Tusculano potius execratus est, quam consecratus die 4 octobris in abbatia Farfensi. Diem illi indixit Alexander, ut ad Ecclesiae unitatem rediret, quod vir nequam contemnens, cum suis excommunicatur, quod per summam audaciam et inanditum scelus ab Octaviano quoque in Alexandrum factum est in conciliabulo, Papiae coacto ab imperatore Friderico.

(1) Sed in Cod. Vat. quem refert Baronius, legitur patria Senensis. (2) A die electionis deductos; nam si numeremus a die consecrationis supra annos et menses, sedit tantum dies x. Pagius iunior. (3) Exclusis extremis. (4) Rei gestae historiam refert Alexander in epistola, quam subiicimus, ad clerum et populum Bononiensem; caetera refert Baronius ex Cod. Vaticano auctoris l eiusdem temporis.

Octavianum iterato anathemate percussit Alexander in concilio, apud Montem Pessulanum habito, (1) mox in altero Turonis. Mortuus est in urbe Lucensi, ubi sepultus die 22 aprilis anno 1164, postquam in schismate vixerat ann. 1v, menses fere septem, quem extinctum deflevit Alexander, et cardinales de morte illius exultantes durius increpavit (2).

Schisma vigesimum nonum in Ecclesia.

Post Octaviani mortem, eodemque die, quo antipapa sepulturae mandatus est, mandato imperatoris (3) 22 die mensis aprilis Guidonem Cremensem (presbyterum cardinalem tituli S. Calixti, qui Octavianum elegerat) antipapam fecerunt, qui consecratus est ab Henrico Leodiensi episcopo et Paschalis III nuncupatus. Cum per annos quatuor imperatoris favore tumidus Romanos caeterosque Alexandro PP. fideles divexasset, et ad ecclesiam S. Petri die quadam incumberet, ab eodem ipso apostolo (4) immissus cancri morbus in renibus eius apparuit; unde cum pulmonis anhelitu tamdiu emisit saniem foetidam, donec infelicem spiritum impoenitens exhalavit, et pessima morte occubuit anno 1168.

Schisma trigesimum in Ecclesia.

Mortuo Guidone Cremensi, residua schismaticorum fex, cum nullus de Ecclesiae corpore superesset, quem sibi praeficere possent, subrogarunt in eius locum Ioannem quemdam abbatem Sturmiensem (paulo ante a Paschale antipapa episcopum dictum Albanensem), quem dixerunt Calixtum III (5). Hic anno 1178 reatum suum agnoscens, Montem Albanum (quo se receperat) deseruit, et apud Tusculanum ad pedes PP Alexandri cum

(1) Prout legitur in epistola, quam Pontifex dedit die xvi kal. iunii 1162 ad Omnibonum Viennensem episc. (2) Ita scripsit nuntius S. Thomae Cantauriensi in epistola, quam refert Baronius. (3) Inquit Trithemius in Chronico Hirsaugiensi. (4) Legitur in Actis Alexandri III. (5) Ut habent Alexandri III Acta a Pagio iun. in vita eiusdem Papae saepius laudata.

Bull. Rom. Vol. II.

quibusdam suis clericis humilis et devotus accessit iv kalend. septembris, et in conspectu cardinalium, et multorum, se peccasse publice confessus est; quem Alexander in Curia et in mensa honorifice habuit (1), et postea Beneventi rectorem constituit (2). Hoc itaque schisma cessavit hoc anno.

Schisma trigesimnm primum in Ecclesia.

Non multo post Ioannis Sturmiensis abdicationem (3), schismatici quietem non ferentes Ecclesiae, iterum quemdam clericum (4) contra. Papam Alexandrum antipapam statuunt, quem mutato nomine Innocentium III vocitarunt (5); sed anno sequenti 1180 apud Palumbaram cum sociis captus est, et in exilium deportatus. Schisma itaque, primis Alexandri pontificatus diebus exortum, usque ad tempus exilii Landonis perductum, duravit annos xxI, cum nonnisi ann. 1180 reddita fuerit Ecclesiae pax.

I.

Clerum ac populum Bononiensem, quos de legitima sui in Pontificem electione certiores reddit, ad persistendum in sui obedientia ac fidelitate exhortatur (6).

## SUMMARIUM

Exordium. — Schisma sub Alexandro PP. —
Narrat factam de se electionem in Pontificem. — Schismaticorum pertinacia. —
Octaviani nefandum in Alexandrum facinus.
— Mantum pontificale vi usurpare contendit. — Ridiculum factum inde secutum.
— Sequitur narratio tumultuum, ac scelerum. — Detentus Alexander. — Populi

(1) Inquit Romualdus Salernitanus. (2) Asserit Anonymus Cassinensis; sed Marius Vipera scribit, eum a Papa constitutum esse archiepiscopum Beneventanum, et illius urbis praefectum. (3) Scilicet anno 1179, ut habetur in Auctario Aquicinctino. (4) Landonem Sitinum nuncupatum. (5) Scribit auctor laudati Auctarii. (6) Ex Radevic. Frisingen., lib. 11, inter Rer. Italic. Script., tom. v1, et Baron., Annal., ad ann. 1159.

clamor pro eo liberando. — Tandem a senatoribus honorifice circumductus. -Hinc consecratus. — Octavianus adhuc pertinax in sua impietate. - Alexandri in Deum spes. — Adhortatio ad clerum et populum Bononien. — Excommunicatum a se Octavianum, eiusque sectatores decla-

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Gerardo episcopo, et dilectis filiis canonicis Bononiensis Ecclesiae, et legis doctoribus caeterisque magistris, Bononiae commorantibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Exardium.

Alexandro PP.

Æterna et incommutabilis providentia Conditoris sanctam et immaculatam Ecclesiam a suae fundationis exordio ea ratione voluit et ordine gubernari, ut unus ei pastor et institutor existeret, cui universi Ecclesiarum praelati absque repugnantia subiacerent, et membra, tamquam suo capiti cohaerentia, ei se mirabili quadam unitate conjungerent, et ab ipsa nullatenus dissiderent. Qui vero Apostolis suis pro eorum fidei firmitate promisit dicens: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi (a); ille procul dubio Ecclesiam suam, cuius ipsi Apostoli magisterium assumpserunt, sua promissione fraudari nullo modo patietur; sed eam in suo statu et ordine, licet ad instar naviculae Petri fluctuare aliquando videatur, perschisma sub petuo faciet permanere. Unde et quamvis hoc tempore tres falsi fratres, qui a nobis quidem exierunt, sed non fuerunt de nobis, transfigurantes se in angelos lucis, cum sint Satanae, inconsutilem Christi tunicam, quam utique ipse quidem ex persona Psalmographi a leonibus petit, et a framea erui, et de manu canis orat ac postulat liberari (b), scindere et laniare laborent; Christus tamen, auctor et caput Ecclesiae, eam velut unicam sponsam suam provida gubernatione tuetur, et navem egregii Piscatoris, licet saepius quatiatur a fluctibus, non permittit naufragium sustinere. Porro cum antecessor

(a) Matth. xxvIII, 20. (R. T.) (b) Psalm. xx, 21. (R. T.)

noster bonae memoriae Adrianus Papa Narrat factam kal. septemb. Anagniae debitum naturae de so electiosolvisset, et de terris ad coelum, de imis acem. migrasset, Domino vocante, ad superna, eo Romam adducto, et 11 non. septemb. in ecclesia Beati Petri praesentibus fere omnibus fratribus satis honeste (sicut moris est) tumulato, coeperunt fratres et nos cum eis secundum Ecclesiae consuetudinem de substituendo Pontifice in eadem Ecclesia studiosius cogitare, et tribus diebus de ipsa electione tractantes, tandem in personam nostram, insufficientem huic honori, et tantae dignitatis fastigio minime congruentem, omnes, quotquot fuerunt, tribus tantum exceptis, Octaviano scilicet, Ioanne de S. Martino, et Guidone Cremense (Deo teste, quia mendacium non fingimus, sed meram, sicut est, loquimur veritatem) concorditer alque unanimiter convenerunt, et nos, assentiente clero ac populo, in Romanum Pontificem elegerunt. Duo vero, Ioannes schismaticoet Guido, quos praenotavimus, tertium rum pertinacia. Octavianum nominantes, ad eius electionem pertinaciter intendebant. Unde et Octaviani neipse Octavianus in tantam audaciam in-xandrum facisaniamque prorupit, quod mantum, quo nus. nos reluctantes et renitentes, quia nostram insufficientiam videbamus, iuxta morem Ecclesiae Otto prior diaconorum induerat, tamquam arreptitius a collo no- Mantum ponstro propriis manibus violenter excussit, pare contendit. et secum inter tumultuosos fremitus asportavit. Caeterum cum quidam de senatoribus tantum facinus inspexissent, unus ex eis spiritu divino succensus, mantum ipsum de manu eripuit saevientis. Ipse vero ad quendam capellanum suum, qui ad hoc instructus venerat et paratus, illico flammeos oculos fremebundus inflexit, clamans et innuens, ut mantum, quem fraudulenter secum portaverat, festinanter afferret: quo utique sine mora delato, idem Octavianus, abstracto pileo, et capite inclinato, cunctis fratribus, aut loco inde aut voluntate remotis, mantum per manus eiusdem capellani,

fandum in Ale-

duxerunt; et sic tandem a violentia per-Etepiscopiscar-

An. C. 1139

cutum.

psit; et ipse idem, quia non erat alius, in hoc opere capellano et clerico extitit Ridiculum fa- coadiutor. Verum ex divino credimus iudicio contigisse, quod ea pars manti, quae tegere anteriora debuerat, multis videntibus et ridentibus, posteriora tegebat. Et cum ipse idem hoc emendare studiosius voluisset, quia capitium manti extra se raptus non poterat invenire, collo fimbrias circumduxit, ut saltem mantus ipse appensus ei quodammodo videretur. Sic-Sequitur nar- que factum est, ut sicut tortae mentis ratio tumnituum, ac scele- erat, et intentionis obliquae, ita ex transverso et obliquo mantum fuerit in testimonium suae damnationis indutus. Quo facto, portae Ecclesiae, quae firmatae fuerant, reserantur, et armatorum cunei, quos (sicut ex re apparuit) pecuniae largitione conduxerat, evaginatis gladiis cum immenso strepitu cucurrerunt, et pestis illa mortifera, quia cardinales episcopos non habebat, armatorum caterva Detentus Ale- militum vallabatur. Fratres vero, facinus tam immensum, et a saeculis non auditum ex insperato videntes, et formidantes, ne a conductitiis militibus trucidarentur, sese in munitionem Ecclesiae nobiscum pariter receperunt; ibique novem diebus continuis, ne exinde libere exiremus, fecit nos quorumdam senatorum assensu, quos pecunia oblata corruperat, die noctuque armata manu cum omni diligentia custo-Populi clamor diri. Sane populo incessanter et iugiter

et cuiusdam clerici sui ambitiosus assum-

rando.

natoribus honodactus.

acclamante, et in senatores pro tanta impietate multa immanitate fremente, de custodia fuimus illius munitionis erepti; sed in arctiori et tutiori loco apud Transtyberim nos iidem senatores, recepta in-Tandem a se- de pecunia, posuerunt. Cumque moram rifice circum- ibidem ferme per triduum fecissemus, universo populo tantam proditionem atque malitiam de caetero nullatenus sustinente, senatores cum nobilibus et populo venientes, nos et fratres nostros per urbem magnifice et honorifice cum immensis laudibus et praeconiis, campanis etiam in transitu nostro pulsantibus, con-

sequentis erepti, et nostrae redditi liber- que pluribus tati, sequenti die dominico venerabilibus congregatis, consecratus, refratribus nostris Gregorio Sabinensi, gno fuit coro-Ubaldo Hostiensi, Bernhardo, Walthero, Iulio et B. episcopis, cardinalibus quoque, abbatibus, prioribus, iudicibus, advocatis, scriniariis, primicerio, et schola cantorum, nobilibus etiam, et quadam parte de populo urbis apud Nimpham, non longe ab urbe, insimul congregatis, munus consecrationis accepimus; et sicut in Romana Ecclesia moris est, ibidem pontificali regno magnifice fuimus ac solemniter coronati. Caeterum prae- Octavianus addictus Octavianus, cum pro consecratione, sua impietate; imo execratione sua, dum et in urbe esset, et postquam latenter urbem exivit, multos episcopos convocasset, nullum prorsus, praeter unum, Ferentinatem videlicet episcopum habere potuit pro sua temeritate et vesania confirmanda. Quosdam tamen episcopos imperialibus minis, quosdam violentia laicali, quosdam vero pecuniis et blanditiis allicere voluit; sed nil, Domino impediente, profecit. Unde Nullum, praeter nec adhuc invenire potest, licet omnibus memoratos, inmodis enitatur, qui ei manus execratio- venit qui ei manus execrationis imponat, et se tantae faciat praesum- nis imponat. ptionis et impietatis auctorem. Verum memorati Iohannes et Guido, caecitatis tenebris obvoluti, quoniam scriptum est: Peccator cum venerit in profundum malorum, contemnet (a): nec a sua praesumptione damnabili resipiscunt; sed eumdem Octavianum, quem sibi in statuam erexerunt, obstinata perfidia venerantur: et eum, relicta unitate Ecclesiae, praesumunt usque adhuc tamquam idolum aut simulacrum adorare. Ipse autem antichristi tempora praefigurans, usque erectus est supra se, ut etiam in templo Dei sederit, ostendens, tamquam sit Deus, et multi abominationem desolationis stan-

(a) Proverb. xvIII, 3. (R. T.)

tem in loco sancto non sine multa la-

crymarum effusione corporeis oculis in-

spexerunt. Sane nos infirmitatem no-

Deum spes.

660 Alexandri in stram, et virtutum indigentiam cognoscentes, nostri in Dominum iactamus cogitatum, sperantes, et de Christi misericordia plenius confidentes, quod Ecclesiam sanctam suam, pro qua ipse idem in substantia nostrae mortalitatis apparuit, ut eam sibi non habentem rugam aut maculam exhiberet, optata faciet in tranquillitate laetari: et procellarum omnium inundatione sedata, nihil erit, quod iam ei possit obsistere, ubi unicus eius Sponsus voluerit nubilosa Adhortatio ad quaeque et noxia propulsare. Nunc igitur, pulum Bono- quia nos de nostrorum meritorum qualitate diffidimus, et de honestate et religione vestra plenam habemus fiduciam, vestris et universalis Ecclesiae precibus infirmitatem nostram petimus adiuvari: charitatem vestram per apostolica scripta rogantes, et commonentes attentius, ut

sicut viri catholici vos pro domo Domini

muros inexpugnabiles opponatis, et in

devotione ac fidelitate matris vestrae sa-

crosanctae Romanae Ecclesiae immobi-

niensem.

sectatores declarat.

liter persistentes, ab eius unitate nullatenus recedatis. Quod si praefatus vir impietatis ad partes vestras aliqua damnationis suae scripta transmiserit, ea sicut respuenda sunt, respuatis: et tanquam vana ac sacrilega contemnere et abiicere Excommunica- studeatis. Noverit insuper discretio vestra, vianum, eiusque quod nos supranominatum Octavianum apostaticum et schismaticum in octavo die a consecratione nostra (hunc enim terminum ei resipiscendi, et ad unitatem matris Ecclesiae redeundi praefiximus) tamquam inobedientem et contumacem, et illos, qui ei manus praesumerent, non dicimus consecrationis, sed execrationis, imponere, de communi fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium voluntate atque consilio accensis candelis, et coetu clericorum in Ecclesia congregato, vinculo anathematis et excommu- Hist. Cassinen., saec. vi, pag. 338

picationis astrinximus, et eos cum suo auctore diabolo condemnavimus (1).

# II.

Monasterio Cassinen, quod primum totius Italiae declarat, bona ac libertates omnes confirmat, novaque concedit privilegia (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Praedecessorum more monast. hoc sub protectione Sedis Apostol. suscipit Pontifex. — Bona omnia ac monasteria eiusdem confirmat; - In quibus multa propriis vocabulis enumerat: - Ecclesias cum suis pertinentiis tam in tota Italia continentali, - Quam etiam in Sardiniae insula, - Nec non et in locis extra Italiam positas. - Cassinen, monast, primatiam super caetera coenobia asserit. -Usum chirothecae, dalmaticae ac mitrae statutis diebus eius abbatibus concedit. --Ipsum vero soli Apostolicae Sedi subiectum declarat. - Laicos, clericosque in eodem recipi posse indulget. - Abbati quoque ius cognoscendi causas tum monachorum. cum monialium sibi subiectarum. - Illum vero per monachos tantum eligendum, et a Rom. Pontifice consecrandum. - Sacramenta, consecrationes altarium, aliaque huius generis a quocumque voluerint episcopo petere, ut possint, elargitur. -Palladii cellam in urbe eis concedit in hospitium. — Sepulturam vero monasteriorum a Cassinensi dependentium liberam omnino declarat. - Decretum immunitatis a quacumque molestia, vi etc. - Solitae clausulae. - Alexandri PP. et S. R. E. subscriptiones.

(1) In epistola eiusdem argumenti, nonnullis immutatis, archiepiscopo eiusque suffraganeis scripta, quam refert Gaffarus, Annal. Genuen., lib. 1, legitur: Data Terracinae vi kal. octobris mclix, qui fuit Alexandri primus. Quod autem ex duabus hisce epistolis licet coniicere, caeteris quoque per Italiam civitatibus huius formae literas ab Alexandro datas crediderimus, ne vafris usurpatoris artibus decepti a fide legitime electo Pontifici debita deficerent. (2) Ex originali edidit Gattula,

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Rainaldo abbati venerabilis monasterii Cassinen. B. Benedicti, eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium.

Praedecessorum more mo-

Licet omnium Ecclesiarum cura et solicitudo ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio solicitudini nostrae immineat; illi tamen, quae specialius ac familiarius ad Romani Pontificis ordinationem spectare noscuntur, ampliori nos convenit charitatis studio imminere. Eapropter, dilecte in Domino fili Raynalde nast, hoc sub abbas, tuis iustis postulationibus gratum protectione Se-impertientes assensum, praefatum Beati suscipit Ponti- Benedicti monasterium, cui, Deo auctore, præesse dignosceris, ad exemplar praedecessorum nostrorum fel. mem. Calixti et Anastasii, Romanorum Pontificum, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Bona omnia ac possessiones, quaecumque bona, eadem dem confirmat; Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, cooperante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: in primis monasterium Domini Salvatoris In quibus mut- positum ad pedem Cassini Montis, mocabulis enume- nasterium S. Dei Genetricis Virginis Mariae, quod vocatur Plumbarola, monasterium S. Mariae in Cincla, cellam S. Benedicti in Capua cum pertinentiis suis, S. Angeli ad Formas, S. Ioannis Puellarum, S. Rufi, S. Benedicti Pizuli, S. Angeli ad Odaldiscos, S. Agathae in Aversa, S. Caeciliae et S. Demetrii in Neapolim, S. Benedicti ad portam Rufini, S. Nicolai in Civitate Nova, S. Benedicti in Pantano, S. Benedicti in Petra-Polecina, S. Georgii in Fenucleo, S. Ioannis in Turlecoso, S. Petri in Rossano, S. Angeli in Capraria, S. Ianuarii prope Beneventum, S. Martini ibidem, S. Dionysii in Ponte, et S. Anastasii, S. Mariae in pede Arcis, S. Benedicti in colle de

in Caneto iuxta fluvium Trinium, S. Benedicti et S. Laurentii in Salerno. S. Liberatoris in Marchia cum omnibus pertinentiis suis, S. Benedicti in Marsia, S. Mariae in Luco, S. Cosmatis in Civitella, S. Angeli in Barregio cum omnibus pertinentiis suis, S. Mariae ancillarum Dei in civitate Cosentia, S. Mariae in Banza, S. Petri de Lacu, S. Petri de Ovellano, S. Erasmi, S. Benedicti, et Sanctae Scholasticae in Caieta, Sancti Magni in Fundis, S. Stephani, S. Benedicti, et Sanctae Agathae in Terracina, S. Petri in Foresta, S. Pauli ibidem, S. Mariae in Pontecurvo, S. Angeli, S. Nicandri, et Ecclesias cum S. Thomae in Troia, S. Eustasii in Pan-suis persinentasia, S. Benedicti in Alariano, S. Be-Italia continen. nedicti in Pectinari, S. Mariae in Casale-Plano, S. Illuminatae in castello Lemusano, S. Trinitatis et S. Georgii in Termule, S. Focatis in Lesina cum fauce et piscaria, S. Benedicti in Asculo, S. Eustasii in Petra-Abundanti, S. Eustasii in Vipera, S. Mariae in Barretano, S. Scholasticae in Pinne, S. Salvatoris in Tave, S. Nicolai iuxta fluvium Trutinum in Aprutium cum pertinentiis suis, S. Ioannis ad Scursonem, S. Benedicti in Trunto, S. Benedicti in Tisino fluvio, S. Apollinaris in Firmo, quod dicitur ad Oplaniis, S. Mariae in Arboscla, S. Martini in Saline, S. Angeli in Marano, et Ss. septem Fratrum et S. Laurentii, S. Benedicti in Ripaursa: in comitatu Aquinensi cellam S. Gregorii, S. Mauritii, S. Pauli, S. Constantii, S. Christofori, S. Nicolai, S. Mariae in Albaneta, S. Nicolai in Ciconia, S. Benedicti in Chia, S. Nazarii in Comino, S. Valentini, S. Martini, S. Urbani, S. Angeli, S. Pauli, S. Felicis, S. Salvatoris, S. Angeli Vallis-Lucis, S. Michaelis in Oliveto, S. Nicolai in Pica, S. Angeli in Cannuca, S. Mariae in Verulis, S. Petri in Escleto, S. Luciae et S. Petri in Curuli, S. Silvestri, S. Martini, et S. Luciae in Erpino, S. Mariae de Castello Zupponis, S. Martini

Sardiniae

sula;

Insula, S. Mariae in Bavuco, S. Nicolai in Turrice, S. Iuliani in Frusilone, S. Caesarii in Anagnia, S. Germani in Sora, S. Benedicti in Paschesano, S. Petri in Morinis, S. Angeli in Pesco Canali, S. Patris in Formis, S. Angeli in Albe, S. Erasmi in Pomperano, S. Mariae in Cellis, S. Pastoris in civitate Tyburtina: in Venafro S. Benedicti, S. Nazarii, S. Martini in ipsa Furca, curtem S. Mariae in Sala, S. Benedicti Pizoli, ibidem, S. Benedicti in Cesima, S. Benedicti in Sessa, et S. Leonis, curtem quae dicitur Lauriana, S. Benedicti in Teano cum pertinentiis suis. S. Mariae in Calvo, S. Nazarii in Anglena, S. Adiutoris, et S. Benedicti in Alifa, S. Domnini in Telesia, S. Martini in Vulturno: in Amalfi S. Crucis et Sancti Nicolai, S. Crucis in Sernia, S. Marci in Carpenone, S. Valentini in Ferentino, S. Angeli in Algido, S. Marci in Ceccano, S. Agathae in Tusculano, S. Ierusalem, S. Benedicti in Albano: in Roma monasterium S. Sebastiani in Palladio: in Luca cellam S. Georgii: in territorio Pisanae civitatis S. Silvestri, et S. Salvatoris in Civitella: in ducato Spoletino, Sanctae Mariae in Calena, Sancti Benedicti in Trani, Sancti Benedicti in Caro, Sancti Petri Imperialis in Tarento: in Calabria cellam Sanctae Anastasiae, S. Mariae in Tropea, Sancti Nicolai in Sallectano, S. Eufemiae in Marchia: in comitatu Aretino monasterium S. Benedicti, et Sancti Quam etiam in Benedicti in Crema: in Sardiniae insula ecclesiam S. Mariae in Tergo, Sancti Heliae in Monte Sancto, et Sancti Helisaei, cum omnibus earum pertinentiis, Sanctae Mariae de Sabucco, Sanctae Mariae de Toralbo, Sanctae Mariae de Tanecle, S. Petri de Trecingle, S. Nicolai et Sanctae Mariae in Solio cum pertinentiis earum, Sancti Nicolai de Talasa, Sancti Michaelis in Ferrucisi, Sancti Georgii in Ticillo, Sancti Petri in Simbrano, Sancti Petri in Nurchi, Sancti Nicolai de Nugulbi, et Sancti Ioannis, Sancti Heliae de Sitini,

in civitate Cosentia Sancti Petri in Buda. Sancti Martini iuxta fluvium Armini, S. Columbani, Sancti Nicolai in Guatanelli, Sanctae Luciae cum insula Sancti Viti: in Palentino, Sanctae Mariae in Cesis, Sancti Ioannis in Vonaze, Sancti Ioannis in Via Romana, Sancti Ioannis de Actangone, Sancti Petri in Pereto: in Capitanata medietatem castri Serrae, Sancti Lucae in monte Gargani, pascua de Matese: in Firmo Sancti Bartholomaei in campo Fullonis: in Tude Sancti Magni in Quatrelli, Sancti Angeli in Galla: in territorio Andegavensi Sancti Mauri in Glannafolio cum cellis, villis et omnibus pertinentiis suis: in Dalmatia S. Mariae iuxta civitatem Ragusam cum portu suo, Sancti Nicolai in Sansacu prope Spalatrum: in Nec non et in Ilispania Sancti Benedicti in Terracone, locis extra lta-Sancti Benedicti in Coadgrane iuxta civitatem Logronium, item civitatem, quae dicitur Sancti Germani, positam ad pedem Casini Montis, castellum S. Petri, quod ab antiquis dictum est castrum Casini, castellum Sancti Angeli, Plumbarolam, Pignatariam Pedemontis, Iuncturam, castrum Sancti Ambrosii, Sancti Apollinaris, Sancti Georgii, Vallem Frigidam, Sancti Andreæ, Vantram Monasticam, Vantram Comitalem, Sancti Stephani, Teramum, Fracte, Castrum-Novum. Mortulam cum curte, quae dicitur Casa Fortini, Cucuruzu, Caminum, Suium cum omnibus pertinentiis suis ex utraque parte fluminis, Turrem ad Mare iuxta fluvium Garilianum, castrum Pontiscurvi, Sancti Petri in Flia, Torocclum, Cervarium, S. Victoris, Sanctae Heliae, Vallem Rotundam, Saraciniscum, Cardetum, Aquam fundatam, Vitecosum: in Calabria castrum Cetrarii cum ecclesiis et omnibus pertinentiis suis: in Marchia Teatina castellum Lastinianum, montem Albrici, Mucclam S. Quirici cum portu, Frisam, S. Iustam: iu comitatu Asculano castellum. quod dicitur Octavum, et post montem Cinianum Trivilianum, et Cavinum: in et Sanctae Mariae de flumine Tepido: | principatu castellum Ripae-Ursae, Mon-

nast, primatiam

eius abbatibus concedit.

se indulget.

lus cognoscendi monialium sibi subiectarum.

tem Bellum, Petram Fracidam: in Comino Vicum Album: in territorio Carseolano castellum Auriculam, Piretum, Roccam Incameratam, et Fossam-Cecam: in Amalphi Fundicum: in territorio Troiano Castellionem de Baroncello, S. Iustam, villam Sancti Nicolai, quae de Galliciano dicitur: in monte Sancti Angeli Hospitale: in territorio Capuano Gualdum de Liburia: in comitatu Teanensi curtem Sancti Felicis cum ecclesia Sancti Ippoliti. Cassinen. mo- Praeterea, patrum nostrorum vestigia subsuper caetera sequentes, praefatum Sancti Benedicti coenobia asse- monasterium caeteris per Occidentem coenobiis praeferendum asserimus, et tam te quam successores tuos in omni conventu episcoporum seu principum superiores omnibus abbatibus consedere, atque in iudiciis priorem caeteris sui ordinis viris Usum chiro-sententiam proferre sancimus. Usum etiam thecae, dalma-ticae ac mitrae compagorum, ac chirothecae, dalmaticae statutis diebus ac mitrae tam tibi quam successoribus tuis in praecipuis festis et diebus dominicis, ad missas, seu in consessu concilii habendum concedimus. Sane tam in ipso Ipsum vero soli venerabili monasterio quam et cellis cudisubiectum de- iuslibet Ecclesiae episcopum vel sacerdotem, praeter Romanum Pontificem ditionem quamlibet aut excommunicandi aut interdiciendi, aut ad synodum convocandi praesumere prohibemus: ita ut nisi ab abbate prioreve loci fuerit invitatus, nec missarum solemnia inibi audeat celebrare. Laicos, cleri- Liceatque ipsius monasterii, et cellarum dem recipi pos- eius fratribus, clericos cuiuscumque ordinis, seu laicos, de quocumque episcopatu ad conversionem venientes, in sanitate vel in aegritudine cum rebus suis, absque episcoporum vel cuiuslibet personae contradictione suscipere, nisi tunc iidem clerici seu laici a dioecesanis episcopis pro certis fuerint excommunicati Abbati quoque criminibus. Liceat etiam absque cuiuslicausas tum mo- bet saecularis vel ecclesiasticae potestatis nachorum, cum inhibitione subiectis monasteriis suis tam monachos quam sanctimoniales foeminas iudicare. Liceat quoque fratribus per cellas in civitatibus constitutas ad divina

officia celebranda, quandocumque voluerint, signa pulsare; populum Dei tam in ipsum coenobium quam et in cellas eius ad Dei verbum audiendum ingredi, nullus episcopus, excepto pro communi totius civitatis vel parochiae interdicto, prohibeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem Illum vero per loci abbate, vel tuorum quolibet succes- monachos tansorum, nullus ibi qualibet surreptionis et a Rom. Ponastutia aut violentia praeponatur, nisi crandum. quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice consecrandum, sicut in Domini praedecessoris nostri sanctae mem. Leonis Papae privilegio continetur. Ad haec, tam praesentium quam futurorum avaritiae ac nequitiae obviantes, omnes omnino seditiones, quas levas dicunt, seu direptiones in cuiuscumque abbatis morte aut electione fieri, auctoritate apostolica interdicimus. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecrationes sacramenta, altarium, sive basilicarum, ordinationes altarium conclericorum, a quocumque malueritis ca-liaque huius getholico suscipiatis episcopo; baptismum neris a quocum-que voluerint autem, et infirmorum visitationes per cle- episcopo petericos vestros in oppidis vestris seu villis elargitur. agetis. Ad perpetuum etiam hospitium tibi tuisque successoribus Palladii cellam Palladii cellam concedimus, out de vestra illic congrega- in urbe eis contione, quem volueritis ordinetis, quem si tium. forte Romano Pontifici in abbatem promovere placuerit, omnino tamen tamquam vestrae coongregationis monachum sub vestra decernimus dispositione persistere. Reditum quoque, qui ab officialibus nostris apud Hostiam vel Portum de navibus exigi solet, navi vestrae, si qua eo venerit, relaxamus. Sepulturam sane loci Sepulturam vestri, et monasteriorum vestrorum libe- riorum a Cassiram omnino esse censemus, ut eorum, nensi depenqui se illic sepeliri deliberaverint, devo- ram omnino detioni et extremae voluntati, nisi forte ex-clarat. communicati, vel interdicti sint, nullus obsistat. Decernimus ergo ut nulli omnino Decretum imhominum liceat, idem monasterium te-cumque mole-

mere perturbare, aut eius possessiones stia, vi etc.

An. C. 1159

auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Sedis Apostolicae Poenae contra auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens,

violatores privilegii haius :

contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem Benedictio et eidem loco sua iura servantibus sit pax paxillud obser- Domini nostri lesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae

> S. Petrys † S. Paylys ALEXANDER PAPA III. VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA MIHI. BENE VALETE.

pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Alexandri PP. Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuensis episcopus, et S. Rufinae subsc.

Ego Gualterius Albanensis episcopus subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem subsc.

Ego Astaldus presb. cardinalis tituli S. Priscae subsc.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii subsc.

Ego Ildebrandus presb. card. basilicae Duodecim Apostolorum subsc.

Ego loannes presb. card. tit. S. Anastasiae subscripsi.

Ego Albertus presb. cardinalis tit. S. Laurentii in Lucina subsc.

Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum subsc.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin subsc

Ego Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Boso diac. card. Ss. Cosmae et Damiani subsc.

Datum apud Ninpham per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii, VII idus novembris, incarnationis dominicae anno MCLIX, indictione VIII, pontificatus vero domni Alexandri III anno 1.

Dat. die 7 novembris anno Domini 1159, pont. anno 1.

#### III.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum concessio monasterio S. Mariae de Rievalle ordinis Cisterciensis (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub apostolica suscipit protectione. — Ac regularem inibi servari ordinem decernit, - Bona omnia confirmat. — In primis monasterium cum possessionibus, cuius fines describit. - Ex dono Henrici regis Angliae, - Et aliarum tam ecclesiasticarum, quam saecularium personarum quae monasterio eidem dona contulerunt. — Nonnulla concedit privilegia: a decimis eximit. - Ne quis audeat fratres sine licentia abbatis suscipere. — Nullus archiepisc. sive episc. audeat interdicere locum ipsum. — Tempore interdicti liceat officia celebrare exclusis excommunicatis. — Omnes immunitates ab Henrico rege indultas auctoritate apostolica ratas habet; - Cum aliis privilegiis et praerogativis. - Solitae clausulae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Aelredo abbati monasterii Sanctae Mariae de Rievalle, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris monasticam vitam professis, in perpetuum.

Religiosis votis annuere, et ea operis exhibitione complere, officium nos invitat

(i) Ex tom. 11 Monast. Anglic.

ctione:

suscepti regiminis, et ordo videtur exi-Monasterium gere rationis. Eapropter, dilecti in Dosuscipit prote- mino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam ecclesiam Sanctae Mariae de Rievalle, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, Ac regularem in primis siquidem statuentes, ut ordo dinem decernit: monasticus, qui in Ecclesia vestra secun-

gulam, et institutionem Cisterciensis or-

dinis noscitur institutus, perpetuis ibidem

temporibus inviolabiliter observetur. Prae-

que bona idem monasterium impraesen-

tiarum iuste et canonice possidet, aut in

dum Dei timorem, et beati Benedicti re-

omnia terea quascumque possessiones, quaecum.

confirmat.

scribit.

futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: monasterium ipsum Beatae Mariae Rievallis cum omnibus possessionibus et appendiciis suis secundum fines et terminos earumdem terrarum et possessionum, a Galtero Espec fundatore loci vestri ita constitutos: ex In primis mo- parte Orientis a via dicta Speragata, quae possessionibus, ducit ad Riam, usque ad viam, qua itur cuius fines de- ad Bref, ad molendinum de Sproxtona: et a valle, quae ducit ad parvam haiam de Tilestuna usque ad foveam, quae est ex adverso, ubi duo rivoli, Depedale videlicet et Litlebec, confluent: et a Kauthepeche usque ad Cervum Lapidum, qui vocatur Bacheler, et inde usque ad viam, quae venit de Turchilsti ex parte austri et occidentis, sicut Ria fluvius usque ad divisas de Antona fluit, et inde sunt termini usque ad Fangadala, et exinde usque ad viam, quae venit de Wideris: ex parte septentrionis a monte, qui dicitur Transhobed, per vallem Landesmara, et rivolum, qui dicitur Willelmesbech, ubi sunt divisae Iohannis Engelram, terram de Brif, terram de Tilestuna, terram quae | in silva domini. (n. T.) Bull. Rom. Vol. II.

dicitur Bildesdala, cum omnibus appendiciis suis: in foresta de Delmestac omnia ad usus vestros necessaria in lignis, in pascuis et in pannagiis (1): ex dono filii nostri Henrici, videlicet iunioris regis Ex dono Hen-Angliae, terram, quae dicitur Dulberthes- gliae, mersch cum omnibus pertinentiis suis, et cum tota pastura de Wasta de subtus Lichering, sicut ipse carta sua confirmavit, et avus eius rex Henricus in dominio suo tenuit: ex dono episcopi Dunelmensis, Cotum, et Crossebi cum omnibus pertinentiis suis, sicut ipse episcopus vobis concessit, et carta sua confirmavit: ex dono canonicorum Eboracensium Sanburn cum omnibus pertinentiis suis: ex dono Rogeri de Malbrai Welleburnam et Et aliarum tam Hovetunam cum omnibus pertinentiis ecclesiasticasuis, sicut ipse Rogerus vobis concessit, cularium peret carta propria confirmavit: praeterea monasterio eiex dono ipsius Steintunam cum omni-dem dona conbus pertinentiis suis: ex dono Gilberti de Gant grangiam de Dundemanebi, et duas bovatas terrae in eadem villa cum omni communi pastura eiusdem villae: ex dono Bertranni de Bulemen illam carrucatam terrae, quam habuit in Welleburn cum omnibus pertinentiis suis: ex dono Radulphi de Novavilla unam carrucatam terrae in Kiccun cum omnibus pertinentiis suis: ex dono Odonis de Bolthebi wastinam de Destescheith, com terris et pascuis adiacentium villarum, Boltebi scilicet et Kabenestorp, et Gfortum, sicut ipse Odo vobis concessit, et carta sua confirmavit, et augmentum, quod fecit vobis Adam filius eiusdem Odonis: ex dono Roberti de Flerlesei Glortum cum omnibus pertinentiis secundum formam cartae ipsius: ex dono Adam filii Petri, in Rumblesmora locum, qui vocatur Flaveddre cum omnibus pertinentiis suis, et in villa, quae vocatur Stainburch, sartum illud quod vocatur Dggedewaith, et totam mineram ferri de

(1) Pannagium idem quod pastio, census vel tributum pro glandatione et iure pascendi porcos

praedicta villa et in bosco ipsius villae materiam et ligna ad carbones et alia. quae necessaria fuerint, et communem pasturam ipsius villae, et caetera, secundum formam cartae ipsius: ex dono Torphini et Alani filii eius, unam carrucatam terrae in Albestein, sicut in chirographo illorum continetur: ex dono fratrum hospitalis Sancti Petri de Eboraco illam partem terrae, guam habuerunt in Bolthebi, sicut in carta et chirographo eorum continetur: ex dono Gervasii et Benedicti filii eius pratum, quod dederunt vobis in Kocheberch: ex dono Odonis de Nes pratum, quod dedit vobis in Wolterholm: ex dono Hugonis del Tuith pratum quod dedit vobis in Kochesbergh: Malebestie pratum quod dicitur Dswaldeshenges: ex dono fratrum hospitalis de Witebi duas bovatas terrae in Dovetun secundum formam cartae illorum: ex dono Ricardi Cumin unam carrucatam et dimidiam in Stainchroff, sicut ipse Ricardus vobis concessit, et carta sua confirmavit. Nonnulla con-Sane laborum vestrorum, quos propriis a decimis exi- manibus et sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas exigere praesu-Ne quis audeat mat. Addentes etiam auctoritate apostolica rantes sine ncentia abbatis prohibemus, ne quis fratres vestros, clericos videlicet sive laicos, post factam in monasterio vestro professionem, absque licentia vestra suscipere audeat vel reti-Nullus archi-nere. Sancimus etiam, ne quis archiscopus audeat episcopus vel episcopus, sive cuiuslibet interdicere 10- ordinis persona, locum vestrum a divinis interdicat officiis, nisi abbatis vel fratrum ipsius loci evidens et manifesta culpa Tempore inter- extiterit. Liceat autem vobis, cum comficia celebrare, mune interdictum terrae fuerit, clausis exclusis excommunicatis et interdictis, divina officia celebrare. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna solicitudine providentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut nullus infra clausuram locorum sive grangiarum vestrarum violen-

tiam vel rapinam vel furtum facere, vel

temerario ausu praesumpserit, tamquam sacrilegus iudicetur, et excommunicationis ultione plectatur. Praeterea omnes liber- Omnes immutates seu etiam immunitates ac regias nitates ab licuconsuetudines, a carissimo filio nostro dultas auctori-Henrico rege Anglorum vobis et Ecclesiae ratas habet: vestrae indultas, et scripti sui pagina roboratas, 'auctoritate apostolica confirmamus, et illibata statuimus perpetuo permanere: prohibentes, ne quispiam hominum vos aut Ecclesiam vestram de omni temanatala, denegeldis, (1) omnibus assisis, consuetudinibus, auxiliis, placitis, et de omni terreno servitio, quod alicui saeculari personae pertinebat, audeat infestare; sed liberi et quieti ab huiusmodi exactionibus maneatis, quemadmodum praedictus filius noster rex Henricus sive avus eius senior Henricus, scriptis suis vob's rationabiliter confirmaverunt. Praeterea, dilecte in Domino fili, A. abbas, religionem in monasteriis, quibus præesse dinosceris, stabilitam, in Domino proficere cupientes, statuimus, ut in omnibus monasteriis, quae de monasterio, cui praesides, sunt egressa, et in his, quae de egressis ab eodem monasterio prodierunt, tam de ipsis personis quam de Cum allis prirebus monasteriorum iuxta Cisterciensium vilegiis et praefratrum institutionem, disponendi et ordinandi liberam habeas facultatem. Praesenti quoque decreto sancimus, ut episcopi, in quorum episcopatibus monasteria vestra consistunt, nec regularem et canonicam electionem abbatis vestri unquam impediant, nec de removendo ac deponendo eo, qui pro tempore fuerit, contra statuta Cisterciensis ordinis, et auctoritatem privilegiorum suorum se nullatenus intromittant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum mona-

Data Anagniae per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii, xii kal. decembris, indictione ix, incarn. dom.

sterium temere perturbare etc.

(1) Denegeldum vel Danegeldum fuit tributum Anglis indictum, ob pacandos vel vi propulsandos hominem capere audeat; et si quis hoc | Danos Angliam saepius incurrentes (R. T.)

tate a ostolica

Solitae clau-

cedit privilegia:

fratres sine lisuscipere.

episc. sive epi-

ALEXANDER III PP.

an. MCLX, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno 11.

Dat. die 20 novembris anno Domini 1160, pontif. anno II.

# IV.

Privilegium confirmationis bonorum ac libertatum Ecclesiae S. Cuthberti de Kadeferd (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apost. recipit Pontifex. — Bona omnia, quae possidet aut poterit in posterum adipisci ei confirmat; — In quibus nominatim nonnulla enumerat, - Et ius decimas colligendi. - Libertates a regibus concessas ratas habet. — Indebitas decimas ab eodem exigi vetat. — Presbyteros parochiis praeficiendos episcopo praesentandi facit facultatem. — Sepulturam loci liberam declarat. - In communi interdicto, suppressa voce, divina celebrari officia concedit. — Abbatem a monachis eligendum statuit. — Decretum immunitatis pro omnibus supradictis. — Anathema contra violatores privilegii huius; - Pax et benedictio observantibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Willielmo priori Ecclesiae Sancti Cuthberti de Kadeford, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Ecclesiam hanc sub proeipit Pontifex.

Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor aequitatis, et ordo exigit rationis, praesertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris tectione Sedis iustis postulationibus clementer annuimus, Apostolicae re- et praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Dei timorem, et B. Augustini regulam noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter

(1) Ex tom. 11 Monast. Anglic.

observetur. Praeterea quascumque posses- Bona omnia, siones, quaecumque bona eadem Écclesia quae possidet aut poterit in impraesentiarum iuste et canonice possi- posterum adidet, aut in futurum concessione Pontisi- pisci ei consircum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duxi- In quibus nomus exprimenda vocabulis: ex dono Wil-nulla enumeral, lelmi de Luvetot fundatoris ipsius Ecclesiae, et heredum eius, locum ipsum, in quo eadem Ecclesia sita est, cum terris, decimis et omnibus earum pertinentiis: ecclesiam de Malcringham, ecclesiam de Gringeleia, ecclesiam de Normaton, ecclesiam de Wisson, ecclesiam de Coleston, ecclesiam de Willeley, quicquid habetis in ecclesiis de Bisterton, et de Claverburtet, de Beriswell, cum pertinentiis earum: praeterea decimas omnes de ter- Et ius decimas ris eiusdem Willelmi de Honore de Blida colligenti. de omnibus rebus, ex quibus decima dari solet, et dari debet: in Berdemyc duas bovatas terrae: in Coleston duas bovatas terrae cum mansura (1) una de dominio eiusdem Will: in Burfod quatuor bovatas: in Wistron quatuor bovatas terrae cum una mansura, et totam terram ipsius Williemi de Berteby et Slaswic, praeter unam bovatam terrae: in Bayton novalia Sotfimi: in Dormaton terram domini saepefati Willelmi cum prato, Hovalia Wifac et Bolum cum molendinis, et nonalia de Ehorp: in Sthirakis unam bovatam terrae, cum mansura una, et totam terram ex parte rivuli versus meridiem: in eadem villa Novalia de Apelia et Gravam, sicut per fossatam clauditur, molendinum de Banton cum vivario, molendinum Sthirakis: in Kampton unam piscariam, et totum situm villae de Radeford, sicut per fossarium clauditur: ex dono Gilberti de Wenil, terram de Brist cum

(1) Mansura varie accipitur; hic fortassis pro mansione, domo, aedificio; ita ut sensus sit: tantum terrae quantum iugum unum boum arare una die potest, cum domo. (R. T.)

cimas ab eodem exigi vetat.

regibus conces-

cultatem.

ci liberam declarat.

officia concedit.

nachis eligendum statuit.

in Belh: ex dono Roberti de Stivellei sex bovatas terrae in Remhall: ex dono Radbriton locum Stellerce cum omnibus pertinentiis suis: ex dono Aviciae filiae Wil de Taneya tres bovatas terrae in Termodestone: ex dono Ceciliae uxoris Richardi de Luwetot, quicquid habetis in Libertates e territorio ecclesiae de Dinisleia. Libertates sas ratas babet, quoque et immunitates a regibus sive principibus pia vobis devotione concessas nihilominus praesentis scripti pagina Indebitas de- confirmamus. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimas praesu-Presbyteros mat exigere: in parochialibus autem parochiis prae- ecclesiis, quas tenetis, liceat vobis de scopo praesen- fratribus vestris sacerdotes eligere, et episcopo praesentare, qui de plebis quidem cura eidem episcopo; de rebus vero temporalibus ad ipsam ecclesiam pertinentibus vobis debeat respondere. Statuimus praeterea, ut nulli ecclesiasticae saecularive personae in praefata Ecclesia liceat, iniustas exactiones vel indebitas exercere, vel sacerdotibus in eis Ecclesiis commorantibus indebite gravamina irro-Sepulturam 10- gare. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen canonica iustitia matricis Ecclesiae, et parochialium ecclesiarum de quibus mortuorum corpora assumun-In communitiatur. Porro cum commune interdictum terdicto, sup-pressa voce, di- terrae fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, vina celebrari exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis tintinnabulis, suppressa voce, divina officia celebrare. Obeunte vero te, Abbatemamo-nunc eiusdem loci priore, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem fratres communi conseesu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam providerint eligendum. De-

molendino, et dimidiam bovatam terrae

cernimus ergo, ut nulli omnino hominum Decretum imliceat, praefatam Ecclesiam temere pertur- munitatis pro omnibus suprabare, aut eius possessiones auferre vel dictis. ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, Anathema conhanc nostrae constitutionis paginam sciens, tra violatores contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui digni-

tate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei

strictae ultioni subiaceat. Cunctis autem Pax et bene-

hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen. Datum Anagniae per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi, et notarii, xı kal. februarii, indictione vııı, incarnationis dominicae anno mclxi, pontificatus vero domni Alexandri Papae III, anno II.

et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi

aliena fiat, atque in extremo examine di-

Domini nostri Iesu Christi; quatenus et

eidem loco sua iura servantibus sit pax vantibus.

Dat. die 22 ianuarii anno Domini 1161, pont. anno II.

## V.

Canonizatio S. Eduardi regis Angliae, erusque adscriptio in numerum Ss. Confessorum.

#### SUMMARIUM

Exordium. - Henrici regis Angliae, et praelatorum regni preces apud Pontificem pro canonizatione S. Eduardi. — Illum Pontifex attentis eius meritis ac miraculis Ss. Confessorum ascribit numero; — Hortaturque praelatos ad eiusdem venerationem.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerab fratribus archiepiscopis, episcopis, ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, aliisque Ecclesiarum praelatis, per Angliam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Illius devotionis constantiam, et fidei firmitatem, quam circa Matrem vestram sacrosanctam Romanam Ecclesiam exhibetis, diligentius attendentes, in id propositum voluntatis adducimur, ut vos sicut carissimos fratres, et speciales Ecclesiae filios sincera caritate in Domino diligamus, propensius honoremus, et postulationes vestras, quantum cum Deo possumus, libenti animo admittamus. Inde Henrici regis utique fuit, quod super petione (1), quam latorum regni de Eduardo, glorioso quondam rege Anpreces apud glorum, canonizando, et in sanctorum canonizatione cathalogo ascribendo, tam charissimus in Christo filius noster Henricus, illustris Anglorum rex, quam vos ipsi, nobis instantius porrexistis, solicitam cum fratribus nostris deliberationem habentes, libro miraculorum inspecto, quae dum in carne mortali viveret, et postquam de praesenti saeculo est assumptus, omnipotens Dominus per suam misericordiam declaravit. Visis etiam literis antecessoris Illum Pontifex nostri piae record. Innoc. Papae, vestris attentis eius quoque testimoniis inde receptis; quamvis raculis, Ss. con- negotium tam arduum et sublime non frequenter soleat, nisi in solemnibus conciliis de more concedi; de communi tamen fratrum nostrorum consilio, iuxta votum et desiderium praedicti filii nostri

regis, ac vestrum, corpus ipsius confes-

soris ita glorificandum censuimus, et de-

bitis praeconiis adorandum in terris,

sicut eumdem confessorem Dominus per

suam gratiam glorificavit in coelis. Unde

videlicet inter sanctos confessores de cae-

tero numeretur, qui hoc ipsum apud Deum

signis meruit ac virtutibus obtinere. Quia

fessorum ascribit numero;

S. Eduardi.

Hortaturque igitur decet honestatis vestrae prudenpraelatos ad epraeratos au ciusdem venera- tiam, eum praecolere, et toto studio vetionem.

(1) Forte legendum petitione (R. T.)

nerari, quem auctoritate apostolica venerandum vestra postulavit devotio, et colendum, universitatem vestram per apostolica scripta monemus, et exhortamur in Domino, quatenus eum ita deinceps studeatis debitis obsequiis honorare, ut ipsius intercessionibus apud districtum Iudicem mereamini veniam obtinere, et gloriosum in aeterna beatitudine praemium invenire.

Dat. Anagniae vii idus februarii. Dat. die 7 februarii anno Domini 1161. (R. T.)

# VI.

Privilegium confirmationis archiepiscopatus Ianuensis, ac bonorum omnium, ad eum spectantium; cui nonnulla monasteria atque ecclesiae conceduntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ianuensis civitas de Alexandro PP. optime merita. — Episcopatus in Corsica Ianuensi Ecclesiae subjectos eidem confirmat: nonnullaque concedit privilegia. — Archiepiscopus Ianuensis a suffraganeis episcopis consecretur, pallium a Sede Apostolica recepturus. — Archiepiscopis vero perpetuam transmarinam legationem concedit. Nonnullas alias ecclesias ac monasteria elargitur. — Crucis praelationem, ac pallii usum concedit. — Abbatiam de Tyro eis subiicit. - Solitae conclusiones. - Alexandri PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Syro Ianuensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Superna et ineffabilis providentia Maiestatis sacrosanctam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum matrem instituit et magistram, ut, praelata caeteris, merita respiceret singulorum, et ad similitudinem aeterni et iusti Iudicis unicuique pro meritorum qualitatibus responderet. Unde et eadem sancta Ecclesia eos, quos fideles filios reperit, clementiori tractare gratia consuevit, et quos ferventiores circa suum

(1) Ab originali in archiv. Ecclesiae huius edi-I dit Ughell., loc. cit., tom. IV, ubi de eadem.

time merita.

dit privilegia.

fanuensis ci- igitur, qui in Sede Apostolica beato Pexandro PP. op- tro apostolorum principi, licet non suffragantibus meritis, ex divina dispositione successimus, quantam devotionem, reverentiam, sedulitatem obsequii, tempore isto procelloso et turbido, Ianuensis Ecclesia, et tota civitas, omni terrore postposito, nobis nostrisque nuntiis exhibuerit, et quanta nos magnificentia et honore susceperit, diligentius attendentes: considerantes etiam, quanta nobis et successoribus nostris incrementa et commoda per sublimem et inclytam Ianuensem civitatem poterunt provenire, antecessoris nostri felicis memoriae Innocentii Papae vestigiis inhaerentes, qui personam tuam, et post te Ianuensem Ecclesiam, gloriosa dignitatis excellentia sublimavit ad honorem exaltatum in gloria, et servitium, quae B. Petro, et S. R. E. fidelissima, et ad quiescendum ei, sicut dictum est, promptissima perseverat, et de caetero id te facturum promptius pollicetur, eamdem dignitatem tibi et successoribus tuis de communi fratrum nostrorum consilio duximus confirmandam. Episcopalus in Quod enim te, frater archiepiscope, iam Corsica lanuen-si Ecclesiae sub- dictus antecessor noster Innocentius prieidem vilegio d'écoravit, et in archiepiscopatum confirmat: nonnultaque conce- promovens, insigne te gratia reddidit ampliorem, nos ratum habemus, auctoritate apostolica roborantes, episcopatus in Corsica, Marianensi, Nebiensi, et tertium, cuius sedem memoratus Innocentius ecclesiam Sancti Petri de Acci constituit, et cui unam plebem de Mariana, et alia de Aleria concessit, Bobiensem quoque episcopatum, ac illum de Brumiate cum ecclesiis suis, quas circa se in castellis suis habet, quem idem antecessor noster de novo constituit, tibi tuisque successoribus, sicut et ipse antecessor noster fecisse dignoscitur, metropolico iure subiicimus. Verumtamen episcopatum Ianuensem, et te videlicet et posteros tuos ab omni emancipatos subiectione, in manu i per subiectam vobis provinciam portandi,

obsequium intuetur, multiplici praero-

gativa honoris est solita sublimare. Nos

propria libere retinemus; statuentes, ut Archiepiscopus lanuensis archiepiscopus a suffragancis fragancis episuis episcopis consecretur; pallium pon-scopis consetificale ad officii plenitudinem a Sede a Sede Aposto-Apostolica recepturus. Praeterea illam lica recepturus sincerissimam devotionem tam tuam quam civitatis tuae, et multimoda obsequiorum officia, quae nobis hactenus fideliter est liberaliter impendistis, et iugiter etiam exhibetis, in memoria retinentes, ut lanuensis clerus et populus ad servitium et honorem Ecclesiae tanto ferventius accendantur, quanto Ecclesiam et civitatem Ianuensem a Sede Apostolica cognovit amplius honorari, communicato fra- Archiepiscopis trum consilio legationem transmarinam vero perpetuam transmarinam tibi tuisque successoribus in perpetuum legationem conduximus concedendam: ita quidem, ut singulis octenniis cum episcopo vel cardinali Romanae Ecclesiae illuc accedere debeatis, a nobis et a catholicis successoribus nostris eamdem auctoritatis et potestatis plenitudinem recepturi, quam episcopus et cardinalis habuerit, qui a nobis et successoribus nostris illuc de corpore Ecclesiae fuerit destinatus. Monasterium quoque, quod in insula Galli- Nonnullas alias naria situm est, ad ius S. R. E. spe-nasteria elargicialiter pertinens, et ecclesias in castro tur; et suburbio Portus-Veneris a inrisdictione Lucensis episcopi eximentes, tibi et his, qui post te successerint, in perpetuum apostolica auctoritate concedimus, et praesenti privilegio confirmamus. Albigaunensem insuper episcopatum tibi et successoribus tuis concedimus, ita quod a biennio postquam fuerit Ecclesiae restitutus, eumdem episcopatum perpetuo habeatis. Denique ut Ianuensis civitas, quae Grucis praelacoelestis Numinis adiuta favore de inimi- tionem, ac palcis Crucis Christi triumphum frequenter cedit; et victoriam reportavit, et plurimas eorum urbes mira quadam et invicibili potentia subiugavit, ampliori honoretur fastigio dignitatis, equo cum nacco albo in processionibus uti, et crucem Dominicam

cretur, pailium

Tyro eis subii-

Solitae con-

clusiones.

sicut praenominatus antecessor noster Innocentius concessisse dignoscitur, tibi tuisque successoribus licentiam damus, et liberam concedimus facultatem. Pallio vero infra Ecclesiam perfrueris his diebus, in Coena Domini, Pascha, Ascensione, Pentecoste, in festivitate apostolorum Petri et Pauli, S. Ioannis Baptistae, S. Laurentii, tribus festivitatibus B. Mariae, et solemnitate Omnium Sanctorum, S. Syri, Nativitatis Domini, Epiphania, in die anniversario consecrationis tuae, in consecratione quoque episcoporum, Abbatiam de basilicarum, et ordinationibus clericorum. Abbatiam quoque de Tyro ad melioramentum, salva sanctae Romanae Ecclesiae proprietate ac censu, sicut et supradictus praedecessor etiam Innocentius fecisse cognoscitur, tibi, frater archiepiscope, tuisque successoribus duximus committendam. Si qua igitur in posterum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis et confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione debita et congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem haec nostra statuta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia ae-

Alexandri PP. ternae pacis inveniant.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae

et S. R. Eccl. episcopus. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus presb. card.

Ego Ioannes presb. card. S. Anastasiae.

Ego Gregorius Sabinensis episc.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Bernardus Portuensis episc.

Ego Gualterus Albanensis episc.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Arditius diac. card. S. Theodori. Ego Riso diac. card. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani. Ego Ioannes diac. card. S. Mariae in Porticu.

Datum Laterani per manum v idus aprilis, indict. 1x, incarn. dominicae MCLXI, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno 11.

Dat. die 9 aprilis anno Domini 1161, pont. anno II.

# VII.

Confirmatio statutorum, ab Hugone Rutenense archiepiscopo pro ordine et quiete cleri suae dioeceseos (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Consessus Rutenensis; — In eo latae poenae contra arma deferentes; Contra publice periurantes, fidem mentientes de re, vel pecunia accepta etc. -Pretium statutum rerum commodandarum etc. - Summaque a familiis solvenda tamquam decima. - Aliae leges tam pro laicis, - Quam pro clericis: - Haec omnia sub Pacis nomine contenta a Pontifice confirmantur.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Hugoni Rutenensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoties ea, quae ad pacem pertinent, postulantur a Sede Apostolica confirmari, tanto super his benigniorem assensum nos convenit adhibere, quanto ex bono pacis plura commoda et gratiora singulis proveniunt incrementa. Ex quodam si- consessus Ruquidem rescripto, a tua nobis fraternitate tenensis: transmisso, ad audentiam nostram pervenit, quod tu, habito consilio abbatum, praepositorum et archidiaconorum tuorum, et baronum terrae, cum nobili viro Hugone fratre tuo comite Rutenae, huiusmodi pacem et concordiam statuisti: quod omnes res mobiles et immobiles, et omnes homines tam clerici quam laici,

(1) Ex Concil., tom. xII, col. 238.

Exordium.

periurantes, fi-

tum recum com-

(1) Lege octo.

cima.

in omni tempore sint sub ea pace securi. In eo latae Nec ulli liceat praeter armatos milites et arma deferen- clientes, quaelibet arma ferre, nisi milites enses solummodo, et clientes singulos baculos ferant, qui pacis, sicut caeteri, Contra publice debent securitate gaudere. Et praeter eos, dem mentientes qui hanc pacem, sicut statuta est, node re, vel pe-cunia accepta, luerit firmare, et inviolabiliter observare, sicut de his, qui publice periurant, vel sidem mentiuntur pro manifesto debito, seu pro cognita fideiussione, de rebus eorum pignorandis licentia non denege-Pretium statu- tur: vobis tamen exceptis. Ad eiusmodi modandarum vero pacis et securitatis sustentationem et defensionem statutum est, ut abbates, archidiaconi, archipresbyteri, monachi, canonici, priores, et omnes clerici, qui proprias Ecclesias regunt, milites quoque, et mercatores, atque burgenses, qui facultatibus abundaverint, et omnes etiam homines tam clerici quam laici, qui habuerint par boum seu aliorum animalium, cum quibus arare possint, sive amplius habuerint, vel qui habuerint summarium, equum scilicet vel equam, mulum vel mulam, quae ad portanda onera licent, duodecim denarios Rutenenses, sive alios tantundem valentes, donent. Cum vero habuerint ovile ovium, dent pro eo sex denarios eiusdem monetae, vel alios aequivalentes. Totidem autem dabunt qui habent unum bovem tantum, vel aliud animal, cum quo valeant arare, sive asi-Summaque a num, quem possint locare. Clientes vero, familiis solven-da tanquam de- et artifices, scilicet fabri, sartores, pelliciarii, et omnes operarii, aut sex, vel sicto (1), seu duodecim denarios, secundum suorum capellanorum arbitrium dabunt. Verum si pater cum filiis, seu fratres sive consanguinei fuerint, qui nondum sunt invicem separati, nec sunt res eorum divisae, unus pro omnibus dabit: alioqui solvat unusquisque pro se. Commune autem istud per singulas parochias debet reddi cum scripto unius parochianorum, quem capellanus cum consilio sui archipresbyteri et voluntate suorum

parochianorum elegerit; et in die statuta ab ipso parochiano, et cum eodem scripto ad Rutenensem Ecclesiam deferatur. Quisquis autem res suas amiserit, post- Aliae legestam quam commune, sicut praedictum est, pro laicis, solverit, in integrum restituatur; si tamen certam personam, quae res sibi ablatas habeat, vel locum, ubi sunt, poterit demonstrare; sin autem, minime. Si vero inimicos, villas vel oppida depraedari vel diruere forte contigerit, res quidem mobiles emendabuntur de communi; sed damna rerum immobilium non restituentur, nisi quantum a malefactoribus poterit recuperari. Clerici vero, qui proprias Quam pro cle-Ecclesias non habent, nisi par boum habuerint, non cogantur dare, si nolint; sed non dato communi, si forte res suas perdiderunt, eis nequaquam emendabuntur. Additum est in praedicta pace, ut capellani Ecclesiarum, et omnes laici, a quatuordecim annis et supra, pacem et commune firmare debeant, et observare. Qui vero in hoc obedire contempserint, debent ab Ecclesiae liminibus coerceri. et ab omni pace fieri alieni. Ecclesiae quoque parochiarum, in quibus violatores pacis habitaverint, a divinis vacent officiis, donec ipsi ad emendationem venire cogantur: quam siquidem pacis institu- Haec omnia tionem, quemadmodum a vobis facta est, sub Pacis noet rescripto authentico roborata, firmam a Pontifice confirmantur. et ratam habemus, et eam auctoritate apostolica confirmamus, et praesentium scripto communimus; statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et

Datum Verulis, secundo idus maii, pontificatus nostri anno secundo.

Pauli, se noverit incursurum.

Dat. die 14 maii anno Domini 1161. pontif. anno 11.

## VIII.

donationum **Privilegium** confirmationis omnium factarum monasterio de Khorney (1).

## **SUMMARIUM**

Exordium. — Bonorum omnium confirmatio; - Quorum nonnulla propriis nominibus enumerat; - Cum omnibus iuribus, consuetudinibus quas distinctis vocabulis enunciat. — Inhibitio, ne de novalibus aliqua exigatur decima. — Abbatis electio monachis asseritur. - Immunitatis decretum pro omnibus supradictis. — Poenae contra detractores huius privilegii. — Bona omnia pro illud observantibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Herberto abbati Ecclesiae Sanctae Mariae et sancti Botulphi Corney, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris religiosam vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Iustis religiosorum desideriis consentire, et rationabilibus eorum petitionibus clementer annuere, Apostolicae Sedis, cui largiente Domino deservimus, auctoritas, et fraternae charitatis unitas nos hortatur. Quocirca, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque posses-Bonorum om- siones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata per-Quorum non-maneant; in quibus haec propriis duxinominibus enu- mus exprimenda vocabulis: insulam videlicet Chorney, in qua ipsum monasterium situm est, cum nemore et marisco et omnibus appendiciis suis, ecclesiam de Nitlesey, ecclesiam de Stangrud, ecclesiam de Fakessey, ecclesiam de Nodeston, ecclesiam de Raddon, ecclesiam

nulla propriis merat;

nium confirma-

(1) Ex tom. it Monast. Anglic. Bull. Rom. Vol. II.

de Remton, ecclesiam de Stibinton, ecclesiam de Emymell, ecclesiam de Bollehorst, et ecclesiam de Bibelden cum una hida (1) terrae et decimis eiusdem villae et omnibus oblationibus, ecclesiam S. Gregorii de Ehetford, duas ecclesias de Deping, ecclesiam de Eid, quicquid iuris in Ecclesia de Wenge habetis: in comitatu Cantabrigiae Wytlesevam, et omnes illas rationabiles consuetudines, quas habebat Eliensis Ecclesia in Hundredis suis de Wycheforde, de terra et de homin bus Thornensibus: ecclesiam de Witlesey, exceptis propriis regalibus consuetudinibus, quae super terram illam evenerint, quas Hervaeus primus Eliensis episcopus cum assensu capituli sui, ecclesiae vestrae in eleemosynam rationabiliter contulit in die dedicationis eiusdem Ecclesiae: in comitatu Huntigdoniae, Reuton, Wodeston, Jakestey, et mercatum eiusdem villae Soka, et Saka, et Eol, et Eeam, et Infangenthef, et omnibus eiusdem pertinentibus consuetudinibus, medietatem Stagni, quod Wytlesmere dicitur, Stangrund, Starshved, Naddon, Sibeston, duas hidas et dimidiam, et in Stibington v virgatas (2) pertinentes ad Sibeston, Cum omnibus et decimam unius carucae (5) in Sibeston: iuribus, consue-tudinibus quas in Stibinton decimam Rogerii: in villa, distinctis vocaquae dicitur Eobinton, vi hidas: in prato bulis enunciat; de Stanton xxvIII acras de diversis hominibus: in Doppedethorn xiv acras terrae, et pratum eidem terrae pertinens: in villa, quae dicitur Nuntendon duas domos et terras, in quibus ipsae domus sunt: ius quod habetis in ecclesia Omnium Sanctorum, de mercato eiusdem villae: decimam Widonis silii Goscelini in Destreton: in Stolkesmorth duas virgatas terrae et dimidiam, et aliam terram in eadem villa, viii solidos annuatim reddentem: de dono Andreæ Revelli xv

(1) Hida et Hyda, terrae portio, quantum sufficit ad arandum uni aratro per annum; at de hidae quantitate non consentiunt scriptores. (R. T.) (2) Modus seu mensura agri, gird land, virga terrae Anglosaxonibus. (R. T.) (5) Caruca et Carucuta hic eadem qua hida significatione. (R. T.)

et omnibus parentibus suis vivis et mortuis: in comitatu Nampton Emymell, duas hidas et molendinum, terram in Lustemyk, item dimidiam virgatam terrae, et decem acras de Iuland in praedicta villa, unam hidam in Rande cum redditu eius, scilicet xin dimidiam hidam in Charmalton: terram de Pippewell de dono Willielmi de Albeni Brittonis: et in Stoke unam carucatam terrae de dominico eiusdem villae cum tosta (1) et prato et tota communitate in bosco et plano et pascuis: de dono Alberici de Emymell duas gar-Cum decimis bas (2) decimarum sex carucarum trium marum aliisque villarum, scilicet, Istep, Drayton, Edinton: pluribus coa- in comitatu de Warremich, Salebrigg cum appendiciis suis, unam virgatam terrae in Welshamcote, et molendinum de Ruton, servitium Edrici de Stlechenho cum sua terra, scilicet v iugera in campo, et in villa tres crostas et dimidiam: in comitatu Bedfordiae duas hidas et dimidiam in Bollehorst: in Wildene duas virgatas terrae cum hominibus, qui illas tenent: in Bedeford unam domum et terram ei pertinentem: item in Norfolcia in villa, quae dicitur Tuameres, unam terrulam reddentem quinque solidos: item medietatem villae, quae dicitur Wenge, et dimidium molendini eiusdem villae; insuper villanum unum nomine Normanum cum terra sua, scilicet una virgata in praedicta villa: item x solidos de redditu molendini de Teseburge com dimidio augumentationis, quantum creverit: piscationem de Welle, de Delme, de Tillinga, de Trillinga: item terram de Stanford: item heremitorium de Trokenholt: terram, quam habetis in Chelsey: terram, quam habetis in Cfune: terram, quam habetis in Tid: ex dono comitis de Clara redditum centum solidorum, sub iureiurando

acras, quas dedit in eleemosynam pro se

(1) Tosta, tofta, tostum. Cowello est locus ubi stetit aedificium; Reynerio est genus luci parvuli, seu loci consiti arboribus minusculis (R. T.) (2) Garba, spicarum manipulus; Garba decunae, est pars decimae. (R. T.)

promissum: ex dono Hugonis filii Radulfi de Wildeboef unam virgatam terrae, et libertatem, quam beatus Adelwoldus episcopus, fundator praedicti coenobiii, favente rege Edgaro, et S. Dunstano Doroberniae archiepisc., Oswaldo Eboracen. archiepisc., et omnibus aliis episcopis, abbatibus et baronibus totius Angliae, eidem loco concessit, et scripto proprio confirmavit. Sane novalium vestrorum, Inhibitio, no quae propriis manibus aut sumptibus co- de novalibus alitis, sive de nutrimentis vestrorum ani- decima. malium nullus omnino a vobis decimas exigere praesumat. Obeunte vero te, tunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet Abbatis electio successorum, nullus ibi qualibet surre-ritur. ptione seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi assensu, vel fratrum pars concilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut Immunitatis nulli omnino hominum liceat praefatum decretum nro monasterium temere perturbare, aut eius dictis; possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione atque substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per- Poenae contra sona, hanc nostram constitutionis paginam ius privilegil, sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat; cunctis autem eidem loco sua iura Bona omala servantibus sit pax Domini nostri I. C., pro observanquatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

monachis asse-

Dat. Turonis, per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, v idus ianuarii, indictione xi, incarnationis dominicae ann. MCLXIII, pontificatus vero Alexandri Papae III an. 1v. Dat. die 9 ianuarii anno Domini 1163, pontif. anno IV.

## IX.

Confirmatio privilegiorum prioratus Sanctae Mariae de Campo in pago Ruscinonensi (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Canonicum ordinem in hoc prioratu servari mandat: — Bona omnia ei confirmat: — In quibus multa propriis vocabulis enumerat. - Exemptio a solutione decimarum. — De obedientia priori praestanda. — De prioris electione per fratres facienda. - De sepulturae inibi constituendae libertate. — Decretum pro indemnitate bonorum. - Annuus census Sedi Apostolicae persolvendus. — Solitae clausulae poenales. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Poncio priori Ecclesiae Sanctae Mariae de Campo, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, canonice substituendis, in perpetuum.

mandat:

Effectum iusta postulantibus indulgere iuris ratio exigit, et vigor postulat aequitatis, maxime cum petentium voluntates et pietas adiuvat et veritas . . . circa, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in Canonicum or- primis siquidem statuentes, ut ordo canodinem in hoc nicus, qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eadem Ecclesia noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur; praeterea

> (1) Ex archiv. huiusce prioratus edidit Baluzius in append. Marc. Hispan., num. ccccxxxvIII.

quascumque possessiones, quaecumque Bona omnia ei bona, eadem Ecclesia impraesentiarum confirmat, iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda In quibus mulvocabulis: ecclesiam de Paciano cum de- ta propriis nacimis, primitiis, oblationibns et alodiis suis, rat. sicut Udalgarius bonae memoriae quondam Elmensis episcopus eam Ecclesiae vestrae concessit: et ecclesiam Sancti Stephani de Vineis, quae consistit in parrochia ecclesiae de Paciano, cum alodiis et pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Martini de Laurone, ecclesiam Sanctae Mariae de Villare Millariis, sicut praefatus episcopus vobis eas concessit, ecclesiam Sanctae Mariae de Villare cum decimis, primitiis, alodiis et oblationibus suis, sicut bonae memoriae Petrus Bernardi Elenensis episcopus vobis iuste concessit, excepto synodali censu, quem Elenensi Ecclesiae reservavit: quicquid etiam Ermengaudus, et Petrus Bernardi bonae memoriae, quondam Elenenses episcopi, pietatis intuitu eidem Ecclesiae vestrae rationabiliter contulerunt. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut Exemptio a sosumptibus colitis, sive de nutrimentis latione decimavestrorum animalium nullus a vobis decimas praesumat exigere. Adiicimus etiam, ut nulli fratrum vestrorum liceat post pe obedientia factam in eodem loco professionem absque priori praestanprioris sui licentia de claustro discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Prohibemus autem, ut parrochianos Ecclesiae vestrae salva canonica institia Ecclesiae vestrae, in sepultura recipere nemo praesumat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci priore, vel tuorum quolibet Do prioris osuccessorum, nullus ibi qualibet subre- lectione per raptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, de vestro

vel aliorum collegio, secundum Dei timorem et B. Augustini regulam providerint De sepulturas eligendum. Sepulturam quoque ipsius tuendae liber-loci liberam esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni, et extremae voluntati, nisi excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obsistat: salva canonica iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora Decretum pro assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata et omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione atque substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apo-

stolicae auctoritate, et dioecesani episcopi

Annuus consus canonica iustitia. Ad indicium autem hu-Sedi Apostolicae persolven- iusmodi a Sede Apostolica perceptae pro-

lae poenales.

tectionis duos solidos nobis nostrisque successoribus singulis annis persolvetis. Si Solitae clausu- qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem Ecclesiae sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Alexandri PP Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis subscriptiones. in Hierusalem.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego lacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Anastasiae.

Ego Gualterius Albanensis episcopus. Ego Albertus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina.

Ego Guillelmus tit. S. Petri ad Vincula presb. card.

Ego Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Boso diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Datum Senonis per manum Hermanni, sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, xi kal. februarii, indictione xi, incarnationis dominicae anno MCLXIII, pontificatus vero domni Alexandri PP III anno iv.

Dat. die 22 ianuarii anno Domini 1163, pontif. anno iv.

# X.

Confirmatio bonorum omnium, ac pertinentiarum monasterii de Rorsham, quod sub protectione Sedis Apostolicae subiicitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium — Monasterium hoc sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Bonaque omnia eidem confirmat; — Quorum nonnulla singulatim enumerat; - Cum iure decimarum, salinarum etc. - Decretum pro immunitate eorumdem bonorum. - Poenae contra violatores privilegii huius. — Pax et benedictio observantibus. - Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bernardo priori monasterii Sanctae Fidis de Norsham, eiusque fratribus tam praesentibus quam suturis, regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut

(1) Ex tom. 11 Monast. Anglic.

Exordium.

cipit Pontifex;

firmat:

cimarum, saliparum etc.

eos a proposito revocet, aut robur, quod Monasterium absit, sacrae religionis infringat. Quocirca, ctione Sodis A- dilecti in Domino filii, vestris iustis popostolicae, re- stulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; Bonaque om- statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata perma-Quorum non-neant; in quibus haec propriis duximus nulla singula-um enumerat; exprimenda vocabulis: villam de Norsham cum hominibus, terris, nemoribus, pascuis, et pertinentiis suis, quemadmodum Robertus filius Walteri, et filii eius, vobis dederunt; et hospitale eiusdem villae, quod habetis a fratribus hospitalis Ierusalem, cum nemore et omnibus pertinentiis suis, terram de Kuddaham cum omnibus pertinentiis suis, quam Sibilla uxor praefati Roberti vobis dedit, ecclesiam de Horsforda, et ecclesiam de Bor: in Lundoniis ecclesiam Sanctae Margaritae cum omnibus terris, quas in eadem villa Robertus filius Walteri vobis in eleemosy-Cum iure de- nam dedit: decimas quoque de Alretuna, de Sibetuna, de Gulwerstunia, de Colerbo, de Relmigaham, de Colostunia, de Flemewrda, de Wdetuna, de Semera, de Tikebzon, de Tersham, de Storlei, de Cranesforda, de Benges, de Stramingaham, de Ludakam, de Dalingaho, de Stantuna, de Sarlingahom, de Sutburna, de Adelingetuna, de Ghor, de Stilibi, de Stocos, de Hoa, de Sotesham, de Wituella, et terram de Odetuna, et omnes terras et domos, quae vobis in Norwico et Gernamuta in eleemosyna rationabiliter sunt concessa: molendinum de Baldrusella, et tresdecim solidos in Kareseia et in Buccheshala: molendinum Dalraforda, terram quam Simon Pecchi

vobis in eleemosynam dedit, terram Radulfi de Berveswerda, terram quam vobis dedit Willielmus de Chorzo in Bischele, terras quoque quas Willelmus Bardulfus vobis dedit in Srecaham, et in Spicafurda, terram quam Baldwinus filius Guidonis vobis dedit in Ruchingaham, terram quam Hugo de Duillers vobis dedit in Kalaxaforda, terram de Nunterston, quam Ricardus filius Gaufridi vobis dedit, et salinas quas Willielmus Strabo vobis dedit in Kimnaham, redditum quem Radulfus filius Baldwini vobis dedit, et terram de Rendringlat, quam Willelmus de Bisnei vobis dedit. Decernimus ergo, ut nulli Decretum pro omnino hominum liceat, supradictum immunitate eomonasterium temere perturbare, aut eius rum. possessiones auferre, vel ablatas retinere. minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur. eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc Poenae contra nostrae constitutionis paginam sciens, violatores pricontra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et D. Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem Pax et beneeidem loco sua iura servantibus sit pax dictio of servantibus, Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. et S. R. Eccl Ego Bernardus Portuensis et Sanctae subscriptiones. Rufinae episcopus ss.

Ego Gualterus Albanensis episc. ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Henricus presb. card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Anastasiae ss.

Ego Guillelmus presb. card. tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Iacintus Sanctae Mariae in Cosmedin diac. card. ss.

Ego Otto diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Ardicio diac. card. Sancti Theodori ss.

Datum Turon, per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, vii kal. iun., indictione xi, incarnationis dominicae anno MCLXIII, pontificatus vero domni Alexandri PP III anno IV.

Dat. die 26 maii anno Domini 1163, pontif. anno IV.

#### XI.

Confirmatio bonorum omnium monasterii Beatae Mariae de Shyrborne, quod sub protectione Sedis Apostolicae recipitur (1).

# SUMMARIUM

Evordium. - Monasterium hoc sub apostolica recipit protectione. — Bona omnia confirmat; — Quae propriis vocabulis enumerat; — Cum iure decimarum in piscariis, in salinis, in vineis etc. — Abbatem per monachos eligendum declarat. — Sepulturam quoque inibi fore liberam pronunciat. — Decretum pro indemnitate monasterii eiusdem; — Cum solitis clausulis poenalibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Clementi abbati Beatae Mariae de Shyrborne, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte

(1) Ex tom. 11 Monast. Angl.

cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, di- Monasterium lecti in Domino filii, vestris iustis postu- stolica recipit lationibus clementer annuimus, et prae-protectione; fatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione reguin vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus expri- Quae propriis menda vocabulis: ecclesiam scilicet paro-vocabulis enuchialem Sanctae Mariae de Shyrborne, quam idem abbas tenet in praebendam a Sarisburiensi Ecclesia, cum capellis, terris, decimis et adiacentiis suis; terras, hospites, et domos censuales in eadem villa Shyrborn: Stapelbugg cum ecclesia eiusdem villae, capellis, terris et omnibus adiacentiis suis; Westonam cum omnibus pertinentiis suis: Hortonam cum ecclesia eiusdem villae, et capella de Onolton eidem ecclesiae adiacenti, cum terris, decimis et omnibus pertinentiis suis, capellam Sanctae Trinitatis de Watham, et domos censuales in eadem villa cum terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sanctae Mariae de Wymborne, et domos censuales in eadem villa: partem terrae, et capellam, quam habetis in Manerio de Kingeston: ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae sitam iuxta castrum Sherborne cum capellis Sancti Michaelis et Sancti Probi, et omnibus pertinentiis suis: molendinum in villa Shyrborne iuxta capellam Sancti Andreæ, et vivarium proximum eidem molendino, et decimis omnium vivariorum tam de anguillis quam de caeteris piscibus, et decimam vini de vinea eiusdem villae Shyrborne: Manerium de Woborne cum

boc sub Apo-

Cum iure de- capella eiusdem villae, et terris, decimis scarlis, in sa- et omnibus pertinentiis suis: Comptonam, linis, in vineis et aliam Comptonam cum capellis, decimis et omnibus pertinentiis suis: Manerium de Ehorneford cum capella, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Manerium de Bradford cum ecclesia eiusdem villae, et capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis: Wycam et Loscumbe cum omnibus pertinentiis suis: Dalthestoke cum ecclesia eiusdem villae, et capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Corundunam, et Ritherstoke cum omnibus pertinentiis suis: Corescumbam et ecclesiam eiusdem villae cum capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Stoke cum ecclesia eiusdem villae et capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Bromlegam et Laverstokam cum omnibus pertinentiis suis: Lym cum ecclesia eiusdem villae et capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Setonam cum ecclesia eiusdem villae cum capellis, terris, decimis, salinis et omnibus pertinentiis suis: Beram cum omnibus pertinentiis suis: Lyteleham cum ecclesia eiusdem villae et terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Conswillam cum ecclesia eiusdem villae et terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: Bromlegam et Stiwtke cum omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sanctae Mariae de Cadweli cum capellis, terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Ismaelis de Pennalt cum terris, decimis et omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Eltwyci de Penbyay cum terris, decimis et omnibus pertinentiis Abbatem per suis. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci gendum decla- abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem,

et beati Benedicti regulam, providerint eligendum. Sepulturam quoque illius loci Sepulturam liberam esse concedimus, ut eorum de-re liberam provotioni et extremae voluntati, qui se illic nunciat; sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia parochialium ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumentur. Decernimus ergo, ut nulli Decretum pro omnino hominum liceat, praesatum mo- indemnitate monasterium temere perturbare, aut eius dem; possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata et omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua ergo in cum futurum ecclesiastica saecularisve persona, nalibus. hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesa Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Turon, per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, non. iunii, indictione xi, incarnationis dominicae MCLXIII, pontificatus domni Alexandri Papae III anno 1v.

Dat. die 5 iunii anno Domini 1163, pontif. anno IV.

# XII.

# Confirmatio privilegiorum monasterii Canigonensis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit. — Bona omnia confirmat; - Quae et enumerat propriis vocabulis. — Cum iure decimas exigendi, primitias et oblationes in ecclesiis, possessionibus, alodiis. - Privilegia nonnulla concedit. — Abbatem a monachis eligi constituit. - Monasterium autem soli Rom. Pontifici subiectum fore declarat. — Decretum indemnitatis bonorum. — Solitae conclusiones. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Raymundo abbati monasterii Sancti Martini Canigonensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

cub protections

cae recipit.

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi et honestati convenire dinoscitur. animo nos decet libenti concedere, etpetentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus annuimus, et praesatum monasterium S. Martini Canigonensis, quod utique iuris et proprietatis beati Petri existit, ad exemplar praedecessoris nostri felicis memosudis Apostoli- riae Sergii Papae, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam in eodem monasterio noscitur institutus, futuris temporibus inviolabiliomnia ter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis

eonlirmat;

Bona

iustis modis, Deo propitio, poterit adipi-(1) Ex archiv. monast. huius edidit Baluzius, loc. cit., num. ccccxxxxx

sci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec Quae et enupropriis duximus exprimenda vocabulis: merat propriis locum, quem Guifredus comes bonae memoriae vobis dedit, in quo ipsum monasterium situm est, cum decimis et primitiis eidem monasterio concessis, ecclesiam Sancti Saturnini de Verneto cum decimis et primitiis et omni libertate sua, villam de Verneto cum terminis et pertinentiis, villam de Odelo cum terminis et pertinentiis suis, et quicquid Guifredus comes, vel alii christifideles in villa et parrochia de Marchexanes praefato monasterio contulerunt, ecclesiam Sancti Cum iure de-Vincentii de Elz cum decimis, primitiis, cimas exigendi, primitias et obalodiis et oblationibus suis, praedia, pos-lationes in ecsessiones et alodia in parrochia Sanctae sionibus, alo-Mariae de Marcevol, praedia, possessiones diis. et alodia in parrochia Sanctae Eulaliae de Arbosols, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sanctae Columbae de Triliano, praedia, possessiones, et alodia in parrochia Sancti Stephani de Saorra, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sanctae Eulaliae de Foliano, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sancti Martini de Ascaro, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sancti Iacobi de Anyer, praedia, possessiones et alodia in parrochia de Belloco, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sancti Cosmae de Sagdaniano, praedia, possessiones et alodia in parrochia Sancti Marcelli de Flucano, alodia quae habetis in Celrano, Aureliano et Guissano cum omnibus pertinentiis suis, praedia quae habetis in villa de Esna, et in parrochia Sancti Stephani de Egued, in parrochia Sanctae Columbae de Avidano, in parrochia S. Saturnini de Targuesona, in parrochia Sancti Vincentii de Villa Alta, in parrochia de Edorres, in parrochia Sancti Gennesii de Ezerr, in parrochia Sanctae Leocadiae de Darna-Collecta, in parrochia Sancti Iuliani de Estanar, et in villa de Baianda, in parrochia Sancti Martini de Ix, in parrochia Sancti Vincentii de Exa-

secundum Dei timorem, et beati Benedicti

tifici debeat esse subjectum. Ad indicium

autem huius a Sede Apostolica perceptae

libertatis, unum morabatinum (1) nobis

nostrisque successoribus annis singulis

nasterium temere perturbare, aut eius

possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, seu quibuslibet vexationibus fa-

tigare; sed omnia integra conserventur,

eorum, pro quorum gubernatione ac sub-

stentatione concessa sunt, usibus omni-

modis profutura: salva in omnibus Sedis

futurum ecclesiastica saecularisve persona,

hanc nostrae constitutionis paginam sciens,

contra eam temere venire temptaverit,

secundo tertiove commonita, nisi reatum

suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

reamque se divino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat, et a sa-

cratissimo Corpore et Sanguine Dei ac

Domini Iesu Christi aliena fiat, atque in

extremo examine districtae ultioni sub-

iaceat; cunctis autem eidem loco sua iura

servantibus sit pax Domini nostri Iesu

Christi, quatenus et hic fructum bonae

actionis percipiant, et apud districtum Iu-

dicem praemia aeternae pacis inveniant.

Apostolicae auctoritate. Si qua ergo in

neda, in parrochia Sancti Martini de Arao, in parrochia Sancti Stephani de Euvils, ecclesiam Sanctae Fidei de Taltorta cum omnibus pertinentiis suis, et quicquid iuris habetis in parrochia Sancti Petri de Alp, in parrochia Sanctae Mariae de Mosoll, in parrochia Sancti Laurentii de Adas, et in parrochia Sancti Saturnini de Faustiniano, decimas et primitias et iura, quae habetis in ecclesia Sancti Martini de Casafabra, et in eius parrochia: alodia et possessiones in parrochia Sancti Stephani de Illa, et in parrochia de Pontiliano, ecclesiam Sancti Romani cum omnibus pertinentiis suis: praedia, possessiones et alodia in parrochia S. Martini de Caneto, et in villa Sancti Laurentii, in villa Sancti Felicis, et in parrochia de Corbera, et in parrochia Sanctae Eulaliae de Millars: insuper quicquid iuris habetis in comitatu Bisuldunensi, Ceritaniensi, Confluentensi, Rossilionensi. Privilegia non-Chrisma vero, Oleum sanctum, consecranulla concedit; tiones altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum vel clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, benedictionem abbatis, et caetera ecclesiastica sacramenta, a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam Sedis Apostolicae habuerit, et ea gratis et absque pravitate aliqua vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis, quemcumque catholicum malucritis, adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obsistat: salva matricis Ecclesiae iustitia, aliarumque Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero Abbatem vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris,

regulam providerint eligendum. Ad haec, sicut praedictus antecessor noster Sergius Monasterium autom soli Ro-Papa instituisse dinoscitur, ita et nos du- mano Pontifici ximus statuendum, ut praefatum mona-subiectum fore sterium nulli nisi tantum Romano Pon-

persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli Decretum inomnino hominum liceat, praefatum mo-norum.

> Solitae conclusiones.

EGO ALEXANDER catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. et S. R. Eccl. Ego Bernardus Portuensis et Sanctae cardinalium subscriptiones. Rufinae episcopus.

Ego Gualterus Albanen. episc.

Amen, amen.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ego Henricus presb. card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei.

(1) Vide superius, pag. 195. (R. T.)

Scoulturam liberam esse:

a monachis eligi constituit;

Laurentii in Lucina.

Ego Jacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Otto diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Boso diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Datum Turonis per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, Iv idus iunii, indictioue xI, incarnationis dominicae anno MCLXIII, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno iv.

Dat. die 10 iunii anno Domini 1163, pontif. anno IV.

## XIII.

institutionis Canonicae in Confirmatio Placentina Ecclesia, in qua decernitur, ut archipresbyter a canonicis solummodo eligatur (1).

#### SUMMARIUM

l'lacentinae Ecclesiae pro Alexandro PP. fides contra pseudopapam. — Institutio canonica archipresbyteri eligendi solummodo a canonicis confirmatur. — Cum solitis clausulis.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis A. archipresbytero Placentinae Congregationis, el universis cappellanis fratribus eiusdem Congregatio nis, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Fidei et devotionis, quam circa sacro-Placentinae sanctam Romanam Ecclesiam, et nos ip-Alexandro PP. 808, praesertim in schismaticae persecucontra tionis tempore habuisse noscimini, considerantes affectum, tanto libentius devotas universitatis vestrae preces admittimus, quanto de sinceritatis vestrae constantia nobis ibi universali Ecclesiae maiora commoda provenisse sentimus. Eapropter, Institutio Size- dilecti in Domino filii, vestris iustis poeniscopi con- stulationibus grato concurrentes assensu, institutionem congregationis vestrae, a

> (1) Edidit Campi, Hist. Placentinae tom, n, in Regest.

Ego Albertus diac. card. tit. Sancti | bonae memoriae Sigefredo Placentino quondam episcopo rationabiliter ordinatam, et electionem archipresbyteri eiusdem congregationis de arbitrio fratrum utiliter institutam, sicut a temporibus praedicti episcopi usque nunc observatam dinoscitur, vobis vestrisque successoribus auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut nulli omnino Cum hominum liceat hanc paginam nostrae clausulis. confirmationis etc.

Dat. Turon. xvii kalend. iunii. Dat. die 15 iunii anno Domini 1163 (1), pontif. anno IV.

# XIV.

Confirmatio cuiusdam privilegii (2), ab Urbano PP. II Guixalensi monasterio concessi (3).

## SUMMARIUM

Exordium. — Hocce monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipit. — Eidem bona omnia confirmat; — Quorum nonnulla propriis vocabulis exprimit. — Abbatem a solis monachis eligi iubet. — Decretum immunitatis a quacumque molestia. — Solitae conclusiones. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Berengario abbati Guixalensis coenobii, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequenti compleri, ut et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris Hocce monaiustis postulationibus clementer annuimus, dis Apostolicae et Guixalense coenobium, in quo divino protectione remancipati estis obseguio, praedecessoris nostri felicis memoriae Urbani Papae

(1) Hoc siguidem anno habitum est Turonense Concilium. (2) Laudatum hic Urbani privilegium non invenit Cocquelinius. (R. T.) (3) Ex archiv. monast. huius edidit Baluzius, Marc. Hispan., in Append., n. 440.

pseudopapam

fredi Placentini

firmatur:

Eidem omnia

vestigiis inhaerentes, sub beati Petri et | nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; bona statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; Quorum non- in quibus haec propriis duximus exprivocabulis ex- menda vocabulis: ecclesiam Sanctae Mariae de Fanals, alodium quod vocatur de Villa-Magna, alodium de Catiano sive de Peruls, alodium de Locustaria cum manso, quod vocatur Prau, et omnibus pertinentibus suis, alodium de Panedes et de Spanedad, alodium de Rodegario, alodium vallis Aradi cum ipsa foxa quae fuit Richellis comitissae, alodium quod est in parochia Sancti Martini de Romaniano, donationes quas Arnulfus episcopus, Almaricus clericus, Gaufredus, Vitalis et Bernardus filius praefati Gaufredi, in Ecclesiam vestram contulerunt, cum vivolariis (1), quae tenuerunt per sanctum Felicem, decimas et primitias vallis Aradi et villae Mordanici, et de novis rupturis, quae factae sunt in alodium Sancti Felicis a die, qua capta fuit Barchinon, usque ad tempora ista, sicut ex concessione Rodegarii episcopi et canonicorum Gerundensis Ecclesiae vobis datae sunt: domos et possessiones, quas habetis in civitate Barchinonae et in eius territorio, domos quas habetis in civitate Gerundae, alodia et possessiones de Quartiano, alodia et possessiones de Lodrich, decimas et primitias in villa Olivis et in valle Aradi, decimas omnium piseium, qui capti fuerint a Conanglon usque ad Sanctum Leontium, alodium de Fanalis, decem et octo mansos cum eorum pertinentiis, alodium quod fuit

> (1) Du Cange legendum putat violariis. Violarium vero census est Hispanis; Latinis hortus. (R. T.)

Suniarii comitis aliorumque hominum. alodium de Colonico, alodium quod fuit Bertrandi Arnalli, alodium de villare de Vern, alodium quod est infra eamdem parochiam, alodium de villa Romani, de valle Lubrica, et de Torrodella, de palatio Frugelli, de Iofredi, de Buade, de Fontanilies, de Aguels, de Lidrinid, de Pubal, de valle Durcheras, de valle de Palatio Revani. Obeunte vero te, nunc eius- Abbatem a sodem loci abbate, vel tuorum quolibet lis monachis esuccessorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, Decretum imut nulli omnino hominum liceat, praefa- munitatisa quatum monasterium temere perturbare, aut stia. eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvis in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- solitae concularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

et S. R. Eccl

raevaltis;

Ego Ubaldus presbyter cardinalis Sansubscriptiones. ctae Crucis in Hierusalem.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episc.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina.

Ego Ardicio presb. card. S. Theodori. Datum apud Dolense monasterium per manum Hermanni sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, vii kal. iulii, indictione xI, incarnationis dominicae anno MCLXIII, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno IV.

Dat. die 26 iunii anno Domini 1163, pontif. anno IV.

# XV.

Canonizatio S. Bernardi, primi abbatis Claraevallensis, et institutoris ordinis monachorum Cisterciensium S. Benedicti, eiusque relatio in numerum sanctorum Confessorum, cum institutione suae festivitatis.

# SUMMARIUM

Plurimorum instantia pro canonizatione Bernardi abb. Claraevallis; — Cuius virtutes et merita hic indicantur; — Et ideo Pontifex Ss. Confessorum cathalogo illum adscripsit, eiusque festum celebrari iubet. - Hortatur praelatos ad eius veneratio-

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbatibus, aliisque Ecclesiarum praelatis, in regno Franciae constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Contigit olim, dum essemus Parisiis Plurimorumin- constituti, ut magni quidam ac veneranonizationeBer- biles viri, de canonizando sanctae record. Bernardo, quondam Claraevallensi abbate, facerent mentionem, optantes utique, et piis nobis precibus suggerentes, ut in concilio, quod de proximo erat Turonis | non et de beatorum Petri et Pauli apo-lebrari iubet;

celebrandum, digno huic et laudabili voto celerem daremus effectum. Cumque nos eidem negotio favorabili satis intenderemus affectu, supervenit multitudo et frequentia petitorum, qui in diversis provinciis rem similem postulabant. Unde cum videremus non posse congruenter omnibus satisfieri, statutum fuit pro scandalo devitando, etiam in hoc differri. Nuper autem ex instantia et devotione cuius virtutes Claraevallis fratrum, et aliarum sublimium et merita hic personarum, eisdem apud nos precibus innovatis, reduximus ad memoriam nostram eiusdem beati viri sanctam et venerabilem vitam, qualiter ipse singularis gratiae praerogativa suffultus, non solum in se ipso sanctitate ac religione praefulserit, sed etiam in universa Ecclesia Dei fidei et doctrinae lumine radiarit; fructum vero, quem in domo Domini et verbo operatus est et exemplo, nullus fere terminus sanctae christianitatis ignorat; cum usque ad exteras quoque et barbaras nationes sanctae religionis instituta transmiserit, atque monasteriorum fundationem extenderit, et infinitam multitudinem peccatorum, per viae saecularis latitudinem incedentem, ad spiritualis vitae rectitudinem revocarit; specialiter autem sacrosanctam Romanam Ecclesiam, cui auctore Deo praesidemus, ita quondam sub gravis persecutionis turbine laborantem, tam vitae merito, quam datae sibi caelitus sapientiae studio substentavit, ut digne quidem et nobis et omnibus eiusdem Ecclesiae filiis in memoria habendus sit, et devotione perpetua venerandus. In afflictione vero corporis sui usque adeo sibi mundum, seq. mundo reddidit crucifixum, ut confidamus martyrum quoque eum merita obtinere sanctorum, quem confessionis ordine, et parsimonia vitae tam longum constat duxisse martyrium. Quibus omnibus pia consideratione pensatis, Et ideo Ponet in concilio fratrum nostrorum expo-tifex S. Confessorum casitis, confisi de misericordia Dei, cui thalogo illum perseveranter et fideliter militavit, nec que sostum co-

An. C. 1164

soris meritis praesumentes, eum Apostolicae Sedis auctoritate cathalogo sanctorum adscribi mandavimus, et commemorationis suae festum decrevimus amodo publice Hortatur prae- celebrandum. Vos ergo, qui et eiusdem latos ad eius venerationem. Sedis Apostolicae instituta suscipere, et Deum in sanctis suis consuevistis gloriosius honorare, sic memoriam Sancti huius celebretis in terris, ut precibus eius et

stolorum, et eiusdem beatissimi confes-

Dat. Anagniae xv kal. februarii mclxiv. Dat. die 17 ianuarii anno Domini 1164, pontif anno v.

meritis digna praemia recipiatis in coelis.

#### XVI.

Monasterio S. Crucis ordinis S. Benedicti Burdigalen. dioecesis, quod sub protectione suscipit Sedis Apostolicae, bona omnia confirmat, nonnullaque elargitur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. — In eoque monasticam servari mandat disciplinam; — Donationes omnes, universaque bona eidem confirmat; — Sententiam a delegatis apostolicis in quadam controversia monasterium rescipiente latam, ratam habet; — Sepulturam inibi sibi eligere cuilibet permittit: salva iustitia parochiarum; — Presbyteros in ecclesiis monasterio subiectis a monachis eligi statuit, dummodo curam animarum ab episcopo recipiant; - Abbatis electionem ad eosdem monachos pertinere statuit; -Censum ab eis Sedi Apostolicae annuatim persolvi vult. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bertrando abbati monasterii Sanctae Crucis Burdigalensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis debet effectu prosequente compleri, et ut devotionis

(1) Ex Gall. Christ. novae edit., tom. II, inter instrum. Eccl. Burdigalen., num. Lu.

sinceritas laudabiliter enitescat. et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris Monasterium iustis postulationibus clementer annui- sub protectione Sedis Apostolimus, et praefatum monasterium S. Crucis, cae recipit Ponin quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secun- In eoque modum Deum, et B. Benedicti regulam in nasticam seripso monasterio institutus esse dignosci- sciplinam; tur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Quascumque praeterea possessiones, quaecumque bona idem Donationes monasterium impraesentiarum iuste et ca- omnes, univernonice possidet, aut in futurum conces- dem confirmat; sione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam S. Macharii, sicut eam de communi fratrum nostrorum consilio monasterio vestro adiudicavimus; quidquid Guilelmus Bonus, quondam Bur- Quorum nondegalensis comes, fundator eiusdem mo-nulla propriis nasterii, rationabiliter eidem monasterio bulis. concessit: ecclesiam Sancti Michaelis extra urbem Burdegalensem supra Garumnam fluvium sitam cum oblationibus et libertatibus suis, ecclesiam Sancti Martini de Sardiraco cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Mariae de Machao cum decima et adiacenti insula, ecclesiam Sancti Hilarii de Ortulano cum decima et pertinentiis suis, ecclesiam S. Georgii de Insula cum decima et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Stephani de Wlturna cum decima et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini de Cambas cum suis pertinentiis, ecclesiam Sancti Petri de Lupiag cum parte decima et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Severini de Marca cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini de Blancafort cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Albini de

Exordium.

deleg tis apote latam, ratam habet:

riae de Alemannis cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Ioannis de Auriolo cum parte decima et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Mauritii cum decima et pertinentiis suis. Praeterea Sententiam a definitivam sententiam super querela illa, stolicis in qua- quae inter vestrum et B. Severi monadam controver-sia monaste- sterium de ecclesia Sanctae Mariae de rium respicien-Solaco praeteritis temporibus vertebatur, per Amatum quondam Olorensem, et Hugonem olim Diensem, episcopos, tum Sedis Apostolicae legatos, in Burdegalensi concilio promulgatam, et ab antecessoribus nostris Urbano et Paschali, Romanis Pontificibus, cum ad eorum esset relata praesentiam, de fratrum suorum episcoporum et cardinalium concilio confirmatam, sicut in authenticis eorum scriptis exinde factis noscitur contineri, nos auctoritate apostolica confirmamus. Sepulturam Sepulturam quoque ipsius loci liberam indo sibreligere cuilibet per- esse concedimus, ut eorum devotioni et mittit salva ju-stitia parochia- extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia parochialium ecclesiarum, de quibus mortuorum corpora assumun-Preshyteros in tur. In parochialibus autem ecclesiis, sterio subiectis quas tenetis, liceat vobis, sacerdotes elia monachis eli- gere, et electos episcopo repraesentare, modo curam a- quibus, si idonei inventi fuerint, episconimarum ab e- pus animarum curam committat, et de plebis quidem cura iidem sacerdotes episcopo, de temporalibus vero vobis de-Abhatis ele- beant respondere. Obeunte vero te, nunc dem monachos eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet pertinere sta-successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia proponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secuudum Deum, et B. Benedicti regulam providerint deligendum. Decernimus ergo etc.

Blanhac, ecclesiam Sancti Cirici de Ca-

tirenaco cum pertinentiis suis: in Agennensi episcopatu ecclesiam Sanctae Ma-

rum:

piant;

Sedi Apostoli- Ad indicium huius a Sede Apostolica cae annuatim perceptae protectionis, marbotinam (1) persolar vult.

(i) Vide superius, pag. 195. (i. τ.)

unum nobis nostrisque successoribus, vos vel successores vestri annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss. et S. R. Eccl. Ego Bernardus Portuensis et Sanctue cardinali mu Rufinae episc. ss.

Ego Galterius Albanensis episc. ss.

Ego Iacintus diaconus cardinalis S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Cencius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Petrus diaconus card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Manfredus diaconus card. Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ego Ubaldus presbyter card. tituli S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Henricus presbyter card. tituli Sanctorum Nerei et Achillei ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae ss.

Datum Senonas per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii Senonis, u non. februarii, indictione xx, incarnationis dominicae anno MCLXIV, pontificatus domni Alexandri Papae III anno v.

Dat. die 4 ianuarii anno Domini 1164, pontif. anno v.

# XVIL

Privilegium confirmationis bonorum, et concessionis immunitatum monasterio S. Satyri Bituricensis dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae suscipit Pontifex; — Bonaque omnia, concessiones, iuraque eidem confirmat. - Quae propriis vocabulis enumerans accurate describit; - Confirmat concordiam initam inter abbatem et archiepiscopum Bituricensem; - Praeben-

(1) Gall. Christ. nov. edit., tom. II, inter instrum. Eccles. Bituricen., n. Lx.

dam quoque in ecclesia S. Stephani. — Burgi ubi eccl. S. Satyri sita est fines assignantur. — Nonnulla concedit privilegia, statuitque aliqua pro coenobii quiete, regimine et libertate. — Abbas ex ordine a fratribus eligendus. — Immunitatis decretum pro omnibus supradictis; — Appositis clausulis poenalibus pro inobedientibus; - Benedictione et pace pro observantibus. - Alexandri PP., episcoporum et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Ioanni abbati Ecclesiae Sancti Satyri, quae iuxta Sacrum-Caesaris (1) sita est, cum fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Ecclesiam hanc sub proscipit Pontifex;

Desiderium, quod ad religionis pro positum, et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in tectione Sedis Domino filii, vestris iustis postulationibus Apostolicae su- clementer annuimus, et praefatam ecclesiam Sancti Satyri, in qua divino mancipati estis obsequio, ad exemplar patris et praedecessoris nostri sanctae recordationis Eugenii Papae, sub beati Petri et nostra protectione suscipimns, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Domini, et heati Augustini regulam in eadem Ecclesia institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quas-Bonaque om- cumque possessiones, quaecumque bona, nes, jurague ei- eadem Ecclesia impraesentiarum juste et dem confirmat; canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, procurante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: in castro Caesaris-Sacro ecclesiam videlicet S. Petri, ecclesiam S. Dionysii,

> (1) Obiter notamus Sacrum Cereris, sive Sacro-Caesarianum oppidum Sancerre dici, ut proinde typographicus fortassis hic error irrepsisse videa-(R. T.)

ecclesiam Sancti Iterii, capellam S. Hilarii, quae est in turre comitis, et omnia, quae in ipso castro sive in censu, sive in lerdis, et in caeteris consuetudinibus, seu in decimis parochiae possidetis, reditumque iure consuetudinario in Ligeris fluvio possidetis: ecclesiam de Talverniaco, et quidquid in ipsa parochia tam in censu quam in decimis possidetis: ecclesiam de Sancto Baudelio, et quidquid in ipsa parochia in decimis, in censu, in consuetudinibus, in pratis, et in terra arabili possidetis; ecclesiam de Dergicis, et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam de Herriaco, et quidquid in ipsa parochia in censu, in decimis, in terra arabili, et in nemore possidetis: ecclesiam de Vinomo, et quidquid in ipsa parochia in decimis et in censu possidetis: ecclesiam de locis, et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam de Grellia, et quidquid in ipsa parochia in decimis et in censu possidetis: ecclesiam de Ialonnia, et quidquid in ipsa parochia in decimis, in censu, in terra arabili, in pratis, et in nemore possidetis: terram et prata de Bordis, et quidquid inibi possidetis: terram arabilem, censum et Quae propriis consuetudines apud Elumolium: homines, vocabulis enucensum, prata, nemus, et terram arabi-rate describit; lem apud villam Donati, terram et prata apud Genevreiam et consuetudines, quas ibi habetis: ius quod habetis in reditu ecclesiae de Sancio: ecclesiam de Iars. et quidquid in ipsa parochia in decimis, in censu possidetis: alodium de Cocciaco cum omni possessione eius, sive in terris, sive in pratis, nemoribus, et omnibus consuetudinibus: Salnaium de alodio de villa Genonis: capellam Sanctae Mariae. quae est in Concortallo castro Bernardi fluminis: ecclesiam de Blanca-Forte, et alodium de monte Morlonis, decimas, et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam de Barloco, et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam da Petrafitta, et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam de Sariaco in Boschis,

pago Antissio-

pertinenti's.

Cum omnibus sessione sua, sive in terris, sive in pratis, turibus adnessis, bonis sive in nemore, sive in rusticis, et in omsertim decinia- nibus consuetudinibus: alodium de Mavei: ecclesiam de Bella-Villa cum tota decima eius, ipsam villam cum omni possessione eius, sive in terris, sive in pratis, sive in nemoribus, et rusticis, sive in proprio, in casamento, et in omnibus consuetudinibus possidetis: ecclesiam de Saviniaco, et quidquid in ipsa parochia sive in decimis, sive in hominibus, sive in pratis, sive in nemoribus, sive in proprio, sive in casamento, et in omnibus consuetudinibus possidetis: ecclesiam de Acigniaco. et quidquid in ipsa parochia possidetis: ecclesiam de Sancta Gemina, et quidquid in ipsa parochia habetis, sive in decimis, sive in terra: alodium de Cappis cum omnibus pertinentiis suis, alodium de Lichiaco cum omni possessione eius, sive in terris, sive in pratis, sive in nemore, et omnibus consuetudinibus: ecclesiam Sancti Dionysii de firmitate Humbaudii cum omnibus appenditiis suis: capellam de Loco Dei cum omnibus possessiunculis Curia Meva in suis: in pago Antissiodorensi curiam, dorensi, cum quae Meva dicitur, et capellam Sancti omnihus suis Martini, quae in eadem sita est, et quidquid ad ipsam pertinet, sive in terris, sive in aguis, sive in viis, sive in pratis, sive in nemoribus, sive in censu, sive in consuetudinibus: ecclesiam Sancti Ioannis evangelistae Bituricensis cum omnibus pertinentiis suis, videlicet cum terra Raimundi de Faia, quae dicitur de Faita et de Puzols, cum nemore quoque, et terra plana, et pratis, quae magister Hermannus subdiaconus noster et notarius eidem ecclesiae Sancti Ioannis acquisivit, et quidquid ad ipsum Raimundum haereditario iure pertinet tam ex parte patris, quam ex parte matris: terram etiam, quae dicitur Ferragalli, et quidquid ad ipsius Ferragalli possessionem pertinet: capellam de Montellis cum terra, pratis, molendinis, et usu nemorum, et omnibus

et quidquid in ipsa parochia possidetis: alodium de Furia Ioannis cum omni pos-

ad se pertinentibus: ecclesiam Sancti Amatoris Antissiodorensis cum omnibus pertinentiis suis, videlicet cum ecclesia de Bruneria, et omnibus pertinentibus: ecclesiam de Lansec cum terris et pratis ad eam pertinentibus: ecclesiam de Chavanna cum vineis, pratis et decimis, ad eam pertinentibus: ecclesiam de Villa-Ferio cum pertinentiis suis: capellam Sanctae Mariae de Cellis; concordiam Confirmat convero de Ripa Ligeris, a Rainaldo de Mon-cordiam initam tefalconis ex parte mere vobis in pace et archiepiscodimissa, et aquae teloneo Decommum sem; vestro similiter dimisso et excluso, nulli Ecclesiae vestrae ulterius concedenda, quemadmodum inter vos et ipsum per venerabilem fratrem nostrum Petrum Bituricensem archiepiscopum rationabiliter facta est, et scripto firmata, auctoritate apostolica confirmamus; nemus, quod est iuxta Ligerim fluvium, quod Vaurella dicitur, cum pratis, lacubus, censu, et consuetudinibus, et quidquid inibi habetis: praebendam in ecclesia Sancti Stephani Praebendam Bituricensis, sicut a catholicis archiepi-quoque in ecclesia S. Stescopis et capitulo eiusdem Ecclesiae vo- phani; bis commissa est: remissionem processionis, quam in Inventione Sancti Stephani Bituricensis facere solebatis, sicut a bonae memoriae Alberico quondam Bituricensi archiepiscopo facta est, et tam ab eo quam a venerabili fratre nostro Petro, nunc Bituricensi archiepiscopo, et capitulo eiusdem Ecclesiae scripto authentico est firmata: insuper etiam burgum ipsum, in Burgi ubi ecquo eadem ecclesia Sancti Satyri sita est, clesia S. Satyri cum immunitate, quam usque ad haec signantur; tempora noscitur habuisse, et cum adiacenti sibi territorio iuxta terminos antiquitus constitutos, idest a Dogio Gerardi defuncti per viam, quae ducit citra ulmum Ricardi sursum tendens per vineas paululum supra Crucem usque ad fontanellas inter duas domos, et inde circumiens supra domos Fontenaici usque ad Crucem Uldrici progreditur via Candida usque ad vallem Ioannis de Charnis, et exinde dirigitur inter duo nemora, et per

ponticulum de Vineis usque in Ligerim | descendit, ab omni iure vel exactione regum et principum liberam, infra quod territorium ex una parte oppidulum, quod Fontiniacum dicitur, ex altera vero capella Sancti Theobaldi cum aedificiis ibidem constitutis: villam, quae dicitur Catonis; nemus, quod Foliolium dicitur, quod iuxta nemus comitis Theobaldi, quod Harnis dicitur, situm est, in quo nemore comitis talem habetis consuetudinem, ligna scilicet ad vestros proprios usus, medietatem pasnagii (1), et propriorum porcorum portionem; praeterea Nonnulla con- decimas ad ius Ecclesiarum vestrarum statuitque ali- pertinentes, quae contra Ss. Patrum dequa pro coe-creta a laicis detinentur, de manibus eoregimine et li-rum redimendi, et, quibuscumque rationabilibus modis poteritis, acquirendi licentiam vobis concedimus. Concordiam vero quae inter vos et sanctimoniales Sancti Laurentii de Bituricensi super decimis de manu laicorum communiter acquisitis vel acquirendis rationabiliter facta est, et scripto hinc inde firmata, ratam permanere censemus. Nulli quoque fratrum post factam in praefata Ecclesia professionem absque abbatis totiusque congregationis permissione liceat e claustro discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Liceat autem abbati, qui pro tempore fuerit, in eum, qui vobis ignorantibus aut invitis discesserit, si secundo tertiove commonitus redire contempserit, canoni-Abbas ex or- cam perferre sententiam. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu vel maior pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Augustini regulam, de suo seu de alio, si ex-

dine a fratribus eligendus.

An. C. 1164

cedit privilegia,

bertate.

decretum pro viderint eligendum. Decernimus ergo, ut omnibus supra- nulli omnino hominum liceat eamdem Ecdictis:

(1) Pasnagium, pannagium, vide superius, pag. 665. (в т)

pedierit, eiusdem ordinis collegio pro-

Bull. Rom. Vol. II.

87

clesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, atque archiepiscopi Bituricensis canonica iustitia. Si qua igitur in Appositis claufuturum ecclesiastica saecularisve persona, pro inobedienhanc nostrae constitutionis paginam sciens, tibus; contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Benedictione Domini nostri Iesu Christi, quatenus et et pace pro obhic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP., episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Bernardus Portuensis et S. Ru-S. R. E. cardifinae episc.

n lium subscriptiones.

Ego Gualterius Albanensis episc.

Ego Ubaldus presb. et cardinalis tituli S. Crucis in Hierusalem.

Ego Henricus presb. card. tit. Sanctorum Nerei et Achillei.

Ego Guill. presbyter card. tit. Sancti Petri ad Vincula.

Ego Iacintus presb. card. tit. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Otto diaconus cardinalis S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Boso diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani.

Ego Petrus diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Manfredus diaconus card. tituli [ S. Georgii ad Velum Aureum.

Datum Bituricis per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii, xvi kalendas iunii, indictione xii, incarnationis dominicae anno MCLXIV, pontificatus vero domni Alexandri Pontif. III anno v.

Dat. die 17 maii anno Domini 1164, pontif. anno v.

# XVIII.

Confirmatio monasterii Boni-Fontis Aduren. dioecesis, bonorumque omnium ad illud spectantium, quae diminui, aut quolibet modo molestari interdicitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Bonaque omnia eidem confirmat; — Quorum praecipua enumerat; — A decimarum solutione eximit; — Monasterii indemnitati consulit. — Decretum immunitatis a quacumque molestia: - Cum solitis conclusionibus. - Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Petro abbati monasterii Boni-Fontis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis in praefato monasterio.

tilex;

Religiosis votis annuere, et ea operis exhibitione complere, officium nos invitat suscepti regiminis, et ordo videtur exigere rationis. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri firma prote-Monosterium ctione suscipimus, et praesentis scripti sub protectione Sedis Apostoli- privilegio communimus; in primis siquicae recipit Pon- dem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam atque Cisterciensium fratrum institutionem in vestro monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibi-

> (1) Ex Gall. Christ. nov. edit., tom. 1, inter Instrum. Eccles. Adurensis, n. xIII.

dem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quae- Bonaque omcumque bona idem monasterium imprae- firmat; sentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in Quorum praequo abhatia sita est, a quercu Genitheo aique in primis usque ad rivolum de Manirera, ab Agunta fines describit. de Sylveyra usque ad cacumen montis Sancti Canii, ut recta linea vadit ad Exarlobin: totum locum de Exarlobin, abbatiam de Balbona cum grangiis et omnibus pertinentiis suis; abbatiam de Caritate, quae Foleus dicitur, cum grangiis et omnibus pertinentiis suis; terram de Bofartigua; totam terram de Cugurra, de Silva, de Silveyra, de Medas, de Grah, de Morters, de Osan, de Sancta Maria, de Seih, ecclesiam de Seih cum omnibus pertinentiis suis, locum de Labbatut, totam terram de Marera, locum de Sol Aldemari de Castaus, totam terram de Gotald Cuguravel, totam terram de Ruera, domum Arnaldi Bonag de Casanova, de Ardinag, de Rochan de Villanova; terram Rogeri de Senadors, de Cassanha-Bella; grangiam de Nodas cum pertinentiis suis; terram de Sedni, grangiam de Canet, de Carbona, de Riulan. de Laissa, de Querelag, de Borgal, de Rua, de Sancto Laurentio cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de Bonemayso, de Minag, totam terram alterius Minag cum omnibus pertinentiis suis, totam terram de Quini cum omnibus pertinentiis suis, domum comitis Convenarum de Salvetat S. Egidii; grangiam de Las cum omnibus pertinentiis, totam terram de Spinaira, casale de Sagara cum omnibus pertinentiis suis; Boseus cum omnibus pertinentiis suis; hospitale de Boseus cum omnibus pertinentiis suis; Pentegens cum omnibus pertinentiis suis; grangiam San-

solutione exi-

mit:

estivam de Semestra cum omnibus appenditiis, de Rivo Maiori cum omnibus appenditiis suis, donum de pascuis comitis Convenarum Enardi, de punctis Galardae uxoris ipsius, Bernardi de Turrae, Bernardi de Montald, Ramundi Guillelmi A decimarum de Beura, et fratrum eius. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus vel sumptibus vestris, sive de nutrimentis vestrorum animalium, decimas aut primitias a vobis nullus praesumat exigere. Adiicientes etiam auctoritate apostolica interdicimus, ut quis fratrum vestrorum clericus sive laicus post factam in vestro monasterio professionem absque vestra licentia suscipere audeat vel retinere; Monasterii in- paci quoque et tranquillitati vestrae paterna solilcitudine providentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuram locorum, sive grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam, sive furtum facere, Decretum im- vel hominem capere audeat. Decernimus cumque mole- ergo, ut nulli omnino hominum liceat

praefatum monasterium temere pertur-

bare, aut eius possessiones auferre, vel

ctae Fidei cum omnibus pertinentiis suis;

demnitati con-

munitatis a qua-

conclusionibus.

ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si solitis qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis et confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et | Instrum. Claromont. Eccles., num. xxxvII.

apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae et S. R. Ecol. Crucis in Hierusalem. subscriptiones.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae.

Ego Eguillinus tituli Sancti Petri ad Vincula presbyter cardinalis.

Ego Arnaldus episcopus.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Gualterius Albanensis episc.

Ego Iacintus diaconus card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Otto diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tull.

Ego Ardicio diac. card. S. Theodori. Ego Boso diac. card. Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani. Ego Raymundus diac. card. S. Mariae in Via Lata.

Datum apud Montem Pessulanum per manum Hermanni, S. R. E. subdiaconi et notarii, xii kal. augusti, indictione xii, incarn. dom. an. MCLXIV, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno v.

Dat. die 21 iulii anno Domini 1164. pontif. anno v.

## XIX.

Monasterium S. Illidii, eiusque possessiones omnes Claromonten. dioecesis sub tutela Sedis Apostolicae suscipiuntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ordo monasticus sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur; — Bonaque omnia confirmantur. — Loci sepulturam liberam vult Pontifex; — Et abbatem a monachis eligendum. — Solitae clausulae. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

(1) Ex tom. 11 Gall. Christ., nov. edit., inter

Alexander episcopus servus servorum Dei, etc., Arnaldo abbati monasterii B. Illidii, eiusque fratribus....

religioni et honestati convenire dignosci-

tur, animo nos decet libenti concedere,

et petentium desideriis congruum suffra-

Quotiens illud a nobis petitur, quod

Exordium.

sub Sedis Apo-

nia confirman-

gium impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monastesub beati Petri et nostra prorium tectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siqui-Ordo monast. dem statuentes, ut monasticus ordo, qui stolicae prote- secundum Deum, et beati Benedicti rettone suscipi- gulam in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea guas-Bonaque om- cumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium in praesenti iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, propitiante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam de Duriaco cum suis pertinentiis, quicquid habetis in villa de Grisolo, ecclesiam de Vincherio cum capellis eiusdem castelli et caeteris suis pertinentiis, ecclesiam de Chasannolis, ecclesiam de Belvezer, ecclesiam Sancti Petri de Chalmez, ecclesiam S. Felicis, ecclesiam Sancti Illidii de Valencha, ecclesiam de Neyraco, ecclesiam de Blanzaco, ecclesiam S. Boniti, ecclesiam de Nebesac, ecclesiam de Agella, ecclesiam de Schevina, ecclesiam de Basvilla cum pertinentis carumdem, ecclesiam S. Petri Vetuli, ecclesiam Sancti Cassii cum pertinentiis suis: ex dono Fulconis de Ialiniac terras et reditus de Ponte Lategeno usque ad Bellum-Montem, et dominium Loci sepultur- in villa Sancti Elidii. Sepulturam quoque vult Pontifex; ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint,

nullus obsistat: salva tamen iustitia parochialium ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te, Et abbatem a nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum monachis eliquolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secundum Deum et B. Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum Docretum imliceat, praefatum monasterium temere munitatis a quaperturbare, aut suas possessiones auferre, stia. vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecula- solitae claurisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ubaldus tit. S. Crucis in Hieru- et S. R. Eccl. salem ss.

subscriptiones.

Subscribunt alii undecim cardinales.

Datum apud Clarum-Montem per manum Hermanni S. R. E. subdiaconi et notarii, xvii kal. iul., indict. xiii, incarnationis dominicae mcrxv, pontificatus domni Alexandri PP. III anno vi.

Dat. die 15 iunii anno Domini 1165, pontif. anno vi.

# XX.

Simile privilegium pro monasterio Mauziacensi eiusdem dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium hoc sub protectione Sedis Apostolicae suscipit Pontifex. (i) Ex loc. cit., xLVII.

ALEXANDER III PP.

693

- Bona omnia eidem confirmans, - Propriis vocabulis exprimit cum omnibus iuribus et pertinentiis. — Nonnnulla statuit pro quiete, immunitate et regimine monasterii. — Sepulturam liberam ibi esse declarat, abbatem vero e gremio monachorum eligendum. - Decretum pro immunitate — Cum solitis conclusionibus. - Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro abbati monasterii Maziacensis, cunctisque fratribus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, I. N. .....

Exordium.

hoc sub prote-

dem mans,

nentiis;

Effectum justa postulantibus indulgere. et vigor aequitatis, et ordo exigit rationis; praesertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris ctione Sedis A- iustis postulationibus clementer annuimus. postolicae su-scipit Pontifex; et praefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, ad exemplar praedecessoris nostri sanctae recordationis Adriani Papae, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, Bona omnia ei- ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in qui-Propriis voca- bus haec propriis duximus exprimenda cum omnibus vocabulis; ecclesiam de Gatteria, eccleiuribus et perti- siam de Sancto Hilario cum capella, ecclesiam de Giaco, ecclesiam de Marencalmis, ecclesiam de Bortis, ecclesiam de Oenc cum parochia de Faravel, ecclesiam de Rubiaco Royac cum appendiciis suis, ecclesia videlicet de Castello pontis Gibaldi, ecclesiam de Sancto Urso, ecclesiam de Montibus cum capella de Castro, ecclesiam Sancti Ypoliti, ecclesiam de Wlvico cum capella Sanctae Mariae, ecclesiam de Martiaco, ecclesiam de Monestrolo, ecclesiam de Ceresio, ecclesiam

de Sana-Cultura, ecclesiam de Cella, ecclesiam de Aluchiis, ecclesiam Sancti Andreæ de Pathas, ecclesiam Sancti Boniti de Calmis, ecclesiam de Roccaforti cum capella de Castro, ecclesiam Sancti Boniti Montis-Pancheri cum capellis de Castro, ecclesiam de Bodonia, ecclesiam Sancti Germani cum capella de Castro. ecclesiam Sancti Romigii, ecclesiam de Sulec, ecclesiam de Crusec, ecclesiam de Laurigiis, ecclesiam de Cos, ecclesiam Sancti Desiderii, ecclesiam de Dreituirbias cum ecclesia Sancti Proiecti et capella de Palicia, capellam de Botiaco. ecclesiam Sancti Ambrosii, ecclesiam Montis-Petrosii, ecclesiam Sancti Dionysii, ecclesiam de Sancto Leontio prope monasterium vestrum, ecclesiam Sancti Laurentii, ecclesiam Sancti Pauli, ecclesiam Sancti Calmutii, et ecclesiam Sancti Martini cum pertinentiis earum, Primiliacum, Tauriniacum, Mabiliacum, Salziniam, Plumberiam, Amanziacum et Mirabellum, cum villa adiacenti: terras de feudis domni de Cresto et domni de Rochafort in Lubartes, guidquid habetis in feudis domini de Camaleria, et domini de Ponte: terras de feudis domini de Caslucio, et domini de Turnolio, domini de Turriaco, domini de Monte-Gasconis, domini de Enaziaco, et domini de Cabaziaco, terras, quas habetis in feudis domini de Ponte-Pancerio, et domini de Scola, et domini de Castello Sancti Germani. Statuimus etiam, ut nulli fas sit, Nonnulla stanovas et indebitas consuetudines vel exa. tuit pro quiete, ctiones eidem monasterio vel ecclesiis regimine moeius imponere. Sepulturam quoque ipsius nasterii. loci liberam esse censemus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se Sepulturam liillic sepeliri deliberaverint, nisi forte ex-beram ibi cesse declarat, abbacommunicati vel interdicti sint, nullus tem vero e greobsistat: salva tamen iustitia matricis rum eligendum. Ecclesiae. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci obbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel

Cum

eone insignibus

fratrum pars consilii sanioris, secundum Deum, et beati Benedicti regulam prae-Decretum pro viderint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praesatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu ab abbatiae dignitate destituere, sive quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canosolitis nica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Alexandri PP. et S. R. Ecc cardinalium subscriptiones

Ego Alexander catholicae Eccl. episc. Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Bernardus Portuensis et S. Rufinae episc.

Ego Gualterius Albanensis episc.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tituli S. Crucis in Hierusalem.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae.

Ego Guillelmus presb. card. tituli S. Petri ad Vincula.

Ego Iacintus diac. card. tit. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Otto diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Boso diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sancti Eustachii iuxta Templum Agrippae.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum.

Datum apud Clarummontem per manum Hermanni S. R. E. subdiac. et not., xvII kal. iul., indict. xIII, incarn. dom, anno MCLXV, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno vi.

Dat. die 15 iunii anno Domini 1165. pontif. anno vi.

# XXI.

Confirmatio bonorum omnium pertinentium ad monasterium S. Savini Tarbien. dioecesis (1).

# SUMMARIUM

Exordium (quod omittitur). — Bona monasterii confirmat, in quibus propriis nominibus plura hic enumerantur: — Cum iure decimarum, - Et universis quae idem monasterium ab antiquo pacifice possidet. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis. Deusdet electo Sancti Savini, eigsque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoties illud a nobis petitur, etc. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: castrum ipsum, in quo idem monasterium situm est, ecclesiam Sancti Bona mona-Ioannis cum villa de Bencus cum perti- sterii confirmat, in quibus pronentiis suis, ecclesiam Sancti Martini de priis nominibus Arissans cum omnibus, quae infra eius- merantur: dem terminos idem monasterium habet, ecclesiam Sancti Martini de Cauteres cum balneis, et quidquid in valle ipsa vel in aestivis habetis, capellam Sancti Andreæ de Solon, villam de Nestalas cum terminis

(1) Ex Gall. Christ., novae edit. tom. 1, inter Instrum. Eccl. Tarbien., num. viii.

lae, capellam Sancti Bartholomaei de Adast, capellam Sancti Martini de Balaignas, ecclesiam Sanctae Mariae de Castel, ecclesiam Sancti Saturnini de Orout, et quidquid infra terminos ipsius villae habetis, capellam Sanctae Caeciliae de Uzol, ecclesiam Sancti Saturnini de Ugos, quidquid habetis in ecclesia Sanctae Mariae de Cera, quidquid habetis in villa de Arreins, in praediis, decimis et rusticis; quidquid habetis in villa de Aucum, et in villa de Guaillaguos, et in villa de Areisans, et in villa de Bun, in praediis, decimis et rusticis; quidquid habetis in villa de Arras, et infra terminos eiusdem villae; quidquid habetis in Villa Longa et in ecclesia eiusdem villae, in praediis, decimis et rusticis: ecclesiam S. Vincentii de Beaviens cum pertinentiis suis, villam de Sovin cum pertinentiis suis, boveriam de Puisseda cum pertinentiis suis, boveriam de Sois cum pertinentiis suis, quidquid habetis in villa de Lurp, in praediis et decimis; quidquid habetis in villa de Curell, et infra terminos eius, in valle de Baretge cellam Sanctae Mariae cum pertinentiis suis, quidquid habetis in ecclesia Sanctae Mariae de Villars, boverias de Thiezam et Balaignam cum pertinentiis suis, quidquid habetis in Ecclesia de Geu, domos, quas habetis in Syracusana civitate cum solo sibi pertinenti, hortum cum vineis extra eamdem civitatem, campos quos habetis in terri-Et universis torio de Curtida; et quidquid praescriab ptum monasterium a quadraginta annis huc usque iusto titulo quiete et inconcusse possidet, et impraesentiarum no-

suis et capella Sancti Petri eiusdem vil-

quae idem moantiquo pacifice possidet.

Cam lure de-

cimarum;

scitur pacifice possidere, vobis nihilominus auctoritate apostolica confirmamus. Solitae clau- Decernimus ergo, ut nulli omnino hosplae. minum liceat praefatum monasterium temere perturbare etc.

Alexandri PP-Ego Alexander cath. Eccl. episc. signavi.



Ego Bernardus Portuensis et S. Ru- et S. R. Ecct. finae episcopus.

subscriptiones.

Ego Gualterius Albanensis episcopus.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem.

Ego Bozo presb. cardinalis Sanctae Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso.

Ego Theoditus presbyter cardinalis tit. Vestinae.

Ego lacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Manfredus diac. cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Otto diac. cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Ugo diaconus cardinalis S. Eustachii iuxta Templum Agrippae.

Ego Petrus de Bonozo S. Mariae in Aquiro diac. card.

Datum Laterani per manum Gerardi S. R. E. notarii, xvi kal. aprilis, indictione xv, incarnationis dominicae anno MCLXVII, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno viii.

Dat. die 17 martii anno Domini 1167. pontif. anno viii.

## XXII.

Confirmatio primatus Cantuariensis Ecclesiae (1).

## **SUMMARIUM**

Exordium. - Praedecessorum more Cantuariensi Ecclesiae primatum concedit; nec

(1) Ex Wilkins, Concilia Brittanniae et Hiberniae, vol. 11, pag. 446.

non dignitates omnes eidem confirmat. -Solitae conclusiones. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Thomae Cantuariensi archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Litordium.

rum more Can-

An. C. 1167

In Apostolicae Sedis administratione, licet indigni, disponente Deo, constituti, fratribus nostris episcopis tam vicinis quam longe positis paterna nos convenit dispositione consulere, et Ecclesiis, in quibus Domino militare noscuntur, suam iustitiam conservare. Æquum namque et rationabile est, ut quemadmodum patres vocamur in nomine, ita nihilominus in Praedecesso- opere comprobemur. Hoc nimirum chatuariensi Eccle- ritatis intuitu, frater in Christo charissiae primatum sime, Thomas archiepiscope, de fratrum non dignitates nostrorum consilio tuis iustis postulatioomnes eidem nibus debita benignitate duximus annuendum, atque praedecessorum nostrorum felicis recordationis Paschalis et Eugenii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, tam tibi quam tuis legitimis successoribus Cantuariensis Ecclesiae, primatum ita plenum concedimus, sicut a Lanfranco et Anselmo, aliisque ipsorum praedecessoribus constat fuisse possessum; quicquid etiam dignitatis, seu potestatis eidem sanctae Cantuariensi seu Dorobernensi Ecclesiae pertinere cognoscitur, praesentis scripti pagina confirmamus, sicut a tempore beati Augustini praedecessores tuos habuisse Apostolicae Sedis auctoritate constat. Si qua igitur in Solitae conclu- futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius indignationem incurrat, atque in extremo examine di-

siones

strictae ultioni subiaceat. Amen, amen. Alexandri PP, + Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

+ Ego Ubaldus presb. card. tituli S. et S. R. Eccl. Crucis in Hierusalem. subscriptiones.

+ Ego Ioannes presb. card. tit. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

+ Ego Henricus presb. card. tit. Ss. Nerei et Achillei.

† Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tituli Pastoris.

+ Ego Theodorus S. R. E. presbyter cardinalis.

† Ego .... presb. card. tituli Sanctae Sabinae.

+ Ego Bernardus Portuensis Sanctae Rufinae episcopus.

† Ego Gualterius Albanensis episcopus.

+ Ego Ugo Tusculanus episcopus.

+ Ego Conradus Moguntinae sedis archiepiscopus, et Sabinensis episcopus cardinalis.

† Ego Iacintus diaconus card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

† Ego Otto diaconus cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

+ Ego Ardicio diaconus cardinalis S. Theodori.

+ Ego Cintius diaconus card. Sancti Adriani.

+ Ego Manfredus diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum.

+ Ego Ugo diaconus cardinalis Sancti Eustachii iuxta Templum Agrippae.

† Ego Vittellus diaconus cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi.

† Ego Petrus diac. cardinalis Sanctae Mariae in Aquirio.

† Ego Ier. diaconus card. S. Mariae Novae.

Datum Laterani per manum Hermanni tituli Sanctae Susannae presbyteri cardinalis, vi idus aprilis, indictione xiv, incarnationis dominicae mclxvii, pontificatus vero domni Alexandri PP. III, viii.

Dat. die 8 aprilis anno Domini 1167, pontif. anno viii.

#### XXIII.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum, a praedecessoribus Summis Pontificibus Rivipullensi monasterio concessorum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterii bona omnia, possessiones, iura confirmat auctoritate apostolica; - Quae et propriis nominibus enumerat; — Cum aliis privilegiis a Summis Pontificibus monasterio concessis. — Anathema pro violatoribus privilegii huius (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Del, dilectis filiis abbati et fratribus Rivipollensis monasterii salutem et apostolicam benedictionem.

stolica;

Cum nostrae solicitudinis sit et officii religiosorum locorum iura defendere, monasterio vestro tanto volumus propensiori studio in suis iustitiis providere, quanto maiorem devotionem circa nos et Romanam Ecclesiam exhibetis. Ea-Monasterii bo- propter, dilecti in Domino filii, vestris na omnia, pos-sessiones, iura postulationibus ex ministerio suscepti confirmat au-regiminis inclinati, monasterium Sanctae ctoritate apo-Mariae de Metliano cum omnibus ecclesiis sibi subditis, cum decimis et primitiis earum, cum castellis, almuniis, et cum aliis bonis et possessionibus suis, et ecclesias alias et possessiones, quae inferius subscribuntur, sicut eas rationabiliter possidetis, vobis et monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus: Quae et pro- castellum videlicet de Cidamon, et almuniam, quae dicitur Alfandega, et castellum de Senan, ecclesiam Sanctae Caeciliae de Moion cum omni parochia sua, et decimis et primitiis ad eam pertinentibus, et villam de Septemcasis et villam de Lenars et villam de Isovol cum suis pertinentiis, et villam de Olot cum suis nemoribus et pertinentiis, et ecclesiam Sanctae Leocadiae cum villa, in qua est

priis nominibus enumerat;

> (1) Ex archiv. monast. huius edidit Baluzius, Marc. Hisp., in Append., num. 448. 88

Bull. Rom. Vol. II.

constituta, cum suis decimis et primitiis. Praeterea quaecumque a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus concessa Cum aliis privobis sunt, et eorum privilegiis confir- vilegiis a Summata, sicut ea impraesentiarum tenetis, monasterio conet alia, quae legitime possidetis, vobis et monasterio vestro nihilominus duximus confirmanda. Insuper etiam omnes salvitates, quae a multis retro temporibus in villa, quae coniuncta est monasterio vestro, et in terminis eius rationabiliter constitutae sunt, praecipimus perpetuo inviolabiliter observari; sub interminatione anathematis prohibentes, ne quis Anathema pro salvitates et securitates ipsas, quae pro violatoribus privilegii huius. communi utilitate monasterii et hominum constitutae sunt, ausu temeritatis infringat. Si quis autem confirmationis et prohibitionis nostrae contemptor extiterit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

Data Anagniae, viii idus iulii (1). Dat. die 8 iulii.

noverit incursurum.

# XXIV.

Ad episcopum Placentinum, ut ablatam canonicis S. Antonini eiusdem civitatis terram de Burneto eisdem restituat (2).

### SUMMARIUM

Facti series. — Episcopo mandat ut usurpatam terram canonicis restituat, - Plenamque iustitiam exhibeat (R. T.).

(1) Baluzius in marginali notula hocce privilegium datum innuit hoc anno 1167, et quidem mense iulio, ut apparet in calce eiusdem.

Si quis miretur tantam privilegiorum copiam a me hoc in Opere transcriptam, non inconsulto factum putet. Cum enim pontificium diplomaticum opus conficere mihi praescripserim, ut dixi in praefatione, non erant haec omittenda: iniurismque me non ferendam pontificiae curae facturum putavi. si ea praeterirem, ex quibus assidua Pontificum Romanorum pro creditis sibi Ecclesiis vigilantia, felicique imitanda exemplo, maxime apparet.

(2) Edidit Campi, Hist. Placent., t. 11, in Regest.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri S. Placentino episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

nonicis resti-

tuat.

Ex trasmissa conquestione dilectorum filiorum nostrorum Guidonis praepositi, et canonicorum ecclesiae Sancti Antonini Placentiae ad aures nostras pervenit, quod terram de Burneto, quam ad ius Ecclesiae suae asserunt pertinere, illicite Episcopo man- detines occupatam. Unde quoniam pontam terram ca- tificalis officii dignitas, quam disponente Domino geris, te dehortatur, quae alterius iuris sunt, detinere, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus Ecclesiae dictae praeposito praescriptam terram libere pacificeque restitutas (1); vel coram iudice communiter ab utraque parte electo, seu coram dilectis filiis Plenamque lu- nostris Rog. et Capon. eis plenam exinde iustitiam non differas exhibere.

stitiam beat.

> Dat. Benevent, id. martii. Dat. die 15 martii anno Domini 1168.

### XXV.

Monasterium monialium S. Victorini in civitate Beneventana Apostolicae Sedi immediate subiectum declaratur, nonnullisque augetur privilegiis (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium hocce sub protectione Sedis Apostolicae recipiens, — Eidem bona omnia confirmat: — In quibus haec propriis exprimit vocabulis. — Abbatissam a monialibus eligendam, et a Romano Pontifice benedicendam statuit. - Concordiam quandam inter hanc abbatissam, et abbatem S. Vincentii, in praeiudicium liberae electionis eiusdem factam irritat. — Decretum immunitatis a qualibet externa molestia. - Solitae clausulae. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

- (1) Legendum putamus restituas (R. T.)
- (1) Ex archiv. monast, huius edidit Ughellius, loc. cit., ubi de Beneventana Ecclesia.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus, Fuschae abbatissae monasterii S. Victorini, quod in Beneventana civitate situm est, eiusque sororibus tam praesentibus quam futuris monasticam vitam professis, in perpetuum.

religioni et honestati noscitur convenire, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilectae in Domino Monasterium filiae, vestris iustis postulationibus cle-hocce sub promenter annuimus, et praefatum monaste-Apostolicae rerium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siguidem sta-

tuentes, ut ordo monasticus, qui secun-

Ouotiens illud a nobis petitur, quod

Exordium.

dum Dei timorem, et B. Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona Eidem bona idem monasterium impraesentiarum iuste omnia confiret canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et iis successerint, et illibata permaneant; in In quibus haec quibus haec propriis duximus expri-propriis exprimenda vocabulis: infra Beneventanam civitatem domos cum casalibus et cum omnibus suis pertinentiis, ecclesiam S. Crucis ad portam Summam cum omnibus suis pertinentiis, ecclesiam S. Severiani cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Salvatoris de Prata cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Salvatoris de Alifa cum ecclesiis suis, videlicet ecclesiam Sancti Secundini, ecclesiam Sancti Martini, ecclesiam Sanctae Mariae de Arena Cavata, ecclesiam Sancti Vitaliani, ecclesiam S. Petri de Mercato Veteri, ecclesiam Sancti Christofori, ecclesiam Sancti Viti, ecclesiam Sancti Angeli de Rapa-Canina cum pertinentiis earum; salvo tamen iure mo-

nasterii Sancti Vincentii de Monte, quod habet in praed. monasterio Sancti Salvatoris de Alifa: hortum prope Sanctum Erasmum, hortum iuxta Aquam Longam, vineam de Casalico, vineam de Guardia cum pertinentiis earum, haereditatem de Matthocca, vineas et terras de loco Cupuli cum pertinentiis suis, vineam de Faldula cum pertinentiis suis, vineas et terras de Montore cum pertinentiis suis, apud Tinam terras et sylvas; sane si mercatores et peregrini se cum rebus suis monasterio vestro intuitu devotionis reddere voluerint, eos recipiendi liberam Abbatissam a facultatem habeatis; obeunte vero te, gendam et a nunc eiusdem loci abbatissa, vel earum Romano Ponti-fice benedicen- qualibet, quae tibi successerit, nulla ibi dam statuit; qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Concordiam Pontifice benedicendam. Et quia monaquandam inter hanc abbatis- sterium vestrum specialiter iuris et prosam, et abba-tem S. Vincen- prietatis beati Petri existit, et ad provisiotii, in praeiu- nem et dispositionem Romanae Ecclesiae dicium liberae nullo mediante noscitur pertinere, condem sactam ir- ditionem, quam abbati et fratribus praedicti monasterii S. Vincentii in ecclesia vestra concessistis, quod scilicet post decennium (1) tuum, filia abbatissa, et earum, quae post te succedent, per licentiam et per consensum abbatis Sancti Vincentii abbatissam deberetis eligere, omnino irritum ducimus, et apostolica auctoritate cassum; nemini enim licuit, inconsulto Romano Pontifice, praedicto vestro monasterio novam conditionem imponere, aut statum suum in deterius immutare. Decretum im- Decernimus ergo, ut nulli omnino holibet externa minum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, earum, pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omni-

(1) Legendum fortasse decessum (R. T.)

modis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi in praescriptis Ecclesiis canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- solitae claucularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Eccl. episc. Alexandri PP. Ego Ubaldus Ostiensis episcopus. Ego Bernardus Portuensis, et Sanctae subscriptiones.

Rufinae episcopus.

Ego Ubaldus presb. cardinalis tit. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Ioannes presb. cardinalis tit. S. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Anastasiae.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Ioannes presb. card. tituli S. Marci. Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tituli Vestinae.

Ego Iacintus diac. card. tit. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Ard. diac. card. S. Theodori.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta Templum Agrippae.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Aquiro.

Datum Beneventi per manum Gratiani sanctae Romanae E. subdiac. not., vi kal. maii, indict. I, incarn. dom. MCLXVIII.

molestia.

pontificatus vero D. Alexandri PP. III | anno 1x.

Dat. die 26 aprilis anno Domini 1168, pontif. anno ix.

# XXVI.

Confirmatio bonorum ad monasterium Ss. Felicis et Fortunati Vicentinae civitatis. ac donationum omnium eidem a Vicentinis episcopis factarum (1).

### SUMMARIUM

Exordium (omissum). — Bonorum enumeratio, quae confirmantur, et propriis nominibus indicantur, - Cum iure decimarum; - Et omnibus iuribus quæ Vicentini episcopi eidem monasterio contulerunt, quaeque 40 annorum spatio quiete possessa noscuntur; - Salvo annuo censu episcopo pro tempore praestando. - Immunitas ab omniviolentia — Et exemptio decimarum — Cum solitis clausulis. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Arnulpho abbati monasterii Ss. Felicis et Fortunati Vicentini, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Everdium (omssum).

Religiosam vitam eligentibus etc. Eapropter etc. Statuentes, ut quascumque possessiones etc. Quicquid habetis per longitudinem a fluvio Retronis Ursega, et usque ad Pontem Altum: quicquid etiam habetis per latitudinem a fluvio Retronis usque ad alium pontem, per quem positum super eumdem fluvium transitur ad Monticellum: in Seledo unam Bonorum enu- curtem, quae nominatur Vuarzonum: in confirmantur, et Sarecto casale unum: in Turre unum propinis nomimbus indican- casale: in Magrado unum casale: in Arserio aliud casale: in Cuculo petiam unam de vinea, et tres campos: in Muzone casale unum: in Rauna aliud casale: in Culpano curtem unam cum suis perti-

> (1) Ex authentico in archiv. monast. huius edidit Ughell., Ital. Sac., ubi de Vicentina Ecclesia.

nentiis: in Cartusiano censitos S. Viti pertinentes de casale Penculi: inter Scledum et S. Vitum medietatem unius curtis: in loco qui dicitur Sanctus Titulus in Luvizano, curtem unam cum capella S. Viti: in Malado casalia novem: in Marostica curtes duas, unam in loco Provio cum capella S. Apollinaris, aliam vero in Burguliano cum capella et Gazo: in Angarano casalia duo, et montes duos, unum qui dicitur Mons Olivarum, alter, qui nominatur Mons Castanearum: in Solania curtem unam cum capella S. Viti: in Tivido casalia duo: in Facino casalia tria: in Pechio casale unum: in Barbutia casale unum: in Fulviano unum casale: in Bubeneto unum casale: in Secusino casale unum: in Braido S. Viti curtes quatuor cum plebe et capellis et pertinentiis suis et decimis: in Cortolonga curtem unam cum capella: iuxta flumen cum iure de-Novum curtem unam cum capella S. Viti: cimarum; in Bragantia casale: in Iuvene curtem unam: in Bucone aliam curtem: in Fontana-Frigida unum casale: in Paderno aliud casale: in Carbonaria duo casalia: in Titulo unum casale: in Causele quatuor casalia: in Ara unum casale: in Cona terram aratoriam: in Calzade petiam unam de vinea: in Zulano unum casale: in Arzignano aliud casale: in monte Cleda terram aratoriam: duas petias vineæ in Monticello, et terram aratoriam: in Albetone massaritiam unam: in Vivarolio curtem unam cum capella S. Petri: extra Benacum lacum in loco, qui dicitur Randena, braidam (1) Sancti Georgii, et in Lainedo vineas et oliveta: Alpes quoque quatuor, duas super Morosticam, quae vocantur Lastaria, et Bugnaria, Longera insuper et montes de Zovenano et Novogino: in Wisega molendinum unum: in Altico alium molendinum: dimidiam partem curtis S. Apollinaris cum capella, et vantium Sancti Georgii cum ecclesia: massaritias duas in Bercia, et duas in Liseria: in Barba-

(1) Vide superius, pag. 389. (R. T.)

rano curtem unam et casales duos: in Basico curtem unam; oblationes prae-Et omnibus iu- terea ad idem monasterium venientes, et centini episcopi caetera iura et libertates, seu donationes, eidemmonaste- quas bonae memoriae Rodulfus, Lamquaeque 40 an- bertus, Hieronymus, Astulphus, Litherius, norum spatio Turingius, Eccilinus, Henricus, Lothovicus, quondam Vicentini episcopi, monasterio vestro tam in decimis quam conditionibus, operibus, escaticis, pascuis, pratis, sylvis, rubinis (1), montibus, planis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, piscationibus, venationibus ad praedicta loca pertinentibus, rationabiliter concesserunt, et vos in quadraginta annis retro absque legitima interruptione possedistis, vobis, ac per vos eidem monasterio, scripti nostri munimine confirma-Salvo annuo mus: salvo quidem eo, quod ipsi episcopi pro tempore sibi pro his omnibus in praedicto monasterio reservarunt, videlicet, ut in Nativitate et in Pascha Domini, et singulis festivitatibus supradictorum martyrum Felicis ac Fortunati unam candelam, unum panem, et ampullam plenam vino abbas

vel monachi eiusdem loci episcopo, qui

pro tempore fuerit, debeat, omni alia con-

tradictione remota, annualim deferre.

Prohibemus etiam, ut nulli fratrum ve-

praestando;

strorum post factam in eodem loco professionem aliqua levitate sine abbatis sui licentia fas sit de monasterio discedere; discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Immunitas ab Statuimus praeterea, ut neque comiti, omni violentia; neque principi, nec alicui saeculari, vel ecclesiasticae personae liceat indebitas et iniustas exactiones in praefato monasterio exercere. Sane novalium vestrorum, Et exemptio quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium nullus a vobis decimas exigere praesumat. Obeunte vero te, etc. usque providerint eligendum. Sepulturam quoque etc.

decimarum:

(1) Robina et rubina canalis per quem derivatur aqua fluvii generatim; interdum et navibus vehendis aptus. (R. T.)

usque corpora assumuntur. Decernimus

ergo etc. usque salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen, amen, amen.

Cum solitis clausulis

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae et S. R. Eccl. cardinalium Crucis in Hierusalem. subscriptiones.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso.

Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Iacintus Sanctae Mariae in Cosmedin diac. card.

Ego Ardicio diac. card. S. Theodori. Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Hugo diac. card. S. Eus'achii iuxta templum Agrippae.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Aquiro.

Datum Beneventi per manum Gratiani sanctae R. E. subdiaconi et notarii, 11 idus septembris, indict. 1, incarn. dominicae an. MCLXVIII, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno 1x.

Dat. die 12 septembris anno Domini 1168, pontif. anno ix.

# XXVII.

Privilegium monasterio S. Reparatae de Marradio ordinis Vallis-Umbrosae Faventinae dioecesis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium (omissum). — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur; -Bonaque omnia confirmantur; — In quibus nonnulla enumerantur. — Decimationes ratae habentur. — Sepulturam liberam inibi esse decernitur. - Cum solitis conclusionibus. - Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones (R. T.).

(1) Ab exemplari Codice edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Homodeo abbati monasterii S. Reparatae de Marrata, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoties illud a nobis petitur, qued

religioni, etc., usque impertiri. Eapropter,

dilecti in Domino filii, vestris iustis, etc...

usque annuimus, et praefatum monaste-

rium S. Reparatae, in quo divino estis

norii Papae II sub B. Petri et nostra

protectione suscipimus, et praesentis scri-

pti privilegio communimus; statuen-

praesentiarum iuste et canonice possi-

det, aut in futurum concessione Ponti-

ficum, liberalitate regum vel principum,

oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma

vobis vestrisque successoribus et illibata

ximus exprimenda vocabulis: ecclesiam

S. Mariae in Crispina, ecclesiam S. Lau-

rentii, ecclesiam S. Cassiani in Petrosolo.

ecclesiam S. Euphemiae, ecclesiam S. Mar-

tini, ecclesiam S. Petri in Vizzano, et

ecclesiam S. Andreæ eiusdem loci, et Co-

mortinicellam, decimationes ab episcopis

Faventinis monasterio vestro rationabiliter

concessas, vobis, et per vos eidem mo-

nasterio, auctoritate apostolica nihilominus

devotioni et extremae voluntati, qui se

illic sepeliri deliberaverint, nisi excom-

municati vel interdicti sint, nullus obsi-

stat: salva iustitia matricis Ecclesiae. De-

cernimus ergo etc., salva Sedis Apostoli-

cae auctoritate, et dioecesani episcopi

Exordium (omiseum).

Monasterium sub protectione Sedis Apostoli- obseguio mancipati, ad exemplar praedecae suscipitur; cessoris nostri sanctae recordationis Ho-

Bonaque omnia tes, ut quascumque possessiones, quaeconfirmantur; cumque bona idem monasterium im-

In quibus non- permaneant; in quibus haec propriis durantur;

Decimationes ratae habentur:

Sepulturam li-confirmamus. Sepulturam quoque ipsius beraminibiesse decernitur; loci liberam esse concedimus, ut eorum

Cum solitis conclusionibus.

Alexandri PP.

et S. R. Eccl cardinalium

canonica iustitia. Si quis ergo, etc. Amen. Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

Dgo Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis subscriptiones in Hierusalem.

Ego Ioannes presbyter card. tituli S. Anastasiae.

Ego Boso presbyter cardinalis S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Laurentii in Damaso.

Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Ardicio diaconus cardinalis S. Theodori.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta Templum Agrippae.

Datum Beneventi per manum Gratiani sanctae R. E. subdiaconi et notarii, v id. novemb., indict. 1, incarn. dominicae an. MCLXVIII, pontificatus vero D. Alexandri Papae III an. x.

Dat. die 9 novembris anno Domini 1168, pontif. anno x.

# XXVIII.

Cuicumque personae, Rivipullensis monasterii monachos, eosque praesertim, qui ex Montanis victualia ad monasterium deferunt, molestare sub excommunicationis poena interdicitur (1).

### SUMMARIUM

Exordium ex facti expositione. - Monachos Rivipullenses quoquomodo molestari vetat. sub anathematis poena: - Et illorum res vel bona auferri: - Praesertim vero illos qui ex montanis vectigalia ad monasterium deferunt. - Quocirca iubet ut omnibus parochianis episcopi inhibeant ne violentiam aut iniuriam inferant in res, bona aut personas monasterii. - Solitae clausulae (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, universis archiepiscopis, episcopis, et dilectis filifs, abbatibus, prioribus, et aliis Ecclesiarum praelatis, ad quos literae istae pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Discretionis vestrae prudentiam non Exordium ex credimus ignorare, qualiter recolendae facti (1) Ex archiv. monast. edidit Baluz., Marc.

Hispan., in Append.

vipullenses quostari vetat, sub anathematis poena;

vel bona au-

ferri:

runt.

memoriae Innocentius Papa praedecessor noster in concilio Lateranensi generali decreto sancivit, ut quicumque in clericum, monachum, vel conversum cuiuscumque religionis violentas manus iniiceret, excommunicationis sententiae subiaceret; ita quidem, quod nonnisi a Romano Pontifice, vel de mandato ipsius, absolutionis posset beneficium promereri. Hac Monachos Ri- siquidem consideratione inducti, et ex quemodo mole- officii nostri debito nihilominus inclinati, universitati vestrae per apostolica scripta mandamus atque praecipimus, quatenus si quis parochianorum vestrorum in aliquem monachum Rivipullensem, clericum sive conversum eiusdem loci, violentas manus iniecerit, vos eum, omni contradictione et appellatione remota, excommunicatum publice nuncietis, et sicut excommunicatum praecipiatis eum ab omnibus evitari, donec iniuriam passo congrue satisfecerit, et ad Sedem Apostolicam cum vestris literis veniat satisfacturus. Quod autem de illis, qui in monachum, clericum vel conversum Rivipullensem manus iniecerit, superius diximus, sic intelligi volumus, ut omnes, qui eos, personas eorum capiendo, vul-Et illorum res nerando, aut res quas secum habent, auferendo, dehonestaverint, sicut excommunicati ab omnibus evitentur, donec ablata restituant, iniuriam passo congrue satisfaciant, et ad Sedem Apostolicam satisfacturi accedant. Ad hoc Rivipullensis monasterii fratres studiosa nobis narratione monstrarunt, quod ipsi, in montanis et locis aridis habitantes, victualia in monasterio iam dicto nonnisi aliunde, non sine gravi labore illic per multa terrarum spatia deferant. Unde frequenter Praesertim ve- contingit, quod si bestiae illorum, cibaria montanis vecti- deserentes, ab aliquibus malefactoribus galia ad mona-sterium defe- capiantur, ipsi tam famis quam sitis inedia cruciantur. Quocirca nos eorum indemnitati volentes utiliter providere, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, atque praecipimus, quatenus universis parochianis vestris ex parte Dei et nostra sub

interminatione anathematis districtius in- Quocirca inbet hibeatis, quod bestias tragini praescripti ut omnibus pamonasterii cum omnibus aut servitutibus scopi inhibeant suis nulla ratione invadant, nec aliquam aut iniuriam ineis iniuriam vel molestiam audeant irro-ferant in res, gare. Prohibeatis etiam et publice inter-sonas dicatis, ut nullus aliquem ad forum ipsius sterii. venientem, aut eius bona, sive quemlibet infra eiusdem monasterii ambitum consistentem capere aut inquietare attentet, vel aliquam sibi violentiam vel iniuriam inferat. Si quis autem contra prohibitionem nostram in hoc venire praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Solitae claubeatorum Petri et Pauli ac nostram se noverit incursum.

Datum Beneventi viii idus decembris (1).

Dat. 6 decembris.

# XXIX.

Privilegium confirmationis bonorum omnium ac privilegiorum Cavensis monasterii, cui nonnulla alia de novo conceduntur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Coenobium hoc sub S. R. E. protectione, praedecessorumque privilegia eidem collata confirmat. — Bona, et ecclesias eiusdem coenobii praesenti privilegio recognoscit; - Eaque propriis nominibus distinguens, — Cum omnibus iuribus et pertinentiis monasterio asserit. — Tam in urbibus, in villis, vicis et oppidis; quam in provinciis. — Eiusdem Ecclesias, et in futurum acquirendas, ab episcoporum iurisdictione eximit. — Monachos seu clericos eisdem Ecclesiis interservientes a dioecesanorum iure exemptos declarat. - Donationes eisdem factas corroborat, et privilegia approbat et confirmat. — Praescriptionis centenariae privilegium confirmat. — Censum trium solidorum aureorum S. R. E. quotannis per-

(1) Baluzius in marginali notula datum vult anno Dom. 1168, pontif. Alexandri x, inchoato mense septembris. (2) Ex archiv. monast. huius edidit Margarinus, Bull. Cassin., par. 11, constit. clxxx11.

An. C. 1169

solvendum renovat, tamquam Sedi Apostolicae tantum subjectum. — Beneficia eidem annexa, eiusque redditus alicui concessa, ad tempus seu ad vitam, licere ipsi monasterio propria auctoritate per cessum, decessum eorumdem, recuperare; ius commune et Sedis etiam Apostolicae constitutiones, seu decreta, de huiusmodi indulto expressam mentionem non facientia, minime obstare decernit. — Oblationes a quocumque factas vel faciendas confirmat. — Abbatis electionem per monachos faciendam, ordinationem vero a Summo Pontifice exhibendam esse declarat. — Decretum immunitatis. — Cum solitis clausulis. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Marino abbati Cavensis monasterii, quod secus Salernum situm est, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

confirmat:

Commissae nobis nos Apostolicae Sedis hortatur auctoritas, ut locis et personis ipsius auxilium devotione debita implorantibus, tuitionis praesidium impendere debeamus; quia sicut iniusta poscentibus nullus est tribueadus effectus, sic legitima et iusta desiderantium nulla est differenda petitio; praesertim eorum, qui cum honestate vitae et laudabili morum compositione gaudent omnipotenti Deo Coenobium hoe deservire. Eapropter, dilecti in Domino sub S. R. Ec-filii , vestris iustis postulationibus clectione praede- menter annuimus, et praedecessorum ressorumque nostrorum felicis memoriae Gregorii secollata ptimi, Urbani, Paschalis, Calixti, Innocentii et Eugenii, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, Cavense coenobium, in quo estis divino obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, atque ab omni tam ecclesiastico quam saecularis personae iugo ita omnino liberam manere decernimus, ut soli sanctae et apostolicae Romanae Ecclesiae videatur esse subjectum; statui-

Bona, et ec- mus quoque, ut illa monasteria, ecclesiae clesias eiusdem sive cellae, quae coenobio vestro con-

cessae sunt, firmae vobis vestrisque suc- coenobii praecessoribus et illibatae permaneant; quae recognoscit; siquidem his nominibus annotantur: monasterium Sancti Laurentii in Paliperna, quemadmodum ipsum praedictus antecessor noster Eugenius PP. ad reformandam religionem, quae ibi perierat, et per vos et per successores vestros perpetuis temporibus gubernandum, vobis concessit, et decreti sui corroboratione sancivit, vobis et eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus; ecclesiam Sanctae Mariae infra casale vestrum, eccle- Eaque propriis siam Sanctae Heliae, ecclesiam S. For-nominibus ditunati, ecclesiam Sanctae Mariae de Betranto, ecclesiam Sancti Pantaleonis, ecclesiam Sancti Leonis supra fluvium Veteris, ecclesias Sanctae Mariae de Stafilo et Sancti Ioannis, ecclesiam Sancti Nicolai de Gallocanta, monasterium Sancti Liberatoris cum cellis suis, monasterium Sancti Ioannis de Veteri, ecclesiam Sanctae Mariae de Fonte, ecclesiam S. Mariae de Albulo, ecclesiam Sanctae Mariae de Transbonea, ecclesiam Sancti Petri de Traversa, castellum Sancti Adiutoris, cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Nicolai de Prato, ecclesiam Sancti Ioannis de Raparo, ecclesiam Sanctae Luciae, ecclesiam Sancti Salvatoris de Passano, ecclesiam Sancti Archangeli, ecclesiam S. Stephani: intra Salernum monasterium S. Sophiae cum cellis suis, monasterium Sancti Nicolai de Palma, ecclesiam Sancti Maximi, ecclesiam Sanctae Mariae de Domno cum cellis suis, ecclesiam Sancti Antonini de Capazano: in Nuceria mona- Cum omnibus iuribus, pertisterium Sancti Angeli de Cripta, eccle-nentiis monasiam Sancti Nicolai, ecclesiam Sanctae sterio asserit, Martae de Pao, ecclesiam Sancti Laurentii de Rostineto, ecclesiam Sancti Blasii: iuxta Roccam apud montes ecclesiam Sancti Ioannis, ecclesiam Sancti Matthaei, ecclesiam Sancti Martini de Forma, ecclesiam S. Angeli de Crapulo. ecclesiam Sanctae Mariae de Mallono: in Montorio ecclesiam Sancti Salvatoris: l in Maioro ecclesiam S. Petri de Ponte

vinciis.

Primaro: in Minoro ecclesiam Sancti Ioannis, ecclesiam Sancti Nicolai: in Tusciano ecclesiam Sancti Archangeli, ecclesiam Sancti Matthiae, ecclesiam Sancti Blasii, ecclesiam Sancti Petri ad Columnellum, ecclesiam Sancti Nicolai de Lanio, ecclesiam Sancti Nicolai de Mercatello: in Gifono ecclesiam Sancti Georgii, monasterium Sancti Michaelis: in Neapoli ecclesiam Sancti Archangeli de Porta Monachorum, monasterium Sancti Gregorii de Regionario cum cellis suis: in Tam in urbi- Nola et Cicala ecclesiam Sancti Georgii, cis et oppidis, et Sanctae Trinitatis: in Cervina ecclesiam quam in pro-Sanctae Mariae et Sancti Martialis: in Cilento monasterium S. Archangeli cum cellis suis, monasterium Sancti Magni cum cellis suis, ecclesiam Sancti Nicolai de Serramediana, ecclesiam Sancti Angeli de Monte Corice, ecclesiam Sanctae Mariae de Sulia cum castello, quod de Abbate dicitur, monasterium Sancti Fabiani cum cellis suis, ecclesiam S. Blasii de Buzano, ecclesiam Sancti Ioannis de Terresino, ecclesiam Sancti Salvatoris de Nuce, ecclesiam S. Matthaei ad duo flumina, ecclesiam S. Zachariae de Lauris. apud Nove ecclesiam S. Barbarae, ubi Corato dicitur, ecclesiam Sanctae Mariae de Eprasso, ecclesiam Sancti Nicolai de Caputaquis cum cellis suis, ecclesiam Sanctae Barbarae, ecclesiam S. Nicolai de Genestrosola, ecclesiam Sancti Angeli de Silva Nigra, ecclesiam S. Nicolai de Fasanella, ecclesiam Sancti Andreæ de Auletta, monasterium Sanctae Mariae de Pertusia cum cellis suis, ecclesiam Sancti Petri de Polla, et intra castrum Pollae ecclesiam Sanctae Callarinae, ecclesiam S. Blasii de Satriano cum cellis suis, ecclesiam S. Petri de Alena, ecclesiam S. Pancratii, ecclesiam S. Iacobi de Curgentia, ecclesiam Sancti Ioannis et S. Mauri de Petra, monasterium S. Petri de Tramutala cum cellis suis, ecclesiam Sancti Arsenii: apud Dianum ecclesiam Sancti Marzani, ecclesiam San-

Nicolai: apud Laurinum ecclesiam S. Simeonis, monasterium Sanctae Mariae de Kyrizonimo cum cellis suis, ecclesiam S. Petri de Brahalla cum pertinentiis suis et cellis suis, monasterium Sanctae Mariae de Rota cum cellis suis, monasterium Sancti Benedicti de Ollano, et ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam S. Pauli et S. Petri de Cenda: apud Oppidum ecclesiam S. Mauri, ecclesiam Ss. Cosmae et Damiani: apud Scaleam monasterium S. Petri cum cellis suis, ecclesiam S. Mariae: apud Mercurium ecclesiam S. Nicolai: apud Tarentum ecclesiam S. Mariae de Guarangi, ecclesiam Sanctorum Benedicti et Theoduli et S. Laurentii: apud Mutulam ecclesiam S. Augeli de Casali Rupto, ecclesiam S. Mariae cum cellis et pertinentiis eius, monasterium S. Viti cum cellis suis: apud Castellanetum ecclesiam Sancti Savini, ecclesiam Sancti Petri, et Sancti Matthaei de Sarnanu: apud Barium ecclesiam S. Mariae Magdalenae: apud Melfectam ecclesiam S. Martini: apud Bituntum ecclesiam Sancti Valentini: apud Gravinam ecclesiam S. Mariae: apud Cannas ecclesiam S. Luciae, ecclesiam S. Ioannis de Fabrica: in prato Gargano ecclesiam S. Egidii et S. Nicolai, ecclesiam S. Iacobi de Luceria, monasterium S. Stephani de Iuncarico, et Sanctae Mariae, ecclesiam Sancti Angeli de Candela, ecclesiam Sancti Nicolai de Lacedonia, monasterium Sancti Petri de Olibula, ecclesiam Sanctae Mariae de Guardiola, ecclesiam Sanctae Mariae, Sancti Petri et Sancti Andreæ de Paterno, ecclesiam Sancti Nicolai de Cibario, ecclesiam Sancti Leonardi de Avellino, ecclesiam Sancti Ioannis de Gualdo, monasterium Sancti Archangeli de Petralia cum cellis, et ecclesiam Sancti Nicolai de Paternono: quas quidem ecclesias, sive Easdem eccleparochiales, sive populum non habentes, sias, et in futucum suis iuribus et pertinentiis vobis et das, ab episcoeidem coenobio auctoritate apostolica con-ctione eximit. firmamus; ipsasque, et si quas alias potectae Mariae de Casale, ecclesiam Sancti | ritis in futurum canonice adipisci in favo-

mat;

firmat;

quillius omnium Creatori pro salubri statu universalis Ecclesiae serviatis, ab omni iure episcopali eximimus de gratia speciali, et plenitudine potestatis; ita quod Monachos son in nullo episcopali iure, seu contentiosa Ecclesiis inter- iurisdictione monachi seu clerici saecuservientes a lares in vestris Ecclesiis commorantes, jure exemptos respondere dioecesanis episcopis teneantur. Confirmamus etiam vobis, et iam dicto Donationes ei- monasterio, privilegia donationum ipsaroborat, et pri- rum Ecclesiarum, sive a laicis, sive a viris vilegia appro- ecclesiasticis factae sint, quarum Ecclesiarum instrumenta nostro conspectui ut authentica et legitima praesentastis, apostolico iudicio approbanda, quibus diligenter visis et intellectis ipsa approbavimus, ratificavimus, et ex certa scientia confirmavimus: quibus etiam si quid forte incuria seu negligentia minus firmitatis insertum est, vires plenissimae rationis ex hac nostra suscipiant auctori-Praescriptio- tate. Nihilominus etiam confirmamus voprivilegium con- bis et praelibato monasterio privilegium centenariae praescriptionis, quod fel. mem. Urbanus Papa praedecessor noster supradictus, eidem monasterio indulsit de benignitate apostolica; decernentes eos, qui possessiones, libertates eiusdem coenobii, et vaxallorum suorum iura seu redditus detinent occupatos, exinde fore penitus amovendos, ipsisque nullum omnino ius per detentionem vel possessionem huiusmodi posse acquirere vel habere, ac nullum vobis per hoc, vel vestri ipsius coenobii super his praeiudicium factum esse, vel posse in aliquo generari, nisi legitime constiterit, detentores ipsos praescriptione centenaria fore munitos. Quod si ausu temerario, transactione seu arbitrio aliquo interveniente, per vos vel successores vestros, seu per quemvis alium contra tenorem huius nostri decreti absque licentia Sedis Apostolicae faciente, de immunitate huiusmodi mentionem fuerit attentatum, ex nunc illud decernimus viribus omnino carere; sed praefatum monasterium cum omnibus suis membris habitis

rem religionis vestrae, ut quietius et tran-

et habendis pleno iure Sedi Apostolicae sit subjectum: salvo censu trium solido- Censum trium rum aureorum, annuatim sanctae Roma-solidorum aureorum S. R. E. nae Ecclesiae debito, veluti in ipsius fel. quotannia permem. Urbani privilegio plenius contine- novat, tamquam tur. De abundantiori quoque gratia Sedis Sedi Apostolicae tantum sub-Apostolicae concedimus vobis et succes-iectum; soribus vestris, ut si aliquam de vestris ecclesiis, possessionibus, vel redditibus, Beneficia eialicui viro ecclesiastico vel in beneficium eiusque reddiaut annuum censum canonice concesse- tus alicui conritis, quod licitum sit vobis vestrisque pus seu ad visuccessoribus, bona eiusdem monasterii, tam, licere ipsi monasterio propost obitum eiusdem personae ecclesia- pria auctoritate sticae, vel cum beneficium ipsum vaca-decessum eoverit, a quocumque eidem viro ecclesia-rumdem, recustico concessum extiterit, beneficium ip- mune et Sedis sum seu redditus ad utilitatem eiusdem etiam Apostomonasterii convertere et in ipsius pro-tiones, seu deprietatis dominio retinere, non obstante modi indulto exsuper hoc aliquo iure communi, a nobis pressam mentionem non favela nostris successoribus edito vel edendo, cientia, minime seu literis a Sede Apostolica aut a nostris obstare decornit; legatis cardinalibus supra hoc impetrandis, nisi de huiusmodi privilegio expressam fecerint mentionem. Praeterea quaecumque bona concessione Pontificum, liberalitate Oblationes a principum, vel oblatione sidelium vestrum ctas vel sacionhodie coenobium legitime possidet, sive das confirmat. in futurum canonice possidebit, vobis vestrisque successoribus, et eidem monasterio auctoritate apostolica nihilominus confirmamus. Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, ordinationes clericorum tam in coenobio ipso, quam in adiacentibus villulis, in ecclesiis civitatis et dioecesis Salernitanae a quocumque volueritis catholico accipietis episcopo, in aliis vero monasteriis et obedientiis vestris haec a dioecesano episcopo, si quidem gratiam et communionem Apostolicae Sedis habuerit, et ea gratis, et absque pravitate voluerit impertiri; alioquin, liceat vobis quemcumque malueritis adire antistitem, qui nostra fretus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Ad haec adiicimus, ut nulli episcoporum facultas sit sine Romani Pontificis

solvendum re-

cessa, ad tem-

clarat.

munitatis

Cum solitis clausulis.

licentia, loca vestra vel monachos seu saeculares clericos, qui in iis locis commorantur, interdictioni vel excommuni-Abbatis ele- cationi subiicere. Obeunte vero te, nunc pachos facien- einsdem loci abbate, vel tuorum quodam, ordinatio-libet successorum, nullus ibi qualibet Summo Ponti- subreptionis astutia praeponatur, nisi fice exhiben-dam esse de- quem fratres omnium consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Domini et beati Benedicti regulam elegerint; electus vero ad Romanum Pontificem ordinandus accedat. Si quis autem adversus praedictum monasterium iustam se putat habere querelam, et apud eiusdem coenobii abbatem vel monachos litem suam decidere aut diffinire noluerit, statuimus, ut ante legatos nostros, vel nos querimonia deferatur, quatenus aequitate iudicii sine personarum acceptione, sua unicuique iustitia, auctore Deo, servetur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, dictum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel iniuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temere vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua sane ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, ita guod in die judicii districtae subiaceat ultioni; cunctis autem eidem iusta servantibus sit pax eiusdem Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

> Signum Alexandri Papae tertii. VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA MIHI. S. Petrys † S. Pavlys.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. ot S. R. Eccl. Ego Bernardus Portuensis et S. Ru-cardinalium finae episc. ss.

Ego Ubaldus presb. cardinalis tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae ss.

Ego Albertus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Petrus presb. cardinalis tituli S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Ioannes presb. cardinalis tituli S. Marci ss.

Ego Ugo diac. card. tit. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae ss.

Datum Beneventi per manus Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii 111 kal. februarii, indictione 11, incarnationis dominicae MCLXVIII (1), pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno x.

Dat. die 30 ianuarii anno Domini 1169, pontif. anno x.

### XXX.

Episcopalis sedes Syracusanae civitati (2) restituitur, eiusque episcopus pallio donatus, Apostolicae Sedi immediate subiicitur (3).

### SUMMARIUM

Exordium. — Syracusana Ecclesia soli Romanae Sedi metropolico iure subiecta; --Sub eiusdem protectione suscipitur; -Eiusdem episcopi pallio donantur. — Ad Richardum episcopum adhortatio. - Bona omnia Ecclesiae huic confirmantur. - Quorum nonnulla hic enumerantur; - Atque in primis ecclesiae cum pertinentiis suis; - Deinde donationes omnes Ecclesiae

(1) Lege MCLXIX. (2) Syracusanae Ecclesiae bona omnia et privilegia confirmantur (ex Cocquelinii Addend. et Corrig.). (3) Ex authogr. archiv. Eccl. huius edidit Roccus Pirrhus, Sicil. Sac., tom. 1, col. 622.

Syracusanae factae; - Cum omnibus decimis. — Privilegiorum concessio. — Sepultura parochianis non concedenda nisi salva iustitia Ecclesiarum ad quas pertinent. - Decretum pro exemptione a quacumque vi, molestia etc. — Solitae clausulae poenales. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Richardo Syracusano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Au. C. 1169

subjecta;

protectione suscipitur;

Eusdem eniscopi pallio donantur.

Ex iniuncto nobis a Deo summi apostolatus officio, singulis Ecclesiis et ecclesiasticis personis paterna nobis convenit provisione consulere; ut, quemadmodum Patres vocamur ex nomine, ita nihilominus in opere comprobemur. Ea-Schacusana Ec- propter. venerabilis in Christo frater, manae Sedime- luis iustis petitionibus clementer annuitropolico iure mus, et Syracusanam Ecclesiam, cui auctore Deo praesides, quae soli Ecclesiae Romanae, et nulli alii iure metropolitico noscitur subiacere, cuius episcopus non nisi a Romano Pontifice consecrationis munus recipere debet, sub B. Petri ac Sub eiusdem nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Ad haec prudentiam et honestatem tuam, nec non et devotionem, quam erga B. Petrum et nos ipsos multipliciter exhibes, attendentes, per huius nostri privilegii paginam, pallium tibi et successoribus tuis in perpetuum apostolica auctoritate concedimus, cuius usum fraternitas tua infra Ecclesiam ad sacra missarum solemuia se noverit obtinere, iis videlicet diebus: Nativitate Domini, Epiphania, Coena Domini, Resurrectione, Ascensione, Pentecoste, in solemnitatibus B. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, in natalitio Bb. apostolorum Petri et Pauli, in nativitate B. Ioannis Baptistae, in festo B. Ioannis Evangelistae, in commemoratione Omnium Sanctorum, in Inventione et Exaltatione S. Crucis, in festo S. Trinitatis, in consecrationibus ecclesiarum, benedictionibus abbatum, et |

ordinationibus clericorum, in praecipuis festivitatibus, et dedicatione ecclesiae tuae, nec non et anniversario tuae consecrationis die. Studeat ergo tua discre- Ad Richardum tio, plenitudine tantae dignitatis suscepta, hortatio. ita strenue cuncta peragere, quatenus morum tuorum ornamenta eidem valeant convenire; sit vita tua subditis exemplum, ut per eam agnoscant quid appetere debeant, et quid cogantur evitare: esto discretione praecipuus, cogitatione mundus, actione purus, discretus in silentio, utilis in verbo: cura sit tibi magis hominibus prodesse, quam præesse: non in te potestatem sed aequalitatem oportet pensare conditionis: stude, ne vita doctrinam destruat, ne rursum vitae doctrina contradicat: super omnia studium tibi sit, Apostolicae Sedis decreta firmiter observare, eigue tanguam Matri et Dominae tuae humiliter obedire; quae omnia facile, Christo adiuvante, poteris adimplere, si virtutum omnium charitatem et humilitatem magistram habueris, et quod foris habere ostendes, intus habebis. Praeterea quascumque possessiones, quaecum- Bona omnia que bona praefata Ecclesia impraesentia- Ecclesiae huic confirmantur. rum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesias Syracusanae Quorum non-nulla hic onucivitatis, et quae fuit in territorio eiusdem merantur; atque cum omnibus pertinentiis suis, ecclesias in primis eccle-Lentini, et quae sunt in territorio eius- tinentiis suis; dem cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Nicolai de Tribus Fontibus, et ecclesiam Pelagoniae, et ecclesias Calataelfar cum omnibus pertinentiis earum, ecclesias Maneæ, et quae sunt in territorio eiusdem cum omnibus pertinentiis suis, ecclesias Bizini, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Bucheriae cum pertinentiis suis, ecclesias Calatageronis, et quae sunt in

tiones omnes

ecclesias Buscemae cum pertinentiis suis: ecclesias Sicli, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Buteriae, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Baxiliatae, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Mazarini, et quae sunt in territorio eiusdem cum villanis et tenimentis suis, ecclesias Comicini cum pertinentiis suis, ecclesias Ragusiae, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Placeoli cum pertinentiis suis, ecclesias Batte cum pertinentiis suis, ecclesias montis Fahalmi, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias Mohac, et quae sunt in territorio eiusdem cum pertinentiis suis, ecclesias quae sunt in tenimento Spaccafurni cum pertinentiis suis, ecclesias Nataæ cum Deinde dona- pertinentiis suis; nihilominus etiam tibi Ecclesiae Syra- tuisque successoribus praesenti privilegio cusanae factae, duximus confirmandum casale Bugubel, quod est iuxta Syracusanam civitatem, cum villanis, et omnibus pertinentiis suis, quemadmodum ipsum charissimus in Christo filius noster Willelmus illustris Siciliae rex tibi, et per te Ecclesiae Syracusanae, pia largitione contulit, et scripto proprio roboravit: casale quoque Trimiliae, casale Chifilim, casale Sanctae Mariae Magdalenae, casale Rualsenem, casale Raalchindin, casale Raalbudifer, casale Raalhadet, casale Carthuci, casale Sancti Michaelis, casale Millarini iuxta Lentinum, casale Iudeccae, quod est in confinio Buteriae, casale S. Vincentii, quod est iuxta Sophianam cum tenimentis suis, et duobus molendinis, quod Manfredus filius comitis Simonis memoratae Ecclesiae concessit, et scripto firmavit: casale Rendae, et casale Rendetgrebin in pertinentiis Ragusiae posita, sicut nobiles viri Gaufridus bonae memoriae comitis Rogerii filius, et comes Silvester filius eiusdem Gaufridi, ea Syracusanae Eccle-

territorio eiusdem cum pertinentiis suis:

et scripto proprio roborarunt: nec non et omnes decimas tam in portubus maris Cum omnibus quam in aliis quibuscumque locis, quas Syracusana Ecclesia noscitur possidere, tam tibi quam tuis successoribus in perpetuum auctoritate apostolica confirmamus. Prohibemus insuper, ut nemini li- Privilegiorum ceat, ecclesiam, vel oratorium infra ter-concessio. minos parochiae tuae absque tua vel successorum tuorum licentia et permissione de novo construere; et cum constructum fuerit, praelatum in eo instituere, nisi a te vel ab aliquo successorum tuorum investituram recipiat, et obedientiam sicut episcopo dioecesano exhibeat: salvis tamen in omnibus Ecclesiae Romanae privilegiis. Adiicimus etiam, ut Sepultura panulli fas sit, Ecclesiae Syracusanae pa-rochianis non concedenda nirochianos ad sepulturam recipere, nisi si salva institia salva iustitia illarum ecclesiarum, de qui quas pertinent. bus corpora mortuorum sumuntur. Ad haec autem auctoritate apostolica instituimus, ut monachi vel alii, quaslibet parochiales Ecclesias infra dioecesim tuam habentes, sacerdotes in eis absque licentia et assensu tuo, sive successorum tuorum, instituere nullatenus audeant, nisi a te curam animarum receperint, qui tibi de spiritualibus, illis vero, ad quos Ecclesia spectat, de temporalibus debeant respondere. Veruntamen si Ecclesiae Romanae privilegiis praemuniti fuerint, eamdem suam volumus integritatem nihilominus obtinere. Decernimus ergo, ut Decretum pro nulli omnino hominum liceat, praefatam exemptione Ecclesiam temere perturbare, aut eius molestia etc. possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Apostolicae Sedis authoritate. Si qua igitur in futurum ec- solitae clauclesiastica saecularisve persona, hanc no- sulae poenales. strae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum siae piae devotionis intuitu contulerunt, | congrua satisfactione correxerit, potestatis

honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae sedis epi-

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus.

Ego Bernardus Portuensis, et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Io. presb. cardinalis Sanctorum Ioannis et Pauli.

Ego Albertus presb. cardinalis Sancti Laurentii in Lucina.

Ego Boso presb. cardinalis Sanctae Pudent. tit. Pastoris.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli Sancti Laur. in Damas.

Ego Io. presb. card. tit. S. Marci.

Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Ardic. diaconus cardinalis Sancti Theodori.

Ego Cint. diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Hugo diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro.

Datum Beneventi per manum Gratiani praefatae R. E. subdiac. et notarii, iv kal. maii, indict. 11, incarnationis dominicae anno mclxix, pontificatus vero domni Alexandri PP III anno x.

Dat. die 28 aprilis anno Domini 1169, pontif. anno x.

# XXXI.

Ad episcopos Angliae contra investituras beneficiorum ecclesiasticorum a laicis usurpatas, quae irritae nullaeque declarantur (1).

#### SUMMARIUM

Series facti. - Huiusmodi investiturae Ss. Patrum institutionibus contrariae. — Beneficia per investituras huiusmodi obtenta in manibus episcoporum dimittenda; — Addita poena excommunicationis contra inobedientes, donec resipiscant.

# Alexander episcopus servus servorum Dei.

Ad audientiam nostram, communi fa- Series facti. ma referente, et multorum etiam relatione pervenit, quod post instantem turbationem, quae inter carissimum in Christo filium nostrum Henricum illustrem Anglorum regem, et venerabilem fratrem nostrum Thomam Cantuariensem archiepiscopum, exigentibus peccatis, emersit, quaedam prava consuetudo in illis partibus inolevit, scilicet quod laici Ecclesias, et ecclesiastica beneficia soleant passim in regno Anglorum quibus vellent conferre, et authoritate sua clericos investire. Unde quoniam id sanctorum Huiusmodi in-Patrum institutionibus adeo cognoscitur vestiturae Ss. Patrum institucontradicere, ut danti et accipienti de tionibus contramanu laica sit anathema, et hoc in ecclesiasticae libertatis perniciem non est dubium graviter redundare; nos universas donationes, a laicis de Ecclesiis quibuslibet huius turbationis tempore quibuscumque factas, auctoritate beati Petri ac nostra omnino cassamus, et irritas esse decernimus. Quapropter universitati ve- Beneficia per strae per apostolica scripța praecipiendo investituras humandamus, et in virtute obedientiae in- in manibus epiiungimus, quatenus universos illos, qui mittenda. ecclesias, praebendas, vel alia ecclesiastica beneficia, ubicumque in Anglia de manu laica, maxime huius turbationis tempore, susceperunt, diligentius moneatis, et instantius exhortari curetis, quod

(1) Concil. tom. xIII, col. 89.

ecclesias ipsas, praebendas vel beneficia, cum fructibus inde perceptis, in manus vestras, omni contradictione et appellatione cessante, resignent, et eis, ad quorum ordinationem iure ecclesiastico spe-Addita poena ctant, disponendas relinquant. Quod si tionis contrain- ad commonitionem nostram infra quaobedientes, do- draginta dies post harum susceptionem non fecerint, vos eos authoritate nostra, sublato appellationis remedio, cuiuslibet timore, gratia et prohibitione postpositis, excommunicationis sententia feriatis, et ab omnibus faciatis per parochias vestras sicut excommunicatos vitari: donec ecclesias praescriptas et alia beneficia ecclesiastica libere resignaverint illis, ad quorum donationem et ordinationem spectant, et in pace dimiserint, et de fructibus inde perceptis dignam Ecclesiae exhibuerint satisfactionem. Si autem in his exequendis negligentes fueritis aut remissi, nos omnes illos, qui ecclesias vel caetera beneficia ecclesiastica, praeter assensum episcoporum, ad quos eorum donatio spectat, de manu laica, quo superius dictum est, accepisse noscuntur, nisi praeceptis nostris infra terminum praescriptum paruerint, excommunicationis sententiae, authoritate, qua fungimur, decernimus subiacere: et eos sicut a nobis excommunicatos praecipimus ab omnibus evitari.

> Data Beneventi xıv kal. iunii. Dat. die 19 maii anno Domini 1169 (1), pontif. anno x.

## XXXII.

Privilegium Ecclesiae Hallensi S. Zenonis (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Hocce monasterium sub Sedis Apostolicae protectione suscipiens, - Bo-

(1) Eo enim tempore Beneventi degebat Alexander post fugam arreptam ab urbe Roma, quae a Friderico Ænobardo gravi obsidione premebatur: et quamvis ante duos annos ibi commoraretur, hanc constitutionem ad hoc tempus Baronius revocat. (2) Ex Hundii Metrop. Salisburg. tom. 111, pag. 355.

na omnia confirmat: — Ouorum nonnulla nominat singillatim. — Disciplinam regularem in ecclesiis monast, servari mandat. - Hallensem plebem alias monast. donatam confirmat: - Et ecclesias inibi fundatas matrici Ecclesiae subiacere decernit: - Novasque in ea capellas sine episcopi et monach. licentia extrui prohibet; -Exemptionem a Salisburgen, archidiaconi iurisdictione confirmat: — Abbatem vero a solis monachis eligendum declarat. -Decretum immunitatis a quacumque molestia etc. — Cum solitis clausulis poenalibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Alahrdo praeposito Ecclesiae Hallensis. eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quoniam sine verae cultu religionis nec charitatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum exhiberi servitium, expedit apostolicae authoritati religiosas personas diligere, et eorum quieti et tranquillitati auxiliante Domino salubriter providere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et ad exemplar praedecessorum nostrorum sanctae recordationis Eugenii et Adriani Romanorum Pontificum, praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub B. Hocce mona-Petri et nostra protectione suscipimus, dis Apostolicae et praesentis scripti privilegio commu-protectione sunimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Deum, et B. Augustini regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecum- Bona omnia que bona, tam ex dono Conradi, quondam archiepiscopi Salisburg. fundatoris loci vestri, quam aliorum Dei fidelium, impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus Quorum nonexorimenda vocabulis: curtem sitam ante singillatim.

Exordiun.

portam Ecclesiae praenominatae cum omnibus pertinentiis suis, et praedium quod dicitur Suvante ex dono ipsius archiepiscopi: quicquid iuris habetis in decima salis, qui coquitur de fonte Hallae: ex dono Heinrici filii Etichonis, et fratris eius praedium, quod dicitur Nutzpoum, cum omnibus pertinentiis: ex dono Ebonis, Facconis, Babonis, aquas, quas in codem fonte ad sal coquendum habetis: aguas, quas habetis in ipso fonte apud Yberchpret, curtem cum vineis in Austria, praedium quod dicitur Ibingen cum appendiciis suis, praedium situm in loco, qui dicitur Occheim cum omnibus appenditiis suis: ex dono Sigboronis prae-Disciplinamre-dium, quod dicitur Unchen. Statuimus, clesiis monast, ut in ecclesiis vestris, in quibus fratres servaci mandat. vitam canonicam professi fuerint, nulli omnino post factam canonicam professionem exinde liceat sine communis congregationis permissione discedere; discedentem vero nullus audeat retinere, nisi ad maiorem religionem eum consti-Hallensem ple- terit ascendisse. Sane ipsa plebs Hallennast. donatam sis, sicut a iam dicto Conrado archiepiscopo canonice statutum est, a nullo successorum vobis auferatur: sed in dispositione praepositi vestri permaneat. Ad ecclesias haec adiicientes statuimus, ut capellae, matrici Eccle- quae infra terminos parochialis Eccles. Hallen. fundatae sunt, sicut ab ipso rationabiliter provisum est, eidem matrici Novasquein ea ecclesiae subiaceant; novas autem absque piscopi et mo- assensu dioeces. episcopi et vestro in ipsa extrus prohibet; parochia capellas aedificari prohibemus. Praeterea exemptiones personae tuae et a Salisburgen. Ecclesiae tibi commissae, a Salisburgensis archidiaconi iu- archidiaconi subiectione, sicut a praefato archiepiscopo statutum est, et privilegiis antecessorum nostrorum Romanorum Pon-

tificum roboratum, tibi, et per te Eccle-

siae tuae auctoritate Sedis Apostolicae

libet successorum, nullus ibi qualibet

surreptionis astutia seu violentia praepo-

natur, nisi quem fratres communi con-

bem alias moconfirmat:

fundatas

nach. licentia

Etemptionem risdictione confirmat :

Abbatem vero confirmamus. Obeunte vero te, nunc chis eligendum eius(lem loci praeposito, vel tuorum quodeclarat.

sensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Augustini regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum li- munitatis a quaceat, praesatam Ecclesiam temere pertur-cumque molebare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in cum solitia futurum ecclesiastica saecularisve persona, clausulis poehanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Beneventi per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae notarii, kalendis iulii, indictione II, incarn. dominicae anno mclxix, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno x.

Dat. die 1 iulii anno Domini 1169, pontif. anno x.

# XXXIII.

Confirmatio castrorum, bonorum ac iurium omnium Astensis capituli (1). SUMMARIUM

Exordium. — Canonicos Asten. Ecclesiae sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Eisdem bona omnia confirmat: - In quibus nonnulla propriis vocibus

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. 1v, ubi de Asten. episcopis.

exprimit; — Cum omnibus iurisdictionibus et iuribus decimarum etc. — Consuetudines quoque omnes Ecclesiae huius ratas habet. — Decretum immunitatis ab omni molestia. — Solitae clausulae poenales. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Nicolao archidiacono, et Gardulpho praeposito Astensis Ecclesiae, eorumque fratribus tam praesentibus quam canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

stensis Eccle-

omnia confir-

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas, pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et praedecessoris nostri fel. mem. Adriani Pa-Canonicos A- pae vestigiis inhaerentes, praefatam Ecsiae sub prote- clesiam, in qua divino mancipati estis etione Sedis A- obsequio, sub heati Petri et nostra procipit Pontifex; tectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut Risdem bons quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in In quibus non- quibus haec propriis duximus exprimenda vocibus expri- vocabulis: curtem, quae dicitur Quartum, cum castro, villa et toto dominicatu, pratis, herbis, silvis, nemoribus, pascuis et aquaticis et ripariis usque in Tanagrum et toto districtu ipsius villae: ecclesiam S. Petri sitam in eodem loco cum decimis et pertinentiis suis, curtem suam, quae dicitur Ercule, cum ecclesiis et decimis ad ipsam pertinentibus, et toto districtu hominum: plebem Pizentianae cum castro, villa, et capitulo totius plebatus, servis et ancillis, et capella S. Michaelis, et decimis praedictae Ecclesiae pertin., et toto districtu hominum, turre et castro Coningo cum domo murata, et sexta parte de communibus: tres

mansos in eodem loco cum ecclesia parochiali et capella ipsius castri, et decimis ad ipsam pertinentibus: ecclesiam de Podanengo cum decimis et pertinentiis suis, quatuor mansos in eodem loco cum servis et ancillis, curtem unam, quae dicitur Mons Tegletus, cum servis et ancillis: ecclesiam S. Dalmatii cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Andreæ de Fontana Stantia: tres mansos in Abarana cum capella S. Georgii ad plebem Pizentianae pertinente: ecclesiam S. Genesii de Gubione cum manso uno et decimis et aliis pertinentiis suis, decimam Cum omnibus S. Martini de Conpergulis, ecclesiam de et iuribus deci-Malesco cum decimis et pertinentiis suis, marum etc. ecclesiam de Corebama cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam de Cortanseris cum decimis allodiorum et vallis Azonis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam de Sexanto cum decimis et pertinentiis suis. ecclesiam de Solido cum decimis et pertinentiis suis, ecclesiam parochialem de Valliculis cum totius villae decimatione, excepta decimatione antiquarum possessionum dominorum, ecclesiam de Castiglione cum decimis et pertinentiis suis. ecclesiam de Cellis cum illo, quod fuit Hugonis, et quidquid habetis in eadem villa seu territorio eius ex parte Oberei extirpantis vineas, decimas quoque totius civitatis, et villarum ei adiacentium, Vallis-Tertiae, Montis Bonini, Arpegiani, Vallis Latronis, exceptis iis, quae aliis Ecclesiis sunt concessa, tres mansos in Viniaco cum pascuis, terris cultis et incultis, aquaticis, ripaticis et toto districtu ipsorum hominum, tres mansos in Villo cum ecclesiis et pertinentiis suis, duas partes maiores castri de Corleone, quae quondam fuere Bonifacii de Cortanenseris, et medietatem alteram ipsius partis, quae fuit Carbonis cum capella et toto districtu hominum, quatuor mansos in eodem loco cum parte, quae fuit Gualfredii de

Galandria, et quidquid habetis in Anter-

sio, in Stoderda, in Lorello, et in Ma-

gleolo, cum aquaticis, et ripaticis et toto

districtu hominum, in Vallefenaria, in Vallepeto, in Suberico, et in Curaldia, et Montoso, et omnia, quae iuste habetis in cultis et incultis, in herbis, pratis, silvis, nemoribus, in terra, vinea, Vallebella, Orista Maiore, Crispizen, et in Ecclopheno, et omnia quae habetis ultra Tanarum in monte Prevello, in Lauretto, Saxo Cauulro, Calocio, Aglano, Mecedo, Corticellis, Spalvaria, et in Rocheta de Flexo; quidquid habetis in testamento Ungari, et uxoris eius Genevae in valle Cimina, monte Morino, Paderno, et Predalia, et ecclesiam S. Adriani cum per-Consuetudines tinentiis suis. Praeterea omnes rationa-Ecclesiae buius biles et antiquas consuetudines Ecclesiae vestrae, quae in obsequiis defunctorum, et missarum celebrationibus, atque divisionibus oblationum, tam infra civitatem quam extra per totum episcopatum hactenus habuisse noscimini; processiones quoque certis temporibus institutas, cum suis receptibus, vobis vestrisque succes-Decretum im- soribus confirmamus. Decernimus ergo, omni molestia ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Apostolicae Sedis auctoritate, et episcopi ve-Solltae clausu- stri canonica institia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit,

potestatis honorisque sui dignitate careat,

reamque se divino iudicio de perpetrata

iniquitate cognoscat, et a sacratissimo

Corpore et Sanguine Dei et Domini Re-

demptoris nostri Iesu Christi aliena fiat,

atque in extremo examine districtae ul-

tioni subiaceat; cunctis autem eidem loco

sua iura servantibus sit pax Domini no-

stri Iesu Chasti, quatenus et hic fructum

lae poenales

munitatis ab

ratas habet.

bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae (1) inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus subsc.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss.

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae subscriptiones. Rufinae episcopus ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Ioannes Ss. Ioannis et Pauli presb. card. tit. Pammachii ss.

Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Cintius diaconus cardinalis S. Adriani ss.

Ego Ugo diaconus cardinalis Sancti Eustachii ss.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro ss.

Datum Beneventi per manum Gerardi S. R. E. notarii, viii kal. augusti, indict. II, incarnationis dominicae anno MCLXIX, pontificatus vero Alexandri PP. III anno x.

Dat. die 25 iulii anno Domini 1169. pontif. anno x.

# XXXIV.

Confirmatio bonorum, ac concessio nonnullorum privilegiorum, atque immunitatum monasterio monialium S. Fabiani de Farinate, ac S. Damiani de Donaria Lauden. dioecesis (2).

### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesias hasce sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Statuto annuo censu eidem persolvendo ab abbatissis; - Bona omnia eis confir-

(1) Forsitan addend. pacis. (n. T.) (2) Ex archiv. cathedr. Eccl. Lauden. edidit Ughell., Ital., tom. III, ubi de hac Ecclesia.

mat; — Eadem libera ab episcopi loci iudiciaria potestate declarat. -- Immunitatis decretum. — Abbatissam a solis monialibus eligendam statuit; - Sepulturam liberam esse ibi declarat. — Exemptio a decimis — Cum solitis clausulis poenalibus. - Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectae in Christo filiae, Taidi abbatissae monasterii S. Fabiani de Farinate, ac S. Damiani de Donaria, ciusque sororibus, tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum.

Exordium

Ad hoc universalium Ecclesiarum cura nobis a provisore omnium bonorum Deo concessa est, quatenus religiosas personas diligamus, et beneplacentes Deo famulatus studeamus modis omnibus propagare; nec enim Deo gratus famulatus aliquando impenditur, nisi ex caritatis radice procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Idcirco, dilecta in Christo filia Tais abbatissa, petitioni tuae per venerabiles fratres nostros G. archiepiscopum Mediolanensem Apostolicae Sedis legatum, et Albertum Laudensem episcopum, clementer annuimus, et beatorum Fabiani et Damiani ecclesias, quibus Deo auctore praesides, ad exemplar praedecessorum nostrorum sanctae memoriae Becelesias ha- Paschalis, Callisti, et Innocentii, Romactione Sedis A- norum Pontificum, sub Apostolicae Sedis postolicae reci-nii Pontifar tutela recipimus, et eas ab omnium mortalium deinceps gravamine liberas permanere decernimus: quarum unam ecclesiam, videlicet Beati Fabiani de Farinate. Bergomenses comites Lantelmus, Guilelmus, Arditius, Rogerius, Albicus, Arduinus, Osbertus, qui videlicet eam in fundo suo construxerunt, sub annuo Statuto annuo censu duodecim denariorum Mediolapersolvendo ab nensis monetae beato Petro et eius Romanae Ecclesiae obtulerunt: aliam vero ecclesiam Beati Damiani de Donaria sub consimili censu firmantes. Per praesentis Bona omnia eis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus, quaecumque bona,

eensu eidem abbatissis;

confirmat;

715 quascumque possessiones, eidem Ecclesiae, aut ex praedictorum comitum, aut ex quorumlibet fidelium largitione possident, sive in futurum, largiente Deo, iuste atque canonice poterunt adipisci, firma vobis et his, quae post vos successerint, illibata permanere; nec dioece- Eadem libere sano episcopo facultas sit, Ecclesias ipsas ab episcopi loci et personas in eius domibus servientes state declarat. gravare, aut aliquid in illis potestate iudiciaria exercere, praeter locorum consecrationes, sanctimonialium benedictiones, et clericorum, qui in eis constituti fuerint, ordinationes; si tamen episc. cathol. fuerit, et gratiam atque communionem Apost. Sedis habuerit, et si gratis ac sine aliqua pravitate voluerit sacramenta eadem ministrare; alioquin, a quovis malueritis catholico ea suscipietis episcopo. Nulli ergo omnino hominum li-Immunitatis deceat praesatas Ecclesias perturbare, aut cretum. earum possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur sanctimonialibus, in praelibatis Ecclesiis Deo servientium, profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Obeunte vero te, nunc eorumdem locorum Abbatissam a abbatissa, vel earum qualibet, quae tibi solis monialibus eligendam stasuccesserit, nulla ibi qualibet subreptionis tuit: astutia seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam elegerint, a Romano Pontifice, vel cui ipse commiserit, consecrandam. Sepulturam quoque eorumdem locorum libe- Sepulturam liram esse censemus, ut eorum devotioni, declarat. et extremae voluntati, qui se in praefatis locis sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Porro novalium vestrorum, Exemptio adequae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium decimas ab aliquibus exigi om-

nino prohibemus, communi vita viventi-

Cum solitis

clausulis noe

nalibus.

bus, sicut beatus Gregorius ait: Iam de l faciendis portionibus, vel exhibenda liospitalitate nihil nobis loquendum est, cum omne, quod superest, in causis piis ac religiosis erogandum est. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem locis sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem

Alexandri PP.

amen, amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus ss.

praemia aeternae pacis inveniant. Amen,

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss.

Ego Bernardus Portuensis episc. ss.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis Sanctae Crucis in Hierusalem ss.

Ego Albertus presbyter cardinalis tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. S. Laurentii in Damaso subscripsi.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro ss.

Datum Beneventi per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae notarii, ii kal. augusti, indict. 11, incarn. dom. anno instrum. Eccles. Pictavien., num. Lt.

MCLXIX, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno x.

Dat. die 31 iulii anno Domini 1169, pontif. anno x.

# XXXV.

Privilegium confirmationis bonorum monasterii Ss. Ioannis et Andreæ de Bonavalle Pictavien. dioecesis; cuius monialibus conceditur ius praesentandi presbyteros pro parochiis, eidem monasterio subiectis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Bonaque omnia ad illud spectantia eidem confirmat; - In quibus sequentia enumerat; - Cum iure decimarum. - Monialibus praesentandi episcopo capellanos pro parochiis monasterio subjectis concedit. -In generali terrae interdicto divina officia celebrare private indulget. — Sepulturam quoque ibi eligere cuique elargitur. -Abbatissam a monialibus eligendam declarat. — Decretum immunitatis a qualibet externa molestia, vi, etc. — Cum solitis poenalibus conclusionibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus, Aladae abbatissae monasterii Sanctorum Ioannis atque Andreae de Thoartio, vobisque sororibus, tam praesentibus quam futuris rectam vitam professis, in perpetuum.

In primis locorum venerabilium cura nos admonet, de corum quiete atque utilitate solicite cogitare; nec dubium, quod si ancillarum profectibus benigne concurrimus, nostris opportunitatibus clementem Deum reperiemus. Eapropter, dilectae in Christo filiae, vestris iustis Monastorium postulationibus clementer annuimus, et Sedis Apostolipraefatum monasterium Sanctorum Ioan- cae recipit Pounis et Andreæ, in quo divino estis obsequio mancipatae, sub beati Petri apo-

(1) Ex Gall. Christ., nov. edit., tom. II, inter

confirmat;

quentia enumerat;

cimarum.

suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Dominum, et B. Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur; prae-Bonaque om-terea quascumque possessiones, quaeetantia eidem cumque bona idem monasterium iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et his, quae post vos successerint, et illibata perma-In quibus se- neant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praefata ecclesia Sanctorum Ioannis et Andreæ sita est, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Dionysii de Thoartio cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Medardi cum decimis et pertinentiis, et in eadem Eccles. census quinque solidorum Andegavensis monetae, quos in Coena Domini annuatim recipitis, ecclesiam Sancti Lazari, et domum heleemosynariae, quae sita est extra muros praenominati castri, ecclesiam Sanctae Mariae de Castro Novo Regis, ecclesiam Sancti Petri de Misse, et domum iuxta ecclesiam cum omnibus pertinentiis suis, duos solidos annuos de domo Aimerici praestoris pro oblatione, ecclesiam Sancti Hilarii de Faiia, et domum iuxta ecclesiam cum tota villa de Faiia, et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Beati Benedicti cum molendino et appenditiis ex dono bonae memoriae prioris Simonis, Mangor usuarium ad ignem pro domo vestra in nemore de Calca Rubea, tres solidos annuos in domo Bertheopose, in Pentecoste tres solidos annuos de terra vestra de Berte Porre, in Coena Domini census, quos habetis Cum iure de- in praefato castro Thoartii intus et extra, decimas terrarum et vinearum, atque annuatim praefati castri tam intus quam sororum pars consilii sanioris, secundum

stolorum principis, et nostra protectione

extra, rationabiliter vobis concessas, decimas annonae et vini, quas dividitis cum canonicis Sancti Hilarii Pictaviensis, decimas vini et annonae quas habetis cum Willelmo de Foresta, decimas, quas habetis cum ecclesia Sancti Hilarii de Vigne, quartam partem decimarum de vestra terra Dorbe cum appenditiis suis, villam de Tourtenarii cum appenditiis suis, domum Assaii cum appenditiis suis, villam Ruan cum appenditiis suis, villam Cintreiio et domum cum omnibus appenditiis suis, molendinum de Duppe, molendinum in ponte Sancti Iacobi, nonam partem molendini de Urouvarii, medietatem molendini de Colins, molendinum de Cintreio, ecclesiam Sancti Clementis iuxta Niiortum, et domum cum omnibus appenditiis suis: in episcopatu Cantonensi ecclesiam Sanctae Mariae in Bosco cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Mariae de Craspe cum omnibus pertinentiis suis, census sex denariorum de claustro Sancti Leonis de Thoartio. In parochialibus vero ecclesiis, quas tenetis, liceat vobis capellanos praesentandi eeligere, et episcopo repraesentare, qui-piscopo capelbus, si idonei fuerint, episcopus curam rochiis monaanimarum committat, ita quod illi de concedit. spiritualibus, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Praeterea cum In generali generale interdictum terrae fuerit, liceat terrae interdivobis clausis ianuis, non pulsatis tintin-coloride prinabulis, exclusis interdictis et excommu vate indulget; nicatis, suppressa voce divina officia celebrare. Sepulturam quoque ipsius loci Sepulturam liberam esse concedimus, ut eorum de-quoque ibi elivotioni, et extremae voluntati, qui se illic largitur; sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obsistat: salva iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te, monasterii eodem loco Abbatiasam a abbatissa, vel tuarum qualibet succeden- monialibus elitium, nulla ibi qualibet subreptionis gondam declaastutia seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel

poenalibus con-

Deum, et B. Benedicti regulam provi-Decretum im-munitatis a qua-derint eligendam. Decernimus ergo, ut libet externa nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra et illibata serventur, earum, pro quarum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi sohtis canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi perpetua, et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Romae anno incarnationis dominicae MCLXIX, pontif. vero domni nostri Alexandri III Papae, x.

Dat. anno 1169, pontif. anno x.

### XXXVI.

Destinatio legatorum in Angliam ad coanoscendum de causis inter regem et Thomam archiepiscopum Cantuariensem (1).

#### SUMMARIUM

Regis Angliae nuntios et literas recepisse narrat. - Nuncios a rege petitos cum potestate cognoscendi et iudicandi cau-

(1) Ex Wilkins, Concil. Brittanniae et Hiberniae, vol. 1, pag. 146

sam inter dictum regem et archiepiscopum Cantuariensem misit; - Eidem archiepiscopo prohibet, ut pendente lite regnum nec regem inquietet. - Irritam declarat quamcumque archiepiscopi in regem aut regnum sententiam. - Familiares regis ab archiepiscopo excommunicatos, absolvendi potestatem tribuit.

Alexander episcopus servus servorum Dei, illustri Anglorum regi Henrico, salutem et apostolicam benedictionem.

Magnificentiae tuae nuntios, scilicet Regis Angliae dilectos filios nostros Ioannes Cumin, et teras recepisse Radulphum de Vamewrde, nobis et Ec-narrat; clesiae Dei devotos, et regiae sublimitati, sicut credimus, per omnia fidelissimos, et literas, quas excellentia tua nobis per eosdem transmisit, tanto benigniori mente suscepimus, et tanto eos maiori gratia praevenimus et honore, quanto plenius scivimus, ipsos a magnifico principe et rege christianissimo fuisse transmissos; cui itaque omnem, quam cum Deo possumus, gloriam cupimus et honorem, et ad cuius incrementum modis omnibus. quibus honeste poterimus, nos et fratres nostri, ac tota Ecclesia, quanto devotissimae sinceritatis tuae affectum in maiori simus necessitate experti, tanto ardentius intendimus aspirare. Non enim devotionis tuae insignia, nobis tempore tam opportuno exhibita, a nostra imposterum memoria nulla poterit ratione divelli, vel in conspectu Ecclesiae aliqua desuetudine inumbrari. Petitiones quoque tuas, quas Nunciosa rege nobis per iam dictos nuncios tuos mi- petitos cum posisti, in quibus omni, quam cum Deo scendi et iudiet honestate nostra potuimus, sicut iidem inter dictum remagnificentiae tuae nuncii viva voce ple- gem et archinius enarrabunt, curavimus executioni tuariensem mimandare. Personas siquidem de latere nostro, iuxta quod rogasti, licet gravissimum ac difficillimum hoc tempore maxime videatur aliquos a nobis emittere, cum fratrum nostrorum et eorum prae-

sertim, quos tu desideras, praesentia et consilio opus habeamus; illius tamen recolendae ac magnificae devotionis tuae, ut diximus, non immemores existentes, ad sublimitatis tuae praesentiam duximus destinandas cum plenitudine potestatis, ecclesiasticas causas, quae inter te et venerabilem fratrem nostrum archiepiscopum Cantuariensem hinc inde vertuntur, et illam, quae inter eumdem archiepiscopum et episcopos regni tui super appellatione ad nos facta movetur, nec non alias causas terrae, quas noverint expedire, cognoscendi, iudicandique, et, prout sibi dominus administraverit, canonice Eidem archi-terminandi. Eidem quoque archiepiscopo, bet, ut pen- ne te aut tuos, seu regnum, gubernationi dente lite regnum, nec re- tuae commissum, donec causae illae degem inquietet: bitum sortiantur effectum, in aliquo gravare, vel turbare, aut inquietare attentet, fritam decla- omnimodis inhibemus. Verum, si praeque archiepi-fatus archiepiscopus in te aut regnum scopi in regem autregnum sen- tuum, vel personas regni interim aliquam sententiam tulerit, nos eam irritam esse, et non te tenere censemus. Ad indictionem autem huius rei, et argumentum nostrae voluntatis, literas praesentes, si articulus ingruerit necessitatis, ostendas. Alioquin, Serenitatem tuam rogamus et attentius commonemus, ut literas ipsas, aut earum tenorem a nullo sciri permittas, sed eas habeas omnino secretas. Illos Familiares re- autem familiares et consiliarios tuos, quos scopo excom- iam dictus archiepiscopus sententiae exsolvendi pote- communicationis subjecit, personae de latere nostro transmissae, Domino auctore,

gis ab archiepimunicatos, abstatem tribuit.

tentiam

Anno 1169, pontif. anno x.

absolvi concedimus.

absolvent. Si autem aliquis illorum in-

terim metu mortis laboraverit, praestito

secundum Ecclesiae consuetudinem iu-

ramento, quod nostro, si convaluerit, de-

beat parere mandato, ipsum ab aliquo episcopo, vel religioso et discreto viro

### XXXVII.

Ad omnes principes et christifideles de subsidio ferendo in recuperationem Terrae Sanctae (1).

#### SUMMARIUM

Status miserabilis Hierosolymitanarum partium; — Balduini regis Hierosolymitani cruciatus. — Terra praedicta a paganis devastata. - Hortatur reges, principes et omnes alios ad subsidium Terrae Sanctae; - Loci nimirum, ubi Redemptor noster nasci et mori dignatus est. - Eos modis omnibus ad facinus incitat. - Indulgentias a praedecessoribus pro eademve olim concessas confirmat. - Filios, uxores et possessiones illorum sub Sedis Apostolicae protectione suscipit. — Indulgentiam omnium culparum pro Terrae Sanctae defensoribus; — Etsi in itinere suscepto moriantur.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis nobilibus viris, ducibus et principibus, comitibus, baronibus, et universis Dei fidelibus ad quos literae istae pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Cor nostrum, et omnium fratrum no- Status miserastrorum sinistri rumores, qui de Hieroso-mitanarum parlymitanis partibus ad nos communi trans-tiam; euntium relatione pervenerunt, nimio dolore conturbant; cum vix unquam aliquis, qui christiano nomine censeatur, sine lacrimis et suspiriis audire valeat, quae de statu illius terrae miserabili recitantur. Est siquidem infidelium, quod dolentes dicimus, incursione contristata; et usque adeo fortium virorum potentia, et proborum virorum consilio viduata, quod nisi a christianis regibus et principus orbis celerem et potentem succursum habuerit, desolationem eius, quod absit, in ignominiam Dei, et in contemptum fidei christianae de proximo formidamus. Non est enim rex, qui terram Balduin regis illam regere possit, cum ille videlicet ni cruciatus. Balduinus, qui regni gubernacula possidet, ita sit graviter, sicut nosse vos credimus, iusto Dei iudicio flagellatus, ut

(1) Ex Concil. tom. xIII col. 113.

devastata.

Terra praedi- corporis cruciatus. Quam gravem siquidem iacturam, et quam miserabilem casum in personis et rebus illa Terra, pro qua patres genitores nostri sanguinem proprium effuderunt in conflictu, quem olim cum gentibus habuit, peccatis exigentibus sit perpessa, nec nos sine multa cordis commotione recolimus, nec aliqui, zelantes legem Domini, possunt tantam stragem fidelium patienti animo tolerare: praesertim cum illa gens pessima paganorum incommodis et periculis, quae genti christianorum intulerunt, tantam audaciam sumpsisse dicantur, ut se iactent imprudenter (1), terram illam, quod aver-Hortatur reges, tat Dominus, invasuros. Moveat itaque omnes alios ad vos zelus Domini, nec religio christiana subsidium Ter-super tanta, quae illi Terrae imminet, contritione dormitet; sed universa loca illa, quae Salvator et Redemptor noster corporali praesentia dedicavit, viriliter tueamini; et contemnite gentes, quae abiiciunt Dominum, et christianum nomen de terris abolere nituntur. Non est utique christianus, qui praescriptae Terrae calamitatibus non movetur, nec accingitur ad ipsam ab infidelium incursibus defendendam, quam occupare laborant, et suis, quod absit, spurcitiis profanare. Hi autem, qui ex vobis fortes sunt, et bellis exercendis idonei, non minus scuto fidei, et lorica iustitiae, quam materialibus armis induti, tam pium quam necessarium opus, ac laborem huius peregrinationis Loci nimirum, assumant; et loca illa, in quibus Redemnoster nasci et ptor humani generis pro nobis nasci vomori dignatus luit, et mortem subiit temporalem, potenti virtute defendant, ne temporibus nostris sustineat in illis partibus christianitas detrimentum. Cum enim Christus pro salute nostra opprobria multa, et demum crucis patibulum sustinuerit, ut nos offerret Deo, mortificatos quidem carne, iustificatos (2) autem spiritu, expedit admodum

vix ad tolerandos sufficiat continuos sui

ubi Redemptor

(1) Impudenter (ex Cocq. Add. et Corr.)

saluti fidelium, ut pro ipso corpora nostra

(2) Forsitan vivificatos.

periculis et laboribus exponamus, ne pretium sanguinis, quem pro nobis effudit. videamur obliti. Animadvertite igitur, di- Eos modis omlecti in Christo filii, et videte, quam pro-nibus ad facibrosum, et quam mœrore dignum existeret christianis, si adversus habitatores terrae illius inimici Crucis Christi denuo praevalerent: sicut eos praevalituros non modicum formidamus, nisi de diversis partibus christianorum auxilium habitatoribus ipsis cum festinatione succurratur. Ne igitur christianitas gentilitati succum- Indulgentias a bat, totis nisibus praevidete; quia melius praedecessoriest superventuro malo ante tempus occur- ve olim conrere, quam remedium post causam quae- mat. rere vulneratam; illis autem, qui pro Christo huius viae laborem assumpserint, illam indulgentiam peccatorum, quam patres et praedecessores nostri, Urbanus et Eugenius, Romani Pontifices, statuerunt, apostolica auctoritate concedimus et confirmamus. Uxores quoque, et filios eo- Filios, uxores rum, et bona, et possessiones suas, sub et possessiones lillorum sub Sebeati Petri et nostra, necnon archiepi-dis Apostolicae scoporum, et aliorum praelatorum Eccle-protectione su-scipit. siae, decernimus protectione manere; prohibentes attentius, ne adversus eos de his, quae pacifice possident, aliqua post susceptam Crucem quaestio moveatur, donec redeant, vel de ipsorum obitu certissime cognoscatur. Liceat autem eis, terras seu possessiones alias, postquam propinqui aut domini sui, ad quorum feudum pertinent, pecuniam ipsis mutuare aut noluerint, aut non potuerint, Ecclesiis vel ecclesiasticis viris, aut aliis fidelibus libere et sine ulla reclamatione pro expensis huius itineris titulo pignoris obligare. Praeterea quicumque de viris belli- ladulgentiam cosis, et ad illius Terrae defensionem omnium culpaidoneis, illa sancta loca fervore devotionis Sanctae desenadierint, et ibi duobus annis contra Sara-soribus; cenos pro christiani nominis defensione pugnaverint de Iesu Christi pietate, et de beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, eis omnium suorum. de quibus corde contrito et humiliato l confessionem susceperint, absolutionem

suscepto

riantur,

ctionem.

facimus delictorum; nisi forte aliena bona rapuerint, vel usuras extorserint, aut commiserint furta, quae omnia debent in integrum emendari. Si vero non est in facultatibus delinquentium, unde valeant emendari, nihilominus consequentur veniam, prout diximus, de commissis. Hi autem, qui illic per annum, sicut diximus, moram habuerint, de medietate sibi iniunctae poenitentiae indulgentiam et remissionem suorum obtineant peccatorum: Etsi in itinere omnibus autem sepulchrum Domini pro instanti necessitate visitare volentibus, sive in itinere moriantur, sive ad istum locum perveniant, laborem itineris ad poenitentiam, et obedentiam, et remissionem omnium peccatorum iniungimus, ut de vitae praesentis ergastulo ad illam beatitudinem, Domino largiente, pervepiant, quam nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quam repromisit Dominus diligentibus (1).

Datum Tusculani xvii kalendas februarii.

Dat. die 16 ianuarii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

### XXXVIII.

Sequitur in idem argumentum ad omnes Ecclesiarum praelatos (2).

#### SUMMARIUM

Literas per milites Templi ad universos christifideles mittit, ut Terrae Sanctae calamitatibus succurrant. — Ad exemplum praedecessorum Pontificum indulgentiam peccatorum tribuit iis qui pro Christo laborem Hierosolym. assumpserint. — Hortatur ut inducant homines ad decertandum contra infideles, idque quam citissime; - Proposita a Deo mercede.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, archiepiscopis et epi-

(1) 1 Cor. 11, 9. (R. T.) (2) Ex tom. XIII Concil., col. 115.

Bull. Rom. Vol. II.

scopis, et dilectis filiis abbatibus, et aliis Ecclesiarum praelatis, ad quos literae istae pervenerint, salutem et apostolicam benedi-

Cum orientalis terra per impressiones Literas per miinfidelium, et incursus fortium virorum, lites Templi ad consilio destituta, multo timore percutitur; stifideles mittit, et ad implorandam subventionem fidelium ctae calamitadilectos filios nostros, milites Templi, lato- tibus rant. res praesentium, viros utique religiosos, et Deum timentes, archiepiscopi, episcopi, et alii principes terrae, ad partes vestras mittere decreverunt. Nos autem, quos illius terrae calamitas gravi dolore conturbat, exemplo patrum et praedecessorum nostrorum de ipsius conservatione solliciti, christianos reges et principes orbis ad defensionem locorum illorum, in quibus steterunt pedes Domini, salubribus monitis exhortamur, et sicut patres et praedecessores nostri, Urbanus et Eugenius, Ad exemplum Pontifices Romani, statuerunt, ita et nos rum Pontificum remissionem et indulgentiam peccatorum indulgentiam peccatorum tristatuimus universis, qui pro Christo labo-buitiis qui pro rem Hierosolymitanum assumpserint, et Christolaborem Hierosolymi ascontra Saracenos fideli curaverint devo-sumpserint. tione certare. Monemus itaque universitatem vestram attentius, et mandamus, Hortatur ut inquatenus fratres, qui ad hoc missi sunt, ducant bomines benigno recipiatis affectu, et per eos contra infideorientalis terrae statu et necessitate com- citissime; perta, principes, comites, et alios fideles Christi parochianos vestros crebris et solicitis exhortationibus laboretis inducere ut terram illam, pro cuius liberatione patres et genitores eorum sanguinem proprium effuderunt, adeant festinanter, et contra inimicos Crucis Christi potentia et virtute decertent. Literas autem, quas propter hoc generaliter mittimus, universis faciatis Ecclesiis publice legi, et exponatis eorum tenorem; et remissionem peccatorum, quam facimus illis, qui tam pium et necessarium opus assumpserint, nuncietis; et ita omnes ad exequendum, quod suggerimus, moneatis, quod per solicitudinem et exhortationem vestram terra illa festinanter fidelium sentiat au-

Au. C. 1170 Deo mercede.

Proposita a xilium et iuvamen; et vos propter hoc ab omnipotenti Deo mercedem possitis consequi sempiternam.

> Datum Tusculani vi (1) ianuarii. Dat. die 27 decembris (2).

# XXXIX.

Monasterio Admontensi bona omnia confirmans, nonnulla privilegia ad monachorum quietem, indemnitatem et decorem elargitur (3).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium praedecessorum more sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; - Bona omnia ad illud pertinentia firma et illibata eidem servari mandat: — Gebehardus Salisburgensis archiep, eius fundator, caeterique successores archiep. bonis illud dotarunt, quae ei confirmantur. — Cum iure decimarum aliisque iuribus; - Saecularium quoque personarum donationes; - Archiepiscoporum et episcoporum; - Eadem alienari, vel in feudum dari prohibet. - Sepulturam inibi, vel ingressum ad monasticum institutum liberum cuique concedit. - Indebitas decimas ab eodem exigi inhibet. — Abbatem a solis monachis eligendum decernit. - Decretum immunitatis a quacumque molestia, vi etc. — Cum solitis conclusionibus poenalibus. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Lintholdo abbati monasterii Sancti Blasii, quod Admontis dicitur, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas, pro Ecclesiarum statu sat-

> (1) Adde kalendas (2) In edit. Cocq. habetur: Dat. die annoque eodem; in quo typographi error irrepsit. Si enim antecedentes literae datae sunt xvii kal. feb., hae autem vi kal. januar., nec dies, nec annus congruunt, ut attendenti patet. (R. T.) (3) Ex Cod. Diplomat. Admont., edidit Pezius, Thesaur. Anecdot., tom. III, par. III, num. IV.

agere, et earum quieti ac tranquillitati salubriter auxiliante Domino, providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen, Domino disponente, assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitiis tueamur, et B. Petri atque Apostolicae Sedis patrocinio muniamus. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis Monasterium postulationibus clementer annuimus, et rum more sub praefatum monasterium, in quo divino protectione Semancipati estis obsequio. praedecessorum recipit Pontinostrorum bonae memoriae Paschalis, In-fex. nocentii, Lucu, Romanorum Pontificum, vestigiis inhaerentes, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia ad quaecumque bona idem monasterium im- illud pertinenpraesentiarum iuste et canonice possidet, illibata cidem aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: ex dono bonae memoriae Gebehardi Salisburgensis archi- Gebehardus episcopi fundatoris eiusdem coenobii, in archiep. eius valle Admontensi fundum ecclesiae Sancti fundator, cae-Blasii, et quaecumque Hemma comitissa sores archiep. ibi habuit, patellam salis in Vicinia mo-tarunt, quae ei nasterii apud Halle, et maximam partem adiacentis nemoris: ex dono Tiemonis archiepiscopi successoris eius, curtem ex altera parte alvei, qui dicitur Admont, et ecclesiam Sancti Amandi episcopi, et reliquum nemoris, parochiam et praeconium ultra flumen Anesis cum ecclesia Sancti Amandi, patellam apud Halle cum augia, quae adiacet praedicto fiumini: ex dono Cunradi senioris archiepiscopi Salzburgensis, patellas et salinas apud Halle, et forestum omne ad Wenge pertinens cum novalibus et decimis: curtes Ru-I dindorf, Arnieck, Bute, Chrumpowe, et

que iuribus;

quae dederunt praedicti episcopi in variis usibus alpium et montium, ubi sal coquitur, et ferrum foditur, cum agris, pratis, silvis, aquis, aquarumque decursibus a rivulo Zedelze usque Frodnize, et a Lu-Cum iure de- zache usque Staiphe: ex dono Eberhardi archiepiscopi Salzburgensis, ecclesiam Sancti Galli in Silva-Nova cum decimis et novalibus, et omni iure suo, et salinis ibidem: ex dono Cunradi primi, ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae, et domum hospitalem Friesach cum decimis, praediis, et omnibus iustitiis suis: ex dono quorumdam nobilium, Rainerii videlicet, et Petrissae, et aliorum consanguineorum Lintholdi abbatis Admontensis, allodia Tovernick, et Chirchaim cum omnibus pertinentiis suis, medietatem ecclesiae Sancti Iacobi cum praedio Cholmenzi: ex dono Gebehardi archiepiscopi, decimas apud Tivene, Flatfach, Ehrapfeld, Miclendorf cum omnibus pertinentiis earum: ex dono Chunradi secundi archiepiscopi, curtem decimalem ad Wertse cum praedio Rapotendorf, Guttenprunnen, narum donatio- et aliis possessionibus Mathildis matronae, ecclesiam S. Michaelis cum praedio Zezen, ecclesiam Sancti Ioannis cum praedio Zozzen cum decimis et omni iure suo: ex dono marchionis Olaker, alpem Scoberen ad idem praedium pertinentem, et quidquid apud Grazlup et Pals habetis: ex dono Gebhardi archiepiscopi, decimas Chatse-Welze, Lungowe cum appendiciis suis: ex dono eiusdem archiepiscopi, ecclesiam de Tinfenfbach, et Aichdorf, Preintenfurt cum omnibus pertinentiis eorum: apud Wenge ecclesiam Sanctae Agathae cum omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Sancti Andreæ, et curtem Trieben cum omnibus pertinentiis suis: ecclesiam Dietmarsdorf, et curtem cum adiacentibus praediis, videlicet Griez duas, Perndorf, Strechowe, Puchel cum omnibus pertinentiis suis: ex dono Alberti archiep. Salisburg. parochiam Partem cum omni iure suo: ex dono Chunradi primi archiepiscopi ecclesiam Sanctae Mariae

Saecularium

norum et episcoporum;

cum praedio quod vocatur leringen inferius: ex dono Gebehardi archiepiscopi Ieringen superius cum omnibus appendiciis eorum: praedium Nazowe cum multis aliis adiacentibus praediis: ex dono Chunradi et Eberardi archiepiscoporum, ecclesiam S. Nicolai et praedium Gotfridi Mokkernowe cum novalibus et decimis, ecclesiam Sancti Martini cum praedio Strazgand, quod fuit Guntheri marchionis, et Chunradi comitis de Pilstain cum omnibus pertinentiis suis: praedium Radlack, guod fuit comitis Bernhardi, guidquid habetis Lusniz, Chamere, Mutarn: ex dono nobilium Treboche, Tunewiz. quinque curtes ad pontem S. Stephani: in eadem parochia ex dono Eberhardi archiepiscopi decimas; quidquid apud Sanctum Benedictum et Pontowe, Lobenich et Chruwat praediorum et decimarum habetis: ex dono Chunradi primi. decimas ad Muzz: ex dono nobilium praedia Muternderf: ex dono Eberhardi archiepiscopi, duos mansos in villa Teschanschirchen cum decimatione tota inter Pincha et Lavenze: ex dono nobilium quaecumque apud Wurvelach, Patfach, Gomvarn, Phaphenstain, et Aicowe possidetis: ex dono Gebehardi archiepiscopi, Ruste, Arnsdorf, Welmnich cum appendiciis eorum: apud Wachowe quidquid comes de Walfrathusen, apud Brunnen quidquid Fridericus advocatus vobis dederunt: quaecumque dono nobilium apud Chremse, Ense et Usburg possidetis, apud Tresviz et Liuzen praedia cum decimationibus suis: ecclesiam S. Ioannis, et praedium Hagemberg, et Winzenbach, et Gundachringen: ex dono archiepiscoporum apud Sundrmeringen, Prukkarn, Aiche, Eberhactingen quaecumque habetis: allodium magnum apud Hovcheim. quod a nobilibus de Abensberg emistis: ex dono nobilium praedium apud Hus superius et inferius cum ecclesia Sancti Paterniani cum omnibus pertinentiis suis: in Enswalde, Schratengastei, et Tricenwald ecclesiam Sancti Martini cum no-

valibus, decimis usque Horgenbrucken: ex dono Gebhardi archiepiscopi, praedium Mitrehoven, Wenge, Elinowe: ex dono Chunradi primi archiepiscopi, praedium apud Chuchil, curtem apud Sazburch, Hirschalm cum appendiciis eorum: in villa Beirhalle quaecumque a comite Pertholdo et Ottone Palatino dono vel concambio acquisitis: ex dono nobilium quidquid apud Pergen, in Brichaim, Haselbach habetis, ecclesiam Sancti Martini cum praedio magno Elsindorf, quod fuit Uldarici, et alteram ecclesiam cum praedio Bernhardi, et omnia, quae ibidem Eastem alie-emistis. Nec episcopo, nec abbati ipsi, dem dari pro- nec personae alicui facultas sit, bona eiusdem coenobii in feudum sive in beneficium sine consensu meliorum et discretorum fratrum aliquibus dare, nec \*epulturam in modis aliis alienare. Sane sepulturam sum ed mona-ipsius loci liberam esse censemus, ut, sticum institu-tum liberum cul-tum liberum culque concedit; communicati sint vel interdicti, extremae voluntati eorum nullus obsistat: salva iustitia matricis Ecclesiae. Laicos sive clericos liberos et absolutos ad conversionem suscipere nullius episcopi vel praepositi vos inhibeat contradictio. Prohibemus quoque, ut nulli fratrum post factam professionem absque abbatis totiusque congregationis permissione liceat, ex eodem claustro discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione Indebitas de-nullus audeat retinere. Sane novalium exigi inhibet; vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis de-Abbatem a ser cimas praesumat exigere. Obcunte vero ae- te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres omnium consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum timorem Dei, et beati Benedicti regulam praeviderint eligendum. Decerni-Decretum in-munitatis a qua- mus ergo ut nulli omnino hominum liceat cumque mote- praesatum monasterium temere pertur-

ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare: sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Salzburgensis archiepiscopi canonica reverentia, cui tamen omnino non liceat, ei vexationem aliquam vel consuetudinem, quae regularium quieti noceat irrogare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecula- Cum solitis risve persona, hanc nostrae constitutionis conclusionibus paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax eiusdem Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP episcopus.

Ego Bernardus Portuensis et S. Ru- et S. R. Ecclefinae episc. ss.

siae cardina-

Ego Chonradus Moguntinensis sedis ptiones. archiepiscopus, et Sabinensis cardin. ss.

Ego Otto Tusculanus episc. ss.

Ego Iacintus diaconus card. Sanctae Mariae subsc.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani subsc.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Ugo diac. card. tit. S. Eustachii iuxta Templum Agrippae ss.

Ego Io. presb. card. Sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Hildebrandus basilicae Duodecim bare, aut eius possessiones auferre, vel Apostolorum presb. card. ss.

nari, vel in feu-

ligendum

lestia, vi etc.

Ego Albertus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.

Ego Guillelmus presb. card. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. Sanctae Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card, tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, iv idus februarii, indictione iv, incarnationis dom. anno MCLXX, pontificatus vero dom. Alexandri Papae III anno xi.

Dat. die 10 februarii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

### XL.

Privilegium (1) confirmationis bonorum omnium, ad canonicos Tarvisinae Ecclesiae pertinentium (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipit; — In qua institutam a canonicis communem vitam servari mandat. — Bona omnia ad eos pertinentia confirmat. — In quibus haec propriis vocabulis enunciat; — In primis decimas et oblationes; - Deinde ecclesias cum suis pertinentiis; — Aliisque bonis quae hic describuntur. — Confirmat decimas iuris Ecclesiae Tarvisinae, quas episcopus dictae Eccl. concessit. - Decretum immunitatis a quacumque molestia; - Appositis ad hoc solitis poenalibus conclusionibus. — Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Drudo praeposito Ecclesiae S. Petri Tarvisii, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris canonice substituendis.

Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor aequitatis, et ordo exigit rationis;

(1) Simile privilegium, ab Eugenio III PP. huic concessum Ecclesiae, posuimus suo loco. (2) Ex authographo in archiv. episcop. edidit Nicolaus Coletus in Venet. edit., Ital. Sac., Ughell., ubi de hac Beclesia, col. 325.

praesertim quando poscentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinguit. Quapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuentes, ad exemplar Papae ac praedecessoris nostri sa. recordationis Ecclesiam Eugenii PP. praefatam Ecclesiam S. Pe- tectione Sodis tri, in qua divino estis obsequio mancipati, Apostolicae resub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Communem vero vitam, quam In qua instiin eadem Ecclesia observare promisistis, nicis commu-Sedis Apostolicae auctoritate confirma-nem vitam ser-vari mandat. mus; et ne cuiquam vestrum post factam promissionem, nisi obtentu religionis, retro abire liceat, prohibemus; et si quis hoc attentare praesumpserit, is Ecclesiae beneficio privetur; nec aliquis, nisi qui hanc communem vitam se observaturum promiserit, in eadem Ecclesia de caetero canonicus instituatur. Praeterea quascum- Bona omnia ad eos pertinentia que possessiones, quaecumque bona, ea-confirmat; dem Ecclesia impraesentiarum iuste ac canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, vel aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in qui- In quibus hace bus haec propriis duximus exprimenda propriis vocabulis enunciat: vocabulis: decimas, oblationes, primitias, in primis desepulturas, subjectiones capellanorum et nes; clericorum in eadem civitate commorantium, sicut eos quiete ac canonice hactenus possedistis: ecclesiam S. Nicolai, Deinde ecclequae est sita in claustro vestro, cum per- sias cum suis tinentiis suis: eccl. S. Io. Baptistae, eccl. S. Ioann. de Ripa cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Andreæ cum pertinentiis suis, eccl. S. Bartholomaei cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Sophiae, quae est extra civitatem, cum pertinentiis suis: terras, quas habetis in civitate Tarvisii aedificatas et inaedificatas: clausuram. quam habetis, iuxta foveas eiusdem civi- Aliisque bonis tatis, terras quas habetis in Sillano, in quae hic do-Breatina, mansos ac terras quas habetis Sporisiano, Molmio, Viscario, Bambora,

pertinentils;

Exordium.

mansos (1) quos habetis in Castaniola, mansos quos habetis in Postumia . ecclesiam Sanctae Bonae cum pertinentiis suis, terram quam habetis iuxta S. Pelagium de Spineta, mausos quos habetis in Lonzano, Braida, Maserada, Luvadina: ecclesiam S. Pelagii de Aurinis cum pertinentiis suis, mansos quos habetis in eodem loco, et terras vicinas quas habetis in S. Zenon, mansos, quos habetis in Paderno, et villa Orba, et ad plebem Montelli, mausos quos habetis in Storga et in villa Pendula in Salinberti, et locum ad molendinum faciendum, mansos quos habetis in Carbonaria, villam Melmae cum ecclesia S. Michaelis eiusdem villae, et tredecim rotas molendini cum pertinentiis suis, ibidem mansos quos habetis in Campostorto, in Lanzago, Gunfo, Nerbono, mansos quos habetis in Luvignano, in Ripa-Rupta, in Severa, et terras quas habetis in Fuligno, mansos quos habetis in Mulsone, villam Prati Golzoli, ecclesiam S. Mariae eiusdem villae cum decimis et caeteris pertinentiis suis, mansum unum in Cartenatica, terras quas habetis in Mestre aedificatas et inaedificatas, mansos quos habetis in Zello et nemus ibidem. terram cum vinea quam habetis iu Zollarino, mansum unum in Brendis, unum in Camellatis, mansos quos habetis in Burbiliaco, et terras quas habetis in Pedenzago, mansos quos habetis in Scaltenico, et terras quas habetis in Carpene. ecclesiam S. Angeli cum pertinentiis suis, seu mansum unum in Medolatiis: ecclesiam S. Gervasii cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Vitalis cum pertinentiis suis, et mansos quos habetis ibidem, mansos quos habetis in Zero, mansos quos habetis in Canizano et in Reveno, mansos

(1) Mansus, mansa vel mansum (trino enim genere haec vox effertur) est villa aut locus familiae, Caesario Prumiensi; fundus cum certo agri modo, Sirmondo; villula coloni unius abitationi propria, Alvarotto; quantitas terrae, quae sufficit duobus bobus in anno ad arandum, Alvarotto allisque italis scriptoribus. (R. T.)

quos habetis in Quinto et in Cemosia, ecclesiam S. Christinae cum pertinentiis suis, et mansos quós habetis ibidem et in Diveron, ecclesiam S. Andreæ de Cavasacra cum pertinentiis suis, mansum unum in Puteo Bono, mansos quos habetis in Silvatronda, mansos Silvae Rosae, ecclesiam S. Andreæ, quae in eadem villa sita est, cum pertinentiis suis, et mansos quos habetis in Lobiola, mansos quos habetis in Bassano, in Mariano Romuno, et in Bursio, et in Cornile, et in S. Maria, et in Leudolis, et in Fonte, et in S. Zenone: mansos quos habetis in Asylo, in Braeda, et in Malragello, et in Nogaredo: mansos quos habetis in monte Belluna et finibus eius, terras quas habetis in Trivignano, in Casellis, et in Postunia. mansos quos habetis in Dubladino et in Segusino, et mansum unum in Vichipano, mansos quos habetis in Petrarubea, in Fenario, et in Lovo, mansos quos habetis in Auno, et in aliis locis per episcopatum Feltren., et terras quas habetis in episcopatu Bellunen. ex dono bo. mem. Gregorii Tarvisini episcopi, omnem decimam totius terrae de Siliano, in quocumque tempore fuerit laborata; praeterea omnes Confirmat dedecimas, quae in territorio urbis Tarvisii cimas iuris Ecinri eiusdem Ecclesiae dicatae esse no-nae quas episcuntur, quemadmodum praelibatus epi- Eccl. concessit. scopus iam dictae Ecclesiae vestrae concessit, et scripto authentico roboravit, nos eas vobis, et per vos eidem Ecclesiae auctoritate apostolica nihilominus confirmamus. Decernimus ergo, ut nulli om- Decretum imnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam munitatis a quatemere perturbare, aut eius possessiones stia; auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva nimirum Sedis Apostolicae auctoritate, et episcopi vestri canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica sae- Appositis at cularisve persona, hanc nostrae constitu- noticularisve persona, hanc nostrae constitu- nalibus conclu-

tionis paginam sciens, contra eam temere sionibus.

venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Ecclesiae cardinaptiones.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae lium subseri- Rufinae episcopus subsc.

> Ego Conradus..... Sabin. Eccl. ss. Ego Otto episc. Tusculanus ss.

Ego Io. presb. card. Ss. Io. et Pauli ..... subsc.

Ego Ildebrandus basilicae Duodecim Apost. presb. card. ss.

Ego Alexander presb. card. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego D..... presb. card. tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. Sanctae Pudent. tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presbyter card. tit. Sancti Laur. in Damaso ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Hugo diac. card. S. Eustachii inxta templum Agrippae ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae R. E. subdiac. card. et notarii. m idus febr., incarnationis dominicae anno mclxx, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xi.

Dat. die 11 februarii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

# XLI.

Literae ad episcopos Angliae, ne Henrici filius rex coronetur absque praestito iuramento de conservandis iuribus ecclesiasticis (1).

#### SUMMARIUM

Praefatio. — Regis Angliae filium coronari et in regem inungi vetat, nisi prius iuramentum solitum praestet; — Et Anglos a sacramentis absolvat quae ab iis extorta fuerunt.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, Thomae archiepiscopo Cantuariensi, et universis episcopis per Angliam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex commissi vobis officii debito solicitudini vestrae incumbit, Ecclesiis Dei libertates et iura sua servare, et ne ab aliquibus opprimi valeant aut deleri, studium tenemur et diligentiam adhibere. Hac siquidem ratione inducti, et Ecclesiae Cantuarien, suam volentes dignitatem et iustitiam conservare, fraternitati vestrae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, necnon et in virtute obedientiae iniungimus, quatenus, si Henricus illustris Regis Angliae Anglorum rex filium suum coronari vo- et in regem luerit, et in regem inungi, tu frater Can-inungi vetat, nituariensis, ad cuius officium de antiqua mentum soli-Ecclesiae suae consuetudine et dignitate tum praestet; spectare audivimus, si manum ei nequaquam imponas, nec ab alio quolibet imponi permittas, nisi prius illud iuramentum exhibeat, quod alii reges eius praedecessores Ecclesiae Dei, et specialiter Cantuariensi, impendere consueverunt; et nisi universos ab observatione consuetu- Et Anglos a dinum suarum, et sacramentis illis, quae sacramentis abultimo ab hominibus Angliae extorta iis extorta fuefuerunt, prorsus absolvat. Vobis autem, runt. fratres episcopi, auctoritate apostolica districtius inhibemus, ne illius coronationi, nisi iuramentum praestiterit, praesumatis aliquatenus interesse; sed vos potius absentetis, et inde, nullius contradictione

(1) Ex Wilkins, Concil. Brittanniae et Hiberniae, vol. 1, pag. 458.

Praefatio.

vel prohibitione obstante, celerius rece-

Datum Beneventi, vi kal. martii. Dat. die 24 februarii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

## XLII.

Ad episcopos Angliae, ne quis Henrici flium coronet, cum hoc de iure pertineat archiep. Cantuariensi (1).

#### SUMMARIUM

Regum Angliae inunctio et coronatio ad Can tuariensem archiepiscopum pertinet. — Ab aliis inunctionem et coronationem fieri vetat - Cum poenalibus clausulis.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili bus fratribus. Eboracensi archiepiscopo Apostolicae Sedis Legato, et universis episcopis per Angliam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

pertinet.

Quoniam ad audientiam nostram mul-Regum Angliae torum iam pridem relatione pervenit, ronatio ad Can-quod coronatio regis Angliae et iniuntuariensem ar-chiepiscopum etio (2) ad Cantuariensem archiepiscopum de antiqua Ecclesiae suae consuetudine et dignitate pertineat; fraternitati vestrae praesentibus literis auctoritate apostolica districtius inhibemus, ut si illustris Anglorum rex filium suum, dum venerabilis frater noster Thomas Cantua-Ab allis inun-riensis archiep. in exilio fuerit, coronari ctionem et coronationem fleri voluerit et in regem inungi, nullus vestrum ei manum imponere praesumat, aut se exinde aliquatenus intromittere audeat; quod si quis vestrum attemptare praesumpscrit, id in periculum officii et ordinis sui noverit procul dubio graviter . Com poenali- redundare. In his vero appellationis remedium quibuslibet volumus denegari, et omnem malignandi occasionem excludi.

bus clau-ulis.

Datum apud Cerumar, 1v kal. martii, pontif. anno xi.

Dat. die 26 februarii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

(1) Ex Wilkins, Concil. Brittanniae et Hiberniae, vol. 1, pag. 459. (2) Lege munctio (ex Cocq. Add. et Corr.)

# XLIII.

De instituendis quadraginta canonicis in Tornacensi Ecclesia ex triginta praebendis opulentioribus (1).

#### SUMMARIUM

Ecclesia Tornacensis paucis clericis instructa cum magna possessionum copia. — Indulget ut quadraginta canonici instituantur ex triginta praebendis, dummodo canonici honestam habeant substentationem (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Tornacensi episcopo.

Significatum est nobis, et ex parte tua Ecclesia Tormonstratum, quod commissa tibi Ecclesia nacensis paucis clericis instrupaucos clericos eius obsequio habeat de- cta cum magna putatos, cum tamen magna possessionum possessionum conia. copia gaudere dicatur. Quoniam igitur indignum est, tam celebrem Ecclesiam copiam clericorum sibi deservientium non Indulget ut habere, fraternitati tuae significatione prae- quadraginta casentium auctoritate apostolica indulgemus, tuantur ex triut cum consilio discretorum et religioso-dis dummodo rum virorum dioecesis vestrae de xxx canonici honepraebendis quadraginta instituere possis, substentatiodummodo Ecclesiae praescriptae possessiones ad hoc ita sufficientes existant, quod Ecclesiae tuae canonici alias praebendas quaerere non cogantur, sed de ipsius Ecclesiae beneficio honestam possint substentationem habere.

Data Verulis, 11 idus martii.

Dat. die 14 martii anno Domini 1170, pontif. anno xi.

#### XLIV.

Confirmatio bonorum omnium Lingonensis Ecclesiae, ac consuetudinum Capituli eiusdem Ecclesiae, cuius canonicis nonnulla conceduntur privilegia (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam Lingonensem sub S. Petri protectione suscipit Pontifex. -Bona omnia ad eam pertinentia eidem con-

(1) Ex Gall. Christ., nov. edit., tom. III, inter Instrum. huius Ecclesiae. (2) Ibid., tom. Iv, inter Instr. ad hanc Ecclesiam pertinentia.

firmat. — In quibus nonnulla propriis vocabulis enumerat. — Cum iure decimarum. — Quae vero capitulo ab episcopo tribui solent, rata habet. - Electiones quoque Ecclesiarum et presbyterorum,— Antiquas consuetudines, - Et reditus canonicis confirmat. — Decretum pro Ecclesiae huius, ac bonorum huiusmodi integritate; — Statutaeque contra privilegii huius temeratores poenae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis. Manasse decano, et universo capitulo Sancti Mammetis Lingonensi, tam praesentibus quam futuris canonicis instituendis, in perpetuum.

Exordium.

**E**cclesiam Lingonensem scipit Pontifex.

mat.

merat.

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti ac tranquillitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis posub S. Petri stulationibus clementer annuimus, et praeprotectione su- fatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut Bona omnia ad quascumque possessiones, quaecumque eam pertinentia bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in In quibus non- quibus haec propriis duximus exprimenda nulla propriis vocabulis: altare magnum in eadem Ecclesia, necnon et omnia altaria infra eamdem Ecclesiam, libera cum beneficiis, quae ibidem collata fuerunt, et collationibus: capellam similiter Beatae Mariae inter duas turres, parochiam quoque Sanctae Crucis cum appenditiis suis, scilicet capellam de Bourona, et căpellam Sanctae Trinitatis in porticu Lingonensis Ecclesiae, cum electione et ordinatione presbyterorum in Ecclesiis praefatis, ab omni exactione liberis et absolutis: ecctesiam de Barium cum appenditiis suis, ecclesiam de Perceio cum appenditus

suis, ecclesiam de Curto-Campo cum decimis et appenditiis suis, ecclesiam de Mosteriolo cum decimis et appenditiis suis, in ecclesia Sancti Martini super Viennam fluvium duos bisantios, in ecclesia de Villa in Divionensi pago duos bisantios, in ecclesia de Bure duos bisantios, in ecclesia de Villania duos bisantios, ecclesiam de Dampetra super Savum fluvium, ecclesiam de Polofot cum deci- cum jure demis et appendiciis suis, ecclesiam de Laniaco cum decimis et appendiciis suis, ecclesiam de Vivaco cum decimis et appendiciis suis, ecclesiam de Anceio Franco, ecclesias de Taliceio et de Blaceio, ecclesiam de Merone cum paratis, ecclesiam de Naivile in pago Divionensi, ecclesiam de Ageio, et de Gypseio, ecclesias de Barbire et de Coion, quidquid habetis in Ecclesia de Rumille, ecclesiam Sancti Hilarii cum append., ecclesiam de Buxeria, ecclesiam de Provencheriis, ecclesiam Sancti Calixti, eleemosynam Alberici canonici Ligonensis apud villam Calinas, et ecclesiam eiusdem villae cum decimis et appendiciis suis, ecclesiam de Andeliaco cum appendiciis suis, ecclesiam de Marciliaco, et de Planiaco, ecclesiam de Monte Landotusi cum appenditiis suis, ecclesiam de Chalandre, ecclesiam de Annulle, et omnes alias ecclesias, quas legitime possidetis. Refectiones quoque, Quae vero caquas episcopus capitulo Ligonensi annua-pitulo ab epi-scopo tribui so-scopo tribui sotim praestare debet, scilicet in Natale Do-lent, rata habet. mini, in Coena Domini, in Pascha, in die consecrationis suae annuatim, in festo Sancti Mammetis, et unam aliam ab ecclesia Sancti Martini Lingonensis, in ipso die festi. Electionem omnium ecclesia- Electiones quorum et presbyterorum vestrorum, sicut que ecclesiahactenus habuistis, vobis auctoritate apo-terorum, stolica confirmamus. Antiquas praeterea Antiquas conrationabiles consuetudines, de iustitiis et suctudines, et observantionibus tenendis et faciendis

Bull. Rom. Vol. II.

Et reditus ca- firmamus; consuetudines seu reditus, mat.

ecclesiis aut monasteriis eiusdem episco-Ecclesiae buius, jusmodi inte-

in Ecclesia vestra, et in aliis Ecclesiis civitatis Lingonensis, vobis nihilominus con-

quos Cruces appellant, de toto episco-

patu Lingonensi, exceptis illis, qui ab

episcopis Lingonensibus concessi sunt

Statutaeque contra privileгатогев ровна е

gritate;

patus, et scripto eorum corroborati noscuntur, vobis duximus confirmandas. De-Decretum pro cernimus ergo, ut nulli omnino hominum ac honorum hu- liceat supradictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia ac integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate et Lingonensis episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve pergii huius teme- sona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nis; praesumptionem suam digna correxerit satisfactione, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Verulis per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, 111 kal. aprilis, indict. III, incarnationis dominicae anno mclxx, pontificatus vero domni Alexandri PP III anno xi.

Dat. die 30 martii, anno Domini 1170, pont. anno xi.

## XLV.

Monasterium S. Geruntii Callien. dioecesis ab Ordinarii iurisdictione exemtum, solique Apostolicae Sedi subiectum declaratur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione S. Sedis recipitur. — Bona eius omnia confirmantur. - Episcopo Calliensi probibet fatigare illud gravaminibus, vel molestiis. - Solitae clausulae. - Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis. Alloderio abbati monasterii S. Geruntii in comitatu Callii inter duo flumina Boatium et Boranum, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Iustis religiosorum desideriis dignum est nos facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celebrem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris Monasterium iustis postulationibus clementer annuimus, sub protectione et praefatum monasterium, quod specia-pitur. liter ad ius et proprietatem beati Petri spectare dignoscitur, ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae, Nicolai et Alexandri, Romanorum Pontificum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Bona eius ombona, idem monasterium impraesentiarum nia confirmantur. juste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Ad haec adiicientes statuimus, et auctoritate aposto- Episcopo Callica prohibemus, ut non liceat Calliensi fatigare illud episcopo, monasterium vestrum gravami gravaminibus, vel molestiis. nibus, vel aliquibus molestiis fatigare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium te-

(1) Edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 11, ubi de episcopis Callien.

Solitae clausulae.

mere perturbare, etc., salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur, etc. Cunctis autem, etc. Amen, amen.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Ecclesiae cardinantiones.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae lium subscri- Rufinae episcopus.

Ego Ubaldus presbyter cardinalis tit.

S. Crucis in Hier.

Ego Albertus presbyter cardinalis tit. S. Laur. in Lucina.

Ego Robertus presb. card. tit. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Laurentii in Damaso.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci.

Ego Theoditus presb. cardinalis tituli S. Vitalis tituli Vestinae.

Ego Iacintus diaconus card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Manfredus diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Vitellius diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi.

Datum Verulis per manum Gratiani S. R. E. subdiac. et notarii, 1v nonas aprilis, ind. III, incarn. dom. anno mclxx, pontif. vero Alexandri Papae III anno xI.

Dat. die 2 aprilis, anno Domini 1170, pontif. anno xi.

# XLVI.

Privilegium confirmationis bonorum monasterii Casae Marii Verulanae dioecesis ordinis Cisterciensium, cui multa conceduntur privilegia et immunitates (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium hocce sub protectione Sedis Apostolicae recipit; - In eoque monasticum servari ordinem mandans, - Bona omnia, possessiones, ac donationes ei confirmat: - Quarum nonnullae hic enumerat. - Pascua et usum sylvarum

(1) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1, ubi de Verulanis episcopis.

in territorio Castrensi et Montis-Nigri concedit. — Concambium factum cum episcopo Verulano observari praecipit. - Monasterium soli Apostolicae Sedi subiectum a nullo turbari quovis praetextu posse declarat. - Et alia quoque privilegia tribuit, anathemate proposito contra violatores. -Dioecesano vero episcopo subiicit in spiritualibus. — Abbatem a solis monachis eligendum decernit. - Alexandri PP. et S. R. E. card. subscriptiones (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filis. Gregorio abbati monasterii Sancto. rum Ioannis et Pauli, quod dicitur Casae Marii. eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Piae postulatio voluntatis effectu debet

prosequente compleri, ut devotionis sin-

ceritas laudabiliter enitescat, et utilitas

postulata vires indubitanter assumat. Quapropter, dilecti in Domino filii, vestris Monasterium iustis postulationibus clementer annuimus hocce sub proet praefatum monasterium, in quo divino Apostolicae remancipati estis obsequio, ad exemplar fel. memoriae praedecessorum nostrorum Calixti, Anastasii et Hadriani, Romanorum Pontificum, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuimus, ut ordo monasticus, in eoque moqui secundum Deum, et B. Benedicti nasticum serregulam, et Cisterciensium fratrum insti-mandans, tutionem in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quas. Bona omnia, cumque possessiones, quaecumque bona ac donationes idem monasterium impraesentiarum iuste ei confirmat: et canonice possidet, aut in futurum con-

cessione Pontificum, largitione regum vel

principum, oblatione fidelium, seu aliis

iustis modis, praestante Domino, poterit

adipisci, firma vobis vestrisque successo-

bulis: ecclesiam videlicet S. Archangeli,

ecclesiam S. Hipoliti et quicquid habetis

in ecclesia S. Viti, quae sunt in territorio

ribus et illibata permaneant; in quibus Quarum nonhaec propriis duximus exprimenda voca- merat,

Verulanae civitatis, ecclesiam S. Angeli ! in monte de Corneto, ecclesiam S. Salvatoris et ecclesiam Sanctae Mariae de Regimenio in territorio Montis S. Ioannis, ecclesiam S. Nicolai in castro Babuci, ecclesiam S. Ioannis et ecclesiam S. Silvestri cum amphiteatro, quod vulgo Apperitiatum dicitur, in territorio Frusinonensi ecclesiam S. Crucis, in territorio Anagnino, ecclesiam S. Vincentii iuxta castrum Morrei in valle Orbetana. et ecclesiam S. Manni iuxta castrum Castuli in territorio Marsicano, cum omnibus supradictarum ecclesiarum permanentiis, molendina ad Arinulam, et ilia, quae habetis in territorio Castrensi; rusticos etiam, et haereditates, quas in civitate Verulana, et castro Babuci, ac montis S. Ioannis quiete hactenus possedisse Pascua et usum videmini. Pascua et usum sylvarum in sylvarum in territorio Castren- toto territorio Castrensi, et Montis-Nigri, si et Montis- pascua et usum sylvarum et totam ca-Nigri concedit. stellaturam ipsius Montis-Nigri, et ultra muros adiacentem centum passus, sicut inde descendit ab utraque parte in rivum et circuitu versus Aquilonem, ipsum praecipitium montis, et terram in territorio supradicti montis, quantum duo aratra sufficient laborare: ecclesiam S. Benedicti, cum omnibus pertinentiis suis, et ecclesiam S. Angeli de Meruleto cum capellis et pertinentiis suis, quae omnia felicis memoriae pater et praedecessor noster Eugenius Papa vobis in Ecclesiae vestrae dedicatione concessit, et Anastasius et Hadrian. Rom. Pontifices suo privilegio roborarunt, vobis vestrisque successoribus nihilominus confirmamus. Concam-Concambium bium quoque, quod cum Verulano epipiscopo Veru-scopo, et canonicis S. Erasmi, atque quondam Gregorio custode castelli, quod castrum nominatur, rationabiliter fecistis. futuris temporibus inviolabiliter observari Monasterium soli Apostolicae praecipimus. Statuimus praeterea, ut mosedi sublectum nasterium vestrum, quod ad ius et proa nullo turbari prietatem B. Petri pertinere dignoscitur, testu posse de- nulli ecclesiasticae vel saeculari personae,

factum cum elano observati praecipit.

clarat.

subiacere. Ad haec advertentes statuimus, ut nulli archiepiscopo vel episcopo liceat praefatum monasterium interdicere, aut in vos asque auctoritate Romani Pontificis interdicti vel excommunicationis sententiam promulgare. Nihilominus etiam apostolica auctoritate prohibemus, ut nullus quamlibet ecclesiam ad idem monasterium pertinentem, quae populum non habet, interdicto subiicere audeat; quominus, si quis fratrum vestrorum ibidem ex devotione cantare voluerit, exclusis excommunicatis et interdictis, cantandi liberam habeat facultatem. Praeterea per decreti huius paginam duximus statuendum, ut fratres vestri in quocumque loco Et alia quoque positi fuerint, ab omni saecularis servi- privilegia tri-buit, anathetii, et actione, et ab omni gravamine mate proposito contra violatomundanae oppressionis sint liberi et im- res. munes. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, seu de nutrimentis animalium vestrorum. nullus a vobis decimas exigere praesumat. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna provisione providere volentes, auctoritate apostolica inhibemus, ne quis terminos ab eodem antecessore nostro circa monasterii vestri ambitum institutos, et 500 passis ab eo distantes, transgredi audeat: nec infra, furtum aut rapinam facere, hominem capere, vel aliquam violentiam exercere. Si autem fecerit, et secundo tertiove commonitus, satisfactionem congruam exhibere contempserit. tamquam sacrilegus iudicetur, et districtionis ecclesiasticae animadversione plectatur. Chrisma vero, Oleum sanctum, Dioecesano consecrationes altarium, seu basilicarum, vero episcopo ordinationes monachorum, qui ad sacros ritualibus. ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et ea gratis et absque pravitate aliqua vobis voluerit exhibere; alioquin, liceat vobis catholicum, quem malueritis. adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Neque illi episcopo, aut episcopopraeterquam Romano Pontifici, debeat rum ministro facultas sit, in capellis ad

praeter competentem ei quartam decimarum, et oblationum partem iniuste sibi Abhatem a so- aliquid vendicare. Obeunte vero te, nunc ligendum de-eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris de suo vel de alieno Cisterciensis ordinis, si oportuerit, collegio, secundum Deum et B.

praedictum monasterium pertinentibus

go, ut nulli omnino hominum etc. Amen. Alexandri PP. Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Ecclesiae cardinaptiones.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae lium subscri- Rufinae episcopus.

Benedicti regulam elegerint, a Romano

Pontifice consecrandum. Decernimus er-

Ego Ubaldus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Ioannes Ss. Ioannis et Pauli presb. cardinalis tit. Pammachii.

Ego Hildebrandus basilicae Duodecim Apost. presb. card.

Ego Ioannes presb. cardinalis tit. S. Anastasiae.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina.

Ego Guillelmus presbyter cardinalis tit. S. Petri ad Vincula.

Ego Boso presb. cardinalis S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci.

Ego Theoditus presbyter cardinalis S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Iacintus diac. cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Ardicio diaconus cardinalis S. Theodori.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Ugo diaconus cardinalis S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Petrus diaconus cardinalis Sanctae in Aquiro.

Datum Verulis per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, vii id. maii, indict. III, incar. dominicae anno MCLXX, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xi.

Dat. die 9 maii, anno Domini 1170, pontif. anno xi.

## XLVII.

Contra nonnullos abusus, ac potius nefanda scelera, incestus, suffocationes prolis, celebrationes missae cum sicca faece vini, ac micis panis vino intinctis, ac matrimonia sine sacerdotali benedictione facta (1).

### SUMMARIUM

Ouae cura Pontificibus inesse debeat de exteris Ecclesiis. — De matribus, quae prolis suae procurant interitum; — Cuius delicti atrocitas Scriptura et Patribus declaratur. - Incestus foedaque libido a sacris reprobata canonibus. — Contra quos severe incedendum statuit. - Poenae contra opprimentes in somno filios suos. - De iis, qui cum sicca faece vini, et micis panis vino intinctis missam faciunt: — Deque matrimonium sine sacerdotali benedictione contrahentibus. — Quae auctoritate apostolica prohibet, offerrique iubet in sacrificio missae solum panem et vinum aqua mixtum. - Districte prohibet ne matrimonia clandestina et sine sacerdotali benedictione celebrentur.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Upsellensi archiepisc. et suffraganeis eius.

Vice beati Petri apostolorum principis, Quae cura Ponlargiente Deo et Domino nostro, qui ait: tificibus inesse de ex-Speculatorem te dedi domui Israel super teris Ecclosiis. gentes et regna (a), licet immeriti, in Apostolicae Sedis specula constituti, pontificalis officii debito pro universis compellimur solicitudinem gerere; et antiquo hosti, qui tamquam saevissimus leo circuit, quaerens quem devoret (b), pasto-

(1) Ex Concil. tom. x11., col. 134. (a) Ezech. 111. (b) 1, Petri v, 8. (R. T.)

rali providentia obviare, ne gregem Do-1 minicum invadat, et diversis eum vitiorum morsibus laceret. Inde est, quod De matribus, vehementi cor nostrum doloris pulsatur procurant inte- stimulo, audito quod in partibus vestris in tantum libido crudelis et turpis excreverit, ut quaedam mulieres proli suae procurent interitum, earumque corruptores tam horrendo et detestabili facinori non solum consentire, verum etiam persuadere praesumant: alii incestuosa conjunctione, plerique cum jumentis abominanda se pollutione commaculent. Quae quantum sint gravia, et Creatori nostro penitus inimica, ipsa sceleris atrocitas satis demonstrat, quam nec audientium aures sine ingenti possunt horrore percipere.

Si enim, qui iactato in terram semine Caius delicti prolem nolebat ex uxore suscipere, perptura et Patri- cussus a Domino Testamenti Veteris serie bus declaratur dinoscitur; qua poena feriendus esse monstratur, qui natum proprium non abhorret occidere, et mavult interire quam vivere? Cuius utique criminis poena illud etiam persuadentes vel consentientes involvi, beatus Augustinus ostendit, dicens: Se periculose decipiunt, qui existimant eos tantum homicidas existere, qui manibus hominem occidunt, et non potius eos, per quorum consilium et fraudem et exhortationem homines extinguuntur. Nam Iudaei Dominum nequaquam propriis manibus interfecerunt, sicut scriptum est: Nobis non licet interficere quemquam (a); sed tamen illis mors Domini imputatur, quia ipsi eum lingua interfecerunt, dicentes: Crucifige, crucifige eum.

ta canonibus.

Incestum vero quantum sacri abhor-Incestus foe- reant canones, concilium Ilerdense desacris reproba- monstrat: Cum his, inquit, qui incestus se pollutione commaculant, quamdiu in ipso detestando et illicito carnis contubernio perseverant, nec sumere cibum ulli christianorum, sicut Apostolus iussit, licebit. Porro scelus cum iumentis co-

> (a) Ioan. xviii, 31. — In Cocquel. edit., errore typographi, legitur: Ioan. xix. (a. T.)

euntium quanta sit animadversione plectendum, legislator Moyses declarat, cum etiam ipsa interfici animalia iubeat, quae tali contaminata flagitio indignam refricant acti memoriam.

Quia igitur abhominabilem horum ex- contra quos secessuum praesumptionem severa satis vere incedendistrictione congruit insequi, praedictos proprie prolis necatores, et tam ipsum facinus persuadentes quam consentientes, quoslibet parricidas: aut cum matre, filia, consobrina, vel nepte agentes, quam cum iumentis coeuntes, arctiori poenitentiae iugo curetis compescere; et nisi senio confecti, vel corporis fuerint debilitate, seu egestate oppressi, eos ad Sedem Apostolicam compellatis venire, et beatorum apostolorum Petri et Pauli limina visitare; ut in sudore vultus sui, et viarum labore, superni Iudicis iram evadere, et ipsius misericordiam valeant invenire.

Ad haec, qui dormiendo, non volun- Poenae contra tate sed casu filios suos oppressisse in opprimentes in somno filios veniuntur, triennio, si iidem filii fuerint suos. baptizati: si vero absque sacro baptismate recesserint, quinquennio poenitentiae disciplinis subiaceant. Sacerdotes, quos ab his studiosius praecavere convenit, officii sui perpetua executione priventur. Verum si qui parentum absentes fuerint, quando eorum filii suffocantur, aut si id sub aliena custodia contigerit, extra culpam erunt; si tamen eos non furiosae, sed congruenti custodiae ipsos se crediderint tradidisse.

Praeterea non sine cordis amaritudine Doiis, qui cum quosdam sacerdotes contra apostolicas sicca faece vini, et mie is panis institutiones, cum sicca faece vini, vel vino intinctis cum micis panis vino intinctis, missam celebrare audivimus; et fideles laicos non christiano more absque sacerdotali benedictione et missa, matrimonium contra- Deque matrihere; unde saepe illicita contingit fieri cerdotali beneconiugia, et inter legitimas personas di-dictione contravortium intervenire. Sane cum omne crimen atque omne peccatum oblatis Deo sacrificiis deleatur: quid de caetero pro delictorum expiatione Domino dabitur,

missam faciunt.

quando in ipsa sacrificii oblatione erratur? Cum enim magister veritatis discipulis suis sacramentum commendaret nostrae salutis, non siccam faecem vini, non micas panis vino intinctas accepit; sed panem et calicem, et benedicens de-Quae auctori- dit discipulis. Quia igitur secus agere, Q uae auctoriprohibet, offer- evangelicae et apostolicae doctrinae conrique iubet in trarium, et consuetudini ecclesiasticae sae solum pa- penitus est adversum, apostolica prohinem et vinum aqua mixtum. bemus authoritate, ut cum sicca faece vini, vel cum micis panis vino intinctis, vel alio modo, quam Dominus instituit, nullus de caetero sacrificare attentet; sed secundum formam sacrosanctae Ecclesiae Romanae, quam vos in omnibus imitari oportet, solum panem, et vinum aqua mixtum in sacrificio Corporis et Sanguinis Christi offeratis.

lebrentur.

Caeterum clandestina, et absque sa-Districte pro- cerdotali benedictione non debere conhibet ne matri-monia clande- trahi coniugia, aut nisi inter legitimas stina et sine personas, quae infra septimum gradum nedictione re- nulla consanguinitatis linea coniungantur; nec contracta, nisi canonice et consensu episcopi, dissolvi, multorum Ss. Patrum declarat auctoritas. Vos itaque muniti Ss. Patrum sanctionibus et ecclesiasticis institutis, haec, quae dicta sunt, diligenter servate, et aliis praecipite inviolabiliter observari dispensationis moderamine utentes, ut qui in quinto vel quarto gradu coniuncti sunt, eos non separetis, sed ne amplius taliter coniungantur, pontificali authoritate et districtione prohibeatis.

> Datum Tuscul., v idus septembris. Dat. die 9 septembris anno Domini 1170, pontif. anno x1.

# XLVIII.

Decretalis contra simoniacam labem (1) aliaque contra disciplinam ecclesiasticam perpetrata (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Abusus in Svetia ex simonia et ecclesiasticae disciplinae inobservantia

(1) Quae contra labem simoniacam disseruerit S. Leo PP. I, legere est superius in constitutione ab eodem edita. (2) Ex tom. xII Concil., col. 128. exorti. — Quo sit ut perniciosa et exemplo nociva contingant. — Instituta laicorum et saecularia iudicia clerici passim contra laicos et vissim usurpant, non attentis canonibus. — Munus episcoporum esse huiusmodi mala impedire. — Peccata enim ex nimia indulgentia crescunt quotidie magis; - Eos igitur hortatur ut abusus omnes et malas consuetudines eradicent. — Poenae a Ss. Patribus statutae contra laicos, beneficia clericis dantes, et in clericos ab eis per pecuniam, investituram etc. accipientes. - Synodi Rom. anno 502 sub Symmacho, — Callixti PP., — Paschalis I, - Alexandri, - Paschalis II decreta contra investituras huiusmodi. - Simoniae peccatum quam grave. - Ei subiectum esse dantem simul et accipientem. - S. Gregorii constitutio. — S. Gregorius simoniam declaravit, beneficia Ecclesiae non solum pecunia, sed qualibet obsequii, aut muneris specie obtinere. — Concilii Chalced., Carthag., et S. Augustini sententia de non admittendo clerico sine literis Ordinarii. — Gelasii et Alexandri Pontificum decreta, ne clerici ad saecularia iudicia pertrahantur. — Monomachia sacris canonibus contraria. — De decimis a laicis Ecclesiis debitis. — Concilii Moguntini — Et Rothomagensis super hoc decreta. — De donationibus Ecclesiae factis non revocandis, vel subtrahendis. — De clericorum percussoribus. — Adhortatio ad episcopos Svetiae et Gothiae.

Alexander Papa, Upsellensi archiepiscopo, et universis suffraganeis eius, tam in Svetia quam in Gothia constitutis.

Constituti a Domino, licet insufficientibus meritis, super gentes et regna, ex iniunctae nobis administrationis officio debitoque compellimur, aciem nostrae considerationis ad universum commissi gregis corpus extendere, atque omnium fidelium corda institutionis apostolicae ac doctrinae salutaris imbre perfundere: ut sicut in omnem terram exivit sonus apostolorum, et in fines orbis terrae verba eorum (a); ita quoque nos, qui eorum cathedrae praesidemus, qui eis non in

(a) Ad Rom. x, 18; ex Psalm. xvIII, 5. (R. T.)

Exordium.

vitae merito, non in operum sanctitate, sed in pastorali cura et dignitate successimus, verbum salutis, evangelium christianae atque catholicae veritatis annunciemus his, qui longe, et his qui prope, nomen apostolicum non inane neque nudum et in sola voce gerentes; sed in executione officii et veritate operis, in quantum nobis Deus dederit, adimplentes.

Audivimus enim, et audientes non Abusus in Sve- potuimus non dolere, quod apud vos, reclesiasticae tam in Svetia videlicet, quam in Gothia, disciplinae in- ex nimia et perversa non libertate, sed abusione potius et insolentia laicorum, consuetudo pessima et detestabilis inolevit, ex qua etiam multa illicita provenerunt, et mala non solum enormia, verum etiam intolerabilia pullularunt. Ipsi enim, vobis inconsultis, sicut dicitur, aut contemptis, concedunt et conferunt ecclesias, quibus volunt: omnia simoniace, sive per pecuniam, sive per privatam gratiam, vel odium agentes.

contingant;

Ex hoc autem multa dicuntur tam ipso Quo fit ut per- actu quam exemplo nociva et perniciosa xemplo nociva contingere. Quilibet enim et undecumque sacerdos adveniens, licet ordinationis suae nullum habeat testimonium, solo mandato seu nutu etiam laicorum, divina in salutis eorum suaeque periculum celebrare praesumit. Unde nonnunquam evenit, ut monachi fugitivi, vel homicidae, seu quibuslibet irretiti et notati sceleribus, aut in gradum sacerdotii non promoti, sacerdotio fungi nefaria nimis et damnabili praesumptione non metuant. Quilibet vero, vel omnino carens Ecclesia, vel pauperem habens, et ambiens ditiorem, potentioribus de parochia data vel promissa pecunia, alium non erubescit tam impudenter quam illicite supplantare.

Accedit ad haec, quod clerici, sive Institutalaico- ipsi adversus laicos, sive laici adversus laria iudicia cle- eos litigantes, experiri voluerint laicorum tra laicos et vis- iudicia subire; et secundum ipsorum insim usurpant, stituta sive leges agere vel defendere se non attentis ca-nonihus. coguntur. Nec solum inferioris ordinis etiam vos ipsi, si iustitiae rigorem zelo Dei succensi aliquando exercetis, aliquam contra vos causam inobedientis gregis invidia machinante, vel ad igniti ferri examen, vel ad aliquod aeque prohibitum et execrabile iudicium provocamini: nulla canonibus, qui id prohibent, seu pontificali dignitati exhibita reverentia, vel honore. Ad augmentum vero summamque malorum, clerici passim in eodem regno impune caeduntur, quandoque etiam occiduntur. Et quidem gravia sunt ista, nec professionis opera christianae; sed inimici potius zizania reputanda.

Ad quae radicitus evellenda, et de Munus episcomedio vestrum penitus extirpanda, tanto porum esse huacrius vos decet et oportet insurgere, impedire. quanto magis desides praelatos negligentesque respiciunt vitia subditorum: et eorum culpae crimen adscribitur, quod ab his, quibus praesident, et pro quibus etiam reddituri sunt in extremo examine rationem, tam frequenter, quam licenter et impune committitur; maxime cum per Prophetam dicatur: Clama, ne cesses, annuncia populo meo scelera eorum (a); et alibi: Nisi annunciaveris iniquo iniquitatem suam, sanguinem eius de manu tua requiram (b); et in sacris canonibus, quos prudentiam vestram ignorare non expedit, scriptum legatur: Negligere, cum possis, perturbare perversos, nihil est aliud quam fovere; nec caret scrupulo societatis occultae, qui manifesto facinori desinit obviare. Ex eo autem, quod pec- Peccata enim cata ex nimia et longaeva licentia in con- ex nimia indulsuetudinem iam venerunt, cum sit iuxta quotidio magis; quemdam philosophum infelicitas consummata; et vix videatur locus esse remedio, ubi, quae fuerunt vitia, mores fiunt; et iuxta Evangelium, qui mortuus fuerit in peccato, iam foeteat; multo maiori opus est ad suscitandum cum Domino mortuum, non sine lacrymis et compassione conamini, ne desperentur, sicut

quatriduanus in monumento, quibus poclerici talibus iniuriis fatigantur; verum (a) Isai. LVIII, 1. (b) Ezech. III, 18.

test invocato Dei nomine cum ipsius adiutorio subveniri.

consuctudines

Ut ergo etiam in his glorificetur Deus, Cos igitur hor- et sapientia honorificetur a filiis suis, caomnes et malas ritatem Moysi, pro populo Domino obsecrantis, zelum Phinees vindicantis, contritionem David orantis, misericordiam lesu Christi super Hierusalem flentis, et pro Lazaro lacrymantis, assumite: et habentes, secundum Apostolum (a), scutum fidei, loricam iustitiae, et galeam spem salutis, accingimini armatura Dei, et pugnate cum antiquo serpente, eum de obsessis per inhabitantia peccata a corporibus expellentes, et diripientes universa, in quibus habet fiduciam, eos, quos domum sibi facere nititur, cum gratiae caelestis auxilio a vitiorum sordibus emundantes: ut domus Dei, templum videlicet Domini sanctum, quod estis vos, dici ac fieri mereantur. Nec vos ullus terror ab officii pastoralis executione retardet, recolentes, et non tantum verbo, sed opere profitentes, quod Summus et Primus Pastor docuisse legitur et fecisse: Bonus, inquit, pastor animam suam ponit pro ovibus suis (b).

Et quoniam per errorem, et tam divini Poenae a Ss. quam humani iuris ignorantiam apud vos tae contra lai- inolevisse videntur mala, quae diximus, cos beneficia et a laicis tamquam licita impune haet in clericos ctenus usurpata: sanctorum Patrum staab eis per pe-cuniam, inve- tutis tamquam armis utentes, ipsis inniti etc. debebitis, atque ea, et vos cum eis, his quae illicite committuntur, opponere; ut ex eorum scientia et authoritate dispereant, quae per abusionem nimiam et ignorantiam succreverunt. Sane laicos Ecclesias vel ecclesiastica beneficia dignitatesque concedere, seu de ipsis ulla ratione disponere, sanctorum Patrum ad instar sacrilegii prohibent instituta. Clericos tamen, qui ab eis, vel per eos, dato pretio, sive gratis, Ecclesiam, vel investituram Ecclesiae seu ecclesiasticae dignitatis acceperint, praeter ordinis sui pe-

> (a) Ephes. vi. (R. T.) (b) Ioan. x, 11. Bull, Rom. Vol. II.

riculum, excommunicationis etiam poena condemnant.

Nam in synodo Symmachi Papae sta- Synodi Rom.; tutum legitur: Non placuit laicum sta- Symmacho; tuendi in Ecclesia aliquam habere facultatem, cui subsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi. Item: Laicis, quamvis religiosis, nulla de ecclesiasticis dignitatibus aliquid disponendi legitur attributa facultas. Item Calixtus Papa: Si Calixti PP., quis principum, inquit, vel aliorum, dispositionem seu donationem, sive possessionem ecclesiasticarum rerum sibi vendicaverit, ut sacrilegus iudicetur. Item Paschalis: Nullus laicorum Ecclesiarum Paschalis I, bona occupet, vel disponat; qui vero secus egerit, iuxta B. Alexandri capitulum ab Ecclesiae liminibus arceatur. Item Alexander: Per laicos nullo modo quilibet Alexandri, clericus aut presbyter retineat Ecclesiam, neque pretio neque gratis. Item Paschalis: Paschalis II de-Si quis clericus, abbas vel monachus per creta contra inlaicos Ecclesiam obtinuerit, secundum iusmodi. apostolorum sacros canones, et capitulum Antiocheni concilii, excommunicationi subiaceat. Item constitutiones sacrorum canonum sequentes statuimus, ut quicumque clericorum ab hac hora investituram Ecclesiae, vel ecclesiasticae dignitatis, de manu laici acceperit et qui ei manum imposuerit, gradus sui periculo subiaceat et communione privetur. Et in hanc sententiam alia multa canonum instituta, et sanctorum Patrum decreta conveniunt.

Caeterum Ecclesias vel ecclesiastica Simoniae pecbeneficia pretii seu cuiuscumque muneris grave. interventu conferre, simoniacam sapit procul dubio pravitatem. Porro Simonis crimen, quam sit detestabile, quam horrendum, ipsa vos eius infamis immanitas ignorare non sinit. Ex quo profecto tam dantem quam accipientem damnatio Si- Ei subjectum monis, quam sacra Actuum apostolorum mutet accipienlectio protestatur, involvit; ad cuius condemnationem cum plurima, praeter apostolorum sanctionem, sanctorum Patrum

rescripta manaverint, pauca credimus ex | pluribus suffectura.

Inter quae primum sit illud B. Gre-Gregorii gorii: Presbyter, inquit, si Ecclesiam per pecuniam obtinuerit, non solum Ecclesia privetur, sed honore sacerdotii spolietur; quia altare, decimas, et Spiritum Sanctum emere vel vendere, simoniacam haeresim esse, nullus fidelium ignorat. Idem alibi: Audivimus, dilectissimi, quod nos audire oportuit, sed audivisse profecto non libuit, quosdam scilicet sacrorum ordinum esse professores, qui sub munerum datione vel acceptione Dei Ecclesias, vel earum sibi sacrificia usurpant; quod quidem scelus vos non iamdudum acriter correxisse miramur; iuste enim uterque corripiendus est, et a sanctae liminibus Ecclesiae summovendus, et qui pro Ecclesiae ambitu munera largitur, et qui, ut Ecclesiam det, quicquam praesumit accipere; iste quippe donum Dei emere, hic autem vendere praesumit. Sacrilegio quoque hoc facinus haud dispar dixerim, com id, quod sponte et sacro deliberationis arbitrio gratis fieri debuit, sub pecuniae pactione causatur. Quare, fratres carissimi, quae taliter facta sunt, curiose refellite, infecta prohibete, vestrisque iussionibus resistentes, digno anathematis vinculo percutere non dubitate. Item: Si quis dator vel acceptor Dei Ecclesias vel ecclesiastica beneficia, quae quidam praebendas vocant, sub pecuniae interventu, sive dando emerit, sive accipiendo vendiderit, a Simonis non excluditur perditione.

Non solum autem pecunia, sed et quaes Gregorius libet obsequii aut muneris species in husimoniam de-claravit bene-iusmodi crimine aliter intercedit. Unde ficia Ecclesiae idem beatus Gregorius: Bene, inquit, cunia, sed qua- cum virum iustum pro praebenda descrilibet obsequit, beret, ait, beatus qui excutit manus suas ab omni munere. Non dixit solum a munere: sed ab omni munere. Quia aliud a manu, aliud a lingua. Munus ab obsequio est servitus indebite impensa; munus a manu pecunia est; munus a lingua, favor. Qui ergo sacros ordines tribuit, tunc ab omni munere manus excutit, quando in divinis rebus, non solum pecuniam nullam, sed nec etiam humanam gratiam requirit.

Ound autem sacerdos, aut quilibet concilii Chalclericus, aliunde adveniens vel ignotus, ced., Carthagin. sine testimonio et literis saltem episcopi sententiade non sui in aliena dioecesi recipi aut mini- admittendo elestrare non debeat, in Chalcedonensi le-Ordinarii. gitur concilio definitum per haec verba: Extraneo clerico, vel lectori, extra suam civitatem sine literis commendatiis proprii episcopi, nusquam penitus liceat ministrare. Item in concilio Carthaginensi: Clericum alienum nisi concedente eius episcopo, nemo audeat retinere, vel promovere in Ecclesia sibi credita. Item beatus Augustinus in sermone quodam ad populum: Hortamur, inquit, christianitatem vestram, ut iuxta sanctorum canonum instituta, in Ecclesiis a vobis fundatis aliunde veniens presbyter non suscipiatur, nisi a vestro fuerit episcopo consecratus, aut ab eo per commendatitias literas suscipiatur.

Ad hoc, ne clerici ad saecularia iu- Gelasli et Alodicia pertrahantur, et Rom. imperatorum vandri Pontifileges prohibent, quae tamquam canones, clerici ad saeubi canonibus non obviant, sunt obser- cularia iudicia vandae; et sanctorum Patrum, ac praedecessorum nostrorum auctoritas interdicit. Scribit enim beatae memoriae Gelasius Papa, dicens: Nemo unquam episcopum, aut reliquos clericos, apud iudicem saecularem accusare praesumat. Item Alexander omnibus orthodoxis: Relatum est ad huius Sanctae et Apostolicae Sedis apicem, cui summarum dispositiones causarum, et omnium negotia Ecclesiarum ab ipso Domino tradita sunt, quasi ad caput dicente: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam (a): quod quidam aemuli, eiusque sanctae Ecclesiae insidiatores, sacerdotes Dei apud publicos iudices accusare praesumant; cum magis Apostolus, christia-

(a) Matth. xvi, 18.

pertrahantur;

norum causas ad Ecclesias deferri, et ibidem terminari, praecipiat. Taliter praevaricantes praevaricaverunt in Deum suum, et non obediunt praeceptis eius.

Ferventis vero aquae, vel candentis Monomachia ferri iudicium, sive duellum, quod mosacris canoni-bus contraria. nomachia dicitur, catholica Ecclesia contra episcopum non admittit. Unde Stephanus Papa V, ferri candentis, inquit, vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet, sacri non censent canones: et quod Ss. Patrum documento sancitum non est, et superstitiosa adinventione non est praesumendum. Item Nicolaus Papa: Monomachiam in legem non assumimus, quam praeceptam non fuisse reperimus; quam licet inisse quosdam legamus, sicut sanctum David et Goliam sacra prodit historia; nusquam tamen, ut pro lege teneatur, divina sanxit auctoritas; cum hoc, et eiusmodi sectantes, Deum solummodo tentare videantur.

laicis Ecclesiis debitis.

Praeterea adiiciendo mandamus, qua-De decimis a tinus populum, regimini et gubernationi vestrae commissum, decimas Ecclesiis fideliter et devote persolvere, sicut ab ipso Domino noscitur institutum, diligenter ac solicite moneatis; et si necesse fuerit, sub districtione anathematis compellatis, iuxta illud Malachiae prophetae in persona Domini loquentis: Inferte, inquit, omnem decimationem in horreum meum, ut sit cibus in domo mea (a).

Concilii guntini,

sis super hoc decreta.

Unde in concilio Maguntiensi: Deci-Mo- mas Deo et sacerdotibus Dei dans, Abraham factis, Iacob promissis insinuat; et omnes sancti sacerdotes commemorant. Et Rotomagen- ltem ex concilio Rotomagensi: Omnes decimae terrae sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sanctificantur. Sed quia multi inveniuntur decimas dare nolentes, statuimus, ut secundum Domini nostri praeceptum admoneautur semel, secundo et tertio. Qui si non emendaverint, anathemate usque

> (a) Malach. III, 10. — In edit. Cocq. habetur in margine, errore librarii, Matuch. IV. (R. T.)

ad satisfactionem et emendationem congruam feriantur.

Nec tamen ideo ea, quae Ecclesiis, De donationi-Beclesiae immo Deo, ipsi vel parentes eorum con factis non retulisse noscuntur, revocare, vel eccle-vocandis votable subtrahendis. siasticarum personarum dispositione subtrahere volentes, erunt aliquatenus audiendi: quae, si etiam homini contulissent, reptere (1) non valerent. Unde Ambrosius in libro de Poenitentia: Sunt, qui opes suas tumultuario mentis impulsu, non iudicio perpetuo, ubi Ecclesiae contulerint, postea revocandas putant; quibus nec prima merces grata est, nec secunda, quia nec prima iudicium habuit, et secunda habuit sacrilegium. Item ex concilio Agathensi: Clerici vel saeculares, qui obligationes parentum, aut datas, aut testamento relictas, retinere perstiterint, aut id, quod ipsi donaverint Ecclesiis, vel monasteriis, crediderint auferendum, sicut sancta synodus statuit, velut necatores pauperum, quousque reddant, ab Ecclesiis excludantur.

Illos vero, qui in clericos violentas De clericorum manus, nisi forte se defendentes, inii- percussoribus; ciunt, poenam excommunicationis incurrere sacrosancta Romana iam pridem statuit et inviolabiliter tenet Ecclesia: nec a quoquam omnino, nisi a Romano Pontifice, vel de mandato eius, absolvi patitur, aut permittit.

Vos itaque ipsius, quae omnium Ec- Adhortatio ad clesiarum caput est et magistra, vestigiis episcopos Sveinhaerentes, eius ac nostrae in supradictis omnibus acquiescite sanctioni; et secundum ea, quae a sanctis Patribus et praedecessoribus nostris instituta praediximus, observata, atque ab omnibus per episcopatus vestros, quantum in vobis est, faciatis firmiter et inviolabiliter observari. Contemptores equidem ecclesiastica praecipimus usque ad condignam poenitentiam ultione percelli. Obedientibus autem sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatinus et hic fructum bonae

(1) Legendum putamus repetere. (R. T.)

Praefatio

actionis percipiant, et in futuro praemia | acternae pacis inveniant.

Datum Tuscul. iv idus septembris. Dat. die 10 septembris anno Domini 1170, pontif. anno xi.

## XLIX.

De suspensione archiepiscopi Eboracen. et Dunelmen., et excommunicatione Londonien, et Saresbirien, tamquam iurium Cantuarien. Ecclesiae invasorum (1).

### SUMMARIUM

Praefatio. - Eorum pusillanimitatem arguit eo quod consuetudines iniquas receperint, et iuramento firmaverint. - Rex in suis iniquis constitutionibus immobilis perseverat. — Thomas archiep. Cantuarien. pro tuenda Ecclesiae libertate cum clericis et consanguineis suis exulatus. — Regis filius coronatus absque iuramenti praestatione contra Pontif. prohibitionem. — Praedictos episc. ab omni episcopali dignitate suspendit. — Londonien. et Saresbirien. si praedictae coronationi interfuerint anathematizat. - Sententias, ab archiep. canonice latas, vel ferendas, observari mandat.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, G. Londoniensi, locelino Saresbiriensi, Barth. Exoniensi, Ric. Cestrensi, Waltero Rossensi, Godefr. S. Asap., Nic. Landavensi, episcopis, salutem et apostolicam benedictionem.

Oportuerat vos, quamprimum charissimus filius noster Henricus rex vester sub regiae dignitatis et fidelitatis obtentu ea vobis constituta proposuit, et scripto petiit et iuramento firmari, quae liquido satis et libertatem Ecclesiae et sacerdotalis officii iudicium deprimebant, erigere oculos vestros ad caelum et ascendere pro domo Domini ex adverso, ut non posset in oculis vestris, tacentibus vobis, ecclesiastica dignitas naufragari. Et qui-

(1) Ex Wilkins, Concilia Britanniae et Hiberniae, vol. 11, pag. 459.

dem si ullus vos pro, pastorali cura zelus rectitudinis tenuisset, cognovissetis vos super gentes et regna constitutos. ut in maioribus et minoribus evellere plantaria vitiorum et germen delectabile Domino inserere debeatis. Nunc autem, quia plus in vobis terreni principis reverentia quam timor Dei, et episcopalis honor valuit dignitatis pro vili lentis edulio. quod moerentes dicimus, contempsistis primogenita cum Esau, et implevistis in vobis, and in populo Indaeorum leremias lamentabatur impletum, dicens: Sederunt in terra, conticuerunt senes, et consperserunt cinere capita sua virgines filiae Iuda (a).

Sane si terroribus et minis exterriti Eorum pusilad recipiendas et ruramento firmandas tanimitatem ariniquas illas consuetudines processistis, consuetudines nunquid non decuerat vos post tanti tem- iniquas recepeporis spatium sacerdotalem resumere fir- to firmaverint. mitatem, et contra tantas enormitates cum praeteritae transgressionis plenitudine (1) sacerdotaliter reclamare. Caeterum vos detestabili facto pertinaciam adiungentes, et in illarum usurpationum observantia permanetis, et ita in depressione Ecclesiae praefati regis votum sequi videmini, ut quasi praescriptae (2) iam de regno vestro ex magna parte leges ecclesiasticae videantur. Et nos quidem usque modo expectavimus, ut cor principis, aut per officium vestrum, aut per inspirationem suam, vel per expectationem nostram divina gratia visitaret et supernae gloriae magis quam suae faceret amatorem. Nam et hoc vobis plerumque suggestum Rex in suis fuerat, et optabile admodum pro quali- iniquis constitate temporis videbatur, ut asperitas eius mobilis persein patientia potius et mansuetudine leniretur; nobis autem praeteritorum correctionem et poenitentiam expectantibus nihil ipse de pristina severitate mutavit, sed in constitutionibus illis iniquis immobilis perseverat. Quanto iam sane Thomas artempore venerabilis frater noster Tho-chiep. Cantua-

(1) Lege poenitudine. (2) Lege proscriptae. Ex Cocq. Add. et Corr. (a) Thren. II, 10. (R. T.)

cis et consan- tionibus illis, licet prius carnis infirmiguineis suis e- tate eis visus fuerit consentire, voluit obviare a commissa sibi Ecclesia, cum clericis suis et affinibus exulaverit, nobis etiam tacentibus recognoscitis. Et utinam eo compateremini charitatis affectu, quo in alia ei causa compati oporteret; vos vero non solum ei fraternum subtraxistis auxilium, sed dolorem vulnerum ipsius, Regis filius co- sicut dicitur, addidistis. Cum enim iamiuramenti prae- dictus rex filium nuper coronari voluestatione contra rit, et hoc de antiquo iure ad Cantuariensem asseratur archiepiscopum pertinere, vos, iamdicti fratris nostri auctoritate et reverentia, quam sibi et Ecclesiae suae debetis, postposita, ad coronationem illius favorem vestrum et ministerium praebuistis, nulla de servanda Ecclesiae libertate praestita, vel etiam exacta, sicut dicitur, cautione; quinimo sustinuistis potius, ut iuramentum ab illo de servandis regni consuetudinibus praestaretur. Profecto pro reconciliatione illorum, nos per literas et personas ex latere nostro, et per plures alios viros, qui digni fuerant exaudiri, saepe numero laboravimus; et quidquid datum fuerat nobis spei, praeter inanem pompam verborum nihil hactenus potuimus reportare. Nec tamen hoc ideo dicimus, qui dum adhuc essemus in Francia, in multis eumdem regem liberalem erga nos senserimus et devotum; sed ob hoc non debemus omittere, quin tantis nos transgressionibus et pro gloria Dei et pro salute ipsius, et nostrae zelo rectitudinis opponamus. Nunc igitur, quia saecularium hominum culpae nullos magis quam desides praelatos negligentesque respiciunt quia multam saepe nutriunt pestilentiam dum necessariam adhibere negligunt medicinam, et post expectationem diuturnam, nullo dolore contra vos ipsos, nullo fervore contra iniquas illas usurpationes exurgitis, nos de commissa nobis a Domino potestate de auctoritate

Ecclesiae liber- mas archiepiscopus vester, quia usurpa- Apostolicae Sedis, cui licet immeriti, Praedictos e-tate cum cleri-Deo disponente, servimus, ab omni epi- episcopali discopali vos suspendimus dignitate. Illos dit. autem vestrum, Londinien. videlicet, et

Londonien, et Saresbirien. episcopos, qui pro impetrata Saresbirien. si apud nos gratia iuxta spem nostram ad praedictae coreconciliationem magis laborare debue-fuorint, anatherant, et a iamdicti archiepiscopi grava-

decernimus addicendos. Ad haec quic- Sententias, ab quid adversus Robertum vicarium Can-nice latas, vel tuariensem archidiaconi contemptorem ferendas, observari mandat.

Nicolaum, Thomam et Willielmum, et caeteros, qui excommunicati a praedicto archiepisc. divina scienter celebrare praesumpserint, si ita est, vinculo anathematis innodari, eorumque communionem sicut excommunicatorum praecipimus evitari. Datum Ferentini, xvi kalen. octobris, incarnationis dominicae anno MCLXX. pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 16 septembris, anno Domini 1170,

pontif. anno xII,

mine abstinere, si praefatae coronationi

favoris sui ministerium praebuerint, in

sententiam anathematis revocamus et sicut

excommunicatos praecipimus evitari. De

Roffensi vero episcopo, et G. Ridell.

Cantuarien. archidiacono, qui cum am-

plius Cantuarien. Ecclesiae debitores exi-

stant, in minori reverentia et honore

iamdictum archiepiscopum habere dicun-

tur: et alter eorum, Roffensis videlicet

episcopus, illi coronationi interfuerit, alter

vero in se excommunicationis a praefato

archiepiscopo latam sententiam spreverit,

illud a vobis remota appellatione obser-

vari praecipimus, quod ab eo fuerit ca-

nonice constitutum. Nos enim eos, quanto

gravius videntur offendere, tanto durius

sententiae suae idem archiepiscopus sta-

tuit vel in futurum rationabiliter statuerit,

firmiter et inviolabiliter nulla ei suffra-

gante appellatione custodiri praecipiendo

mandamus; clericos autem Hugonem,

L.

Statutim, ne cuilibet Sublacensis S. Benedicti monasterii abbati illius bona dilapidare liceat: quod si contingat, ad Sedem Apostolicam esse reclamandum(1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Apostolica auctoritate concedit monachis ut si quando viderint abbates monasterii bona dilapidantes, ad Sedem Apostolicam recurrant. — Quin liceat abbati eos gravamine aliquo afficere. — Decretum immunitatis cum solitis clausulis (в. т.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis universis fratribus Sancti Benedicti Sublacensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Iustis petentium desideriis facilem nos convenit praebere consensum; et vota, quae a recto rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Ea-Apostolica au- propter, dilecti in Domino filii, vestris dit monachis ut postulationibus annuentes, apostolica vorintabbates mo-bis auctoritate concedimus, ut si quando

rant.

bati eos gravaheere.

munitatis cum

nasterii bona Simonem abbatem vestrum, et illos, qui Sedem Aposto- ei successerint, bona monasterii dilapidare videritis, si commoniti disistere forte noluerint, ad Sedem Apostolicam reclamandi, et ea, quae ad incommodum monasterii pertinent, indicandi facultatem Quin liceat ab- liberam habeatis; neque abbati vestro ullo mine aliquo af- tempore liceat, aliquem vestrum occasione ista, in compendibus ponere, aut aliqua iniusta gravamina irrogare: salva tamen in omnibus beati Benedicti regula, et Decretam imm monastici ordinis disciplina. Statuimus solitis clausulis ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit. indignationem omnipotentis Dei, et bea-

(1) Ex archiv. monast. huius edidit Margarinus, sui Bullarii par, 11, Constit. excit.

torum Petri et Pauli apòstolorum eius se noverit incursurum.

Datum Tusculani, idibus octobris. Dat. die 15 octobris anno Domini 1170, pontif. anno xII.

## LI.

Confirmatio bonorum et consuetudinum omnium capituli Ecclesiae Parisiensis, ac praecipue praebendae S. Genovefae (1).

## SUMMARIUM

Proæmium. — Libertates et consuetudines Ecclesiae capituli Parisiensis ratas habet et confirmat; — Praesertim praebendae S. Genovefae et aliarum praebendarum. -Quod decreto immunitatis, solitisque poenalibus conclusionibus roborat (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, B. Decano et Capitulo Parisiensis Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto fervorem devotionis vestrae

laudabilius sumus et efficacius in multis experti, tanto libentius iura et libertates Ecclesiae vestrae conservare volumus, et tueri, et vestris iustis postulationibus benigne condescendere: ut de sinceritate devotionis, quam erga nos et Romanam Ecclesiam geritis, gratiam nostram uberius sentiatis. Eapropter, dilecti Libertales ot in Domino filii, officii nostri debito pro consuetudines Ecclesiae capivocati, et petitionibus vestris clementer tuli Parisiensis inducti, libertates, et antiquas et ratio-ratas habet et nabiles consuetudines Ecclesiae vestrae, a tempore sanctae recordationis patris et praedecessoris nostri Eugenii Papae usque ad nostra tempora observatas, ratas habemus et firmas, easque auctoritate apostolica confirmantes, perpetuam imposterum decernimus habere firmitatem. Ad haec, cum quaedam monasteria et ecclesiae praebendas habeant in Ecclesia vestra, et dilecto praebendae S. filio nostro magistro Mainerio praebenda S. Genovefae concessa sit: veriti, ne pau-

(1) Ex Concil., tom. xIII, loc. cit.

An. C. 1170 Et aliarum prachendarum.

Exordium.

latim subrependo in detrimentum praedictorum monasteriorum et ecclesiarum, et in gravamen vestrum, huiusmodi consuetudo inoleat in Ecclesia vestra, postulastis a nobis, ut super hoc iuri vestro, et indemnitati eorumdem monasteriorum et ecclesiarum, pastorali deberemus solicitudine praecavere; inde est, quod praesenti scripto arctius inhibemus, ne de aliqua praebendarum, quas praescripta monasteria vel ecclesiae habent in Ecclesia vestra, quamlibet personam canonicare coga-Quod decreto mini. Nulli ergo omnino hominum liceat, immunitatis, so-litisque poena- hanc paginam nostrae confirmationis et hbus conclusio- constitutionis infringere, vel etiam aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Ferentini, v kal. novembris. Dat. die 28 octobris anno Domini 1170, pont. anno xii.

## LII.

Confirmatio bonorum omnium et iurium (1) S. Eugubinae Ecclesiae (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam B. Mariani Eugubii sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex: — Ei bona omnia confirmat: — Quorum aliqua propriis enumerat vocabulis; - Nonnulla concedit privilegia, atque exemptiones. — Sepulturam liberam decernit, aliaque ad Eugubinae Ecclesiae immunitatem. - Solitae clausulae. - Alexandri PP. et S. R. E. card. subscriptiones (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis. Benedicto praeposito Ecclesiae sedis episcopalis B. Mariani Eugubinae civitatis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris canonice institutis, in perpetuum.

Quoties illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dignosci-

(1) Similia privilegia huic Ecclesiae concessa ab Innocentio II anno 1130, et Coelestino II anno 1143. (2) Tom. 1 Ital. Sac., Ughell.

tur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus B. Mariani Enclementer annuentes, et ad exemplar tectione Sedis praedecessorum nostrorum felicis memo- de de de la Pontifer; riae, Innocentii et Coelestini, Romanorum Pontificum, praefatam ecclesiam Beati Mariani, in qua divino estis obseguio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Ei bona omnia bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum nonvocabulis: plebem vid. S. Ioannis de ci- nulla propriis vitate Eugub., plebem S. Mariae de Sor-bulis; vita, plebem de Lisiano, plebem S. Mariae de Algnana, pleb. Sanctae Mariae de Glodiano cum plebe S. Donati et S. Viriani, pleb. S. Gervasii, pleb. S. Paterniani de Modiano, curtem de Lavari, cum omnibus aliis ecclesiis, ad bona praedictae Ecclesiae pertinentibus, capellam videlicet S. Bartholomaei, capellam S. Crucis, capellam S. Verecundi, capellam S. Angeli, capellam S. Georgii, capellam S. Savini, capellam S. Angeli, capellam S. Christofori, capellam S. Salvatoris, capellam S. Mariae de Modiuno, capellam S. Bartholomaei de Castro Venali, capellam S. Mariae, et capellam S. Georgii de Cortina, capellam S. Mariae de Scarafaio, capellam Sanctae Margaritae cum omnibus pertinentiis, capellam S. Mariae Francolinorum de civitate Perusina, et capellam castri Montis Auri, capellam Podii filiorum Armanni, et partem quam habetis in castro Castellionis, et in ecclesia eiusdem castri, partem castri Carestell, et in ecclesia eiusdem castri, ecclesiam Podii Glodiani, et tertiam partem eiusdem

cedit privilegia,

podii, castrum montis Iuliani cum curte sua, castrum montis Analdi cum curte sua, castrum Goligatae cum curte sua, castrum vallis S. Merculae cum ecclesia et curte sua, castrum Agnaniae, castrum Agelli cum ecclesia: quae siquidem vobis confirmamus, prout ea impraesentiarum Bonnulla con-pacifice possidetis. Prohibemus quoque, atque exemptio- ut infra antiquos terminos maioris sive haptismalis ecclesiae, absque vestra permissione nullus ecclesiam aedificare praesumat, nec intra maioris et baptismalis ecclesiae illis concessa nullus vobis auferre audeat, nec homines infra eosdem terminos habitantes ad sepulturam ad alia loca transire compellat; clericos, sive laicos, liberos, qui de saeculari habitu converti, et in vestra Ecclesia religiose vivere voluerint, recipiendi facultatem liberam Sepulturam li-vobis concedimus. Sepulturam quoque bei am decernit, aliaque ad En-ipsius loci liberam esse decernimus, ut gubinae Eccle- eorum devotioni et extremae voluntati, qui illic sepeliri deliberarint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Praeterea praesenti decreto sancimus, ut episcopo Perusino non liceat, Ecclesiae vestrae, quam Perusii habetis, novas et indebitas exactiones imponere, vel eamdem Ecclesiam absque iusta et manifesta causa interdictioni subiicere. Decernimus ergo, etc. Ego Alexander catholicae Ecclesiae

Solitae clausulae. Alexandri PP.

e S R. Eccl. cardinalium

Ego Bernardus Portuensis et S. Rusubscriptiones finae episcopus.

> Ego Ioannes presb. card. Sanctorum Ioannis et Pauli.

> Ego Hildebrandus basilicae Duodecim Apostolorum presb. card.

> Ego Albertus presb. card. tit. S. Laurentii in Lucina.

> Ego Guido presbyter card. tit. Sancti Petri ad Vincula.

> Ego Boso presb. card. Sanctae Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Theoditus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Manfredus Sancti Georgii ad Velum Aureum diac. card.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae R. E. subdiaconi, 111 kal. novembris, ind. 1v, incarnationis domin. anno MCLXX, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xII.

Dat. die 30 octobris anno Domini 1170, pont. anno vii.

## LIII.

Londoniensi et Saresbirien. episcopis poenitentia infligitur, quod sine consensu archiepiscopi Cantuariensis regem coronarunt (1).

#### SUMMARIUM

Praefatio. — Thomae archiepisc. Cantuariensis exilium commemorat. — Cantuariensem Ecclesiam Anglorum reges incoronandi possessionem habere ostendit. -Eosdem ab episcopali officio suspendit.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Londonien. et Saresbirien. episcopis, salutem et apostolicam benedictio-

Quamvis curae pastoralis officium, in austeritate olei, et in suavitate vini nos oporteat exercere, et his, qui subesse videntur, nec mollia, nec dura proponere; in voluntate nostra tamen esset, ac desiderio, ut in omnibus, et praesertim in fratribus et coepiscopis nostris, ita se totius subtraheret auctoritatis occasio, ut semper eos et confortare in bono, et exhortari ad melius blandi solummodo, et dulcibus deberemus. Quia vero, frigescente charitate multorum, et abundante

(1) Ex Wilkins, Concilia Britanniae et Hiberniae, vol. 1, pag. 460.

Praefatio.

malitia, eo infelicium temporum horum processit iniquitas, ut hi, qui ad ducatum constituti sunt et regimen aliorum, iam aliquotiens in omni severitate a suis voluntatibus revocentur, contra eos interdum virgam cogimur extendere disciplinae, quos ad correctionem aliorum adiutores

Thomae archicommemorat.

deberemus habere. Quid sane causae venerabilem fratrem episc. Cantua- nostrum Thomam Cantuariensem archiriensis exilium episcopum Apostolicae Sedis legatum a sede sua exulare compulerit, non oportet literis praesentibus annotare; quin et vos praesentialiter aspexistis, et per totam fere Occidentalem Ecclesiam fama celebris divulgavit. Et pro ipso quidem ad Creatorem nostrum in commune resonare debet gratiarum actio et vox laudis, qui, ut credimus, tentatus in paucis, in multis bene disponetur, quum Deus temptavit eum et invenit dignum se. De vobis autem sine magna admiratione non ferimus, quod, spiritu compassionis amisso, a tribulatione ipsius ita miserationis oculum avertistis, ut dicere potuerit, quod vir ille iustus et timoratus lob inter flagella positus querebatur dicens: Fratres mei praeterierunt me sicut torrens, qui raptim fluit de inconvallibus (a). Poterat vobis satis divini iudicii terrorem incutere. quod non ascendistis ex adverso, nec posuistis vos murum, ut staretis pro domo Domini in die praelii: quod facti estis sicut arietes non habentes cornua ante faciem subsequentis. Vos insuper eum, qui unus de tanta multitudine zelatus est legem Domini, convertitis in praelium; et sicut ait Propheta, desuper tunicam abstulistis, et pallium (b); cum enim Cantuariensem bonae memoriae Theobaldus praedecessor glorum regesin- eius dem archiepiscopi charissimo filio coronandi pos- nostro Henrico Angliae regi coronam, bere ostendit: sicut dicitur, imposuerit: cum etiam antecessor ipsius regis ab eodem acceperit, ac per hoc Cantuarien. Ecclesia quasi possessionem huius dignitatis haberet; vos tamen novi regis coronationi, eo ir-

(4) VI, 15. (R. T.) (b) Mich. II, 8. (R. T.) Bull. Rom. Vol. II.

requisito in provincia eius, et ministerium, sive assensum vestrum praebere, nobis auctoritate apostolica literis inhibentibus, praesumpsistis; et qui relevare ipsius exilium qualibuscumque solatiis debuistis, aggravastis potius causam eius, et super dolorem vulnerum ipsius, quod merentes dicimus, addidistis. In quo facto, etsi contra personas vestras, non quantum culpa exigit, moveamur; pertransire tamen hoc sub silentio non debemus; ne forte, quod Deus avertat, et nos et vos sententiam divinae severitatis adiiciat, si vobis, ut ait Propheta, parietem erigentibus, nos eum luto absque paleis liniamus (a); aditum pandamus excessibus, si ea, quae in oculis omnium perperam acta sunt, neglexerimus vindicare. Noveritis itaque Eosdem ab ctamdiu vos ab episcopali officio commissa piscopali officio suspendit. nobis a Deo auctoritate suspensos, et etiam si pax completa non fuerit, in sententiam anathematis revocatos; quia pro impetrata apud nos gratia iuxta spem nostram ad reconciliationem magis laborare debueratis, et a iamdicti archiepiscopi gravamine abstinere, donec ad Sedem Apostolicam, nisi per praefatum archiepiscopum steterit, de tanto satisfacturi excessu accedatis. Si autem ita eidem archiepiscopo et Cantuariensi Ecclesiae satisfacere curaveritis, ut poenam istam

per eum volumus adimpleri. Datum Tusculani, vii kal. decembris, pontificatus nostri anno xII.

ipse videat relaxandam, vicem nostram

Dat. die 25 novembris anno Domini 1170, pontif. anno xII.

## LIV.

Confirmatio cuiusdam decreti Capituli Parisiensis pro residentia canonicorum Forinsecorum (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Decretum Parisiensis Capituli pro residentia canonicorum, sub statutis (a) Ezech. XIII, 10. (R. T.) (1) Ex Chartulario Eccl. huius edidit Baluzius, Miscell. tom 11, pag. 233.

poenis. — Casus in quibus dispensati censeri debent. - Praescriptam institutionem confirmat — Cum decreto poenali ad robur confirmationis.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, B. Decane, et Capitulo Parisiensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Ea, quae ad incrementum Ecclesiarum,

Exordium.

et venustatis spectant decorem, iuxta officii nostri debitum studiosius prosegui volumus, et iis promptam curam et diligentiam adhibere optamus, quae ad vestrum et Ecclesiae vestrae cognoscimus pertinere profectum. Ex literis autem, quas nobis devotio vestra transmisit, evidenter accepimus, quod, quia quidam Decretum Pa- vestrum, alienis insistentes negotiis, raro risiensis capituli pro resi- Ecclesiae vestrae sui praesentiam exhidentia canoni- beant, et caeteri eamdem licentiam absentandi se velint habere, communi consilio illos canonicorum vestrorum Forinsecos ordinastis, qui per medietatem anni in Ecclesiae vestrae servitio assidui non fuerint, ita tamen, quod circa quatuor marcas argenti de praebenda sua annuatim Casus in qui-recipiant: eis exceptis, qui in servitio renseri debent, nostro vel regis Francorum permanserint, et hoc sub anathematis interpositione Praescriptam firmastis. Unde nos paci, quieti, et utilitati vestrae, sicut diximus, paterna meditatione providere volentes, praescriptam institutionem, sicut a maiori et saniori

parte capituli facta est, ratam et firmam

habemus; et ne quorumlibet valeat prae-

sumptione mutari, eam auctoritate aposto-

lica confirmamus, et praesentis scripti

patrocinio communimus; statuentes, ut

nulli omnino hominum liceat, hanc pa-

ginam nostrae confirmationis infringere,

vel ei aliquatenus contraire. Si quis au-

tionem omnipotentis Dei, et Bb. Petri et

Pauli apostolorum eius se noverit incur-

bus discensati

tutis poenis.

institutionem confirmat:

poenali ad robur contirmationis. tem hoc attentare praesumpserit, indigna-

surum.

Datum Tusculani 11 idus decembris. Dat. die 12 decembris anno Domini 1170, pontif. anno xII.

LV.

Confirmatio libertatum et consuetudinum Ecclesiarum regni Scotiae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Antiquas libertates et consuetudines episcopis Scotiae confirmat. -Causas graves Sedi Apostolicae reservat. - Conclusiones solitae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, R. episcopo S. Andreae, et caeteris episcopis per Scotiam constitutis. salutem et apostolicam benedictionem,

Exordinm

Admonet nos cura suscepti regiminis, et debitum exigit pontificalis officii, fratres et coepiscopos nostros uberiori charitate diligere, et eorum statum integrum et incolumen custodire; et attentiori studio et solicitudine providere, ne iura vel dignitates eorum diminui valeant, vel alicuius temeritate turbari; quia non possunt de causa sibi commissa esse soliciti, si eis apostolicae provisionis praesidium vel favor deest. Hoc itaque considerato, Antiquas linos inducti, et vestrae devotionis intuitu suetudines eniprovocati, antiquas libertates et rationabiles scopis Scotiae confirmat; consuetudines, quas hactenus in consecrandis episcopis, quam in aliis habuisse noscimini, vobis auctoritate apostolica confirmamus. Si quis autem contra liber- Causas graves tates vel consuetudines ipsas venire prae- cae reservat. sumpserit, nulli nisi in praesentia nostra, vel legati a latere Romani Pontificis destinati, respondere cogamini. Si quid vero novum et grave emerserit, illud ad audientiam Apostolicae Sedis volumus perferri. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc atten. Conclusiones tare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

(1) Ex Wilkins, Concilia Britanniae et Iliberniae, vol. II, pag. 461.

Datum Anagniae, 1x kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 24 decembris anno Domini 1170, pont. anno xII.

## LVI.

Confirmatio monasterii S. Cosmae de Talliacotio ordinis Casinen., bonorumque omnium ad illud pertinentium (1).

## SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium sub protectione Sedis Apost. recipit Pontifex; — Bonaque omnia ad illud pertinentia confirmat. — Refutationem a Bartholomaeo de Taliacozo factam de consuetudinibus male exactis ratam habet. — Decretum immunitatis a quacumque molestia. - Poenae contra temeratores privilegii. — Benedictio et pax illud observantibus. — Alexandri PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus, Aduissae abbatissae monasterii S. Cosmae de Talliacotio, eiusque sororibus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Exordium.

Monasterium

Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et honestati noscitur convenire. animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilectae in Domino sub protectione Sedis Apostoli- filiae, vestris iustis postulationibus clecae recipit Ponmenter annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino mancipatae estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut Bonaque om-quascumque possessiones, quaecumque nia ad illud pertinentia confir- bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et his, quae post vos successerint, et illibata perma-

> (1) Ex originali in archiv. edidit Gattula, Hist. Cassinen., saec xII, pag. 802.

exprimenda vocabulis: ecclesiam S. Viti cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Iohannis de Camerata cum pertinentiis suis, tertiam partem ecclesiae S. Andreæ, quae est in Clereto, medietatem oblationum, quae in ecclesiis castri de Talliacozo in solemnitatibus Paschae, et Natalis Domini, et medietatem de oblationibus mortuorum, sepulturam maiorum hominum praefati castri, sepulturam nodii Bufarae cum medietate oblationum mortuorum, decimas molendinorum, quae sunt in valle Ss. Cosmae et Damiani, et in alveo suo, triginta modios sementaricios terrae, vineas, terras, sylvas, domos, casularia, quae in praedicto castro habetis, duo molendina, viginti duos pedes terrarum, de quibus homines vestri monasterii sunt infeudati, ecclesiam S. Mariae de Sorbo cum omnibus pertinentiis suis. Praeterea refutationem contra Refutationem a nobis promissam quam nobilis vir Bar- de Taliacozo fatholomaeus de Talliacozo de pravis con-ctam de consuetudinibus, quas a vestro monasterio male exactis raexigebat, coram personis pluribus fecit, tam habet. ratam et firmam habentes, auctoritate apostolica prohibemus, ne consuetudines ipsas idem Bartholomaeus, vel heredes eius aliquo tempore in monasterium exercere praesumant. Decernimus ergo, ut nulli Decretum imomnino hominum liceat, praedictum mo- cumque molenasterium temere perturbare, aut eius stia. possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, earum pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Cassinensis monasterii debita iustitia et reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica Poenae contra saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

neant; in quibus haec propriis duximus

privilegii.

reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem Benedictio et eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

pax illud observantibus.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus ss.



et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuensis, et S. Rufinae episcopus ss.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. S. Anastasiae ss.

Ego Guillelmus presbyter card. tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci ss.

Ego Ardicio diac. cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Petrus diaconus card. S. Mariae in Aquiro ss.

Datum Tusculi per manum Gratiani

sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, xvi kal. aprilis, indict. v, incarnationis dominicae anno MCLXXI, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xiii (1).

Dat. die 17 martii anno Domini 1171, pontif. anno xII.

## LVII.

Erectio novi episcopatus Cephaladitani, bonorumque omnium eidem a Messanensi episcopo datorum, et exemptionum a Siciliae regibus concessarum confirmatio (2).

#### SUMMARIUM

Penes Apostolicam Sedem novas erigendi, iunctas separandi, dissitas uniendi Ecclesias potestas. - Cephalaeditanam Eccles. in episcopatum erigit Pontifex; - Bona eidem omnia confirmat; - Confirmat quoque donationem eidem a Messanensi episcopo factam. — Obedientiam novo episcopo a presbyteris caeterarum Ecclesiarum intra fines novi episcopatus positarum praestandam fore declarat. — Donationes et immunitates quoque eidem a Siciliae regibus concessas ratas habet. — Decretum immunitatis a quacumque molestia. -Cui solitae clausulae poenales adiunguntur. - Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Bosoni Cephaludensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Quoniam sicut rerum gestarum me- Penes Apostomoria, et reverenda Ss. Patrum institutio licam Sedem evidenter declarant, semper Sedi Apo- iunctas sepastolicae licuit non solum sedes episco-uniendi Ecclepales de novo in locis idoneis instituere, sias potestas. verum etiam coniunctas disiungere et disiunctas unire; nos, qui ex iniuncto

(1) Ut caeterae chronologicae notae cum anno 1171 conveniant, legendum omnino: Dat. etc., indictione IV, etc., pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xII. (2) Edidit Rocchus Pirrus, Sicil Sac., tom. 11, pag. 801.

dientiam non audeant denegare. Praete-

auctoritate apostolica roboramus. Ad haec

immunitates et libertates rationabiles, a

praenominatis illustribus Siciliae regibus

tibi et successoribus tuis concessas, no-

stro privilegio confirmamus. Statuimus

insuper, ut nulli archiepiscopo, episcopo,

te et domum tibi commissam indebitis

et inconsuetis exactionibus seu gravami-

nibus liceat fatigare; adiicimus etiam,

et auctoritate apost. interdicimus, ne

cui Ecclesiae tuae canonicos sive con-

versos liceat absque consensu tuo vel successorum tuorum ad conversionem

suscipere, nisi forte ad arctiorem volue-

eius possessiones auferre, vel ablatas re-

tinere, minuere, seu quibuslibet vexatio-

nibus fatigare; sed illibata omnia et in-

tegra conserventur, eorum, pro quorum

gubernatione et substentatione concessa

sunt, usibus omnimodis profutura: salva

Sedis Apostolicae auctoritate, et Messa-

nensis archiepiscopi canonica reverentia.

temere venire temptaverit, secundo ter-

tiove commonita, nisi praesumptionem

suam digna satisfactione correxerit, po-

testatis honorisque sui dignitate careat,

reamque se divino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat, et a sa-

cratissimo Corpore et Sanguine Dei et

Domini Redemptoris nostri Iesu Christi

aliena fiat, atque in extremo examine

districtae ultioni subiaceat; cunctis au-

tem eidem loco sua iura servantibus sit

pax eiusdem Domini nostri Iesu Christia

quaternus et hic fructum bonae actionis

rigit Pontifex;

Omnia mat.

que donationem

Obedientiam

nobis a Deo summi pontificatus officio pro universarum statu Ecclesiarum debemus, quantum Deus dederit, solicite Gephalaedita-nam Eccles. in Cogitare, Cephaludensem Ecclesiam, ad episcopatum e- cuius regimen, disponente Domino, nuper vocatus fuisti, et in episcopum consecratus, pontificalem sedem duximus statuendam; ita quidem, quod cathedralis ibidem sedes perpetuis temporibus obconfir- servetur inviolabiliter. Statuimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: civitatem ipsam Cephaludensem, sicut a regibus Siciliae cum omnibus pertinentiis suis praedictae Ecclesiae Cephaludensi concessa est et sui privilegii munimine roborata: casale de Arsa cum omnibus pertinentiis suis, casale de Polla cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Luciae de Syraçusa cum casalibus et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Camarata cum omnibus possessionibus et pertinentiis suis. Confirmat quo- Nihilominus etiam dioecesim cum decieidem a Messa- mis, et omni iure episcopali, quemadmonensi episcopo dum a Messanensi Ecclesia commissae sunt tibi Ecclesiae, auctoritate apostolica confirmamus: praenominatam videlicet civitatem Cephaludensem cum omnibus pertinentiis suis, Mitrectum cum suis, Thusam cum suis, Pollinam cum suis, Graterram cum suis, Roccam Asini cum suis, Collisanum cum suis, Politium cum suis, Calatabutarum cum suis, Sclafanam cum suis. Alcusam cum suis: et ut flumen Tortae incipit, et ad mare descendit, et a mare usque ad Cephaludum. Stanovo episcopo tuimus praeterea, et per huius scripti caeterarum Be-paginam stabilimus, ut Ecclesiae, quae fines novi epi- in tua sunt dioecesi constitutae, occasione tarum praestan- temporalis obsequii, in quo aliis respon- percipiant, et apud districtum Iudicem

dere noscuntur, tibi in spiritualibus obe- dam fore de-

rea justas donationes, ab illustris recor. Donationes et dationis Rogerio et Willelmo quondam immunitates quoque eidem a Siciliae regibus praescriptae Ecclesiae Siciliae regibus factas, ratas et firmas habemus, et eas concessas ratas

rint religionem transire. Decernimus ergo, Decretum imut nulli omnino hominum liceat prae-munitatis a quafatam Ecclesiam temere perturbare, aut stia:

Si qua igitur in futurum ecclesiastica cui saecularisve persona, hanc nostrae con-clausulae poe-nales adjungunstitutionis paginam sciens, contra eam tur.

praemia aeternae pacis inveniant. Amen,

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Bernardus Portuensis et S. Rusubscriptiones, finae episcopus ss.

Ego Otto Tusculanus episc. ss.

Ego Io. presb. cardinalis Sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Hildebrandus basilicae Duodecim Apostolorum presbyter cardinalis tituli Sanctae Anastasiae ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Guillelmus presb. card. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae Pudentianae tituli Pastoris ss.

Ego Petrus presb. cardinalis tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego lacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae de Cosmedin subsc.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Ugo diac. card. tit. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, v idus aprilis, indictione iv, incarnationis dom. anno mclxxi, pontificatus vero dom. Alexandri Papae III anno xII.

Dat. die 9 aprilis anno Domini 1171, pontif. anno xII.

#### LVIII.

Confirmatio sententiae interdicti latae a delegatis apostolicis in Cismarinam terram regis Angliae, propter vim illatam sancto Thomae Cantuariensi archiepiscopo (1).

### SUMMARIUM

Praetatio. — Facti series. — Sententiam interdicti a delegatis apostolicis latam ratam

(i) Ex ms. de Fontanis edidit Martene, Thesaur., tom. 1, col. 369.

habet, et poenis comminatis eam stricte servari mandat. — Ut nullus divina officia celebrare audeat (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Io. Turonensi archiepiscopo, et universis suffraganeis elus, et ecclesiasticis personis in sua provincia constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

In Apostolicae Sedis specula, licet immeriti, constituti, universorum excessus per nos, aut per eos, qui sunt in parte solicitudinis nobis commissae assumti, provida debemus circumspectione corrigere, et singulorum erratibus pontificali moderantia obviare; ne nobis dissimulantibus, vitia videantur virtutibus praevalere. A memoria siquidem nostra non excidit, qualiter pro pace sanctae recordationis Thomae Cantuariae archiepiscopi, cuius anima Deo, sicut credimus, pretioso martyrio dedicata, in caelis cum sanctis habitat, iuxta officii nostri debitum soliciti et vigiles existentes, venerabilibus fratribus nostris Willelmo Senonensi Apostolicae Sedis legato, et Ro. Rothmagensi, archiepiescopis, mandaverimus, ut si rex Anglorum ei Ecclesiam suam in omni pace et libertate non dimitteret, et ablata non restitueret, nec pacem, quam secum faceret, firmiter conservaret, terram eius Cismarinam interdicto subiicerent: et si uterque aliquo casu interesse non posset vel nollet, alter nihilominus mandatum nostrum studiosius adimpleret. Quia vero praeno- sententiaminminato Ro. Rothmagensi nolente manda- terdicti a delegatis apostolitum nostrum exequi, id per iamdictum cis latam ratam Senonensem est adimpletum, nos de nis comminatis communi fratrum nostrorum consilio sen- eam stricte sertentiam, quam idem archiepiscopus de mandato et auctoritate nostra in totam terram Cismarinam praedicti regis Angliae protulisse dinoscitur, ratam et sirmam habentes, et eam auctoritate apostolica confirmantes, universitati vestrae per apostolica scripta praecipiendo man-

damus, et in virtute obedientiae sub pe-

Priefatio.

vina officia ce-

riculo ordinis et officii vestri praecipimus, quatinus eamdem sententiam in terra, quae est in ditione memorati regis, usque ad dignam satisfactionem firmiter et inviolabiliter observetis, et ab aliis faciatis Ut nullus di- inviolabiliter observari; nec aliquis ve-Abrare audent. strum eam relaxare, vel contra ipsam sine mandato Romani Pontificis, vel legati ab eo destinati, divina officia celebrare praesumat.

> Datum Tuscul., 11 idus maii. Dat. die 14 maii, anno Domini 1171, pont. anno xII.

## LIX.

Confirmatio bonorum omnium, pertinentiarum, consuetudinum monasterii S. Mariae de Aquistris Burdigalen. dioec., quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipit Pontifex; — Bonaque omnia eidem confirmat; — In quibus nonnulla propriis exprimit vocabulis. — Decimas novalium exigi ab eis vetat, pluraque alia privilegia elargitur; — Cum solitis clausulis. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Mainardo abbati monasterii Sanctae Mariae de Aquistris, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Pontifex;

Religiosis desideriis dignum est nos facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Quocirca, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus, clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino Monasterium mancipati estis obsequio, sub beati Petri sub protectione Sedis Aposto- et nostra protectione suscipimus, et praelicae suscipit sentis scripti privilegio communimus;

> (1) Ex Gall. Christ. nov. edit., tom. 11, inter Instrum. Eccles. Burdigalen., n. xLIX.

imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Domini et beati Benedicti regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur; praeterea quascumque possessiones, quaecum- Bonaque omnia que bona, eadem Ecclesia impraesentia-eidem conurrum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis du- In quibus nonximus exprimenda vocabulis: in pago nulla propriis Burdegalensi ecclesiam Sancti Petri de bulis. la Landa, S. Genesii de Lugon, ecclesias de Fronsiaco Sancti Petri et Sancti Martini, ecclesiam Sancti Petri de Gorcia, ecclesiam Sancti Ioannis de Coutras, ecclesiam Sancti Petri de Porchiers, ecclesiam S. Stephani de Camedel, capellam S. Mariae de Insula, capellam S. Mariae de Fronsiaco, capellam Sancti lacobi de Malmico, capellam Sanctae Mariae Ægiptiacae de Bayas, capellam Sancti Iacobi de Rotellans, capellam S. Vincentii de Picturis, capellam Sancti Nicolai de Fecie, capellam Sanctae Mariae Magdalenae de las Artigas: in pago Xantonensi ecclesiam Sanctae Mariae de Barda, ecclesiam Sancti Martini de Cruc, ecclesiam Sancti Martini de Aria, ecclesiam Sancti Viviani de Cleirac, ecclesias Ss. Saturnini et Nazarii de Sercou, capellam S. Iacobi de Triac, capellam S. Ægidii de Casis Solis, capellam S. Leodegarii de la Elota, capellam S. Pauli de monte Ebrioso, capellam Sanctae Mariae de Bedenac, capellam S. Valeriae de Frainel. Sane novalium vestro- Decimas novarum, quae propriis manibus aut alienis lium exigi ab colitis, sive de nutrimentis vestrorum raque alia prianimalium nullus a vobis decimas prae-vilegia elargisumat exigere. Cum autem commune interdictum fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa

fore liberam deiustitia, etc.

Sepulturam ibi voce officia celebrare. Sepulturam quocernit, salva que ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. In parochialibus vestris ecclesiis, quas tenetis, liceat vobis sacerdotes eligere et electos episcopo repraesentare: quibus, si idonei fuerint, episcopus animarum curam committat, ut de plebis quidem cura illi, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Praeterea processionem, quam habet Ecclesia vestra in ultimo die mensis augusti, ab archiepiscopis et episcopis Burdegalensis provinciae ab antiquis temporibus rationabiliter concessam, nihilominus confirmamus; prohibentes, ne his, qui ad eamdem processionem ex devotione accesserint, eundo vel redeundo, aliquis molestiam vel iniuriam inferre praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat etc. Amen.

Cum solitis clausulis.

Alexandri PP. Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Ecclestae cardinasubscripliones.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus.

Ego Ildebrandus basilicae Duodecim Apostol. presb. card.

Ego Ioannes card. S. Anastasiae.

Ego Guillelmus card. Sancti Petri ad Vincula.

Ego Boso card. S. Pudentianae.

Ego Iacintius diac. card. tit. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae R. E. subdiac. et notarii, idibus maii, indictione IV, incarnationis dominicae anno mclxxi, pontificatus Alexandri PP. III anno xII.

Dat. die 15 maii anno Domini 1171, pontif. anno xII.

## LX.

Privilegium pro monasterio Morimundensi ordinis Cistercen. Mediolanen. dioecesis (1).

## SUMMARIUM

Proæmium. - Monasterium sub S. Petri protectione recipit Pontifex; - In eo monasticum ordinem servari praecipit; - Bona omnia ei confirmat; - Quorum aliqua enumerat. — Nonnulla concedit privilegia pro monachorum indemnitate. — Quod nulli monachorum liceat post factam professionem suo libito e monast. egredi. -Decretum immunitatis a quacumque molestia. - Solitae poenales conclusiones. - Alexandri PP. et S. R. E. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Iacobo abbati monasterii Ecclesiae S. Mariae Morimundi, quod iuxta Ticinum situm est, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam profitentibus, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, di- Monasterium lecti in Domino filii, vestris iustis postu- protectione relationibus clementer annuimus, et prae-cipit Pontifex. fatum monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo mo- In eo monanasticus, qui secundum Deum, et b. Be-sticum ordinem nedicti regulam, atque instituta Cister-pit. ciensium fratrum, in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona condituat; idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel

(1) Ex Tabulario monast. huius edidit Ughell., loc. cit., tom. IV, ubi de Riboaldo Mediolanen. archiep.

qua enumerat.

iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: eumdem locum, qui Morimundus dicitur, olim dictus Campus Fulcherii, cum aquis et aquaeductibus et omnibus pertinentiis suis: grangiam, ubi prius abbatia fuit, nomine Morimundum: grangiam de Fara Basiliana: grangiam de Fara Vetula: grangiam de Castelletto cum universis ratis, aquis, et aquarum decursibus, pascuis, silvis, et universis immunitatibus et pertinentiis suis citra Ticinum et ultra in piscationem in Ticino: commutationem quoque canonice factam super territorio praedictae grangiae de Fara Basiliana inter vos et plebem S. Stephani de Roxiace, sicut in authentico scripto facto exinde continetur, et conventionem, quae inter vos et praepositum plebis de Casolata super decimis et territorio Farae Vetulae, iuste facta est, et scripto authentico roborata, vobis aucto-Nonnulla con- ritate apostolica confirmamus. Sane labopro monacho- rum vestrorum, quos propriis manibus rum indemniaut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas praesumat exigere. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna provisione providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuram locorum, seu grangiarum vestrarum nullus violentiam facere, vel rapinam seu furtum committere, aut ignem apponere, vel homines capere seu interficere audeat. Liceat etiam vobis, clericos vel laicos e saeculo fugientes liberos et absolutos in monasterio vestro recipere, et eos sine contradictione Quod nulli mo- aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut post factampro- nulli fratrum vestrorum post factam in sessionem suo eodem loco professionem aliqua levitate sine prioris vel abbatis licentia fas sit de claustro discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat supra-

principum, oblatione fidelium, seu aliis

egredi.

cedit privilegia

tale.

dictum monast. temere perturbare, aut Decretum imeius possessiones auferre, vel ablatas re- cumque moletinere, minuere, seu quibuslibet vexatio- stia. nibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve per- Solitae poenasona, hanc nostrae constitutionis paginam nos. sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Bernardus Portuensis, et Sanctae et S. R. Eccl. Rufinae episcopus subsc.

cardinalium subscriptiones.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Boso presb. card. Sanctae Pudent. tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Ioannes presbyter tituli Sancti Marci ss.

Ego Ardicio tit. S. Theodori diaconus cardinalis ss.

Ego Hugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Petrus diac. card. Sanctae Mariae in Aquiro ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, v kalen. augusti, indict. iv, incarnationis dom.

an. MCLXXI, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xII.

Dat. die 28 iulii, anno Domini 1171, pontif. anno xII.

## LXI.

Transactionem quamdam de nonnullis Ecclesiis, inter Cassinenses monachos et Fundanum episcopum factam, apostolica roborat confirmatione (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Transactionem de nonnullis Ecclesiis, inter Cassinenses monachos et Fundanum episcopum factam confirmat Pontifex. — Solitae clausulae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, D. abbati, et fratribus Cassinen., salutem et apostolicam benedictionem.

Exordinm.

Ea, quae iudicio vel transactione ratio nabiliter inter aliquos statuuntur, ne malignitate cuiuslibet a sua valeant firmitate divelli, vel praesumptione temeraria immutari, rata debent et inconvulsa persistere, et apostolico convenit munimine roborari. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus Transactionem benigne annuentes, transactionem, quam clesiisinter Cas- venerabilis frater noster R. Aquinas episinenses mona- scopus, et dilecti filii G. Fossae Novae, num episcopum A. S. Laurentii de Aversa, et G. Casaefactam confirmarii abbates, inter vos et venerabilem fratrem nostrum Fundanum episcopum super ecclesiis S. Magni, S. Honufrii in Campo de Melle, et S. Hellae in Ambriso, et S. Martini in Terelle rationabiliter fecisse noscuntur, concedentes eidem episc. ecclesiam S. Martini in Ynula, et quamdam terram, quae dicitur Limata, quemadmodum in authentico scripto exinde facto continetur, auctoritate apostolica confirmamus, et ut perpetuis temporibus inviolabiliter observetur, praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, hanc pa-

(1) Edidit Gattula, Hist. Cassinen., saec. vi. pag. 262.

ginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis au- Solitae clautem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Tusculani, 11 idus septembris. Dat. die 12 septembris anno Domini 1172, pont. anno xII.

## LXII.

Ad archiepiscopum Auxitanum, et abbatem Massilien. ut monachis inobedientibus poenitentiam congruam imponant (1).

## **SUMMARIUM**

Series facti. - Inobedientes monachos ut poenitentiam agant, iniungit; — Cum suspensione a celebratione missarum.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Auxitano archiepiscopo, Apostolicae Sedis legato, et dilecto filio abbati Massiliensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad audientiam apostolatus nostri per- Serias facti. venit, quod cum monachos Sancti Savini excommunicationi decreverimus subiacere, pro restitutione quartarum illarum Ecclesiarum, quae venerabili fratri nostro Bigorritano episcopo contra monasterium eorum fuerant auctoritate felicis memoriae Eugenii Papae adiudicatae, ipsi post excommunicationem divina celebrare officia praesumpserant, et indesinenter praesumunt: non attendentes, quomodo instar sacrilegii est, apostolicis contraire statutis; ideoque vobis per apostolica scripta man- Inobedientes damus atque praecipimus, quatinus, si res monachos ut poenitentiam ita se habet, qui magis culpabiles sunt, ad agant, iniungit; monasterium Massiliense, ut ibi poeniten-

(1) Ex archiv. S. Savini edidit Edmundus Martene, Thesaur. Anecdot. tom. 1, col. 459.

tiam agant de tanto excessu, occasione et appellatione cessante, mittatis; aliis vero, qui magis idonei sunt, poenitentiam Cum suspen- congruam imponentes, ipsos tamdiu faciabratione missa- tis a celebratione missarum cessare, quamdiu excommunicati cantasse noscuntur.

Datum Tusculani, x kal. octobris. Dat. die 22 septembris anno Domini 1172, pontif. anno xiv.

## LXIII.

Definitio controversiae inter canonicos Pratensis Ecclesiae, et Plebanum S. Iusti eiusdem territorii super mortuorum sepultura (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Huiusmodi controversia alias a Summis Pontificibus cognita ac definita: — Rationes utraque ex parte iterum allatae. — Sententia Alexandri, — Quam confirmat Pontifex - Et proprio, ac card. S. R. Eccl. nomine roborat.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filis. Uberto paeposito, et canonicis Pratensibus, salutem et apostolicam benedictionem.

ac definita :

Quemadmodum aequitatis vigor expostulat etc. Sane cum dilecti filii nostri Rolandus et Ubaldus concanonici vestri, Rususmodicon- et O. Plebanus S. Iusti pro controversia, a Summis Pon- quae inter vos et eumdem Plebanum sutificibus cognita per capella S. Iacobi in territorio vestro fundata vertebatur, in nostra essent praesentia constituti, praedicti concanonici vestri, qualiter iudiciali sententia sa. recordationis praedecessoris nostri Innocentii PP. eadem controversia terminata fuerit: et tam ab eo, quam a piae mem. patre praedecessore nostro Eugenio PP. diffinitiva exinde prolata sententia, postmodum confirmata coram nobis, et fratribus nostris, tam prudenter quam fideliter allegarunt, Plebanus vero. quod eadem capella in fundo plebis suae con-

> (1) Edidit Ughell., Ital. Sac., ubi de Pratensi Ecclesia.

structa fuerit, et quod ad ordinationem Rationes utrasuam specialiter pertineret, praesertim ex itorum allatao. sententia bon. mem. Actonis quondam Pistoriensis episcopi, satis diligenter et constanter asseverando proposuit. In fundo sane eiusdem plebis eam esse constructam praefati concanonici vestri recognoverunt, asserentes tamen quod esset eadem capella in plebis vestrae territorio sita. Nos, auditis hinc inde rationibus Sontonita Alediligenter et cognitis, sententiam prae- xandri, dicti praedecessoris nostri Innocentii. sicut a bon, mem, patre et praedecessore nostro Eugenio confirmata fuerat, de communi fratrum nostrorum consilio, auctoritate duximus apostolica confirmandam, et tam eidem Plebano quam successoribus suis, et plebi sibi commissae, perpetuum super hoc silentium imponentes, hoc eis, secundum quod canonum statuta praecipiunt, reservavimus, ut vacante praedicta capella, presbyterum inveniant, et vobis repraesentent: qui, si idoneus fuerit, investituram capellae, et curam animarum de manu vestra recipiat, et vobis de spiritualibus obedientiam et reverentiam, sicut caeteri capellani capellarum vestrarum faciunt, promittat, et in omnibus devote exhibeat; illis vero de temporalibus debeat sine contradictione aliqua respondere; et eadem capella, quemadmodum statutum est, plebi vestrae tamquam matrici Ecclesiae in omni iure parochiali, sicut reliquae capellae vestrae, subjecta permaneat. Ut autem haec nostrae de- Quam confirfinitionis sententia perpetuis temporibus mat Pontifex; inviolabiliter observetur, eam auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae et proprio, ac episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuen. et S. Rufinae

episcopus ss.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

card. S. R Ecclesiae nomine roborat.

Ego Ioannes presb. cardinalis tituli S. I Anastasiae.

Ego Guillelmus presb. cardinalis tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tituli Sancti Laur. in Damaso ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis S. Theodori ss.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Vitellius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Aquiro ss.

Datum Tusculani per manum Gratiani sanctae R. E. subdiaconi et notarii, xi kal. novembris, indictione v, incarnationis dominicae anno MCLXXII, pontificatus vero D. Alexandri PP III anno xiv.

Dat. die 22 octobris anno Domini 1172. pontif. anno xiv.

## LXIV.

Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum monasterii monialium S. Mariae de Synningthmayte (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipit; — Statuens ut ordo monasticus ibi perpetuo servetur; — Confirmans bona omnia quae possidet, vel poterit adipisci; - Quorum nonnulla propriis vocabulis explicat. — Decreto immunitatis interposito, monialium quieti prospicit: — Aliaque privilegia impertitur.

Alexander episcopus servus servorum Dei. dilectis in Christo filiabus, Christianae priorissae monasterii ecclesiae Sanctae Mariae de Synningthmayte, eiusque sororibus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dignosci-

(1) Ex tom. 11 Monast. Anglican.

Exordium.

tur, animo nos decet libenti concedere. et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilectae in Monasterium sub protectione Christo filiae, vestris iustis postulationibus sedis Apostoclementer annuimus, et praefatum mona-licae suscipit; sterium beatae Dei Genitricis semper Virginis Mariae, in quo divino estis obsequio mancipatae, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siguidem statuentes, ut ordo monasticus, statuens ut orqui secundum Dei et beati Benedicti re- do monasticus perpetuo gulam, et institutionem Cistercien. fratrum servetur; in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quas- Confirmans bocumque possessiones, quaecumque bona na omnia quae idem monasterium impraesentiarum iuste poterit adipisci; et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque succedentibus et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum nonvocabulis: locum ipsum, in quo praefa- nulla propriis tum monasterium situm est, cum omnibus cat. pertinentiis suis: ex dono Galfridi filii Bertranni Haget duas corrucatas (1) terrae: ex dono Sinonis Ward et Matildae uxoris suae et Willelmi filii eius, locum, qui dicitur Eslholt cum suis pertinentiis in bosco et plano et in terra arata et aqua libera et absoluta ab omni exactione. sicut in eorum authentico scripto exinde facto continetur. Paci quoque et tranquil- Decreto immulitati vestrae paterna solicitudine providere nitatis interpo-sito monialium volentes, auctoritate apostolica prohibe-quietiprospicit; mus, ut infra clausuras locorum nullus violentiam vel rapinam, sive furtum committere, ignem apponere, seu hominem capere vel interficere audeat. Liceat quo- Aliaque privique vobis, clericos vel laicos e saeculo legia impertifugientes liberos et absolutos ad conversionem vestram recipere, et in vestro monasterio absque contradictione alicuius retinere. Prohibemus insuper etc.

(1) Vide superius, pag. 673. (R. T.)

Dat. Tusculani per manum Gratiani S. Romanae Ecclesiae subdiaconi notarii, xv die kal. ianuar., indict. vi, incarnat. dom. anno mclxxII, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xiv (1). Dat. die 18 decembris anno Domini 1172, pontif. anno xiv.

(1) In antepositi privilegii clausula indictionem quintam notatam legimus, in hac vero sextam: ad cuius rei intelligentiam nonnulla de indictionibus libet disserere. Triplex indictionis usus notatur a rei diplomaticae peritis, Constantinopolitanae seu Graecae imperatorum Orientis, quae a kal. septembris numeratur: Constantinianae a Constantino Magno, quae etiam Caesarea dicitur, et ab viii kal. octobris ducitur: Pontificiae, Romanorum scilicet Pontificum, quam cum annis Christi inire et finiri volunt. Sed Gregorii Magni epistolae et Ioannis VIII, indictione graeca notantur; et hoc clarius apparet in his, quae suo loco retulimus, a Gregorio VII datis constitutionibus, et quidem constitutiones IX, XXI, XXIII, XLIII, ac duae sequentes il notantur indictionibus, quae iuxta morem, a Pontificibus decessoribus et successoribus servatum, ut volunt, nonnisi kalendis ianuarii sequentis anni cursum aggredi debuissem. Hinc vero dubitandi sit locus, nonnisi saeculo xii inceptus. statutusque mos, indictionis initia a kal. ianuarii accipiendi: cui quidem dubitationi firmius additur fundamentum ab ea, quam ipse Gregorius dedit epistolam anno 1075: Universis in Christo... Fidem Christianam defendentibus in regno Theutonico, eosdem admonens de curanda conversione Henrici regis, quem excommunicationi subiecerat; in eius enim fine legitur: Dat. Laurenti, m non. septemb., indictione incipiente xv, quae nonnisi sequenti anno 1076 in cursu esse debuisset, si praedecessores Pontifices indictionem primo anni die assignassent. Quidquid vero hinc adstrui possit, caeteris do: rem prosequor. Beda, De Ratione temporum, cap. 48, Anglos Constantiniana indictione usos asserit; hinc, ne constitutionem hanc, quia Alexander PP. (qui, ut ex eius Actis apparet, indictione Pontificia usus est) privilegia confirmat monasterio de Synningthmayte, solo indictionis vitio, cuius causa Mabillonio et Baluzio authoribus, falsi crimen diplomatibus, caeterisque antiquis monumentis non est affingendum; ne, inquam, hanc constitutionem supposititiam dicam, hoc suspiciendum, vel indictionum genera varie pro scriptorum et notariorum arbitrio Romae alibique variata; vel Bullae huic indictionem sextam adscriptam a scriptore Anglo, ut morem gentis sequeretur. Quod autem ad tria indictionum genera pertinet, hoc cum Chiffletio, Histor. monasterii Threnorciensis, pag. 253, sentio, tertium genus praeter Caesareum et Graecum appellari posse Italum, vel Christianum, vel Conciliare; concilia enim indictione a kal. ianuarii, vel saltem a die 25 decembris deducta, solent notari.

## LXV.

Tabulam auream, sibi donatam, Cassinensi coenobio restituit, ab eoque imposterum alienari sub anathemate prohibet (1).

## SUMMARIUM

Facti series. — Tabulam auream sibi donatam ab episcopo Praenestino, Cassinensi monasterio restituit; - Sub anathematis poena prohibens ne illa sub quovis praetextu alienetur. — Pro qua re praesentes literas cum eadem tabula mittit (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Petro abbati et Capitulo Cassinensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Bonae memoriae V. quondam Praene- Facti series. stinus episcopus, sicut vir providus, circumspectus et timoratus, recognoscens a quo et per quem post Deum habuerit ea, quae habuit, nobis tabulam auream, quam a vestro monasterio comparaverat, et alia plura in ultima voluntate reliquit. Nos autem mirificum et delitiosum opus Tahulam aueiusdem tabulae diligenter attendentes, ream sibi do-natam ab epiet considerantes, quod cum fuerit mona-scopo Praenesterii vestri, convenientius et salubrius stino, Cassinenerat, ut eidem monasterio, quam aliis rostituit; donaretur, tabulam vestram pro honore vestro, et salute nostra et praedicti episcopi, et pro reverentia beati Benedicti, monasterio vestro donamus; sub districtione anathematis prohibentes, ne quis sub anatheeam titulo venditionis, donationis, vel matis poena ne pignoris, aut alio quolibet modo eidem illa sub quovis monasterio auferre vel alienare praesu- netur. mat; sed jugiter ad honorem vestri et beati Benedicti, et ad decorem eiusdem monasterii inibi conservetur. Ut auteni Pro qua re excommunicatio, quam inde facimus, om- praesentes literas cum eadem nibus innotescat, literas istas volumus et tabula mittit. mandamus cum eadem tabula, donec duraverint, esse.

Datum Anagniae, III kal. februarii. Dat. die 30 ianuarii anno Domini 1172. pontif. anno xiv.

(1) Ex archiv. Cassinen. monast. edidit Margarinus in sui Bullarii par. H, constit. CLXXXIV.

## LXVI.

Canonizatio S. Thomae Cantuariensis archiepiscopi, eiusque adscriptio in cathalogo Ss. martyrum.

#### SUMMARIUM

S. Thomae Cantuarien, merita in vita; gloriosa passio; - Et post ipsius mortem, insignia patrata miracula; — Quibus perspectis et consideratis in consilio clericorum et laicorum, illum canonizavit et in martyrum sanctorum catalogum adscripsit; - Cuius natalis celebrari praecipitur, eiusque suffragia peti (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis aliis Ecclesiarum praelatis, et universo clero, et populo per Anglium constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Redolet Anglia fragrantia et virtute Thomas signorum, quae per merita illius Sancti rita in vita; et venerabilis viri Thomae quondam gloriosa passio; Cantuarien. archiepiscopi, omnipotens Dominus operatur et universa laetatur ubique fidelium christiana religio pro eo. quod ille, qui est mirabilis et gloriosus in sanctis, sanctum suum post mortem clarificavit, cuius vita laudabilis multa fulsit gloria meritorum, et tandem martyrio consummata est certaminis gloriosi. Et post sprius Quamvis autem de sanctitate ipsius dugnia patrata mi- bitare non possit, qui eius vitam et laudabilem conversationem attendit et gloriosam considerat passionem; voluit tamen Salvator et Redemptor noster eius sanctitatis insignia magnificis irradiare miraculis. Ut, qui pro Christo insuperabilis virtutis constantia necessitates et pericula pertulit, sui laboris et certaminis in aeterna beatitudine cognoscatur ab omnibus percepisse triumphum.

Nos vero, auditis innumeris et magnis miraculis, quae iugiter per illius sancti Quibus per-spectis et con- viri merita sieri universitas narrat sidesideratis in col- lium; et super his non sine magno gaudio per dilectos fratres nostros Alber-

tum tit. Sancti Laurentii in Lucina et illum canoniza-Theoditum S. Vitalis, presbyteros cardina-tyrum sanctoles, atque Apostolicae Sedis legatos (qui rum catalogum adscripsit; eadem miracula tanto perspicacius didicerunt, quanto amplius sunt loco vicini), praecipue certiores effecti, et plurium aliarum personarum testimonio fidem, sicut debuimus, adhibentes, praedictum archiepiscopum solemniter in Ecclesia, magno collegio ibidem clericorum et laicorum praesente, in capite ieiunii deliberato fratrum nostrorum consilio canonizavimus, ipsumque decrevimus sanctorum catalogo adscribendum.

Universitatem itaque vestram monemus, Cuius natalis et auctoritate, qua fungimur, districte cipitur, ejusque praecipimus, ut natalem praedicti gloriosi suffragia peti. martyris diem passionis suae solemniter singulis annis celebretis, et apud ipsum votivis orationibus satagatis veniam promereri. Ut qui pro Christo in vita exilium, et in morte virtute constantiae passionis martyrium pertulit, fidelium iugi supplicatione pulsatus, pro nobis apud Dominum intercedat.

Datum Signiae, 1v idus martii. Dat. die 12 martii anno Domini 1172, pontif. anno xiv.

## LXVII.

Ad monachos Cantuariensis Ecclesiae de canonizatione S. Thomae huius Ecclesiae archiepiscopi, cuius corpus sub altari recondi praecipitur (1).

# SUMMARIUM

Procemium. — Cognita et considerata gloria meritorum sancti viri Thomae archiep. Cantuariensis, illum catalogo sanctorum martyrum adscripsit; - Mandans omnibus, ut natalis eius dies festus singulis annis celebretur; - Mandat demum ut eius corpus solemniter recondant in altari, eiusque implorent patrocinium (R. T.).

(1) Ex tom. xIII Concil., col. 104.

et laicorum,

racula;

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filis, priori et monachis Cantuariensis Ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Gaudendum est universitati fidelium

de mirabilibus illius sancti et reverendi viri Thomae archiepiscopi vestri; sed vos

exinde tanto ampliori gaudio et exulta-

Processium.

cti viri Thomae

tione debetis repleri, quanto ipsius miracula oculata fide saepius intuemini, et eius sanctissimo corpore Ecclesia vestra Cognita et con-siderata gloria specialius meruit illustrari. Nos autem, meritorum san- considerata gloria meritorum eius, quibus archiep. Can- in vita sua magnanimiter claruit, et de tuariensis, illum catalogo san- miraculis eius non solum communi et ctorum marty-rum adscripsit; celebri fama, sed dilectorum filiorum nostrorum Alberti tituli Sancti Laurentii in Lucina, et Theoditi tituli Sancti Vitalis, presbyterorum cardinalium, Apostolicae Sedis legatorum, et aliarum plurium personarum testimonio certitudinem plenam

nibus ut natalis singulis annis celebretur;

condant in altrocinium.

capite ieiunii, multitudine clericorum et laicorum praesente, in Ecclesia deliberato cum fratribus nostris consilio solemniter canonizavimus; eumque decrevimus sanctorum martyrum collegio annumeran-Mandans om-dum: vobis et universitati fidelium de eius dies festus Anglia apostolica auctoritate mandantes, ut natalem eius diem, quo vitam suam gloriosa passione finivit, annis singulis cum debita veneratione celebretis. Quo-Mandat demum niam igitur dignum est, et vobis plurisolemniter re- mum expedit, ut sanctum corpus eius conquant in ai-tari, eiusque cum ea quae decet, reverentia et honore implorent pa condatur, discretioni vestrae apostolica auctoritate mandamus; quatenus corpus eius devote et reverenter, facta solemni processione, aliquo solemni die, congregato clero et populo, in altari honorifice recondatis: aut ipsum in aliqua decenti capsa ponentes, prout convenit, elevetis in altum: et patrocinium eius pro salute fidelium et pace universalis Ecclesiae sat-

habentes, praefatum archiepiscopum in

agatis apud Dominum vestris piis orationibus impetrare. Valete.

Datum Signiae, 1v idus martii. Dat. die 12 martii anno Domini 1173, pontif. anno xiv.

## LXVIII.

Monasterio S. Savini Placentinae dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, bona omnia confirmantur, nonnullaque conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium hoc praedecessorum more sub protectione Sedis Apostolicae suscipit Pontifex; — Eidem bona omnia ac donationes tam regales, quam pontificias confirmat; — Quorum plurima enumerat incipiens ab Ecclesiis Placentiae existentibus; — Cum iure decimarum caeterisque omnibus a Placentino episc. Sigifredo monasterio collatis; - Rerum propriarum, ac nutrimentorum decimas ab eis exigi vetat. - Abbatis electionem a monachis tantummodo fieri; - Sepulturam inibi ab omnibus sibi constitui posse; — In nocte Natalis Dom. et in Sabbato S. monachis campanas pulsare concedit: -Novas vero eis exactiones ab episcopis Placent. imponi, vel a quoquam intra parochiae huius fines Ecclesiam absque licentia construi prohibet. - Decretum immunitatis pro eisdem bonis. - Poenae contra violatores huiusce privilegii. — Pax et benedictio illud servantibus. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinal. subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Savino abbati monasterii S. Savini, quod secus Placentiam situm est, elusque fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum.

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas pro Ecclesiarum statu satagere, et earum quieti ac tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse

(1) Ex Campi, Hist. Placent., t. II, in Regest.

existentibus;

Domino disponente, assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitiis tueamur, et B. Petri ac Apostolicae Sedis Monastertum patrocinio muniamus. Eapropter, dilecti sorum more sub in Domino filii, vestris iustis postulaprotectione Se-tionibus clementer annuimus, et praedis Apostolicae fatum monasterium, in quo divino maucipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione ad exemplar praedecessorum nostrorum, fel. memoriae Innocentii, Lucii, et sanctae recordat. Eugenii, Romanorum Pontificum, suscipimus, et praesentis scripti privilegio com-Eidem bona munimus; statuentes, ut quascumque postiones, tam re- sessiones, quaecumque bona idem monagales, quant sterium impraesentiarum iuste et canonice pontificias conpossidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vo-Quorum pluri- cabulis: in civitate Placentina ecclesiam ma enumerat S. Mariae, ecclesiam S. Victoriae et unum incipiens ab Ecclesiis Placen hospitale cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Bartholomaei, ecclesiam S. Trinitatis, ecclesiam S. Ambrosii cum hospitale, ecclesiam S. Salvatoris cum quodam hospitali et suis omnibus pertinentiis; curiam Robiani cum duabus ecclesiis, decimis, et omnibus ad se pertinentibus: quicquid etiam infra castrum Arcuatum et extra possidetis, vobis praesenti scripto firmamus: castrum Besentioni cum duabus ecclesiis, et omnibus ad se pertinentibus: in curte Albiani duas ecclesias cum omnibus pertinentiis: in Pontepuro ecclesiam S. Martini cum suis pertinentiis, curiam Paternae cum duabus ecclesiis, curiam de Turre cum una ecclesia et suis pertinentiis, curiam Conii cum ecclesia et aliis, quae ibi iuste possidetis; in marchia Ianuensi, in valle scilicet Segestina, monasterium S. Victoriae cum tribus capellis. Quicquid insuper in ecclesiis, decimis, rationali- vobis secundum antiquam consuetudinem

dignoscitur, ut qui ad earum regimen,

bus, discreptione in monte Arxitio bonae Cum iure derecordationis Sigifredus Placentinus epi-risque omnibus scopus vestro monasterio noscitur con- a Placentino etulisse: in Visilano ecclesiam S. Georgii monasterio colet quaecumque alia ibi habetis, curiam latis; Regiani cum ecclesia S. Savini, et omnibus ad eam pertinentibus, curiam Fabiani cum ecclesia S. Stephani, curiam Sanctorum Naboris et Felicis cum ecclesia S. Savini: in Tavernaco ecclesiam S. Mariae: in curia Fontanae-Petrosae ecclesiam S. Savini, et ecclesiam S. Gregorii cum aliis omnibus, quae iuste ibi possidetis: in Suprarivo ecclesiam Sanctae Mariae cum decimis, hospitale de Trebia cnm ecclesia S. Nicolai, curiam Mose cum ecclesia S. Savini, et omnibus ad ipsam pertinentibus: decimas quoque vineæ, et brolii episcopi et alterius vineæ, quae est extra portam S. Antonini, et piscationes, quas habetis in Pado a portu portario usque ad ora Rivi-Frigidi; castrum Calenzani cum omnibus quae ibidem habetis, capellam S. Savini de Lechi cum caeteris, quae ibidem habetis. Sane novalium vestrorum, quae Rerum propropriis manibus aut sumptibus colitis, priarum, ac nusive de nutrimentis vestrorum animalium cimas ab eis enullus a vobis decimas praesumat exi-xigi vetat. gere. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci Abbatis eleabbate, vel tuorum quolibet successorum, etionem a monullus ibi qualibet subreptionis astutia modo fleri; seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et B. Benedicti regulam praeviderint eligendum. Sepulturam quoque ipsius loci Sepulturam iniliberam esse sancimus, ut eorum devo bi ab omnibus constitui tioni et extremae voluntati, qui se illic posse; sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salvo nimirum iure illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Ad haec praesenti decreto in nocto Nasancimus, ut in nocte Natalis Domini, talis Dom. et in Sabbato S. momore solito, et in Sabbato Sancto in nachis campa-Introitu missae, et ad vesperas liceat codit;

Novas vero eis campanas pulsare. Praesenti quoque deepiscopis Pla- creto prohibemus, ne liceat episcopo Placent. imponi, centino, vobis vel monasterio aut Eccleintra parochiae siis vestris novas et indebitas exactiones huius fines; Ecclesiam absque imponere, vel indebita gravamina irrogare. licentia con-Prohibemus insuper, ne cui liceat, infra

pecretum im-munitatis pro Ecclesiae. Decernimus ergo, ut nulli omeisdem bonis. nino hominum liceat praefatum mona-

Poenae contra igitur in futurum ecclesiastica saeculaviolatores huiusce privilegii. risve persona, hanc nostrae constitutionis

Pax et bene- ceat. Cunctis autem eisdem locis sua iura dictio illud servantibus.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus subsc.

fines parochiae vestrae sine assensu dioe-

cesani episcopi, et vestro, ecclesiam vel oratorium de novo construere: salvis

privilegiis et authenticis scriptis Romanae

sterium temere perturbare, aut eius pos-

sessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus

fatigare; sed illibata omnia et integra

conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura: salva Sedis

Apostolicae auctoritate et dioecesanorum

episcoporum canonica iustitia. Si qua

paginam sciens, contra eam temere ve-

nire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque

sui dignitate careat, reamque se divino

iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac

Sanguine Dei et Domini Redemptoris

nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subia-

servantibus sit pax Domini nostri Iesu

Christi, quatenus et hic fructum bonae

actionis percipiant, et apud districtum

Iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Amen, amen, amen.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostien. episcopus ss. Ego Gualterius Albanen. episc. ss. Ego Ioannes S. R. E. presb. card. tit. S. Anastasiae subsc.

Ego Guillelmus presbyter cardinalis tit. Sancti Petri ad Vincula subscripsi.

Bull. Rom. Vol. II.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris subsc.

Ego Petrus 'presb. card. tit. S. Laurentii in Damaso ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. Sancti Marci ss.

Ego Otto diac. cardinalis S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani subsc.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Ugo diac. cardinalis S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Vitellius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi subsc.

Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Aquiro ss.

Dat. Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiac. et not. v kal. aprilis, indict. vi, incarn. dom. anno mclxxiii, pontif. vero D. Alex. PP. III anno xiv.

Dat. die 28 martii anno Domini 1173, pontif. anno viv.

## LXIX.

Ut decimam Clausi monasterio Sancti Savini Placentinae dioecesis, iniuste ab Hugone episcopo ablatam, eidem restituat (1).

#### SUMMARIUM

Decimam Clausi monasterio collatam ab Arduino et ab aliis Placent. episc., - Ab Ugone subtractam violenter; — Monasterio reddendam praecipit: - Et annuatim vegetem vini dimittat. (R. T.)

Alexander episcopus servas servorum Dei, venerabili fratri T. Placentino episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Significantibus nobis dilectis filiis no- Decimam Claustris abbate et fratribus Sancti Savini, si monasterio collatam ab Arad nostram noveris audientiam pervenisse, duino et ab aliis quod cum bonae memoriae Arduinus Placent. episc. quondam Placentinus episcopus, et alii

(1) Edidit Campi, Hist. Placent., tom. 11 in Regest.

tractom violenter:

praedecessores sui, eorum monasterio decimam Clausi, iuxta Sanctum Ambrosium siti, divini amoris intuitu contulissent, sicut in instrumento publico noscitur contineri; tandem praedecessor tuus bonae recordationis Hugo, qui fuit postmodum Tusculanus episcopus, eis praescriptam decimam pro sua voluntate subtraxit, et in cast...... unam vegetem vini ipsius annuatim subtraxit. Caeterum quia honor tibi est, et ad tuam laudem respicere, et salutem, si rationabilia instituta praedecessorum tuorum observare curaveris et correxeris, si quae ab aliquo eorum illicite sunt attentata: fraternitatem tuam monemus attentius, et mandamus, quatenus violentiam praedicti Hugonis praedecessoris tui in hac re non imiteris; sed praescriptam decimam praefato abbati et fratribus suis pro reverentia B. Petri et nostra, non expectato iudicio, sine molestia et contradictione restituas, et in pace dimittas, sicut supradictus Arduinus praedecessor tuus ctiam ipsis contulisse dinoscitur, et in instrumento publico continetur: et an-Et sunuatim nuatim praescriptam vegetem plenam vino iuxta consuetudinem praedicti Arduini et praedecessorum suorum praescripto monasterio facias exhiberi, ita quod memorati fratres pro salute tua apud Altissimum jugiter votivis cordis affectibus intercedant, et nos exinde charitatem et prudentiam tuam dignis in Domino laudibus commendemus.

vegetem viai dimiltat.

Monasterio

cifat:

Datum Anagniae, vi idus aprilis. Dat. die 8 aprilis anno Domini 1173, pontif. anno xiv.

# LXX.

Confirmatio iurium ac bonorum omnium ad Teatinam Ecclesiam pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — Inhaerens vestigiis praedecessorum suorum, Ecclesiam Teatinam sub

(1) Ex authentico in archiv. Vatican. basilicae edidit Ughell., Ital. Sac., tom. vi. ubi de hac Eccl.

Sedis Apostolicae protectione suscipit; -Possessionesque omnes acquisitas et acquirendas confirmat; - In quibus nonnulla enumerat propriis vocabulis. — Fines dioecesis describit Teatinae. - Insuper ecclesias, castella, plebes etc.; - Decimam pontis portusque Aterni; et id genus alia plura confirmat. — Decernit ut Ecclesia libera sit ab omni quacumque molestia; — Poenis comminatis contra violatores huius privilegii; — Benedictione observantibus data. — Alexandri PP. et S.R. Eccl. cardinalium subscriptiones (R.T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, vene. rabili fratri Andreæ Teatino episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Proemium.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, disponente Domino, constituti, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio fratres nostros episcopos sincera charitate diligere, et Ecclesiis sibi commissis suam debemus iustitiam conservare; pro ipsarum quoque statu nos oportet satagere, atque earum quieti et utilitati salubriter auxiliante Domino providere. Eapropter, venerabilis in Christo frater episcope, Inhaerens vetuis iustis postulationibus clementer an- stigiis praedenuimus, et praedecessorum nostrorum rum, Ecclesiam sanct. mem. Nicolai II, Paschalis II et Teatinam sub Eugenii III, Romanorum Pontificum, ve- cae protectione stigiis inhaerentes, B. Thomae Teatinam Ecclesiam, cui Deo auctore præesse dignosceris, sub. B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque Possessionesbona, eadem Ecclesia impraesentiarum que omnes aciuste et canonice possidet, aut in futurum quirendes conconcessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et his, qui post vos successerint, et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus In quibus nonexprimenda nominibus; parochiam (1) nulla enumerat Teatinae Ecclesiae, sicut antiquis et iu-bulis.

(1) Vide superius, pag. 435. (R. T.)

plebes etc. :

Fines diocce- stis limitibus terminatur, scilicet a Staffilo inter montes, et ipso monte de Ursa, et quomodo pergit in Coza, et ponit terminum in aqua subtus usque ad aquam Sonulani, et guomodo pergit in montem de Reste, et vadit per crinis montem, et qualiter pergit usque montem Selani, et quomodo pergit in ipso flumine, qui dicitur Trinium usque ad littora maris, et per littora maris usque in Piscariam, et redit in priorem finem, videlicet in Insuper eccle- praedicto Staffilo. Praeterea ipsam Teasas, castella. tinam civitatem, castellum Trevellianum, Villam-Magnam, Montem Filardi, castellum Orni, castellum Scurcula, castellum S. Pauli, castellum quod dicitur Furca, castellum Genestrulae, et castellum S. Cosidii cum eorum pertinentiis; ultra Pischariam vero, castellum montis Silvani, ecclesiam S. Mariae in Rigoli, castellum Sculculae, castellum Lastiniani, ecclesiam S. Mariae de Populo, ecclesiam Sanctae Iustae cum pertinentiis suis: in Aterno plebem Sancti Leguntiani et Domitiani, ecclesiam Sancti Thomae, ecclesiam S. Salvatoris, ecclesiam S. Ierusalem et ecclesiam Sancti Nicolai, cum omnibus earum pertinentiis, decimam Decimam pon- pontis et portus Aterni: in Buclanico ec-Aterni; et id clesiam Sancti Salvatoris et Sancti Angeli genus alia plura cum decimis comitis, plebem Sancti Silvestri, decimas comitis in castello Sancti

Angeli trium finium, et decimas castellorum, quae in Teatino episcopatu sub dominio comitis Roberti de Rotello fuerunt, et quod Teatina Ecclesia in castello Septi tenet, ecclesiam Sanctae Mariae in Bari, ecclesiam Sancti Blasii in Lanciano, monasterium Sancti Martini de Pallitta, ecclesiam Sancti Lentii in Atissa cum omnibus pertinentiis suis, monasterium Sancti Ioannis in Arelano, monasterium Sancti Angeli in Cirnaclano cum omnibus pertinentiis suis, in monte Ondesii ecclesiam Sancti Nicolai, et medietatem ecclesiae Sanctae Mariae, ecclesiam Sancti Salvatoris et ecclesiam S. Petri cum pertinentiis suis, monasterium | de Tessa. Decernimus ergo. ut nulli

Sancti Mauri cum beneficio suo, mona- Et monasteria sterium Sancti Salvi, ecclesiam Sancti ficiis. Nicolai de Heremitano, in Ortona ecclesiam Sanctae Mariae et Sancti Georgii cum earum pertinentiis, monasterium S. Mariae in Basilica: in civitate Luperalli plebem Sancti Petri cum pertinentiis suis, monasterium Sanctae Mariae in Palatio. ecclesiam Sancti Iacobi de Turcella cum pertinentiis earum, monasterium S. Pancratii, monasterium S. Mariae de Letto cum casale aliisque ad ipsam pertinentibus, monasterium Sancti Martini in Valle. ecclesiam Sancti Iustini in Casule, in castro Bussi plebem Sanctae Mariae cum pertinentiis suis, plebem Sancti Martini filiorum Tresidii, ecclesiam Sancae Mariae de Casa Candidellae, ecclesiam S. Petri in castro Lori, ecclesiam Sanctae Mariae in Biano, ecclesiam S. Basilii, monasterium Sancti Petri in Campis, ecclesiam S. Nicolai de Sunnio Viculo, ecclesiam Sanctae Mariae de Latro, in Abbateio plebem Sancti Martini cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Francisci de Plebe, plebem de Iuliano, plebem S. Caeciliae, plebem de Pizzocortano, ecclesiam Sanctae Luciae de Argelli, ecclesiam Sancti Lini, plebem de Ovele, plebem Sanctae Mariae de Caramanico. plebem Sancti Ioannis de Abbateio, ecclesiam Sancti Cosidii, et ecclesiam S. Pontii de Sancto Valentino, in castello de Tocco ecclesiam Sanctae Mariae, in Percle ecclesiam Sancti Eustasii, ecclesiam Sancti Martini de Fara inter montes, ecclesiam Sancti Ioannis de Pedera, ecclesiam Sancti Ioannis de Cantalupo. ecclesiam Saucti Salvatoris de Limari. ecclesiam Sanctae Mariae de Sparpalia, ecclesiam S. Nicolai de Ilice, ecclesiam Sancti Salvatoris de Valle Surda, ecclesiam Sanctae Mariae de Valle Caruncli. ecclesiam Sanctae Trinitatis de Faragine. ecclesiam Sancti Ioannis in Valdo cum omnibus pertinentiis earum, ecclesiam S. Petri de Troia, ecclesiam S. Mariae

ius privilegii;

DecemitutE omnino hominum liceat praesatam Ecab omni qua- clesiam temere perturbare, aut eius poscumque mole sessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salvo iure beati Petri proprietatis, et Apostolicae Sedis Puenis com- auctoritate. Si qua igitur in futurum minatis contra viol tores hu- ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Benedictione observantibus dat ..

Alexandri PP.

pliques.

episcopus.

et S. R. Ecclesiae cardinasubscri-

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae

Ego Guillelmus presbyter card. tituli S. Petri ad Vincula.

Ego Boso presb. cardinalis S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presb. card. tituli Sancti-Laurentii in Damaso.

Ego loannes presb. card. tit. Saucti Marci.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Caeciliae.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli Sanctae Susannae.

Ego Otto diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano.

Ego Cintius diac. card. Sancti Adriani,

Ego Ugo diac. cardinalis S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Vitellius diac. card. Sanctorum Sergii et Bacchi.

Ego Ugo diac. card. S. Angeli.

Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, ıv kalendas octobris, indict. vii, incarnationis dominicae anno mclxxIII, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xiv.

Dat. die 28 septembris anno Domini 1173.

## LXXI.

Confirmatio sententiae latae a Brixiensi episcopo in controversia inter Placentinum episcopum et Parmensem, super ecclesia Castri Speculi, et ecclesia S. Christinae, quae Placentino adiudicantur (1).

#### SUMMARIUM

Facti expositio. - Auditis rationibus et allegationibus, perlectam sententiam favore episcopi Placentini ab episc. Brixiensi latam, - Ratam habet et praesenti privilegio confirmat; cum solitis clausulis (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Placentino, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex literis venerabilis fratris nostri Bri Facti exposixiensis episcopi nobis innotuit, quod ipse tio. recepto mandato nostro super ecclesia, quae est in Castro Speculi, et ecclesia Sanctae Christinae, de quibus inter te, et venerabilem fratrem nostrum Parmensem episcopum controversia vertebatur; de causa ipsa, quae ei fuerat, appellatione remota, commissa, cognovit: et auditis rationibus et allegationibus utrius- Auditis ratioque partis, de consilio prudentum viro- gationibus, perrum, sicut ex scripto sententiae per pu-lectam sontenblicam manum notato manifeste perpen-piscopi Placendimus, utramque Ecclesiam tibi adiudi- uni ab opiscopo lacavit, et a praefato Parmense in petitione tam,

nibus et alle-

(1) Edidit Campi, Hist. Placent., t. II, in Regest.

Cum solitis

clausulis.

te super praedicta Ecclesia de Speculo apostolica auctoritate fretus absolvit. Nos itaque.... robore convalescere, quod de mandato et auctoritate nostra rationabiliter factum esse dignoscitur, sententiam praedicti Brixiensis episcopi, sicut ab eo rationabiliter lata est, et in eius scripto Ratambabet et authentico continetur, ratam habentes et legio confirmat: firmam, eam auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut nulli omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Bb. Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Anagniae, vi id. novembris.

Dat. die 8 novembris anno Domini 1173. pontif. anno xv.

# LXXII.

Privilegium confirmationis bonorum Capuanae Ecclesiae, quae enumerantur (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — Ecclesiam Capuanam sub Se dis Apostolicae protectione suscipiens; -Bona illius acquisita et acquirenda firma et illibata manere iubet; — Quorum nonnulla suis nominibus exprimit; — Incipiens ab Ecclesiis in pluribus dioecesibus sitis, quas singulatim enumerat; — Decretum immunitatis a quacumque molestia, vi alienatione etc. - Quod poenalibus solitis clausulis confirmat; — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Alfano Capuano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis. in perpetuum.

Cum ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio, quo cunctis Christi fidelibus ex Superni dispositione arbitrii præemi-

(1) Ex Ughell., Ital. Sac., tom. IV, ubi de hac Ecclesia.

nemus, singulorum paci et tranquillitati debeamus intendere; praesertim pro illorum quiete oportet nos esse solicitos, qui pastorali dignitate sunt praediti, et ad officium pontificale promoti; nisi enim nos, eorum utilitatibus intendentes, ipsorum dignitate, et una, in quantum Deo permittente possumus, integras conservemus, et auctoritate apostolica eos ab iniquorum hominum incursibus defendamus, de illorum salute non vere poterunt esse soliciti, qui sibi ad regendam Domino sunt disponente commissi. Huius itaque rei consideratione, venerabilis in Ecclesiam Ca-Christo frater archiepiscope, tuis iustis quanam sub Sepostulationibus clementer annuimus, et protectione supraefătam Ecclesiam, cui Domino auctore præesse demonstraris, sub B. Betri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bona illius acquaecumque bona, eadem Ecclesia im-quirenda firma praesentiarum iuste et canonice possidet, et illibata manere iubet; aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus expri- Quorum nonmenda vocabulis: episcopatum Aquina-nulla suis no-minibus expritem, episcopatum Venefranum, et Iser-mit; nien., episcopatum Teanen., Svesan., Calinen., episcopatum Calven., episcopatum Caiacen., episcopatum Casertanum: in Capua abbatiam S. Mariae Maioris, ecclesiam Domini Salvatoris, ecclesiam Sancti Ioannis ad Curtim, ecclesiam Sancti Michaelis, ecclesiam Sanctae Mariae de Arcu, ecclesiam Sanctorum Apostolorum, ecclesiam Sancti Iacobi in Castello: in dioecesi Ecclesiae Theanen., Incipions ch ecclesiam Sancti Erasmi, ecclesiam San- ribus dioece 1ctae Mariae, ecclesiam Sanctae Helenae, bus sitis, quas singulatim enuet ecclesiam Sancti Nicolai, quae sunt in merat; territorio Scarpati: in loco Baulani, in Fontana de Corregiis, ecclesiam Sanctae Mariae: in dioecesi Ecclesiae Svessanae ecclesiam Sanctae Luciae de loco Sor-

belli: in dioecesi Ecclesiae Calinen. in Rocca Montis Draconis ecclesiam Sancti Rufini et ecclesiam Sancti Pancratii: in dioecesi Ecclesiae Calven. ecclesiam S. Andreæ ad Cementa, ecclesiam Sancti Germani ad Palera, ecclesiam Sancti Tammari de Monte, ecclesiam Sancti Pauli de Formello, ecclesiam Sancti Petri de Borlerano, ecclesiam Sancti Symmachi, et ecclesiam Sancti Erasmi de Mostardino, ecclesiam Omnium Sanctorum de loco Sanguinarii: ad Sclavos ecclesiam Sancti Michaelis, ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam Sanctae Mariae, ecclesiam S. Nazarii, ecclesiam Sancti Angeli de Iano, ecclesiam Sanctae Mariae: in loco Cammillani ecclesiam Sancti Angeli, ecclesiam Sanctae Mariae et ecclesiam Sancti Nicolai: in dioecesi Ecclesiae Caiacen. ecclesiam Sancti Angeli de Melanito, et ecclesiam Sancti Petri a li Bagnatori: in dioecesi Ecclesiae Casertan, ecclesiam Sancti Viti de Ercole, ecclesiam Sancti Nazarii in campo Puzan., ecclesiam S. Petri ad Goffolli, ecclesiam Sancti Secundini et ecclesiam Sancti Felicis: in territorio Murone ecclesiam Sanctae Mariae, ecclesiam Sancti Felicis, ecclesiam Sancti Petri et ecclesiam Sancti Stephani: iuxta ipsam dioecesim ecclesiam Sanctae Euphemiae, ecclesiam Sancti Ioannis ad Gaianum, ecclesiam Sanctae Mariae ad Lupinum, ecclesiam Sancti Felicis, ecclesiam Sancti Prisci: in loco Casapuli ecclesiam Sancti Nicolai, ecclesiam Sancti I Arisii, ecclesiam Sancti Petri de Sarzano: in loco Marzanisi ecclesiam Sancti Angeli. et ecclesiam Sancti Martini: in loco Campurcipi ecclesiam Sancti Caesarii, ecclesiam Sancti Procapii, ecclesiam Sanctae Venerae: in loco Ainolae ecclesiam S. Iulianae, ecclesiam Sancti Nicolai ad Ronulas: in territorio Castelli ad Mare ecclesiam S. Adiutoris, ecclesiam Sancti Marcelli et ecclesiam Sancti Blasii, ecclesiam Sancti Stephani et aliam ecclesiam Sancti Blasii, ecclesiam Sancti Ioannis, ecclesiam Sancti Nicolai, ecclesiam San- | episcopus.

ctae Severinae, ecclesiam Sanctae Crucis: in loco Cancelli ecclesiam Sancti Angeli et ecclesiam Omnium Sanctorum, ecclesiam Sancti Ioannis et ecclesiam Sancti Apollinaris de Patrazzano, ecclesiam S. Georgii, ecclesiam S. Ioannis de Turre, ecclesiam Sancti Viti, ecclesiam S. Petri. ecclesiam Sancti Nicolai, ecclesiam Sancti Martini, ecclesiam Sancti Castrensis, ecclesiam Sancti Martini de Rosella, ecclesiam Sancti Flaviani, ecclesiam Sanctae Barbarae, ecclesiam Sanctae Iulianae. ecclesiam Sancti Andreæ: in loco Arnonae ecclesiam Sanctae Mariae, et ecclesiam Sancti Blasii et ecclesiam Sancti Paulini, ecclesiam Sancti Erasmi de Cazoli: in loco Grazzanisi ecclesiam Sancti Ioannis, ecclesiam Sanctae Mariae et ecclesiam Sanctae Maximilianae, et ecclesiam Sancti Nicolai. Decernimus ergo, ut Decretum imnulli omnino hominum liceat praefatam munitatis a qua-Ecclesiam temere perturbare, aut eius stia, vi, alienapossessiones auferre, vel ablatas retinere. tione etc. minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in Quod poenalifuturum ecclesiastica saecularisve persona, bus solitis clauhanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri Pr.

et S. R. Ecclesiae cardina-Dum subscriphones.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Bernardus Portuen. et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Gualterius Albanensis episcopus. Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. S. Anastasiae.

Ego Guillelmus presb. card. tituli S. Petri ad Vinc.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Petrus presb. card. S. Laurentii in Damaso.

Ego Ioannes presb. cardinalis tituli S.

Ego Manfredus presb. cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Chrysogoni.

Ego Otto diaconus card. S. Nicolai in Carcere Tull.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Vitellius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Ugo diac. cardinalis S. Angeli. Ego Laborans diac. card. S. Mariae in Porticu.

Datum Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, kalendis martii, indict. vii, incarnationis domin. anno mcexxiii, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xv.

Dat. die 1 martii anno Domini 1173, pontif. anno xiv.

## LXXIII.

Confirmatio universorum bonorum, ac privilegiorum concessio Ecclesiae S. Mariae de Luffelde (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — Eccles. hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. — Ei-(1) Ex tom. 11 Monast. Anglic.

dem bona omnia confirmat: - Onorum nomina hic exprimit. — Nonnulla elargitur privilegia. — Sepulturam ipsius loci liberam declarat. — Abbatis electionem ad monach, tantum spectare decernit; — Immunitas favore eiusdem Ecclesiae; ---Cum solitis conclusionibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Radulfo priori Sanctae Mariae de Luffelde, eiusdemque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis. in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, di- Eccles. hanc lecti in Domino filii, vestris iustis postu- sub protectione lationibus clementer annuimus, et prae-cae recipit Ponfatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quae- Eidem bona cumque bona, eadem Ecclesia imprae- omnia confirmati; sentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis du- Quorum noximus exprimenda vocabulis: locum ip-mina luc exprisum, in quo praefata Ecclesia sita est, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Mariae de Lodeford cum omnibus pertinentiis suis, locum S. Mariae, capellam Sancti Thomae martyris, locum S. Mariae de Stlechamstude cum omnibus pertinentiis, locum de Eradetuel cum omnibus pertinentiis suis, villam, quae dicitur Obersawe, cum omnibus pertinentiis suis, terram quam habetis in Langeport, terram quam habetis in Waveduns, terram quam habetis in Saldene, duas partes decimarum de dominio eiusdem villae, terram quam habetis in Lechamstude, terram quam habetis in Wes-

Exordium

satur privilegia

psius loci libe

ctionem ad mo-

spectare decer-

uit;

Willielmi de Brun, decimam panis de domo Willielmi de Lillingstan, domum quam habetis in Storhampton. Praeterea, Nonnulla elar cum commune interdictum terrae fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas praesumat exigere. Liceat quoque vobis, laicos vel clericos liberos et absolutos e saeculo fugientes ad conversionem vestram recipere, et eos absque ullius contradictione in vestro monasterio retinere. Prohibemus, ne ulli fratrum vestrorum post factam in codem loco professionem sine licentia prioris sui aliqua levitate fas sit de claustro discedere; discedentem vero absque communi literarum cautione nullus audeat retinere. Nulli etiam liceat, vobis vel ecclesiis vestris novas et indebitas exactiones imponere; antiquas vero et rationabiles consuetudines, libertates et immunitates Ecclesiae vestrae vobis et eidem Ecclesiae vestrae auctoritate apostolica Sepulturam i- confirmamus. Sepulturam quoque ipsius ram declarat. loci liberam esse sancimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salvo nimirum iure illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora Abbatis ele- assumuntur. Obeunte vero te, nunc eiusnachos tantum dem loci priore, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefa-

cum quodam manso ante portam archi-

diaconi, terram quam habetis in Selve-

ston, decimam panis de domo Hamonis

filii Manfelini, decimam panis de domo

burt, terram quam habetis in Bedford | tam Ecclesiam temere perturbare, aut Immunitas faeius possessiones auferre, vel ablatas re- Ecclesiae; tinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecula Cum solitis conclusionibus. risve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum ludicem praemia aeternae pacis

> Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, iv idus iunii, indict. vii, incarnationis dom. anno mcLxxiv, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xv.

inveniant. Amen.

Dat. die 10 iunii anno Domini 1174, pontif. anno xv.

### LXXIV.

Privilegium confirmationis collegii Sancti Salvatoris canonicorum oppidi S. Pauli, bonorumque ad illud pertinentium: et concessionis nonnullarum immunitatum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Sancti Salvatoris Ecclesiam sub Sedis Apostolicae protectione recipit; — Eidem bona confirmat; — Quorum enumerat nonnulla. — In parochialibus (1) Edidit Fereolus, Chronic. Belgii, pag. 330.

Ecclesiis ad eamdem pertinentibus sacerdotes a canonicis praesentandi. - A generali terrae interdicto eximit; - Sepulturam illius loci liberam esse decernit. -Consuetae conclusiones et clausulae.

Alexander episcopus servus servorum Dei. dilectis filiis, praeposito et canonicis Ecclesiae S. Salvatoris, sitae in Castro Sancti Pauli, eo. rumque successoribus canonice substituendis. in perpetuum.

Exordium.

ctione recipit;

confirmat:

merat nonnulla.

Quotiens a nobis illud petitur, quod rationi et honestati convenire dignoscitur, nos decet libenti animo concedere, et petentium desideriis congruum impertiri Sancti Salva- suffragium. Eapropter, dilecti in Domino toris Ecc'esiam sub Sedis Apo- filii, vestris iustis supplicationibus libenstolicae prote-ter annuimus, et praefatam Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obseguio. sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio Eidem bona communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu iustis aliis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus Quorum enu- haec propriis duximus exprimenda vocabulis: villam Quesque cum appendiciis suis, et quicquid ibi tam in terris quam in decimis rationabiliter habere noscimini: in paroecia Divi Pauli duas partes decimae: in castro ipso duodecim mansuras, furnos, et unam cambam (1), sicut bonae memoriae Rogerus comes Ecclesiae vestrae pro animae suae remedio noscitur contulisse, statuens, ut de singulis aliis cambis de atrio tres quaterias cervisiae habeatis, quotiens ibi cervisia fiet: duos molendinos apud Agnes cum tertia parte eiusdem villae: apud Morelcourt duas partes decimae: in Pruniaco tertiam partem decimae eiusdem villae, apud Tlourii tertiam partem de-

> (1) Camba, Brassiatorum officina, seu locus ubi cervisia coquitur et confictur, quem vulgo Brasseriam vel Braxatoriam nuncupamus. (n. T.)

> > Bull. Rom. Vol. II.

cimae eiusdem villae: apud Bellum-Quercum altare cum duabus partibus decimae: apud Fiez duas partes decimae eiusdem villae: apud Frevench altare cum terra, quam ibi praedictus comes possidebat: apud Auream-Villam altare cum suis, et his villis, Ampliers, territorium, Maisuil, dimidium molendinum de Marcoma, medietatem vectigalis de Poupliers: in castro Sancti Pauli unam mansuram (1) in qua manet custos vestrae Ecclesiae. In parochialibus autem ecclesiis, quas In parochialitenetis, liceat vobis sacerdotes eligere, et bus Ecclesiis ad eamdem pertiepiscopo praesentare: quibus, si idonei nentibus saceiinventi fuerint, episcopus animarum cu-dotes a c..no-nicis praesenram committet, ut de plebis quidem cura tandi. episcopo, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Cum autem generale Agenerali terinterdictum terrae fuerit, liceat vobis, rae interdicto clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis. suppressa voce divina officia celebrare. Sepulturam quoque illius loci liberam esse Sepulturam ildecernimus, ut eorum devotioni et extre- ram esse demae voluntati, qui se illic sepeliri deli- cernit. beraverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus corpora mortuorum assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Consuette connum liceat, praefatam Ecclesiam temere clausulae. perturbare etc.

Datum Anagniae, vii kal. augusti, indictione vII, incarnationis dom. anno MCLXXIV.

Dat. die 26 iulii anno Domini 1174, pontif. anno xv.

### LXXV.

Confirmatio bonorum, ac privilegiorum concessio Ecclesiae de Stokes (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam et ordinem monasticum in eodem loco institutum sub Sedis Apostolicae patrocinio recipit; - Bonaque confirmat, quae propriis vocabulis (1) Vide superius, pag. 667. (R. T.) (2) Ex tom. ir Monast. Anglic.

exprimit; - In primis Ecclesias omnes et decimas; - Terras quoque et molendinum; - Sepulturam ibi liberam esse decernit; - Aliaque privilegia pro sepultura mortuorum, pro clericis, pro fratribus discedentibus etc. concedit. - Exemptio a decimis persolvendis. - Quae omnia decreto immunitatis roborat, - Appositis consuetis poenalibus clausulis (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Nicolao Priori Ecclesiae de Stokes, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est nos facilem praebere consensum, ut sidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea-Ecclesiam et propter, dilecti in Domino filii, vestris sticum in eo- iustis postulationibus clementer annuendem loco institutum sub Se- tes, et praefatam Ecclesiam, in qua didis Apostolicae vino mancipati estis obsequio, sub B. patrocinio re- Petri et nostra protectione sucipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ihidem temporibus inviolabiliter observetur; praeterea, Bonaque con- quascumque possessiones, quaecumque propriis voca-bona eadem Ecclesia impraesentiarum butis exprimit; inste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Hunedena, ecclesiam de Baisse, ecclesiam de Clara, ecclesiam de Bradelea-Parva, ecclesiam de Trillame, ecclesiam de Bures, ecclesiam de Caveham, ecclesiam de Cremplisham, ecclesiam Sancti Clementis de Norwico, ecclesiam de Frisentuna, constitutas in episcopatu Norvicensi: in episcopatu Londonieusi, ecclesiam de Berdeteld, ecclesiam de Tartede, ecclesiam de Essa, ec- | de Trillawe, quam Robertus Pincerna

clesiam de Belham, ecclesiam de Stamburnia: in episcopatu Wintoniensi, ecclesiam de Wakinges: in episcopatu Roffensi, ecclesiam de Peccham, decimas In primis Ecquas habetis in Samford, decimas quas el decimas; habetis in Berdefeld, decimas quas habetis in Pitelingehege, decimas quas habetis in Stinchingefeld, decimas quas habetis in Toppesfeld, decimas quas habetis in Wicham, decimas quas habetis in Badeleia, decimas quas habetis in Nerstert, decimas quas habetis in Deseninge, decimas quas habetis in Baisse, decimas quas habetis in Stanesfeld, decimas quas habetis in Clara, decimas quas habetis in Hunedena, decimas quas habetis in Namstede, decimas quas habetis in Bomestede, decimas quas habetis in Nawerelle, decimas quas habetis in Bucheshale, decimas quas habetis in Slinestede, decimas quas habetis in Deleford, decimas quas habetis in Chippelee, decimas quas habetis in Culinges, decimas quas habetis in Poselingeworde, decimas quas habetis in Belilee, decimas quas habetis in Seham, decimas quas habetis in Corneres, decimas in Belcham Petri, decimas in Belcham Rspertes, decimas in Delham, decimas in Bestingetorp, decimas in Kedeswelle, decimas in Chodham, decimas in Steinllingeherste, decimas in Beneclee, decimas in Nalstede, decimas in Alveredesfeld, decimas in Cloptune, decimas in Narrefeld, decimas in Denardestune, decimas in Nanchesdune, decimas in Cavenedis, et in Sturemare, et in Barve, et in Tillebere, et in Chediatune, et in Nalesford, et in Naveringeland, et in Witewelle, decimas Villielmi de Bisnai, terram Rogerii Car- Terras quoque pentarii in Stokes, quae fuit escambiata et molendinum; pro terra vestra de Clara, terram de Sterneham, quam dedit vobis Galfridus filius Alinandi, terram de Neni, quam dedit vobis Adam filius Guarini, molendinum de Waldingefeld, quod dedit vobis Helinandus dapifer comitis Clarae, terram

Sepulturam ibi cum ageret in extremis. Sepulturam quoliberam esse de-

legia pro sebus, etc. concedit;

rum corpora assumuntur. Cum autem Aliaque privi- commune interdictum terrae fuerit, liceat pultura mortuo- vobis, clausis ianuis, exclusis excommurum, pro clericis, pro fratrinicatis et interdictis, non pulsatis cambus discedenti- panis, suppressa voce officia celebrare. Liceat quoque vobis, clericos vel laicos liberos et absolutos e saeculo fugientes ad conversionem vestram recipere, et eos absque ullius contradictione in vestro monasterio retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem liceat de claustro sine prioris sui licentia discedere; discendentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere, nisi ad arctiorem vitam voluerit transmigrare. In parochialibus autem Ecclesiis, quas tenetis, liceat vobis, sacerdotes eligere, et episcopis praesentare: quibus, si idonei fuerint, episcopus animarum curam committat, ut de plebis quidem cura episcopo, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Prohibemus etiam, ne alicui licitum sit, novas et indebitas consuetudines in Ecclesias vestras inducere. Sane no-Exemptio a de- valium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis de-Quae omnia cimas praesumat exigere. Decernimus ernitatis roborat, go, ut nulli omnino hominum liceat, praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum guber-

dedit vobis, terram de Bridebroc, terram

de Naverelle, terram Polee, terram de

Bradelce, terram de Belcham, terram de Esse, et centum solidatas terrae, quas

habetis ex dono Rogerii comitis Clarae,

que ipsius loci liberam esse decernimus,

nt eorum devotioni et extremae volun-

tati, qui se illic sepeliri deliberaverint,

nisi forte excommunicati vel interdicti

sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia

illarum Ecclesiarum, a quibus mortuo-

cimis persol-

vendis.

natione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva nimirum Apostolicae Sedis auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve Appositis conpersona, hanc nostrae constitutionis pagi- bus clausulis. nam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi; quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, 11 kal. iulii, indictione vii, incarnationis dominicae anno mclxxiv, pontificatus Alexandri Papae III anno xv.

Dat. die 30 iunii, anno Domini 1174. pontif. anno xv.

### LXXVI.

Monasterio S. Michaelis de Monte Caveoso, cuius abbati mitrae et annuli usum statutis diebus concedit, bona omnia confirmans ac privilegia, interdicti tempore divina officia recitare elargitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Sancti Michaelis de Monte Caveoso, eiusque bona, quae enumerat, sub S. R. Eccl. protectione recipit, et confirmat. — Quorum non pauca propriis nominibus hic exprimit. — Mitrae et anuli usum in diebus dominicis, et alijs solemnitatibus, processionibus et synodis abbati eiusdem coenobii confirmat. - Eius

(1) Ex archiv. monast. huius edidit Margarinus, sui Bull. par. II, constit. cLxxxvi.

privilegia et bona confirmat. - Interdicti tempore divina officia privatim recitare concedit. — Poenas inobedientibus statuit. — Benedictionem benefactoribus elargitur. — Alexandri PP. et S. R. E. card. subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Alfario abbati Sancti Michaelis de Monte Caveoso, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

An. C. 1174

et confirmat.

pauca propriis exprimit.

Si quando a devotis Ecclesiae filiis postulatur, quod honestati conveniat, et a tramite rationis non discordet, petentium nos decet desideriis condescendere. et earum pia vota effectu prosequente Monasterium complere. Eapropter, dilecti in Domino lis de Monte filii, ministerio susceptae servitutis in-Caveoso, eius- que hona, quae ducti, et precibus dilecti filii nostri Zaenumerat, sub chariae regii notarii propensius inclinati, S. R. Eccl. pro-tectione recipit monasterium vestrum, in quo divino obsequio estis mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in Quorum non quibus haec propriis duximus exprimenda nominibus bic vocabulis: ecclesiam Sanctae Mariae, quae est in civitate Veteri, cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Simeonis, ecclesiam S. Luciae, ecclesiam S. Martini, ecclesiam S. Nicolai, ecclesiam S. Mariae Novae, ecclesiam Sancti Laurentii. ecclesiam Sancti Iuliani, ecclesiam Sancti Laurentii de Murro, ecclesiam Sancti Ioannis de Avinella, ecclesiam S. Nicolai de Pantanello, ecclesiam Sancti Salvatoris, ecclesiam Sancti Nicolai de Accio, ecclesiam Sanctae Mariae de Cornu, ecclesiam Sancti Benedicti de Acina, ecclesiam S. Viti, ecclesiam S. Nicolai,

ecclesiam Sanctae Mariae de Rio, ecclesiam Sanctae Mariae de Abbate Lupo. ecclesiam Sancti Nicolai de Obviano cum domibus ad easdem ecclesias pertinentibus, et quae Unfiridus, Gossiridusque, et Radulfus filii eius praefatae Ecclesiae rationabiliter dederunt. Praeterea pia supplicatione praedicti Zachariae regii no- Mitrae et anuli tarii clementer inducti, tibi, fili abbas, dominicis, et et successoribus tuis usum mitrae et aliis solemuitaanuli, in diebus dominicis, et in aliis sionibus et sa solemnitatibus, et in processionibus mo-nodis abbati e-iusdem coenonasterii vestri, et synodis archiepiscopo-bii confirmat. rum et episcoporum, de clementia Sedis Apostolicae indulgemus; libertates quoque ab archiepiscopis et episcopis, et a recolendae memoriae Rogerio illustri Siciliae rege, et a bonae memoriae Æmma, quondam comitissa civitatis Severiano authentico scripto, et ab aliis personis saecularibus, monasterio vestro concessas: et antiquas et rationabiles consue- Eius privilegia tudines ipsius monasterii, perpetuis tem- et hona conporibus illaesas et integras manere sancimus. Ea vero, quae a quadragintis annis retro idem monasterium noscitur pacifice possidere, vobis et successoribus vestris in perpetuum confirmamus, ita guidem, quod nullo super his tempore impeti debeatis, vel quomodolibet molestari. Cum autem generale interdictum terrae Interdicti temfuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis pore divina ofexcommunicatis et interdictis, non pul- recitare consatis campanis, suppressa voce officia celebrare. Decernimus ergo, ut nulli omniuo hominum liceat praefatum mona- Poenas inobesterium temere perturbare, aut eius pos- uit. sessiones auferre, vel ablatas retinere. minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi debita reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona. hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit,

libus, proces-

secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cun-Benedictionem ctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

benefactoribus elargitur.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuensis, et S. Rufinae episcopus ss.

Ego Gualterius Albanensis episcopus subscripsi.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Anastasiae ss.

Ego Guillelmus presbyter cardinalis tituli Sancti Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae Pudent, tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis tituli S. Theodori ss.

Ego Vitellius diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi ss.

Datum Ferentini per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae diac. et notarii, 111 kal. ianuarii anno mclxxiv, pontificatus vero domini Alexandri Papae III anno xvi.

Dat. die 30 decembris anno Domini 1174, pont. anno xvi.

# LXXVII.

Archidiaconum et canonicos Asculanae Ecclesiae sub protectione Sedis Apostolicae suscipiens, eisdem bona omnia confirmat, multaque largitur privileqia (1).

### SUMMARIUM

Exordium. - Canonicam huiusmodi sub protectione Sedis Apostolicae recipit: — Eique bona omnia ac donationes confirmat. - Bona nonnulla enumerat, propriisque vocabulis exprimit. - Canonicos ab externa quacumque molestia eximit. - Solitae clausulae. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Raynaldo archidiacono, Matthaeo archipresbytero, et canonicis Asculanae Ecclesiae, tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenter concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Canonicam hu-Domino silii, vestris iustis postulationibus iusmodisub proclementer annuimus, et canonicam ve-Apostolicae restram sub B. Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque Eigue bona possessiones, quaecumque bona, eadem omnia, ac donationes con-Ecclesia impraesentiarum iuste et cano- firmat. nice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda voca- Bona nonnulla bulis: videlicet castrum Maltignanum, priisque vocacastrum Posmontis, castrum Columnatae bulis exprimit. cum ecclesiis eorum et omnibus suis pertinentiis, rivis, pascuis, terris cultis et incultis, molendinis, arboribus fructi-

(1) Edidit Ughellius, Ital. Sac., tom. 1, ubi de Ecclesiae huius episcopis.

mintis.

Plebos, ecclo- feris et infructiferis, aquis, aquarumve et portinentiis, decursibus, plebem Sancti Victoris, et sorvitis et do- plebem Sancti Venantii, et plebem Sanctae Mariae inter vineas, ecclesiam Sancti Petri ad.... ecclesiam Sancti Erasmi, et plebem de Ragano cum capitulo et mortuariis, plebem de Cruce, plebem S. Antimi, plebem de Casaragnano cum omnibus pertinentiis et possessionibus suis, ecclesiam Sancti Benedicti de Fondagrano cum omnibus Vannis, et Gualterio cum sorte sua, et Guidino, ecclesiam Sanctae Mariae de Podio cum Benedicto Dominici et cum consortibus suis, ecclesiam Sancti Stephani cum filiis Amiconis Tederade, ecclesiam Sancti Laurentii de Rivo, et Adam cum nepote suo, ecclesiam Sanctae Mariae in Marzano, ecclesiam Sancti Pauli, et ius quod habetis in Sancto Venantio de Plagis, ecclesiam Sancti Benedicti in Paraletta, ecclesiam Sanctae Mariae in Veneri, et quartam partem S. Petri ad Colle, ecclesiam Sancti Massimi in Summati, domum filiorum et nepotum Asiani Roberti cum tenimentis et servitiis eorum, servitium Simonis cum beneficio suo, domum Odoniscam cum tenimento et servitio suo, et omnia bona, quae Azo Valentini dedit et concessit in canonica vestra, et bona omnia, quae Gerallus dedit et concessit eidem Ecclesiae, domum Aponiscam, et servitium beneficii Nicolai Stephani, et servitium, quod Giso primicerius Ecclesiae vestrae in obitu suo reliquit, videlicet spallam cum lonza, et sarcinam musti cum dominio et fidelitate heredum suorum, ecclesiam Sancti Petri inter Sulcos, ecclesiam Sancti Iuvenalis, terram in capite Pontis Maioris iuxta vineam episcopi, ecclesiam Sanctae Mariae in Plano, ecclesiam Sancti Laurentii iuxta pontem Solestanum, et servitium quinque denariorum Henrici, quos filii Stabilis castelli, et heredes eorum, Ecclesiae vestrae annuatim persolvendum debent, ecclesiam Sancti Petri in Pane-

filii Actutii presbyteri Ioannis, videlicet duos denarios Henrici annuatim Ecclesiae vestrae persolvere debet cum hominio (1) et sidelitate, et ius quod habetis in Sancto Nicolao ad Canale, ecclesiam Sancti Petri in Castello, et medietatem oblationum defunctorum de Summati, et omnia, quae canonica vestra infra et extra civitatem Esculanam juste habet, vel est habitura. Ad haec auctoritate vobis apostolica in- Canonicos ab dulgemus, quod si aliqui de episcopatu externa quavestro impositiones, aut in alia bona ca-stia eximit. nonicae vestrae violentiam exercuerint, vel rapinam, et ad secundam vel tertiam commonitionem vestram praesumptionem suam emendare contempserint, episcopo vestro ipsos ad secundam vel tertiam requisitionem vestram, devote et humiliter per convenientia intervalla temporis factam, volente vel non volente (2) corrigere, fas vobis sit de auctoritate vestra in eos interdicti et excommunicationis sententiam promulgare. Decernimus ergo, Solitae clauut nulli omnino hominum liceat praefatam canonicam temere perturbare etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus. Ego Bernardus Portuensis et Sanctae subscriptiones, Rufinae sedis episcopus.

Ego Henricus Albanensis episcopus.

Ego Io. Neor. Ss. Io. et Pauli presb. cardinalis.

Ego Cintius presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ego Ugo presbyter tituli S. Clementis. Ego Matthaeus presbyter cardinalis tit. S. Marcelli.

Ego Ardicio diaconus cardinalis S. Theodori.

Ego Gratian, diaconus cardinalis Ss. Cosm. et Dam.

Ego Io. diaconus cardinalis S. Angeli. Ego Matth. Sanctae Mariae Novae diaconus cardinalis.

(1) Vide superius, pag. 643. (n. T.) (2) Noperdito in Tolegnano, servitium quod | lente vel non valente (Cocq. ex Add. et corr.).

Data Anagniae per D. Daisfen. S. R. E. subdiaconum, 1x kal. nov., indict. v111, incarn. dom. mclxxiv, pontif. vero D. Alexandri Papae III anno xvi.

Dat. die 24 octobris anno Domini 1174, pontif. anno xvi.

### LXXVIII.

**Confirmatio** monasterii Montis-Regalis ordinis S. Benedicti, a Villelmo II, Siciliae rege nuper constructi, bonorumque ad illud pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium Monte Regalense a Guillelmo II Siciliae rege constructum. - Apostolicae Sedi immediate subjectum declaratur. — Abbati vero facultas conceditur benedictionem accipiendi a quo maluerit archiep. vel episcopo. - Bona omnia praesentia et futura ei confirmantur. -Abbati quemcumque vocare antistitem ad clericorum ordinationes, Chrisma conferendum etc. conceditur. — Fontem vero in Ecclesiis parochialibus benedici, et Baptisma celebrari per clericos. — Immunitates ab aliena molestia in bonis et a solutione decimarum. — Exemptionum concessiones. - Facultas synodum congregandi. — Abbati usus mitrae, sandaliorum, tunicae, dalmaticae *etc.* permittitur. — De recipiendis clericis vel laicis in monast. — Concessio aliorum privilegiorum. - Sepulturam liberam esse decernit. - Nulla ecclesiastica persona sine licentia abbatis divina officia celebret in ecclesiis eiusdem monasterii. — Decretum indemnitatis a quacumque molestia, vi etc. -Census annuus per abbatem et fratres Sedi Apostolicae persolvendus. — Solitae conclusiones. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Guillelmo illustri Siciliae regi, et heredibus eius, in perpetuum.

Ex debito suscepti regiminis, qualitates attendere cogimur et merita singulorum,

(1) Ex tabulario Ecclesiae Montis Regalis edidit Rocchus Pirrus, Siciliae Sac., tom. 1, col. 451.

ut circa omnes sic exequamur dispensationis nobis creditae ministerium, quod devoti Ecclesiae filii pro voto personarum, et merito ab Apostolica Sede, cui licet indigni, disponente Domino, praesidemus, gratum suae reportent petitionis effectum; hac siquidem ratione tanto libentius et benignius regiae volumus serenitati deferre, et tuae condescendere voluntati, ut in his maxime, quae Redemptori nostro grata sunt et accepta, et tuae saluti et nomini fructuosa, quanto personam tuam sicut charissimi filii et christianissimi regis abundantiori caritate diligimus, et de tuae gratissimae devotionis fervore nobis et Ecclesiae Dei gratiora commoda pervenisse recolimus, et ingiter credimus, auctore Domino proventura, ut circa Deum, et sacras eius Ecclesias, maiorem semper devotionem et reverentiam habeas, et ferventius cultui iustitiae, et operibus pietatis intendas; cum de praerogativa nostrae dilectionis et gratiae fueris efficaciter consequutus, quod pio et serventi desiderio concupiscis. Unde cum monasterium in honorem Dei, Monasterium et memoriam B. Mariae Dei Genetricis Monte Regalenet Virginis, sicut non solum ex literis Siciliae rege tuae celsitudinis, sed etiam aliorum certa relatione non sine multo gaudio et laetitia cordis audivimus, super Sanctam Kiriacam divinae gratiae inspiratione regalibus construere coeperis opibus, et largissimis et amplissimis possessionibus disposueris, Domino cooperante, ditare; ut locus ille celebris habeatur, et ibi ad serviendum Deo conventus permaneat monachorum, nos pium votum et devotionem regiam in hac parte praeconia dignissimae laudis extollimus, et petitionibus tuis exequendum pium opus, quod Domino inspirante coepisti, tam benignum quam iucundum impartimur effectum. Eapropter, charissime in Christo Apostolicae fili, pro unica et speciali affectione, quam subjectum dead te sicut ad christianissimum regem claratur. habemus, de consilio fratrum nostrorum apostolica auctoritate statuimus, ut mo-

Exordium.

cultus concedipiscopo.

nasterium ipsum nulli archiepiscopo, vel [ episcopo, vel aliae personae ecclesiasticae, nisi tantum Romano Pontifici aliquo tempore sit subjectum; sed potius ab omni debito et subiectione aliarum ecclesiasticarum personarum liberum et Abbati verofa- absolutum semper existat. Nihilominus tur benedictio- etiam auctoritate apostolica duximus innem accipiendi dulgendum, ut is, qui in proscripti moarchiep, vel e- nasterii abbatem canonice electus fuerit, a quocumque archiepiscopo vel episcopo maluerit, accedente tuo et heredum tuorum assensu, benedicatur. Insuper etiam praesenti scripto sancimus, ut omnia praescripto monasterio extra regnum tuum oblata vel offerenda, commutata vel commutanda, perpetuo in abbatis et conventus eiusdem monasterii potestate per-Bona omnia maneant. Ea vero, quae infra reguum tura ei confir- tuum eidem monasterio collata sunt vel conferentur, commutata sunt vel commutabuntur cum voluntate tua et heredum tuorum, illibata persistant. Liceat Abbati quem- etiam abbati et conventui praefati mocumque vocare antistitem ad nasterii pro ordinatione clericorum vel cl. ricorum or- monachorum, qui in monasterio vel per-Chrisma confe-tinentiis eius fuerint ordinandi, quem-... etc. cumque maluerint catholicum advocare antistitem, et ab eo ordinationes eorum, Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum recipere, qui gratis et sine contradictione qualibet, nostra auctoritate, quod postulatur, in-Fontem vero dulgeat. In omnibus vero parochialibus rochialibus be- Ecclesiis eiusdem monasterii per clericos nedici, et Bap-tisma celebra- suos fontem benedici concedimus, et sa-.1 per clericos. crum celebrari baptisma. Prohibemus insuper, et auctoritate apost, arctins interdicimus, nequi archiepiscopus vel episcopus, populum christianum ecclesias iam dicti monasterii, aut monasterium ipsum ingredi, et in eis de rebus suis (ut pia religione fieri solet) aliquid offerre, audeat prohibere. Si vero aliqua ecclesia lestia in bonis vei tenimenta praescripto monasterio obet a solutione lata fuerint, de quibus decimae vel aliud ius alicui episcopo, aut alii ecclesiasticae

ipsa persona decimas et ius aliud, quod in illa Ecclesia vel tenimentis habere noscuntur, eidem monasterio iure pontificali concesserint, oblationem et concessionem illam perpetuis temporibus inviolabiliter manere censemus. Ad haec adiicientes statuimus, ut nullus archiepiscopus vel episcopus, aut alia quaelibet persona ecclesiastica de tenimentis et possessionibus, eidem monasterio vel cellis cius cum episcopali iure concessis, aut de terris, quas fratres ipsius monasterii in monasterio vel cellis eius propriis sumptibus excoluerint, decimam vel quartam exigere audeant. Prohibemus etiam, ne Exemptionum quis homines in tenimentis eius habitantes excommunicationi vel interdicto subircere, aut clericos monasterii, vel eorumdem tenimentorum, ad synodum vocare praesumat. Abbati quoque ipsius Facultas synomonasterii congregandi synodum tam gandi; monachorum, quam clericorum aliorum, qui in tenimentis monasterii habitaverint. plenam facultatem et licentiam indulgemus. Illud autem modis omnibus inhibemus, ne aliqua persona in administratione praeponatur abbati, nisi idem abbas de talibus convictus fuerit criminibus, quae sint de censura sacrorum canonum punienda. Quemlibet vero monachum pro aliis monasteriis ordinandis, invito abbate, removeri ab ipso monasterio prohibemus. Ut autem fervor devotionis et Abbati usus desiderii tui amplius accendatur, abbati mitrae, sandzeiusdem monasterii, qui ibi canonice dalmaticae etc. fuerit institutus et successoribus eius, usum mitrae, chirotecarum, sandaliorum, tunicae et dalmaticae, et virgam pastoralem, et quotidianum usum annuli nihilominus indulgemus. Et ut post missam et alia divina officia more episcopi benedictionem ad populum faciant, eis plenam concedimus facultatem. Liceat quo- De recipiendis que abbati, et fratribus tam praescripti clericis vel laimonasterii quam cellarum eius, clericos cuiuscumque ordinis, seu laicos a saeculo fugientes, liberos et absolutos, in sanitate personae debeatur, et episcopus ipse vel | vel aegritudine, cum rebus et possessio-

rum privilegiorum.

beram esse de-

ctione recipere, et sine alicuius molestia Concessio alio- retinere. Fas etiam sit de auctoritate nostra fratribus per cellas praetaxati monasterii, in civitatibus, vel aliis locis constitutis, quandocumque ad officia divina voluerint (nisi terrae, in qua fuerint, interdictum stiterit) signa pulsare. Nullus autem archiepiscopus vel episcopus populum Domini, praescriptum monasterium vel eius cellas ingredi ad audiendum verbum divinum, nisi pro communi totius civitatis vel parochiae interdicto, Sepulturam li- prohibere praesumat. Sepulturam sane tam ipsius monasterii quam omnium ecclesiarum et cellarum suarum liberam esse censemus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat; neque alicui archiepiscopo vel episcopo liceat, quemlibet in monasterio ipso vel cellis eius sepeliri deliberantem excommunicare vel interdicere, aut Poenitentiam seu Viaticum denegare, nisi ob manifestam rationem. Si vero abbas de aliquo fuerit accusatus vel impetitus, cum consensu tuo et haeredum tuorum a personis ecclesiasticis et discretis ac idoneis eius regni, causa eius tractetur, discutiatur, Nulla ecclesia- et terminetur. Praeterea apostolica aune licentia ab- ctoritate sancimus, ut nullus archiepibatis divina of scopus vel episcopus, aut alia persona ecclesiis eius- infra claustrum monasterii sine licentia et dem monasterii. voluntate abbatis vel conventus intrare audeat, aut in eodem monasterio vel ecclesiis suis sine ipsius abbatis et conventus et praelatorum earumdem ecclesiarum licentia divina officia celebrare. Nihilominus etiam abbati praetaxati monasterii indulgemus, ut liceat ei monasterium et ecclesias suas canonice ordinare. Insuper autem fas sit eidem abbati, omnes clericos et laicos suos cuiuscumque ordinis vel sexus ad confessionem recipere, et de quibuscumque criminibus Bull. Rom. Vol. II.

nibus suis ad conversionem earum ve-

nientes, sine cuiuslibet episcopi vel al-

terius personae ecclesiasticae contradi-

et causis ad ecclesiasticum iudicium pertinentibus iudicare. Liberum quoque sit praedicto abbati et fratribus suis, in quibuscumque locis tenimentorum suorum ad usum suum et hominum tenimentorum ipsorum, oratoria construere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum Decretum indemnitatis a liceat, idem monasterium temere perturbare, aut ei dignitates et libertates sibi lestia, vi etc. indultas subtrahere, vel minuere, vel eius possessiones auferre, minuere, aut ablatas retinere, seu aliquibus molestiis fatigare; sed omnia illibata et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione aut substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. In praedicto autem mo- Census annuus nasterio nobis ac Rom. Ecclesiae reserva- per abbatem et fratres Sedi Amus, ut abbas et fratres ipsius monasterii postolicae percensum centum tarenorum Siciliae nobis nostrisque successoribus annuatim persolvant. Si qua igitur in futurum ecclesiastica Solitae consaecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire praesumpserit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et in futuro praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

EGO ALEXANDER eath. Eccl. episc. ss. Alexandri PP.



et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones

An. C. 1175

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus ss.

Ego Gualterus Albanensis episc. ss. Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tit. S. Anastasiae ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Guillelmus presbyter card. tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sancti Marci ss.

Ego Theoditus presbyter cardinalis S. Vitalis t.....

Ego Manfredus presbyter cardinalis S. Caeciliae ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Vivianus presbyter cardinalis tit. S. Stephani in Coelio Monte ss.

Ego Cyntius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Ugo diaconus cardinalis S. Eustachii iuxta Templum Agrippae ss.

Ego Rainerius diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Vitellius diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi.

Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, xix kal. februarii, indict. viii, incarnationis dominicae anno MCLXXV pontif. vero D. Alexandri PP III anno xvi.

Dat. die 14 ianuarii anno Domini 1175, pont. anno xvi.

### LXXIX.

Concessio privilegiorum, et confirmatio bonorum omnium Balneolen. monasterii, quod sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Monasterium hocce sub Sedis Apostolicae protectione recipit; — Ei bona omnia confirmat; — Quorum potiora propriis vocabulis enumerat; — Cum iure decimarum. — Conversos monast. a nemine praeter abbatis voluntatem iudicandos; — Abbatem vero ipsum a solis monachis eligendum declarat. — Omnimodo eximit ab episcopo loci etiam quoad sacras ordinationes. - Sepulturam inibi sibi ponere omnibus concedit. - Decretum immunitatis a quacumque externa molestia. - Solitae clausulae. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Raymundo abbati monasterii Sancti Stephani Balneolensis, eiusque fratribus, tam praesentibus quam futuris, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis Monasterium postulationibus clementer annuimus, et hocce sub Sedis Apostolicae praesatum monasterium, in quo divino protectione remancipati estis obsequio, sub B. Petri cipit: et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quae- Ei bona omnia cumque bona idem monasterium imprae- confirmat; sentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante

(1) Ex archiv. monast. edidit Baluzius, Marc. Hispan., in append., n. 467.

Exordium.

ALEXANDER III PP.

Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata perma-Quorum po- neant; in quibus haec propriis duximus vocabulis enu- exprimenda vocabulis: parochiam ipsi monasterio circumadiacentem de ipsa valle Balneoli, ecclesias Sanctae Mariae, Sancti Benedicti, Sancti Petri de Agemal, S. Romani de Millanicis cum cimiterio suo. Sancti Christofori, Sancti Iacobi cum decimis et primitiis suis et cum medietate decimarum seu primitiarum de Villa Figerollis et de Heremitanis, ecclesias Sanctae Mariae, Sancti Laurentii cum cimiterio de Porcariis, ecclesias Sancti Mauritii de Calvis, Sancti Cirici, Sancti Iuliani de Meritatz, Sancti Martini de Campo-Maiori: in valle Miliarias, ecclesias Sancti Petri, Sancti Andreæ de Ramilis, Sancti Vincentii de Felegoso, S Vincentii de Saliente, Sancti Iuliani de Augustino, Sanctae Mariae de villa Azert, Sancti Martialis de Quarantella, cellam Sanctae Mariae de Rivo de Azar cum Cum jure de- decimis, oblationibus et caeteris earum pertinentiis: in comitatu Impuritanensi, cellas Sanctae Crucis, Sancti Nicolai cum cimiteriis et alodiis suis, et castrum Calepodium cum pertinentiis suis: in comitatu Petralatensi, ecclesias Sancti Martini, Sancti Silverii: in Valle-Mala, cellam Sancti Ioannis de Crosis, cellam S. Cypriani de Pinta cum decimis, oblationibus et caeteris earum pertinentiis: in comitatu Gerundensi, ecclesias Sanctae Mariae de Fenestris, Sancti Felicis de Buada cum decimis, oblationibus, et caeteris earum pertinentiis: in comitatu Barcinonensi, monasterium Sancti Martialis de Monte Signi, in Tarilano ecclesiam Sancti Salvatoris, mercatum quoque, sicut penes vestrum coenobium fieri solet, teloneum et omnem iustitiam vobis vestrisque successoribus confirmamus. Ad Conversos mo- haec auctoritate apostolica prohibemus, praeter abbatis ne aliquis praeter vestram et abbatis, qui pro tempore fuerit, voluntatem conversos vestros saeculari audeat iudicio vel potestate distringere. Obeunte vero

te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum Abbatem vero quolibet successorum, nullus ibi qualibet ipsum a solla quolibet successorum, nullus ibi qualibet monachis elisubreptionis astutia seu violentia prae-gendum declaponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecra- Omnimodo etiones altarium seu basilicarum, ordina- ximit ab epitiones clericorum loci vestri, seu mona-quoad sacras orchorum, qui ad sacros fuerint ordines promovendi, a quocumque malueritis catholico accipietis episcopo, sicut a nonnullis praedecessoribus nostris monasterio vestro concessum est, et a vestris comprovincialibus episcopis observatum. Ad haec adiicimus, ut episcoporum quilibet claustrum ipsum et illic Domino servientes sine Romani Pontificis vel legati eius audientia interdicere vel excommunicare non debeat, neque caeteris ad vos pertinentibus locis sine certis causis praeiudicium canonicae ultionis inferre. Missas vero publicas praeter abbatis et fratrum voluntatem in eodem monasterio per episcopum celebrari, aut stationes fieri, vel ad agendas causas populares conventus aggregari prohibemus; ne in servorum Dei recessibus, popularibus occasio praebeatur ulla conventibus. Sepulturam quo- sepulturam que eiusdem loci liberam esse sancimus, inibisibi ponere ut eorum, qui se illic sepeliri delibera- cedit. verint, devotioni, et extremae voluntati, nisi excommunicati sint vel interdicti, nullus obsistat: salva iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli Decretum imomnino hominum liceat praefatum mo- munitatis a quanasterium temere perturbare, aut eins molestia. possessiones auferre, vel ablatas retinere. minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et in praescriptis

Ecclesiis dioecesanorum episcoporum ca-

nonica iustitia. Si qua igitur in futurum

nast. a nemine voluntatem iudicandos;

cimarum

sulae.

Solitan clau- ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax eiusdem Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

A'exandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus ss.

et S. R. Eccl cardinalium subscriptiones

Ego Uhaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Bernardus Portuensis et S. Rufinae episcopus ss.

Ego Gualterius Albanensis episc. ss. Ego Io. presbyter cardinalis Sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss. Ego Io. presbyter cardinalis tituli S.

Anastasiae ss. Ego Guillelmus presb. card. tit. S.

Petri ad Vincula ss. Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Manfredus diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli Sanctae Susannae ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani ss.

Ego Vitellius diac. card. Ss. Sergii et Bacchi ss.

Ego Ugo diaconus cardinalis Sancti Angeli ss.

Ego Laborans S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis ss.

Data Ferentini per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, 111 idus martii, indict. viii, incarnationis dominicae anno mclxxv, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xvi.

Dat. die 13 martii anno Domini 1175, pontif. anno xvi.

### LXXX.

Approbatio instituti militiae S. Iacobi de Spatha in Hispania.

### SUMMARIUM

Proœmium. — Militia S. Iacobi in Hispania instituta. — Cuius historiam institutionemque enarrat. - Magistri preces ad Alexandrum PP. ut recens instituta militia haec in ius et proprietatem Sedis Apostolicae reciperetur. — Eam PP. confirmat, et hocce donat diplomate. — Bona omnia ei confirmat. — Eis concedit in proprietatem quidquid de Saracenorum manibus acquirent. — Statuta militiae confirmat: ac primo de obedientia per milites magistro praestanda. — Milites, ac mulieres. qui sub ea sunt, sine magistri licentia nubere non possint, — Nec ad alium ordinem transire. - De generali capitulo singulis cogendo annis, - De numero fratrum pro electione magistri: - Ex his vero prior caeteris præesse debeat loco magistri. — De modo magistri eligendi. - Tresdecim fratribus cum priore, qui magistro semper adesse debeant, potestas conceditur eum deponendi. deque eius moribus inquirendi, et causis cognoscendi. - Quo bella contra Saracenos debeant intendere. — De visitatoribus. eorumque officio. - De clericis, eorumque institutis. - De eleemosyna magis indigentibus per magistrum provide subministranda. — De hospitalitate. — Exhortatio adlopera misericordiae erga proximum. --De episcopatibus instituendis, ubi prius episcopi fuerant. - Ecclesiae parochiales, quae a militibus construi contigerit, ab episcopi ordinarii iurisdictione eximuntur. - Privilegium, ne a quoquam praeter legatum Apostolicae Sedis possint excommunicari. — Dioecesano vero episcopo in iis, quae dignitatis sunt, omnino subiiciuntur. — Facultas construendi oratoria ubi l quatuor fratres fuerint. — Alia privilegia. — Immunitas ab exteriori quapiam molestia. — Census annuus Sedi Apostolicae persolvendus. — Anathema contra temeratores privilegii huius. — Benedictio et pax illud observantibus. — Alexandri PP. subscriptio, et S. R. Eccl. cardinalium.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro Ferdinando magistro militiae Sancti Iacobi. eiusque fratribus clericis et laicis, tam praesentibus quam futuris, communem vitam professis, in perpetuam rei memoriam.

Prommium.

Benedictus Deus in donis suis, et Sanctus in omnibus operibus suis!, qui Ecclesiam suam nova semper prole foecundat, et sicut pro patribus filios in ea facit exurgere, sic a generatione in generationem notitiam nominis sui, et lucem fidei christianae diffundit. Ut sicut ante ortum solis stellae sese ad occasum in firmamento sequentur, ita in ecclesiasticis gradibus generationes iustorum, antequam veniat dies Domini magnus et horribilis, et tenebras nostras veri Solis splendor illuminet, per tempora sibi succedant. Et sicut multi saepe per caudam draconis deiiciuntur in terram, ita per adoptionem Spiritus quotidiana fiat reparatio perditorum, et de profundo inferni ad quaerenda multi coelestia erigantur: et ita corpore teneantur in terris, ut tamquam cives Sanctorum, et domestici Dei, cogitatione ac desiderio conversentur in coelis.

cobi in Hispania instituta.

Hoc sane temporibus nostris in parti-Militia S. Ia-bus Hispaniarum de divino factum munere gratulamur: ubi nobiles quidam viri peccatorum vinculis irretiti, et miseratione illius, qui vocat ea quae non sunt, tamquam ea quae sunt, superna gratia sunt afflati et tacti, super multis transgressionibus suis dolore cordis intrinsecus, et praeteritorum agentes poenitentiam peccatorum, non solum possessiones terrenas, sed corpora sua dare in extrema quaeque pericula pro Domino decreverunt; et ad exemplum Domini nostri lesu | cxxxvIII.

Christi, qui ait: Non veni facere vo- Cuius histoluntatem meam, sed eius qui misit me riam, institu-Patris (a), in habitu et conversatione narrat. religionis sub unius Magistri statuerunt obedientia commorari: eo utique moderamine propositum suum et ordinem temperantes, ut quia universa turba fidelium in conjugatos et continentes distinguitur, et Dominus Iesus Christus non solum pro viris, sed et pro foeminis quoque de foemina nasci voluit, et cum hominibus conversari, habeantur in ipso ordine, qui coelibem ducant vitam, et consilium beati Pauli sequantur, qui dicit: De virginibus autem praeceptum Domini non habeo, consilium autem do (b). Sint etiam qui iuxta institutionem Dominicam, ad procreandam sobolem, et incontinentiae praecipitium evitandum, coniugibus suis utantur, et una cum eis ad incolatum supernae patriae de convalle lacrymarum, et terram transire peregrinatione nitantur, et lacrymis diluant et operibus pietatis reatus: quibus supra fundamentum" suum, quod Christus est, pro cura carnis, et affectibus liberorum, ligna foenum stipulam aedificare contingit; cum alii expeditiores et continentes aedificent aurum, argentum et lapides pretiosos: et isti tamen et illi militent uni regi, et super unum fundamentum coelestem unam aedificent mansionem, promissione Psalmistae in Domino roborati, qui minora quoque membra Ecclesiae confortat, et dicit: Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur (c).

In horum autem fidelium Christi col- Magistri prelegio, tu, dilecte in Domino fili, Petre drum PP. ut re-Ferdinande, per voluntatem Dei magi- cens instituta sterium super alios, et providentiam su- ius et propriescepisti: qui cum quibusdam fratrum tatem Sedis A-postolicae recituorum ad praesentiam nostram acce-peretur. dens, cum humilitate, qua decuit, a Sede Apostolica requisisti, ut vos tamquam peculiares filios in defensionem nostram,

(a) Ioan. vi. (b) 1, Corinth. vii, 25. (c) Psal.

An. C. 1173

et locum, in quo caput ordinis factum fuerit, in ius et proprietatem sacrosanctae Romanae Ecclesiae recipere deberemus.

firmat, et hocce mate.

Unde nos devotionem vestram et bo-Tam PP. con- num in Domino desiderium attendentes, diplo- de communi fratrum nostrorum consilio, in speciales et proprios sacrosanctae Romanae Ecclesiae filios recipimus: ordinem vestrum auctoritate apostolica confirmantes et praesentis scripti privilegio communimus;

contiemat.

Statuentes, ut quascumque possessio-Bona omnia ei nes, quaecumque bona impraesentiarum iuste et legitime possidetis, aut imposterum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis et vestris successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis (1).

nibus

Sancimus praeterea, ne occasione an-Eis concedit in tiquae detentionis sive scripturae quisqui lquid de Sa- quam vobis possit auferre, quae ultra racenorum ma- memoriam hominum sub Sarracenorum detenta sunt potestate, et de munificentia principum, seu vestro studio et labore, aut iam obtenta sunt, aut in futurum, auxiliante Domino, poteritis obtinere. Cum enim unica sit vobis intentio, et singularis cura semper emineat pro defensione christiani nominis decertare, non solum res, sed personas ipsas pro tuitione fratrum incunctanter exponere: plurimum posset hoc pium opus et laudabile studium impediri, si labores et stipendia vestra, quae in communi proficiunt, praeripiantur ab aliis; et otiosi ac desides, atque in laboribus suis, non quae Iesu Christi, sed quae sua sunt, requirentes, emolumenta illa perciperent, quae pro tantis laboribus vobis et pauperum Christi usibus sunt provisa, dicente Apostolo: Qui non laborat, non manducet (a).

> (1) Hic enumerat aliquas militum possessiones (desunt tamen in edit. Cocq. R. T.) (a) 11, Thes. JH. (R. T.)

Inter ea sane, quae professionis ve- Statuta militia strae in ordine statutum est observari, primo de obeprimum est, ut sub unius magistri obe- dientia per milites magistro dientia in omni humilitate atque concordia praestanda. sine proprio vivere debeatis, illorum sidelium exemplum habentes, qui ad fidem christianam apostolorum praedicatione conversi, vendebant omnia, et ponebant pretium ad pedes illorum, dividebaturque singulis, prout cuique opus erat; neque aliquis illorum qui possederat, suum esse dicebat; sed erant eis omnia communia.

Ad suscipiendam quoque prolem, quae Milites, ac muin timore Domini nutriretur, et infirmi- lieres, qui sub tatis humanae remedium iuxta institu- magistri licentionem Domini, et indulgentiam Apostoli, possint. ta nubere non qui ait: Bonum est homini mulierem non tangere, propter fornicationem autem unusquisque uxorem suam habeat, et similiter mulier virum suum (a): qui continere nequiverit, conjugium sortiatur, et servet inviolatam fidem uxori et uxor viro; ne tori coniugalis continentia violetur. Si autem viri praemortui fuerint, et relictae uxores, quae ordinem susceperunt, nubere voluerint, denuncietur hoc magistro sive commendatori, ut cum illius licentia, cui mulier ipsa vult, nubat, tantum in Domino. Quod etiam de viris

que lege tenentur. Statuimus quoque, ut nullus fratrum Nec ad alium sive sororum, post susceptionem ordinis ordinem transvestri et promissam obedientiam, vel redire ad saeculum, vel ad alium ordinem, sine magistri licentia audeat se transferre: cum sint in ordine vestro loca statuta (1), ut quisque districtis valeat conversari; discedentem vero nullus audeat retinere, sed ad ordinem suum per censuram ecclesiasticam, qui discesserit (2), cogatur.

intelligitur observandum: una enim utri-

Ut autem in ordine vestro cum ma- Dogeneralicaiori omnia deliberatione tractentur, sta-pitulo singulis cogendo annis: tutum est inter vos, ut locus aliquis ordinetur, in quo per singulos annos in

(a) 1, Corinth. 7, 1 et 2. (1) Forte ubi quisque districtius. (2) Deest redire.

prior caeteris loco magistri.

gistri eligendi

di, et causis co-

conventus, et prior, qui illorum, et aliorum clericorum, qui de ordine vestro fuerint, curam possit habere: ac fratrum, cum necesse fuerit, provideat animabus. Denumero fra- Sint autem tresdecim in ordine fratres, etione magistri: qui magistro, cum opus fuerit, in consilio et dispositione domus assistant, et eligendi magistri curam habeant compe-Ex his vero tentem. Prior siguidem clericorum, cum priesse debeat magister migraverit de hac luce, de domo et ordine solicitudinem gerat; cui sicut magistro ordinis obedientes existant, donec per providentiam tresdecim praedictorum fratrum magistri electio cele-Do modo ma- bretur. Is, cum transitus magistri fuerit auditus et cognitus, tresdecim illos fratres sine dilatione aliqua convocabit, et si quisquam eorum infirmitate vel alia causa infra quinquaginta dies adesse nequiverit, cum aliorum consilio, qui praesentes fuerint, alium absentis loco constituet, ut magistri electio ex aliquorum Tresdecim fra- absentia minime differatur. Illi vero tresre, qui magistro decim fratres, si magister, qui pro temsemper adesse pore fuerit, perniciosus aut inutilis apstas conceditur paruerit, consilio prioris clericorum, et eum deponendi, sanioris partis capituli, maioribus domus, deque eius moribus inquiren- corrigendi aut etiam amovendi eum, habeant potestatem. Etsi inter eum et capitulum emerserint quaestiones, debitum eis finem imponant, ne per aliena iudicia vel dilabatur Ordo, vel temporalis substantia dissipetur. In nullam autem ex hoc fratres illi superbiam eleventur; sed magistro suo devoti et obedientes existant. Et si quis eorum ex hac vita transierit, vel pro culpa, seu alia quacumque fuerit occasione mutandus, magister cum consilio reliquorum maioris partis, alium loco eius substituat. In capitulo autem, quod diximus annis singulis celebrandum, tresdecim isti fratres et commendatores domorum, nisi evidens et magna eos necessitas detinuerit, ad statutum locum incunctanter accurrant, et communiter tractent, quae ad profectum Ordinis, ani-

solemnitate Omnium Sanctorum generale |

capitulum teneatur, et sit ibi clericorum

marumque salutem, et substentationem corporum fuerint statuenda. Ubi praeci- Quo bella conpue ad defensionem christianorum inten- debenat intendere moneantur: et districte praecipiatur, dere. ut in Saracenos, non mundanae laudis amore, non desiderio sanguinis effundendi, non terrenarum rerum cupiditate, bellum tractent; sed id tantum in pugna sua intendant, ut vel christianos ab eorum tueantur incursu, vel ipsos ad culturam possint christianae fidei provocare.

Eligantur et tunc visitatores idonei, De visitatoriqui domos fratrum per anni circulum bus, eoranque officio. fideliter visitent: et quae ibi digna correctione invenerint, aut ipsi corrigant, aut ad generale capitulum ipsi deferant corrigenda.

Clerici praeterea vestri ordinis per villas De clericis, et oppida simul maneant, et priori, qui eorumque instisuper eos fuerit ordinatus, obedientes existant. Et filios fratrum, qui eis a magistro fuerint commissi, instruant scientia literarum; fratribus etiam in vita quam in morte spiritualia submnistrent. Induentur autem superpelliciis, et conventum et claustrum sub priore suo tenebunt, et humiliter facient, quod ab ipso illis secundum Deum fuerit imperatum. Ubi fratres quoque, de quibus magistro visum fuerit, conversentur, et non sint otiosi, sed vacent orationi et aliis operibus pietatis. Clericis vero de laboribus et aliis bonis, a Deo praestitis, decimae reddantur a fratribus, unde libros et congrua faciant Ecclesiarum ornamenta, et in necessitatibus corporum convenienter sibi provideant; etsi aliquid superfuerit, secundum providentiam magistri in usus pauperum erogetur.

Ut autem concordia caritasque inter De eleemosyna vos servetur, et a peccato detractionis magis indigenet murmurationis cuncti debeant absti-gistrum provide nere; qui commendator in quolibet loco fuerit constitutus, pro facultate domus in sanitate et aegritudine, quodeumque opus fuerit, cum ea solicitudine ac benevolentia subministret, ut neque in sub-

subministranda.

stantia parcitatem, neque in verbo amaritudinem gerere videatur.

tate

Sit vobis praecipua cura hospitum et De hospitali- indigentium: et necessaria illis pro facultate domus liberaliter conferantur.

proximum

Exhibeatur praelatis Ecclesiarum honor Exhortatio ad et reverentia. Subministretur Christi sierga delibus canonicis, monachis, templariis, hospitalariis, aliisque in sanctae religionis observantia positis, consilium et auxilium; quorumlibet et indigentia, si facultas fuerit, sublevetur: ut Deus in vestris glorificetur operibus: et alii, qui viderint, humilitatis et charitatis vestrae provocentur odore.

Ad haec adiiciendum decernimus, ut De episcopa- si locus aliquis, in quo episcopus esse die, ubi prius debeat, in vestram venerit potestatem, episcopi fue- sit ibi episcopus, qui cum Ecclesiis et clero suo designatos sibi redditus et possessiones, et spiritualia iura percipient. Reliqua vero cedant in usus vestros, et in vestra dispositione sine cuiusquam Erclesiae pa- contradictione persistant. Profecto in paa militibus con- rochialibus ecclesiis, quas habetis, nostrui contigerit, lumus episcopos suo iure fraudari. Si dinarii iurisdi- autem in locis desertis, aut in ipsis terris Sarracenorum de novo ecclesias construxeritis, ecclesiae illae plena gaudeant libertate, nec aliqua per episcopos decimarum, aut alterius rei exactione graventur. Liceatque vobis, per clericos vestros idoneos easdem ecclesias cum suis plebibus gubernare, neque interdicto per episcopos, vel excommunicationi subdantur; sed fas sit vobis, tam in maiori Ecclesia, quae caput fuerit Ordinis, quam in illis aliis, excommunicatis et interdictis exclusis, divina semper officia celebrare.

Praeterea, ne humanis vexationibus et Privilegium, calumniis a defensione christianorum repracter legatum trahi valeatis, apostolica auctoritate de-Apostolicae Se- cernimus, ne personas vestras praeter communicario legatum Apostolicae Sedis, a latere Romani Pontificis destinatum, interdicere quisquam et excommunicare praesumat. Quod etiam de familiis et servientibus!

vestris statuimus, qui stipendia vestra percipiunt, donec iustitiam parati sint exhibere; nisi forte talis fuerit culpa, ex qua ipso facto ecclesiasticam censuram incurrant.

Chrisma vero, et Oleum sanctum, con- Dioecesano secrationes altarium seu basilicarum, or- vero episcopo dinationes clericorum vestrorum, qui ad gnitatis sacros ordines fuerint promovendi, a dioe-ciuntur. cesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem Apostolicae Sedis habuerit, et ea gratis et absque ulla pravitate vobis debeat exhibere; alioquin, liceat vobis, quem malueritis, antistitem adire, qui nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat.

Liceat praeterea vobis, in locis vestris, Facultas conubi quatuor fratres vel plures fuerint, ria ubi quatuor oratoria construere, in quibus fratres et fratres fuerint. familiae vestrae tantum et divinum audire officium, et christianam possint habere sepulturam. Ita enim volumus necessitati vestrae consulere, ut non debeant ex hoc adiacentes Ecclesiae iniuriam sustinere.

Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare.

Nihilominus praesenti decreto sanci- Alia privilemus, ut si quis in aliquem vestrum, gia. fratrem videlicet vel sororem, violentas manus iniecerit, excommunicationis sententia sit adstrictus. Et illud idem pro tutela vestra tam in sententia quam in poena servetur, quod sub felicis memoriae Papa Innocentio praedecessore nostro de tuitione clericorum generali in concilio noscitur institutum.

Decernimus ergo, ut nulli hominum Immunitas ab liceat, iura vel possessiones vestras te- exteriori quamere perturbare, aut bona vestra auferre. vel ablata retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia et integra conserventur, corum, pro quorum gubernatione et substentatione con-

cessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate.

Ad indicium autem huius a Sede Apo-Census annuus stolica perceptae liberalitatis, decem macae persolven- lachinos (1) nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis.

dus.

Si qua igitur in futurum saecularis ec-Anathema con- clesiasticave persona, hanc nostrae conprivilegii huius; stitutionis paginam sciens, contravenire tentaverit, secundo tertiove monita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione revocaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat.

pax illud observantibus

Cunctis autem vobis vestra iura ser-Benedictie et vantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Alexandri PP. subscriptio.

EGO ALEXANDER cathol. Eccl. episc.



et S. R. Eccl. cardinalium.

Ego Gualterius Albanensis episcopus. Ego Ioannes presbyter cardinalis Ss. Ioannis et Pauli tituli Pammachii.

Ego Ioannes presb. cardinalis tituli Laurentii in Lucina.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Caeciliae.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli Sanctae Sabinae.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae de Cosmedin.

(1) Malachinus, molachinus, monetae aureæ hispanicae species. (R. T.)

Bull. Rom. Vol. II.

99

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Vitellius diaconus cardinalis Ss. Sergii et Bacchi.

Ego Laborans diaconus card. Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Rainerius diaconus card. Sancti Gregorii ad Velabrum.

Ego Vivianus diac. card. Sancti Nicolai in Carcere Tulliano.

Dat. Ferentini per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, 111 nonas iulii, indict. v111, incar. dom. anno MCLXXV, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xvi.

Dat. die 5 iulii anno Domini 1175, pont. anno xvi.

### LXXXI.

Privilegium approbationis archimandritatus Messanensis.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — Guillelmi Siciliae regis postulatio pro obtinenda huiusmodi confirmatione. — Monasterium archimandrit. sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur. De monastico instituto inibi servando. - Bona omnia ac privilegia confirmantur. - Archimandritae super abbates et monachos monasteriorum sibi subiectorum. - Confirmatio bonorum monasterii Messanen, civitatis, statuto annuo censu archiepiscopo persolvendo. — Immunitas a solutione onerum super novalibus etc. -Privilegia atque exemptiones nonnullae conceduntur. - Libertates monasterio concessas ratas habet. - Archimandrita per monachos eligendus. - Decretum immunitatis a quacumque externa molestia. -Solitae conclusiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, Onufrio archimandritae S. Salvatoris Messanensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris.

Apostolicae Sedis, cui quamquam im- Proemium. meriti, providente Domino praesidemus,

Lione

Monasterium

instituto inibi servando.

privilegia confirmantur.

Archimandritae super abiectorum.

auctoritate debitoque nostri officii compellimur, viros religiosos sincera charitate diligere; et ne cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a suo proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat, apostolico ipsos praesidio com-Guillelmi Si- munire. Eapropter, precibus carissimi in ciliae regis po-stulatio pro ob- Christo filii nostri Guillelmi illustris Sitinenda huius-modi confirma- ciliae regis, benignius inclinati, et vestris postulationibus favore gratuito annuentes. praefatum monasterium, in quo divino estis obseguio mancipati, sub B. Petri sub protectione et nostra protectione suscipimus, et prae-Sedis Apostoli-cae suscipitur, sentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo mo-De monistico nasticus, qui secundum Deum, et beati Basilii regulam, quae in eodem monasterio antiquitus instituta esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviola-Bona omnia ac biliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona, quascumque obedientias et abbatias, rex Rugerius recol. mem. eidem monasterio per privilegium suum, bulla aurea communitum, concessit, omnem quoque honorem, dignitatem, consuetudines, et quidquid aliud vobis vestrisque successoribus contulit, sicut in privilegio suo plenius continetur, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis (1). In supradictis siquidem bates et mona- monasteriis omnibus debes tu, fili archos monaste-riorum sibi sub- chimandrita, ac tui post te successores, abbates instituere consilio et consensu. qui in eis fuerint, monachorum. Et si quis abbatum indignus fuerit abbatia, cui præest, tu illum et tui successores et iuste et canonice amovere debetis, et alium substituere in loco eius, quem dignum praevideritis, iuxta Dei timorem et regulam monasterii vestri. Liceat quoque vobis in supradictis omnibus monasteriis et obedientiis examinare et iudicare abbates, monachos, et laicos eorum, tam

(1) Hic enumerat eorum possessiones, ita Cocquelines, in cuius tamen editione illarum elenchus deest. (R. T.)

de spiritualibus quam temporalibus, et causas eorum iuste et canonice definire. Ipsi vero tibi tuisque successoribus debent obedientiam et reverentiam debitam exhibere, tamquam patri et archimandritae eorum, et iustitias vobis solvere constitutas. Ad haec quascumque posses- confirmatio bosiones, quaecumque bona, tam de pisca- norum monationibus, olivetis, nemoribus, molendinis, civitatis, statuto terris, vineis, cannetis, et pomariis, quam chiepis. persolde hominibus quibuscumque aliis, idem vendo. monasterium impraesentiarum ibi iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis, praestante Domino, poterit adipisci, ipsa vobis et ipsi monasterio auctoritate apostolica confirmamus; eo tenore, quod Messanensi archiepiscopo et successoribus eius tam tu, fili archimandrita, quam successores tui, viginti solidos, centum libras cerae, viginti incensi, et totidem cados olei, pro censu annuatim solvere debeatis. Sane novalium vestro- Immunitas a rum, quae propriis manibus aut sumpti- solutione onebus colitis, sive de quibuscumque aliis valibus etc. proventibus vestris, vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis vel ab hominibus vestris decimas exigere vel extorquere praesumat. Liceat quoque vo- Privilegia, atbis, clericos vel laicos liberos et absolu- que exemptio-nonnullae tos e saeculo fugientes ad monasterium conceduntur. vestrum recipere, et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit de eodem loco, nisi arctioris religionis obtentu, absque archimandritae sui licentia discedere; discedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Prohibemus etiam, ut nullus ipsum monasterium interdicere audeat, vel monasteria aut obedientias eius, seu homines eorum. Libertates quoque Libertates moet immunitates antiquas, et rationabiles essas ratas haconsuetudines monasteriis vestris con-bet. cessas, et hactenus observatas, ratas habemus, et eas perpetuis temporibus illi-

elicendus.

Archimandrita batas remanere censemus. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci archimandrita, vel tuorum quolihet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres monasterii communi consensu, vel fratrum major pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et monasterii regulam de se ipsis munitatis a qua- providerint eligendum. Decernimus ergo,

Deeretum immolesti.

Solitie concluriones.

comque externa ut nulli omnino hominum liceat, praesatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Messanensis archiepiscopi, sicut supradictum est, annuo censu. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, praesentis constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, xiv kalendas novembris, indict. ix, incarnationis dominicae anno mclxxv, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xvii.

Dat. die 19 octobris anno Domini 1175, pontif. anno xvII.

### LXXXII.

Privilegium confirmationis bonorum atque immunitatum monasterii Vallis-Umbrosae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit. — Bona omnia ei confirmat, tam praesentia quam in futurum acquirenda: — Quorum aliqua nominat propriis vocabulis. — Nonnullas exemptiones concedit, atque immunitates. - Monasteriorum subjectorum caput Vallisumbrosanum. — Abbatis electionem per caeteros monast. abbates fieri praecipit. — Solitae conclusiones. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Iacobo Vallisumbrosano abbati, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere dignoscitur, auctore Domino, sine aliqua est dilatione complendum. Quia igitur propositum vestrum, divina præeunte ac subsequente clementia, religionis vestrae simplicitas bonae opinionis odore et prope et longe positis aspiravit, nos vestro provectui, annuente Domino, provectus adiungere cupientes, ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Paschalis et Adriani, Romanorum Pontisicum, coenobium vestrum pro beatae Mariae semper Virginis reverentia, cui dicatum est, in Romanae Ecclesiae proprietatem et tutelam atque protectionem Monasterium Apostolicae Sedis suscipimus, et aposto- sub protectione Sedis Apostolilicae illud auctoritatis privilegio munien cae recipit, tes, ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui ibidem secundum Deum, et beati Benedicti regulam noscitur institutus, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quae- Bona omnia ei

(1) Ex tabulario monast. huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 111, ubi de Fesulan. episcopis.

Exordium.

cumque bona iam dictum coenobium im- confirmat, tam

no la nominat bulis.

quam in futu- praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, rationabiliter poterit adipisci, quieta vobis et integra conserventur; in Quorum non-quibus haec propriis duximus exprino ia nominai menda vocabulis: monasterium S. Salvii, monasterium Sanctissimae Trinitatis de Florentia, monasterium Strumene, monasterium de Osolla, et Sancti Iacobi de Castello monasterium, monasterium Passiniani, et Sancti Michaelis de Senis, et de Alpiano, monasterium de Cultubono, de Monte Pisis, monasterium de Monte Scalario, et de Nerano, monasterium de Fivilo, monasterium de Cappiano, monasterium Sancti Pauli Pisani, et Sancti Michaelis de Plaiano, et Sancti Michaelis Salvenere in Sardinia, monasterium S. Angeli de Pistorio, monasterium de Paviano, monasterium Sanctae Mariae de Prato, monasterium de Vaiano, monast. de Opleto, monasterium de monte Plano, monasterium de Fonte Thaonis, monast. de Muscete, monasterium de Monte Armato, monasterium S. Caeciliae, monasterium S. Reparatae, monasterium de Trecento, monasterium de Crispino, monasterium de Razolo, monasterium de Buio Caesaris, monasterium de Cuneo. monasterium de Turri, monasterium de Caprilia, monasterium Sancti Marci de Placentia, monasterium Sancti Benedicti de Herba Amata, monasterium Sancti Prosperi de Regio, monasterium de Cavana, monasterium Sancti Mercurialis Foroliviensis, monasterium de Novaria, monasterium de Vercellis, monasterium de Ianua, monasterium Sancti Pauli de Terdone, monasterium Brixiense, monasterium Veronense, monasterium Sancti Carpophori, monasterium Astense, monasterium Sancti Angeli Guniperiti. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecrationes concedu, atque altarium seu basilicarum, et ordinationes clericorum, liceat vobis a quocumque ma-

Nonnullas immunitates

Ecclesiae gratiam atque communionem obtinente, recipere, qui nostra fultus auctoritate, quae postulantur, indulgeat. Sancimus insuper, ut nulli episcoporum fas sit, in vos excommunicationis vel interdicti sententiam promulgare, ut qui in speciales estis filios Apostolicae Sedis assumpti, nullius alterius iudicium temere subeatis. Nulli quoque liceat, aliquod ve- Monasteriorum strae religionis monasterium a loci sui subiectorum castabilitate revellere ac removere sine ab-brosanum. batis et congregationis communi consensu. Constituimus autem, ut omnium praedictorum monasteriorum caput, quod in Valle-Umbrosa situm est, monasterium habeatur. Sane cum terminus vitae pastori vestro divina dispositione contigerit, qui eius loco substituendus fuerit, quia et vobis et aliis omnibus præesse debebit, omnium, qui caeteris praesunt monasteriis, consensu et iudicio eligatur. Quod si forte ex ipsis abbatibus quilibet, Do-Abbatis elemino disponente, ad hoc generale regi- caeteros men electus fuerit, ad vestrum princi-nast. abbates fi-eri praecipit. pale coenobium principaliter transeat, et eius mox iudicio, sicut in diebus venerandae memoriae Ioannis primi abbatis vestri factum constat, caetera omnia unita vobis monasteria disponantur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, Solitae conclupraefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, minuere, seu temerariis vexationibus fatigare; sed omnia etc., salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss. et S. R. Eccl Ego Bernardus Portuensis et Sanctae subscriptiones. Rufinae episc. ss.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Guillelmus presbyter cardinalis tit. lueritis episcopo catholico, et Romanae | S. Petri ad Vincula ss.

Pudentianae tit. Pastoris subsc.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci ss.

Ego Theodinus presbyter cardinalis tituli S. Vitalis tit. Vestinae ss.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. S. Caeciliae ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin, ss.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani ss. Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta Templum Agrippae ss.

Ego Laborans diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Raynerius diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Dat. Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiac. et notarii, xii kal. maii, ind. ix, incarnat. domin. anno mclxxvi, pontificatus vero D. Alexandri Papae anno xvii.

Dat. die 20 aprilis anno Domini 1176, pont. anno xvii.

# LXXXIII.

Bona et iura monasterii S. Mariae de Florentia ord. Cassinen. confirmans, quamplurima ei privilegia atque exemtiones concedit (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Bona et iura, et eccl. monast. S. Mariae de Florentia confirmat. — Quorum nonnulla exprimit propriis vocabulis. - Institutionem capellanorum in propriis libere exercere concedit. — Ab episcoporum iurisdictione clericos ecclesiarum dicti monast. declarat exemptos, - Aliaque privilegia elargitur. — Sepulturam in dicto monasterio liberam fore decernit. ---Solitum immunitatis decretum, - Adiectis clausulis poenalibus pro violatoribus privilegii huius. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

(1) Ex archiv. monast. huius edidit Margar. in sui Bullarii parte 1, constit xvIII.

Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae | Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Bernardo abbati Sanctae Mariae de Florentia, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

> Cum omnium Ecclesiarum sit nobis, quamquam immeritis, cura commissa, et de omnibus teneamur generalem solicitudinem gerere; illis propensius adesse debemus, quae specialiter iuris beati Petri esse noscuntur. Eapropter, dilecti Bona et iura, in Domino filii, vestris iustis postulatio- et eccl. mo-nast. S. Mariae nibus clementer annuimus, et monaste- do rium vestrum, quod specialiter iuris et confirmat. proprietatis Romanae Ecclesiae noscitur esse, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum nonvocabulis: locum, in quo monasterium ip-nulla exprimit sum situm est, cum pertinentiis suis, ca-bulis. strum de Signa, et tertiam partem castri de Grumulo cum ecclesiis et pertinentiis eorum, curtem de Greve cum ecclesia S. Martini caeterisque possessionibus suis, ecclesiam S. Bartholomaei cum curte et terra Berizonis et Azae uxoris eius de Radda: insuper et terram eiusdem de Petroio, seu in quibuscumque locis cum omnibus pertinentiis suis, castrum Radda cum curte et ecclesiis et omnibus ad ea pertinentibus, castri de Tignano tertiam partem cum ecclesiis et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Nicolai in Campo Clarentis cum curte et ecclesiis et omnibus pertinentiis suis, curtem Cacierini cum possessionibus suis, castrum Bibianum cum curte et ecclesiis omnibus ad eam pertinentibus, ecclesiam Sancti Martini in loco Confluenti cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini, quae est infra

Exordium-

a Florentino recipietis episcopo, si qui-

dem catholicus fuerit, et gratiam atque

communionem Apostolicae Sedis habue-

rit, et ea gratis et absque pravitate vobis

voluerit exhibere; alioquin, quemcumque

malueritis adeatis antistitem, qui nostra

municati sint vel interdicti, nullus ob-

sistat: salva tamen iustitia Ecclesiarum

illarum, de quibus mortuorum corpora

nasterium temere perturbare, aut eius

possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, aut aliquibus vexationibus fati-

gare; sed omnia integra conserventur, eo-

rum, pro quorum gubernatione atque sub-

stentatione concessa sunt, usibus omni-

modis profutura: salva Sedis Apostolicae

eam temere venire tentaverit, secundo

tertiove commonita, nisi praesumptionem

suam congrua satisfactione correxerit, po-

testatis honorisque sui dignitate careat,

reamque se divino iudicio existere de per-

petrata iniquitate cognoscat, et a sacra-

tissimo Corpore ac Sanguine Dei et Do-

mini Redemptoris nostri Iesu Christi

aliena fiat, atque in extremo examine di-

strictae ultioni subiaceat; cunctis autem

eidem loco sua iura servantibus sit

pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus

et hic fructum bonae actionis percipiant,

et apud districtum Iudicem praemia ae-

ternae pacis inveniant. Amen, amen,

amen.

civitatem iuxta praelibatum monasterium cum casis, terris et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Martini in Mensula cum omnibus pertinentiis suis, curtem Montis Domini cum omnibus ad eam pertinentibus, curtem de Mandria cum pertinentiis suis, terram Ioannis filii Tendi cum casis et reliquis possessionibus, sicut Maria et Donatus filius monasterio contulerunt, casas et terras Ioannis filii Boiae, ecclesiam Sancti Proculi cum terris et domibus circa se, castrum Vicli cum curte, ecclesiis et omnibus pertinentiis suis; praeterea quidquid de donatione Bonifacii fratris Benedicti, quondam abbatis vestri, legitime possidetis, et omnes decimas de Viclo, sicut eas de concessione venerabilis fratris nostri Florentini episcopi, et decimam de allodio vestro, de Curte, de Casalia, de Fusci, et de Rochetta, sicut decimam ipsam de concessione Guidonis quondam Vulterrani episcopi canonice possidere noscimini, vobis et monasterio vestro aucto-Institutionem ritate apostolica confirmamus. Nihilomipropries libere nus etiam liberam institutionem persoexercere con- narum in ecclesiis vestris, sicut eam praedecessores vestri et vos ipsi a quadraginta retro annis inconcusse habuisse noscimini, vobis duximus auctoritate apo-Ah episcopo- stolica confirmandum. Prohibemus insuctione clericos per, ut nullus episcopus, vel ministeecclesiarum di-rialis eius, ecclesias vestras vel earum evem- clericos indebitis exactionibus seu molestiis audeat fatigare, aut in eos excommunicationis vel in vos seu monasterium vestrum interdicti sententiam, sine mandato Romani Pontificis vel legati ab eius latere destinati, ferre praesumat. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, decimas vel primitias a vobis vel a monasterio vestro nullus praesumat exigere. Chris-Aliaque pitti ma vero, Oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationem monachorum vel clericorum vestrorum,

fultus auctoritate, vobis quae postulatis, indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci sepulturam in liberam esse concedimus, ut eorum de dicto monastevotioni, et extremae voluntati, qui se illic decernit. sepeliri deliberaverint, nisi forte excom-

assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli solitum immuomnino hominum liceat, praefatum mo-nitatis decre-

auctoritate. Si qua igitur in futurum ec- Adjectie clauclesiastica saecularisve persona, hanc no-sulis poenalibus strae constitutionis paginam sciens, contra privilegii huius.

Signum Alexandri Papae III. VIAS TUAS DOMINE DEMONSTRA MIHI S. Petrus † S. Paulus

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri FP. qui ad sacros ordines fuerint promovendi, lepiscopus ss.

clarat ptos.

canellanorum in

cedit.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones. Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episc. ss.

Ego Ioannes presb. card. Sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Guillelmus presbyter cardinalis tit. S. Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presbyter cardinalis S. Pudentianae tituli Pastoris ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci ss.

Ego Theodinus presbyter cardinalis S. Vitalis tituli Vestinae ss.

Ego Manfredus presb. card. tit. Sanctae Caeciliae ss.

Ego Petrus presb. card. tit. Sanctae Susannae ss.

Ego Iacintus diaconus cardinalis S. Mariae in Cosmedin ss.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani ss. Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Laborans diac. card. S. Mariae in Porticu ss.

Ego Raynerius S. Georgii ad Velum Aureum diac. card. ss.

Datum Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, 11 kal. maii, indictione ix, incarnationis dominicae anno MCLXXVI, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xvii.

Dat. die 30 aprilis anno Domini 1176, pont. anno xvii.

### LXXXIV.

Confirmatio privilegiorum, a Summis Romanis Pontificibus concessorum monasterio Sancti Ioannis in Venere Teatinae dioecesis, ac omnimoda exemptio a iurisdictione Ordinarii (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium sub Sedis Apostolicae protectione suscipit; privilegiaque (1) Ital. Sac., tom. vi, ubi de Teatinis episcopis.

omnia ab antecess. Pontif. concessa confirmat, cum donationibus inibi contentis. — Nonnulla enumerat bona et possessiones - Tam in ecclesiis quam in civitatibus, oppidis, castellis etc., - Quae ubique locorum per totam Italiam extant: - Cum iure decimarum: — Omnibus confirmatis quae possidet monasterium, vel poterit in futurum adipisci. — Abbas eligatur a monachorum gremio, a Romano Pontifice consecrandus. — Ad monachos adhortatio. — Immunitas a quacumque molestia: — Quae roboratur solitis clausulis poenalibus. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Oderisio abbati monasterii S. Ioannis in Venere, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuum.

Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini, rectas facite semitas Dei nostri (a), monet nos inter rectitudines ingredi, quoniam fortitudo simplici via Domini recta: ergo petentibus non est denegandus auditus, quia servorum Dei quieti pro nostro est officio providendum, quatenus, a saecularibus tumultibus liberi, in via Domini simplicibus animis fortiter ambulare praevaleant. Quapropter, fili in Christo, legitime ordinis abbas (1), tuis tuorumque fratrum iustis deprecationibus exorati, ad honorem S. Dei Genetricis et Virginis Mariae, et S. Praecursoris Domini Ioannis Baptistae, coenobium eius nomini dedicatum, in quo omnipotenti Domino unanimiter deservitis, in Apostolicae Sedis gremio perenniter confovendum, praestante Deo, auctoritate praesentis privilegii communimus; privilegiorum siquidem formam sequentes, Monasterium quae vestro coenobio a nostris praede- sub Sedis Apocessoribus, sanctis videlicet Leone, Vi- stolicae protectione suscipit; ctore, Nicolao et Urbano, collata sunt, privilegiaque vobis vestrisque successoribus illa omnia cess. Pontificiperpetuo possidenda confirmamus, quae bus concessa Transmundus comes Transmundi ducis, donationibusinet marchionis filius in comitatu Teatino. ibi contentis.

Exordium.

omnia ab ante-

(a) Isai. xL, 3. (R. T.) (1) Lege: Quapropter. fili in Christo carissime Oderisi abbas, etc. (ex Cocq. Add. et Corr.)

Pinnensi, Aprutiensi, Firmano et Termulano, vestro noscitur monasterio obtulisse: caetera quoque, quae aliorum oblatione fidelium in ius vestrum et dominium devenerunt, videlicet: in comi-Nonnulla enu-tatu Teatino has cellas, S. Ioannis in Mulo-Traverso, S. Zachariae, S. Benedicti, S. Romani, S. Severini, S. Mariae ad Capellam secus Ortanam, S. Pauli et S. Petri cum burgo, qui ex latere est: item ecclesiam S. Georgii, S. Philippi de Palatio, S. Angeli cum tertia parte portus Ortonae, Sanctae Mariae iuxta rivum, qui dicitur Fricius: in curte Ateana Ss. martyrum Legontiani et Domitiani cum mille modiis terrae iuxta se: in curte de Agrame, S. Calari et Ss. virginum Aureæ et Petronillae, S. Ambrosii, S. Martini, S. Stephani ad collem in Bussi, S. Crucis cum duodecim marnatis hominum, S. Angeli intra Oppida Septem ex adverso S. Nicolai: item cellam S. Ioannis in Rocca cum oppido suo, S. Thomae cum oppido suo, S. Farmanni, S. Eusanii cum castello suo, S. Apollinaris cum castello suo, S. Nicolai cum castello suo, S. Mariae Inca cum castello suo, Sanctae Mariae in Crypta Trinea, S. Angeli in Pesclo, S. Angeli in Ortecle cum oppido suo, S. Marci, S. Quirici, S. Luciae in Argelli, S. Pantaleonis, S. Crucis in Alento cum oppido Mucella, S. Ansuini, S. Ioannis in Retro, S. Pauli in Piscaria cum oppido suo, Sancti Laurentii in Piscaria cum quarta parte de transverso eiusdem fluminis, et quarta portus eiusdem, S. Nicolai cum oppido Sangro, S. Cantianae in castello Palledo, fom in evelessis quam in ci-S. Martini de filiis Theodaldi, S. Petri in vitatibus, oppi- Batinario cum Fara sua, S. Agathae, S. Pancratii, S. Iustini de Casole, S. Petri in Lauro, S. Petri de Linari cum castello Resse, S. Petri in Parlasi, S. Mariae in Valle, S. Mariae in Teramo, S. Viti in Portule: oppida vero haec, Fossam-Caecam, Castellum-Muratum, Roccam de Sclavis, Giruli Laternum, montes Octaviani, Guastura, Meruli, Porcile, Malia-

nico, Castellum-Vetus, Balerianum, Faram Benedicti filii Uberti, Faram filiorum Bederochi, montem Sancti Silvestri, Petrarium, Senellam, Castellinum, castrum Aymonis, Turricellam, Montem collis Marsini, Ilicem, Rivum-Iustum, Maclam, Scorniosam, Gasale S. Benedicti, Morum-Rivum Petri Peschi: in comitatu Pinnensi cellam S. Mariae Anfrisano, S. Mariae in Ponzano cum castello Casa-Vetere, S. Michaelis in Boccarieto cum Fara sua, et Fara de Saratico, S. Michaelis in fine cum Fara et pogio suo, S. Petri in Campo-Rotundo, S. Mariae in Loquiano cum pogio suo, S. Mariae in Rivo Sonuli, S. Ioannis in Aquaviva cum casali suo, Sancti Petri, S. Ioannis ad Ponticulum, S. Antonii, Sanctae Mariae in Rigulo, S. Salvatoris in Casa-Nigra, S. Margaritae in Legoniano, Sancti Io. in Carpeneto, Sancti Angeli in Rivo-Turbido, S. Mariae in Valle, S. Nicolai in Plomba, Sancti Laurentii iuxta Gomarium, S. Ioannis ad Casam-Comuste, Castellum ad Mare, Speltore, Furcam Consenga, Montem Sylvarium, civitatem S. Angeli, Ilicem Sanctae Crucis, Casam Lariti, Ilicem Trallionium, Pizanum, Scurranum, montem Valterii, Monticulam, Spatulam Ruptam, Arsetam, Bifenum, Antianum, Ranchi, Sylvam, Mitilianum, Casulae Murum, Altum-Castellum ultra montem Peditarum Sancti Ioannis de filis Tribuni: in comitatu Aprutien. cellam Sancti Ioannis in Gomano cum castello suo, Cerrum Bifurc, Sancti Donati in Salinello cum castello Palmae. Sancti Stephani ad Mura, et ecclesiam Sancti Angeli, Montem Paganum, Grassianum, Ripam filiorum Azonis, pogium Mulorum Morelli, curtem de Pedoniano, totam curtem Totam de Bucelliano, tertiam partem curtis de Semproniano: in comitatu Firmano cellam Sancti Nicolai Quae ubique cum castello Paterno, Monteronem, me-locorum per todietatem curtis de Supplica, integram tant. curtem de Aquaviva, montem Bolarium, castellum Rodactarisci, castellum Coli-

nari, ecclesiam Sancti Passicis: in comitatu integram curtem de Palveniano: in comitatu Camerino terram cum suis cultoribus: in curte Cesepalumbi mediam curtem de Visiliano, quartam partem curtis de Albano: in comitatu cellam Sancti Martini, Sanctae Mariae in Contro cum eius eccles. Sancti Ianuarii, S. Victorini, Sancti Laurentii, sextam partem S. Salvatoris: apud Lisinam, cellam S. Archangeli: Ferrariae, cellam Sancti Nicolai: in civitate eccl. Sanctae Mariae ad Vineam Talliatam: in principatu Beneventano eccl. Sanctae Mariae, Sancti Ioannis in Barsica, cellam Sancti Anastasii, in civitate haereditatem Leonis Pinnini integram: in Dalmatia apud Bellumgradum cellam Sancti Thomae, similiter etiam teloneum mercatorum, et Cum iure depretium, decimasque, et oblationes mortuorum, ex omnibus absque contradictione aliqua teneatis. Praeterea per praesentis decreti paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quaecumque in cellis, in ecclesiis, in oppidis, villis, silvis, pascais, fluminibus, portibus, littoribus, piscariis tam maris quam fluminum, molendinorum, aquarum decursibus, in servis et ancillis, et quibuslibet rebus mo-Omnibus con-bilibus et immobilibus, hodie vestrum possidet mona- coenobium iuste possidet, vel in futurum, terit in futurum iuvante Domino, iuste acquirere poterit, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Chrisma vero, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes aliorum clericorum, qui ad sacros sunt ordines promovendi, a quocumque volueritis catholico accipiatis episcopo. Intra totius abbatiae terminos nullus episcopus, nisi a te invitatus, synodum celebrare, vel clericos constringere audeat, ut intelligas curam hanc ad tuam solicitudinem pertinere non aliter, Abbas eligatur quam vice tibi a nobis indulta. Obeunte gremio, a Ro- vero te, eiusdem loci abbate, vel tuorum mano Pontifice quolibet successorum, nullus ibi qualibet astutia vel violentia praeponatur, nisi

fratrum pars consilii sanioris, secundum Dominum, et beati Benedicti regulam elegerint; electus autem, ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Vos vero, filii in Christo legitimi, oportet, Ad monachos collatam vobis gratiam in omnibus constitutionibus, et tantis Sedis Apostolicae beneficiis dignis operibus respondere; nec libertate hac in occasionem carnis, et velamine malitiae abutamini: et quanto a saecularibus tumultibus liberiores estis, tanto amplius placere Domino totis mentis et animae viribus procuretis. Decernimus ergo, ut nulli omnino liceat praefatum Immunitas a monasterium temere perturbare, aut eius quacumque mopossessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et tuta conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in fu- Quae roboraturum ecclesiastica saecularisve persona, tur solitis claucontra hanc nostrae constitutionis paginam bus. temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, ita quod se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

et S. R. Eccl. Ego Bernardus Portuensis et Sanctae cardinalium subscriptiones. Rufinae episcopus.

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti quem fratres communi consensu, vel Laurentii in Lucina.

adipisci.

Bull. Rom. Vol. II.

100

Ego Vitellius presbyter cardinalis tit. Sancti Petri ad Vincula.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris.

Ego Ioannes presb. card. S. Marci.

Ego Theodinus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae.

Ego Manfredus presbyter cardinalis tit. Sanctae Caeciliae.

Ego Petrus presb. card. tit. Sanctae Susannae.

Ego lacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani.

Ego Ugo card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippae.

Ego Laborans diac. cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Raynerius diac. cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Datum Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, xvi kal. iulii, indict. 1x, anno dom. incarnationis MCLXXVI, pontificatus vero D. Alexandri Papae III anno xvii.

Dat. die 16 iunii anno Domini 1176, pontif. anno xvII.

#### LXXXV.

Podius Bonitius, in dioecesi Florentina positus, Senensibus episc. adiudicatur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. - Podius Bonitius Senensibus episcopis adiudicatur: - Cum derogatione constitutionis Hadriani Papae, de qua in nota. — Decretum confirmationis huiusce concessionis. - Solitae conclusiones. -Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gunteramo Senen. electo, einsque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Communi et speciali debito tuis cogimur petitionibus condescendere, et ef-

Exordium

(1) Simile diploma edidit Hadrianus IV anno 1155, quamvis sequenti anno contrariam omnino Const. ediderit, prout constat ex sequenti contextu. Ex tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 111.

fectum congruum indulgere, ut qui tenemur universos in suis iustis postulationibus exaudire, tanto tibi amplius videamur esse propitii, quanto te et Ecclesiam tibi commissam abundantiori diligimus charitate. Eapropter, dilecte in Podius Boni-Domino fili, tuis iustis postulationibus tius Senensibus episcopis adiugrato concurrentes assensu, ecclesiam in dicatur: Monte Bonizi a b. m. Raynerio praedecessore tuo, in fundo videlicet, quem b. m. comes Guido concessit beato Petro, et piae record. praedecessori nostro Adriano Papae, de ipsius praedecessoris nostri auctoritate et concessione constructam, de communi consilio fratrum nostrorum tibi et tuis successoribus concedimus et confirmamus; dantes vobis liberam facultatem, sicut idem praedecessor noster dedisse dignoscitur, eamdem Ecclesiam sine contradictione qualibet consecrandi, et in ea clericos iuxta vestrae voluntatis arbitrium ponendi et libere ordinandi: non obstante retractione, quam praefatus Cum derogapraedecessor noster super hoc, levi et tione constituvano errore ductus, ea consideratione Papae. fecisse dignoscitur, quod locus in episcopatu Florentino consistit; cum in privilegio ipsius praedecessoris nostri contineatur fundum ipsum a memorato comite supra fuisse concessum, et ab eodem praedecessore nostro ad Ecclesiam ibi conservandam sub annuo censu unius bizantii tuo praedecessori collatum. Statuimus autem, sicut praefatus praedecessor noster noscitur statuisse, ut quicumque de tua dioecesi ad locum illum transierint, in omnibus spiritualibus tibi tantum et successoribus tuis debeant respondere, et vos eamdem, quam prius, habeatis in eis omnino potestatem. Caeterum ad huius nostrae concessionis et confirmationis indicium unum bizantium nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut Decretum connulli omnino hominum liceat hanc pa- firmationis huginam nostrae concessionis et confirma-sionis. tionis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si qua igitur in futurum ecclesia-

Solitae conclusiones.

stica saecularisve persona, hanc nostrae concessionis et confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat; reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss.

Ego Bernardus Portuensis et Sanctae Rufinae episcopus.

Ego Ioannes presbyter cardinalis Ss. Ioannis et Pauli tituli Pammachii ss.

Ego Guillelmus presb. card. tit. Sancti Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tituli Pastoris subsc.

Ego loannes presbyter cardinalis S. Marci subsc.

Ego Theodinus presb. card. Sancti Vitalis tit. Vestinae subsc.

Ego Manfredus presb. card. tit. Sanctae Caeciliae ss.

Ego Petrus presb. card. tit. Sanctae Susannae ss.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin subsc.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani ss. Ego Ugo diac. card. Sancti Eustachii iuxta Templum Agrippae ss.

Ego Laborans diac. cardinalis Sanctae Mariae in Porticu ss.

Datum Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, x kal. iulii. indictione XI, incarnationis domini- | Ecclesiae Ebredunen., num. XI.

cae anno mclxxvi, pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno xvii.

Dat. die 22 iunii anno Domini 1176. pont. anno xvii.

### LXXXVI.

Confirmatio monasterii de Boscoduno. bonorumque ad illud pertinentium: et inhibitio, ne quis de eius novalibus aut animalium decimas exinutrimentis qat (1).

### SUMMARIUM

Monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. - Bona omnia eidem confirmat: - Nonnullaque enumerat. — Exemptio decimarum. — Alexandri PP. subscriptio.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guigoni abbati Boscaudunensis monasterii, eiusque fratribus regularem vitam professis, in perpetuum, etc.

( Deest initium ).

Quapropter, dilecti in Domino filii, Monasterium praefatum monaster. in quo divino man-sub protectione Sedis Apostocipati estis obsequio, sub B. Petri et licae nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia eiquaecumque bona idem monasterium im- dem confirmat: praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu iustis aliis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis du- Nonnullaque ximus exprimenda vocabulis: locum, qui Boscaudon dicitur, cum pertinentiis suis, in quo monasterium ipsum fundatum est, abbatiam de Pratis, et abbatiam de Laura, quam aedificatis, cum possessionibus, Laveram cum suis possessionibus, domum Sancti Mauricii cum suis pertinentiis, vineas de Romolano, vineas de

(1) Ex Gall. Christ., nov. edit., inter Instrum.

Capdavaco, vineas de Moillarou, grangiam de Pailheyrol cum omnibus, quae in illo territorio habetis, grangiam de Villario Roberti, et quidquid ibi habetis Fremptio de- et possidetis. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigere praesumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, etc.

Alexandri PP. subscriptio.

eimarum

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus etc. Dat. Anagniae per manum Gratiani S. R. E. subdiac. et not., iv nonas iulii, indict. ix, incarn. Dom. anno McLxxvi, pontif. vero D. Alex. PP III anno xvii.

Dat. die 4 iulii anno Domini 1176, pontif. anno xvII.

# LXXXVII.

Confirmatio donationum omnium, favore Capituli et canonicorum Aquileiensis Ecclesiae factarum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ecclesiam hanc sub Sedis Apostolicae protectione suscipit Pontifex. - Donationes omnes, eius favore factas, vel imposterum faciendas, ratas habet, atque confirmat; - Quorum plurima enumerat suis nominibus: - Et decimarum ius cum omni jurisdictione imperiali. -Decretum immunitatis a qualibet externa molestia etc. - Solitae conclusiones. Aiexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dci, ditectis filiis Valderico praeposito, et canonicis Ecclesiae Aquileiensis, tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium

Quotiens illud a nobis petitur, quod rationi conveniat, et consonet honestati, animo nos decet libenti concedere, et effectum iusta petentibus indulgere. Ea pro-

(1) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom. v, ubi de hac Ecclesia.

pter, dilecti in Domino filii, vestris iustis Ecclesiam hane sub Sedis postulationibus clementer annuimus, et Apostolicae praesatam Ecclesiam, in qua divino estis protectione suobseguio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia impraesentiarum vore factas, vel canonice possidet, aut in futurum con-imposterum facessione Pontificum, largitione regum vel habet, atque principum, oblatione fidelium, seu aliis confirmat; iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda voca - Quorum plubulis: villam de Melereto cum omnibus suis nominibus: finibus et pertinentiis suis, scilicet cum villa Sclavorum, quae similiter dicitur Meleretum, Palmata, Ronch, et Ronchetas, cum agris, vineis, pratis, pascuis, cultis et incultis, sylvis et venationibus usque ad sylvam S. Laurentii, et usque ad villam, quae dicitur Claeviam, et usque ad villam. quae dicitur Antonianum, et usque Feletas. et usque Becinis, et usque ad villam S. Stephani, et usque ad Risam, et usque ad villam, quae dicitur Perseriano: villam quoque de Casteone, et de Mursano cum finibns et pertinentiis suis, a villa S. Andreae usque ad villam, quae dicitur Ganarium, et usque ad sylvam cum omnibus redditibus suis, cum vineis, agris, pratis, pascuis, cultis et incultis, paludibus, et sylvis, cum venationibus, cum aquis, aquarumve decursibus, cum molendinis et piscationibus: villam etiam de Mariano, et villam de Carlinis, et villam S. Georgii, et villam de Mutiana cum omnibus redditibus suis, una cum omnibus finibus et pertinentiis suis, cum campis, vineis, pratis, pascuis, cultis et incultis, cum aquis aquarumve decursibus, ac molendinis, insulis a mari et a flumine, quod dicitur Carnium, usque ad aquam, quae dicitur Arnuiaus, cum paludibas et piscationibus, cum syivis et venationibus: ecclesias baptismales Aquileiensis patriarchatus cum

cappellis sibi pertinentibus, sicut eas pa-

Donationes

risdictione im-

periali.

cifice possidetis: in foro Aquileiensi triginta stationes, et in portu Piri viginti: quin-Et decimarum quaginta mansos in Ossellam cum ecclesiis et decimis, villam de Farra cum adiacentibus villis, videlicet villam de Petolan, et Drasam, et Sebredam, et Villa Nova, Gradisca, Bruma cum omnibus pertinentiis suis, a monte, qui dicitur Cars, usque ad stratam Ungarorum, et usque ad villam, quae dicitur Algo, cum ecclesiis et omnibus pertinentiis suis, pratis, sylvis, pascuis, cultis et incultis, venationibus et Cum omni iu- piscationibus, et omni iurisdictione imperiali, prout imperator Otto bo. mem. Aquileiensi Ecclesiae et canonicis tradidit : etiam et Carniam villam de Penicles, et villam de Nogarias, et villam de Felas in monte S. Petri, et montem de Tenca, et quatuor mansos in villa Avale, et villam de Battalia, et tres mansos apud Ingiam, et novem mansos apud Pinzan, et quindecim mansos apud Gruans, et quemdam montem apud Avenzon. Praeterea sicut Burkardus advocatus Aquileiensis Ecclesiae, et postea Henricus, placitum advocatiae in manu patriarchae Valrici refutarunt pro se et successoribus suis super omnibus bonis Aquileiensi Ecclesiae attinentibus, cum omnibus districtis usibus et pertinentiis, ita et nos auctoritate apo-Decretum im- stolica confirmamus. Decernimus ergo, ut Vitalis tit. Vestinae. libet externa nulli omnino hominum liceat suprad. Eccl. temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum pro quorum guberna- ! tione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Aquileiensis patriarchae canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam congrua satisfa-

ctione correxerit, potestatis honorisque

molestia etc.

Solitae conclusiones.

iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Signum + Curiae Romanae + PP. ALEX. TERTII.

Signum + Notarii.

EGO ALEXANDER catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus subs.

Ego Ubaldus Ostien. episcopus. et S. R. Eccl. cardinalium Ego Ioannes presbyter cardinalis Ss. cardinalium subscriptiones. Ioannis et Pauli tit. Pammachii.

Ego Albertus presb. cardinalis tit. S. Laurentii in Lucina.

Ego Guillelmus presb. cardinalis tit. Sancti Petri ad Vincula.

Ego Petr. presb. card. Sanctae Pudentianae tit. Pastoris.

Ego loannes presb. card. tit. Sancti Marci.

Ego Theodinus presb. card. Sancti

Ego Manfredus presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ege Petr. presbyter cardinalis tituli S.

Ego Iacintus diac. card. Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Ugo diac. card. S. Eustachii iuxta Templum Agrippae ss.

Ego Laborans díac. cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Rainerius diac. card. S. Georgii ad Velum Aur.

Datum Anagniae per manum Gratiani sanctae R. E. subdiac. et notarii, nonis sui dignitate careat, reamque se divino iulii, indictione ix, incarnationis dominicae anno ucexxvi, pontificatus Alexandri | PP. III anno xvii.

Dat. die 7 iulii anno Domini 1176, pont. anno xvII.

# LXXXVIII.

Approbatio Instituti Ordinis Carthusianorum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — Carthusianos sub protectione Sedis Apostolicae suscipiens, eisdem bona omnia confirmat. — Immunitatem, quam ecclesiasticam vocant, infra eorum domus fines concedit. - Intra eosdem quamcumque construi domum prohibet. - Decretum pro indemnitate bonorum huiusmodi. - Solitae clausulae poenales. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. card. subscript.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guidoni priori Carthusiae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris in perpetuum, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum vos per Dei gratiam multa pro-

sub protectione

piens, eisdem

firmat.

mereatis gloria meritorum, et vitam solitariam eligentes, divinae contemplationi arctius intendatis, bonus odor religionis vestrae ad id nos inducit, ut communi et speciali debito quieti vestrae debeamus intendere, et iura vestra summopere con-Carthusianos servare. Eapropter, dilecti in Domino Sedis Aposto- filii, vestris iustis postulationibus clemensusci- ter annuimus, vestramque, et alias domos bona omnia con- ordinis vestri, et cum omnibus bonis, pascuis, possessionibus, quas impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, et terminos, quos rationabiliter statuistis, vobis et domibus vestris auctoritate apo-Immunitatem, stolica confirmamus. Ad haec auctoritate sticam vocant, apostolica arctius interdicimus, et sub

quam ecclesia mus fines conmus fines con-

(1) Ex Concil., tom. xIII, loc. cit

ne quis infra terminos vestros vel domo-

rum vestrarum, hominem capere, furtum seu rapinam committere, vel homicidium facere audeat, aut homines ad domos vestras venientes, vel ab eis redeuntes, quomodolibet conturbare, ut ob reverentiam Dei et locorum vestrorum infra hos terminos, non solum vos et fratres vestri, sed etiam alii, plenam pacem habeant et quietem. Adiicientes quoque statuimus, Intra eosdem ut infra dimidiam leucam a terminis pos- quamcumque sessionum, quas habetis, nulli religioso mum prohibet. liceat, quodlibet aedificium constituere. vel possessiones acquirere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, Decretum pro vos super possessionibus vel pascuis ve- indemnitate bostris temere perturbare, aut super his modi. vobis molestiam vel gravamen inferre, vel eas ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum, ec- solitae clauclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostien. episc. ss. et S. R. Eccle-Ego Ioannes Ss. Ioannis et Pauli siae cardina-subscripresbyter cardinalis ss. ptiones.

Ego Albertus presb. card. tit. Sancti Laurentii in Lucina ss.

Petri ad Vinc. ss.

Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae Pudentianae ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sancti Marci ss.

Ego Theodinus presbyter cardinalis tituli Sancti Vitalis ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Iacintus Sanctae Mariae in Cosmedin diac, card, ss.

Ego Cintius diac. Sancti Adriani ss. Ego Ugo cardinalis diaconus Sancti Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Ego Laborans diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu ss.

Datum Anagniae per manum Gratiani, sanctae Romanae Ecclesiae subdiaconi et notarii, 1v nonas septembris, indictione 1x, incarnationis dominicae anno MCLXXVI, pontificatus vero D. Alexandri Papae III anno xvii.

Dat. die 2 septembris anno Domini 1176, pontif. anno xvII.

### LXXXIX.

Bona omnia Veronensis Ecclesiae confirmantur Capitulo et canonicis: addito decreto, quod absque sanioris partis consensu alienari non possint (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam Veronen. sub protectione Sedis Apostolicae recipit. — Bona ad eam pertinentia capitulo et canonicis confirmat. — Quorum multa hic propriis vocabulis singillatim enumerat; - Addito decimarum iure; - Eadem sine maioris capituli partis consensu alienari non posse declarat. - Solitum decretum immunitatis, atque observantiae huiusce privilegii. -Alexandri PP., episcoporum et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

(1) Ex tabulario Ecclesiae huius edidit Ughell., Ital. Sac., ubi de hac Ecclesia.

Ego Guill. presbyter cardinalis Sancti | Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Riprando archipresbytero Veronensis Ecclesiae, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris canonicis substituendis, in perpetuum.

> Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas, pro Ecclesiarum statu satagere; et earum quieti et utilitati; conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas, et a pravorum hominum nequitiis tueamur, et beati Petri atque Apostolicae Sedis patrocinio, muniamus. Quapropter, dilecti Ecclesiam Vein Domino filii, vestris iustis postulatio- ronen. sub pronibus clementer annuimus, et praefatam Apostolicae re-Ecclesiam, in qua divino mancipati estis cipit. obseguio, praedecessorum nostrorum Callisti et Innocentii, Romanorum Pontisicum, vestigiis inhaerentes, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et præsentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quae- Bona ad eam cumque bona eadem Ecclesia impraesen-pertinentia catiarum iuste et canonice possidet, aut in nicis consirmat. futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum multa vocabulis: ecclesias scilicet S. Georgii, hic propriis vo-Sancti Ioannis Baptistæ, Sancti Clemen-latim enume. 4: tis, Sanctae Caeciliae, S. Faustini, S. Firmi in Cappella, et Sancti Pauli in Burgo, ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae in Valle, monasterium Sancti Michaelis in Campanea, Sancti Ioannis Baptistae in Quintiano, ecclesiam Sancti Petri in Carnario, Sancti Pauli de Pruno, et Omnium Sanctorum de Novariis, Sanctae Mariae de Turano, Sancti Cassiani et Omnium Sanctorum de Martiana, Sancti Pancratii. Sancti Georgii in Salsis, Sancti Michaelis de Carmisino, Sancti Faustini de monte Draconis, Sancti Prosdocimi cum decima, Sancti Ambrosii de Casali-Alto, villam Quinti, et locum, qui dicitur Vilia, et Lusiam cum ecclesiis et decimationibus earum. Castella vero et villas vestras

Exordium.

pitulo et cano-

Cerreta, Erbetum, Fagnanum, Ponteposserum, Pradellas cum cappella, Englare dimidium, Biunde, Porcille, Tresolanum, Gretiana, Martiana, Pullianum, et medium Romagnanum, Pruno, Calmasinum: in comitatu Trid. Bergusium, Bundo, Bulbeno, Badabiones cum cappella, silvam etiam, quae dicitur Colegaria, cum piscariis, et tertiam partem nemoris, quod dicitur Budaugnano, et palatium cum porta Sancti Zenonis, oblationem etiam dimidiam monasterii Sancti Zenonis in singulis festivitatibus eiusdem confessoris a diluculo usque ad horam tertiam: deci-Addito deci- mam quoque civitatis, et portae Sancti Zenonis, et burgi: iustas autem consuetudines vestras a praedecessoribus nostris vobis confirmatas concedimus illibatas auctoritate apostolica conservari. Praeci-Bona vero sine pimus etiam, nequis vestrum absque compartis consensu muni omnium consensu, vel partis consilii sanioris, bona, redditus, vel possessiones Ecclesiae vestrae alicui personae dare praesumat. Quae autem indebite data vel destructa sunt, ad ius et dominium vestrum libera revertantur. Decimas vero de propriis laboribus vestris, seu etiam redditibus, a vobis exigere vel suscipere laicorum nemo praesumat. Decernimus Solitum decre- ergo, ut nulli omnino hominum liceat tis atque ob- praefatam Ecclesiam temere perturbare, servantise hu- aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, se-

cundo tertiove commonita, nisi praesum-

ptionem suam digna satisfactione corre-

xerit, potestatis honorisque sui dignitate

careat, reamque se divino iudicio existere

de perpetrata iniquitate cognoscat, et a

sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et

vobis nihilominus confirmamus, videlicet

Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP., episcopus ss.

episcoporum et Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. Ego Gualterius Albanensis episc. ss. cardinalium Ego Conradus Moguntin. archiep. et subscriptiones.

Sabinensis subsc.

Ego Bernardus Portuensis, et S. Rufinae episcopus ss.

Ego Manfredus Praenestinus episc. ss. Ego Hildebrandus presb. card. basilicæ Duodecim Apostolorum ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Theodinus presb. card. S. Vitalis tit. Vestinae ss.

Ego Iacintus S. Mariae in Cosmedin diac. cardinalis ss.

Ego Ardicio diaconus card. tit. Sancti Theodori ss.

Ego Cintius diac. card. S. Adriani ss. Datum Ferrariae per manum Gratiani sanctae Romanae Ecclesiae subd. et notarii, kalen. maii, indict. x, incarn. Dom. anno MCLXXVII, pontificatus vero domini Alexandri Papae III anno xviii.

Dat. die 1 maii anno Domini 1177, pontif. anno xvIII.

### XC.

De pace cum Friderico imperatore Venetiis inita, eiusque absolutione.

#### SUMMARIUM

Certioratio felicis successus pacis: — Quae die 21 iulii firmata fuit cum principibus Friderici imperatoris: — Et die 24 idem imper, schismati renunciavit, et absolutus fuit, — Obedientiamque huic Summo Pontifici exhibuit; — Ac sub sequente die 25

marum jure;

posse declarat.

tum immunita-

idem Pontifex solemniter missam celebravit, et imperator adstitit, et reverentiam praestitit. — De ea ergo zelatores Domus Dei congaudere, Deoque gratias agere debent.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, Rogero Eboracensi archiepiscopo Apostolicae Sedis legato, et Ugoni Dunelmensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

licis successus nacis:

Exigunt gratissimae devotionis obse-Certioratio fe- quia, quae nobis et Ecclesiae, tam devote quam laudabiliter exhibuisse noscimini, ut felices successus Ecclesiae vobis, sicut specialibus et devotis Ecclesiae filiis spiritualibus, describamus; cum dignum sit et conveniens, et honestum, ut quos ita habuimus in nostra devotione firmos et stabiles, de prosperitate nostra et ipsius Ecclesiae reddamus hilares et gaudentes. Agite itaque una nobiscum gratias omnipotenti Deo, qui habitat in altissimis, et humilia respicit de supernis, de cuius munere venit, ut Sponsa sua sacrosancta Ecclesia, diu graviter procellosis fluctibus et validissima tempestate quassata, nunc tandem portum salutis attigerit, et pacatis saevientibus procellis, debita et desiderata tranquillitate laetetur.

imperatoris:

Sane duodecimo kal. instantis mensis Quae die 21 augusti, de mandato carissimi in Christo cum principi- filii nostri Friderici illustri Romanorum Friderici imperatoris, praesentibus principibus ecclesiasticis, et etiam saecularibus Teuthonici regni, publice in anima eius, in praesentia nostra, coram numerosa hominum multitudine praestiterunt, tactis sacrosanctis Evangeliis, iuramentum, quod postquam idem imperator veniret Venetias, omni quaestione et contradictione sopita, pacem Ecclesiae, sicut per fratres nostros et principes suos disposita est et tractata, et pacem carissimi in Christo filii nostri Willelmi illustris Siciliae regis usque ad quindecim annos, et treguam Longobardorum usque ad sex annos, in anima sua, et etiam a principibus suis faceret, sicut in scripto pacis et treguae continetur, iuramento firmari. Et princi- gere tatus dextrum. (n. T.)

pes Teuthonici regni, scilicet venerabiles fratres nostri Magdeburgensis, Coloniensis, et Christianus dictus Moguntinus, archiepiscopi, et quidam alii in anima sua pro se iurare fecerunt.

Nono vero kalend. augusti praefatus Et die 24 idem imperator, sicut tractatum fuerat et di-renunciavit, et spositum, venit ad ecclesiam B. Nicolai, absolutus fuit, quae per unum milliare distat a Venetiis, et ibi tam ipse quam archiepiscopi, episcopi, et alii principes Teuthonici regni, abrenunciantes schismati, per fratres nostros episcopos et cardinales de mandato nostro, praesentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt.

Deinde venerunt Venetias, et ibi ante Obedientiamecclesiam B. Marci praedictus imperator, mo Pontifici exinnumera multitudine virorum et mulie-hibuit: rum praesente, et alta voce reddente gratias et laudes Altissimo, nobis sicut Summo Pontifici obedientiam et reverentiam humiliter et reverenter exhibuit: et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit (1), et cum reverentia, qua decuit, et devotione, usque ad altare in ecclesiam introduxit.

Sequenti vero die, in festo B. Iacobi, Ac sub soab eodem imperatore rogati, ad praedi-quente die 23 ctam ecclesiam S. Marci solemnia cele-solemniter misbraturi Missarum accessimus. Et nobis et illuc venientibus praefatus imperator extra adstitit, et reecclesiam obviam venit, et dextro latere sitti. nostro devote suscepto, nos in ecclesiam introduxit. Et peractis Missarum solemniis, nos usque ad ipsius ecclesiae portam dextravit. Et cum ascenderemus palefredum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, et omnem honorem et reverentiam nobis exhibuit, quam praedecessores eius nostris consueverunt antecessoribus.

Erit itaque solicitudinis vestrae, nobis De ea ergo zeet Ecclesiae in prosperis successibus con- Dei congaudegaudere, et effectum pacis aliis devotis re, Deoque gra-Ecclesiae filius aperire, ut hi, quos zelus bent. Domus Domini tangit, de pacis munere

(1) Dextrare, idem est ac ire a dextris, seu te-

legit,

divinitus dato, in Domino gaudeant et | exultent.

Dat. Venetiis in Rivoalto, vii kal. aug. Dat. die 26 iulii anno Domini 1177.

### XCI.

Decretum, quod moniales de Swina et de Cotum exemptae omnino sint a solutione decimarum (1).

### SUMMARIUM

Decreti causa. — Decretum et explicatio hujusmodi privilegii: - Cum clausulis poenalibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Eboracensi archiepiscopo et dilecto filio Lincolniensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Significaverunt nobis dilectae filiae Decreti cousa nostrae moniales de Swina et de Cotum, auod cum eis, sicut fratribus Cisterciensis ordinis indultum sit de clementia Sedis Apostolicae, ut de laboribus suis, quos propriis manibus vel sumptibus excolunt, nemini decimas solvere teneantur; quidam ecclesiastici viri capitulum ipsum prava et sinistra interpretatione perverterunt, asserentes, labores novalia intelligi; et sic contra privilegium Apostolicae Sedis prædictae moniales decimarum exactione gra-Decretum et vantur. Quoniam igitur horum interprenusmodi privi- tatio ab intellectu nostro et aliorum, qui id sane intelligere volunt, est penitus aliena, cum secundum capitulum illud a solutione decimarum, tam de terris, quas deduxerunt ad cultum, quam etiam de terris cultis, quas ipsae propriis manibus vel sumptibus excolunt, liberae sint et immunes, fraternitati vestrae et discretioni vestræ per apostolica scripta præcipiendo

mandamus, quatinus a praedictis monia-

libus, quae in episcopatibus vestris con-

sistunt, de laboribus vel de terris suis,

quas propriis manibus vel sumptibus ex-

colunt, decimas nullatenus exigatis: nec

(i) Ex tom. 11 Monast Anglic.

ab aliquibus exigi permittatis; quia non est conveniens nec honestum, ut contra privilegia Sedis Apostolicae veniatur, quæ obtinere debent inviolabilem firmitatem. Si qui autem clerici vel laici contra pri- Cum clausulia vilegia Sedis Apostolicae eas decimarum exactione gravaverint, laicos excommunicationis sententia percellatis: et clericos, contradictione et appellatione cessante, ab officio suspendatis, et tam excommunicationis quam suspensionis sententiam faciatis usque ad dignam satisfactionem inviolabiliter observari.

Dat. Venet. in Rivoalto, IV nonas aug. Dat. die 2 augusti anno Domini 1177, pontif. anno xvIII.

# XCII.

Confirmatio bonorum omnium monasterii monialium S. Mariae de Moliano Tarvisinae dioecesis, ac nonnullorum privilegiorum atque immunitatum nova concessio (1).

# SUMMARIUM

Evordium. — Moniales sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex. — Bona omnia ad monasterium spectantia confirmat. - In quibus nonnulla singillatim enumerat. — Nonnulla elargitur privilegia. — Immunitates omnes, ac episcopales imperialesque concessiones ratas habet. — Abbatissam a monialibus tantummodo eligi statuit. - Decretum roborationis huiusce privilegii. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus ..... abbatissae monasterii Sanctae Mariae de Moliano, eiusque sororibus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Prudentibus virginibus, quae sub habitu religionis accensis lampadibus per opera sanctitatis jugiter se praeparant ire obviam sponso, Sedes Apostolica debet praesidia impertiri, ne forte cuiuslibet

(1) Ex monast. huius tabulario edidit Nicolaus Coletus in nov. edit. Ital. Sac., tom. v, col. 527.

Evordium.

protectione Se-

temeritatis incursus, aut eas a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae Moniales sub religionis infringat. Eapropter, dilectae dis Apostolicae in Domino filiae, vestris iustis postularecipitPontifex tionibus clementer annuimus, et monasterium vestrum, in quo divino mancipatae estis obseguio, sub. B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: in primis siguidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem tempo-Bona omnia ad ribus inviolabiliter observetur; praeterea spectantia con- quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione

regum vel principum, oblatione fidelium,

seu aliis iustis modis, praestante Do-

mino, poterit adipisci, firma vobis, et his,

quae post vos successerint, et illibata

ipsum, in quo praefatum monasterium

situm est, cum omnibus pertinentiis suis,

curtem de Caurignaco cum capella ibi

fundata et cum omnibus ad eamdem cur-

tem pertinentibus, et cum terra, quae

dicitur Agugnana, capellam Sancti Petri,

quae sita est in strata, in loco qui dicebatur Sarmacia, cum tota terra, quae

monasterium firmat .

In quibus non- permaneant; in quibus haec propriis nulla singillatim enumerat. duximus exprimenda vocabulis: locum

olim bo. mem. Rozo Tarvisinus quondam episcopus vobis in eleemosynam contulit, villam, quae vocatur Cavasagra, cum omnibus suis pertinentiis, capellam Sancti Viti de Pezzano cum omnibus suis pertinentiis, capellam Sancti Teunisti in Tarvisio cum omnibus pertinentiis suis, capellam Sancti Donati de Gardignano cum omnibus suis pertinentiis, capellam Sancti Teunisti de Campocrucis cum omnibus suis pertinentiis, capellam Sancti Georgii de Marcone cum omnibus suis Nonnulla elar- pertinentiis. Sane novalium vestrorum, gitur privilegia. quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimas praesu- l tit. Vestinae ss.

mat exigere. Sepulturam quoque loci ipsius liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Liceat praeterea vobis, personas liberas et absolutas e saeculo fugientes ad conversionem vestram recipere, et eas absque ullius contradictione in vestro collegio retinere. Ad haec li- Immunitates bertates et immunitates, a Romanis im- omnes, ac opiperatoribus et Tarvisinis episcopis mona-rialesque concessiones ratas sterio vestro rationabiliter indultas, et habet. antiquas et rationabiles consuetudines eiusdem monasterii integras et illibatas praesenti decreto manere sancimus; et ea, quae praefati imperatores et episcopi praescripto monasterio in perpetuam eleemosynam concesserunt, sicut ipsa iuste possidetis, eidem monasterio auctoritate apostolica duximus confirmanda. Obeunte Abbatissam a vero te, nunc eiusdem loci abbatissa, monialibus tapvel earum qualibet subreptionis astutia statuit. seu violentia praeponatur, nisi quam sorores communi consensu, vel sororum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et B. Benedicti regulam praeviderint eligendam. Decernimus ergo, ut Docretum ronulli omnino hominum liceat praefatum borationis humonasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illibata omnia et integra conserventur, earum pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli et S. R. Ecci. cardinalium Sanctae Anastasiae ss. subscriptiones.

Ego Boso presb. card. S. Pudentianae tit. Pastoris ss.

Ego Theodinus presb. card. S. Vitalis

dus.

Ego Hugo diac. card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae ss.

Datum Venetiis in Rivoalto, per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, viii idus octobr., indict. xi, incarn. dom. an. MCLXXVII, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xix.

Dat. die 8 octobris anno Domini 1177, pontif. anno xix.

#### XCIII.

Confirmatio bonorum omnium Ecclesiarum, monasteriorum ad Aquileiensem Eccles. pertinentium, ac iurisdictionis in sexdecim ei subiectis episcopatibus (1).

# SUMMARIUM

Quare inter ecclesiasticos diversi sint gradus. - Aquileiensis Ecclesia ex nobilioribus Occidentis. — Eidem ius super sexdecim episcopatus confirmat. — Iustinopolitanam vero et Tergestinam ad tempus unit; -Quo expleto, episcopum utrique instituendum a patriarcha Aquileiensi concedit. — Confirmat quoque eidem omnia monasteria, - Et pallii usum, - Ac crucis praelationem. — Caetera quoque bona, ac donationes omnes ratas habet.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Valrico Aquileiensis Ecclesiae patriarchae, eiusque successoribus canonice instituendis, in perpetuum.

Licet omnium apostolorum par esset Quareinterec-dilectie, et omnes ligandi et solvendi versi sint gra- eamdem acceperint potestatem; iuxta verbum tamen beati Leonis, velut quaedam servata est iuxta eos distinctio dignitatis; et uni datum est, ut caeteris praesideret: inque eumdem utique modum in Ecclesia Dei officiorum facta est dignitatumque diversitas, et ad maiores sunt statutae personae, quae et praerogativa dignitatis eminerent, et aliarum curam habeant amphorem. Unam vero de dignioribus et nobilioribus Ecclesiis Occi-

> (1) Ed:dit Ughell., Ital. Sac., tom. v, ubi de hac Ecclesia.

dentis ab antiquis temporibus Aquileien- Aquileiensis sem constat Ecclesiam extitisse, quae et bilioribus Occiexcellentia dignitatis emicuit, et sacro-dentis. sanctae Romane Ecclesiae fideliter et devote noscitur adhaerere. Unde et Apostolica Sedes eidem Ecclesiae semper iura et dignitates suas conservavit attentius, et praelatos ipsius propensius honoravit, et iustas postulationes eorum benignius admittere consuevit. Eapropter, venerabilis in Christo frater Aqui- Eidem ius suleiensis patriarcha, tibi, et per te sanctae per serdecim e-Aquileiensi Ecclesiae, cui auctore Deo armat. præesse dignosceris, ad exemplar praedecessoris nostri bonae memoriae Adriani Papae potestatem super sexdecim episcopatus, videlicet Polensem, Tergestinen., Parentinen., Petenen., Emoniensem, Concordien., Tarvisien., Cenetensem, Bellunen., Feltrenensem, Paduanensem, Vicentinensem, Tridentinen., Mantuanensem, Veronensem, Cumanensem, metropolitico iure concedimus. Item Iustino- lustinopolitapolitanam vero Ecclesiam, quam tibi et num vero et Tergestinam ad Ecclesiae tuae nihilominus confirmamus, tempus unit; sedem episcopalem de omnium fratrum nostrorum consilio instituimus, ita quidem, ut venerabilis frater noster Bernardus nunc eiusdem loci episcopus tam illam quam Tergestinam Ecclesiam, nec non et totum episcopatum, quandiu vixerit, debeat obtinere; et eo defuncto, liceat tibi de consilio suffraganeorum Quo exploto, tuorum cum Sedis Apostolicae auctori- episcopum utritate, in utraque, si volueris, et facultates dum a patriarearum ad hoc sufficientes agnoveris, se-cha Aquileiensi concedit. dem restituere pontificalem. Abbatias quoque Osciancen., Rosiaen., Velamanen., Confirmat quo-Mosiacen., Sextenien., Pritesen., Sanctae quo eidem om-Mariae ad Organum, S. Euphemiae de Villanova, Siticen., Olvenburgen., Aquileiae unitum unum monasterium sanctimonialium, alterum in civitate Austriae constructum in honorem beatae Genetricis semper Virginis Mariae, tibi tuisque successoribus duximus roborandam. Nihilominus vobis et S. Michaelis de l'emine praeposituras. Aquileiensem ci-

lationem.

que bona, ac

vitatem, Taven., Sancti Stephani, S. Felicis, Sancti Oldarici, ecclesiam Sancti Georgii in urbe Venetiarum sitam iuxta episcopalem sedem cum omnibus perti-Et pallii usum, nentiis suis. Pallii vero usum rationabili atque veraci, qui praedecessoribus tuis pro ipsius Ecclesiae dignitate a nostris antecessoribus est concessus, nos tam tibi quam tuis successoribus confirmamus, his videlicet diebus, qui in Ecclesiae tuae privilegio continentur. Sane Ac crucis prae- quocumque perrexeris, crucem ante te et tuos successores deferendi licentiam auctoritate beati Petri et nostra largimus. Caetera quo- Porro comitatum, marchiam et ducatum donationes om- regalibus seu imperialibus privilegiis Ecnes ratas habet. clesiae tuae concessa, nos quoque praesentis decreti sanctione nihilominus roboramus. Statuimus etiam, ut quascumque possessiones, quaecumque bona Aquileiensis Ecclesia impraesentiarum iuste ac legitime possidet, aut in futurum, praestante Deo, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant: salvo nimirum in omnibus S. Romanae Ecclesiae iure et reverentia. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen, amen (1).

# XCIV.

Indictio XI sacri et generalis concilii Lateranensis III.

#### SUMMARIUM

Si quae in Ecclesia mala suboriuntur, illa amputare necesse est: - Quod omnium

(1) Ughellius post allatum diploma: Probabile, inquit, certe videtur, hocce privilegium ab Alexandro Ulrico concessum Venetiis anno 1177, cum idem Ulricus in gratiam Sedis Apostolicae rediisset: Octaviano enim antipapae adhaeserat, sacrisque innodatus ad Fridericum Ænobarbum desciverat. Sed anno 1177 Venetiis cum esset Alexander PP., ei cum suis suffraganeis accurrit, abiuratoque shismate, verum Christi Vicarium adoravit. Nonnisi post hoc tempus datum diploma, quisque sanus credet.

rectorum Ecclesiarum est, maxime Romani Pontificis. - Hinc decernit evocare ad concilium ecclesiasticas personas ut bono Ecclesiae consulant. - Indictio concilii pro prima dominica quadragesimae (R. T.),

Alexander episcopus servus servorum Dei, yenerabilibus fratribus, Pisano archiepiscopo, et universis episcopis et dilectis filiis abbatibus per Tusciam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoniam in agro Domini, qui est Ec- Si quae in Ecclesia, tamquam spinae et tribuli na- clesia mala subscuntur quotidie, et pullulant germina amputate vitiorum; cum videlicet, quia proni sunt cesse est: sensus hominis ad malum ab adolescentia sua, tum quia inimicus homo de malitia sua zizania superseminare non cessat, et germen bonum nititur suffocare, necesse est diligentiam adesse cultorum, et nunc evellere et amputare iam nata, nunc etiam nascituris nocivis gravaminibus (1) proficiendi aditum observare; subsequenter autem, et inserere fructiferum germen, et seminare semen bonum, quod trigesimum, sexagesimum, et centesimum fructum foecundante Deo possit afferre. Nam et haec verba illa Dominica sonare videntur, quibus Hieremiam prophetam, et in eo evangelicum sacerdotem instruxit, dicens: Dedi verba mea in ore tuo. Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et destruas, et disperdas, et dissipes, et aedifices, et plantes (a). Id autem licet universis Ecclesiarum recto- Quod omnium ribus incumbat, multo tamen fortius im-rectorum est, minet Romanae urbis Antistiti, qui a maxime Roma-Domino Iesu Christo, ut caput esset Ecclesiae in B. Petro accepit, et de pascendis Dominicis ovibus, et fratribus confirmandis, expressum et speciale noscitur habuisse mandatum.

Inde siquidem est, quod nos, licet in- Hino decernit sufficientes meritis, ad providentiam Apo- evocare ad concilium ecclesiastolicae Sedis, et ministerium universalis sticas personas Ecclesiae a Deo (ut ipsi placuit) dispo-siae consulant. nente vocati, quia in Ecclesia Dei cor-

(1) Lege germinibus. (a) Ierem. 1, 10. (R. T.)

rectione videmus quamplurima indigere, tam ad emendanda, quae digna emendatione videntur, quam ad promulganda, quae saluti fidelium visa fuerint expedire, de diversis partibus personas ecclesiasticas decrevimus evocandas; quarum praesentia et consilio, quae fuerint salubria, statuantur: et quod bonum, secundum consuetudinem antiquorum Patrum provideatur et firmetur a multis. Quod si particulariter fieret, non facile posset plenum robur habere.

cilii pro prima dragesimaae.

Quo circa per apost. vobis scripta inuictio con- mandamus, qualiter huic nostrae dispodominica qua- sitioni plenis desideriis cooperari curetis, et prima dominica advenientis quadrages. ad urbem Romam ducente Domino veniatis, ut cooperante S. Spiritus gratia, tum in corrigendis enormitatibus, tum in statuendis, quae Deo grata fuerint, communi studio, quod fuerit agendum, agatur, et uno umero sublevemus Accam Domini, atque uno ore honorificemus delicet, Caroli et Ludovici decoratum, Deum et Patrem D. N. Iesu Christi (a). Dat. Tusculani, xı kal. octob.

Dat. die 21 septembris.

# XCV.

Confirmatio privilegiorum, ab Eugenio PP III, monasterio Sancti Quirini Tegernee concessorum (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; — Bona omnia ei confirmat. — Immunitates omnes ei pridem concessas ratas habet; - Novaque concedit privilegia. - Tempore interdicti, divina officia celebrandi facultatem facit. - Abbatem a solis monachis eligi iubet. — Decretum immunitatis, etc. — Solitae clausulae poenales. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

(a) Rom. xv, 6. (в. т.) (1) Ex Hundii Metrop. Salisburg., tom. III, pag. 277.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Ruperto abbati monasterii Beati Quirini iuxta locum Tegernee, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Commissae nobis Apostolicae Sedis nos hortatur auctoritas, ut locis et personis ipsius, auxilium devotione debita implorantibus, tuitionis praesidium impendere debeamus. Quia sicut iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima et iusta desiderantium nulla est differenda petitio; praesertim eorum, qui cum honestate vitae et laudabili morum compositione gaudent omnipotenti Deo deservire. Eapropter, dilecti in Domino Monast. sub filii, vestris iustis postulationibus beni-protectione Scgnum impertientes assensum, praefatum recipit Pontimonasterium, quod utique a nobilibus fex; viris Adalberto et Occario germanis fratribus illustribusque comitibus in suo constructum est, et antiquis Romanorum imperatorum privilegiis, Pipini viin quo denique corpus B. Quirini, a praedecessore nostro sanctae recordationis Zacharia Romano Pontifice impetratum, requiesceré perhibetur, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque posses- Bona omnia siones, quaecumque bona idem monast. confirmat. impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis medis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; praeterea libertates immunitates omnes el prisive immunitates, ab episcopis vel regi-dem concessat bus sive etiam principibus vestro mona-ratas habet; sterio rationabiliter concessas et scripto firmatas, vobis nihilominus confirmamus, et ut nullus eas infringere seu inbeneficiare audeat, auctoritate apostolica prohibemus. Interdicimus insuper, ne liceat dioecesano episcopo, Ecclesias ad vestrum

terdicti divina

tem facit;

Novaque con- monasterium pertinentes aliquibus sine cedit privilegia. vestra voluntate conferre; sed fas vobis sit, ad Ecclesias ipsas vacantes presbyteros eidem episcopo praesentare: quibus, si idonei fuerint, episcopus curam animarum committat, ita quidem, ut ei de plebis cura respondeant, vobis autem de temporalibus debitam subjectionem impendant. Nihilominus etiam arctius interdicimus, ne cui episcopo vel alii ecclesiasticae personae, vos vel monasterium vestrum sine manifesta et rationabili causa excommunicationi vel interdicto Tempore in subiacere liceat. Sed cum generale incele- terdictum terrae fuerit, fas vobis sit, claubrandi facultasis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Chrisma vero, Oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et ea gratis et absque pravitate symoniaca exhibere vobis voluerit; alioquin, liceat vobis catholicum, quem malueritis, antistitem adire, qui nimirum nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indul-Abbatem a so- geat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam Decretum im- providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum coenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona,

hanc nostrae constitutionis paginam sciens,

contra eam temere venire tentaverit,

lis monachis eligi lubet.

munitatis, etc.

Solitae clausulae poenales. Alexandri Papae III anno xx. Dat. die 12 martii anno Domini 1179, pontif. anno xx.

secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat: cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss. et S. R. Eccl. Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis subscriptiones. et Pauli tituli Pammachii ss.

Ego Ioannes presb. card. tit. Sanctae Anastasiae ss.

Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Marci ss.

Ego Theodinus presbyter cardinalis S. Vitalis tituli Vest. ss.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae ss.

Ego Ugo presbyter cardinalis tituli S. Clementis ss.

Ego Iacintus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis ss.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori ss.

Ego Rainerius diaconus cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum ss.

Ego Matthaeus S. Mariae Novae diac. cardinalis ss.

Ego Rainerius diac. card. S. Adriani ss. Datum Laterani per manum Alberti presbyteri card. et cancellarii, iv idus martii, indictione xII, Incarn. dominicae anno mclxxix, pontificatus vero domni

#### XCVI.

Monasterio Sancti Nazarii Laurishamen. dioecesis, quod sub protectione Sedis Apost. suscipitur, bona omnia confirmantur, nonnullaque conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Evordium. - Monast. sub Sedis Apostolicae protectione suscipit PP. — Disciplinam monasticam inviolabiliter observari mandat. — Eidem bona omnia confirmat. - A decimarum solutione, - Et ab interdicto generali eximit. - Sepulturam ibi liberam esse decernit. — Aliqua privilegia benigne elargitur. — Abbatis electionem ad monachos spectare definit. — Decretum immunitatis ab omni molestia; - Cum solitis poenalibus conclusionibus. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Sigehardo abbati monasterii Sancti Nazarii Laurishamensi, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Sedis Apostoli-

suscipit PP.

Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dignoscitur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Monast. sub Domino filii, vestris iustis postulationibus cae profectione clementer annuimus, et praefatum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siqui-Disciplinam dem statuentes, ut ordo monasticus, qui violabiliter ob- secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam in vestro monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Prae-Eidem bona terea quascumque possessiones, quaecum-

servari mandat

omnia confirmat.

> fidelium, seu aliis iustis modis, prae-(4) Edidit Freherus, Orig. Palatin., pag. 185.

> que bona idem monasterium impraesen-

tiarum iuste et canonice possidet, aut in

futurum concessione Pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione

stante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant: in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praescriptum monasterium constructum est cum omnibus pertinentiis suis, vetus monasterium cum pertinentiis suis, capellam cum pertinentiis suis. Sane novalium vestrorum, quae propriis ma- A decimarum nibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas vel primitias exigere praesumat. Liceat quoque vobis, clericos et laicos e saeculo fugientes liberos et absolutos recipere ad conversionem, et in vestro monasterio absque contradictione qualibet retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in loco vestro professionem fas sit, de eodem loco absque licentia abbatis sui nisi obtentu arctioris religionis discedere; discedentem vero sine communi literarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat Etabinterdicto vobis, clausis ianuis, non pulsatis cam-generali eximit. panis, exclusis interdictis et excommunicatis, suppressa voce officia divina celebrare. Sepulturam quoque ipsius loci li- Sepulturam ibi beram esse concedimus, ut eorum devo- cernit. tioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Ad haec vobis ex benignitate Sedis Apostolicae indulgemus, ut sine damno vicinarum Ecclesiarum cellas in locis vestris, vel oratoria construendi cum assensu dioecesani episcopi licentiam habeatis. Prohibemus insuper, ne tu, fili abbas, vel alius, possessiones, decimas, oblationes, seu alia bona ipsius monasterii ad mensam abbatis, sive ad victualia Aliqua privifratrum, iustitias obedientiarum, aut ad legia benigne praeposituras pertinentia, inbeneficare, vendere, locare, vel alio modo quolibet sine communi fratrum consensu vel ma-

ctionem ad mo-

re deceruit.

clusionibus.

ioris et sanioris partis alienare praesumat: quod si factum fuerit, iuribus carere sancimus. Praeposituras cellarum vestrarum, et obedientias monasterii tantum monachis capituli vestri sapientibus, salvis earum rebus, statuimus committendas. Advocatis etiam ipsius monasterii sub interminatione anathematis prohibemus, ne cuiquam liceat, in possessionibus ipsius monasterii castella vel munitiones alias construere; familiamque sive colonos Ecclesiae novis et indebitis exactionibus fatigare, vel abbati in iustitiis Ecclesiae requirendis seu obtinendis ausu Abbatis ele-temerario contraire. Obeunte vero te, nachos specta-nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem, et beati Benedicti regulam, providerint eligendum. De-Decretum im- cernimus ergo, ut nulli omnino hominum omni molestia; liceat supradictum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, sub cuius iure et patrocinio consistunt. solitis Si qua igitur in futurum ecclesiastica saepoenalibus concularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ul-

tioni subiaceat; cunctis autem eidem loco

sua iura servantibus sit pax Domini nostri

Bull. Rom. Vol. II.

Iesu Christi, quatenus et hic fructum

102

bonae actionis percipiant, et in futuro praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus ss.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Conradus Salisburgensis Eccl. cardinalium subscriptiones. humilis minister, et Sabinensis episc. etc.

Dat. Laterani per manum Alberti S. Romanae Ecclesiae presb. card. et cancell., vii idus aprilis, indict. xii, incarn. dom. anno mcLxxix, pontificatus vero

Dat. die 7 aprilis anno Domini 1179, pontif. anno xx.

domni Alexandri Papae III anno xx.

# XCVII.

Lunensibus episcopis confirmatur ius benedicendi abbatem S. Caprasii Arelensis monasterii (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Lucii PP. de huiusmodi subiectione sententiam ratam habet. — Series facti. — Haec causa ab Alexandro Papa adhibitis Rom. Ecclesiae presbyteris cognita: - Ac definita favore Lunensis epicopi. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Petro Lunensis Ecclesiae episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Cum universae, quae a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus decisae sunt, et scripti munimine roboratae, nostra quoque debeant authoritate firmari, ut recidivum imposterum pati non possit a Sede Apostolica controversia iam sopita; eapropter, ven. in Christo frater, Petre Lucii PP. de episcope, sententiam a praedecessore no-huiusmodi substro felicis memoriae Lucio Papa super tentiam ratam controversia, quae inter praedecessorem habet. tuum bonae memoriae Gotfredum Lunensem episcopum et monachos Sancti Caprasii Arelensis de subjectione eiusdem ab-

(1) Ex authentico Codice edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1, col. 847.

Exordium.

batiae, atque benedictione abbatis et consecratione monasterii promulgata est, authoritate apostolica confirmamus, et ratam (1) habemus perpetuis temporibus decernimus permanere; quae utique talis noscitur extitisse. Monachi quidem Sancti Caprasii de Arela electum suum bo. mem. Coelestino praesentaverunt, et occasione cuiusdam privilegii, quod a felicis recordationis PP. Innocentio noviter adquisierant, ipsum ab eo in abbatem instanter postularunt, quod tu audiens, frater episcope, in eiusdem praedecessoris nostri praesentia adseruisti, monasterium ipsum Lunensi Ecclesiae et tibi subjectum hactenus extitisse; et abbates, qui decesserant, praedecessorem tuum Philippum, qui gravi corporis infirmitate depressus, episcopale officium explere non poterat, a Bernardo tunc Parmensi episcopo benedictum, monasterium ipsum consecratum est. Quod cum quidem iidem monachi denegabant, et tu ad agendum super hoc imparatus veneras, idem praedecessor noster electum ipsum benedicere noluit, sed tam tibi quam eisdem monachis diem praefecit, ut tunc ntraque pars sanctae Apostolicae Sedis conspectui se praesentaret, et iustitiam suam per idoneos testes, sive per authentica instrumenta ostenderet; iterum ab eodem praedecessore nostro, sicut Domino placuit, viam.... ingressa; nos, qui, licet Haec crusa ab indigni, Domino disponente, sibi succes-Alexandro Papa adhibitis Rom. simus..... statuto termino, utraque pars Ecclesiae pres-byteris cognita: nostro se conspectui praesentasset, causam ipsam hinc hinde indulgenter audivimus, et per fratres nostros studiose examinavimus. Monachi siquidem nec scripta nec testamenta nec aliquid, quod ratione subnixium foret, nisi praefatum privilegium praetendebant; tu vero, frater episcope, duos nobis testes idoneos, archipresbyt. S. Moderni de Sato Sechetinum nomine, et abbatem Cepperanae eodem nomine nuncupatum, nobis repraesentasti, jurare paratos, quod praefatus D. Par-

(1) Forsitan omittendum habemus. (R. T.)

mensis episcopus, rogante et postulante Philippo Lunensi episcopo, monasterium ipsum consecravit, et abbatem benedixit. Habito itaque fratrum nostrorum consilio, Ac definita faiuramentum eorum recepimus, atque be- vore Lunenais nedictionem abbatis, et consecrationem monasterii tibi tuisque successoribus, et Ecclesiae Lunensi adiudicavimus, et contra, quae idem Philippus et alii praedecessores tui in eodem monasterio habuisse noscuntur. Si vero ipsi monachi quolibet tempore libertatem suam peralia authentica privilègia, vel alias evidentes rationes ostendere poterunt, silentium eis nos imponimus. Apostolica igitur authoritate Roboratio senstatuimus, ut nulli de caetero liceat, te tentiae vel successores tuos super hac ipsius adiudicatione temere inquietare, seu quamlibet molestiam vel iniuriam inrogare. De benedictione sane abbatis praedicti loci, quam et dum venerit, annuimus et impendimus, privilegio eidem indulto, nullum tibi et Ecclesiae tuae imposterum volumus praeiudicium provenire. Si quis autem etc. Amen. Amen. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP episc.

Ubaldus Ostiensis episcopus.

dori.

Iacintus card. S. Mariae in Cosmedin. cardinalium subscriptiones. Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theo-

Laborans diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Rainerius diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Gratianus diaconus cardinalis Ss. Cosmae et Damiani.

Io. diaconus cardinalis Sancti Angeli. Raynerius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Matthaeus S. Mariae Novae diaconus cardinalis.

Bernardus diaconus cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tull.

Ioannes presbyter cardinalis Ss. Ioann. et Pauli tit. Pamm.

Ioannes presbyter cardinalis tituli S. Anastasiae.

loannes presbyter cardinalis tituli S. 1 Marci.

Theodinus presbyter cardinalis Sancti Vitalis tituli Vest.

Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae.

Petrus presbyter cardinalis tituli Sancti Chrysogoni.

Cinthius presbyter cardinalis tituli S. Caeciliae.

Ugo presbyter cardinalis tituli Sancti Clementis.

Arduinus presbyter cardinalis Sanctae Crucis in Hierusalem.

Matthaeus presbyter cardinalis Sancti Marcelli.

Datum Laterani per manum Alberti sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et cancell., vii kalendas maii, indictione incarnationis dominicae anno MCLXXIX. pontificatus vero domni Alexandri PP. III anno eius xx.

Dat. die 25 aprilis anno Domini 1179, pontif. anno xx.

#### XCVIII.

Privilegium confirmationis bonorum omnium ad capitulum et canonicos Concordiensis Ecclesiae pertinentium (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam ipsam sub protectione Sedis Apost. recipit. - Eius bona omnia confirmat, - Nonnullaque enumerat: - Cum solitis clausulis (quae omitt.). -Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, canonicis Ecclesiae Concordien. tam praesentibus quam futuris canonice instituendis, in perpetuum.

Quoniam decorem domus Dei diligere, et studiose procurare nos convenit; nec aliquis eius decentior est ornatus, quam si ministrantes in ea decretis et statutis

(1) Edidit Nicolaus Coletus in nov. edit. Ital. Sac., tom. v, col. 331.

canonicis informentur ad mores, et ad usum vitae perpetuis necessariis stipendiis fulciantur, oportet, nos, quae in Ecclesia Dei pastorali providentia statuitur tam in venustate morum quam in stipendiorum firmitate, scripto Sedis Apostolicae communire. Eapropter, dilecti in Domino Ecclesiam infilii, vestris iustis postulationibus clemen- sam sub proteter annuimus, et praefatam Ecclesiam, in post. recipit. qua divino mancipati estis obseguio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque posses- Eius bona omsiones, quaecumque bona, eadem Ecclesia nia confirmat. impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, sirma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis du- Nonnullaque ximus exponenda vocabulis: plebem S. Georgii cum cappellis et aliis pertinentiis suis, plebem de Concordia cum cappellis et aliis pertinentiis suis, et cappellam S. Petri. Ad haec ordinationem, quam de communi vita fratrum cum assensu venerab. fratris nostri Gerardi episcopi vestri rationabiliter statuistis, auctoritate apostolica confirmamus, et ratam futuris temporibus permanere sancimus. Decer- Cum solitis nimus ergo, ut nulli omnino hominum (quae omitt.). etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episc.

Ego Ubaldus Ostiensis episc. ss. et S. R. Eccl. cardinalium Ego Theodinus Portuensis et S. Ru-subscriptiones. finae episcopus ss.

Ego Petrus Tusculanus episc. ss.

Ego Henricus Albanensis episc. ss.

Ego Io. presb. cardinalis Sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pammachii ss.

Ego Ioannes presb. cardinalis tit. S. Anastasiae ss.

Ego Petrus presb. cardinalis tit. S. Susannae ss.

Exordium.

Ego Vivianus presb. card. tit. S. Stephani in Coelio monte ss.

Ego Ugo presb. cardinalis tit. Sancti Clementis ss.

Ego Arduinus presb. card. tit. S. Crucis in Hierusalem ss.

Ego lacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diac. card. S. Theodori ss. Ego Bernardus diac. card. S. Nicolai in Carcere Tulliano ss.

Datum Laterani per manum Alberti S. R. E. presb. card. et cancellarii, iv nonas maii, incarn. Dom. anno MCLXXIX, pontif. SS. D. Alexandri anno xx.

> Dat. die 4 maii anno Domini 1179, pontif. anno xx.

# XCIX.

Confirmatio bonorum, iurium ac privilegiorum S. Coloniensis Ecclesiae; cuius canonicis dalmaticae ac mitrae usus conceditur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex: - Eique bona omnia, ac privilegia, archiepiscopis ab antecessoribus Pontificibus concessa, confirmat. — Septem canonicis majori hujus altari ministrantibus dalmaticae et mitrae usum concedit. - In synodis inibi a Summis Pontificibus, vel eius de latere legațis habendis secundum archiepisc. locum asserit. — Regum consecrationem archiepiscopo; — Archiepiscop, electionem canonicis concedit. — Ecclesiasticam ac temporalem potestatem in ipsa civitate, ecclesiis, monasteriisque subjectis etiam cum iure cudendi monetas confirmat. — Archiepiscopum a euiuscumque primatis subjectione eximit. — Decretum immunitatis ab omni molestia; - Ad cuius robur solitas poenales clausulas Pontifex adjicit. — Alexandri PP. et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

(1) Ex tom. xiii Concil., col. 108.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Philippo Coloniensi archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Etsi teneamur omnibus fratribus et coepiscopis nostris ex administratione suscepti regiminis apostolicum patrocinium exhibere; his tamen specialiter adesse compellimur, qui sicut dignitate, ita præeminent et virtute: cum nostrae solicitudinis debeat, et circumspectionis existere, ut universos iuxta qualitates personarum et merita respicere videamur. Eapropter, venerabilis in Christo frater Ecclesiam archiepiscope, prudentiam et devotionem hanc sub protuam diligentius attendentes, et tuis pe- Apostolicae retitionibus nostrum facile praebentes as- cipit Pontifex. sensum, Coloniensem Ecclesiam, cui Deo authore præesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus: Eique bona statuentes, ut quascumque possessiones, vilegia, archiequaecumque bona, eadem Ecclesia imprae-piscopis ab ansentiarum iuste et canonice possidet, aut tificibus conin futurum concessione Pontificum, largi- cessa confirmat. tione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibituisque successoribus et illibata permaneant. Praeterea, tua, frater archiepiscope, prudentia et devotione pensata, confirmamus tibi ea, quae in privilegiis patrum et praedecessorum nostrorum habentur: videlicet crucem et pallium, suo tempore suoque loco ferendum. Concedimus etiam, et aposto- Septem canolica authoritate statuimus, ut maius altare ius altari miniecclesiae tuae uni et vero Deo, in me-strantibus dal-maticae et mimoriam beatae Mariae Virginis, et alterum trae usum conin memoriam beati Petri apostolorum cedit. principis dedicatum, reverenter ministrando procurent septem canonici cardinales presbyteri, induti dalmaticis, et mitris ornatis, quibus etiam cum totidem diaconibus et subdiaconibus, ad hoc ministerium prudenter electis, ut utantur sandalibus indulgemus, sicut a patribus et praedecessoribus nostris iam praedictae Ecclesiae concessum est per authentica

Exordium.

privilegia, et hactenus observatum. Insuper In synodis inibi etiam authoritatem et honorem, quem a Summis Pontificibus, vel Ecclesia tua hactenus habuisse dignoscitur,

eius de latere legatis haben- apostolici favoris patrocinio confirmamus: dis secundum videlicet ut, si quando synodus infra tuam archiepisc. lo-cum asserit. dioecesim a Romano Pontifice, aut a legato ab eius latere destinato, fuerit congregata, priorem locum post ipsum Co-Ioniensis archiepiscopus in synodo teneat, et in proferenda sacrorum canonum authoritate prior existat; ita tamen, ut sicut est prior in hac probabili dignitate, ita etiam prior polleat honestate vitae et gratia meritorum, et cuius annunciaverit Regum conse-crationem ar-verba, imitetur exempla. Consecrationem quoque regum infra limites tuae dioecesis fiendam, praesentis scripti authoritate Archiepiscop. censemus: et ut electio archiepiscopi se-

scriptae Ecclesiae celebretur, per huius

scripti paginam duximus statuendum. Ad

tuorum: abbatias per diversa loca, villas,

vicos, et castella cum omnibus eorum

pertinentiis, servis videlicet, ancillis, terris

cultis et incultis, aquis, pratis, campis,

silvis, forestis, nec non etiam comitia in

Westphalia, quae vulgariter Gograrhophae

chiepiscopo:

electionem canonicis conce- cundum statuta canonum a filiis prae-

Ecclesiasticam haec monasteria, ecclesias, Coloniae positas, potestatem in et omnia sacra loca, infra et circa urbem ipsa civitate, Coloniae, ad iurisdictionem Coloniensis ecclesils, monasteriisque Ecclesiae pertinentia, monetam praedictae subjectis etiam civitatis, telonium, forum, et omne ius dendi monetas civile sub potestate tua et successorum confirmat.

eximit.

dicuntur, et alodia, Dulberg, Hachen, Marchan, Wassemberg, sicut haec omnia rationabiliter possides, tibi tuisque successoribus authoritate apostolica confirma-Archiepisco- mus. Illud quoque statuimus, ut sicut cumque prima- nullus coarchiepiscoporum tuorum est tibi tis subjectione subjectus, ita etiam tu sub nullo primate debeas esse: salva tamen nobis in te, sicut in caeteris archiepiscopis, subjectione, quae apostolicae authoritati debetur. De-Decretum im- cernimus ergo, ut nulli omnino hominum emni molestia; liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, nec ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia in-

tegra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva in omnibus Apostolicae Sedis authoritate. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve Adenius robur persona, hanc nostrae constitutionis pa- clausulas Ponginam sciens, contra eam temere venire tifex adiicit. temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi satisfactione congrua id emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem Ecclesiae iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander cathol. Eccl. episc. Ego Ubaldus Ostien. episc.

Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium

Ego Ioannes presb. card. Ss. Ioannis subscriptiones. et Pauli tit. Pammachii.

Ego Boso presbyter cardinalis Sanctae Pudentianae tit. Past.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctæ Mariae in Cosmedin.

Ego Arditio diaconus cardinalis Sancti Theodori.

Ego Cintius diaconus cardinalis Sancti Adriani.

Ego Ugo diaconus cardin. S. Angeli. Datum Laterani, per manum Alberti sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis et cancellarii, xiii kalendas iulii, indictione x1 (1), incarnationis dominicae anno mclxxix, pontificatus vero D. Alexand. PP. III anno xix (2).

Dat. die 19 iunii anno Domini 1179, pontif. anno xx.

(1) Lege xII. (2) Lege xx.

C.

Assignatio nonnullorum (1) pro substentatione Lombardi, qui Beneventanum archiepiscopatum dimisit (2).

#### SUMMARIUM

Decreti causa. — Assignatio bonorum nonnullorum - Cum aliis privilegiis et favoribus; - Quae omnia decreto immunitatis. solitis clausulis additis, roborat. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, ven. fratri Lombardo quondam archiepisc. Beneventano, salutem et apostolicam benedictionem.

norum nonnul-

lorum.

Venientibus ad praesentiam nostram Decreti causa, quibusdam de maioribus Beneventanae Ecclesiae canonicis, et pro parte sua et aliorum nobiscum de ordinatione ipsius Ecclesiae diligentem tractatum habentibus, nos volentes necessitati tuae secundum facultatem eiusdem Ecclesiae honeste prospicere, de communi fratrum nostrorum Assignatio bo- consilio tibi molendinum in pede Suburbii situm, de quo sex coscinos frumenti unoquoque mense, et alia quaedam proveniunt, ita quod de cellario vel aliunde, si quid defuerit de sex coscinis, suppleatur, et sexaginta saumas puri vini per annum cum vegitibus (3), in quibus possit reponi: quadraginta et octo romanatos (4) de Paradiso et de Altari tantum, quod viginti quatuor unciarum auri compleat, de consensu ipsorum canonicorum concessimus, toto vitae tuae tempore annuatim cum integritate habenda. Addimus Cum aliis pri-postea, praedictis canonicis praesentibus, ut saumario, quem habueris pro lignis ferendis, annona de Ecclesia ministretur. Indulgemus etiam tibi, ut de libris tuis et indumentis disponendi quidquid volueris in vita et morte plenam habeas pote-

vilegiis et favoribus;

> (1) Supple bonorum. (R. T.) (2) Ex Biblioth. Benev. edidit Ughellius, Ital. Sac., tom. viii. (3) Veges, vas vinarium, modius, dolium. (R. T.) (4) Romanatus, nummus aureus Romani Diogeni imperatoris CP. imagine signatus. (R. T.)

statem. Statuimus etiam, ut domus de Turricella tibi ad habitandum ibi, quandiu vixeris, assignetur. Ut autem haec Quae omnia nostra concessio et dispositio firma et il- nitatis, solitia libata permaneat, eam apostolicam au-clausulis addi-tis, roborat. ctoritate confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis seu confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli se noverit incursurum. Amen. Amen. Amen.

decreto immu-

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ego Petrus Tusculan. episc.

Ego Arduinus presb. card. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Matthaeus presbyter cardinalis tituli S. Marcelli.

Ego Laborans diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Porticu.

Ego Gratianus diac. card. Sanctorum Cosmae et Damiani.

Ego Io. diac. card. S. Angeli.

Ego Matthaeus diaconus card. Sanctae Mariae Novae.

Ego Bernardus diac. card. S. Nicolai in Carc. Tulliano.

Datum Signiae, per manum Alberici S. R. E. presb. card. et cancell., vi kal. aug., ind. xII, incarn. Dom. ann. MCLXXIX, pont. vero dom. Alex. PP. III anno xx.

Dat. die 27 iulii anno Domini 1179, pontif. anno xx.

# CI.

Privilegium archipresbytero, praeposito, et canonicis Ecclesiae Ferrariensis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Ferrariensem Eccl. sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex: -Bonaque omnia eius confirmat canonicis:

(1) Ex archiv. canonic. edidit Ughell., Ital. Sac., tom. II.

- Quorum nonnulla propriis vocabulis enumerat cum omnibus iuribus et pertinentiis; — Cum iure decimarum aliisque iurisdictionibus. — Clericos Ecclesiae huius soli capitulo subiectos declarat. — Sacra, quae peragere, eodem inconsulto, interdicit. — Nonnulla concedit privilegia, - Addito immunitatis decreto, cum solitis clausulis. — Alexandri PP. subscriptio.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Widoni archipresbytero, praeposito et universis canonicis Ferrariensis Ecclesiae. tam praesentibus quam futuris canonice instituendis, in perpetuum.

Ecel. sub pro-

pertinentiis:

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris tectione Sedie justis postulationibus clementer annuimus, Apostolicae re- et praefatam Ferrariensem Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communi-Bonaque om- mus; statuentes, ut quascumque possesfirmat canoni- siones, et quaecumque bona, vos et eadem Ecclesia impraesentiarum iuste et canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus Quorum non-et illibata permaneant; in quibus haec vocabulis enu- propriis duximus exprimenda vocabulis: merat cum om-nibus iuribus et villam videlicet, quae dicitur Quartisanae, fundum contra Padum, locum Cucula, caput Redae, villam quae dicitur Baniolum, fundum Burduragum, villam quae dicitur Quartiatica, fundum Pecorile, et villam quae dicitur Fossa-Nova, capellam Sancti Marci ibidem sitam, Pilearitiam, quae dicitur Mortitium, ecclesiam Sancti Michaelis cum suis pertinentiis, cappellam Sancti Stephani cum pertinentiis suis: in burgo Ferrariae, cappellam Sancti Iacobi in civitate Ferrariae, cappellam Sancti Petri et S. Salvatoris sitas in castro eiusdem Ferrariae cum omnibus pertinentiis suis, Initentias dare praesumat. Quartam vero

cappellam Sanctae Mariae Magdalenae et Sancti Viti, quae est in Mercato Ferrariae, Sancti Leonardi, Corrigium Stadii totum, medietatem Lendenariae maioris et minoris, Cocolariam Lami piscaritiam. Zemedellae mansum in capite Sandali positum. mansum de portu Vetrariae, mansum Gamolagae, medietatem fundi Bucentulae, fundum Bagnoli, Lamas communes, medietatem fundi Gallinarii, medietatem fundi Purpurariae, portum Capitis Redae, terram quoque, quae fnit de Aiacha, positam in villa quae dicitur Zuccula, mansum unum in fundo, qui dicitur Duce: insuper etiam medietatem totius decimationis plebis Cum ture de-Sancti Georgii in episcopio Ferrariae, me- que inrisdictiodietatem omnium rerum, quae pro ani-nibus. mabus fidelium defunctorum eidem Ecclesiae relinguuntur tam mobilium quam immobilium, totam decimam villae, quae dicitur Cocomarium, et caetera, quae eidem canonicae iuste pertinent in terris, vineis, pratis, agris cultis et incultis, acquis, in piscationibus, venationes etiam, et molendina, servos et ancillas, et duodecim homines illius loci, qui vos navigio ferant, quocumque usus vester fuerit absque omni pretio. Ad haec adiicientes Clericos Ecstatuimus, et auctoritate apostolica prohi- clesiae huius capitulo bemus, ne cui liceat, clericos cappellarum, subjectos dequae ad iurisdictionem vestram tantummodo pertinent, vobis invitis, interdicto vel excommunicationi subiicere, aut alias indebita molestatione gravare; sed vos liberam dispositionem, ordinationem, et correptionem cappellarum et clericorum ipsorum sine contradictione qualibet habeatis, sicut usque ad tempora praesentis episc. vestri habuistis. Praeterea praesenti pagina duximus statuendum, ut nullus Sacra, quae extra voluntatem vestram infra civitatem dem inconsulto, vel suburbia vestrae civitatis baptizare, interdicit ungere, secundum institutionem ab Azone olim Romanae Ecclesiae cardinali, et tunc Apostolicae Sedis legato, cum consilio et assensu Laud. quondam episcopi factam, et hactenus observatam, vel publicas poe-

cedit privilegia

stra vobis noscitur de iure competere, Nonnulla con- nullus vobis subtrahere, vel violenter detinere praesumat. Nihilominus etiam auctoritate apostolica prohibemus, ne aliquis parochianos vestros, quos cum auctoritate episcopi vestri excommunicationi vel interdicto canonice subieceritis, ad divina officia vel sepulturam ante absolutionem recipere audeat. Ad haec vobis duximus indulgendum, ut si episcopus vester humiliter requisitus, invasores, perturbatores aut detentores possessionum vestrarum infra triginta dies noluerit ecclesiastica sententia coercere, nisi manifesta et rationabilis causa praepediat, liceat vobis, in eosdem auctoritate nostra, secundum qualitatem et quantitatem excessus, excommunicationis vel interdicti sententia promulgare. Constitutionem autem, quam praedictus cardinalis cum consilio et assensu praedicti episcopi super testamentis defunctorum rationabiliter fecisse dignoscitur, et venerabilis frater noster Am. vester episcopus approbasse, ratam et firmam habemus, et eam perpetuis temporibus inconcussam manere sancimus. De-Addito immu- cernimus quoque, ut nulli omnino hominum nitatis decreto, liceat, praefatam canonicam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, aut ablatas retinere, aut aliquibus vexationibus fatigare: sed omnia integra conserventur, vestris et aliorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Ferrariensis episcopi canonica iustitia. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen. Amen.

partem decimarum, quae in parochia ve-

Al xandri PP. subscriptio.

sulis.

Alexander catholicae Ecclesiae episc. Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Ego Gualterius Sabinensis episcopus. Datum Venetiis 111 kal.... anno dom. incarnationis mclxxix...... manum...... gerentis...... domni Alexandri Papae III anno..... indict......

Dat. anno Domini 1179, pontif. anno xx.

CII.

Alphonso Portugallensi duci regius titulus conceditur, eiusque regnum sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur (1).

#### SUMMARIUM

Procemium. — Regem Portugallensem cum eiusdem regno sub Sedis Apostolicae protectione suscipit: — Cum annuo censu duarum marcharum auri. — Decretum immunitatis pro supradictis. — Cum solitis poenalibus conclusionibus. — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Alphonso illustri Portugallensium regi, eiusque haeredibus, in perpetuum.

Manifestis comprobatum est argumentis, quod per sudores bellicos et certamina militaria inimicorum christiani nominis intrepidus extirpator, et propugnator diligens fidei christianae, sicut bonus filius et princeps catholicus, multimoda obsequia matri tuae sacrosanctae Ecclesiae impendisti, dignum memoria nomen et exemplum imitabile posteris derelinguens. Æquum est autem, quod quem ad regnum et salutem populi ab alto dispensatio caelestis elegit, Apostolica Sedis affectione sincera diligat, et iustis postulationibus studeat efficaciter exaudire. Proinde nos Regem Portuattendentes personam tuam prudentia or-eiusdem regno natam, iustitia praeditam, atque ad populi sub Sedis Aporegimen idoneam, eam sub beati Petri et ctione suscipit. nostra protectione suscipimus; et regnum Portugallense cum integritate honoris, regni dignitate, quae ad reges pertinet, necnon et omnia loca, quae cum auxilio caelestis gratiae de Sarracenorum manibus eripueris, in quibus sibi non possunt christiani principes circumpositi vendicare, excellentiae tuae concedimus, et auctoritate apostolica confirmamus. Ut autem ad obsequium beati Petri apostolorum principis, et sacrosanctae Romanae Ec-

(1) Philip. Pruden., Disputat. I, lib. v.

Cum annuo

marcharum

auri.

praefatis haeredibus tuis duximus concedenda: eosque super his, quae concessa sunt, Deo propitio, pro iniuncti nobis apostolatus officio defendemus. Tua itaque intererit, fili charissime, ita circa honorem et obsequium matris tuae sacrosanctae Romanae Ecclesiae humilem et devotum existere, et sic te ipsum eius opportunitatibus, et dilatandis christianae Fidei finibus exercere, ut de tam devoto et glorioso filio Sedes Apostolica gratuletur, et in eius amore quiescat. In iudicium censu duarum autem, quod praescriptum regnum beati Petri iuris existat, pro amplioris reverentiae argumento statuisti duas marchas auri annis singulis nobis nostrisque successoribus persolvendas: quem utique censum ad utilitatem nostram et successorum nostrorum Bracharensi archiepiscopo, qui pro tempore fuerit, tu et succes-Decretum im- sores tui curabitis assignare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, personam tuam aut tuorum haeredum, vel etiam praefatum regnum temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus solitis vexationibus fatigare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit: secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de per-

clesiae vehementius accendaris, haec ipsa

poenalibus conclusionibus.

supradictis.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

veniant. Amen. Amen. Amen.

petrata iniquitate cognoscat, et a sacratis-

simo Corpore et Sanguine Dei et Domini

Redemptoris nostri Iesu Christi aliena

fiat, atque in extremo examine districtae

ultioni subiaceat; cunctis autem eidem

regno sua iura servantibus sit pax Do-

mini Iesu Christi, quatenus et hic fructum

bonae actionis percipiant, et apud distri-

ctum Iudicem praemia aeternae pacis in-

Ego Ubaldus Ostiensis episc.

Bull. Rom. Vol. II. 103

Ego Theodinus Portuensis et Sanctae et S. R. Recl. cardinalium Rufinae episc. aubscriptiones.

Ego Petrus Tusculanus episc.

Ego Ioan. presbyter cardinalis Ss. Io. et Pauli tit. Pamm.

Ego Ioannes presb. card. S. Anastasiae. Ego Ioannes presbyter cardinalis S.

Ego Petrus presbyter cardinalis tituli S. Susannae.

Ego Vivian. presbyter card. S. Steph. in Coelio monte.

Ego Cintius presbyter card. tit. Sanctae Caeciliae.

Ego Ugo presb. card. tit. S. Clementis. Ego Arduinus presbyter cardinalis tit. S. Crucis in Hierusalem.

Ego Matthaeus presbyter cardinalis S. Marcelli.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin.

Ego Ardicius card. Sancti Theodori.

Ego Laborans diaconus cardinalis S. Mariae in Porticu.

Ego Raynerius diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Gratianus dictus Ss. Cosmae et Damiani.

Ego Ioannes dictus card. S. Angeli.

Ego Rainerius dictus card. S. Adriani.

Ego Matthaeus dictus card. Sanctae Mariae Novae.

Ego Bernard. Sancti Nicolai in Carc. Tull. dictus cardinalis etc. (1).

(1) Baronius circa finem anni 1179 de hoc diplomate sic disserit: Hoc eodem anno Alphonsus primus rex Portugalliae ab Alexandro Papa titulum regis accepit ob res adversus Arabes praeclare gestas etc. etc. Post nonnulla subiicit: Extat de his diploma eiusdem Alexandri Papae in Tauri de Tombo dicta, in qua asservantur monimenta regum. Auctor autem Dissertationum. quibus Philippus Prudens (secundus Hispaniae rex) Lusitaniae rex legitimus demonstrari contenditur, idem diploma laudatum in Turre asservatum ab Antonio Brandaone, in Monarch. Lusit. 3 parte, fol. 295, publicatum asserit. Quam decorum christianis principibus aeque ac Sedi Apost. si huius generis monumenta colligere possemus!

# CIII.

# Privilegium Monopolitanae Ecclesiae (1). SUMMARIUM

Exordium. - Monopolitanam Ecclesiam sub protectione Sedis Apostolicae recipit. -Bona omnia ac donationes eidem confirmat: — Quorum nonnulla propriis vocabulis enumerat: — Cum omnibus iuribus, iurisdictionibus Ecclesiis pertinentibus; -Quas singillatim cum omnibus sibi adnexis numerans, — Privilegiis insuper variis cumulat. — Eam soli Apostolicae Sedi subiectam; - Episcopum vero a clero et populo eligendum declarat. - Immunitatis decretum - Solitis clausulis roboratur. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, venerab. fratri Stephano Monopolitano episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Exordium.

nam Ecclesiam

licae recipit.

Ex injuncto nobis apostolatus officio fratres et coepiscopos nostros, tam vicinos quam longe positos, sincero cordis affectu diligere debemus, et Ecclesiis, in quibus Domino militare noscuntur, suam dignitatem et iustitiam conservare. Æquum tamen et rationabile est, ut qui B. Petro eiusque vicariis devotiores esse noscuntur, et S. R. E. patrocinio cupiunt confoveri, eiusdem piae matris uberibus foveantur, et in suis rationabilibus petitionibus exaudiantur. Quapropter, ven. in Christo fr. episcope, tuis instis sub protectione postulationibus clementer annuimus, et Sedis Aposto-Monopolitanam Ecclesiam, cui auctore Deo præesse dignosceris, quae iuris et proprietatis B. Petri apostoli existit, ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Urbani, Paschalis, Calixti, Honorii et Eugenii, Romanorum Pontisicum, sub eiusdem Apostoli tutela et nostra protectione suscipimus, et prae-

> (1) Quae laudantur hic privilegia, ab antecess. Pontificibus huic Ecclesiae concessa, suis locis reddidimus. Ex authographo in archiv. huiusce civitatis edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

sentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascumque possessiones, Bona omnia ac quaecumque bona eadem Ecclesia im-donationes eipraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus expri- Quorum nonmenda vocabulis: locum, in quo prae-nulla propriis fata Ecclesia constructa est, cum domi- merat: bus, appenditiis, et omnibus tenimentis suis, cum hominibus quoque affidatis, iudaeis, et certis iustitiis, quas in eadem civitate habet: in eadem civitate ecclesiam S. Leonis cum omnibus pertinentiis suis, eccl. S. Petri mediae civitatis cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Salvatoris cum vineis et certis pertinentiis suis, ecclesiam S. Petri de Palatrolo cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Thomae cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Damiani cum omnibus pertinentiis suis, item ecclesiam S. Scholasticae, ecclesiam S. Nicolai de Pinna, ecclesiam S. Benedicti de Graecis, ecclesiam S. Angeli Monialium cum iure parochiali et canonico cathedratico: extra vero civitatem ecclesiam S. Basilii cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Petri cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Angeli S. Crucis cum omnibus pertinentiis suis, et aliam ecclesiam Crucis cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Angeli in suburbio cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Zachariae cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Luciae cum casali suo, ecclesiam Sancti Cataldi cum casali suo, ecclesiam Sancti Simonis cum casali suo, ecclesiam Sanctae Mariae de Sermitito cum casali suo, ecclesiam S. Nicolai de Cisternino cum casali suo, ecclesiam S. Mariae de Bernis cum casali suo, casale quod dicitur Talona, ecclesiam S. Petri de Ottava cum casali suo, et hominibus, domibus, vineis, olivis, terris cultis et incultis, cum pla-

Cum omnibus citis, et cunctis iustitiis et pertinentiis dictionibus Ec- ipsorum casalium, cum iure etiam paroclesiis perti- chiali, et canon. cathedratico eorumdem; ius quoque parochiale et canonicum cathedraticum in Barseneo, castro Frangesto, Fagiano de S. Ioanne, et in alio Fagiano de S. Maria in Subiceto, Stunachia, in S. Ilario, in S. Petro Vetrano, in omnibus Ecclesiis, eorum feudis pertinentibus, cum iudicio clericorum et debita reverentia, et caeteris ecclesiasticis iustitiis, tibi et tuis successoribus apostolica authoritate confirmamus: item ecclesiam S. Petri de Trovica cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Simeonis cum omnibus pertinentiis suis. ecclesiam S. Matthaei de Portanova cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Iuliani in eodem Vico cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Crucis in eodem Vico cum omnibus pertinentiis suis: praeterea ecclesiam S. Mariae in Portu Mansano, ecclesiam S. Petri de Bonochio, ecclesiam S. Procopii cum pertinentiis suis, ecclesiam S. Angeli de Sofilacto, ecclesiam S. Angeli de Moralditio, ecclesiam S. Stephani de Bulno, ecclesiam S. Martini de Turricella, ecclesiam Sanctae Mariae in eodem territorio, ecclesiam S. Nicolai de Vergaro, ecclesiam S. Basilii Maioris de Gaudio, ecclesiam S. Marini de Eturnillo, ecclesiam S. Stephani de Cornolo, ecclesiam S. Angeli de Senelo, ecclesiam S. Mariae de Sibelliso, ecclesiam S. Angeli de Lamatraderi, Quas singilla- ecclesiam S. Petri Vetroni, ecclesiam S. bus sibi adne- Petri Titti, ecclesiam S. Andreæ de Burgo, ecclesiam S. Mariae de Poma, ecclesiam S. Aventii, ecclesiam S. Ioannis de Stancta, ecclesiam S. Orontii, ecclesiam Trinitatis in Paterno, ecclesiam S. Nastasii de Curte, ecclesiam S. Ioannis de Baliano, ecclesiam S. Caeciliae, eccl. S. Eustachii, ecclesiam S. Banati, eccl. S. Caesarii, ecclesiam S. Nicolai de monte Ioae, ecclesiam S. Ioannis de Taramanno, ecclesiam S. Lucae, ecclesiam S. Mariae

de Bagone, ecclesiam S. Ioannis de Fu-

ais numerans,

giano, ecclesiam S. Nicolai eiusdem loci, ecclesiam S. Mariae de Faiano Maradicii, ecclesiam S. Sepulchri, ecclesiam Sancti Ilarii, ecclesiam S. Angeli de Frangesto, ecclesiam S. Vincentii, ecclesiam Sancti Eustachii de Campomore, ecclesiam S. Cypriani, ecclesiam S. Andreæ de parochialis, ecclesiam Sancti Potiti, ecclesiam Sancti Barbati, ecclesiam S. Bartholomaei de Palude, ecclesiam S. Stephani de Palude, ecclesiam Sancti Martini de Palude, ecclesiam Sanctae Luciae de Vertensi, ecclesiam S. Eufemiae, ecclesiam Omnium Sanctorum de Carnara cum omnibus tenimentis et eorum pertinentiis, ecclesiam Sanctae Catharinae, ecclesiam S. Clementis, ecclesiam S. Nicolai de Portu-Aspro, ecclesiam Sancti Martini de Clurleone, et caeteras ecclesias parochiae Monopolitanae cum canonico cathedratico, et iure parochiali; vineas quoque, quae sunt inter viam Bari et Cupersani, vineas, quas habetis in territorio S. Eufemiae, vineas apud Paludem, vineas et olivas ac terras de Mauha de Casa: Bened, quoque abb. S. Ioannis de Caiano, et abbatis- Privilegiis insarum ecclesiae S. Sepulchri, et S. An-super variis cumulat. geli de Frangesto cum canonico cathedratico, ac debita reverentia: nec non libertates a Romanis Pontificibus et regibus atque principibus Monopolitanae Ecclesiae indultas, sicut de antiqua consuetudine praedecessores tui habuisse noscuntur, et ut canonice possides et quiete, tibi tuisque successoribus authoritate apostolica confirmamus. Statuimus quoque, Eam soli Apout eadem Ecclesia nulli alii, praeter Apo- stolicae Sedi stolicam Sedem, subjectionis reverentiam 'debeat. Te igitur tuosque successores huius libertatis gratia perfruentes, sub solius Apost. Sedis obedientia perpetuo manere decernimus. Obeunte vero te, nunc eius. Episcopum vedem civitatis episcopo, vel tuorum quo-ro a clero et libet successorum, clero populoque Mo-dum declarat. nopolitano facultas sit, remota omni pravitate, antistitem canonice eligendi; electus autem ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Decernimus ergo, ut

Immunitatis decretum

Cum solitie

elausulis robo-

rainr.

nulli omnino hominum liceat praefatam Monopolitanam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslihet perturbationibus fatigare; sed omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione aut substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis etc. Amen.

Alexandri PP.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Ubaldus Ostien. episc.

Theodinus Portuensis, et Sancate Rufinae sedis episc.

Bernardus Praenestinus episc.

Ioan. presb. card. Ss. Ioannis et Pauli tit. Pamm.

Vivianus presb. card. Sancti Stephani in Coelio monte.

Cintius presb. card. eccl. S. Caeciliae. Laborans presbyter cardinalis S. Mariae Transtyb. Callixti.

Ugo presbyter cardinalis S. Clementis. lacintus diaconus cardinalis S. Mariae in Cosmedin.

Raynerius diaconus cardinalis Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ioannes diaconus cardinalis S. Angeli. Datum Velet., per manum Alberti S. R. E. presb. card. et cancell., IV kal. martii, ind. xiii, incarnat. dominicae anno MCLXXX, pontificatus vero D. Alexandri Papae III anno xxi.

Dat. die 27 februarii anno Domini 1180, pontif. anno xxi.

CIV.

Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii monialium S. Zachariae Venetiarum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Monasterium hoc sub Sedis Apostolicae protectione suscipit. - Monasticum ordinem servari mandat: — Eidem bona omnia confirmat; — Quorum nonnulla hic enumerat. — Ius decimarum ratum habet. — Sorores proprietatem praesumentes habere prohibet. — Eiusdem loci sepulturam liberam esse decernit. — Immunitatis decretum pro personis rebusque: — Quod roborat solitis claus. poenal.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus. Casotae abbatissae monasterii Sancti Zachariae de Venetiis. eiusque sororibus, tam praesentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpe-

Apostolici moderaminis clementiae convenit, religiosas personas diligere, et earum loca piae protectionis munimine defensare. Eapropter, dilectae in Domino Monasterium filiae, vestris iustis postulationibus cle-hoc sub Sedis menter annuimus, et praefatum mona-tectione suscisterium, in quo divino estis obsequio pit. mancipatae, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siqui- Monasticum dem statuentes, ut ordo monasticus, qui vari mandat: secundum Deum, et beati Benedicti regulam atque institutionem, et Cluniacensium fratrum observantiam ibi noscitur institutus, perpetuis in eo temporibus inviolabiliter observetur; praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona Eidem bona confir idem monasterium impraesentiarum iuste mat; et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, vel aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, et eis, quae post vos succecesserint, et illibata perma-

(1) Edidit Bozzonus in Hist. monasterii huius, in collect. Monument.

Quorum non-nulla bic enu-neant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: videlicet curtem sitam in loco, qui Petriolo vocatur, cum ecclesia Sancti Thomae et omnibus pertinentiis suis, curtem positam in loco, qui dicitur Cona, cum ecclesia Sanctae Mariae et omnibus pertinentiis suis, curtem positam in loco, qui dicitur Runco, cum ecclesia Sanctae Mariae et omnibus pertinentiis suis, curtem sitam in loco, qui dicitur Clugia, cum omnibus pertinentiis suis: mansos, qui positi sunt in loco, qui dicitur Runcaletro, cum omnibus pertinentiis suis, mansos, qui positi sunt in comitatu Tarvisino, et pertinentiis Tarvisii, et possessiones, quas habetis in episcopatu Civitatis Novae, et omnibus pertinentiis suis, et quidquid habetis in Sacco et Lupa, et in Paduano districtu, et in Levenza, et in Laurentiaca, atque earum appendiciis. Decimas quoque omnium colonorum et terrarum, quas in praedictis locis et curtibus rationabiliter et secundum antiquam possessionem possidetis, vobis nihilominus Sorores pro- confirmamus. Prohibemus autem, ut nulla sumentes ha- deinceps soror in eodem monasterio adbere prohibet. mittatur, quae proprietatem modis quibuslibet hinc praesumat. Sepulturam quo-Eiusdem loci que ipsius loci liberam esse decernimus, beram esse de- ut eorum devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus ergo, personis rebus- ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed illihata omnia et integra conserventur, earum, pro quarum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioece-Quod roborat cesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve persona,

Ius decima-

rum ratum ha-

bet.

Immunitatis

solitis clausulis poenalibus.

ens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae episcopus.

Locus 🕂 signi.

Ego Ubaldus Ostiensis et Velitrensis episcopus.

Ego Paulus Praenestinus episcopus.

Ego Petrus presb. card. tituli Sanctae

Ego Vivianus tit. Sancti Stephani in monte Coelio presb. card.

Ego Cintius presbyter cardinalis tituli Sanctae Caeciliae.

Ego Ugo presbyter cardinalis tituli S. Clementis.

Ego Arduinus presbyter cardinalis tit.

S. Crucis in Hierusalem. Ego Matthaeus presbyter cardinalis tit. S. Marcelli.

Ego Laborans presbyter card. Sanctae Mariae Transtyberim tit. Calixti.

Ego Iacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosm.

Ego Ardicio diaconus cardinalis Sancti Theodori.

Ego Raynerius diaconus card. Sancti Georgii ad Velum Aureum.

Ego Gratianus Sanctorum Cosmae et Damiani diac. card.

Ego Ioannes diac. card. S. Angeli.

Ego Raynerius Sancti Adriani diac. cardinalis.

Ego Matthaeus Sanctae Mariae Novae hanc nostrae constitutionis paginam sci- | diaconus cardinalis.

Datum Tusculani per manum Alberti sanctae Romanae Ecclesiae presb. card. et cancellarii, vii kal. aprilis, indict. xiii, incarnationis dominicae anno MCLXXX. pontificatus vero D. Alexandri Papae III anno xxi.

Dat. die 26 martii anno Domini 1180, pontif. anno xxI.

# CV.

Rescriptum confirmationis Papae statutorum regni Poloniae (1).

#### SUMMARIUM

Casimirus Poloniae dux cum consilio episcoporum, defunctorum episcoporum spolia rapi prohibet. — Alia statuta. — Confirmatio pontificia. — Conclusiones consue-

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Casimiro duci Poloniae, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex parte tuae magnitudinis nobis re-Casimirus Po- latum est, quod de consilio archiepiscopi loniae dux cum et episcoporum Poloniae, et principum porum, defun-terrae, quasdam abusiones et solitas inetorum episco-porum spolia iurias ab Ecclesiis et personis ecclesiarapi prohibet. sticis amputasti, constituendo, ne bona decedentium episcoporum amplius confiscarentur. Constitutum est etiam, ut si quispiam in res defuncti episcopi manus iniecerit, vinculis anathemats teneatur: nec praesumat ullus raptorum defuncto episcopo succedere, donec absolutionis beneficium assequatur, ablatis restitutis, vel ablatorum congrua aestimatione praemissa. Consuetudinem autem, quae a principibus terrae servabatur, videlicet, ut quocumque pergerent pompatice, invadentes horrea pauperum evacuarent; et si inter absentes aliquod negotioli quandoque contingeret, impii satellites discurrentes, raptos quoscumque caballos vel enervarent incursu, vel omnino destruerent, de ecclesiasticorum et saecu-

(1) Ex Baron., ad ann. 1180.

larium consilio emendasti. Unde quoniam constitutionem tuam justam pariter et honestam auctoritate nostra postulas confirmari; nos iustis postulationibus annuentes, constitutionem praescriptam, sicut in scripto authentico super hoc habetur, apostolica auctoritate confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus; sub interminatione anathematis prohibentes, ne quis eam violare aliqua ratione praesumat.

Nulli ergo omnino hominum liceat, Conclusiones hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei. et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Tusculani, v kalendas aprilis. Dat. die 28 martii anno Domini 1180. pontif. anno xxI.

# CVI.

Ecclesia S. Petri Iscen. Tiphernatis dioecesis (nunc Urbaneusis) a Tiphernatis episcopi iurisdictione eximitur (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Bona omnia confirmat Ecclesiae S. Petri Iscen.; — Quorum nonnulla propriis vocabulis enumerat: — Nonnullaque concedit privilegia. - Sepulturam ibi liberam esse decernit. - Immunitatis decretum cum solitis clausulis poenalibus. - Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Raynerio archipresbytero S. Petri Iscen., eiusque successoribus canonice substituea. A. P. R. M.

Licet omnibus Ecclesiis apost. debeamus patrocinium impertiri, specialius tamen protectione debent apostolica gaudere, quae in patrocinio sacrosanctae R. Ecclesiae surrexerant. Eapropter, dilecte

(i) Ex originali edidit Ughell., Ital. Sac., tom. 1.

Confirmatio pontificia.

Exordinm

merat.

Bona omnia in Domino fili, tuis iustis postulationibus clesiae S. Petri clementer annuimus, et praefatam plebem sub S. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem plebs impraesentiarum rite et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata Quorum non-nulla propriis permaneant; in quibus haec propriis vocabulis enu- duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praefata plebs constructa est, cum omnibus pertinentiis suis, capellam S. Mariae in Paritiole, capellam Sancti Florani, capellam S. Angeli, capellam S. Salvatoris, capellam S. Leonis, capellam S. Felicitatis, capellam Sanctae Mariae in Spongia, capellam S. Simeonis, capellam S. Christofori in Scaulo, capellam S. Stephani in Felcina, capellam S. Crucis, capellam S. Pauli, capellam S. Fortunati, capellam S. Ioannis Castriplebis, capellam Sancti Iustini in Monione, capellam Sanctae Barbarae de Castellione, capellam S. Caeciliae, capellam Sanctae Mariae in Pressaioli, capellam S. Leonis in Ruccle, capellam S. Silvestri, capellam Sancti Benedicti, capellam S. Laurentii, capellam S. Io. de Monterio, capellam S. Christofori de Monte Pavonis, capellam Sancti Thomae, capellam Sancti Martini Arsivoli, capellam Sancti Sixti in Caresto, capellam Sancti Andreæ in Valle Casuli, capellam S. Stephani in Camenate, capellam S. Mariae de Castello Metulae, capellam S. Bartholomaei in Terenzano, capellam S. Donati in Ficcareto, capellam S. Andreæ Planelli, capellam Sanctae Mariae de Valle-Cupa, capellam S. Marini, capellam S. Bartholomaei in Valle-Bona, capellam Sancti Arduini, capellam Sancti Angeli in Valle Bovonis capellam S. Christofori in Formeulo, capellam S. Andreæ in Protulo,

capellam Sanctae Mariae in Iuvito, ca-

pellam S. Angeli in Pereto, capellam S. Laurentii de Vinza, capellam Sanctae Marinae in Valle Cocorana, capellam S. Marini in Valle Petrosa, capellam Sanctae Mariae in Furca Unguis, capellam Sancti Angeli in Cerbello: de coniugiis vero discernendis, officium criminaliter pec- Nonnullaque cantibus poenitentiam imponendi; om-legia. nes capellas ad praescriptam plebem pertinentes, decimas omnes et mortuaria eiusdem plebis; praeterea renunciationem omnis consuetudinis praeter quinque denarios, quos nomini cathedratici accipiebat e bonae memoriae Davizo castellanus episcopus de mandato bonae recordationis Giliberti S. R. E. cardinalis. tunc Apostolicae Sedis legati factam, et a felicis memoriae praedecessore nostro Coelestino Papa postmodum confirmatam, auctoritate apostolica confirmamus. Ad haec auctoritate apostolica prohibemus, ut nullus praeter Rom. Pontificem, vel legatum eius, nisi mandato ipsius per interdicti sententiam praescriptam plebem de caetero aliqua molestatione gravare praesumat. Interdicimus etiam, ut non liceat castellano episcopo, qui quo tempore fuerit, praescriptae plebi, vel capellis ipsius aliquam exactionem imponere, vel ab eis quicquam exigere, nisi nummos, quos nomine cathedratici solitus est habere. Sepulturam quoque pa- Sepultur mibi rochianorum eiusdem plebis praescriptae decornit. plebi liberam esse decernimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati sint vel interdicti, nullus obsistat: salva quidem iustitia capellarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- decretum, num liceat praefatam plebem temere perturbare, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: salva tamen Sedis Apostolicae auctoritate et castellani episcopi

subscripta iustitia. Si qua ergo in futurum

Cum solitis clausulis poenalihus.

ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Alexander catholicae Ecclesiae Alexandri PP. episcopus.

et S. R. Beel. cardinalium

Ego Vivian. presbyter cardinalis Sancti subscriptiones. Stephani in Coelio Monte.

> Ego Ugo presb. card. tit. S. Clementis. Ego Ubaldus Ostien. epis.

Ego Matthaeus presb. card. tit. Sancti Marcelli.

Ego Theodinus Portuen. et S. Ruf. episcopus.

Ego Laborans presb. card. S. Mariae in Transt. tit. Calixti.

Ego lacintus diaconus cardinalis Sanctae Mariae.

Ego Rayner. diac. cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum.

Ego Gratianus diac. card. S. Cosmae et Damiani.

Datum Veletri per manum Deiferi S. R. E. subdiaconi, xviii kal. maii, indictione xiii, incarnationis dominicae anno MCLXXX, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xxI.

Dat. die 14 aprilis, anno Domini 1180, pontif. anno xxi.

# CVII.

Confirmatio Ecclesiae Diniensis, bonorumque ad illam spectantium, ac assignatio duodecim tantum canonicorum, qui ei inserviant (1).

#### SUMMARIUM

Ecclesiam hanc sub protectione Sedis Apostolicae recipit: - Bonaque omnia ei confirmat: — Quorum plurima enumerat cum omnibus suis iuribus ac iurisdictionibus. Numerum canonicorum duodenarium statuit: - Praepositum et episcopum a canonicis eligendum.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Ugoni praeposito, et canonicis Sanctae Mariae Dignensis, eorumque successoribus canonice instituendis etc.

# ( Deest initium ).

Praefatam Ecclesiam, in qua divino Ecclesiam hanc sub promancipati estis obsequio, sub beati Petri tectione Sedis et nostra protectione suscipimus, et prae-Apostolicae resentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, nia ei confirquaecumque bona, eadem Ecclesia im- mat: praesentiarum rationabiliter possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, dante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda Quorum plurivocabulis: burgum Dignense, in quo Ec- cum omnibus clesia vestra consistit, cum omnibus per- suis iuribus ac tinentiis suis, ecclesiam Sancti Vincentii supra Burgum, ecclesias de Valle Marculfi cum pertinentiis suis, videlicet Sancti Stephani, Sancti Marcellini, Sancti Martini, Sanctae Mariae de Mannano, S. Mariae de Neuserias, S. Mauritii, S. Andreæ ecclesias: ecclesiam insuper de Antragilis, et de Becoieiuno cum decimis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Mariæ de Goralberio cum omni iure suo, ecclesias de Aglegnio cum omni iure suo, ecclesias de Ceis, ecclesiam S. Eugeniae cum omni iure suo, ecclesiam Sancti Vincentii

(1) Ex Gall. Christ. nov. edit., inter Instrum. Eccles. huius, tom. III.

de Garbesia et Sancti Pontii de Rubina: salvo iure episcopi Dignensis in ecclesia Sancti Pontii, ecclesiam Sanctae Mariae de Salloe, domum eleemosynariam burgi Dignensis, tertiam partem Mortalagii totius episcopatus, procurationem, quam habetis in ecclesia de Bligerio, medietatem synodalium nummorum, castrum de Heuseria, et villam Sancti Andreae cum pertinentiis suis, quicquid habetis in castro Dignensi, et castro Marculfi et eorum territoriis tam in ecclesiasticis quam mundanis, quidquid iuris habetis in castro de Dromone et tenimento ipsius, quidquid possidetis in castro Barles, et in castro Belioco et eius tenimento, quidquid possidetis in rocca dominorum de Gavea, quidquid habetis in castro Campi Ursini, et in Canola, quidquid habetis in castro de Durbis, tam in decimis quam in aliis, quidquid in castro de Rocca-Siruna, et de Ceis, ex dono numerum ca-nonicorum duo- Petri Isnardi. Statuimus insuper, ut nudenarium sta-merum canonicorom vestrorum duodenarium non excedat; sed semper duodecim, praeter praepositum, in eadem Ecclesia statuantur, qui debeant in ipsa Domino famulari, nisi tantum excreverint facultates ipsius, ut plures decenter de bonis Praepositum et eiusdem valeant substentari. Obeunte vero nonicis eligen- episcopo vestro vel te, fili praeposite, vel quolibet eorum, qui vobis successerint, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quos fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Deum providerint eligendum etc.

Dat. dicitur anno 1180.

#### CVIII.

Privilegium confirmationis bonorum omnium Capituli et canonicorum Tarvisinae Ecclesiae, et cuiusdam novae constitutionis pro illorum indemnitate, ab eis editae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - Canonic. sub tutela Sedis Apostolicae recipit. — Concessiones omnes, ac (1) Edidit Nic. Coletus, It. Sac., tom. v, col. 529. Bull. Rom V 1 11

bona confirmat: - Quorum nonnulla, ut moris est, propriis nominibus exprimit, cum omnibus iuribus ad ipsa spectantibus. - Item et constitutionem ab eis factam de eligendo singulis annis vice-praeposito, qui indemnitati bonorum huiusmodi invigilet. — Solitae clausulae (omissae). — Alexandri PP. et S. R. Eccl. cardinalium subscriptiones.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Dodoni decano Canonicae Tarvisin.. eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum.

Ouotiens a nobis petitur, quod religioni et honestati convenire dinoscitur. animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Domino Canonicos sub filii, vestris postulationibus clementer an-tutela Sedis A-postolicae recinuimus, et Ecclesiam vestram, in qua di-pit. vino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; statuentes, ut quascumque possessiones, Concessiones quaecumque bona eadem Ecclesia imprae- omnes, ac confirmat: sentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Poutificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribns et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus Quorum nonexprimenda vocabulis: ecclesiam Sancti nulla, ut moris Michaelis de Melma cum villa et molen-minibus expridinis, mansos de Lugugnano, mansos de bus iuribus ad Seura, mansos de Rivarotta, mansos de ipsa specianti-Casale, mansos de Burbilago, mansos de Godenzago, mansos de Cancellada, ecclesiam S. Andreae de Silvarosa cum villa, mansos de Vedelago, mansos de Monte Belluna, mansos de Montel, mansos de Malzago, mansos de Petra Rubea, mansos de Fener, mansos de Duno, mansos de Manzagello, mansos de Paderno, possessiones de Gonzano, ecclesiam S. Pelagii de Aurine cum mansis ipsius villae. Ecclesiam S. Bonae cum molendinis, mansos de Cormelino; mansos de Quinto, mansos

de S. Christina, ecclesiam S. Mariae de Pratogatzol cum mansis ipsius villae, mansos de Ger, ecclesiam S. Vitalis cum mansis ipsius villae, ecclesiam S. Gervasii cum mansis ipsius villae, mansos de Canizano, mansos de Gel cum nemore, possessiones de Bassano et de Romano et de Tor, mansos de Asylo, mansos de Braida, quidquid habetis Mestre, ecclesias, quas habetis infra civitatem, videl. S. Io. Baptistæ, S. Bartholomæi, S. Andreæ, S. Io. de Ripa, et ecclesiam S. Sophiae sitam extra muros civitatis Tarvisinae; possessiones, quas habetis in civitate, et decimas quas habetis circa ipsam civitatiem et con- tem. Sane quouiam per quosdam prae-

stitutionem ab

eis factam de positos, qui curam bonorum canonicae eligendo singu-vestrae gerebant, usque adeo distrahebanpraeposito, qui tur bona praedicta, quod vix poteratis ex norum huius- eis congrue substentari, ad tantum incommodi invigilet. modum removendum cum venerab. fratre nostro Conrado episcopo vestro communiter statuistis, ut unus ex vobis annis singulis assumatur, qui vice praepositi ad commodum vestrum eiusdem canonicae bona dispenset; nos vestris postulationibus annuentes, constitutionem ipsam auctori-Solitae clau- tate apostolica confirmamus. Decernimus sulae (omissae). ergo etc. Si qua igitur etc. etc.

Alexandri PP. Ego Alexander catholicae Ecclesiae episc. ss.

et S. R. Ecclesiae cardinalium subscriptiones.

Ego Paulus Praenestinus episc. ss. Ego Petrus presb. card. tit. S. Susannae ss.

Ego Ard..... presb. card. tit. S. Crucis in Ier. ss.

Ego Laborans presb. card. S. Mariae Transtyberim tit. Callisti ss.

Ego Iacintus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis ss.

Ego Ioannes diaconus cardinalis Sancti Angeli ss.

Ego Matthaeus S. Mariae Novae cardinalis ss.

Datum Viterbii per manum Alberti S. R. E. presb. card. et cancell., xiv kal. augusti, indict. xiv, incarn. Dom.

anno mclxxxi, pontificatus vero domni Alexandri Papae III anno xxII.

Dat. die 19 iulii anno Domini 1181. pontif. anno xxII.

# CIX.

Monasterio S. Petri de Certeseya Wintoniens, dioecesis bona omnia atque immunitates confirmantur: nonnullaque conceduntur privilegia (1).

# SUMMARIUM

Exordium. — Monast. sub protectione Sedis Apostolicae recipit. - Monasticum ordinem inibi servari mandat in perpetuum. Bona omnia ad illud pertinentia confirmat. — Eorum enumeratio propriis vocabulis facta, cum jure decimarum, cumque omnibus pertinentiis. - Indebitas decimas ab eo exigi vetat. — Privilegia nonnulla tribuit. - Dioecesano in spiritualibus subiicit: - Sine cuius consensu nec ulla parochia intra monast, construi possit. — Alia privilegia elargitur. — Abbatem a solis monachis eligendum statuit; - Omnesque immunitates a praedecessoribus concessas, ratas habet: - Novoque decreto corroborat: - Sub poena excommunicationis pro temeratoribus privilegii huius: - Benedictionem observantibus tribuens.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii Sancti Petri de Certeseya, eiusdemque fratribus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus, apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis po- sub protectione stulationibus clementer annuimus, et mo-Sedis Apostonasterium Sancti Petri de Certeseya Wintoniensis dioecesis, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et

Exordium.

(1) Ex Monast. Anglic., tom. II.

ordinem inibi

pertinentiis.

cimas ab eo exigi vetat.

nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in pri-Monasticum mis siquidem statuentes, ut ordo monaservari mandat sticus, qui secundum Deum et beati in perpetuum. Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Bona omnia ad Praeterea quascumque possessiones, quaeillud pertinen-tia confirmat. cumque bona idem monasterium impraesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in Eorum ename- quo praefatum monasterium situm est, ratio propriis cum omnibus pertinentiis suis, prioratum de Cardigan cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sanctae Trinitatis sitam in loco, qui appellatur Lando, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Petri de Beremyke cum omnibus pertinentiis suis, cappellam Sancti Petri de Cardigan cum omnibus pertinentiis suis, cappellam Sancti Michaelis de Tresman cum omnibus Cumiure deci- pertinentiis suis, decimas quas habetis in que omnibus locis, qui Certesey et Thorp nominantur, medietatem decimarum, quam habetis in loco qui dicitur Cgham, medietatem decimarum in loco qui dicitur Chabeham, medietatem decimarum in loco, qui dicitur Sutthone, medietatem decimarum in loco qui dicitur Cheffam, medietatem decimarum in loco qui dicitnr Botham, decimam quam habetis in molendinis sitis in maneriis Certesey, Thorp, Cgham, et Chabeham vulgariter nuncupatis, cum terris, vineis, nemoribus, usuagiis, pratis et pascuis, in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis, et in omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Indebitas de-Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de vestrorum animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere

praesumat. Liceat quoque vobis, clericos Privilegianonvel laicos, liberos et absolutos, e saeculo nulla elargitur. fugientes, ad conversionem recipere, et eos absque contradictione aliena retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum, post factam in monasterio vestro professionem fas sit, sine abbatis licentia, de eodem loco, nisi arctioris religionis obtentu, discedere; discedentem vero absque communium literarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce, divina officia celebrare, dummodo causam non dederitis interdicto. Chrisma vero, Oleum sanctum, Dioecessno in consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad Ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam et communionem sacrosanctae Romanae Sedis habuerit, et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper, ut infra fines paro- sine chiae vestrae nullus sine assensu dioece-consensu nec sani episcopi et vestro, cappellam seu ora- intra monast. torium de novo construere audeat: salvis construi possit. privilegiis Pontificum Romanorum. Ad Alia privilegia haec, novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu decanis, aliisque omnibus ecclesiasticis saecularibusve personis vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, aut etiam publice usurarii, nullus obsistat: salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas praeterea et possessiones, ad ius Ecclesiarum vestrarum spectantes, quae a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum, et ad Ecclesias, ad quas pertinent, revocandi libera sit vobis de nostra auctoritate facultas.

Obeunte vero te, nunc eiusdem loci ab-

spiritualibus

Abbatem a 80- bate, vel tuorum quolibet successorum, ligendum sta- nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum maior pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna imposterum solicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam vel furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere, vel interficere, seu violentiam audeat exer-Omnesque im- cere. Praeterea, omnes libertates et immupraedecessori- nitates a praedecessoribus nostris, Romanis bus concessas, Pontificibus, monast. vestro concessas, necnon libertates et exemptiones saecularium exactionum, a regibus et principibus

ratas babet:

creto corroborat:

observantibus

et aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti privilegio communi-Novoque de- mus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, sive quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva Sedis Apostolicæ auctoritate, et diæcesani episcopi canonica iustitia, et in praedictis decimis moderatione concilii Sub poena ex-generalis. Si qua igitur in futurum ecnis pro teme- clesiastica saecularisve persona, hanc noratoribus privi-lacii Innina. strae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverint, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae sub-Benedictionem iaceat ultioni; cunctis autem sua iura eidem loco servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

# CX.

Privilegium confirmationis bonorum omnium, libertatum, et consuetudinum monasterii monialium S. Mariae de Ettona (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Sub protectione Sedis Apostolicae hocce monast. recipit: - Monasticamque inibi disciplinam servari mandans, — Bona omnia confirmat: — Ouae suis vocabulis exprimens, iura et iurisdictiones illis adnexas nominat. — Libertates quoque, ac rationabiles consuetudines ratas habet. — Sepulturam liberam declarat. — Solitae clausulae.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus, Aeliz priorissae monasterii Sanctae Mariae de Ettona, eiusque sororibus tam praesentibus quam futuris, regulariter substituendis, in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere monstratur, sine aliqua est dilatione complendum. Eapropter, dilectae in Domino Sub protectiofiliae, vestris iustis postulationibus cle- ne Scdis Apomenter annuimus, et praefatum mona-monast. recipit. sterium, in quo divino estis mancipatae obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus; in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui Monasticamsecundum Dominum, et beati Benedicti que inibi disciregulam in vestro monasterio nosciturin- mandans, stitutus, perpetuis ibidem temporibus conservetur. Praeterea, quascumque pos- Bona omnia sessiones, quaecumque bona idem mona-confirmat: sterium impraesentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis et illibata permaneant; in quibus haec

(1) Ex Monast. Anglic., tom. 11.

cabults expri-

minat.

propriis duximus exprimenda vocabulis: ex dono Roberti, comitis Legrec et Amiciae comitissae, consentiente Roberto filio suo, totam Eatonam cum omnibus pertinentiis suis, in qua ipsa abbatia fundata est: in Henetebria xxv libratas (1) ter-Quae suis vo- rae: ex dono eiusdem, totum redditum mens, iura et suum de anguillis et steilingis, quem iurisdictiones habebat in Welles, excepta decima earum anguillarum, quae pertinet Ecclesiae S. Mariae de Prato Legrec: ex dono Isabellae comitissae duas carucatas terrae in Waltam: ex dono Adae comitissae Scotiae redditum xx sol. singulis annis habendum: ex dono Galfridi l'Abbè et Emnuae uxoris eius, medietatem villae de Burthon: ex dono Gervasii Paganelli. molendinum de Ingepenna cum prato et crofto (3) et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Chautona, ecclesiam de Burtona, ecclesiam de Petresfelda cum cappella de Dapeldresham, ecclesiam de Suthburi, ecclesiam de Derton cum omnibus supradictarum Ecclesiarum perti– nentiis: ex dono Ricardi de Burtona villam de Dodenhul cum omnibus pertinentiis suis: libertates etiam ab abbatissa et tionabiles con- conventu Fontis Ebraldi rationabiliter vobis concessas, sicut in authentico scripto exinde noscitur contineri, vobis et Ecclesiae vestrae auctoritate apostolica confirmamus. Praeterea rationabiles consuetudines, immunitates atque libertates a glorioso rege Henrico et ab episcopis vel principibus, seu aliis fidelibus legitime vobis concessas, ratas manere censemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi excommunicati vel in-

Sepulturam li-

Libertates

quoque, ac ra-

suctudines ra-

tas habet.

(1) Quid sit libra seu librata terrae, dissident eruditi; quidam volunt esse modum agri ac praedii ad valorem annuum pecuniarii reditus, et ad certum librarum monetae currentis numerum exactum et aestimatum; quorum sententiae accedimus. (R. T.) (2) Vide superius, pag. 673. (R. T.) (3) Croftum, croftus et crofta, agellus inclusus pro animalibus rusticis. (R. T.)

terdicti fuerint, nullus obsistat : salva ta-

men canonica iustitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi- Solitae claunum liceat praefatum monasterium temere perturbare etc.

Dat.... (1).

# CXI.

Templum, quod situm est Ierosolymis. variis communit privilegiis, prohibens. ne quis cum locum, bonaque ad Templarios pertinentia, perturbet (2).

#### SUMMARIUM

Milites Templi laudat quod, relictis saeculi vanitatibus, viam vitae elegerint, Evangelii praecepta sequentes: - Quod caritate ducti animas suas ponant pro fratribus, quos a paganis defendunt: - Eos hortatur ad tuendam Catholicam Ecclesiam contra paganos. - Bona et possessiones domus eorum sub Sedis Apostolicae protectione suscipiens, - Decernit eam caput esse et magistram omnium locorum ad eam pertinentium. — Vetat ne aliquis consuetudines Ordinis audeat infringere. - Ad stabilitatem in suscepta religione adhortatur: — Ac prohibet ne aliquis e fratribus post factam professionem, aut dimisso habitu religionis, ad saeculum redeat; aut inconsultis fratribus, ad alium locum transeat. - Eorum bona ab omni decimarum iure eximit. — Sacerdotes pro sacris faciendis habendi, facultatem concedit. -Contra inutiles et turbatores, quomodo incedendum. - Pro eorum ordinatione, liberum sit quemcumque adire catholicum episcopum. — Clerici istiusmodi vivant in collegio militum, emissis votis stabilitatis, morum conversionis et obedientiae magistro Templi. - Decernit insuper ut sacramenta possint accipere milites Templi ubicumque a catholicis sacerdotibus: -Cum aliis privilegiis et favoribus, — Quae omnia corroborat, proposita excommunicationis poena pro inobservantibus, - Benedictione et pace pro observantibus (R. T.).

(1) Sine notis chronologicis. (2) Ex archiv. Angl., Rymer., tom. 1, pag. 30.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Odoni magistro religiosae Militiae Templi, quod Ierosolymis situm est, eiusque successoribus et fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

canos.

Omne datum optimum, et omne do-Milites Templi num perfectum desursum est, descendens saeculi a Patre luminum, apud quem non est vanitatibus, riam vitae ele- transmutatio, nec vicissitudinis obumbragerint, Evan-tio (a); proinde, dilecti in Domino filii, golii praecepta de nobis et pro vobis omnipotentem Dominum collaudamus, quoniam in universo mundo vestra religio et veneranda institutio nuntiatur. Cum enim natura essetis filii irae, et saeculi voluptatibus dediti, nunc per aspirantem gratiam, Evangelii non surdi auditores effecti, relictis pompis saecularibus et rebus propriis, dimissa etiam spatiosa via, quae ducit ad mortem, arduum iter quod ducit ad vitam, humiliter elegistis; atque ad comprobandum, quod in Dei militia specialiter computemini, signum vivificae Crucis in vestro pectore assidue circumfertis. Accedit ad hoc, quod tamquam viri Israelitae, atque instructissimi divini praelii bellatores, verae charitatis flamma succensi, dictum Evangelium operibus adimpletis, quo dicitur: Maiorem hac dilectionem nemo habet, quam, ut animam suam ponat quis Quod caritate pro amicis suis (b). Unde etiam iuxta sumducti animas sues ponant pro mi Pastoris vocem, animas vestras pro fratribus, quos fratribus ponere, eosque ab incursibus paganorum defensare minime formidatis; et cum nomine censeamini milites Templi, constitutis estis a Domino catholicae Ecclesiae defensores, et inimicorum Christi Ros hortatur impugnatores. Licet autem vestrum stuad tuendam catholicam Eccle-dium et laudanda devotio in tam sacro siam contra paopere toto corde et tota mente desudet, nihilominus tamen universitatem vestram exhortamur in Domino, atque in peccatorum remissionem auctoritate Dei et beati Petri apostolorum principis tam vobis quam servitoribus vestris iniungimus, ut pro tuenda catholica Ecclesia, et ea, quae est sub paganorum tirannide, de ipsorum

(a) Iacob. 1, 17. (b) Ioan. xv, 13. (R. T.)

spurcitia eruenda, expugnando inimicos Crucis, invocato Christi nomine, intrepide laboretis. Ea etiam, quae de eorum spoliis coeperitis, sidenter in usus vestros convertatis; et, ne de his contra velle vestrum portionem alicui dare cogamini, prohibemus; statuentes, ut Domus seu Bona et pos-Templum, in quo estis ad Dei laudem et mus eorum sub gloriam atque defensionem suorum fide- Sedis Apostolium, et liberandam Dei Ecclesiam con- ne suscipiens, gregati, cum omnibus possessionibus et bonis suis, quae impraesentiarum legitime habere cognoscitur, aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino, poterit adipisci, perpetuis futuris temporibus sub Apostolicae Sedis tutela et protectione consistant. Praesenti quoque decreto sancimus, ut vita religiosa, quae in Domo vestra est, divina inspirante gratia instituta, ibidem inviolabiliter observetur; et fratres inibi omnipotenti Domino servientes caste et sine proprio vivant, et professionem suam dictis et moribus comprobantes, magistro suo, aut quibus ipse praeceperit, in omnibus, et per omnia subjecti et obedientes existant. Praeterea, quemad- Decernit cam modum Domus ipsa huius sacrae institu- caput esse et magistram omtionis vestrae et ordinis fons et origo esse nium locorum promeruit, ita nihilominus omnium lo-nentium. corum ad eam pertinentium caput et magistra in perpetuum habeatur. Ad haec adiicientes praecipimus, ut obeunte te, dilecte in Domino fili Oddo, vel tuorum quolibet successorum, nullus eiusdem Domus fratribus praeponatur, nisi militaris et religiosa persona, quae vestrae conversationis habitum sit professa: nec ab aliis, nisi ab omnibus fratribus insimul vel a saniori parte, qui praeponendus fuerit, eligatur. Porro consuetudines, ad vestrae Vetat no alireligionis et officii observantiam a magistro quis consuctuet fratribus communiter institutas, nulli ec- audeat infrinclesiasticae saecularive personae infringere vel minuere sit licitum; easdem quoque consuetudines, a vobis aliquanto tempore observatas et scripto firmatas, nonnisi ab eo,

vestram venerabilem Domum pertinent, a

vobis decimas exigi contra voluntatem

vestram, omnimodis prohibemus. Ut au-

tem ad plenitudinem salutis, et curam

animarum vestrarum nihil vobis desit, et

ecclesiastica sacramenta, et divina officia

vestro sacro collegio commodius exhibean-

tur, simili modo sancimus, ut liceat vobis,

suscipere, et tam in principali domo ve-

stra, quam etiam in obedientiis et locis

sibi subditis, vobiscum habere; dummodo,

si e vicino sunt, eos a propriis episcopis

expetatis, iidemque nulli alii professioni

vel ordini teneantur obnoxii: quod si

episcopi eosdem vobis forte concedere

noluerint, nihilominus tamen eos susci-

piendi et retinendi auctoritate sanctae Ro-

manae Ecclesiae licentiam habeatis. Si

ceat vobis eos cum saniori parte capituli

amovere; eisque transeundi ad alium or-

dinem, ubi secundum Deum vivere vo-

luerint, licentiam dare, et loco ipsorum alios idoneos substituere, qui etiam unius

anni spatio in vestra societate probentur:

quo peracto, si mores eorum hoc exege-

rint, tunc demum professionem faciant

regulariter vivendi, et magistro suo obe-

diendi: ita tamen, ut eumdem victum et

vestitum vobiscum habeant, necnon lecti-

sternia: excepto eo, quod clausa vesti-

menta portabunt. Sed nec ipsis liceat, de

capitulo vel cura Domus vestrae se temere

intromittere, nisi quantum a vobis fuerit iniunctum. Curam quoque animarum tan-

tum habeant, quantum a vobis fuerint

requisiti. Praeterea nulli personae extra vestrum capitulum sint subiecti; tibique,

dilecte in Domino fili Oddo, tuisque successoribus, tamquam magistro et praelato

tem in suscepta

qui magister est, consentiente tamen saniori parte capituli, liceat immutari. Prohibemus siquidem et omnimodis interdicimus, ut fidelitates, hominia, sive iuramenta, vel reliquas securitates, quae a saecularibus frequentantur, nulla ecclesiastica saecularisve persona a magistro et fratribus einsdem Domus exigere au-Ad stabilita- deat. Illud autem scitote, quoniam sicut re'igione ad-vestra sacra institutio et religiosa Militia divina est providentia stabilita, ita nihilominus nullius vitae religiosioris obtentu ad locum alium vos convenit transvolare: Deus enim, qui est incommutabilis et aeternus, mutabilia corda non approbat, sed potius sacrum propositum semel inceptum perduci vult usque in finem debitae actionis. Quot et quanti sub militari cingulo et clamide terreni imperii Domino placuerunt, sibique memoriale perpetuum reliquerunt? Quot et quanti in armis bellicis constituti pro testamento Dei, et paternarum legum defensione suis temporibus fortiter dimicarunt, atque manus suas in sanguine infidelium Domino consecrantes, post bellicos sudores aeternae vitae bravium sunt adepti? Videte itaque vocationem vestram tam milites quam servientes, atque iuxta Apostolum unusquisque vestrum, in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (a). Ideoque Ac prohibet fratres vestros semel devotos, atque in ne aliquis e fratribus post fa- sacro collegio vestro receptos, post factam ctam professio- in vestra Militia professionem et habitum misso habita vestrae religionis assumptum, revertendi religionis, ad ad saeculum, nullam habere praecipideat; aut in- mus facultatem, nec alicui eorum sas sit, consultis fratribus, ad alium post factam professionem, semel assum-13cum transcat. ptam crucem Dominicam et habitum vestrae religionis abiicere, vel ad alium locum seu etiam monasterium, maioris sive minoris religionis obtentu, invitis sive inconsultis fratribus, aut eo, qui magister extiterit, liceat transmigrare: nullique ecclesiasticae saecularive personae ipsos suscipiendi aut retinendi licentia pateat. Et quoniam, qui sunt Ecclesiae defensores

de bonis Ecclesiae debent vivere ac su- Eorumbona ab stentari, de rebus mobilibus vel se mo- omni decimaventibus, seu de quibuslibet, quae ad mit.

honestos clericos et sacerdotes secundum Sacerdotes pro Deum, quantum ad vestram conscientiam, sacris sacrios sacrios sacris sacrios sacris sacrios sa ordinatos, undecumque ad vos venientes tatem concedit.

vero aliqui horum, post factam profes- Contra inutiles sionem, turbatores religionis vestrae aut quomodo ince-Domus, vel etiam inutiles apparuerint, li-dendum.

(a) 1 Cor. vii, 20 (R. T.)

Pro corum or- deferant. Praecipimus insuper, ordinatiorum sit quem- nes eorumdem clericorum, qui ad sacros cumque adire gradus fuerint promovendi, a quacumque piscopum.

Clerici istius- faciendum esse providerit. Quicumque

dotibus:

collegio mili- sane ex his in vestro collegio suscipientur, tum, emissis votis stabilita- stabilitatem loci, conversionem morum, tis, morum con- seque militaturos Domino diebus vitae bedientiae ma- suae sub obedientia magistri Templi, pogistro Templi. sito scripto super altare, in quo contineantur ista, promittant; salvo quoque episcopis iure episcopali, tam iu decimis quam in oblationibus et sepulturis. Nihilominus vobis concedimus facultatem, in locis sacro Templo collatis, ubi familia vestra habitat, oratoria construere, in quibus utique ipsa familia divina officia audiat; ibique, si quis ex vobis vel ex cadem familia mortuus fuerit, tumuletur; indecens enim est, et animarum periculo proximum, religiosos fratres occasione adeundae ecclesiae se virorum turbis et mulierum frequentiae immiscere. Caeterum decimas, quas consilio et consensu episcoporum de manu clericorum vel laicorum studio vestro extrahere poteritis; illas etiam, quas consentientibus episcopis et eorum clericis, acquiretis, vobis auctoritate Decernit insu- apostolica confirmamus. Decernimus inmenta possint super, auctoritate apostolica, ut ad quemaccipere mili-tes Templi ubi- cumque locum vos venire contigerit, ab cumque a ca- honestis atque catholicis sacerdotibus poenitentiam, unctiones, seu alia quaelibet sacramenta ecclesiastica vobis suscipere liceat; ne forte ad perceptionem spiritualium bonorum vobis quippiam deesse valeat. Quia vero in Christo omnes unum sumus, et non est personarum differentia apud Deum, tam remissionis peccatorum

suo in omnibus et per omnia obedientiam

malueritis catholico suscipictis episcopo,

si quidem gratiam et communionem Apo-

stolicae Sedis habuerit, qui nimirum no-

stra fultus auctoritate, quod postulatur,

indulgeat. Eosdem autem pro pecunia praedicare aut lucro, vosque pro eiusmodi

causa eos ad praedicandum mittere, prohibemus; nisi forte magister Templi, qui

pro tempore fuerit, certis ex causis id

gram alterius beneficentiae, atque apostolicae benedictionis, quae vobis indulta est, etiam familiam vestram et servientes vestros volumus esse participes. Cum autem fratres vestri, qui ad suscipiendas Cum aliis pricollectas destinati fuerint, in civitatem, ca-voribus: stellum vel vicum advenerint, si forte locus ille interdictus sit, in iocundo eorum adventu, pro Templi honore et eorumdem militum reverentia semel in anno aperiantur ecclesiae, et exclusis excommunicatis, divina officia celebrentur. Nulli ergo omnino hominum liceat, praedictum locum Quae temere perturbare, aut eius possessiones posita excomauferre, vel ablatas retinere, minuere, aut municationis poena pro inaliquibus vexationibus fatigare; sed omnia observantibus; integra conserventur, vestris et aliorum Dei fidelium usibus omnimodis profutura. Si quis igitur huius nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat; conservantes autem haec, omnipotentis Dei, Benedictione et besterum Potri et Pauli appetalanum et pace pro obet beatorum Petri et Pauli apostolorum servantibus. eius benedictionem et gratiam consequantur. Amen. Amen. Amen.

# CXII.

Confirmatio constitutionum Ordinis Cisterciensis: cui nonnulla conceduntur privilegia (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — Regulas Ordinis confirmat. — De regula S. Benedicti in singulis Ordinis monast. interpretanda literaliter. — De exactionibus subiectis sibi Ecclesiis non imponendis. — Quod omnes abbates singulis annis ad capitulum generale acce-

(1) Ex Concil., tom. x111, pag. 155.

crevimus exprimenda. Primum quidem, ut in omnibus monasteriis vestris, sicut S. Be regula S. Benedicti in in Cisterciensi Ecclesia, B. Benedicti re-singulis ordinis gula perpetuis temporibus observetur, et monast. interpretanda lite→

An. C. 1181

dere teneantur decernitur, exceptis legitime impeditis, qui alterum delegare debebunt. - De delinquentibus abbatibus iudicandis. — De dimissionibus abbatum; — Et abbatibus graviter peccantibus dimittendis. — Abbatiae defuncto abbate, per abbatem domus, ex qua illae exiverint, administrandae. — Quid agendum, si abbas monast. Cistercien. delinquens fuerit vel privandus. — Sententia ecclesiasticae severitatis in depositum recalcitrantem proferenda. — Ad quos spectet illius monast. administratio, si vacaverit. — Quod liceat monasterii matribus, de caeteris a se deductis Ecclesiis, abbatem sibi seligere: non autem de exteris. — Omnimoda exemptio ab episcopali iurisdictione. — Caetera quoque statuta confirmantur. — Totalis immunitas a quacumque molestia, vi etc. - Praesentis privilegii firmitas.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Gisleberto Cisterciensi, et caeteris abbatibus et monachis, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam et instituta Cisterciensis Ordinis professis, in perpetuum.

Exordium.

nis confirmat.

Sacrosancta Romana Ecclesia, sicut in B. Petro apostolorum principe a Domino promissionem obtinuit, quod universalis Ecclesiae fundamentum existeret; et praeceptum accepit, ut christianae sidei professores in fide et religione omnique sanctimonia confirmaret: ita pro universarum Ecclesiarum profectibus solicitam se semper exhibuit, et de instituendo, confirmando et provehendo in omnibus Ecclesiis cultu sacrae religionis, fuit omni tempore studiosa: ita ut ab ea, sicut a fonte, ad universos Ecclesiae filios sit religio derivata: et quod ab aliis, qui spiritus primitia acceperunt, religiose ac salubriter institutum est, per eamdem im-Regulas ordi- mutabilem acceperit firmitatem. Inde est, dilecti in Domino filii, quod sacrae religionis vestrae opinione, tamquam agri pleni, cui benedixit Dominus, provocati, religiosis precibus vestris benignum impertimur assensum, et regulares institutiones vestras auctoritate apostolica confirmamus; in quibus quaedam sub certis capitulis, quae inferius annexa sunt, de-

praeter simplicem et communem intelligentiam quemlibet alium sensum inducat, sed uniformiter, et sicut quaeque diffinita noscuntur, intelligantur ab omnibus, et inviolabiliter observentur; et eadem penitus observantia, idem cantus et iidem libri, qui ad ecclesiasticum officium pertinent, per omnes Ecclesias vestri ordinis teneantur. Nec aliqua omnino Ecclesia vel persona ordinis vestri adversus communia ipsius ordinis instituta privilegium aliquod postulare audeat, vel obtentum 'quomodolibet retinere. Deinde, ut nulla Ecclesiarum vestrarum ei, quam genuit, aliquam terrenae commo- De exactioniditatis seu rerum temporalium exactio-sibi Eccl. non nem imponat; nil quod eam gravet, nil imponendis. quod eius substantiam minuat, erga eam agere disponat: ne, dum abundare de alterius paupertate cupit, avaritiae malum, quod secundum Apostolum idolorum servitus comprobatur (1), evitare non possit. Curam tamen animarum abbas matris Ecclesiae in ea gratia charitatis sibi retineat: ut si quando a sancto proposito et observantia sanctae regulae declinare, quod absit, tentaverit, per eius solicitudinem ad rectitudinem vitae redire possit. Item, ut omnes abbates ordinis vestri singulis annis ad generale capitulum Quod omnes Cisterciense, postposita omni occasione, lis annis ad caconveniant: illis solis exceptis, quos a pitulum genelabore viae infirmitas corporis retardave- teneantur derit, qui tamen idoneum nuncium dele- cernitur, excegare debebunt, per quem necessitas re- impeditis, qui morationis eorum capitulo valeat nun-gare debebunt. ciari: et illis item exceptis, qui, in remotioribus partibus habitantes, sine grandi et evidenti difficultate singulis annis se nequiverint capitulo praesentare: qui nimirum eo tempore veniant, quod in ipso eis capitalo fuerit institutum. Quod si

in lectionem eius nullus de ordine vestro raliter.

(a) Ephes. v, 5. (R. T.)

Bull. Rom. Vol. II.

105

De delinquen- aliqua controversia inter aliquos abbates tibus abbatibus

bus abbatum;

graviter pec-

tendis.

ordinis vestri emerserit, vel de aliquo eorum tam gravis culpa fuerit prolata, ut suspensionem vel etiam depositionem mereatur, quidquid exinde a capitulo fuerit secundum vestrum ordinem diffinitum, sine retractatione aliqua observetur. Si vero pro diversitate sententiarum in discordiam causa devenerit, illud irrefragabiliter teneatur, quod abbas Cisterciensis, qui pro tempore fuerit, cum his, qui sanioris consilii et magis idonei apparuerint, iudicabit. Hoc observato, ut nemo eorum, ad quos specialiter causa respexerit, diffinitioni debeat interesse. Si quis De dimissioni- autem abbas pro inutilitate vel pusillanimitate sua se viderit ab abbatiae suae ordine relaxandum, ab abbate domus illius, unde sua processit, humiliter postulet relaxari. Qui tamen petitioni eius non leviter adquiescet, nec quicquam sua auctoritate efficiet; sed congregatis aliquantis abbatibus ordinis vestri, cum eorum consilio peraget, quod inde pariter viderint adimplendum. Si quis autem ab-De abbatibus hatum, ordinis contemptor vel ordinis cantibus dimit- praevaricator, aut commissorum sibi fratrum vitiis consentiens apparuerit: abbas matris Ecclesiae per se ipsum, vel priorem suum, vel quomodo melius noverit expedire, eum, ut corrigatur, admoneat usque quater. Quod si culpam suam corrigere, vel a suscentae provisionis officio cedere forte noluerit, aliquanti abbates ordinis vestri in nomine Domini aggregentur, et communicato consilio, si viderint opportunum, eum a regimine submoveant abbatiae; ac postmodum alter, qui dignus sit, consilio et voluntate patris abhatis, a monachis domus illius cum abbatibus, si qui ad eam pertinent, eligatur. Si autem, qui deponitur, vel monachi eius, datae in eum sententiae contumaciter decreverint reluctandum, abbas matris Ecclesiae caeterique abbates

plenam habeant potestatem, censura eos

districtionis ecclesiasticae coercendi: de

quibus sane, si quis reversus ad cor, et

de sua contumacia resipiscens, matris suae misericordiam postulaverit humiliter, sicut filius poenitens recipiatur. Quandiu autem aliqua Ecclesiarum vestrarum Abbatiae do-functo abbate. abbate proprio fuerit destituta, pater ab- per abbatem bas, de cuius domo domus illa exivit, domus, ex qua omnem curam habeat ordinationis domus administrandae. illius, donec in ea abbas illius eligatur: electus autem nulli archiepiscoporum vel episcoporum emancipatus, vel quasi absolutus tradatur; sed nec post factam archiepiscopo vel episcopo suo professionem, occasione eius, ordinis sui constitutiones transgrediatur, vel in aliquo praevaricator eius existat. Praeterea, si forte abbates Quid ordinis vestri matrem vestram Cistercien- monast. Cistersem Ecclesiam a sacrae religionis obser-ciensis delinvantia exorbitare perspexerint, ipsius loci privandus. abbatem per quatuor primos abbates, de Firmitate, de Pontiniaco, de Claravalle, et de Murimundo, ut corrigatur, et subditos suos corrigere laboret, admoneant; et omnia, quae de aliis abbatibus supra diximus, circa eum adimpleant: excepto, quod si sponte cedere noluerit, nec deponere eum, nec si contumax apparuerit, excommunicationis sententia poterunt innodare; donec vel in generali capitulo, vel si illud visum fuerit sine grandi periculo expectari non posse, convocatis abbatibus, qui de Cistercio exierunt, et aliquibus etiam aliorum, virum inutilem ab officio abbatis amoveant; et tam ipsi quam abbates et monachi Cistercienses alium idoneum abbatem ei studeant subrogare. In illum porro, qui depositus Sententia cofuerit, et monachos eius, si recalcitrare veritalis in depraesumpserint, sententiam severitatis positum recalecclesiasticae non dubitent promulgare: Ierenda. de quibus post haec si aliquis culpam suae contumaciae recognoscens, ad aliquam quatuor praedictarum Ecclesiarum se salutis causa contulerit, sicut domesticus recipiatur, quoadusque, prout conveniens fuerit, suae restituatur Ecclesiae. Interim autem annuus abbatum conventus non apud Cistercium, sed ubi a

quatuor praenominatis abbatibus praevi-

ctet illius mo-

dictione.

que statuta confirmantur.

sum fuerit, celebretur. Quoniam autem Cisterciensis Ecclesia mater est omnium vestrum, et alium patrem abbatem super se non habet, sicut ad cautelam et ordinis custodiam statuistis, per eosdem abbates annua ibi fiat visitatio, et ad suggestionem eorum secundum ordinem vestrum corrigatur, si quid invenerint cor-Ad quos spe-rigendum. Sed et quoties sine abbate nast. admini- proprio domus Cisterciensis exstiterit, ad stratio, si va- ipsos quatuor eius cura respiciat, et tam ab eis quam ab aliis abbatibus ad Cistercium pertinentibus, qui per dies ad minus xv fuerint convocati, et a monachis Cistercii, persona idonea eligatur. Liceat Quod liceat autem unicuique matri Ecclesiae ordinis tribus, de cae- vestri, tam de monachis quam de ipsis teris a se de-ductis Eccle- abbatibus Ecclesiarum, quae ab ipso prostis, abbatem cessisse noscuntur, sibi quemcumque vosibi seligere: descritati, sibi quenicum que vo-non sutem de luerit, si tamen dignus extiterit, assumere in abbatem. Personam autem de alio ordine nulla Ecclesiarum vestrarum sibi eligat in pastorem, sicut nec vestri ordinis aliquis in abbatem alicui alterius ordinis monasterio ordinetur. Haec igitur Omnimoda ex- de multis institutionibus ordinis vestri piscopali iuris- excerpsimus, et propriis curavimus capitulis designare; adiicientes, ut nullus episcoporum abbatis vel grangiis vestris aliqua religiosorum seu saecularium habitatione (1), unde vobis inquietatio possit provenire, superaedificari permittat, sed eos, qui superaedificare tentaverint, ne id faciant, ab episcopis, quorum dioecesani sunt, sub anathematis interminatione prohibeant. Nemo etiam professos vestros, monachos vel conversos, sine licentia abbatum suorum recipiat, aut su-Cactera quo-sceptos audeat retinere. Quia vero singula, quae ad religionis profectum et animarum salutem regulariter ordinastis, praesenti abbreviationi nequiverunt annecti, nos cum his, quae praescripta sunt, omnia, quae continentur in Carta vestra,

> (1) Lege: Abbatiis vel grangiis vestris aliquam religiosorum vel saecularium habitationem (ex Gocq. Add. et Corr.).

quae appellatur Charitatis, et quaecumque inter vos religionis intuitu regulariter statuistis, auctoritate apostolica roboramus, et vobis vestrisque successoribus, et omnibus qui ordinem vestrum professi fuerint, inviolabiliter perpetuis temporibus decernimus observanda. De caetero, quia propositum firmum habetis habita- Totalis immutioni vestrae loca extra conversationem cumque molesaecularium eligendi, grangias vestras testis, vi etc. sicut ecclesias a pravorum incursu ac violentia liberas ac quietas fore statuimus, et ut nullus ibi hominem capere, spoliare, verberare, aut rapinam exercere praesumat, in virtute Spiritus Sancti inhibemus; sancientes etiam, ut propter communia interdicta terrarum, nulla Ecclesiarum vestrarum a divinis compellatur officiis abstinere. Interdicimus iterum, ne aliqua omnino persona fratres ordinis vestri audeat ad saecularia iudicia provocare: sed quisquis sibi adversus eos aliquid crediderit de iure competere, sub ecclesiastici iudicis examine experiendi habeat facultatem: salva in omnibus Sedis Apostolicae auctoritate. Decernimus ergo, ut Praesentis prinulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel praescriptas institutiones vestras ausu temerario violare. Si quis atem hoc attentare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini nostri Redemptoris Iesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni; servantibus autem haec sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

# CXIII.

# Canonizatio S. Theobaldi eremitae (1). SUMMARIUM

Religiosus vir Theobaldus sancte vixit. -Miracula merita ipsius commendant; -Quibus rite probatis, inter sanctos annumerat, et memoriam solemniter celebrari mandat (R. T.).

Alexander episcopus servus servorum Dei, omnibus sidem Christi colentibus, gratiam et apostolicam benedictionem.

Multa praeclara et admiratione digna Religiosus vir de quodam eremita religioso viro, Theo-Theobaldus sanbaldo nomine, celebris fama divulgat, cte vixit. quam sancte et religiose vixerit: et exutus omnibus, Dominica praecepta secutus sit, cum impraesentiarum fuisset, manifeste patet. Miraculorum vero indicia in-

(1) Ex Archiv. Vatic.

dubitata side eius merita commendant, Miracula memultis religiosis viris super his, cognita, mendant; et vera referentibus: quapropter vitae eius conversatione cognita, et miraculo- Quibus rite probatis, inter rum indiciis probatis per non fallacia te-sanctos annustimonia, suggerentibus nobis de eo, Mainardo et Damiano episcopis, et Vincentiae populo, illum celebri memoria dignum Romana decrevit Ecclesia. Et quia procul dubio cum electis coronatur Et memoriam in coelis, ut eius memoria, sicuti alio-lebrari mandat. rum Sanctorum, praecipimus, solemniter celebretur in terris (1).

(1) Mabillonius, qui saec. vi, part. ii, Act. Sanctorum Ordinis S. Benedicti hasce literas refert, X Theobaldum hunc, vita functum anno 1066, ab Alexandro III post centum circiter annos sanctorum cathalogo adscriptum asserit: quae rei fidem quidem faciunt; sed nihil praestant ad tempus datarum a Pontifice literarum adstruendum.

FINIS TOMI SECUNDI

# INDEX

# NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM

NUMERUS PAGINAM INDICAT. — a PRIMAM COLUMNAM — b SECUNDAM DESIGNANT.

# A

Abaelardi Petri errores in concilio Senonensi cogniti et damnati, pag. 449 a. Damnantur etiam ab Innocentio II PP. cum eorumdem auctore et sectatoribus, ibid.

Albaeripae monasterio Lingonen. dioecesis bona omnia ac donationes confirmantur,

**426** b et seq.

Acheruntina Ecclesia Salernitanae suffraganea declarantur, 191 a. Eius archiepiscopus consilio Salernitani eligendus, ibid. Conceditur ei usus palii, 243 b, 570 b, 750 a. Huic Ecclesiae confirmantur et renovantur bona et iura omnia,  $243 \ b$ ,  $750 \ a \ et \ seq$ .

Adalbertus comes Hirsaugiensis construit monasterium Hirsaugiense Spiriensis dioecesis, 153 a. Eius diploma ratum habetur, ibid. b. Eiusque filius perpetuus

monasterii eiusdem advocatus declaratur, ibid.

Adelaides comitissa Patruis donationes factas monasterio Burrhonensi auget, 195 b

Adelaides imperatrix bona nonnulla concedit monasterio S. Salvatoris Papien. dioecesis, quae eidem confirmantur, 511 b. et seq.

Adelasia comitissa nonnulla bona elargitur Squillacensi Ecclesiae pro redemptione animae eius filii, comitis Rogerii, 259 a.

Adelbertus de Calb confirmationem obtinet bonorum et immunitatum monasterio Hirsaugiensi a progenitoribus suis antiquitus fundato, 117 b.

Adelbertus et Occarius Boiariae comites construunt monasterium Tegernseense, 560 b. Admontensi Salisburgensis dioecesis monasterio bona omnia et possessiones confirmantur, 239 b et seq. Sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, variisque donatur privilegiis, 434 b et seq. Bona omnia iterum ei confirmantur, 722 a et seq.

Ægidii (S.) in Septimiana monasterio confirmatur restitutio oblationum facta per Raymundum comitem Tolosanum, 152 a et b. Ab omni episcopali iure exemptum declaratur, et soli R. E. subditum declaratur, 176 a. Eius abbatis concordia facta cum abbate Cluniacensi confirmatur, 370 a.

Æmiliae provinciae Ecclesiae et exarchatus Ravennae, Gualterio archiepiscopo et

successoribus eius in perpetuum confirmantur, 554 b et seq.

Affligimiensi monasterio dioecesis Cameracensis Bernhomiense unitur, 312 b et seq. Sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 547 a et seq.

Agnes imperatrix, 83 b. Quid agendum de iuramento ei praestito, ibid.

Aimericus vicecomes Narbonensis ad obediendum et ad solvendas decimas archiepiscopo Narbonensi excitatur, 155 a. V. not. ad calc. eiusd. col.

Albana Ecclesia, quae et Vivarium dicitur, Viennensi subiecta, 208 a.

Albae Ripae monasterium, 426 b. Bona ei confirmata, ibid.

Albini (S.) Andegaven. ac Vindocinensium monachorum controversia super Ecclesia S. Mariae Credonen. definitur et componitur, 138 b, 139 a.

Alcherius archiepiscopus Panormitanus pallii exornatur a Gregorio VII PP., 116 b, et 117 a.

Alexander II PP., 47 a. In concilio Romano incestuosorum errorem damnat in gradibus consanguineitatis supputandis, 18 a et seq.

Alexander III PP., 656 b. Octavianum Victoris nomine antipapam iterato percutit anathemate, 657 a. Paschalem quoque III, et excommunicat, ibid. Circulares ad Bononienses de sui electione literas dat, 658 a. Schisma sub illo, 658 b. Detentus, populus clamat pro eo liberando, 659 a. Tandem a senatoribus circumdatus, consecratur et coronatur, ibid. b. Pacem cum Friderico imperatore init, 801 a.

Alexandri (S.) Bergomensis civitatis et S. Vincentii civitatis eiusdem canonicorum controversia de capellanis Ecclesiarum, de prima sede praeposito in sinistra parte chori etc., definitur ac componitur, 403 b et seq.

Alphonsus Portugalliae rex, regnum suum tributarium offert Lucio II PP., 507 b, 508 b. V. not. ad calcem col. eiusdem. Regius titulus ei confirmatur, 816, b.

Alphonso Portugallensi duci regius titulus conceditur, eiusque regnum sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 816 b et seq.

Althae inferioris monasterium. V. Altahense monasterium.

Altahense monasterium Salisburg. dioecesis privilegium obtinet confirmationis bonorum omnium cum decreto immunitatis, 555 b et seq.

Altmannus Pataviensis episcopus ecclesiam in territorio Pataviensi construit ad regularem canonicorum vitam, et fundationis suae confirmationem obtinet, 47 a et seq.

Amantii (S.) Ecclesia. V. Massiliensium monachorum ac Ruthenensium canonicorum controversia etc.

Ambitus in suscipiendo habitu monachali damnatur, 24 b.

Ambrosii (S.) de Petra Plana Floren. dioecesis monasterio monialium confirmantur donationes a Godefrido episcopo factae, caeteraeque omnes, cum decreto immunitatis, 452 b et seq.

Amedei comitis et Arducii episcopi Gebennensium controversia iam composita confirmatur, 642 a et seq.

Anacletus antipapa, 364

Anagninus episcopus ecclesias aliquas concedit monasterio Cassinensi, 621 a.

Ananiensi monasterio adiudicatur cella S. Mariae de Gordiano adversus Arelatensem archiepiscopum et monachos Casae Dei, 296 b.

Anastasius IV PP., 596 b.

Andaginense monasterium S. Huberti in Arduenna in tutelam Apostolicae Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur a Gregorio VII PP., 58 b et seq.

Andreae (S.) foeminarum abbatia, et altera virorum Viennensi Ecclesiae subiiciuntur, 86 b.

Andreas episcopus Spoletanus canonicam in cathedrali Ecclesia erigit et dotat, 34 b et seq.

Anfosi comitis Tolosani transactio inita cum Raimundo Arelatensi archiepiscopo super nonnullis bonis confirmatur, 603 a.

Angliae episcopis investiturae beneficiorum ecclesiasticorum a laicis usurpatae, irritae, nullaeque declarantur, 710 b et seq.

Angliae regum inunctio et coronatio ad Cantuariensem archiepiscopum pertinere declaratur, 728 a.

Aniciensis Ecclesia a quodam Stephano simoniaco invaditur, 79 b. Invasor excommunicatur, ibid.

Anima pro fratribus ponenda, 62 a.

Ansa regina, 553 a.

Anselmo episcopo Astensi monasterium de Caramagna committitur, 628 b.

Antonini (S.) canonicis Placentinae civitatis bona omnia ac iura confirmantur, 386 b et seq. Confirmatur quoque eisdem ecclesia in villa Ronchalia ab episcopo constructa et eis donata, 399 b et seq. Restituitur eis terra de Bruneto, 697 b et seq.

Ansalda comitissa cum filiis suis Lanfranco, Arduino et Magnifredo fundat et ditat monasterium S. Stephani Lauden. dioecesis, 245 a.

Anthimi (S.) Montis Ilcini monasterio privilegium immunitatis, omnimodaeque exemptionis datur, confirmantur quoque ei bona omnia ac privilegia, 600 b.

Aprutinae Ecclesiae iura omnia confirmantur, eiusque fines designantur, 610 b et seq. Aptensi Ecclesiae bona omnia confirmantur, eiusque canonicis nonnulla conceduntur privilegia, 273 b et seq.

Aquensis Ecclesia Narbonensi prout primati subiecta, 253 b.

Apulia urbs Lucaniae, 139 a. V. not. ad calc. col. eiusd.

Aquileiensi Ecclesiae bona omnia confirmantur, eiusque patriarchis pallii usus et crucis praelatio confirmatur, 372 b, 804 b. Sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, et donationes omnes factae favore eius Capituli confirmantur cum decreto immunitatis, 796 a et seq. Ecclesia ex nobilioribus Occidentis declaratur, 804 b. Ius super sexdecim episcopatus et monasteria omnia cum bonis ei confirmantur, ibid.

Aragoniae regum beneficia et donationes factae Oscitanae civitati, 187 a.

Arausicana Ecclesia Tricastinae pontificio decreto unitur, 159 a et seq. Bona omnia ei confirmantur, 422 a. Sedes episcopalis in ea confirmatur et assignantur confines eius, ibid.

Archangeli (S.) ad Morsisam in civitate Neapoli monasterium sub Apostolicae Sedis

protectione et tutela suscipitur, 281 b et seq.

Arducius episcopus Gebennensis, eique commissa Ecclesia, sub B. Petri et Hadriani IV PP. protectione suscipiuntur, 642 a et seq. Eius controversia cum Amedeo comite definitur ac componitur, ibid.

Arelatenses archiepiscopi perpetui vicarii Apostolicae Sedis in Galliis, 100 b. Ea dignitate privati, ibid.

Arelatensi concilio invitantur universi Galliae episcopi, 203 b.

Arelatensis Ecclesia primaeva dignitate illustris, 602 b. Eidem confirmantur bona omnia, ibid.

Aretina Ecclesia privilegiorum pontificiorum confirmationem obtinet ab Alexandro II PP., 38 a et seq.

Argentoliense monasterium per Stephanum Parisien. episcop. fundatur, 363 b. Abbati S. Dionysii conceditur in synodo, ibid. Eidem ab Honorio II PP. confirmatur, ibid.

Arius in Nicaena synodo damnatus, 449 b.

Ariminensis Ecclesia soli Romanae, eiusque Pontificibus subiecta declaratur, confirmatis ei bonis omnibus, 496 b et seq.

Arnaldus tamquam schismaticus devitandus, 552 a et b.

Asculanae Ecclesiae archidiaconum et canonicos sub protectione Apostolicae Sedis suscipiens Alexander III PP., eisdem bona omnia confirmat, multaque largitur privilegia, 773 b et seq.

Astense capitul im sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eique bona omnia ac iura confirmantur, 712 b et seq.

Astensi Ecclesiae bona omnia ac iura confirmantur, et eorum directum dominium soli episcopo conceditur, 590 b et seq.

Athanacense monasterium Lugdunen. dioecesis sub Apostolicae Sedis auctoritate recipitur, eique bona omnia confirmantur, atque ab omni vexatione immunia decernuntur, 249 b et seq.

Atrebatensis Ecclesiae calamitates, 150 a. Redintegratur et episcopus ei restituitur, ibid. Limites eius assignantur, ibid. b. A subiectione Cameracensis vindicatur, 151 a et b.

Atrebatensis episcopatus confirmatur, eique distincti a Cameracensi dioecesi limites constituuntur, 216 a et seq.

Atto episcopus Trecensis Cluniacensi monasterio donat ecclesias S. Remigii de Plaiotro, de Barbona, de Lintis, de Lintellis, et de S. Silvestro, donatioque eius confirmatur ab Innocentio II PP., 467 a et b.

Aubechiensis in dioecesi Cameracensi monasterii fundatio ac rerum omnium ad illud spectantium possessio confirmatur, 162 a et seq.

Audagiense monasterium sub Apostolicae Sedis protectione recipitur, eique bona nonnulla oblata confirmantur, 118 b et seq.

Augiense monasterium bonis spoliatur a Roberto simoniaco, eiusque bona detinentes excommunicantur, 64 a et seq.

Augustini (S.) Lemovicensis abbatia sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique bona omnia ac iura confirmantur, 652 a et seq.

Augustini (S.) ordinis regularibus canonicis perpetuo conceditur sacrosancta Lateranensis Ecclesia, 246 b et seq. Ecclesia haec cum gratiarum elargitione eis confirmatur, 616 b.

Augustini (S.) ordo canonicorum regularium, recens introductus in Steinfeldense coenobium Coloniens. dioecesis confirmatur, 416 b, 417 a. Confirmantur quoque ei libertates et bona omnia elargita et in futurum elargienda, ibid.

Augustodunensi Ecclesiae iura ac bona omnia confirmantur, 279 a et seq.

Aulam sequi, a peccatis non immune, 265 b.

Aureliacense monasterium iuris S. Petri, 110 b. Beneficiorum bonorumque omnium confirmationem obtinet, 111 a.

Avenionensis (S.) Ecclesiae canonici cum bonis omnibus ad canonicam ipsam spectantibus sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur et confirmantur in professione regularis disciplinae, 161 a et seq. Concessum ius eligendi episcopos, ibid.

Averbodiensis abbatia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 436 a et seq.

Avesianum monasterium. V. Rigaldi (S.) de Avesia etc.

Azo canonicus absolutionem postulat a vinculis excommunicationis, qua ab archiepiscopo Remensi aligatus fuerat, 88 a.

### $\mathbf{B}$

Balduini regis Hierosolymitani cruciatus, 719 b.

Balmense monasterium, 624 b. Cluniacensibus committitur regendum, ibid. In eo non abbates, sed priores eligendi, ibid. Bona ei confirmata, ibid.

Balneolensi monasterio S. protomart. Stephani bona confirmantur, eique nonnulla immunitatis ac exemptionis privilegia conceduntur, 172 a et seq. Sub protectione Apost. Sedis suscipitur cum confirmatione bonorum, 778 b et seq.

Bambergensis dioecesis monasteria ab Ottone episcopo eius constructa sub Apostolicae Sedis protectione suscipiuntur, 344 b. Bona eisdem collata confirmantur, ibid. Cura vero rerum ipsarum episcopo Bambergensi demandatur, ibid. et 345 a.

Bambergensis Ecclesiae Romanae specialis filia, 71 b. Eius episcopus propter simoniam deponitur, *ibid*. Confirmantur ei bona et dispositiones ab Ottone episcopo factae, 345 b. Eius bona non alienanda, *ibid*.

Bandusino monasterio invalidantur privilegia omnia ei eoncessa in praeiudicium Cassinen., 255 a.

Bantino monasterio ab Urbano II consecrato nonnulla privilegia atque exemptiones conceduntur ab eod. Pontifice, 125 a. Sub protectione Sedis Apost. idem monasterium recipitur, eique bona omnia confirmantur, 227 b et seq.

Baptisma ab haereticis vel etiam schismaticis more ecclesiastico datum, ratum esse declaratur, 206 a et b.

Barchgetesgad. Ecclesia, 322 b. Eius canonici regularem vitam professi, ibid. Eius privilegia, 323 a.

Barensis archiepiscopatus confirmatur cum suis bonis ab Urbano II PP., 125 b

Barensis Ecclesia corpore B. Nicolai decorata, 125 b. Bona ad eius episcopos spectantia confirmantur, 126 a. Pallium Heliae eius archiepiscopo conceditur, ibid. b.

Bartholomaei (S.) Fesulanae dioecesis monasterio bona omnia confirmantur, eique nonnulla conceduntur privilegia, 455 b et seq.

Bavariae duces perpetui canonicae S. Mariae in Rettenbac patroni, 131 a.

Beccensi monasterio confirmatur possessio Ecclesiae S. Trinitatis de Bellomonte, 593 b et seq.

Bull. Rom. Vol. II

Bellunenses canonici sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur, bonaque omnia ad eosdem pertinentia confirmantur, 626 b et seq.

Benedicti (S.) Cupersanen. monasterium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 261 b et seq.

Benedicti (S.) monasterium super Padum situm Mantuan. dioecesis in Apostolicae Sedis defensionem suscipitur, eique iura, privilegia et bona omnia confirmantur, 236 a et seq. Decretum libertatis et exemptionis obtinet, 252 b et seq. Eius dependentia ab abbate Cluniacensi, 453 b.

Benedicti (S.) de Saxo Laterone Clusinae dioecesis monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 595 a.

Benedicti (S.) regula in singulis ordinis monasteriis literaliter est interpretanda, 853 b. Beneficia ecclesiastica per investituras a laicis obtenta, in episcoporum manibus dimittenda, 710 b et seq.

Beneventana Ecclesia sub tuitione B. Petri suscipitur; pallii usum eius archiepiscopis conceditur, ipsaque in bonis, iuribus, caeterisque omnibus debita frui tranquillitate decernitur, 599 a.

Benigni (S.) Fructuariense monasterium. V. Fructuariense monasterium.

Berengarii instrumentum donationis factae de civitate Tarraconensi Romanae Ecclesiae, 136 b. V. not. ad calc. colum. eiusd.

Berhardus Toletanus archiepiscopus pallio exornatur, 215 a.

Bernardi (S.) Claraevallensis abbatis merita in Sedem Apostolicam, 426 b. Eius canonizatio et relatio in numerum sanctorum confessorum cum institutione suae festivitatis, 684 a et seq.

Bernardus abbas Massiliensis commissum habet ut obtineat securitatem itineris Gregorio VII PP. in Germaniam ire volenti, 80 a.

Bernhomiense monasterium Cameracens. dioecesis Affligimiensi unitur, 312 b et seq. Bernriedensium canonicorum in Ecclesia S. Martini Augusten. dioecesis institutum regulare approbatur, eosque sub protectione sua suscipit Apostolica Sedes, 328 a.

Berta regina a Philippo I Galliae rege repudiatur, 147 a. V. not. ad calc. eiusd. col. Bertrada uxor Folchi comitis Andegavensis nubit Philippum I Galliae regem, qui Bertam reginam repudiaverat, 147 b. V. not. ad calc. eiusd. col.

Bertrandus, antea episcopus Nemausensis, Ecclesiae Narhonensi praeficitur, 154 b. Pallio exornatur, 156 a.

Besuensi monasterio possessiones et iura confirmantur, 231 a et seq.

Bibonensis Ecclesia Militensi subiicitur, 329 a.

Bigami et viduarum mariti a sacris ordinibus sunt segregandi, 199 a.

Bisuntiuae Ecclesiae S. Stephani dignitas matricis adiudicatur, 280 b.

Bituricensis Ecclesia sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur; eidem confirmatur primatus in Bituricensem et Burdigalensem provincias; eius archiepiscopo pallii et crucis vexilli usum per dictas provincias conceditur, 594 b et seq.

Blaziliense monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique confirmantur bona omnia, 201 a et b.

Boamundus et frater eius Rogerius dux instant et obtinent ut Urbanus II PP. consecret ad Bantinum monasterium, 123 a et seq.

Bonaevallis monasterium. V. Ioannis et Andreæ (Ss.) de Bonavalle etc.

Boni-Fontis Aduren. dioecesis monasterium sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 690 a et seq.

Bononiensem clerum et populum, quos de legitima sui in Pontificem electione certiores reddit, ad persistendum in sui obedientia ac fidelitate exhortatur Alexander III PP., 657 b et seq.

Boscodunense monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona

omnia confirmantur cum exemptione decimarum, 795 b et seq.

Bragensis et Moraviensis episcopi controversia a Gregorio VII PP. in concilio, ambarum partium consensu, componitur, 68 a et seq.

Braida quid sit, 389 b. V. not. ad calcem colum. eiusdem.

Bruseningensi Ratishonensis dioecesis monasterio bona omnia confirmantur, et in eo servari statuitur monasticum ordinem secundum regulam S. Benedicti, 432 b et seq.

Brugnatense monasterium in episcopalem sedem redigitur Ianuensi archiepiscopo suffraganeam, 378 b et seq.

Burdigalensi Ecclesiae confirmantur privilegia omnia ei concessa a Francorum regibus, 531 a et seq.

Burneti terra ab episcopo Placentino canonicis S. Antonini eiusd. civitatis ablata, eisdem restituitur, 697 b et seq.

Burrhonensi monasterio in dioecesi Constantiensi confirmantur donationes factae ab Adelaide comitissa patruisque eius, 195 a et seq.

#### C

Caesar-Augustanae Ecclesiae pro recuperatione militantibus, vel aliquid pro eius reparatione donantibus indulgentiae conceduntur, 291 a et b.

Calderia de Ledone. V. Willelmi comitis Matisconensis et Petri abbatis Cluniacensis transactio etc.

Calixtus II PP., 293 a. Antea Viennensis archiepiscopus, ibid. et 305 a. Ecclesiam Trenorciensem consecrat, 319 a. Henricum V imperatorem Ecclesiae reconciliat, 325 a. Eidem restituit regalia, ibid. b. Pacem init cum Henrico IV, 347 a.

Camaldulenses eremitae. V. Campi Amabilis, etc.

Camba, quid sit, 769 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Camera, quid sit, 383 a. V. not. ad calcem colum. eiusdem.

Cameracensi Ecclesiae limites assignantur, 150 b. Distincti ab episcopatu Atrebatensi constituuntur, 216 a et seq.

Cameracenses quod hominem combusserint, quia simoniacos et fornicarios missas celebrare non debere assereret, excommunicantur, 89 a.

Campi Amabilis eremus congregationis monachorum eremitarum Camaldulensium confirmationem bonorum et privilegiorum suorum obtinet, 48 a et seq.

Canigonense monasterium sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 680 a et seq.

Canonici dignitate, vel praebenda ab episcopo non privandi sine capituli consensu, 287 b.

Canonizatio S. Petri Anagnini, 256 a. S. Godehardi Hildeisheimensis, 368 b. S. Sturnii abbatis Fuldensis, 437 b. S. Henrici I imper., 595 b. S. Eduardi

Angliae regis, 669 a. S. Bernardi abbatis Clarevall., 684 a. S. Thomae Cantuariensis, 759 a. S. Theobaldi eremitae, 836 a.

Cantuariensis Ecclesia, 46 a. Ex eius sinu monachi non expellendi, ibid. Eius primatus et dignitates omnes confirmantur, 695 b et seq. Anglorum reges ungendi et incoronandi possessionem habet, 745 a et b.

Caprasii (S.) Arclensis monasterii abbas a Lunensibus episcopis consecrandus decernitur, 809 b et seg.

Cappellani rectoribus Ecclesiarum obedientiam debent praestare, 552 a.

Capuana Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur, bonaque omnia ei confirmantur cum decreto immunitatis ab omni molestia, vi, etc., 765 a et seq. Caramagna (de) monasterium, 628 b. Astensium episcoporum curae commissum, ibid.

Carnotensi in claustro domus existentes, ne laicis dentur aut locentur a canonicis, decretatur, 200 b et seq.

Carolus et Pipinus Sarlatense monasterium fundant, 588 b.

Carthusianorum ordo approbatur, sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, cum decreto immunitatis et indemnitatis bonorum, 798 a et seq.

Casae Dei monasterio perpetuum imponitur silentium in controversia super cella Gordianica, 269 a et seq.

Casae Marii Verulanae dioecesis monasterium ordinis Cisterciensis sub protectione Apost. Sedis recipitur, bona omnia ei confirmantur, multaque privilegia et immunitates conceduntur, 751 a et seq.

Casauriense monasterium S. Clementis corpore insigne, 317 a. Eius bona, ibid. Consirmantur, 317 b.

Casimirus Poloniae dux, cum consilio episcoporum, defunctorum episcoporum spolia rapi prohibet, 822 a. Hoc statutum et nonnulla alia a Pontifice confirmantur, ibid. et b.

Cassinensis monasterii dignitas asseritur, 255 a. Sub perpetuo S. R. E. iure esse declaratur, 182 a, 255 a, 264 b. Confirmantur ei omnia bona cum decreto immunitatis, 182 a, 253 a, 506 b, 540 b, 660 b. Eins controversia cum abbatissa de Capua super cella Cinglensi definitur, 217 a. Caeterorum monasteriorum per Occidentem caput declaratur, 264 b; et eius abbates caeteris abbatibus per Occidentem praecedere; uti posse chirothecis, dalmatica, mitra, solique Apost. Sedi subjectos esse, 235 a, 345 a. Decernitur insuper ut quoscumque clericos suscipere possint sine episcopi contradictione, et monachos sanctimonialesque foeminas eis subiectas iudicare, ibid. Palladii cella romana in hospitium eis conceditur, 235 a, 345 a, 663 b. Eorum electionem ad monachos, consecrationem vero ad Pontificem Romanum spectare decernitur, 343 a. Eis tribuitur ius excommunicandi raptores rerum ad monasteria eorum pertinentium si eos excommunicare episcopus noluerit, et datur quoque eis libertas sepulturae, 344 a. Ecclesia S. Nicolai in Beneventana urbe cum pertinentiis omnibus et ecclesiis ei subiectis ei donatur, 225 a. Alexander III PP. restituit ei tabulam auream sibi donatam ab episcopo Praenestino, 574 a. Confirmantur ei Ecclesiae a Verulano et Anagnino episcopis donatae, 621 a et seq. Primum totius Italiae monasterium declaratur, 660 b et seq. Eius transactio cum Fundano episcopo de nonnullis ecclesiis facta confirmatur, 754 a.

Castellionensis Ecclesiae S. Mariae statuta approbantur, illudque confirmatur, quo

statuitur ut obeuntibus canonicis saecularibus regulares substituantur; bona omnia ei confirmantur, 431 b et seg.

Castitas necessaria ecclesiasticis gradibus, 70 b.

Castrensis seu Lichefeldensis Ecclesia transfertur Conventriam, cuius monachis ibidem regulariter vivere statuitur, 219 a et seg.

Catholicae Ecclesiae firmitas in unitate fidei posita. V. Firmitas catholicae Ecclesiae. Caturcensis Ecclesiae canonici cum bonis a Giraldo episcopo conlatis confirmantur in professione vitae regularis, 160 a et seq.

Cavense monasterium a Gregorio VII privilegiis munitum, 143 a. Haec omnia cum altero a Rogerio Salernitano comite confirmantur, 144 b et seg. Statuta nonnulla pro regimine monachorum, 145 a et b. Sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eigue bona omnia confirmantur, 703 b et seg.

Cephalaeditana Ecclesia in episcopatum erigitur, bonaque omnia et regiae immuni-

tates ei confirmantur, 748 b et seq.

Cella quid sit, 171 a. V. not. ad calc. colum. eiusdem.

Certeseya (de) Wintoniense monasterium. V. Petri (S.) de Certeseya etc.

Chalcedonensis synodus ordinationum per pecuniam factarum interventores anathematizat, 204 a et b.

Charta charitatis seu constitutio ab ordine Cisterciensi monachorum S. Benedicti pro suo regimine edita confirmatur, 582 a et seq., 584 a et seq.

Cheminon (de) monasterium ab ordine S. Nicolai de Aroasia translatum ad ordinem Cisterciensem, coenobio de Tribus Fontibus subditur, 424 b et seq.

Chorney (de) monasterium, 673 a. Eius bona, ibid. Exemptiones, 674 b.

Christifideles exhortantur ad succurrendum Orientalibus ab infidelibus invasis, 61 b

Cinglensis cella monasterio Montis Casini asseritur, iniuncta lege, ut semper illic ancillarum Dei congregatio renunciet, 192 a et seq. Cassinensibus restituta ab Urbano II PP., 217 b. Eisdem confirmatur a Paschali II PP., ibid.

Cismarina terra regis Angliae propter vim illatam S. Thomae Cantuariensi archiep. a delegatis Apost. interdicitur; sententia eorum confirmatur, 750 a et seq.

Cistercii monasterium monachorum S. Benedicti in dioecesi Cabilonen. institutum sub Apostolicae Sedis protectione suscipitur, 209 b. Eius concordia cum Molismense monasterio confirmatur, ibid.

Cisterciensium monachorum capitula ad observantiam regulae S. Benedicti confirmantur, 300 a et b, 832 b et seq. Sine sui abbatis consensu caeteris in monasteriis recipi non possunt, ibid.

Claromontana synodus agit de primatu Lugdunensis Ecclesiae, 163 a. De eo decretum Urbani II, 164 a.

Clarevallense Columbanum monasterium. V. Columbano Clarevallensi monasterio. Clarevallensiam fratrum encomia, 425 a.

Clausi monasterio Placent. dioecesis decimam collatam ab Arduino et aliis Placent. episcopis violenter subtrahit Hugo episcopus, praecipiturque ei illam restituere. 761 b et seq.

Clementia, Flandriensium comitissa, 513 b.

Clerici castitatem servantes, iuxta Ecclesias quibus ordinati sunt simul manducent, et quiquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant, 24 a. Concubinarii sacro ministerio priventur, 68 a. Simoniace ordinati omnino deponentur, 69 a, 199 a. Eorum libido refraenanda, 71 a. Episcopis suis infesti, praebendis et officio priventur, 106 b. Sine consensu episcopi et priorum Ecclesiae matricis non sunt eligendi, 287 a. Eorum percussores excommunicationis poenam incurrunt, 739 b.

Cluniacense monasterium soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, 27 a, 121 b, 498 b, 527 b. Bona ei et immunitates confirmantur, 121 b, 457 a, 476 a, 211 b, 248 a, 256 b, 276 a, 284 b, 302 b, 351 a, 367 b, 498 b, 527 b. Eius abbatibus conceditur omnimoda iurisdictio super monachis et abbate monasterii S. Benedicti ad Padum eiusd. ordinis, 419 a et seq. Conceditur quoque eis ius cudendi monetas, 302 b. Datur eis obedientia de Limans, 370 a. Bona eius auferentes excommunicantur, 37 a et seq. Confirmatur ei cella S. Dionysii de Nongento, 250 a. Ecclesia S. Theodori de Rochia Bovicorit, 329 b. Ecclesia de Rochabovecurt, 406 b. Ecclesia Montis Desiderii, 407 b. Domus Montis Pessulani, monasteria S. Gervasii, Ss. Domitiani et Ragueberti cum pertinentiis omnibus, 429 a. Subiicitur ei monasterium S. Benedicti ad Padum, 453 b et seq. Monasterium de Letcumba, 461 a et seq. Locum de Prins a Girino ei donatum confirmatur ei, 463 a; et ecclesiae S. Remigii de Plaiotru, de Barbona, de Lintis, de Lintellis et de S. Silvestro, 467 a et b.

Clusino episcopo quarta decimarum pars, medietas primitiarum et tertia pars oblationum adiudicatur, 33 a et seq.

Coadiutor ob morbum episcopi potest constitui in iurisdictione exercenda, 67 a. Coelestinus II PP., 468 b. Bona nonnulla elargitur Ferrariensi Ecclesiae, 475 b

et seq.

Coloniensis metropolitanae Ecclesiae in Apost. Sedem devotio, 69 b. Sub beati Petri protectione suscipitur, et eidem bona omnia confirmantur, exemptionesque conceduntur, 564 b et seq., 812 a et seq. Eius canonicis dalmaticae et mitrae usus conceditur, ibid.

Columba (de) abbas in episcopum Placentinum eligitur, 554 b et seq.

Columbani (S.) Bobiens. dioecesis ordinis Cassinen. monasterium sub protectione B. Petri recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 464 b et seq., 478 a.

Columbano Claraevallensi monasterio confirmantur donationes ab episcopo, clero et populo Placentino factae, cum decreto immunitatis ab omni perturbatione vel alienatione, 418 b et seq.

Complutensis Ecclesia Toletanae subiicitur, 496 a.

Conchenses monachi controversiam habent cum Figiacensibus, quae componitur ab Urbano PP. II, 169 b et seq.

Concilium Romanum I, 23 a. Eius decreta contra simoniacos, ibid.

Concilium Lateranense III indicitur, 805 a.

Concordiensis Ecclesiae sub protectione Apost. Sedis suscipitur, 811 a. Eius canonicis bona omnia confirmantur, ibid.

Condomiense monasterium. V. Petri (S.) Condomiense monasterium.

Concubinarii notorii missa non est audienda, 24 a. A divinis suspenduntur, ibid. Concubinam non dimittentes sacro ministerio et beneficiis privandi, 70 b.

Conradus archiepiscopus Salisburgen. ecclesiam S. Zenonis in Hallen. fundat, fundatioque eius confirmatur ab Eugenio III PP., 525 b.

Conradus III Romanorum rex privilegia nonnulla concedit Ultraiectinae Ecclesiae, 509 a.

Consana Ecclesia Salernitanae subiecta, 190 a. Eius archiepiscopus consilio Salernitani eligendus, 191 a.

Consanguinea usque ad septimum gradum in uxorem non est ducenda, 24 b.

Constantii (S.) de Urbe Veteri Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur, canonicisque eius confirmantur bona omnia, 634 b et seq.

Conventriam Lichefeldensis, seu Castrensis Ecclesia transfertur, cuius monachis ibi-

dem regulariter vivere statuitur, 219 a et seq.

Conventriense coenobium obtinet confirmationem donationum et privilegiorum ab Edwardo rege concessorum, 22 b. Exemptum ab Ordinarii iurisdictione, ibid. Sedes episcopalis efficitur, 210 a.

Conventriensi Ecclesiae decretum datur immunitatis ab omni molestia, vi etc., 220 a. Corbiniacense coenobium eximitur a subiectione Flaviniacensis, 251 a et seq.

Cormeriacensis abbas baculum pastorale sumere debet ex sepulcro B. Martini vi decreti Urbani II PP., 167 b et seq.

Corsica insula quo iure Apost. Sedi pertinens, 141 a.

Corsicani episcopi Pisano subiiciuntur, 141 a. Soli Apostolicae Sedi subiecti declarantur, 310 b. Eorum consecratio archiepiscopis Pisanis conceditur ab Urbano II PP., postmodum ad se revocat Pontifex, 534 a. Motus illo exemplo Paschalis PP. eosdem episcopos suis manibus consecrat, ibid. Gelasius vero datum Pisis privilegium Romae cassat, ibid. Hoc postea facit Calixtus, ibid. b. Episcoporum Corsicae consecratio tandem Sedi Apost. reservatur, 335 a.

Corsicae episcopatus Ianuensi Ecclesiae iam subiecti, eidem confirmantur, 670 a. Cosmae (S.) de Taliacotio monasterium ordinis Casinen. sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, bonaque omnia ei confirmantur, 747 a et seq.

Cotum (de) moniales. V. Swina (de) et de Cotum etc.

Cremonensis Ecclesia confirmationem obtinet privilegiorum suorum ab Henrico IV Germaniae rege, aliisque imperatoribus concessorum, 26 a et seq. Bona ac iura ei confirmantur, 486 a.

Cremonensis urbis ac dioecesis Ecclesiae et pars clericorum Ecclesiae S. Mariae, ad obedientiam, debitamque reverentiam in spiritualibus et temporalibus ipso episcopo praestandam invitantur, 549 b et seq.

Cruces seu oblationes fidelium occasione peregrinationis et processionis, 524 b.

V. not. ad calcem colum. eiusd.

Cruciata indicitur ab Eugenio III PP pro defensione Terrae Sanctae Hierusalem cum indulgentiarum et privilegiorum concessione pro cruce signatis, 521 b et seq.

Crucis (S.) ordinis S. Benedicti Burdigalensis dioecesis monasterio, monasterium S. Macharii subiectum declaratur, 331 b. Sub Apostolicae Sedis protectione suscipitur, eique bona omnia confirmantur et privilegia nonnulla conceduntur, 685 a.

Crucis (S.) in Werda monasterio antiqua iura, privilegia ac bona omnia consirmantur, 412 b et seq.

Crostum, crostus, crosta, quid sit, 829 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Cucuphatis (S.) Octoviense monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia ac privilegia concessa confirmantur, 193 a et seq., 315 b.

Cumbertus Taurinensis episcopus et abbas S. Michaelis declarationem habent concordiae factae inter ipsos ex praecepto Sedis Apostolicae, 101 a et seq.

Curta, curte, curtis, cortis, quid sit, 396 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Cuthberti (S.) de Kadeferd Ecclesiae bona omnia ac libertates confirmantur, 667 a et seq.

Cuxanense monasterium sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eiusque bona omnia et privilegia confirmantur, 565 b.

## D

Daciae episcoporum contumacia in refragando mandatis Hamburgen. metropolitani. Eidem subiiciuntur iterum, 379 b et seq.

Daiberti episcopi Pisanorum erga Romanam Ecclesiam merita, 141 b. Pallio exornatur, 142 a.

Damiani (S.) de Donaria monialium monasterium. V. Fabiani (S.) de Farinate etc. Decimae a laicis Ecclesiis debitae fideliter sunt persolvendae, 739 a.

Dei ira super simoniacos, 205 a.

Denegeldum vel danegeldum quid sit, 666 b. V. notam ad calcem colum. einsd.

Dextrare quid sit, 801 b. V not. ad calcem colum. eiusd.

Diana Ecclesia Viennensi subiecta, 208 a.

Dignitatum gradus in Ecclesia necessarii, 622 b.

Diniensis Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 824 b et seq. Duodecim canonici ei inservientes, ibid.

Dionysii (S.) abbati mandatur ut abbatem et monachos constituat in Ecclesia S. Genovesae, et eorum substentationi providetur, 541 b et seq.

Dionysii (S.) de Nongento cella Cluniacensibus monachis adiudicatur adversus Guillelmum abbatem S. Petri Carnutensis, 250 a et seq.

Dioscorus in synodo Chalcedonensi damnatus, 449 b.

Dolensis et Turonensis Ecclesiae controversia definitur, 109 b et seq.

Domicellus Gunnari et uxor eius Helena B. Petro ecclesias aliquas in Sardinia conferunt, 507 a.

Dominicata, quid sit, 639 b. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Dominicatura, quid sit, 171 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Domitiani et Ragueberti (Ss.) monasterium Cluniacensi monasterio confirmatur, 429 b.

Donati (S.) Ecclesia in Viennensi archiepiscopatu, Gratianopolitanae Ecclesiae in perpetuum adiudicatur, 132 b.

Donati (S.) de Scovilla monasterium Papiensi episcopo subiicitur, 238 b.

Donationes Ecclesiae factae non sunt revocandae vel subtrahendae, 739 b.

Dunelmensis archiepiscopus quod pusillanimis consuetudines iniquas receperit et iuramento firmaverit arguitur; quod vero Henrici regis filium absque iuramenti praestatione contra Pontif. prohibitionem coronaverit, ab omni episcopali dignitate suspenditur, 740 a et seq.

### E

Eboracensis archiepiscopus quod pusillanimis consuetudines iniquas receperit et iuramento firmaverit arguitur; quod vero Henrici regis filium absque iura-

menti praestatione contra Pontif. prohibitionem coronaverit, ab omni episcopali dignitate suspenditur, 740 a et seq.

Ecclesia Romana. V. Romana Ecclesia.

Ecclesiae Catholicae. V Catholicae Ecclesiae.

Ecclesiae duae non retinendae, 24 b. Quibus de causis uniendae, vel alio transferendae, 428 a.

Ecclesiarum bona pretium peccatorum et pauperum patrimonia, 345 a. Non alienanda, ibid. b.

Ecclesiasticos saeculi curis implicari quam contrarium sit sacris canonibus, 263 b. Edmundi (S.) monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona confirmantur, 40 b et seq.

Eduardi (S.) Angliae regis canonizatio, eiusque adscriptio in numerum Ss. confessorum, 668 b.

Eduensi Ecclesiae bona confirmantur, 209 a. Datur ei decretum immunitatis, ibid. Nonnulla ei conceduntur privilegia, ibid.

Episcopalis muneris quid sit proprium, 147 b.

Episcopi simoniaci a sacris officiis removendi, 199 a. In villis et castellis ordinandi episcopi non sunt, 220 a. Neque ab una ad aliam ecclesiam transferendi, ibid. 222 a. Investituras accipere a laicis prohibentur, 263. Aliena iura invadere non debent, 488 b.

Episcopus beneficia Ecclesiae pretio conferre non debet, 53 b. Eius munia quae sint, 147 b. Quibus civitatibus dandus, 150 a.

Ermengarda comitissa Arveniae Blaziliensis monasterii fundatrix, 201 a.

Eugenius III PP., 508 b.

Eugubina Ecclesia sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique bona omnia ac iura confirmantur, 743 a et seq.

Eusebii (B.) canonicorum Vercellen. Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 460 a et seq.

Eustachius comes Bononiensis, 252 a.

Eustorgius monasterii Avesiani fundator, 39 b et seq.

Eutyches in Chalcedonensi synodo damnatus, 449 b.

Excommunicatum iuste a quolibet episcopo alii absolvere, ipsi quidem metropolitani, prohibentur, 202 b.

Exoldunense concilium, 251 b.

#### F

- Fabiani (S.) de Farinate ac S. Damiani de Donaria Lauden. dioecesis monialium monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur et privilegia nonnulla conceduntur, 714 b et seq.
- Facundi et Primitivi (Ss.) monasterium in Hispania, a monastica disciplina delapsum, abbatibus Cluniacensibus regendum committitur, 392 b et seq.
- Faustini et Iovitae (Ss.) Brixiensis dioecesis ordinis Cassinen. monasterii bona omnia confirmantur, 389 a et seq.

Bull. Rom. Vol. II.

Faventina matrix Ecclesia sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique bona omnia, iura ac privilegia confirmantur, 502 a et seq.

Faventinae Ecclesiae canonicis bona omnia et îmmunitates confirmantur, 362 b

et seq.

Felicis et Fortunati (Ss.) monasterio Vicentinae civitatis bona omnia et donationes confirmantur, 700 a et seq.

Feretrana Ecclesia sub protectione S. Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur,

 $353 \ a \ \text{et} \ seq.$ 

Ferrariensi Ecclesiae bona omnia confirmantur, 241 b et seq., 375 a, 480 b. Assignantur limites eius, eique donantur undecim minores massae de patrimonio Romanae Ecclesiae, 242 b. Specialis Ecclesiae Romanae filia, 475 b; eiusque comitatus S. Petri patrimonium declaratur, 438 b et seq. Eius episcopus a Summis Pontificibus eligendus et consecrandus declaratur, 242. Eiusque clerus liber ab omni laicali functione, 441 b. Capitulum eius cum bonis omnibus ad canonicam pertinentibus sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, 29 a et seq., 441 b, 636 a, 815 a et seq.

Ferrariensi populo offensas in decessores Pontifices factas remittit Innocentius II PP., et illum perpetuum Sedis Apostolicae auditorem et defensorem fore

praecipit,  $376 \ b$ .

Fesulanae Écclesiae bona omnia confirmantur cum decreto immunitatis, 226 a, 397 b, 474 a. Sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia iterum confirmantur, 605 a.

Figiacensium monachorum controversia cum Conchensibus componitur ab Urbano PP. II, 169 b et seq. Eidem monasterio proprius datur abbas, ibid.

Filii presbyterorum ab altaris ministerio sunt removendi, nisi prius in coenobiis se se probaverint, 198 b.

Filios in somno opprimentes qua poena afficiendi, 734 b.

Firmitas catholicae Ecclesiae in unitate fidei posita, 449 a. Haec ab apostolis proprio firmata sanguine, *ibid. b.* A Romanis Pontificibus, damnatis haeresum auctoribus, vindicata, *ibid.* 

Florae et Lucillae (Ss.) monasterio ordinis Cassinensis Aretinae dioecesis confirmantur bona cum decreto immunitatis ab omni iurisdictione, molestia etc., salvo dioecesani episcopi iure, 401 a et seq.

Florentinae Ecclesiae donationes omnes confirmatae, 77 a.

Florentino monasterio bona omnia confirmata, 254 b. Florentinis episcopis subiectum, ibid.

Floriacense monasterium bonorum et privilegiorum suorum confirmationem obtinet, 42 a et seq.

Forcalquerii comitis controversia super castro de Mamesca. V Hierosolymitani hospitalis magistri etc.

Francorum fretus auxilio Urbanus II, magno promoto exercitu, Hierusalem et alias civitates expugnat, 522 a.

Francorum reges privilegia aliqua concedunt Burdigalensi Ecclesiae, 531 b.

Fraternitas, quid sit, 619 b. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Friderici Tullensis comitis concordia cum Henrico Leuchorum episcopo coram legato Apost. Sedis facta confirmatur, 410 a. Definitur modus hospitandi comitem, et perpetuum silentium futuris comitibus Tullen. imponitur, ibid. b.

Fridericus imperator firmat pacem cum principibus, 801 a. Schismati renunciat

et absolvitur, ibid. b. Obedientiam Pontifici exhibet, et intèr missarum solemnia ei reverentiam praestat, ibid.

Frigdiani (S.) Ecclesiae Lucensi canonicorum regularium confirmantur iura omnia

et privilegia, 288 a.

Fructuariense monasterium sub Apostolicae Sedis protectione recipitur, 17 b. Confirmatur ei permutatio terrae cuiusdam, inter abbatem et Albertum Yporegiensem episcopum inita, ibid. et 18 a.

Fulco comes Andegavensis divortium illiciti matrimonii filiae suae a legato iudicatum servare contemnit, 350 b. Legati nuntios durius recipit, ibid. Sententia excommunicationis in eum, et interdictionis in terram eius confirmatur, ibid.

Fuldensi monasterio privilegia omnia confirmantur, ac ciusdem abbatibus primatus inter alios Galliae et Germaniae, usus dalmaticae et sandaliorum, et mitrae et anuli conceditur, 382 a et seq., 566 a et seq. Sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, confirmatis eius privilegiis, 566 a et seq.

Fulgentinae Ecclesiae fines assignantur, eiusque bona omnia confirmantur, 430 a

et seq.

Fundani episcopi et Cassinensium monachorum transactio de nonnullis Ecclesiis facta confirmatur, 754 a

#### G

Galliae episcopi ad comitium Arelatense invitantur, 203 b.

Garba, quid sit, 674 a V. not. ad calcem colum. eiusd.

Gebehardus. V. Ghicardus.

Gebennensi Ecclesiae confirmantur bona omnia et largitiones eidem factae a Friderico Ænobardo imperatore, 645 b et seq.

Gebhardus Salzburgensis episcopus Admontense monasterium fundat, 239 b.

Gelasius II PP., 282 b.

Genevensis Ecclesia Viennensi subiecta, 208 a.

Genovefae (S.) Ecclesia. V. Dionysii (S.) abbati.

Georgii (S.) in Prufeningen. dioecesi monasterium [sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eique donationes omnes factae vel faciendae confirmantur, 414 a, 444 a, 538 b et seq.

Georgii (S.) in partibus Venetiarum monasterium soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur; eiusque bona omnia confirmantur, 337 b et seq.

Geraldus fundator coenobii Aureliacensis, 110 b.

Gerardus episcopus, postea Nicolaus II, dona aliqua et privilegia elargitur Florentinae Ecclesiae, 77 a. Haec omnia confirmantur a Gregorio VII PP., ibid.

Gerardus electus episcopus Cameracensis investituram ab Henrico Rege accipit, ignorans regem excommunicatum esse et huiusmodi investituram a Pontifice prohibitam, 89 b. Eius causa synodo discutienda remittitur, 90 a. Monasterium Aubechiense bonis cumulat, 162 b.

Gerundensis Ecclesiae limites assignantur, confirmatisque bonis omnibus ad eam pertinentibus, statuitur, ne clerici, ad quamcumque dignitatem promoti, clericales praebendas inibi retinere possint, 277 a et seq.

Geruntii (S.) Callien. dioecesis monasterium sub protectione Apostolicae Sedis su-

scipitur, bonaque eius omnia confirmantur, 730 b et seq.

Gervasii (S.) monasterium Cluniacensi monasterio confirmatur, 429 b.

Ghicardus, vel potius Gebehardus, constitutionem habet ab Urbano II PP., qua excommunicatio in Henricum regem et Ravennatem haeresiarcham a Gregorio VII lata, confirmatur, et in eorum sectarios, 127 a et seq.

Gilardus episcopus Arausicanus postremus Ecclesiae Arausicanae praesul declara-

tur, 159 a et seq.

Giraldus episcopus Caturcensis nonnulla bona concedit canonicis Ecclesiae suae, 160 b.

Girinus locum de Prins donat Cluniacensibus monachis, 433 a.

Glannafoliense in Gallia monasterium a S. Mauro constructum fuit, 178 b. Ab ipso Cassinatibus regendum datum, 179 a. A barbaris destructum, ibid. Fossatensibus adiudicatum, ibid. Cassinatium ditioni restitutum, 180 a.

Glannafoliense monasterium S. Mauri Antisiodoren. dioecesis Apostolicae Sedi immediate subiicitur cum bonis suis omnibus, sub obedientia tamen monasterii

Cassinensis, 606 b.

Godefridus episcopus Florentinus bona nonnulla concedit monasterio S. Ambrosii suae dioecesis, 453 a. Eius donatio confirmatur, ibid.

Godehardus Hildeisheimensis in Saxonia episcopus, in vita et post mortem miraculis clarus, sanctorum numero adscribitur, 368 b et seq.

Godifredus Florentinus episcopus innocens probatur, 214 a. Falsi eius accusatores condemnantur, ibid. b.

Goffridus Andegaven. comes Vindocinense monasterium construit, 299 a.

Gordiania cella Anianensi monasterio confirmatur decreto pontificio, 269 a et seq. Gotefredus Mediolanensis Ecclesiae usurpator deponitur et excommunicatur a Gregorio VII PP., 60 a et seq.

Gotfredus Carnotensis episcopus in proprium gradum restituitur, 98 a.

Gradensi Ecclesiae dignitas sedis patriarchalis confirmatur cum usu pallii et delationis crucis ante patriarcham, 411 a et seq. Sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eique bona omnia, ac praecipue illa quae Constantinopoli, in Histria et Venetiis legitime possidet, confirmantur, 490 b. Eius patriarchae patriarchalis dignitas confirmatur, et primatus super Indestinum archiepiscopum, 647 a. Eidem conceditur ut Constantinopoli et in aliis urbibus imperii Constantinopolitani, in quibus Veneti plures habent Ecclesias, episcopos ordinare et consecrare possit, 648 b.

Gradus in Ecclesia quare diversi sint, 105 b, 623 b, 804 a. Suus cuique Ecclesiae servandus, 380 a.

Gratianopolitana Ecclesia cum bonis omnibus ad eam pertinentibus Hugoni episcopo confirmatur, salvo iure S. R. E., 132 a et seq. Viennensi subiicitur, 208 a.

Gregorius VII PP. Breviter eius vita describitur, 57 a et seq. Dum in Romana Sancta Ecclesia archidiaconatus officio fungitur, Cavense coenobium a Gisulfo Salernitano principe, in cuius manu erat, postulat et obtinet, 143 a. Abbas Cavensis, renuntiatus, monasterium suum cum universis subiectis, seu personis singulariter diligit, fovit, tuetur, et mox Pontifex factus, eorum libertatem decreto, seu pagina, confirmat, ibid. b. Gotefredum simoniacum et Mediolanensis Ecclesiae usurpatorem excommunicat, 60 a et seq. Christifideles ad succurrendum Orientalibus ab infidelibus invasis hortatur, 61 b et seq. Hispaniae reges et episcopos ut Officium Romanum recipiant admonet, 62 a et seq. Augiensis monasterii bona detinentes excommunicat, 64 a et seq. Herimannum

episcopum Bambergensem propter simoniam deponit, 71 b. Anathematizat et sacerdotali quoque privat officio, quia iudicio Sedis Apostolicae se subtrahit, 72 a. Ottonem Constantiensem episcopum inobedientem et rebellem deponit, absoluto clero et populo ab obedientia ei praestanda, 73 a. Henricum IV imperatorem deponit, excommunicat, eiusque vassallos absolvit a iuramento fidelitatis, 74 a et seg. Tedaldum, in Mediolanensem Ecclesiam intrusum ab Henrico IV rege, ad sacros ordines non promovendum pronunciat, 75  $\alpha$  et seq. Iter sibi in Germaniam ire volenti ad pacem componendam parat, 80 a et seq. Totis viribus incumbit ut Henricum IV ad bonam frugem reducat, 81 b. Monet et hortatur episcopos et alios ut eum ad resipiscendum inducant, ibid. b et 82 b et seg. Henricum tandem ad obedientiam S. R. E. revertentem et publice poenitentem absolvit, 84 a et seg. Conventum episcoporum et laicorum ordinat pro examinando iure Henrici et Rodulphi in Theutonicorum regno, 98 b et seg. Ravennatem episcopum pluribus flagitiis pollutum, superbiae fastu elatum et in inobedientia perseverantem deponit, 101 b et seq. Henricum IV regem alias humiliatum et absolutum, sed promissa non observantem, regnum desolantem, iterum excommunicat, deponit regno, solutis a juramento vassallis, 107 b et seq. Electionem Rodulphi ducis in regem Theutonicorum confirmat, 109 a. Roberto duci Apuliae, Calabriae et Siciliae investituram concedit, 112 b et seg.

Griphon S. R. E. card. Ferrariensi Ecclesiae praeficitur, 439 a.

Grossetum transfertur sedes episcopalis Rossellanae Ecclesiae praedonum infestationibus agitatae et desolatae, 427 b et seq.

Gualterii Ravennatis archiepiscopi electio, post schisma eiuratum a Ravennatibus, confirmatur, eique pallium cum aliis iuribus conceditur, 285 b et seq. Singularia eius merita in Sedem Apostolicam, 355 a.

Guarinus Ambianensis et Simon Noviomensis episcopi Ecclesiam Montis-Desiderii donant monasterio Cluniacensi, 407 b et seq. Donatio eorum confirmatur, ibid.

Guiberti antipapae acta in praeiudicium civitatis Veliternensis irrita declarantur, 218 a. Ab episcopatu deponitur, 101 a. Excommunicatur, 127 b.

Guidoni archiepiscopo Viennensi pallium conceditur, 208 a.

Guillelmus archiepiscopus bona nonnulla dat cathedrali Ecclesiae S. Laurentii Ianuen., 312 a.

Guillelmus filius Tancredae cum militibus suis Ecclesiae Salernitanae haereditates invadit et postea reddit, 32 a.

Guillelmus abbas Sancti Petri Carnutensis, 250 a. Adversus eum monachis Cluniacensibus adiudicatur cella S. Dionysii de Nongento, ibid. et seq.

Guillelmus II, Siciliae rex, monasterium Montis-Regalis ordinis S. Benedicti fundat, 775 b.

Guixalense monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipitur, eique confirmatur privilegium ab Urbano PP. II concessum, 682 b et seq.

## H

Hadrianus IV PP., 622 a.

Haereticorum et schismaticorum sacramenta formam habere, sed non virtutis effectum declaratur, 206 a.

Halbercanum collegium canonicorum in Noviomensi dioecesi confirmationem obtinet institutionis suae, 35 b et seq.

Hallense monasterium, 525 b. Bona ei concessa, ibid. et 535 a, 711 b. Privilegia, 525 b, 535 a, 711 b. Statuta pro regulari disciplina, 632 a, 711 b.

Hallensis Ecclesia sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 494 a et seq.

Hamburgensi archiepiscopo tamquam metropolitano subiiciuntur denuo episcopi Daciae, Norvegiae, Islandiae etc., 380 a.

Helena uxor Domicelli Gunnari una cum marito Ecclesias aliquas Sardiniae confert B. Petro, 307 a.

Helias archiepiscopus Barensis pallio exornatur, 126 b.

Hemmerodense coenobium recens fundatum, una cum rebus ac possessionibus suis in Sedis Apostolicae protectionem suscipitur, 446 a et seq.

Henricus comes de Stein monasterium S. Lamberti ordinis S. Benedicti in dioecesi Salisburgensi fundat, 433 b.

Henrici II regis Angliae encomium, 627 b. Ei conceditur privilegium occupandi Hiberniam et adiacentes insulas, salvo iure Romanae Ecclesiae etc., ibid. et seq.

Henrici Leuchorum episcopi concordia cum comite Tullense Friderico coram legato Apost. Sedis facta confirmatur, 410 a. Definitur modus hospitandi comitem, et perpetuum silentium futuris comitibus Tullen. imponitur, ibid. b.

Henricus Anglorum rex monasterio Cluniacensi donat centum marchas annuas, eiusque donatio confirmatur a Pontifice, 567 b et seq. Bona quoque nonnulla concedit monasterio S. Mariae de Rievalle, 664 a. Preces eius et praelatorum regni pro canonizatione S. Eduardi, 669 a. Causa eius et Thomae Cantuariensis archiepiscopi iudicatur a legatis pontificibus, 718 a. Filium eius coronari et in regem inungi vetat Pontifex, nisi prius iuramentum solitum praestet et Anglos a sacramentis absolvat, quae ab eis extorta fuerunt, 727 b. Inunctionem eius et coronationem ad Cantuariensem episcopum pertinere declaratur, et ab aliis inunctionem et coronationem fieri vetatur, cum clausulis poenalibus, 728 a. In suis iniquis constitutionibus immobilis perseverat, 740 a. Eius filius absque iuramenti praestatione et contra Pontificis prohibitionem coronatur, 741 a, 744 b et seq. Interdicitur ei terra Cismarina propter vim illatam S. Thomae Cantuariensi archiepiscopo, 750 a et seq.

Henricus Ratisbonensis episcopus Ecclesiae Rorensi bona nonnulla donat, 575 b. Henrici I (S.) Romanorum imperatoris canonizatio, 595 b et seq.

Henrici imperatores praedecessores coronam romanae urbis consequuti, 262 b. Ei praerogativa haec conceditur, *ibid*. Ius ei datur investiturae, virgae et annuli; episcoporum et abbatum postea consecrandorum, 263 a.

Henricus IV imperator deponitur, 74 a. Eius vassalli absolvuntur a iuramento fidelitatis; excommunicatur, ibid. b. Damna per eum Ecclesiae illata, et quam sollicite eum ad bonam frugem reducere curaverit Gregorius VII, 81 b. Monentur episcopi et alii ut studeant conversioni eius, et interim abstineant ab eius absolutione, ibid. et 83 a. Eo ad Ecclesiam non redeunte, alter rex idoneus eligatur, ibid. b. Quem confirmaturum promittit Pontifex, ibid. Ad obedientiam tandem redit S. R. E., 81 a. Quae fuerit eius poenitentia, ibid. b. Absolvitur, ibid. Eius promissio, 85 a. Eius et Rodulphi ius in Theutonicorum regno examinatur, 98 b, 99 a. Causa devolvitur ad Papam, 108 b. Alias humiliatum Pontifex absolvit, ibid. Promissa non observans iterum excommunicatur, de-

ponitur regno, solutis a iuramento vassalis eius, 109 a. Excommunicatio

eius confirmatur ab Urbano II PP., 127 a et seq.

Henricus V rex. Praecipitur ei regalia ecclesiasticis dimittere; ecclesiasticis vero ea non invadere, 264 a. Cum sancta et catholica Ecclesia Romana reconciliatur et restituit investituras et possessiones ablatas Ecclesiis, 325 a. Suum S. R. E. promittit auxilium et restituuntur ei regalia, 326 a. Dimittit omnem investituram per anulum et baculum, 347 a. Possessiones et regalia restituit; quaeque non habet ut restituantur curabit; pacem veram dat Pontifici, ibid. Conceditur ut regalia per sceptrum electus ab imperatore recipiat, pacemque ei reddit Pontifex, 348 a.

Henrico Bavariae duci, loco imperatoris Lotharii, conceditur investitura allodii terrarum a comitissa Matilde Sedi Apost. concessarum, 467 b et seq.

Herimannus episcopus Bambergensis propter simoniam deponitur, 71 b. Iudicio Sedis Apostolicae se subtrahit, 72 a. Ecclesiam tirannice occupat, ibid. b. Anathematizatur et sacerdotali privatur officio, ibid.

Hiberniam et adiacentes insulas, salvo iure Romanae Ecclesiae et caeterarum Ecclesiarum, occupandi privilegium Henrico II Angliae regi datur, 627 b et seq.

Hida et hyda quid sit, 673 b. V. notam ad calcem colum. eiusd.

Hierarchia ecclesiastica diversos habet gradus, et quare, 623 b. Iustitia distributiva in eadem necessaria, ibid.

Hierosolymitani hospitalis magistri et comitis Forcalquerii super castro de Mannussa controversia componitur, 573 a et seg.

Hierosolymitani Sepulchri (S.) fratres recipiuntur sub protectione Sedis Apost., eisque bona et iura omnia confirmantur, 471 a et seg.

Hilarii (S.) Pictaviensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 63 a et seq. Hirsaugiense Spirensis dioecesis monasterium ab Adalberto comite costructum sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, bonaque omnia eidem confirmantur, 117 b, 152 b et seq.

Hispaniae regnum ab antiquo iuris S. Petri, 58 a.

Hispaniae cum Romana Ecclesia consensus ante Priscillianum et Arium, 62 a.

Hispaniae reges et episcopos exhortatur Gregorius VII ut Officium Romanum recipiant, 62 b.

Hispaniarum Ecclesia quanta mala experta sit a paganorum oppressione, 323 b.

Hominium seu servitium, 534 b. V not. ad calcem colum. eiusd.

Honorius II PP., 349 a.

Hugo abbas Cluniacensis monasterii capellam construit S. Odonis, 157 b. Usus mitrae etc. conceditur ei et abbatibus successuris, 158 b.

Hugo Aginnensis episcopus Condomiense monasterium fundat. V Petri (S.) Condomiense monasterium.

Hugo episcopus Gratianopolitanus. V. Gratianopolitana Ecclesia.

Hugo comes Vitmacensis monasterium S. Walarici in comitatu suo fundat, 241 a. Hugo episcopus Placentinus violenter subtrahit monasterio Clausi decimam collatam ab Arduino et ab aliis Placent. episcopis; praecipitur ei illam restituere, 761 b et seg.

Hugonis Rutenensis archiepiscopi statuta pro ordine et quiete suae dioecesis confirmantur, 671 a et seq.

### I et K

- Iacobi (S.) de Spata in Hispania militia approbatur, eiusque instituta, 780 b et seq. Iadertinus archiepiscopus eiusque suffraganei episcopi Gradensibus patriarchis subiiciuntur, 622 a, 647 b.
- Ianuensis civitas de Alexandro PP. optime merita, 670 a.
- Ianuensi Ecclesiae confirmantur bona ei data a Mariano iudice Calaritano et Guillelmo archiep., 511 b. Ecclesia haec in archiepiscopatum erigitur ab Innocentio II PP., 377 a. Episcopatus Corsicae, iam eidem subjecti, confirmantur, 670 a.
- Ianuenses archiepiscopi a solo Rom. Pontifice dependentes et consecrandi declarantur, 378 a. A suffraganeis episcopis consecrandi, pallium a Sede Apostolica accepturi, 670 b. Perpetua eis transmarina legatio conceditur cum praelatione crucis ac pallii usu, *ibid*.
- Ierosolymitani milites laudantur, 830 a. Bona ac possessiones domus eorum sub Apostolicae Sedis protectione suscipiuntur, *ibid.* A iure decimarum eximuntur, 831 b. Variis privilegiis et favoribus exornantur, 832 b.
- Ierosolymitanum templum variis communitur privilegiis, 830 a et seq.
- Ildefonsus rex Hispaniarum de Saracenorum manibus vindicat Toletanam Ecclesiam, quae a Summis Pontificibus pristinae dignitati restituitur et a Calixto PP. antiquis donatur privilegiis, cum declaratione iuris primatialis, 215 a, 327 a. Illegitimi ad Ecclesias non sunt promovendi, 66 b.
- Illidii (S.) monasterium, eiusque possessiones omnes Claromonten. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur, 691 b et seq.
- Imolensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 571 b et seq.
- Incestuosi damnati ab Alexandro II PP., 18 a et seq.
- Incestus foedaque libido a sacris reprobatur canonibus, 734 a. Contra quos severe incedendum statuitur, ibid. b.
- Innocentius II PP., 364 a. Cluniacense monasterium visitat, 374 a. Eius Ecclesiam dedicat, ibid. b. Rogerio Siciliae regi investituram confirmat, 442 b. Inobedientia, quale peccatum sit, 74 a.
- Investiturae beneficiorum ecclesiasticorum a laicis usurpatae, irritae nullaeque declarantur, 710 b et seq.
- Investituras episcopos a laicis accipere, interdicere semper conati sunt Romani Pontifices, 263 b.
- Ioannis (S.) Ecclesiae Bisunt. dioecesis maternitas confirmatur, cassato privilegio Paschalis PP., 320 a et seq.
- Ioannis et Andreæ (Ss.) de Bonavalle Pictavien. dioecesis monasterio bona omnia confirmantur, eiusque monialibus conceditur ius praesentandi presbyteros pro parochiis eidem monasterio subiectis, 716 b et seq.
- Ioannis (S.) Hierosolymitani hospitale et religio sub Sedis Apostolicae protectione suscipiuntur, cum privilegiorum elargitione. Ioannis (S.) Hierosolymitani fratres, qui semel habitum sumpserint, ad saeculum revertere non posse declaratur, 619 a.
- Ioannis (S.) in Venere Teatinae dioecesis monasterium sub Apost. Sedis protectione suscipitur, eique privilegia omnia pontificia confirmantur, 791 a et seq.

Ioannis (S.) in Viculo Ecclesia canonicis Placentinae matricis Ecclesiae adiudicatur sub annuo censu Sedi Apostolicae persolvendo, 408 b et seq.

Ioannis (S.) Parmensis dioecesis ord. S. Benedicti monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 484 a et seq.,

519 b et seq.

Ioannis (S.) et S. Stephani Bisuntinae civitatis canonicorum controversia componitur, et monitorium datur contra canonicos S. Stephani, ut privilegium per eosdem a Paschali PP obreptitie extortum, reddant sub poena excommunicationis, 336 a et b, 337 a et b.

Iuliae (S.) Brixien. dioecesis ordinis Cassinensis monialium monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique privilegia nonnulla cum confirmatione

bonorum conceduntur, 390 b et seq.

Iuliae (S.) et S. Salvatoris monasteriorum controversia. V Reginensis episcopi etc.
 Iusti (S.) plebani et canonicorum Pratensis Ecclesiae controversia super mortuorum sepultura componitur, 755 a et seg.

Iustinopolitana Tergestinae Ecclesiae unitur ad tempus, 804 b. Iustitia distributiva necessaria in ecclesiastica hierarchia, 623 b.

Iuviniacense monasterium sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 174 a et seq.

Iuviniensis monasterii abbatissae et Michaelis ad Mosam monasterii abbatis controversia super Ecclesia Tyriaci definitur ac componitur, 438 a et b.

Khorney (de) monasterium. V. Chorney.

#### L

Laici repente ad gradum ecclesiasticum non sunt promovendi, 25 a.

Lama vel lamum, quid sit, 636 b. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Lambertus episcopus electus Atrebatensis Ecclesiae confirmatur et consecratur, 151 b.

Lamberti (S.) monachi qui extraneo abbati et simoniaco obedire noluerant, ab excommunicationis vinculo relaxantur, 88 b.

Lamberti (S.) in valle Sein Salisburgensis dioecesis ordinis S. Benedicti monasterio bona omnia confirmantur, illudque liberum ab omni perturbatione declaratur, 433 • et seq.

Lambertus (S.) martyr, 433 b.

Landulphus episcopus Ecclesiae Pisanae confirmatur, 102 a.

Landulphus episcopus Ferrariensis. V. Ferrariensi Ecclesiae.

Lapsorum reconciliatio, 139 b.

Lateranense III sacrum et generale concilium indicitur ab Alexandro III PP., 805 a. Lateranensis sacrosancta Ecclesia et paroecia canonicis regularibus ordinis S. Augustini perpetuo conceditur, cum privilegiorum elargitione, 246 b et seq. Locus venerabilis declaratur, 247 a.

Laugerius episcopus Aptensis nonnulla bona elargitur Ecclesiae Aptensi, 273 b. Laurentii (S.) Ianuen. cathedrali Ecclesiae bona omnia confirmantur data a Mariano iudice Calaritano et Guilielmo archiepiscopo, 311 b et seq.

Laurentii (S.) et S. Alexandri Bergomensis civitatis canonicorum controversia iam ab Eugenio III PP. definita ac composita, iterum definitur ac componitur, 615 a et seq.

Bull. Rom. Vol. II.

Lavellanum oppidum Melphiensi Ecclesiae subiicitur, 222 a.

Leodiensis Ecclesiae prava consuetudo recipiendi pecuniam pro rebus ecclesiasticis damnatur, 362 a.

Leofridus dux Conventriense monasterium fundat, 22 b.

Legati apostolici a Gregorio VII PP designantur ad pacem conciliandam in regno Theutonicorum, 96 b.

Leges antiquae non infirmandae, 216 b.

Letcumba (de) monasterium a Stephano Anglorum rege Cluniacensi monasterio donatum, eidem confirmatur, 461 a et seq., 462 a et seq.

Lex de non tractandis materiis in synodis definitis, 449 b.

Liberalitas principum in dotandis monasteriis, 367 b.

Libra seu librata terrae quid sit, 829 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Lichefeldensis, seu Castrensis Ecclesia, transfertur Conventriam, cuius monachis ibidem regulariter vivere iniungitur, 219 a et seq.

Limanz (de) obedientia datur Cluniacensi abbati, 370 a et seq.

Lingonensis Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur; bona omnia ei confirmantur, eiusque canonicis privilegia nonnulla conceduntur, 729 a et seq. Eius episcoporum donationes factae Besuensi coenobio confirmantur, 231 a.

Liprandus presbyter Mediolanensis fundat Ecclesiam SS. Trinitatis ad Pontem Guinzelmi, 201 b et seq.

Locorum Sanctorum in Ierusalem dignitas, 471 a.

Lombardo, qui Beneventanum archiepiscopatum dimiserat, nonnulla assignantur

bona pro eius substentatione, 814 a et seg.

Londoniensis archiepiscopus si coronationi Henrici regis filii factae absque prestatione iuramenti interfuerit, excommunicatur tamquam Ecclesiae Cantuariens. invasor, 741 b. Poena ei infligitur, quod sine consensu archiepiscopi Cantuariensis regem coronaverit, 745 a et b.

Lothario imperatori, et eius loco, Henrico Bavariae duci, conceditur investitura allodii terrarum a comitissa Mathilde Sedi Apostolicae concessarum, 467 b et seq.

Lucanae Ecclesiae maternitas confirmatur, eique nonnulla conceduntur privilegia ad id spectantia, 287 a et seq.

Lucensi in Ecclesia qualis ordo tenendus sit in collationibus beneficiorum, 54 a et seq. Eius bona non alienanda, 56 a. Clerici officio et praebeadis privantur propter simoniam, 107 a.

Lucius II PP., 478 a. Regnum Portugalliae Rom. Ecclesiae tributarium recipit, 507 b et seq.

Ludovicus Francorum rex a Samsone archiep. Remensi contra ius archiepiscopi Bituricensis, in Bituricensi civitate coronatur, 518 b.

Lugdunensis Ecclesiae primatus super quatuor provincias, Lugdunensem scilicet, Rothomagensem, Turonensem et Senonensem, confirmatur, 104 a.

Lunensis Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur, bonaque omnia ac iura ei confirmantur cum decreto immunitatis, 557 a et seq. Eius episcopis confirmatur ius benedicendi abbatem S. Caprasii Arelensis monasterii, 809 b.

#### M

Macharii (S.) et S. Crucis Burdigalens. monachorum controversia super subiectione alterutrius, 331 b. Monachi S. Macharii a Burdigalens. archiep. vocati

et inobedientes excommunicantur, *ibid*. A legato Sedis Apostolicae subreptione virgam pastoralem obtinent, *ibid*. et 352 a. Citantur ad concilium, *ibid*. Causaque cognita, monasterio S. Crucis subiiciuntur cum decreto restitutionis virgae, *ibid*.

Madelmus abbas monasterii S. Sophiae intra Beneventum siti privilegium obtinet quo bona omnia coenobio illi confirmantur, 222 b et seg.

Magnerici filius ab episcopo Arduino ablatus, 643 b.

Malachinus vel molachinus, quid sit, 785 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Mamiliani (S.) monasterio in Monte Christi posito confirmantur bona omnia cum decreto perpetuae immunitatis ab omni perturbatione, vi, molestia etc., 289 b et seq.

Manassis Remensis archiepiscopus in proprium gradum restituitur, 97 b. Eius

iuramentum, 98 a.

Mangoldus nobilis vir de Werde monasterium S. Crucis in castro suo construit, 412 b.

Manichaeus in synodo Constantinopolitana damnatus, 449 b.

Mansus, mansa vel mansum, quid sit, 726 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Manuascae castrum. V. Hierosolymitani hospitalis magistri etc.

Marciani imperatoris ad Ioannem PP. litterae adversus sacrorum profanatores, 449 b.

Margaritae (S.) in Osterhoven. ordinis Praemonstraten. Bambergen. dioecesis coenobium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 537 a et seq.

Mariani (S.) Ecclesiae canonicis Eugubinae sedis cathedralis confirmantur bona omnia a principibus, regibus, vel Summis Pontificibus donata, 425 b et seq., 468 b.

Mariae (B.) de Shyrborne monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 678 a et seg.

Mariae (S.) canonica in Spoletana cathedrali erecta ab Andrea eiusdem Ecclesiae episcopo obtinet confirmationem erectionis et dotationis suae, 34 a et seq.

Mariae (S.) Castellionensis Ecclesia. V. Castellionensis Ecclesiae etc.

Mariae (S.) de Alderspach ordinis Cistercien. Salisburgen. dioecesis monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, et privilegia nonnulla conceduntur, 543 b et seq.

Mariae (S.) de Aquistris Burdigalensis dioecesis monasterium sub protectione Apost.

Sedis suscipitur, bonaque omnia ei confirmantur, 751 a et seq.

Mariae (S.) de Belliioco collegiata in dioecesi Matisconensi in protectionem Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia et privilegia confirmantur, 37 b et seq.

Mariae (S.) de Campo in pago Ruscinonensi prioratus confirmationem privilegiorum

suorum obtinet, 675 a.

Mariae (S.) de Capua abbatissae et coenobii Cassinensis controversia super cella Cinglensi definitur a Paschali II PP., 217 a et seq.

Mariae (S.) de Caramagna Asten. dioecesis monasterii administratio huiusce Ec-

clesiae episcopo committitur, 628 b et seq.

Mariae (S.) de Casali Plano ecclesia cum omnibus pertinentiis suis abbatibus Cassinensibus adiudicatur, perpetuo indicto silentio monachis Terrae Maioris, 267 b et seq.

Mariae (S.) de Éttona monasterium, 828 b.

Mariae (S.) de Florentia ord. Cassinen. monasterio bona et iura omnia confirmantur, eique quam plurima conceduntur privilegia et exemptiones, 789 a et seq.

Mariae (S.) de Gordiano cella Ananensi monasterio adiudicatur adversus Arelatensem archiepiscopum et monachos Casae Dei, 296 b et seq.

Mariae (S.) de Luffelde Ecclesia sub protectione Apost. Sedis suscipitur, bonaque

omnia ei confirmantur cum decreto immunitatis, 767 a et seq.

Mariae (S.) de Moliano moniales sub protectione Apost. Sedis recipiuntur, eisque bona omnia confirmantur, 802 b.

Mariae (S.) de Rievalle ordinis Cisterciensis monasterio bona omnia ac privilegia confirmantur, 664 b et seq.

Mariae (S.) de Synningtmayte monialium monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique bona omnia ac privilegia confirmantur, 756 a et seq.

Mariae (S.) Florentinae dioecesis monasterio bona omnia confirmantur cum omnimoda subiectione ab episcopo Florentino, 254 b et seq.

Mariae (S.) Fontis Ebraldi in Ecclesia professi recipi nequeant ab abbatibus aut prioribus aliorum monasteriorum, 290 b et seq.

Mariae (S.) Glastonien. dioecesis monasterium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, 339 a. Confirmantur ei donationes omnes tum factae, tum faciendae, ibid.

Omnimodaque conceditur ei exemptio ab omni molestia, ibid.

Mariae (S.) in Cairate monasterium Papiensi episcopo subiicitur, 238 b.

Mariae (B.) in Raitenbach Frisingen. dioecesis Ecclesia canonicorum sub regula S. Augustini regularem vitam profitentium sub Apostolicae Sedis protectione suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 562 a et seq.

Mariae (S.) in Rettenbach canonicae erectio confirmatur, 130 a et b: illa sub tutela Apostolicae Sedis suscipitur, ibid.; confirmatisque bonis omnibus ad eam spectantibus, nonnulla conceduntur privilegia, ibid. et seq.

Mariae (S.) in Undesdorf Ecclesiae bona omnia confirmantur, 473 a et seg.

Mariae (S.) Narbon. monasterium iuris Apostolicae Sedis declaratur, 114 b. Abbati Massiliensi vice Sedis einsdem regendum committitur, ibid.

Marianus iudex Calaritanus bona nonnulla dat Ecclesiae cathedrali S. Laurentii Ianuen., 312 a.

Marsanensis Ecclesia prope Traiectum Mosae monasterio B. Remigii confirmatur, cum decreto ut clericis saecularibus substituantur monachi, 415 b.

Marsorum Ecclesiae bona et possessiones confirmantur, eiusque confinia describuntur, 274 a et seq.

Martini (S:) Augusten. dioecesis Ecclesia et canonici Bernriedenses sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur, 328 a. Bona omnia ad eos spectantia confirmantur, cum decreto omnimodae exemptionis a quacumque molestia, ibid.

Martini (S.) Ecclesiae in Barchgetesgaden Salisburg. dioecesis approbatur institutum regulare canonicorum, 322 b et seq.

Martini (S.) Lucensis Ecclesiae canonici interdicuntur ab ingressu maioris ecclesiae quia canonicatus et praebendas emerunt, 92 b et seq.

Martini (S.) tumulum Urbanus II PP invisit, 166 a.

Martini (S.) Turonen. Ecclesiae bona omnia, privilegia ac libertates confirmantur, 166 a et seq. Urbanus II PP. visitat illam, 164 b.

Massiliense S. Victoris monasterium. V. Victoris (S.) monasterium.

Massiliensis Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 603 b et seq.

Massiliensium monachorum ac Ruthenensium canonicorum controversia super Ec-

clesia S. Amantii et sepultura civium Ruthenensium definitur ac componitur, 489 b et seq.

Mathildes comitissa allodium terrarum donat Sedi Apostolicae, 468 a.

Maticonensis dioecesis. V Mariae (S.) de Belliioco collegiata etc.

Matrimonia clandestina et sine sacerdotali benedictione contrahi nequeunt, 734 b, 735 a.

Mauriacense monasterium cum ecclesiis et pertinentiis suis Aureliacensi monasterio restituitur, 111 a. Sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 692 b et seq.

Mauricius episcopus Bracarensis antipapa, 282 b. Excommunicatur, ibid. Ad monasterium Cavense delegatur, ibid.

Mauriennensis Ecclesia Viennensi subiecta, 208 a.

Maurus (S.) sancti Benedicti discipulus monasterium Glannafoliense in Gallia construit, et Cassinatibus regendum dat, 178 b.

Maxentii (S.) monasterium in tutelam Sedis Apostolicae recipitur, eique bona et privilegia omnia confirmantur, 259 b et seq.

Maziacense monasterium, 693 a. Bona ei confirmata, ibid. Statuta pro regimine monachorum, ibid. b.

Melitense monasterium SS. Trinitatis et S. Michaelis Archangeli sub protectione Sedis Apost. suscipitur, eique bona omnia ac iura confirmantur, 558 a et seq.

Melphyensis synodus habita sub Alexandro II PP., 31 b. Res in eo gestae pro Salernitana Ecclesia, 32 a et seq.

Melphyensi Ecclesiae oppidum Lavellanum subiicitur; confirmantur bona ac praecipuae donationes Rogerii ducis, cum decreto ut episcopi eius a Rom. Pontif. consecrentur, 222 a.

Menatensis abbatia abbatibus Cluniacensibus subiicitur in perpetuum, 252 a.

Messanensis archimandritatus approbatur, 785 b et seq. Bona omnia ei confirmantur et privilegia nonnulla conceduntur, ibid.

Metensis episcopus delegatus a Gregorio VII PP. pro cognoscenda causa quae inter Tullensem episcopum et quemdam eius clericum versatur, 65 a et seq.

Michaelis (S.) abbas et Cumbertus Taurinensis episcopus declarationem habent concordiae factae inter ipsos ex praecepto Sedis Apostolicae, 101.

Michaelis (S.) ad Mosam monasterii abbatis et abbatissae monasterii Iuviniensis super Ecclesiae Tyriaci controversia definitur et componitur, 438 a et b.

Michaelis (S.) de Monte Caveoso monasterium, cuius abbati mitrae et anuli usus statutis diebus conceditur, sub Apost. Sedis protectione suscipitur, cum confirmatione bonorum et privilegio, interdicti tempore, divina officia recitandi, 774 b et seq.

Michaelis (S.) in Burgo Pisarum monasterium, nunc iuris ordinis Camaldulensium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 91 b et seq.

Militensis Ecclesia ab archiepiscopi iurisdictione eximitur, Sanctaeque Sedi immediate subiicitur, 329 a. Eius episcopi a solo Romano Pontifice consecrandi, eisque Bibonensis et Tauronensis Ecclesiae subiiciuntur, ibid.

Militia S. Iacobi de Spata in Hispania; eius historia, institutio, approbatio, etc. V. Iacobi (S.) de Spata etc.

Ministeria Ecclesiae non ditioribus, sed probatioribus danda, 53 b.

Miseraici Bituricen. Ecclesia S. Nicolai sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 448 a et seg.

Misericordia (de) hospitale Placentinae civitatis. V. Placentinae civitatis Hospitale de Misericordia.

Missa cum sicca faece vini et micis panis vino intinctis celebrata altissime reprobatur, 734 b. Solum panem et vinum aqua mixtum offerri in sacrificio Missae deberi ex apostolica auctoritate, 735 a.

Monte Caveoso (de) monasterium, 772 a. Bona ei confirmata, ibid. b. Privilegia concessa, ibid. Usus mitrae et anuli pro eius abbate, ibid.

Moysiaceuse monasterium magnae famae propter regularem disciplinam, 168 b. Suo ex splendore lapsum, ibid. Cluniac. abbatum industria restitutum, ibid. et 169 a. Pro restitutione bonorum, cius immunitate et regimine nonnulla decernuntur, ibid.

Molismensis monasterii et Cisterciensis concordia confirmatur, 210 a.

Monomachia sacris canonibus contraria, 739 a.

Monopolitana Ecclesia ab omni metropolico iure, libera immediateque S. Apostolicae Sedi subiecta declaratur, 135 a et seq., 530 b, 563 a, 818 a.

Montis Bonizi Ecclesia. V. Raynerio Senensi episcopo etc.

Montis Desiderii Ecclesia, Cluniacensi monasterio a Guarino Amburneusi et Simone Novismensi episcopis donata, accedente quoque consensu Ludovici Francorum regis, eidem confirmatur, cum decreto exemptionis a quacumque molestia, 408 b et seq.

Montis Maioris monasterium iuris Apostolicae Sedis declaratur, 114 b. Abbati Massiliensi, vice Sedis eiusdem regendum committitur, ibid.

Montis-Pessulani domus confirmatur Cluniacensi monasterio, 429 a.

Montis-Regalis monasterium ordinis S. Benedicti a Guillelmo II Siciliae rege constructum, Apostolicae Sedi immediate subjectum declaratur, 775 b. Bona omnia praesentia et futura ei confirmantur, 776 a. Eius abbati usus mitrae, sandaliorum, tunicae, dalmaticae etc. conceditur, ibid. b.

Morabatinum quid sit, 195 b. V. not. ad calc. colum. eiusdem.

Moraviensis et Bragensis episcoporum controversia a Gregorio VII PP. in concilio, ambarum partium consensu componitur, 68 a et seq.

Morimundense monasterium ordinis Cistercien. Mediolanen. dioecesis sub protectione Apost. Sedis suscipitur, cique bona omnia confirmantur, 752 b et seq.

Mulier, quae se expurgare vult ab obiecto fornicationis crimine, est audienda, et si innocens sit, a viro nullatenus separanda, 61 a et b.

Munus episcopale, 147 b.

Munus Summi Pontificis quod sit, 81 a.

Mutinensi Ecclesiae assignantur fines et bona omnia confirmantur, additis decretis nonnullis ad episcopalem iurisdictionem tuendam, 346 a et seq.

#### N

Naccum et nactum quid sit, 373 a. V not. ad calcem colum. eiusd.

Nantuacense monasterium sub apostolica protectione suscipitur, bona ac libertates ei confirmantur, ipsumque Cluniacensi abbati subiicitur, 526 b et seq.

Narbonensi Ecclesiae primatus asseritur in Duas Narbonas, quarum Ecclesiae metropolico iure eidem subiiciuntur, 154 a et seq. Possessiones et iura omnia confirmantur ei, 253 b.

Narniensis Ecclesiae canonici obtinent privilegium confirmationis et immunitatis bonorum ad ipsos spectantium, 35 a et seq.

Naulum quid sit, 167 a. V. not. ad calc. colum. eiusdem.

Nazarii et Celsi (Ss.) Veronensis dioecesis monasterio bona omnia confirmantur, salvo censu annuo palatio apostolico solvendo, eiusque monachis abbatis sui electio committitur, 655 a et seq.

Nazarii (S.) Laurishamen. dioecesis monasterium sub Apostolicae Sedis protectione suscipitur, bona omnia ei confirmantur, et privilegia nonnulla conceduntur, 808 a.

Nemausensi in concilio Urbanus II PP. controversiam componit inter Conchenses et Figiacenses monachos, 469 b et seq.

Nestorius in Ephesina synodo damnatus, 449 b.

Niciensis Ecclesiae canonicorum regularis disciplina approbatur, 423 b. Confirmanturque bona ad eam pertinentia, 423 b.

Nicolai (S.) abbatialis Ecclesiae in Barensi civitate bona omnia confirmantur, 245 b. Sub tutela Apostolicae Sedis recipitur, 246 a. Privilegiaque nonnulla ei conceduntur, ibid. et seq.

Nicolai (S.) corpus ex Graecorum partibus transmarinis in Barensem Ecclesiam advectum fuit, 125 b.

Nicolai (S.) de Miseriaco Ecclesia. V. Miseriaci Bituricen. Ecclesia.

Nicolai (S.) in Beneventana urbe Ecclesia cum pertinentiis omnibus et ecclesiis ei subiectis, Casinensibus donatur, 225 a et seq.

Ninivensis abbatia ordinis Praemonstratensis in protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 546 a et seq.

Norsham monasterium. V Rorsham.

Noviomensis dioecesis. V. Halbercanum collegium, etc.

Nummularii qui sint, 52 b.

0

Obedientia, quid sit, 70 a.

Obedientia a caeteris Ecclesiis Romanae tamquam capiti est praestanda, 354 b.

Obediendum praepositis nostris, et quibus in rebus, 205 a.

Occarius et Adalbertus Boiariae comites construunt Tegernseense monasterium, 560 b. Octaviani nefandum in Alexandrum facinus, 658 b. Mantum pontificale vi usurpare contendit, ibid. Ridiculum factum inde secutum, 659 a. Tumultus et scelera, ibid. Detento Alexandro, populus clamat pro eo liberando, ibid. Tandem a senatoribus honorifice circumductus, consecratur et coronatur, ibid. b. Octavianus pertinax excommunicatur, 660 a.

Octoviense monasterium. V Cucuphatis (S.) Octoviense monasterium.

Officium Romanum in Hispania recipiendum, 62 b.

Oldegarius Barchinonensis episcopus ad Tarraconensem Ecclesiam transfertur; confirmatur ei Barcinonensis Ecclesia. Adiicitur ei dioecesis Dertosana, donec

proprium habeat episcopum. Iusque metropolitanum ei conceditur et usus pallii, 283 b.

Oldegarius, Tarraconensis archiepiscopus, legatus Sedis Apostolicae ad exercitum contra Saracenos in Hispaniis paratum constituitur, 323 b et seq.

Olivolensi Ecclesiae iura omnia, immunitates et bona confirmantur, 488 a et seq. Omnium Sanctorum monasterio confirmantur immunitates omnes ab episcopis Barren. concessae, eique a Calixto II PP. nonnulla alia dantur privilegia, 339 b et seq., 503 b.

Ordinationes gratis per simoniacos factae, tolerandae, sed in posterum non admittendae, 23 b. Per saltum non sunt faciendae, 54 b.

Osca civitas per Petrum Aragoniae regem a Saracenorum tyrannide liberatur, 187 a. Episcopalis dignitas ei restituitur cum confirmatione bonorum, ibid.

Osterhovensis Ecclesia, 537 a.

Otto Bambergensis episcopus propriis sumptibus in dioecesi sua monasteria fundat, 344 b. Haec sub Apostolicae Sedis protectione suscipiuntur, ibid. Bona eisdem confirmantur, et eorum cura episcopo Bambergensi demandantur, 345 a, 414 a. Decretum obtinet ut in monasteriis ab ipso fundatis idem semper ordo conservetur, 466 b.

Otto comes Palatinus Ecclesiam S. Petri in Undesdorf Frisingensis dioecesis construit, 367 a.

Otto Constantiensis episcopus propter inobedientiam et rebellionem deponitur, eiusque clerus et populus ab obedientia ei praestanda absolvitur, 73 a et b.

Ottoni de Castro Iringi facultas datur aedificandae Ecclesiae in praedio suo Puribergh, et construendi monasterii sub certis conditionibus, 318 a et b.

## $\mathbf{P}$

Pagii iunioris notitia de diplomate investiturae regni Siciliae Rogerio datae ab Innocentio II PP., 443 b. V. not. ad calc. colum. eiusdem.

Palladii cella Romae abbatibus Cassinensibus in hospitium datur, 184 b, 235 b, 343 b.

Pallii usus et significatio, 283 b et seq. Eius dignitas, 333 a.

Pancratii (S.) Ecclesia in Ronshoven. sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 540 a et seq. Dioecesano episcopo subiecta declaratur, 637 b.

Pannagium, quid sit, 665 b. V not. ad calcem colum. eiusdem.

Panormitana Ecclesia a Saracenorum manibus vindicata, 416 b. Restituuntur ei suffraganeae Ecclesiae, *ibid*. Regia omnia privilegia confirmantur, *ibid*. Eiusque archiepiscopus pallio exornatur, *ibid*. et 117 a. Confirmantur ei bona et privilegia, 332 b.

Papiensi episcopo pallii et crucis usus confirmatur, 238 b. Confirmantur quoque ei plurima alia privilegia, ibid. et seq.

Parisiense concilium, 363 a.

Parisiensis Ecclesiae capitulo bona omnia, consuetudines ac praecipue praebendae S. Genovefae confirmantur, 742 b. Decretum concessum pro residentia canonicorum forinsecorum, 745 b.

Parisiensis episcopus commissionem habet a Gregorio VII absolvendi nonnullos a sententia excommunicationis, 87 b et seq.

Paschalis II PP., 206 b.

Pastor quis sit, quis fur, quis latro, 76 a.

Pauli (S.) monasterii rector controversiam habet cum abbate Vindocinense de ecclesia S. Priscae, quae Vindocinensibus abbatibus adiudicatur, 25 a et seg.

Pennensi Ecclesiae bona omnia et iura confirmantur cum decreto immunitatis a quacumque molestia et violentia, 450 a et seq.

Percussores clericorum poenam excommunicationis incurrunt, 739 b.

Personatus, quid sit, 547 b. V. not. ad calcem col. eiusdem.

Petri abbatis Cluniacensis et Willelmi comitis Matisconensis transactio super Calderia de Ledone confirmatur, 544 a et seq.

Petri Damiani ecclesia, sive potius oratorium, sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur, 49 b et seq.

Petri (S.) abbatia foris portam Viennae sita, Ecclesiae Viennensi subiicitur, 86 b.

Petri (S.) basilicae in Vaticano canonicis conceditur quarta pars oblationum omnium, quae in eadem Ecclesia fiunt, 587 b et seq.

Petri (S.) Blaziliense monasterium monialium sub iure Sedis Apostolicae suscipitur, confirmatisque bonis omnibus, quidquam auferre aut alienare interdicitur 201 a et b.

Petri (S.) Condomiense monasterium confirmationem obtinet fundationis et donationum ab Hugone Agianensi episcopo factarum, 78 a et seq.

Petri (S.) de Certeseya Wintoniens. dioecesis monasterium sub protectione Apostostolicae Sedis suscipitur, 826 b. Bona omnia ei confirmantur, 827 a. Privilegiaque alia conceduntur, ibid. b.

Petri (S.) de Nanto Vabren. dioecesis prioratus in abbatiam erigitur, et sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 402 a et b. Confirmatisque bonis omnibus ad eum quomodolibet pertinentibus, ei plures Ecclesiae uniuntur, ibid. et 403 a.

Petri (S.) Ecclesia in villa Maschara sita et tutelae Sedis Apostolicae commissa, privilegia obtinet a Gregorio VII PP., 115 b et seq.

Petri (S.) Ecclesia in Undesdorf Frisingensis dioecesis ab Ottone comite Palatino constructa, apostolico munitur privilegio, eiusque bona omnia confirmantur, 366 b et seq.

Petri (S.) episcopi civitatis Anagninae in provincia Campaniae canonizatio, eiusque adscriptio in numerum Ss. Confess., 256 a.

Petri et Pauli Ss. Apost. merita recitantur, 587 b.

Petri (S.) Iscen. Ecclesia Tiphernatis dioecesis (nunc Urbanensis) a Tiphernatis episcopi iurisdictione eximitur, eique bona omnia confirmantur, 822 b et seq.

Petri (S.) monasterium in Monte Maiori Apostolicae Sedi speciali iure subiectum, 103 b.

Petri (S.) monasterium obtinet approbationem privilegii a Petro Florentinae Ecclesiae archiepiscopo ei concessi, nec non confirmationem bonorum, 28 b, 29 a.

Petri (S.). Perusinae civitatis ordinis Cassinensis monasterio conferuntur privilegia aliqua, eiusque bona omnia ac iura confirmantur, 420 a et seq., 483 a, 512 b.

Petro data potestas summa a Christo, 207 b. Et mandatum de confirmandis in fide fratribus, ibid.

Petro Panormitano archiepiscopo pallium conceditur cum gravi adhortatione ex materia ipsa, et dignitate pallii desumpta, 333 a.

Bull. Rom. Vol. II.

Petrus archiepiscopus Acheruntinus pallio exornatur, 244 a.

Petrus Abaelardus. V. Abaelardi Petri.

Petrus Aragoniae rex a Saracenorum tyrannide liberat Oscam civitatem, 187 a.

Petrus Florentinae Ecclesiae archiepiscopus privilegium concedit monasterio S. Petri, quod approbatur ab Alexandro II PP., 28 b et 29 a.

Philippus I Galliae rex, Bertam reginam repudiat, atque Bertradam uxorem Folchi comitis Andegavensis ducit, 147 b. V not. ad calc. huius col. Admonentur episcopi ut illum a polygamia desistere compellant, 148 a. Excommunicatus, ab aliquibus episcopis Galliae non evitatur, 202 b. Ei, donec Deo ac Sanctae Romanae Ecclesiae satisfaciat, communicantes excommunicantur, 203 b.

Pipinus et Carolus principes Sarlatense monasterium fundant, 589 a.

Pisana Ecclesia B. Mariae Virginis sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia et privilegia confirmantur, 22 a, 102 a, 596 b et seq.

Pisanae Ecclesiae et archiepiscoporum eius merita in Rom. Pontifices, 395 b. Iura omnia ac bona eidem confirmantur, ibid. et seg.

Pisanis episcopis Apostolicae Sedis vices in insula Corsica conceduntur, 103 a.

Pisanorum archiepiscoporum privilegium de consecratione episcoporum insulae Corsicae iam ab Urbano II, qui illud concesserat, a Paschali II et Gelasio cassatur, 309 b. Iterum a Calixto II PP irritatur et invalidatur, 534 a et seq. Praerogativa haec eisdem restituitur cum iure metropolitano et usu pallii, 359 b.

Pisanorum erga Romanam Ecclesiam merita, 141 b.

Pistoriensis Ecclesiae dignitas, eiusque episcoporum virtutes, 393 b. Ei confirmantur bona omnia, ibid. et seq.

Pito Tullensis episcopus responsiones habet ad quaesitum super simoniacis et illicitis ordinationibus, 198 a et seq.

Placentinae civitatis hospitale de Misericordia sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique confirmantur bona omnia, donationes et privilegia, 613 b.

Placentinae Ecclesiae matricis privilegium datur, quo confirmantur omnia eius bona, 587 b et seq. Eius fides pro Alexandro III PP. contra pseudopapam, 682 a. Confirmatur ei institutio Canonicae, cuius archipresbyter a canonicis solummodo eligendus decernitur, ibid.

Placentinae matricis Ecclesiae canonicis, sub annuo censu Sedi Apostolicae persolvendo, adiudicatur ecclesia S. Ioannis in Viculo, 409 a et seq.

Placentini episcopi ab episcopo Ravennate consecrationem accipere debent, 554 b et seq.

Placentini et Parmensis episcoporum controversia super Ecclesia Castri Spencli et Ecclesia S. Christinae a Brixiensi episcopo definitur; sententia eius confirmatur, et supradictae Ecclesiae Placentino episcopo adiudicantur, 764 b et seq.

Placentino episcopo mandatur ut usurpatam terram de Burneto canonicis S. Antonini ciusdem civitatis restituat, plenamque iustitiam exhibeat, 697 b et seq.

Plenosiaci ecclesia Trenorciensi monasterio confirmatur, 447 a et seq.

Podius Bonitius, in dioecesi Florentina positus, Senensibus episcopis adiudicatur, 794 a et seq.

Polygamis benedictio non est danda, 147 b.

Poloniae regni statuta confirmantur ab Alexandro III PP., 822 a et b.

Pontificum Romanorum munus quod sit, 81 a. Potestatem habent mittendi ad quamcumque synodum legatos suos, 99 b. B. Petrum in fide debent aemulari, 208 b. Summa cura, summoque divini honoris zelo investituras per episcopos

a laicis accipi interdicere conati sunt, 263 b. Pro liberatione Orientalis Ecclesiae multum laborarunt, 522 a. Cura eorum de exteris Ecclesiis, 733 a. Eorum est Ecclesiae mala amputare, 805 a.

Popolonia urbs antiqua Hetruriae, 470 b. V not. ad calc. col. eiusd.

Populonensis Ecclesia. V. Rossellana.

Portense monasterium ordinis Cistercien. Nuenburgen. dioecesis decretum obtinet ne in eius districtu venationes a quoquam fiant, 417 b et seq.

Portugalliae regnum ab Alphonso rege oblatum Lucio Papae II, ab eodem Pontifice tamquam Romanae Ecclesiae tributarium recipitur sub annuo censu quatuor unciarum auri, 507 b et seq.

Potestas ligandi et solvendi in Romanos Pontifices derivata per B. Petrum, 121 a, 150 a, 207 b, 208 b, 576 b.

Pratensis Ecclesiae canonicorum et plebani S. Iusti eiusdem territorii controversia super mortuorum sepultura definitur, 755 a et seq.

Praebendae Ecclesiae ab episcopis gratis sunt dandae, 198 a.

Praenestinus episcopus Alexandro III PP. donat tabulam auream, quam idem Pontifex Cassinensi monasterio restituit, 757 b.

Praepositis obediendum, et quibus in rebus, 205 a.

Presbyteri fornicarii ab altaribus removendi, 89 a. Eorum quoque filii, nisi prius in coenobiis se se probaverint, 198 a. Ad parrochias per abbates electi, animarum curam, nonnisi praevio episcopi consensu, suscipere non debent, 346 b.

Primates sunt ad hoc constituti ut ad eos episcopi in necessitatibus confugiant, 106 a. Principum liberalitas in dotandis monasteriis, 367 b.

Prins (de) locus cum suis pertinentiis a Girino donatus monachis Cluniacensibus, eisdem confirmatur cum decreto immunitatis, 463 a.

Priores et clerici sine consensu episcopi et priorum Ecclesiae matricis non eligendi, 287 a.

Priscae (S.) de Urbe ecclesia Vindocinensibus abbatibus adiudicatur, 25 a.

Professi in Ecclesia S. Mariae Fontis Ebraldi nequeunt recipi ab abbatibus aut prioribus aliorum monasteriorum, 290 b et seq.

Prosperi (S.) monasterium (deinde S. Petri) Regiensis, ordinis Cassinensis, in protectionem Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona confirmantur, novaque eidem conceduntur privilegia, 43 b et seq.

Provinciae, multo ante Christi adventum tempore divisae, 106 a. Ab Apostolis et B. Clemente earum divisio renovata fuit, *ibid*.

Pruseningense monasterium sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 654 a et seq.

Prumiense coenobium Treviren. dioecesis nec non universae eiusdem possessiones in Sedis Apostolicae protectionem suscipiuntur, 384 a et b.

# Q

Quinciacensi monasterio Linganen. dioecesis praedia, caeteraque bona confirmantur et ab omni externa perturbatione libera declarantur, 405 b et seq. Eius monachi Pontiniacensis coenobii filii, ibid. Eorumdem laus, 406 a.

Quirini (S.) Tergenee monasterium sub Apostolicae Sedis protectione suscipitur, 806 a et b. Bona omnia et immunitates ei confirmantur, ibid. Let seq.

### R

Raymundus archiepiscopus Toletanus pallio exornatur, 496 a.

Raymundi Arelatensis archiepiscopi transactio inita cum Anfoso comite Tolosano confirmatur, 602 a.

Raymundus comes Narbonensis ad obediendum, et ad solvendas decimas archiepiscopo Narbonensi excitatur, 155 a. V. not. ad calc. eiusd. col.

Raymundus comes Tolosanus restituit oblationes monasterio S. Ægidii in Septimiana, 152. Eidem monasterio bona nonnulla elargitur, et elargitio eius confirmatur in concilio Nemausensi, 175 a.

Raynerius episcopus Aurelianensis, 94 b. Quae patraverit, ibid. Eius causa Seno-anensi archiepiscopo cognoscenda committitur, 95 a.

Raynerius S. R. E. cardinalis et legatus ad tuendam Narbonensis Ecclesiae dignitatem, eiusque auctoritatem in episcopos provinciae Tarraconensis, 155 b. V. not. ad calc. eiusd. col.

Raynerio Senensi episcopo facultas datur ecclesiam construendi in fundo Montis Bonizi sub annuo censu unius bizantii, Lateranensi patriarchio persolvendo, 625 b et seq.

Rambertus episcopus Brixiensis fundat monasterium Ss. Faustini et Iovitae, 389 a. Ranshovensis Ecclesia, 540 a. Bona et privilegia ei consirmata, ibid.

Ravellensis Ecclesia confirmationem obtinet bonorum omnium ad ipsam pertinentium, 121 a. Sub protectione Apost. Sedis suscipitur, denuo confirmatis eius bonis, 641.

Ravennatis Ecclesiae in Romanam Sedem perpetua obedientia atque observantia, 102 a. Eius episcopus deponitur, eique obedientiam nullam praestandam esse in posterum declaratur, ibid.

Ravennatium Ecclesia, eiurato schismate, in pristinam dignitatem restituitur, 285 b et seq.

Ravennae exarchatus Gualterio archiepiscopo et successoribus eius confirmatur in perpetuum, 354 b et seq.

Reatina Ecclesia sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 608 b.

Redditus ecclesiastici in quatuor partes dividendi, 52 a.

Regalia ecclesiasticis dimittenda Henrico regi, ecclesiasticis vero ea non invadendi praecipitur, 264 a.

Regii Lepidi Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 492 b et seq.

Reginensis episcopi sententia lata in controversia inter monasterium Ss. Salvatoris et Iuliae super dependentia quatuor villarum ad hoc monasterium pertinentium invalidatur, 580 a et seq.

Reicherspergense monasterium sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, confirmatisque bonis omnibus, plura monachis et praeposito conceduntur privilegia, 457 a et seq.

Reicherspergensis Ecclesia ordinis canonicorum S. Augustini sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia ac possessiones confirmantur, 532 b et seq.

Remensis archiepiscopus a nemine praeter Sedem Apostolicam iudicari potest, 99 a. Remensis Ecclesia metropolis, 150 a.

- Remigii (B.) monasterio confirmatur Ecclesia Marsanensis prope Traiectum Mosae, 415 b.
- Remigii (S.) de Borbona Ecclesia Cluniacensi monasterio ab Attone Trecensi episcopo donata, eidem confirmatur, 467 a et b.
- Remigii (S.) de Lintellis Ecclesia Cluniacensi monasterio ab Attone Trecensi episcopo donata, eidem confirmatur, 467 a et b.
- Remigii (S.) de Lintis Ecclesia Cluniacensi monasterio ab Attone Trecensi episcopo donata, eidem confirmatur, 467 a et b.
- Remigii (S.) de Plaiotro Ecctesia Cluniacensi monasterio donata ab Attone Trecensi episcopo, eidem confirmatur, 467 a et b.
- Reparatae (S.) de Marradio ordinis Vallis-Umbrosae Faventinae dioecesis monasterium sub protectione Sedis Apost. suscipitur, eique bona omnia confirmantur, 701 b.
- Rettenbach. V. Mariae (S.) in Rettenbach canonicae etc.
- Richardus Bituricensis archiepiscopus in proprium gradum restituitur, 98 a.
- Richerius Senonensis archiepiscopus in proprium gradum restituitur, 98 a.
- Rigaldi (S.) de Avesia monasterium in Matisconensi dioecesi sub protectione S. Apostolicae recipitur, remota quacumque laicali vel ecclesiastica iurisdictione, 39 b et seq.
- Ripas (ad) Ecclesiae Salisburgen. dioecesis bona omnia confirmantur cum decreto immunitatis, 445 a et seq.
- Ripensis Ecclesia canonicorum S. Augustini Ratisponen. dioecesis sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique confirmantur bona omnia ac immunitates, 505 a et seq.
- Rivipollense monasterium obtinet ab Alexandro II PP. bullam pro stabilitate bonorum suorum contra cuiuscumque personae infestationem, 21 a et seq., 170 b, 697 a, 702 b.
- Roberti comitis de Loretello et Tassione fratrum donationes factae Ecclesiae Teatinae confirmantur, 277 b et seq.
- Robertus simoniacus bona aufert Augiensis monasterii, 64 b. Anathemate feritur ab Alexandro II PP., ibid.
- Robertus declaratur dux Apuliae, Calabriae et Siciliae, 112 b. Formula investiturae ibid. Promittit fidelitatem et annuum censum Pontifici, ibid. et 113 a.
- Roceius comes obtinet a Gregorio VII PP. sub quadam conditione eam Hispaniae partem, quam a Saracenorum manibus eriperet, 58 a et seq.
- Rochabovecurt (de) Ecclesia a Willelmo Petragoricensi episcopo Cluniacensi monasterio donata, eidem confirmatur cum decreto omnimodae exemptionis a quacumque molestia, vi etc., 406 b et seq.
- Rodulphi et Henrici ius in Theutonicorum regno examinatum, 98 b, 99 a et seq. Eorum causa ad Papam devolvitur, 108 b. Rodulphi electio confirmatur, 109 a.
- Rodulphus Turonensis archiepiscopus in proprium gradum restituitur, 98 a.
- Rogerius comes Salernitanus privilegia concedit Cavensi monasterio, quae ab Urbano II PP. confirmantur, 145 a et seq.
- Rogerius comes Siciliae insulam liberat a Saracenis, 148 b. Syracusanam Ecclesiam restituit, bonisque auget, *ibid*. Melitense monasterium SS. Trinitatis et Michaelis Archangeli construit, 558 a.
- Rogerii ducis donationes factae Melphiensi Ecclesiae confirmantur, 221 b.

Rogerius dux et frater eius Boamundus instant et obtinent ut Urbanus II PP. consecret Bantinum monasterium, 125 a et seg.

Rogerio Siciliae regi titulus regius ab Honorio PP II concessus et investitura regni Siciliae eidem confirmantur ab Innocentio II PP., 442 a et seq. Eius bellica laus et merita in christianam religionem, ibid.

Romana abbatia super fluvium Iseram constituta, privilegia aliqua obtinet a Gregorio VII PP., 67 b et seq.

Romana Ecclesia caeterarum caput et magistra, 649 a. Eius est caeteris Ecclesiis providere, ibid.

Romanatus, quid sit, 814 a. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Romanae Ecclesiae tamquam capiti a cacteris aliis obedientia est praestanda, 534 b. Romanensis Ecclesia Vienneusi Ecclesiae subiicitur, 86 b.

Ronchaliae villae Ecclesia ab episcopo Placentino constructa et canonicis S. Antonini donata, eisdem confirmatur, 599 b et seq.

Rorensi monasterio canonicorum regularium S. Augustini Ratisboneus. dioecesis bona omnia confirmantur, 575 b et seq.

Rorsham (de) monasterium sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, bonaque omnia eidem confirmantur, 676 b et seq.

Rossellana et Populoniensis Ecclesiae causam habentes super nonnullis possessionibus, ad concordiam revocantur, 76 a et b.

Rossellanae Ecclesiae sedes episcopalis, praedonum infestationibus agatatae et desolatae, Grossetum transfertur, 427 b et seq.

Rotense monasterium ordinis S. Benedicti sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, liberumque ab omni laicali potestate declaratur, 465 b et seq., 568 b. Rothomagensis Ecclesia Lugdunensi subiicitur, 165 b.

Rothomagensis provincia Ecclesiae Lugdunensi subdita, 105 a et b.

Rothonense monasterium in Britannia constitutum confirmationem obtinet privilegiorum suorum, 95 a et seq. Sub protectione Apost. Sedis suscipitur et nonnulla ei conceduntur privilegia, 342 a.

Ruthenensis consessus, 671 b. Statuta eius pro ordine et quiete cleri Ruthenae dioecesis confirmantur, ibid. et seq.

Ruthenensis Ecclesiae canonicorum regularis vitae institutum confirmatur, eisque nonnulla conceduntur privilegia, 199 b et seq.

Ruthenensium canonicorum et monachorum Massiliensium controversia super ecclesia S. Amantii et sepultura civium Ruthenensium definitur ac componitur, 489 b et seq.

S

Sacerdotes fornicarii ab altaribus omnino removendi, 89 a.

Sacramenta a criminosis conlata, 205 b. Utrum illis uti possint fideles, ibid.

Sacrum Cereris, sive Sacrum Caesarianum, quid sit, 687 a. V notam ad calcem colum. eiusd.

Saeculi curis ecclesiasticos implicari quam contrarium sit sacris canonibus, 263 b. Saysel (apud) componitur controversia inter Arduinum episcopum et Amedeum comitem Gebennenses, 645 b.

- Salernitana Ecclesia confirmationem rerum omnium ac privilegiorum suorum obtinet ab Alexandro II PP., 30 a et seq.; nec non confirmationem bonorum a Guillelmo Tancredae filio ei oblatorum et restitutorum, 31 b et seq. Eius decus, 490 a. Eius primatus super Consanam et Acheruntinam Ecclesias, 191 a. Illarum archiepiscopi semper cum consilio Salernitani archiepiscopi eligendi, ibid.
- Salmoriacensis archidiaconia Ecclesiae Viennensi subiicitur, 86 a.
- Salvatoris (S.) Constantien. monasterium confirmationem obtinet libertatum suarum ac solutionem census Romanae Ecclesiae debiti, 111 b et seg.
- Salvatoris (S.) Ecclesia canonicorum oppidi S. Pauli sub protectione Apost. Sedis suscipitur, bonaque omnia ei confirmantur, 768 b.
- Salvatoris (S.) et S. Iuliae martyris Brixien. dioecesis ord. Cassinen. monasterio bona omnia confirmantur, omnimodaque ei exemptio datur cum aliis privilegiis, 552 b et seq. Eius controversia cum episcopo Reginensi. V. Reginensis episcopi etc.
- Salvatoris (S.) et S. Quirici Populonien. monasterio privilegium datur, quo sub protectione B. Petri suscipitur, et bona omnia ei confirmantur, 470 a et seq.
- Salvatoris (S.) Papien. dioecesis ordinis Cistercien. monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 380 b et seq., 510 b.
- Salzburgensi archiepiscopo conceditur ut episcopatum in sua parochia constituat, qui ab eodem omnino pendeat, 36 b et seq.
- Samso Remensis archiepiscopus graviter obiurgatur ab Eugenio III PP., quod Francorum regem, contra ius episcopi Bituricensis, in Bituricensi civitate coronare praesumpserit, ipsique propterea usus pallii interdicitur, 518 a et seq.
- Sancii Hispaniarum regis in Sedem Apostolicam devotio, 66 b.
- Saracenorum in Sicilia contra christianos persecutio, 148 b.
- Saresbiriensis archiepiscopus si coronationi Henrici regis filii absque praestatione iuramenti factae interfuerit, excommunicatur tamquam Ecclesiae Cantuarien. invasor, 741 b. Poena ei infligitur, quod sine consensu archiepiscopi Cantuariensis regem coronaverit, 745 a et b.
- Sarlatense monasterium a Pipino et Carolo principibus fundatum, sub S. Petri tuitione recipitur, eique bona omnia confirmantur, 588 b et seq.
- Satyri (S.) Bituricensis dioecesis monasterium sub protectione Apost. Sedis suscipitur, eique bona omnia et immunitates confirmantur, 687 a et seq.
- Satyri (S:) Bituricens. in Ecclesia ordo regularis S. Augustini instituendus, servandus, et canonicis saecularibus regulares substituendi decernitur, cum confirmatione bonorum eius, 369 a et seq.
- Saturnini (S.) in pago Urgellensi monasterium sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique privilegia et donationes omnes confirmantur, 196 b et seq.
- Savario de Maloleone crucesignato ius cudendi monetam ab Angliae rege ei concessum, ab Honorio II PP confirmatur, cum annuo censu aureae marchae, 356 b.
- Savigniensi monasterio Eboracens. dioecesis bona omnia confirmantur, et libera a cuiuscumque personae molestia sub excommunicationis poena declarantur, 356 a, 548 b, 612 a.
- Savinae (S.) martyris Ecclesia Marsorum cathedralis declaratur, 275 a.

Savini (S.) monachi inobedientes et post excommunicationem divina officia celebrantes, ad monasterium Massiliense mittuntur, ut ibi poenitentiam agant de tanto excessu, 754 b et seq.

Savini (S.) Placentinae dioecesis monasterium sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, bona ei omnia confirmantur, nonnullaque conceduntur privilegia,

759 b.

Savini (S.) Tarbien. dioecesis monasterio bona omnia confirmantur, 694 b et seq. Schiphati et schyphati, quid sint, 445 a. V not. ad calcem colum. eiusd.

Schisma sub Alexandro III PP., 658 a.

Schismaticorum et haereticorum sacramenta formam habere, sed non virtutis effectum declaratur, 206 a.

Schyrense in Bavaria monasterium sub protectione Apost. Sedis recipitur, eique bona omnia ac donationes factae a proceribus, episcopis, caeterisque confirmantur, 514 b et seq.

Scotiae episcopis antiquae libertates et consuetudines confirmantur, causaeque

graves Sedi Apostolicae reservantur, 746 b et seq.

Sedes Apostolica sola, non synodo praecedente, valet suo statui restituere quos synodus inique damnaverit, 202 b. Eius iudicia nemini licet retrahere, ibid. Potestatem habet novas erigendi, iunctas separandi, dissitas uniendi Ecclesias, 748 b. Sedes Apost. prava tolerat, sed a canonicis constitutionibus non discedit, 66 b. Sola potest a synodo prave damnatum absolvere, 202 b.

Senonensis archiep. contumacia, 163 b. Officio privatur, ibid. Ipse et successores

eius Lugdunensi archiepiscopo tamquam primati subiiciuntur, ibid.

Senonensis provincia Lugdunensi Ecclesiae subdita, 105 b.

Septimianum monasterium S. Salvatoris in tutelam Sedis Apostolicae recipitur, et privilegia alia obtinet, 95 a et seq.

Sepulchri (S.) Ecclesia et fratres. V Hierosolymitani sepulchri etc.

Siciliae insula a Saracenis vastata, 148 b.

Sigefredi Placentini episcopi institutio confirmatur, 682 a.

Silvestri (S.) Ecclesia ab Attone Trecensi episcopo Cluniacensi monasterio donata, eidem confirmatur, 467 a et b.

Simon Noviomensis et Guarinus Ambianensis episcopi Ecclesiam Montis Desiderii donant monasterio Cluniacensi, 407 b et seq. Donatio eorum confirmatur, ibid.

Simonia damnatur ab Alexandro II PP. in concilio Romano I, 23 a et seq. Per simoniam nullus est ordinandus, 24 b. In Lucensem Ecclesiam invecta, 51 a. Triplex eius species: a manu, ab obsequio, a lingua, 104 b. Quam grave peccatum, 737 b. Ei subjectum esse declaratur dantem simul et accipientem, ibid.

Simoniaci a sacris sunt removendi, 70 b, 199 a. Gravis Speccati rei, et ira Dei super illos, 205 a.

Simoniacum est rem ecclesiasticam vendere vel adipisci munere linguae, vel indebiti officii, vel pecunia, 204 a.

Siracusana Ecclesia a Rogerio comite Agarenis restituta, bonisque aucta confirmatur, indicta poena excommunicationis contra eam quomodolibet perturbantes, 148 a et seq. Confirmantur ei bona; episcopus eius pallio exornatur; Apostolicae Sedi immediate subiicitur, 707 b.

Sixti (S.) Placentinae dioecesis monasterium sub protectione Apostolicae Sedis

suscipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 384 b, 608 b.

873

Synodus. Materiae in ea definitae non amplius tractandae sunt, 449 b.

Syrus episcopus Ianuensis diuturnas inter Pisanos et Ianuenses discordias componit,

quare, archiepiscopali honore ornatur, 377 a et seq.

Sophiae (S.) Beneventanae dioecesis monasterium confirmationem bonorum ac privilegiorum obtinet, eiusque abbati quinquies in anno chirothecarum usus conceditur, 439 b et seq. Bona omnia iterum ei confirmantur, 222 b et seq., 235 a. Soli Apost. Sedi subjectum declaratur, 307 b.

Sophiae (S.) Capuanae dioecesis monasterio facultas datur ducendi aquam ex fluvio

Caloris, confirmaturque ei concambium, 285 a et seg.

Soranae (S.) Ecclesiae limites describuntur, eiusque bona omnia confirmantur, 257 b et seq.

Spei vis in Deum, 71 a.

Spoletanae cathedrali Ecclesiae bona confirmantur, 34 a et seg.

Sponheimense monasterium Moguntin. dioecesis sub protectione Apost. Sedis recipitur, bonaque omnia ei data confirmantur, 361 a et seg.

Squillacensis Ecclesia sub speciali Sedis Apostolicae iure recipitur, eique bona omnia, et ea, quae ab Adelasia comitissa donata sunt, confirmantur, cum

decreto immunitatis et libertatis, 258 b et seq.

Staingaden (de) Ecclesiae S. Ioannis Baptistae canonicorum ordinis Praemonstratens. confirmantur bona, eique privilegia nonnulla conceduntur, 633 a et seq.

Stephani (S.) Ecclesiae Bisunt. dignitas matricis adiudicatur, 280 b.

Stephani (S.) Ecclesiae consuetudines favore monachorum Trenorciensis monasterii confirmantur, 301 b.

Stephani (S.) et S. Ioannis Baptistae Bisuntinae Ecclesiae canonicorum controversia definitur, 280 a et seq. A iuramentis per eos factis liberi et soluti declarantur, 295 b et seq. S. Stephani canonici obreptitie privilegium maternitatis Ecclesiae eorum in damnum Ecclesiae S. Ioannis a Paschali PP. II extorquent, 320 a. Res a Calixto dum legationis munere fungeretur in Galliis examinatur, ibid. Sententia fertur, qua maternitas Ecclesiae S. Ioannis adiudicatur, ibid. b. Canonici S. Stephani, obtenta fraudolenter dilatione, Paschalem PP. adeunt, sparsisque per urbem figmentis, privilegium pro se extorquent, 321 a. Non multo post fraus ab eodem Paschali detegitur, ibid. Reasumpta causa a Calixto successore eius, privilegium Paschalis cassatur, et maternitas Ecclesiae S. Ioannis adiudicatur, cum decreto ut ecclesia S. Stephani consuetudines illi omnes persolvat, quas priscis temporibus solvere solebat, *ibid. b.* Bisuntino demum archiep. ius conceditur animadvertendi in canonicos S. Stephani, nisi huic decreto acquieverint, 322 a. Haec controversia tandem componitur, et monitorium datur contra canonicos S. Stephani, ut privilegium per eosdem a Paschali PP. obreptitie extortum, reddant sub poena excommunicationis, 336 a et b, 337 a et b.

Stephani (S.) Lauden. dioecesis monasterio bona omnia ac donationes confirmantur

244 b et seg.

Stephanus Ecclesiae Aniciensis invasor, 79 b. Promittit illam dimissurum, 87 a. Id non praestat, ibid. Sententia excommunicationis cum suis fautoribus punitur. ibid.

Stephanus Anglorum rex donat monasterio Cluniacensi monasterium de Letcumba et donatio eius confirmatur, 461 a et seq. 462 a et seq.

Stephanus Parisiens. episcopus Argentoliense monasterium fundat, 363 b.

Steinfeldense monasterium ordini canonicorum Regularium S. Augustini datur, 416 b. Regulae in eo observandae, 417 a.

Stokes (de) Ecclesia et monasticus ordo in eodem loco institutus, sub protectione Apost. Sedis recipiuntur, bonaque omnia confirmantur, 769 b.

Sturmii (B.) abbatis Fuldensis canonizatio, eiusque adscriptio in numerum sanctorum confessorum, 437 b

Subdiaconi uxoribus vacantes a sacro Ordine et beneficio sunt removendi, 198 a. Sublacensi monasterio monasterium S. Erasmi Romae in Monte Coelio in perpetuum conceditur, 191 a et b. Statutum ei datur, ne cuilibet abbati illius bona dilapidare liceat; quod si contingat, ad Sedem Apostolicam esse reclamandum, 742 a.

Succentor, guid sit, 280 b. V. not. ad calcem colum. eiusd.

Suffocatio prolis delictum cuius atrocitas Scriptura et Patribus declaratur, 734 a.

Svetia simonia et ecclesiasticae disciplinae inobservantia labefactata, 736 a. Exhortantur Svetiae episcopi ad mala haec impedienda et eradicanda, ibid. b.

Swina (de) et de Cotum moniales exemptae declarantur a solutione decimarum, 802 a.

#### T

Taliacozo (de) Bartholomaeus recusat consuetudines male exactas, et recusatio eius rata habetur, 747 b.

Tarentasiensis Ecclesia Viennensi subiicitur, 86 a, 208 a.

Tarracona inter nobiliores Hispaniae urbes a Berengario Romanae Ecclesiae donatur, 136 a. Instrumentum huius donationis. V. not. ad calcem colum eiusd.

Tarraconensis Ecclesia reparanda, 124 b et seq. Ab Agarenorum manibus vindicata Ausonensi episcopo committitur usquedum pristino statui ac splendori reddatur, 136 a et seq. Episcopus pallio exornatur, 137 b. Eius dignitas, 283 a.

Tarvisina Ecclesia sub tutela Sedis Apostolicae suscipitur, 725 b, 825 b et seq. Concessiones et bona omnia ei confirmantur, ibid. Novaque approbatur constitutio pro canonicorum eius indemnitate, 826 a.

Tassionis et Roberti comitis de Loretello fratrum donationes factae Ecclesiae Teatinae confirmantur, 277 b et seq.

Taurinensis episcopus. V Cumbertus.

Tauronensis Ecclesia Militensi subiicitur, 329 a.

Teatinae Ecclesiae confirmantur donationes factae a Roberto comite de Loretello et Tassione fratribus, 277 b et seq. Sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur cum confirmatione bonorum, assignatione finium, decreto immunitatis, 762 b.

Tedaldus ab Henrico rege in Mediolanensem Ecclesiam intruditur, 75 b. Ad limina apostolorum vocatur ad probandam legitimam sui promotionem, ibid.

Tegernseense monasterium confirmationem bonorum omnium, donationum et exemptionum obtinet, illudque ordinario episcopo subiectum in spiritualibus declaratur, 560 a et seq.

Teloneum, quid sit, 167 a. V. not. ad calc. colum. eiusd.

Tergestina Iustinopolitanae Ecclesiae unitur ad tempus, 804 b.

Terrae Maioris monachis perpetuum indicitur silentium, et Ecclesiae de Casali Plano S. Mariae Cassinensibus abbatibus adiudicatur, 267 b et seq.

Terrae Sanctae, sub Balduino rege, miserabilis status, 719 b. A Paganis devastata, 720 a. Excitantur reges, principes et omnes alii ad eius subsidium, ibid. Iique ad facinus incitantur modis omnibus, ibid. b, 721 a et seg.

Theobaldus vir religiosus sancte vixit, 836 a. Miracula et merita ipsius commendantur, ibid. b. Vita et miraculis eius probatis, inter sanctos annumeratur, et

memoria eius solemniter celebrari mandatur, ibid.

Theodori (S.) abbatia Viennensi Ecclesiae subiicitur, 86 b.

Theodori (S.) de Rocha Bovicorit Ecclesia a Willelmo Petragoriensi episcopo donata monasterio Cluniacensi, eidem confirmatur, 329 b et seq.

Theutonicorum regnum. V. Legati apostolici a Gregorio VII PP designantur ad

pacem conciliandam in regno Theutonicorum.

- Thomae archiepiscopi Cantuariensis et Henrici Angliae regis causa dignoscitur et iudicatur a legatis pontificibus, 718 a et seq. Pro tuenda Ecclesiae libertate cum clericis et consanguineis suis in exilium pulsus, 740 b, 741 a, 745 a. Eius merita in vita et gloriosa passio 758 a, 759 a. Insignia patrata miracula ab eo post mortem, 758 a. Canonizatio eius et adscriptio in cathalogo Ss. Martyrum, ibid. 759 a. Eius corpus sub altari Cantuariensis Ecclesiae recondi praecipitur, 758 a, 759 a; eiusque implorari patrocinium mandatur, ibid.
- Toletana urbs ab Ildefonso rege ex Maurorum servitute vindicata, prima Hispaniarum sedes declaratur, 215 a.
- Toletanae Ecclesiae primatus super caeteras omnes Hispaniarum Ecclesias, 214 b, 326 b, 495 b, 576 b, 215 a, 630 a. Eidem subiiciuntur Hispaniarum Ecclesiae omnes, quae suos amiserant pastores post Saracenorum incursiones, 326 b et seq. Eius archiepiscopus pallio exornatur, 214 b, 495 b, 630 b, Aliorum episcoporum causae cognoscendae eidem archiep. traduntur, 214 b. A Saracenis occupata, ab eorum manibus vindicatur per Ildefonsum regem, 630 a. Complutensis Ecclesia ei subiicitur; archiepiscopus eius Hispaniarum primas declaratur, eique pallii usus confirmatur, ibid.

Tolosana Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, quae nullo modo auferri, vel alienari posse statuitur, 438 b

et seq.

Tolla (de) monasterium sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur, eique bona

omnia confirmantur, 550 b et seq.

Tornacensis Ecclesia, paucis clericis instructa cum magna possessionum copia, 728 b. Alexander III PP. indulget ut quadraginta canonici instituantur ex triginta praebendis, dummodo canonici honestam habeant substentationem, ibid.

Tosta, tofta, tostum, quid sit, 674 a. V not. ad calcem colum eiusd.

Traiani episcopi a Summo Pontifice consecrari, omnibus et singulis eorum Ecclesiae bonis frui, absque ullius personae vi, sive molestia statuitur, 211 a.

Trenorciense monasterium in tutelam Apostolicae Sedis recipitur, eique confirmantur bona omnia, iura ac consuetudines, 165 a, 293 a, 300 b, 523 b. Monachis eius conceditur facultas eligendi abbatem de gremio eorum, 293 a. Eius Ecclesia Ss. Valeriani et Philiberti a Calixto PP consecrata, patrocinio Sedis Apostolicae communitur, liberaque ab omni decimarum vel alterius oneris solutione et ab omni episcopali iure declaratur, 318 b, 371 b. Ecclesiae nonnullae adiudicantur ei, indicto silentio monachis S. Florentii, 165 b, 166 a.

Confirmantur ei Ecclesiae de Pleniasco et de Tusilliano Lugdunen. et Claromonten. dioecesis, 447 a.

Tresilliaci Ecclesia Trenorciensi monasterio confirmatur, 447 a et seq.

Trevirensis archiepiscopus commissionem habet a Gregorio VII PP. pro cognoscenda causa, quae inter Tullensem episcopum et quemdam eius clericum versatur, 65 a et seq.

Tribus Fontibus (de) coenobio monasterium Cheminon ab ordine S. Nicolai de Aroasia translatum ad ordinem Cisterciensem subditur, 424 b et seq.

Tricastinae Ecclesiae iura, 159 b. Ei unitur Arausicana Ecclesia, 160 a.

Trinitatis (SS.) Ecclesia a Liprando presbytero Mediolanensi fundata ad pontem Guinzelmi, bullam exemptionis obtinet ab Urbano II PP., 201 b et seq.

Trinitatis (SS.) et Michaelis Archangeli de Mileto dioecesis Militen. monasterium, V. Melitense monasterium.

Trinitatis (SS.) de Bello Monte Ecclesia monasterio Benensi confirmatur, 593 b, 594 a.

Trinitatis (SS.) de Cava monasterio, caeterisque in dioecesi Salernitanae constitutis monasteriis privilegia concessa in praeiudicium archiepiscopi irritantur, cum decreto, quae ab iisdem monasteriis post mortem Gregorii VII sunt acquisita, suis reddendi Ecclesiis, 188 a et seq.

Trinitatis (SS.) de Monte Sacro ordinis Cassinen. Sipontinae dioecesis monasterio, confirmatis bonis omnibus, nonnulla conceduntur privilegia, 650 a et seq.

Troianae Ecclesiae privilegium datur, 210 b.

Tulbae coenobium sanctimonialium noviter constructum sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 451 b et seq.

Tullensis episcopus causam habet cum quodam clerico, pro qua cognoscenda adhibentur archiepiscopus Trevirensis et episcopus Metensis, 65 a et seq.

Turonensis Ecclesiae cum Dolensi controversia definitur, 109 b. Lugdunensi subiicitur, 163 b. Confirmantur ei privilegia omnia, ac praesertim ut in gravioribus causis a solo Romani Pontificis iudicio dependeant eius canonici, 164 a et seq.

Turonensis provincia Ecclesiae Lugdunensi subdita, 105 a.

Tussiacensis synodus, 167 a.

## U

Ugo Bisuntinus archiepiscopus in proprium gradum restituitur, 98 a.

Ultraiectinae Ecclesiae confirmantur ab Eugenio III PP privilegia omnia ei concessa a Conrado III, aliisque regibus ac imperatoribus, 508 b et seq.

Undesdorf Frinsingensis dioecesis Ecclesia. V. Petri (S.) Ecclesia in Undesdorf. Unitas cum capite religionis, 363 a.

Urbanus II PP., 124 b. Ecclesiam Cavensis monasterii dedicat, 143 b. B. Martini Turonen. Ecclesiam invisit, 164 b, 166 a. Totis viribus incumbit ad servandam dignitatem et ad tuenda bona Ecclesiae Narbonensis, 155 a. V. not. ad calcem col. eiusdem. Eius simbolum, 166 a. In concilio Nemausensi controversiam inter Conchenses monachos et Figiacenses componit, et utrique monasterio proprium abbatem indulget, 169 b et seq. Magno comparato exercitu,

Hierusalem et alias civitates expugnat, Francorum praesertim fretus auxilio, 522 a.

Urgellensi (S.) Ecclesiae bona omnia confirmantur, 189 a et seq.

Ursus episcopus Barensis nonnulla bona monasterio Omnium Sanctorum donat, 504 a.

## V

Valciodorense monasterium supra fluvium Mosam, sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eidemque bona omnia confirmantur, 574 b et seq.

Valentina Ecclesia Viennensi subiecta, 208 a.

Valeriani martyris et Philiberti confessoris (Ss.) Ecclesia monasterii Trenorciensis libera ab omni saeculari et ecclesiastico iure declaratur, 294 b, 319 a, 372 a, 524 a.

Vallis Umbrosae cenobium monasteriorum omnium Vallis Umbrosae caput constituitur, 135 b. Congregatio monachorum eius approbatur et sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, ibid., 364 b, 787 b. Bona omnia, indulta et privilegia confirmantur ei et aliis monasteriis eiusdem ordinis, quae recipiuntur quoque sub protectione Apostolicae Sedis, 364 b, 787 b.

Vaticanae basilicae S. Petri canonicis conceditur quarta pars oblationum omnium, quae in eadem Ecclesia fiunt, 587 b et seq.

Veges, quid sit, 814 a. V not. ad calcem colum. eiusdem.

Veliternensi civitati, abolitis omnibus actibus a Guiberto antipapa in praeiudicium eius, confirmantur privilegia, 218 b. Describuntur fines territorii eius, 219 a. Venditores columbarum qui sint, 52 b.

Vercellensis Ecclesia canonicorum B. Eusebii sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 460 et seg.

Veronensis Ecclesiae bona omnia confirmantur cum decreto immunitatis, 324 a. Sub protectione apostolica suscipitur cum nova confirmatione bonorum, 516 a, 799 a. Eius capitulo confirmantur bona omnia, cum decreto, quod absque sanioris partis consensu alienari non possint, ibid. b.

Verulanus episcopus Ecclesias aliquas concedit monasterio Cassinensi, 621 a.

Verulensi Ecclesiae confirmantur donationes factae, vel imposterum faciendae, cum decreto immunitatis eiusdem ecclesiae ac bonorum eius, 185 a et seq.

Vezeliacensis monasterii bona omnia a cuiuscumque personae iurisdictione atque molestia libera declarantur, 229 b et seq.

Viacense monasterium Aureliacensi confirmatur, 111 a.

Victor antipapa, 364 b.

Victor III PP., 120 b.

Victorini (S.) monasterium monialium in civitate Beneventana, Apostolicae Sedi immediate subiicitur, nonnullisque augetur privilegiis, 698 a et seq.

Victoris (S.) Massilien. dioecesis monasterio bona omnia ac privilegia confirmantur, 270 a et seq.

Viduarum mariti et bigami a sacris ordinibus sunt segregandi, 199 a.

Viennensis Ecclesia primatum habet super septem provincias, 85 b. Ab Apostolis fundata suit, 86 a. Ecclesiae ei suffraganeae enumerantur; bona, donationes, privilegia, iura omnia ei confirmantur, et Guidoni eius archiepiscopo pallium

conceditur, 208 a. Confirmantur ei privilegia omnia pontificia, imperialia et regia, 305. Primatus eius asseritur super septem civitates, sex aliae civitates ei subiiciuntur, et Tarantasiae archiepiscopus tamquam primati, ibid. Soli Romano Pontifici et eius de latere legatis subiecta declaratur, 306 a.

Villelmus abbas curam suscipit monasterii S. Salvatoris de Scapusta, 114 b. Lau-

datur et vicarius Gregorii VII PP. constituitur, ibid.

Vincentii (S.) Bergomensis civitatis canonicorum collegium sub protectione Apostolicae Sedis suscipitur, bona omnia confirmantur ei cum decreto omnimodae exemptionis ab omni perturbatione, 349 b. Eius controversia cum canonicis S. Alexandri eiusdem civitatis de prima sede praeposito in sinistra parte chori definitur ac componitur, 403 b et seg.

Vindocinensis abbas controversiam habet cum rectore monasterii S. Pauli de ecclesia S. Priscae, quae Vindocinensibus abbatibus adiudicatur 25 a et seq.

Vindocinensi monasterio ecclesia S. Priscae adiudicatur, 25 a. Eius controversia cum S. Albini Andegaven. monachis super ecclesia S. Mariae Credonen. definitur et componitur, 138 b. Privilegia omnia et praecipue totale dominium in Ecclesia S. Priscae confirmantur ei, solique Apostolicae Sedi subiectum declaratur, 298 b et seq.

Vitalis (S.) ordinis Cassinensis Ravennatens, dioecesis monasterium sub protectione Apostolicae Sedis recipitur, eique bona omnia confirmantur, 639 a et seq.

Vitmacense monasterium soli Apostolicae Sedi subjectum, 240 b.

Vivarium. V Albana Ecclesia.

Vizeliacensi monasterio a Gerardo comite et Berta uxore eius constructo confirmantur et renovantur privilegia omnia iam ei concessa a Nicolao PP II, 229 b.

## W

Walarici (S.) monasterium in comitatu Vitmacensi situm, sub Apostolicae Sedis tutela et iure recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 240 b et seq.

Walterus de Duaro, vel Duaco absolutionem postulat a Gregorio VII excommunicationis qua ligatus fuerat ab archiepiscopo Remensi, 87 b.

Welfon Bavariae dux canonicam erigit in Rettenbach, 130 a et b.

Welphon Spoleti dux ecclesiam S. Ioannis Baptistae de Staingaden fundat, 633 b. Werdense monasterium, 442 b.

Widberg Ecclesia ordinis Praemonstraten. Bamberg. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, eique bona omnia, principumque oblationes confirmantur, 555 b et seq.

Willelmi comitis Matisconensis et Petri abbatis Cluniacensis transactio super Calderia de Ledone confirmatur, 514 a et seq.

Willelmi Marvallensis hominium a comite Gebennensi Amedeo indebite acceptum, 643 a.

Willelmus (S.) Disionensis abbas monasterium Fructuariense fundat, 17 b.

Willermus Petragorienis episcopus monasterio Cluniacensi donat ecclesiam Sancti Theodori de Rocha Bovicorit, 529 b. Eidem monasterio donat Ecclesiam de Rochabovecurt, et donatio eius a Pontifice confirmatur, 407 a.

Wisegradensis Ecclesia Boemiae caput et metropolis declaratur, 50 a.

Wlmeri (S.) monasterium abbatibus Cluniacensibus in perpetuum subiicitur, 252 a. Wormacense concilium, 347 a.

Wratislaus dux Ecclesiam Wisegradensem fundat, 50 b.

norum et privilegiorum eius, 711 a.

# $\mathbf{Z}$

Zachariae (S.) Venetiarum monasterio bona omnia et privilegia confirmantur, 820 b.

Zenonis (S.) Halensis Ecclesiae fundatio confirmatur, bonaque omnia ei data, et quae in futurum poterit acquirere confirmantur, 525 a. Ordo canonicus in ea confirmatur, 534 b. Bona eius omnia ac privilegia iterum confirmantur, 631 a. Sub Apost. Sedis protectione suscipitur cum nova confirmatione bo-

Zenonis (S.) monasterium in Pisana urbe constitutum sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 113. Confirmantur ei bona, et privilegia nonnulla conce-

duntur, ibid.

# INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

QUORUM BULLÆ IN HOC II TOMO CONTINENTUR

| Alexander II habet | Constit. | XXXIII.    | Hadrianus IV habet | Constit. | XXII.    |
|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|----------|
| Alexander III      | D        | CXIII.     | Honorius II        | D        | XII.     |
| Anastasius IV      | ))       | XIV.       | Innocentius II     | <b>»</b> | LXXXIII. |
| Callistus II       | ))       | XL.        | Lucius II          | <b>»</b> | XVIII.   |
| Coelestinus II     | n        | VI.        | Paschalis II       | <b>»</b> | LVII.    |
| Eugenius III       | D        | LVIII.     | Victor III         | ))       | I.       |
| Gelasius II        | D        | <b>X</b> . | Urbanus II         | D        | LVIII.   |
| Gregorius (S.) VII | »        | LXI.       |                    |          |          |

# INDEX CHRONOLOGICUS

# PONTIFICUM OMNIUM

Quorum Bullae, Privilegia et Diplomata in hoc secundo volumine continentur.

| Alexander II<br>Gregorius (S.)<br>Victor III<br>Urbanus II<br>Paschalis II<br>Gelasius II<br>Callistus II | Anno VII » » » » » » | 1073<br>1086<br>1088<br>1099<br>1118<br>1119 | pag.  »  »  »  » | 57<br>120<br>121<br>206<br>282<br>293 | Innocentius II Coelestinus II Lucius II Eugenius III Anastasius IV Hadrianus IV Alexander III | Anno  »  »  »  »  » | 1130<br>1143<br>1144<br>1145<br>1153<br>1154<br>1156 | pag.  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  "" | 364<br>468<br>478<br>508<br>596<br>622<br>656 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Honorius II                                                                                               | »<br>»               | 1119<br>11 <b>24</b>                         | »<br>u           | 293<br><b>349</b>                     | Alexander III                                                                                 | <b>»</b>            | 1156                                                 | »                                    | 656                                           |

# INDEX INITIALIS

# BULLARUM OMNIUM, QUÆ IN HOC II TOMO HABENTUR

ordine alphabetico dispositae.

# A

Accepimus a quibusdam, pag. 46. Actorum synodalium, 215. Ad Apostolicae Sedis, 22. Ad audientiam apostolatus, 754. Ad audientiam nostram, 710. Ad haec nos, 201. Ad hoc in Apostolicae Sedis, 249, 300, 349, 375, 438, 461, 475, 480, 502. Ad hoc in beati Petri, 380. Ad hoc in sancta Matre Ecclesia, 357. Ad hoc in sede institue, 580. Ad hoc nobis, 356, 367, 381, 511. Ad hoc sancti Patres, 550. Ad hoc universalis Ecclesia, 453. Ad hoc universalis Ecclesiae, 364, 385, 389, 538, 540, 654. Ad hoc universalium Ecclesiarum, 715. Ad praesentium notitiam, 159. Admonere te, frater, 65. Admonet nos, 746. Ad Sedem Apostolicam, 18. Æquitatis et iustitiae, 460. Æquum et rationabile, 488, 490. Æterna et incommutabilis, 658. Anno dominicae incarnationis mxcu, 138. Antiqua sanctorum Patrum, 104. Apostolicae officium dignitatis, 647. Apostolicae Sedis, 151, 170, 172, 174, 258, 269, 270, 276, 317, 402, 433, 548, 577, 612, 785. Apostolici moderaminis, 526, 574, 820. | Contigit olim, 684.

Bull. Rom. Vol. II.

111

Arelatensem metropolim, 602. Atrebatensis Ecclesia, 151. Audistis, fratres, 75. Auditum est apud nos, 202. Audivinus et audientes, 200. Austri terram, 239.

## В.

Beate Petre, 74, 107. Beatorum Petri et Pauli, 587. Benedictus Deus, 781. Bonae memoriae, 757. Bonis fratrum, 344. Bonis saecularium studiis, 312. Bonorum omnium Largitori, 166. Bonus et diligens, 406.

### C

Caritatis bonum est, 287. Caritatis est donum, 253. Christianae fidei religio, 618. Clamor abbatis Aureliacensis, 110. Clericorum vestrae Ecclesiae causam, 106. Cluniacensis monasterii, 284. Cognoscentes quod Fructuariense, 17. Commissa nobis, 447. Commissae nobis, 560, 562, 704, 806. Communi et speciali debito, 794. Constat Ecclesiam Coloniensem, 69. Constituti a Domino, 733.

Convenit apostolico moderamini, 23, 35, 1 **38**, 47, 91. Cor nostrum, 719. Cum beatus apostolus Paulus, 62. Cum divina Providentia, 31. Cum divini dispensatione iudicii, 208. Cum ex Apostolicae Sedis moderamine, 85. Cum ex iniuncto nobis, 625, 645, 763. Cum nostrae solicitudinis, 697. Cum omnes Ecclesiae filios, 613. Cum omnibus ecclesiasticis personis, 552, 558, 566. Cum omnibus Ecclesiis, 435, 601. Cum omnibus sanctae Ecclesiae filiis, 157, 528. Cum omnibus sanctae filiis Ecclesiae, 122. Cum omnium Ecclesiarum, 789. Cum omnium Ecclesiae filiorum, 117. Cum omnium fidelium, 27, 176. Cum Orientalis terra, 721. Cum pro beati patris, 225. Cum pro negotiis, 170. Cum universae, 809. Cum universis sanctae Ecclesiae filiis, **1**55, **1**41, **1**43, **1**53, **228**, **299**, **5**25. Cum vos ea a Sede Apostolica, 99. Cum vos per Dei gratiam, 798.

## D

Decessorum statuta, 520. Desiderium, quod, 210, 252, 366, 445, 451, 455, 465, 469, 473, 483, 494, 504, 513, 532, 536, 542, 547, 687, 787, 828. Devotionem tuam, 518, 507. Dignum valde, 457. Dilecti filii, 554. Dilectissimus et reverentissimus frater, 124. Discordiani, quae inter vos, 356. Discretioni nostrae, 139. Discretionis vestrae, 702. Divinae legis institutionibus, 263. Divinae miserationis intuitu, 123. Divinis praeceptis, 244. Docente nos Apostolo, 288. Dominum excelsum, 256.

Domus Domini, 372. Donationes et beneficia, 367.

### $\mathbf{E}$

Ea, quae ad incrementum, 746, 754. Ea quae Dominus, 50. Ea quae iudicio, 754. Ecclesiae filios, 252. Effectum iusta postulantibus, 626, 667, 693, 725, 675. Ego Gregorius, 112. Ego Henricus, 347. Et charitatis debito, 608. Et commissi nobis officii, 306. Et iustitiae ratio, 563. Et prava corrigere, 218. Et religio Cluniacensis, 256. Etsi Ecclesiarum, 305, 506. Etsi teneamur omnibus, 812 Ex administratione officii, 409. Ex Apostolicae Sedis, 163, 391, 463. Ex commissi vobis officii, 727. Ex commisso nobis, 474, 490, 492. Ex consideratione, 30, 39. Ex debito suscepti, 775. Ex iniuncto nobis, 459, 708, 818. Ex literis, 764. Ex officii nostri debito, 192. Ex praedecessoris nostri, 278. Ex parte tuae magnitudinis, 822. Ex transmissa conquestione, 698. Exigunt gratissimae devotionis, 801.

## F

Fallax et invidus, 552. Fidei et devotionis, 682. Fidelitatis ac devotionis vestrae, 67. Fraternitatis tuae prudentiam, 69. Fraternitatem vestram, 468.

#### G

Gaudendum est universitati, 759.
Gerardus Cameracensis electus, ad nos veniens, 89.
Gloriosa et admirabilis, 623.
Gratias agimus omnipotenti Deo, 81.

I

Iamdudum apud nos, 213. Igitur ob reverentiam, 63. Ignem semper, 291. Ignem venit Dominus, 392. Illius devotionis, 669. In Apostolicae Sedis, 308, 369, 426, 696, 750. In beati Petri cathedra, 422. In eminenti Apostolicae Sedis, 397, 496, 557, 564, 604. In eminenti Sedis Apostolicae, 570, 571, 591, 609, 762. In eminenti universalis Ecclesiae, 599. In monasticae legis, 233. In primis locorum, 716. Incomprehensibilis et ineffabilis, 351, 430. Intelligentes errorem vestrum, 61, Inter omnia coeli sidera, 648. Inter primas Hispaniarum urbes, 156. Inter Sancti Stephani, 280. Inter universas Ecclesias, 621. Inter vestram, 295. Inter vos et monachos, 331. Invicta fides et devotio, 356. Iustis fratrum nostrorum, 578. Iustis petentium desideriis, 742. Iustis religiosorum desideriis, 730, 673. Iustis votis assensum, 185, 189, 226, 236, 279, 293, 332. Iustis votis consensum, 211. Iustitiae ac rationis, 404. Iustus Dominus, 377.

## L

Laudes et gratias, 425.

Legimus, Iosue, 71.

Liberalitatis laudabile genus est, 374, 462.

Licet apostolici nos apicis una, 114.

Licet omnibus Ecclesiis, 822.

Licet omnium Apostolorum, 804.

Licet omnium Ecclesiarum, 661.

Laudabiliter et fructuose, 627.

Liquet sanctorum canonum institutis, 149.
Literas devotionis vestrae, 291.
Literas quas Poppo praepositus, 72.
Locorum venerabilium, 399, 415.

## M

Magnificentiae tuae nuntios, 718.
Manifestis comprobatum est, 816.
Meminisse debetis, 92.
Memores divinae gratiae, 95.
Memores esse debetis, 290.
Miserationibus Domini, 186.
Misimus fratri nostro, 73.
Multa praeclara, 833, 836.

## N

Ne passim et indiscrete, 622. Nec facilitati, 309. Non ignorat sancta vestra devotio, 49. Non latere vos credimus, 58. Nos, qui disponente Domino, 289. Notum esse volumus, 87, 109. Notum est pene omnibus, 71. Notum est vobis, 79. Notum fieri vobis volumus, 80. Notum fore volumus, 164. Notum omnibus vobis, 152. Notum sit omnibus, 31. Notum sit vobis, 115. Notum tam praesentibus, 101. Notum vobis esse volumus, 61, 75. Notum vobis fieri volumus, 96. Notum vobis omnibus, 103. Nulli fidelium, 48, 59, 118.

#### ሰ

Officii nos, 251.
Officii nostri, 162, 217, 242, 273, 329, 353, 382, 386, 388, 414, 425, 470, 541, 593, 595, 605, 636, 713, 722, 729, 759, 799.
Omne datum optimum, 830.
Omnipotenti Deo, 341.
Omnipotenti Domino, 325.
Oportuerat vos, 740.

Pastoralis officii, 525, 562. Pastorali solicitudine, 26. Pater et princeps, 178. Per apostoli Petri, 221. Per Petri apostoli, 220. Pia postulatio, 165, 597. Piae postulatio voluntatis, 28, 160, 161, 193, 197, 199, 221, 222, 255, 259, 261, 281, 338, 416, 417, 419, 420, 425, 436, 457, 478, 641, 682, 685, 731, 815. Piae postulationis etc., 516. Pisanorum Ecclesia, 395. Pistoriensis Ecclesia, 393. Postquam nos, 337. Postquam supernae miserationis, 327. Potestatem ligandi, 130, 132, 139, 154, 207, 243, 576, 617. Praeceptum Domini, 322. Praedecessoris nostri, 245. Praeter generale charitatis, 182. Privilegia, 531. Prudentibus virginibus, 802.

# Q

Quae a Patribus, 216. Quae a praedecessoribus, 629. Quae ab Ecclesia Dei, 544. Quae ad pacem, 370, 458. Quae et quanta cura, 98. Quae religionis intuitu, 512. Quae semel iuste, 250. Quae vobis et fratribus, 467. Quam fideliter, 102. Quamquam ad propulsandas, 64. Quamquam Sedes Apostolica, 41. Quamvis circa omnes Ecclesias, 56. Quamvis curae pastoralis, 744. Quamvis ecclesiasticae, 54. Quando inter religiosas, \$94. Quandoquidem divinae providentiae, 36. Quandoquidem, superna disponente clementia, 121. Quanta cordi nostro, 405.

Quantae dignitatis, 630. Quanto fervorem devotionis vestrae, 742. Quanto inter religiosos, 594. Quanto Lateranensis Ecclesia, 247. Quantum praedecessores nostri, 522. Quantum sancta Romana Ecclesia, 518. Quatenus devotionis sinceritas, 635. Ouemadmodum aequitatis, 755. Quemadmodum ex gestis, 412. Quemadmodum regi, 44. Quemadmodum Sedes Apostolica, 378. Querelam, 167. Quia consuetudo S. R. E., 97. Quia documentis, 229. Quia monasterio SS. Trinitatis, 188. Quia nostris temporibus, 125. Quia officii nostri est, 76. Quia te speciale, 127. Quia unius veri Regis, 584. Qui religiosos fovet, 448. Quod per aspirantem gratiam, 431. Quoniam ad audientiam, 728. Quoniam ad memoriam, 68. Quoniam decorem, 811. Quoniam divina favente clementia, 21. Quoniam divinae miserationis clementia, 54. Quoniam divinae miserationis respectu, 33. Quoniam erga reverentiam, 66. Quoniam in agro Domini, 805. Quoniam pervenit ad nos, 141. Quoniam pro amore iustitiae, 84. Quoniam sicut rerum, 748. Quoniam sine verae cultu religionis, 446, 485, 519, 554, 537, 550, 631, 711. Quos dispensatio, 442. Quos omnipotens Dominus, 429. Quot mutationes, 554. Quotiens a nobis, 466, 769, 825. Quotiens etc., 655. Quotiens illud a nobis, 384, 401, 556, 606, 652, 692, 698, 680, 747, 756, 773, 796, 808. Quoties a fratribus nostris, 642. Quoties a nobis petitur, 466, 825. Quoties ea nobis petuntur, 36, 37. Quoties ea, quae ad pacem, 671.

Quoties illud, 525, 546, 568, 694, Significantibus nobis, 761. 702, 743.
Quotiescumque illud, 371.
Significantibus nobis, 761. Significantibus nobis, 72. Significantibus nobis, 802.

R

Redolet Anglia, 758.
Regnum vestrum, 262.
Relatione fratrum, 362.
Religioni vestrae, 248.
Religionis desideriis, 251, 751.
Religionis monasticae, 303, 330, 499.
Religiosa loca, 285.
Religiosam vitam eligentibus, 314, 633, 637, 639, 650, 700, 676, 678, 752, 767, 778, 828.
Religiosis desideriis, 39, 328, 339, 361, 463, 514, 543, 575, 593, 770.
Religiosis votis, 664, 690.
Rerum gestarum, 267.

S

Sacrorum canonum, 135. Sacrosancta Romana Apostolica Ecclesia, Sacrosancta Romana Ecclesia, 427, 441, **582**. Sacrosancta Romana et Apostolica Ecclesia, 495. Salvator praedicit, 203. Sanctorum Patrum, 345. Scire vos volo, 60. Scriptorum vestrorum, 22. Scriptum est, 264. Si auctoritas sacra, 467. Sicut boni et humiles, 350. Sicut aequum est, 615. Sicut iniusta petentibus, 257, 274, 432, 450. Sicut iniusta poscentibus, 175, 238, 240, 277, 301, 324, 330, 340, 346, 444, 486, 610. Sicut irrationabilia, 196. Sicut nostri administratione, 573. Sicut novit, 105. Sicut per literas, 596.

Sicut quorumdam, 94.

Significatum est nobis, 728. Significaverunt nobis, 802. Si in Apostolica Sede, 42. Si iustis servorum Dei petitionibus, 29, 70. Si literas, 83. Si mansuetudo, 471. Singulare semper, 190. Si quando a devotis, 772. Si religiosorum petitiones, 505. Si sacerdotale, 147. Statuimus Ecclesiam, 201. Statuta fratrum, 410. Summae Sedis Apostolicae, 116. Super cella, 296. Super quaestionibus, 198. Superna et ineffabilis, 669. Supernae miserationis respectu, 78, 93, 102, 113. Supplicatio, 509. Suscepti nos officii, 119.

T

Tarraconensis civitas, 283. Testante Apostolo, 449. Tunc Apostolicae Sedi, 411. Tunc religionis amor, 363.

U

Unitati Divinae Trinitatis, 285. Universis fere per orbem, 148.

V

Venerabilia et Deo dicata, 319. Veniens ad nos, 369. Venientibus ad apostolicam, 454. Venientibus ad praesentiam, 814. Vice beati Petri, 733. Vigilantia universalis, 23. Vir iste, 87. Vox clamantis in deserto, 791.

 $\mathbf{Z}$ 

Zelus Domini, 212.

# INDEX RUBRICARUM

# BULLARUM ET PRIVILEGIORUM OMNIUM

Quae in hoc secundo volumine continentur.

## ALEXANDER II

- 1. Monasterium Fructuariense sub Apostolicae Sedis protectione recipitur; confirmaturque permutatio terrae cuiusdam, inter abbatem et Albertum Yporegiensem episcopum inita, pag. 17.
- II. Alexander PP. in concilio Romano incestuosorum errorem damnat, 18.
- III. Bulla pro stabilitate bonorum Rivipollensis monasterii contra cuiuscumque personae infestationem, 21.
- IV. Confirmatio canonicae in Pisana Ecclesia erectae, et bonorum ad eam pertinentium, 22.
- V. Confirmatio donationum et privilegiorum, Conventriensi coenobio ab Edwardo rege concessorum, 22.
- VI. Declaratio decretorum editorum in concilio Romano 1 sub Alexandro PP. Il contra simoniacos habito, 23.
- VII. Confirmatio concordiae initae inter rectorem monasterii S. Pauli, et abbatem Vindocinensem, cui ecclesia S. Priscae de Urbe adiudicatur, 25.
- VIII. Confirmatio privilegiorum, ab Henrico IV Germaniae rege, aliisque imperatoribus, Cremonensi Ecclesiae concessorum, 26.

- IX. Declaratio, quod nemo sine apostolico iudicio possit excommunicare monachos Cluniacenses, vel eos sacris interdicere, 27.
- X. Approbatio privilegii, a Petro Florentinae Ecclesiae archiepiscopo monasterio Sancti Petri concessi; et bonorum ad hoc spectantium confirmatio, 28.
- XI. Ferrarienses canonici cum bonis omnibus ad eorum canonicam pertinentibus, sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur, 29.
- XII. Confirmatio rerum omnium, ac privilegiorum S. Salernitanae Ecclesiae, 30.
- XIII. Confirmatio bonorum a Guillelmo Tancredae filio eidem Salernitanae Ecclesiae oblatorum et restitutorum, 51.
- XIV. Confirmatio sententiae latae in controversia quadam inter clerum et episcopum Clusinum, 53.
- XV. Confirmatio erectionis et dotationis Canonicae S. Mariae in Spoletana cathedrali erectae ab Andrea episcopo eiusdem Ecclesiae, 34.
- XVI. Privilegium confirmationis et immunitatis bonorum ad canonicos Narniensis Ecclesiae spectantium, 35.

- XVII. Confirmatio institutionis Harlebecani collegii canonicorum in Noviomensi dioecesi, 35.
- XVIII. Concessio Salzburgensi archiepiscopo, ut episcopatum unum in sua parochia constituat, 36.
- XIX. Ecclesia collegiata S. Mariae de Belliioco in dioecesi Matisconensi in protectionem Apostolicae Sedis recipitur, eigue bona omnia et privilegia confirmantur, 37.
- XX. Confirmatio privilegiorum Aretinae Ecclesiae ab antecessoribus Pontificibus concessorum, 38.
- XXI. Confirmatio privilegiorum abbatiae S. Benigni Fructuariensis, 39.
- XXII. Privilegium monasterio S. Rigaldi de Avesia in Matisconensi dioecesi, 39.
- XXIII. Monasterium S. Edmundi sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 40.
- XXIV. Concessio privilegiorum monasterio Floriacensi, bonorumque ad illud spectantium confirmatio, 42.
- XXV. Monasterium S. Prosperi (deinde S. Petri) Regiensis, ordinis Cassinensis, in protectionem Sedis Apostolicae recipitur, eius bona confirman tur, novaque eidem conceduntur privilegia, 43.
- XXVI. De monachis ex Cantuariensi Ecclesia non expellendis, 46.
- XXVII. Ecclesia ab Altmanno Pataviensi episcopo ad regularem canonicorum vitam in territorio Pataviensi constructa, confirmatur, 47.
- XXVIII. Confirmatio bonorum, ac privilegiorum concessio eremo Campi Amabilis congregationis monachorum eremitarum Camaldulensium, 48.
- XXIX. Privilegium Ecclesiae Petri Damiani, 49.
- XXX. Confirmatio erectionis Ecclesiae in Wisegrad, quae totius Bohemiae caput et metropolis declaratur, 50.

- censem Ecclesiam invectam in collationibus beneficiorum, 51.
- XXXII. Decreta circa collationem beneficiorum in Lucensi Ecclesia, et sacrum ministerium inibi peragendum, 54.
- XXXIII. Decretum de non alienandis bonis, ad Ecclesiam Lucensem spectantibus, 56.

## S. GREGORIUS VII.

- Significat comiti de Roceio sub qua-I. dam conditione eam Hispaniae partem concessam, quam a Saracenorum manibus eriperet: prohibet alios principes iure eamdem regionem cum copiis ingredi, partemque illam illius provinciae sibi vindicare, nisi interveniat aequa pactio persolvendi iura S. Petri, 58.
- 11. Monasterium Andaginense S. Huberti in Arduenna in tutelam Apostolicae Sedis suscipitur, eique hona omnia confirmantur, 58.
- III. Excommunicatum a se denunciat Gotefredum Mediolanensis Ecclesiae usurpatorem, 60.
- IV. Commissio episcopo Genuensi, ut virum uxorem suam dimittere non permittat, quae vult ab objecto fornicationis crimine se expurgare, 61.
- V. Exhortatio ad omnes Christifideles ad succurrendum Orientalibus ab infidelibus invasis, 61.
- VI. Admonitio ad Hispaniae reges et episcopos, ut Officium Romanum recipiant: nec non confimatio excommunicationis, et depositionis cuiusdam simoniaci, per legatos factae, 62.
- VII. Privilegium pro Ecclesia S. Hilarii Pictaviensis, quae sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 63.
- VIII. Excommunicationis denunciatio contra omnes, qui detinent bona Augiensis monasterii, quae Robertus simoniacus ab illo abstulit, 64.
- XXXI. Bulla contra simoniam in Lu- IX. Commissio Trevirensi archiepiscopo

- et Metensi episcopo pro cognoscenda causa, quae inter Tullensem episcopum, et quemdam eius clericum versabatur, 65.
- X. De illegitimis ad Ecclesias non promovendis, et de constituendis coadiutoribus, 66.
- XI. Privilegium Abbatiae Romanae, super fluvium Iseram constitutae, 67.
- XII. Concordia super controversia inter Moravensem et Bragensem episcopos a Gregorio PP. in concilio, ambarum partium consensu, composita, 68.
- XIII. Declaratio suspensionis in synodo habita contra clericos concubinarios et simoniacos, 69.
- XIV. De servandis in Coloniensi dioecesi decretis Romani concilii super clericorum castitate, et contra simoniacos editis, 69.
- XV. Eiusdem fere argumenti ad archiepiscopum Magdeburgensem, 70.
- XVI. Declaratio depositionis Bambergensis episcopi propter simoniam, 71.
- XVII. Confirmatio sententiae eiusdem, 72.
- XVIII. Depositio Ottonis Constantiensis episcopi, et cleri populique absolutio ab obedientia ei praestanda, 73.
- XIX. Depositio, iterataque excommunicatio Henrici quarti imperatoris: absolutioque vassallorum a iuramento fidelitatis, 74.
- XX. De huiusmodi anathematizatione ad omnes Christifideles, 74.
- XXI. De Tedaldo, in Mediolanensem Ecclesiam intruso, ad sacros ordines non promovendo, 75.
- XXII. Expositio sententiae latae in causa, quae versabatur inter Ecclesiam Rossellanam et Populonieusem super nonnullis possessionibus, 76.
- XXIII. Confirmatio donationum Florentinae Ecclesiae a Gerardo episcopo, postea Nicolao PP. II, caeterisque factarum, 76.
- XXIV. Confirmatio fundationis et donationum ab Hugone Aginnensi epi-

- scopo monasterio S. Petri Condomiensi factarum, 78.
- XXV. Confirmatio sententiae excommunicationis latae a Diensi episcopo legato apostolico in Aniciensis Ecclesiae invasorem, 79.
- XXVI. Commissum datum Bernardo S. R. E. diacono et Bernardo abbati Massiliensi, ut obtineant tutum iter sibi in Germaniam ire volenti, ad pacem componendam; praecipitque non communicandum cum eo rege, qui apostolicis mandatis non obedierit, 80.
- XXVII. Adhortatio ad universos tam ecclesiasticos quam saeculares in romano imperio constitutos, ut imperatorem, eiusque consiliarios ad resipiscentiam inducant; quod si aliter nolint, cum eis non communicent, 81.
- XXVIII. Sequitur in idem argumentum, 82.
- XXIX. Absolutio regis Henrici, 84.
- XXX. Confirmatio primatus Ecclesiae Viennensis, et concessio privilegiorum, confirmatis iis, quae praedecessoribus Pontificibus eidem concessa sunt, 85.
- XXXI. Confirmatio excommunicationis a legato apostolico latae contra Aniciensis Ecclesiae invasorem, 87.
- XXXII. Commissio episcopo Parisiensi absolvendi nonnullos a sententia excommunicationis, 87.
- XXXIII. Commissio Diensi episcopo, ut congregata synodo episcoporum Franciae, causa Cameracensis electi discutiatur, qui post sui legitimam electionem investituram ab Henrico rege per inscitiam acceperat. Insuper praeceptum de promulgando decreto ut investiturae a laicis non accipiantur, 89.
- XXXIV. Privilegium confirmationis atque immunitatis bonorum monasterii S. Michaelis in Burgo Pisarum,

nunc iuris ordinis Camaldulen-

XXXV. Interdictio canonicis S. Martini Lucensis Ecclesiae ab introitu maioris Ecclesiae, quia canonicatus et praebendas emerant, quarum retentionem prohibet, 92.

XXXVI. Confirmatio privilegiorum monasterii Rothonensis in Britannia, 93.

XXXVII. Commissio Senonensi archiepiscopo, et Bituricensi, ut examinatis Aurelianensis episcopi sceleribus, nisi se ab obiectis purgaverit, depositum privatumque declarent, 94.

XXXVIII. Privilegium Septimiano monasterio S. Salvatoris, 95.

XXXIX. Designatos legatos apostolicos ait ad conciliandam pacem in regno Theutonicorum, eosque impedire conantem excommunicat, 96.

XL. De causis episcoporum Franciae et Burgundiae a Gregorio PP discussis, 97.

XLI. Admonitio de non communicando cum iis, qui, contra interdictum Sedis Apostolicae, impedire conantur conventum episcoporum et laicorum habendum pro examinando iure Henrici et Rodulphi in Theutonicorum regno, 98.

XLII. De potestate Romani Pontificis mittendi ad quascumque synodos legatos suos: privilegia Ecclesiarum pro necessitate vel utilitate commutandi: ac insuper de legatorum Sedis Apostolicae facultatibus, 99.

XLIII. Declaratio concordiae ex praecepto Sedis Apostolicae factae inter episcopum Taurinensem et abbatem S. Michaelis, 101.

XLIV. Declaratio depositionis episcopi Ravennatis, in Romana synodo factae, cui nullam praestare obedientiam monentur Ravennates, 101.

XLV. Landulpho episcopo Pisanam Ecclesiam cum omnibus illi concessis et concedendis confirmat: vicem suam ei et successoribus committit Bull. Rom. Vol. II. 412

in insula Corsica, ad Ecclesiae Romanae dominium per eum reducenda, 102.

XLVI. Praeceptum omnibus in Provincia commorantibus, ut bona, monasterio S. Petri in Monte Maiori ablata, sub excommunicationis poena restituant, 103.

XLVII. Confirmatio primatus Ecclesiae Lugdunensis super quatuor provincias, Lugdunensem scilicet, Rothomagensem, Turonensem et Senonensem, 104.

XLVIII. Eiusdem argumenti: ratio quoque, et origo diversorum in Ecclesia graduum declaratur, 405.

XLIX. Confirmatio decretorum Summ.

Pontificum contra clericos episcopis
suis infestos: privatio praebendarum et officii clericorum Lucensis
Ecclesiae, huiusmodi decretis refragantium, 106.

L. Iterata excommunicatio Henrici regis, 107.

LI. Declaratio definitionis synodalis super controversia inter Ecclesiam Turonensem et Dolensem, 109.

LII. Comminatio poenarum contra detinentes bona monasterii Aureliacensis, nisi ea restituant, cuius favore confirmatur refutatio monasterii Viacensis, ab eius principibus in manu abbatis facta, 110.

LIII. Confirmatio libertatum monasterii Sancti Salvatoris Constantien. ac solutionis census Romanae Ecclesiae debiti, 141.

LIV. Investitura domini Gregorii Papae, qua Robertum ducem de Apulia, Calabria et Sicilia investivit, 112.

LV. Monasterium S. Zenonis in Pisana urbe in Apostolicae Sedis clientelam suscipitur, 413.

LVI. Commissio reformationis duorum monasteriorum, scilicet Montis Maioris in provincia Sancti Petri, et Sanctae Mariae in dioecesi Narbonensi, cum facultate, quatenus in eisdem personae idoneæ ad gubernium repertae non fuerint, desumendi abbates ex aliis monasteriis eiusdem ordinis; et repetendi quidquid, ad eadem monasteria pertinens, ab aliis iniuste detineatur, 114.

LVII. Privilegium pro Ecclesia S. Petri in villa Maschara sita, et tutelae Sedis Apostolicae commissa, 115.

LVIII. Confirmatio privilegiorum omnium Panormitanae Ecclesiae, 116.

- LIX. Privilegium confirmationis bonorum atque immunitatum monasterii Hirsaugiensis, quod sub Apostolicae Sedis protectione recipitur, iniuncto onere annui census, 117.
- LX. Andaginense monasterium sub Sedis Apostolicae protectione recipitur, eique nonnulla oblata dona confirmantur, 118.
- LXI. Abbatibus Cluniacensibus conceditur omnimoda iurisdictio super monachis et abbate monasterii Sancti Benedicti ad Padum eiusdem ordinis, 119.

### VICTOR III.

I. Confirmatio bonorum omnium ad Ravellensem Ecclesiam spectantium, 121.

#### URBANUS II.

- I. Confirmatio bonorum ac privilegiorum omnium Cluniacensis monasterii, quod soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur: eiusque abbati mitrae, chyrothecarum et sandaliorum usus conceditur, 121.
- II. Bantino monasterio a se consecrato nonnulla Urbanus PP. concedit privilegia, atque exemptiones, 123.
- III. De reparatione Ecclesiae Tarraconensis, cuius favore ea impendi conceditur, quae necessaria forent ituris in Hierusalem, vel in alias partes, 124.
- IV. Confirmatio Barensis archiepiscopa-

- tus, bonorumque ad eam Ecclesiam spectantium, 125.
- V. Constitutio ad Ghicardum episcopum Constantiensem, qua excommunicationem in Henricum regem, et Ravennatem haeresiarcham, a Gregorio VII latam, confirmat, et in eorum sectarios; inde quae agenda in in clericos ab episcopis excommunicatis ordinatos, constituit, 127.
- VI. Confirmatio erectionis canonicae S. Mariae in Rettenbach, quae sub Apostolicae Sedis protectione recipitur: confirmatisque bonis omnibus ad eam spectantibus, nonnulla eidem conceduntur privilegia, 430.
- VII. Privilegium, seu decreta nonnulla pro Ecclesia Gratianopolitana, bonisque ad eam pertinentibus, 132.
- VIII. Approbatio congregationis monachorum Vallis Umbrosae ord. Sancti Benedicti, quae sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 135.
- IX. Monopolitana Ecclesia, ab omni metropolico iure libera, immediateque S. Apostolicae Sedi subiecta declaratur, 135.
- X. Tarraconensis Ecclesia, civitate nuper ab Agarenorum manibus vindicata, Ausonen. episcopis committitur, usquedum pristino statui ac splendori reddatur, 136.
- XI. Decretum de controversia inter monachos S. Albini Andegaven. et Vindocinenses super ecclesia S. Mariae Credonen., 138.
- XII. Ad Anselmum Mediolanen. archiepiscopum de reconciliatione lapsorum, 139.
- XIII. Confirmatio bonorum omnium ac privilegiorum monasterii S. Sophiae Beneventanae dioecesis, cuius abbati quinquies in anno chyrothecarum usus conceditur, 139.
- XIV. Corsicanae insulae episcopatus Pisano subiiciuntur, 141.
- XV. Confirmatio bonorum, iurium et immunitatum omnium Cavensis mona-

- sterii, ac praesertim privilegii a Rogerio Salernitano comite eidem coram Papa nonnullisque episcopis concessi, 142.
- XVI. Constitutio ad Rainoldum archiepiscopum Remensem et suffraganeos eius contra polygamos, eosve, qui foeminarum rite promiscua haberent connubia, 147.
- XVII. Syracusana Ecclesia, a Rogerio comite eiectis Agarenis restituta, bonisque aucta, confirmatur, indicta poena excommunicationis contra eam quomodolibet perturbantes, 148.
- XVIII. Restitutio Atrebatensis Ecclesiae, cui proprium præesse episcopum decernitur, 149.
- XIX. Sequitur ad populum et clerum Atrebatenses ut episcopum sibi eligant; electo vero onus detrectare interdicitur, 151.
- XX. Sequitur adiudicatio Atrebatensis et Ostrevannensis archidiaconiarum pro substentatione Atrebatensis episcopi, 151.
- XXI. Confirmatio restitutionis oblationum monasterio S. Ægidii in Septimiana, factae per Raymundum comitem Tolosanum, 152.
- XXII. Monasterium Hirsaugiense Spirensis dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; bonaque omnia eidem confirmantur, 152.
- XXIII. Narbonensi Ecclesiae primatus asseritur in Duas Narbonas, quarum Ecclesiae metropolico iure eidem subiiciuntur, 454.
- XXIV. Confirmatio immunitatum et privilegiorum omnium Cluniacensis monasterii, et caeterorum monasteriorum eidem subiectorum, 157.
- XXV. Decretum, ut mortuo Giraldo episcopo Arausicano, nullus in eius locum eligatur; sed haec Ecclesia in pristinam redeat unitatem, et ab episcopo Tricastino regatur, 159.
- XXVI. Caturcensis Ecclesiae canonici confirmantur in professione vitae

- regularis, quam recens professi erant, 160.
- XXVII. Confirmatio regularis disciplinae canonicorum S. Avenionensis Ecclesiae, qui cum bonis omnibus ad Canonicam ipsam spectantibus sub protectione Sedis Apostolicae suscipiuntur, 161.
- XXVIII. Confirmatio monasterii Aubechiensis in dioecesi Cameracensi, et rerum omnium ad illud spectantium, 162.
- XXIX. Decretum Urbani II et synodi Claromontanae de primatu Lugdunensi, 163.
- XXX. Confirmatio privilegiorum omnium Turonen. Ecclesiae, ac praesertim, ut in gravioribus causis a solo Romani Pontificis iudicio dependeant canonici, 464.
- XXXI. Trenorciensis monasterii bona, iuraque omnia in tutelam Apostolicae Sedis recipiuntur, 165.
- XXXII. Confirmatio bonorum omnium, privilegiorum ac libertatum Ecclesiae S. Martini Turonen., 166.
- XXXIII. Decretum, ut abbas Cormeriacensis sumat baculum pastoralem ex sepulchro B. Martini, 167.
- XXXIV. Ad Tolosanum, Agennensem, Caturcensem, et Lactoratensem episcopos, ut restitui curent ecclesias et bona Moysiacensi ablata monasterio, pro cuius immunitate et regimine nonnulla decernuntur, 168.
- XXXV. Urbanus PP. II in concilio Nemausensi controversiam inter Conchenses monachos et Figiacenses componit, et utrique monasterio proprium abbatem indulget, 169.
- XXXVI. Confirmatio bonorum monasterii Rivipollensis, cui nonnulla immunitatis ac exemptionis privilegia conceduntur, 170.
- XXXVII. Idem omnino privilegium pro monasterio Balneolensi, 172.
- XXXVIII. Confirmatio bonorum, et donationum omnium, factarum vel in

- posterum faciendarum Iuviniacensi monasterio, cui privilegia immunitatis ac Apostolicae Sedis protectionis conceduntur, 174.
- XXXIX. Confirmata in concilio Nemausensi donatione Raymundi comitis
  Tholosani, monasterium S. Ægidii subditur S. R. Ecclesiae, 175.
- XL. Confirmatio libertatum omnium Cluniacensi monasterio a Summis Pontificibus concessorum; quibus nonnulla alia privilegia exemptionis adiunguntur, 176.
- XLI. Monasterium S. Mauri Glannafoliense in Gallia Fossatensibus adiudicatum, Cassinatium ditioni restituitur, 178.
- XLII. Confirmatio bonorum omnium ac privilegiorum Cassinen. monasterii: cum declaratione, quod nullum eidem praeiudicium inferatur ex privilegiis monasteriis S. Sophiae Beneventano et Bandusino nuper concessis, 182.
- XLIII. Privilegium Verulensi Eccl., 185. XLIV. Oscitanae civitati episcopalis dignitas restituitur; ac bona omnia, Ecclesiae huic ab Aragoniae regibus concessa, confirmantur, 186.
- XLV. Privilegia monasterio SS. Trinitatis de Cava, caeterisque in dioecesi Salernitana constitutis monasteriis, concessa in praeiudicium archiepiscopi, irritantur cum decreto, ut quae ab eisdem monasteriis post mortem Gregorii VII sunt acquisita, suis reddantur Ecclesiis, 188.
- XLVI. Confirmatio S. Urgellensis Ecclesiae, bonorumque ad eam spectantium, 489.
- XLVII. Salernitanis archiepiscopis primatus super Consanam et Acheruntinam Ecclesias confirmatur: cum decreto quod cum illorum consilio istarum archiepiscopi eligantur, obedientiam illis praestituri, 190.
- XLVIII. Cella Cinglensis monasterio Montis Casini asseritur, iniuncta

- tamen lege, ut semper illic ancillarum Dei congregatio remaneat, 192.
- XLIX. Monasterium S. Cucuphatis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur: eique bona omnia ac privilegia hactenus concessa confirmantur, 193.
- L. Confirmatio monasterii Burrhonensis in dioecesi Constantiensi, ac donationum omnium eidem ab Adelaide patruisque factarum, 195.
- LI. Simile privilegium pro monasterio Sancti Saturnini in pago Urgellensi, 196.
- LII. Responsiones ad consulta Pitonis Tullensis episcopi super simoniacis ac illicitis ordinationibus, 198.
- LIII. Confirmatio regularis instituti canonicorum Ecclesiae Ruthenensis; quibus nonnulla conceduntur privilegia, 199.
- LIV. Decretum, ne domus in claustro Carnotensi existentes laicis dentur, aut locentur a canonicis, 200.
- LV. Privilegium pro monasterio monialium S. Petri Blazilien, 201.
- LVI. Fragmentum bullae exemptionis Ecclesiae Sanctae Trinitatis, a Liprando presbytero Mediolanensi fundatae ad Pontem Guinzelmi, 201.
- LVII. Constitutio ad Richerium Senonensem, et caeteros Francorum episcopos, qua regem excommunicatum absolvi vetat, eosque ad synodum Arelatensem invitat, 202.
- LVIII. Decretalis epistola ad Lucium praepositum Sancti Iuventii Papien. civitatis contra simoniacos: et de ordinationibus ab haereticis acceptis, 203.

## PASCHALIS II.

- Concesso pallio Guidoni archiepiscopo Viennensi, eidem episcopatus et metropolitana iura confirmantur, 207.
- II. Confirmatio bonorum omnium ac possessionum ad Eduensem Ecclesiam pertinentium, 208.

- III. Monasterium Cistercii monachorum | XVIII. Privilegium Vezeliacensi mona-S. Benedicti, in dioecesi Cabilonen. nuper institutum, sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur, 209.
- IV. Privilegium Troianae Ecclesiae, 210.
- V. Privilegium, quo monasterii Cluniacensis bona omnia ac iura confirmantur, 211.
- VI. Absolutio Godifredi Florentini episcopi, et damnatio accusatorum, 215.
- VII. Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae supra caeteras omnes Hispaniarum Ecclesias, 214.
- VIII. Confirmatio episcopatus Atrebatensis, cui distincti a Cameracensi dioecesi limites constituuntur, 216.
- IX. Confirmatio sententiae ab Urbano PP. II editae in controversia inter coenobium Cassinense et abbatissam S. Mariae de Capua super cella Cinglensi, 217.
- X. Descriptio et assignatio confinium territorii Veliternensis, 218.
- XI. Lichefeldensis, seu Castrensis Ecclesiae translatio Conventriam, cuius monachis ibidem regulariter vivere statuitur, 219.
- XII. Confirmatio limitum ac bonorum omnium S. Ravellensis Ecclesiae, quae sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 220.
- XIII. Confirmatio donationum Melphiensi Ecclesiae a Rogerio duce factarum, 221.
- XIV. Privilegium monasterio S. Sophiae intra Beneventum sito, cuius bona omnia confirmantur, 222.
- XV. Ecclesia S. Nicolai in Beneventana urbe cum pertinentiis omnibus, et ecclesiis ei subiectis, Cassinensibus donatur, 225.
- XVI. Confirmatio bonorum omnium ad sanctam Fesulanam Ecclesiam spectantium, 226.
- XVII. Monasterium Bantinum in Apulia Acheruntin. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 227.

- sterio concessum, 229.
- XIX. Besuensis coenobii possessiones et iura confirmantur, 231.
- XX. Confirmatio bonorum omnium Cassinensis monasterii, cui immunitates, exemptiones et privilegia nonnulla conceduntur, 232.
- XXI. Confirmatio iurium, privilegiorum et bonorum omnium ad monasterium S. Benedicti super Padum siti Mantuan. dioec. quomodolibet spectantium, 230.
- XXII. Confirmatio privilegiorum pallii et crucis Papiensi episcopo cum aliis pluribus privilegiis a Romanis Pontificibus eidem et antecessoribus concessorum, 238.
- XXIII. Monasterii Admontensis Saliburgen. dioecesis, bonorumque ad illud spectantium, confirmatio, 239.
- XXIV. Monasterium S. Walarici, in comitatu Vitmacensi situm, sub Apostolicae Sedis tutela et iure recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, 240.
- XXV. Confirmatio bonorum ad Ferrariensem Ecclesiam spectantium, cui assignantur limites, et undecim minores massae de patrimonio Romanae Ecclesiae donantur, 241.
- XXVI. Confirmatio et renovatio bonorum et iurium S. Acheruntinae Ecclesiae, cuius archiepiscopis conceditur pallii usus, 243.
- XXVII. Confirmatio monasterii Sancti Stephani Lauden. dioecesis, et bonorum ad illud spectantium, 244.
- XXVIII. Confirmatio abbatialis Ecclesiae S. Nicolai in Barensi civitate, et bonorum ad eamdem spectantium, 245.
- XXIX. Sacrosancta Lateranensis Ecclesia et paroecia canonicis regularibus ordinis S. Augustini perpetuo conceditur, cum privilegiorum elargitione, 246.
- XXX. Privilegium confirmationis monasteriorum omnium atque ecclesiarum

- ad Cluniacense monasterium pertinentium, 248.
- XXXI. Confirmatio ecclesiarum et possessionum monasterii Athanacensis Lugdunen. dioecesis, 249.
- XXXII. Monachis Cluniacensibus adiudicatur cella Sancti Dionysii de Nongento adversus Guillelmum abbatem Sancti Petri Carnutensis, 250.
- XXXIII. Confirmatio bullae Nicolai PP. secundi qua Corbiniacensi coenobio exemptio a subiectione Flaviniacensis conceditur, 251.
- XXXIV. Abbatia Menatensis, et monasterium Sancti Whmeri abbatibus Cluniacensibus subiiciuntur in perpetuum, 252.
- XXXV. Decretum libertatis et exemptionis pro monasterio S. Benedicti ad Padum, 252.
- Narbonensis Ecclesiae possessiones et iura confirmantur, 253.
- XXXVII. Confirmatio bonorum monasterii S. Mariae Florentin. dioecesis, quod Florentinis episcopis in spiritualibus subiicitur, 254.
- XXXVIII. Canonizatio S. Petri episcopi civitatis Anagninae in provincia Campaniae, eiusque adscriptio in numerum Ss. Confess.
- XXXIX. Aliud privilegium, quo alia bona Cluniacensi monasterio confirmantur, 256.
- XL. Descriptio limitum S. Soranae Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur, 257.
- XLI. Confirmatio donationis ab Adalasia Siciliae comitissa factae Ecclesiae Squillacensi, et privilegiorum eidem ab Urbano II PP. concessorum, 258.
- XLH. Monasterium Sancti Maxentii in tutelam sanctae Sedis Apostolicae recipitur, 259.
- XLIII. Monasterium S. Benedicti Cupersanen. sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia confirmantur, 261.
- XLIV. Privilegium Paschalis PP. quod

- facit imperatori Henrico de investituris episcopatuum et abbatiarum, 262.
- XLV. Sequentur aliae literae ad eumdem Henricum contra investituras huiusmodi, et saecularia ministeria ecclesiasticis personis non conferenda, 265.
- XLVI. Privilegium confirmationis bonorum omnium, privilegiorum et immunitatis Cassinensis monasterii, 264.
- XLVII. Sententia super controversia inter abbates Cassinensem et monasterii Terrae Maioris, super ecclesia Sanctae Mariae de Casali Plano, quae Cassinen. adiudicatur, 267.
- XLVIII. Confirmatio sententiae latae a iudicibus, a Sede Apostolica delegatis, in causa inter monasteria Anianense et Casae Dei, super cella Gordianica, 269.
- XLIX. Enumuratio et confirmatio bonorum monasterii Sancti Victoris Massilien. dioecesis, 270.
- L. Confirmatio Canonicae Aptensis Ecclesiae, bonorumque ad eam pertinentium, cuius canonicis nonnulla conceduntur privilegia, 273.
- LI. Confirmatio bonorum et possessionum Marsorum Ecclesiae, cuius confinia describuntur, 274.
- LII. Confirmatio bonorum, quae Cluniacense monasterium possidet in Anglia, Normannia et aliis provinciis, 276.
- LIII. Gerundensis Ecclesiae limites assignantur, confirmatisque bonis omnibus ad eam pertinentibus, statuitur, ne clerici, ad quamcumque dignitatem promoti, clericales praebendas inibi retinere possint, 277.
- LIV. Privilegium confirmationis donationum a Roberto comite de Loretello, et Tassione, fratribus, factarum Ecclesiae Teatinae, 277.
- LV. Augustodunensi Ecclesiae iura ac bona omnia confirmantur, 279.
- LVI. Declaratio maternitatis Ecclesiae S. Stephani Bisuntin. cum decreto, ut

ibi universa episcopalis ministerii officia peragantur, 280.

LVII. Monasterium Sancti Archangeli ad Morfisam in civitate Neapoli sub Apostolicae Sedis protectione et tutela suscipitur, 281.

# GELASIUS II.

- I. Oldegario Barchionensi episcopo, ad Tarraconensem Ecclesiam translato, archiepiscopatus et ius metropolicum confirmatur, palliumque conceditur, 285.
- II. Bona omnia, ad Cluniacense monasterium spectantia, pacifice semper et quiete sub, iure eiusdem monasterii fore, declaratur, 284.

III. Privilegium pro monasterio S. Sophiæ Capuanae dioecesis, 285.

- IV. Gualterii Ravennatis archiepiscopi electionem, post schisma eiuratum a Ravennatibus, confirmat, eique pallium cum aliis iuribus concedit, 285.
- V. Confirmatio maternitatis Ecclesiae Lucanae, cui nonnulla ad id spectantia conceduntur privilegia, 287.
- VI. Confirmatio iurium omnium et privilegiorum canonicorum regularium Lucensis Ecclesiae S. Frigdiani, 288.
- VII. Confirmatio monasterii S. Mamiliani, positi in Monte Christi, bonorumque omnium ad illud pertinentium, 289.
- VIII. Prohibitio, ne professi in Ecclesia Sanctae Mariae Fontis Ebraldi recipiantur ab abbatibus aut prioribus aliorum monasteriorum, 290.
- IX. Concessio indulgentiae militantibus pro recuperatione Ecclesiae Caesar-Augustanae, vel aliquid donantibus pro eiusdem reparatione, 291.
- X. Confirmatio bonorum omnium, privilegiorum ac immunitatum monasterii Cluniacensis, cuius abbati dalmaticae et sandaliorum usus conceditur, 291.

## CALLISTUS II.

- I. Monasterii Trenorciensis bona omnia confirmantur, et cum caeteris privilegiis monachis abbatem de gremio eligendi conceditur facultas, 293.
- II. Canonici S. Stephani et S. Ioannis Bisuntinae civitatis a iuramentis per eos factis liberi et soluti declarantur, 295.
- III. Cella Sanctae Mariae de Gordiano Ananiensi monasterio adiudicatur adversus Arelatensem archiepiscopum et monachos Casae Dei, 296.
- IV. Vindocinense monasterium, cui privilegia omnia, et praecipue totale dominium in Ecclesia S. Priscae confirmantur, soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, 298.
- V. Confirmatio capitulorum, a monachis Cisterciensibus factorum, ad observantiam regulae S. Benedicti, 300.
- VI. Confirmatio bonorum omnium, consuetudinum et iurium Trenorciensis monasterii, 300.
- VII. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii Cluniacensis, cuius abbatibus conceditur ius cudendi monetas, 302.
- VIII. Antiqua Viennensis Ecclesiae privilegia confirmantur, 305.
- 1X. Confirmatio donationum omnium, a Gunnario eiusque uxore factarum Cassinensi monasterio, addito annuo censu Lateranensi palatio per monachos persolvendo, 306.
- X. Privilegium confirmationis immunitatum omnium ab antecessoribus Pontificibus monasterio S. Sophiae Beneventan. dioecesis assertarum, 307.
- XI. Revocatio et irritatio privilegii archiepiscopis Pisanis ab Urbano PP. II, Gelasio II et alias ab eodem Calisto II concessi de consecratione episcoporum insulae Corsicae, 309.
- XII. Confirmatio bonorum, a Mariano iudice Calaritano et Guilielmo ar-

- chiepiscopo, cathedrali Ecclesiae S. Laurentii Ianuen. datorum, 311.
- XIII. Confirmatio unionis monasteriorum Bernhomiensis et Affligimiensis Cameracen. dioecesis, quorum alter alteri subiectum omnino cum pertinentiis omnibus declaratur, 512.
- XIV. Monasterium S. Cucuphatis in regione Vallensi, soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eiusque bona omnia cum pertinentiis, decimis, oblationibus etc. confirmantur, 313.
- XV. Privilegium confirmationis bonorum omnium, ad Casauriense monasterium quomodolibet spectantium, 317.
- XVI. Facultas Ottoni de Castro Iringhi aedificandae ecclesiae, et construendi monasterii sub certis conditionibus, 318.
- XVII. Monasterii Trenorciensis privilegium exemptionis ab omni saeculari potestate et episcopali iurisdictione, 318.
- XVIII. Privilegium maternitatis Ecclesiae S. Ioannis, quo sententia in concilio Trenorciensi lata confirmatur, 319.
- XIX. Approbatio instituti regularis canonicorum Ecclesiae S. Martini in Barchgetesgaden Salisburgen. dioecesis, 322.
- XX. Oldegarius, Tarraconensis archiepiscopus, legatus Sedis Apostolicae ad exercitum, contra Saracenos in Hispaniis paratum, constituitur, 525.
- XXI. Privilegium canonicis Veronensibus concessum, 324.
- XXII. Reconciliatio Henrici V imperatoris cum sancta et catholica Ecclesia Romana, 325.
- Sequitur restitutio investiturarum, ab Henrico imperatore facta, 525. Subsequitur Calixti Papae II restitutio regaliorum Henrico imperatori facta, 326.
- XXIII. Confirmatio dignitatis primatialis Toletanae Ecclesiae, cum declaratione, ut eidem subiectae sint Hispaniarum Ecclesiae omnes, quae

- suos amiserunt episcopos post Saracenorum incursiones, 326.
- XXIV. Approbatio instituti regularis canonicorum Bernriedensium in ecclesia Sancti Martini Augusten. dioecesis, 328.
- XXV. Militensis Ecclesia ab archiepiscopi iurisdictione eximitur, Sanctaeque Sedi immediate subiicitur, 320.
- XXVI. Ecclesia S. Theodori de Rocha Bovicorit, a Willermo Petragoriensi episcopo donata monasterio Cluniacensi, eidem confirmatur, 329.
- XXVII. Monopolitana Ecclesia soli Apostolicae Sedi subiecta declaratur; eiusque episcopus clero populoque eligendus conceditur, 530.
- XXVIII. Monasterium S. Macharii monasterio S. Crucis Burdigalen. subiectum declaratur, 551.
- XXIX. Confirmatio iurium omnium Panormitanae Ecclesiae, 532.
- XXX. Confirmatio irritationis et invalidationis privilegiorum, Pisanis archiepiscopis concessorum, de consecratione episcoporum insulae Corsicae, 333.
- XXXI. Compositio controversiarum vertentium inter canonicos S. Iohannis et S. Stephani Bisuntinae civitatis; et monitorium contra canonicos S. Stephani, ut privilegium, per eosdem a Paschali PP. obreptitie extortum, reddant sub poena excommunicationis, 536.
- XXXII. In idem argumentum, 337.
- XXXIII. Monasterium S. Georgii in partibus Venetiarum soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eiusque bona omnia confirmantur, 537.
- XXXIV. Monasterium S. Mariae Glastonien. dioccesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eique bona omnia et donationes confirmantur, 559.
- XXXV. Confirmatio immunitatum omnium, ab episcopis Baren. monasterio Omnium Sanctorum concessa-

rum, cui Calixtus PP. nonnulla elargitur privilegia, 339.

XXXVI. Confirmatio bonorum et iurium Cassinensis monasterii, cuius abbatibus nonnulla conceduntur privilegia, 340.

XXXVII. Confirmatio monasteriorum ab Ottone Bambergensi episcopo in sua dioecesi constructorum, 344.

XXXVIII. Confirmatio dispositionis, ab Ottone Bambergensi episcopo factae, de mansis illius Ecclesiae propriis, 345.

XXXIX. Assignatio finium Mutinensis Ecclesiae, cui bona omnia confirmantur: additis decretis nonnullis ad episcopalem iurisdictionem tuendam, 346.

XL. Instrumentum pacis initae inter Henricum IV imperatorem et Calixtum secundum PP in concilio Wormacensi, 347.

# HONORIUS II.

- I. Bona canonicorum S. Vincentii Bergomen., quorum collegium sub tutela Sedis Apostolicae recipitur, eidem confirmantur, cum omnimoda libertate atque immunitate, 349.
- II. Confirmatio excommunicationis latae in Fulconem comitem Andegavensem, 350.
- III. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Cluniacensis monasterii, 351.
- IV. Confirmatio bonorum omnium sanctae Feretranae Ecclesiae, 353.
- V. Ecclesiae provinciae Æmiliae, et exarchatus Ravennae, Gualterio archiepiscopo et successoribus confirmantur in perpetuum, 354.
- VI. Privilegium confirmationis bonorum omnium, ad Savigniense monasterium Eboracen. dioecesis spectantium, 356.
- VII. Confirmatio cudendi monetam in terris sibi subjectis favore Savarii Bull. Rom. Vol. II. 413

de Maloleone sub annuo censu unius marchae auri, 356.

VIII. Adempta a Calixto II Pisanis archiepiscopis consecrandorum in insula Corsica episcoporum praerogativa, eisdem restituitur, 357.

IX. Monasterium Sponheimense, nuper fundatum in Moguntin. dioecesi, sub protectione Sedis Apostolicae recipitur; bonaque omnia eidem data confirmantur, 361.

X. Damnatio pravae consuetudinis in Britannia exigendi pecunias ab his qui recipiuntur in canonicos, 362.

XI. Confirmatio bonorum omnium ad canonicos Faventinae Ecclesiae spectantium, 362.

XII. Confirmatio decreti, editi in concilio Parisiensi, pro restitutione Argentoliensis monasterii, 363.

## INNOCENTIUS II.

- I. Monasteria congregationis Vallisumbrosae recipiuntur sub tutela Sedis Apostolicae cum aliarum gratiarum et indultorum confirmatione, 364.
- Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Cuxanensis monasterii, 365.
- III. Privilegium pro ecclesia S. Petri in Undesdorf Frisingensis dioecesis, 366.
- IV. Confirmatio donationis centum marcharum annuarum ab Henrico Anglorum rege in Anglia factae monasterio Cluniacensi, 367.
- V. Canonizatio beati Godehardi Hildeisheimensis in Saxonia episcopi, 368.
- VI. Privilegium de confirmatione et institutione ordinis S. Augustini in Ecclesia S. Satyri Bituricen., et de canonicis saecularibus subtrahendis, 369.
- VII. Confirmatio concordiae initae inter abbatem Sancti Ægidii et abbatem Cluniacensem, cui pro compensatione expensarum ceditur obedientia de Limanz, 370.

- VIII. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum Trenorciensis monasterii, 371.
- 1X. Confirmatio veterum privilegiorum omnium, Aquileiensi Ecclesiae, eiusque patriarchis a Summis Romanis Pontificibus concessorum, 372.
- X. Decretum excommunicationis latae sententiae contra auferentes bona ad Cluniaceuse monasterium vel ad monachorum eius usum pertinentia, 374.
- Diploma confirmationis bonorum Ecclesiae et comitatus Ferrariensis, quibus nonnulla conceduntur privilegia, 375.
- XII. Ianuensis Ecclesia in archiepiscopatum erigitur cum assignatione quinque Ecclesiarum suffraganearum, 377.
- XIII. Erectio monasterii Brugnaten. in episcopalem sedem, archiepiscopo Ianuen. suffraganeam, 378.
- XIV. De obedientia ab episcopis Dac ae, Norvegiae, Islandiae etc. Hamburgensi archiepiscopo tamquam metropolitano praestanda, 379.
- XV. Concessio privilegiorum monasterii S. Salvatoris Papien. dioecesis ordinis Cistercien., cui bona omnia confirmantur, 380.
- XVI. Cuncta monasterii Fuldensis privilegia confirmat, ac eiusdem abbatibus usum mitrae et anuli tribuit, 382.
- XVII. Privilegium, quo Prumiense coenobium Treviren. dioecesis, necnon universae eiusdem possessiones in Sedis Apostolicae protectionem recipiuntur, 384.
- XVIII. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii Sancti Sixti Placentinae dioecesis, 384.
- XIX. Canonicis Ecclesiae S. Antonini in urbe Placentiae bona, iura et privilegia omnia confirmantur, 386.

- XX. Privilegium canonicis matricis Ecclesiae Placentinae, 387.
- XXI. Confirmatio bonorum omnium monasterii Ss. Faustini et Iovitae Brixiensis dioecesis ordinis Cassinensis, 589.
- XXII. Concessio privilegiorum monialibus monasterii S. Iuliae Brixien. dioecesis ordinis Cassinensis, cuius bona omnia confirmantur, 390.
- XXIII. Monasterium Ss. Facundi et Primitivi in Hispania abbatibus Cluniacensibus regendum committitur, selvo iure S. R. E., 392.
- XXIV. Confirmatio bonorum omnium ad S. Pistoriensem Ecclesiam pertinentium, 393.
- XXV. Iura omnia ac bona Pisanae Ecclesiae confirmantur, 395.
- XXVI. Confirmatio bonorum omnium ad sanctam Fesulanam Ecclesiam pertinentium, 397.
- XXVII. Privilegium, quo ecclesia in villa Ronchalia, ab episcopo Placentino constructa et canonicis S. Antonini donata, eisdem confirmatur, 399.
- XXVIII. Privilegium confirmationis bonorum monasterii Ss. Florae et Lucillae ordinis Cassinensis Aretinae dioecesis, 401.
- XXIX. Erectio prioratus S. Petri de Nanto Vabren. dioecesis in abbatiam, cui plures uniuntur Ecclesiae, 402.
- XXX. Compositio controversiarum vertentium inter S. Alexandri et S. Vincentii canonicos Bergomensis civitatis, 403.
- XXXI. Quinciacensis monasterii Lingonen. dioecesis praedia, caeteraque bona, Alberico abbati et successoribus confirmantur, 405.
- XXXII. Ecclesia de Rochabovecurt, a Willelmo Petragoricensi episcopo Cluniacensi monasterio donata, eidem confirmatur, 406.
- XXXIII. Ecclesia Montis-Desiderii, Cluniacensi monasterio donata a Gua-

- rino Ambianensi et Simone Novio- | XLVI. Monasterium de Cheminon ab ormensi episcopis, eidem cum pertinentiis omnibus confirmatur, 407.
- XXXIV. Ecclesia S. Ioannis in Viculo canonicis Placentinae matricis Ecclesiae adiudicatur sub censu annuo Sedi Apostolicae persolvendo, 408.
- XXXV. Confirmatio concordiae initae inter Henricum Leuchorum episcopum et Fridericum comitem Tullensem, 410.
- XXXVI. Confirmatio sedis patriarchalis in Gradu, usus pallii, et delationis crucis ante patriarcham, 411.
- XXXVII. Elargitio privilegiorum monasterio S. Crucis in Werda, cuius antiqua iura, privilegia, ac bona omnia confirmantur, 412.
- XXXVIII. Privilegium monasterio Georgii in Prufeningen. ordinis S. Benedicti Ratisbonen. dioecesis, 414.
- XXXIX. Confirmatio immunitatum Ecclesiae Marsanensis prope Traiectum Mosae, ad monasterium B. Remigii pertinentis, in qua canonicorum loco monachi substituuntur. 415.
- XL. Confirmatio ordinis canonicorum regularium S. Augustini, recens introducti in Steinfeldense coenobium Colonien. dioecesis, 416.
- XLI. Decretum, ne in districtu monasterii Portensis ordinis Cistercien. Nuenburgen. dioecesis, venationes a quoquam fiant, 417.
- XLII. Confirmatio donationum, ab episcopo, clero et populo Placentino factarum monasterio Columbano Clarevallensi, 418.
- XLIII. Elargitio privilegiorum monasterio S. Petri Perusinae civitatis ordinis Cassinensis, eiusque bonorum confirmatio, 420.
- XLIV. Guillelmo Arausicano episcopo bona omnia et possessiones confirmantur, 421.
- XLV. Approbatio instituti regularis vitae canonicorum Niciensis Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur, 423.

- dine S. Nicolai de Aroasia translatum ad ordinem Cisterciensem, coenobio de Tribus Fontibus subditur, 424.
- XLVII. Confirmatio bonorum omnium praeposito et canonicis Ecclesiae S. Mariani Eugubinae sedis cathedralis, a principibus, regibus, vel Summis Pontificibus donatorum, 425.
- XLVIII. Privilegium confirmationis donationum omnium, factarum monasterio Albaeripae Lingonensis dioecesis, 426.
- XLIX. Sedes episcopalis Rossellanae Ecclesiae, praedonum infestationibus agitatae et desolatae, Grossetum transfertur, 427.
- L. Domus Montis-Pessulani, et monasterium S. Gervasii et aliud monasterium Ss. Domitiani et Ragueberti, cum pertinentiis omnibus, Cluniacensi monasterio confirmantur, 429.
- LI. Assignatio finium S. Fulginaten. Ecclesiae, cuius bona omnia confirmantur, 430.
- LII. Confirmatio statuti, ut decedentibus canonicis saecularibus, totidem subrogentur regulares in ecclesia S. Mariae de Castellione, cuius bona omnia confirmantur, 431.
- LIII. Confirmatio bonorum monasterii Brufeningensis Ratisbonensis dioecesis, 432.
- LIV. Diploma pro monasterio S. Lamberti in Valle Sein Salisburgensis dioecesis, ordinis S. Benedicti, 433.
- LV. Confirmatio bonorum omnium Admontensis monasterii ordinis Benedictini Salisburgensis dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, variisque donatur privilegiis, 434.
- LVI. Confirmatio fundationis abbatiae Averbodiensis, pro cuius regimine atque immunitate nonnulla statuuntur decreta, 436.

- Fuldensis, eiusque adscriptio in numerum sanctorum confessorum, 437.
- LVIII. Confirmatio compositionis initae inter abbatem monasterii S. Michaelis ad Mosam et abbatissam monasterii Iuviniensis, super Ecclesia Tyrciaci, 438.
- LIX. Diploma, quo Ferrariensis Ecclesia specialis Ecclesiae Romanac filia, eiusque comitatus sancti Petri patrimonium declaratur, 438.
- LX. Confirmatio statutorum, a Landulpho episcopo editorum pro conservatione et immunitate bonorum, ad canonicos Ferrarienses pertinentium,
- LXI. Regius titulus, Rogerio Siciliae regi ab Honorio PP. II concessus, et investitura regni Siciliae eidem confirmatur, 442.
- LXII. Privilegium immunitatis pro monasterio S. Georgii in Prufeningen. Ratisbonen. dioecesis, 444.
- LXIII. Privilegium confirmationis bonorum, et concessionis immunitatum Ecclesiae ad Ripas Salisburgen. dioecesis, 445.
- LXIV. Recens fundatum Hemmerodense coenobium, una cum rebus ac possessionibus eidem attinentibus, in Sedis Apostolicae protectione suscipitur, 446.
- LXV. Monasterio Trenorciensi Ecclesiae de Planesiaco et de Tresilliaco Lugdunen. et Claromonten. dioecesum confirmantur, 447.
- LXVI. Privilegium pro ecclesia S. Nicolai de Miseraico Bituricen., 448.
- LXVII. Damnatio errorum Petri Abaelardi, eiusque sectatorum, 449.
- LXVIII. Confirmatio bonorum omnium et iurium ad S. Pennensem Ecclesiam spectantium, 450.
- LXIX. Coenobium sanctimonialium, in Tulba noviter constructum, in protectione Sedis Apostolicae recipitur, 451.

- LVII. Canonizatio beati Sturmii abbatis | LXX. Confirmatio donationis a Godefrido episcopo Florentino, caeterarumque donationum factarum monasterio monialium S. Ambrosii Florentin. dioecesis, 452.
  - LXXI. Confirmatio concordiae initae inter abbatem Cluniacensem et monachos S. Benedicti super Padum, in controversia, an, hoc monasterium illi subiaceat, in abbatis praesertim electione, 453.
  - LXXII. Confirmatio bonorum omnium monasterii S. Bartholomaei Fesulan. dioecesis, cui nonnulla conceduntur privilegia, 455.
  - LXXIII. Monasterium Reicherspergense sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, confirmatisque bonis omnibus, plura monachis et praeposito conceduntur privilegia, 457.
  - LXXIV. Confirmatio bonorum, ad Tolosanam Ecclesiam pertinentium, quae nullo modo auferri vel alienari posse, statuitur, 458.
  - LXXV. Eusebii canonicorum Vercellen. Ecclesia sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, cuius bona omnia confirmantur, 460.
  - LXXVI. Monasterium de Letdecumba, a Stephano Anglorum rege Cluniacensi monasterio donatum eidem confirmatur, 461.
  - LXXVII. Ad omnes archiepiscopos et episcopos in idem argumentum, 462.
  - LXXVIII. Item confirmatio donationis loci, cui nomen de Prins, cum suis pertinentiis, 463.
  - LXXIX. Privilegium confirmationis bonorum monasterii Rotensis ordinis S. Benedicti, quod sub protectione Sedis Apostolicae fore, liberumque ab omni laicali iurisdictione, declaratur, 463.
  - LXXX. Privilegium confirmationis bonorum omnium monasterii S. Columbani Bobien. dioecesis ordinis Cassinen., quod sub protectione B. Petri recipitur, 464.

- LXXXI. Decretum, ut in monasteriis ab Ottone Bambergen. episcopo fundatis idem semper ordo pro religionis et disciplinae spiritualis stabilitate atque immutabilitate conservetur, 466.
- LXXXII. Confirmatio ecclesiarum Sancti Remigii de Plaiotro, de Barbona, de Lintis, de Lintellis et de Sancto Silvestro, ab Attone Trecensi episcopo Cluniac.- monasterio donatarum, 467.
- LXXXIII. Imperatori Lothario et, eius loco, Henrico Bavariae duci, conceditur investitura allodii terrarum a comitissa Mathilde Sedi Apost. donatarum, 467.

## COELESTINUS II.

- Confirmatio bonorum omnium, ad canonicos Sancti Mariani Eugubinae civitatis pertinentium, cui privilegia nonnulla conceduntur, 168.
- II. Privilegium pro monasterio Sanctissimi Salvatoris, et Sancti Quirici Populonien., 470.
- III. Sancti Hierosolymitani Sepulchri fratres recipiuntur sub protectione Sedis Apostolicae, eisque bona et iura confirmantur, 471.
- IV. Confirmatio ecclesiae S. Mariae in Undesdorf, bonorumque omnium ad eamdem pertinentium, 473.
- Privilegium confirmationis bonorum, ad S. Fesulanam Ecclesiam pertinentium, et iurium omnium, eiusdem episcopo spectantium, 474.
- VI. Enumeratio et confirmatio iurium, privilegiorum ac bonorum Ferrariensis Ecclesiae, cui undecim massas minores de iure Sedis Apostolicae donat Coelestinus PP., 475.

### LUCIUS II.

I. Privilegium confirmationis bonorum, iurium et exemptionum monasterii | XII. Confirmatio privilegiorum a Summis

- Sancti Columbani Bobien. dioecesis, 478.
- II. Privilegium confirmationis bonorum omnium, et iurium sanctae Ferrariensis Ecclesiae, quae sub perpetuo iure Sedis Apostolicae cum pertinentiis omnibus esse et fore declaratur, 480.
- III. Confirmatio bonorum et privilegiorum, a Summis Pontificibus monasterio S. Petri Perusii ord. S. Benedicti concessorum. Similia diplomata concessere monasterio huic Benedictus V anno 978, Silvester II, 1002, Leo IX, 1033, Nicolaus II, 1059, Alexander II, 1065, Paschalis II, 1115, Innoc. PP. I, 1137, pag. 483.
- IV. Simile privilegium monasterio Sancti Ioannis Parmen. dioecesis ordinis S. Benedicti, 484.
- V. Confirmatio bonorum omnium et iurium Sanctae Cremonensis Ecclesiae, 486.
- VI. Confirmatio iurium omnium, immunitatum, et bonorum S. Olivolensis Ecclesiae, 488.
- VII. Confirmatio concordiae initae inter canonicos Ruthenenses et monachos Massilienses, super ecclesia Sancti Amantii, et sepultura civium Ruthenensium, 489.
- VIII. Confirmatio bonorum, quae Gradensis Ecclesia Constantinopoli, in Histria, et Venetiis potitur, 490.
- IX. Confirmatio bonorum omnium et iurium ad Ecclesiam Regii Lepidi spectantium, cuius episcopis presbyteri in Regularium Ecclesiis curam animarum exercentium in spiritualibus subiiciuntur, 492.
- X. Privilegium confirmationis Ecclesiae in Castro Halla canonicorum regularium S. Augustini, bonorumque ad eam pertinentium, 494.
- XI. Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae, 495.

- decessoribus Pontificibus Ariminensi Ecclesiae, eiusque episcopis concessorum, 496.
- XIII. Monasterium Cluniacense soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur, eique confirmantur bona omnia, iura atque immunitates, 498.
- XIV. Confirmatio bonorum, iurium et privilegiorum matricis Ecclesiae Faventinae, 502.
- XV. Monasterio Omnium Sanctorum Barensis dioecesis confirmatur privilegium Calixti PP- II, ac donationes omnes cidem a Barens. episcopis factae, 503.
- XVI. Privilegium confirmationis bonorum et elargitionis immunitatum Ecclesiae ad Ripas, canonicorum S. Augustini Ratisponen. dioecesis, 505.
- XVII. Monasterium S. Sabae, ab antiquo splendore et monastica disciplina delapsum, abbatibus Cluniacensibus committitur regendum cum pertinentiis suis, 506.
- Literae quibus Lucius Papa oblatum ah Alphonso Portugalliae rege reguum suum, tamquam Romanae Ecclesiae tributarium recipit sub annuo censu quatuor unciarum auri, 507.

### EUGENIUS III.

- I. Confirmatio privilegiorum a Conrado III aliisque regibus et imperatoribus Ultraiectinae Eccl. concessorum, 508.
- Elargitio privilegiorum monasterio S. Salvatoris Papien. dioecesis ordinis Cassinen., quod S. R. Ecclesiae subiectum tantummodo declaratur, 510.
- III. Simile privilegium monasterio Sancti Petri Perusinae dioecesis ciusdem ordinis, 512.
- IV. Confirmatio donationum, a Germaniae proceribus, episcopis caeterisque factarum monasterio Schyrensi in Bavaria, cui nonnulla conceduntur privilegia, 514.

- V. Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Veronensis Eccl., 516.
- VI. Samsonem Remensem archiepiscopum obiurgat quod Francorum regem, contra ius archiepiscopi Bituricensis, in Bituricensi civitate coronare praesumpserit, ipsique propterea usum pallii interdicit, 318.
- VII. Confirmatio, sive renovatio, et nova concessio privilegiorum monasterio S. Ioannis eyangelistae Parmen. dioecesis ordinis Casinensis, 519.
- VIII. Indictio belli et cruciatae contra paganos pro defensione Terrae Sanctae Hierusalem cum indulgentiarum et privilegiorum concessione pro cruce signatis, 521.
- IX. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum, a Summis Romanis Pontificibus Trenorciensi monasterio concessorum, 525.
- X. Confirmatio fundationis Ecclesiae S. Zenonis in Hallen. per Conradum archiepiscopum Salisburgen., bonorumque omnium ei datorum, et quae in futurum poterit acquirere, 525.
- XI. Confirmatio bonorum omnium, ac libertatum monasterii Nantuacensis, quod Cluniacensi abbati subiectum declaratur, 526.
- XII. Monasterium Cluniacense soli Apostolicae Sedi subiectum declaratur eique confirmantur bona omnia, iura et immunitates, 527.
- XIII. Confirmatio privilegiorum omnium, a regibus Francorum Burdigalensi Ecclesiae concessorum, 531.
- XIV. Confirmatio Ecclesiae Reicherspergensis ordinis canonicorum S. Augustini, 552.
- XV. Sequitur aliud simile privilegium pro ecclesia Sancti Zenonis Hallen., 834.
- XVI. Concessio privilegiorum Ecclesiae de Widberg ordinis Praemonstraten. Bambergen. dioecesis, 535.
- XVII. Coenobio S. Margaritae in Osterhoven. ordinis Praemonstraten. Bam-

- bergen, dioecesis bona omnia confirmantur, privilegiaque nonnulla ad regularem disciplinam substinendam conceduntur, 537.
- XVIII. Diploma pro monasterio S. Georgii in Brufenningen. dioecesi, 538.
- XIX. Privilegium pro ecclesia S. Pancratii in Ranshoven, 540.
- XX. De monachis in ecclesia Sanctae Genovefae constituendis, 541.
- XXI. Monasterium Rothonense sub tuitione Sedis Apostolicae suscipitur; confirmatisque bonis omnibus, nonnulla eidem conceduntur privilegia, 542.
- XXII. Monasterium S. Mariae de Alderspach ordinis Cistercien. Salisburgen. dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 543.
- XXIII. Confirmatio transactionis super Calderia de Ledone inter Willelmum comitem Matisconensem et Petrum abbatem Cluniacensem, 544.
- XXIV. Confirmatio possessionum abbatiae Ninivensis ordinis Praemonstratensis, eiusque receptio in protectionem Sedis Apostolicae, 546.
- XXV. Simile privilegium pro Affligemiensi monasterio Cameracen. dioecesis, 547.
- XXVI. Saviniensi monasterio ordinis Cistercien. bona omnia, ac subiectae abbatiae confirmantur, 548.
- XXVII. Decretum, ut Ecclesiae in urbe et dioecesi Cremonensi existentes, et pars clericorum Ecclesiae S. Mariae, obedientiam, debitamque reverentiam in spiritualibus et temporalibus ipsi episcopo praestare debeant, 549.
- XXVIII. Confirmatio bonorum abbatiae de Tolla Placentinae dioec., cui nonnulla conceduntur privilegia, 550.
- XXIX. Decretum, ut capellani promittant obedientiam rectoribus titulorum sive Ecclesiarum, et de Arnaldo tamquam schismatico devitando, 552.

- martyris Brixien. dioecesis ordinis Cassinen. bona omnia confirmantur, omnimodaque exemptio, aliaque conceduntur privilegia, 552.
- XXXI. Decretum, ut imposterum Placentini episcopi ab archiepiscopo Ravennate consecrationem accipiant, paq. 554.
- XXXII. Privilegium confirmationis bonorum omnium monasterii Altahensis. seu Althae inferioris, Salisburgen. dioecesis, 555.
- XXXIII. Omnia bona et iura Lunensis Ecclesiae sub B. Petri et sua protectione suscipit Eugenius PP. III, paq. 557.
- XXXIV. Privilegium confirmationis bonorum omnium et iurium ad monasterium SS. Trinitatis, et Michaelis Archangeli de Mileto Militen. dioecesis pertinentium, 558.
- XXXV. Confirmatio bonorum omnium, donationum et exemptionum monasterii Tegernseensis, quod ordinario episcopo subiectum in spiritualibus declaratur, 560.
- XXXVI. Privilegium Ecclesiae canonicorum B. Mariae in Raitenbuc Frisingen. dioecesis sub regula Sancti Augustini regularem vitam profitentium, 562.
- XXXVII. Privilegium Monopolitanae Ecclesiae, 563.
- XXXVIII. Confirmatio iurium omnium, ac privilegiorum metropolitanae Ecclesiae Coloniensis, 564.
- XXXIX. Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum Fulden. monasterii, Sedi Apostolicae immediate subiecti, cuius abbati mitrae, annulique usus conceditur, 566.
- XL. Confirmatio privilegiorum, ab Innocentio PP. II Rotensi monasterio ord. S. Benedicti concessorum, 568.
- XLI. Confirmatio privilegii, a Paschale PP. II Acheruntinae Ecclesiae concessi, 570.
- XXX. Monasterio Ss. Salvatoris et Iuliae | XLII. Privilegium confirmationis bono-

rum, ad sanctam Imolen. Ecclesiam pertinentium, 571.

XLIII. Confirmatio transactionis initae inter magistrum Hospitalis Hierosolymitani, et comitem Forcalquerii super castro de Manuasca, 573.

XLIV. Privilegium confirmationis bonorum monasterii Valciodorensis supra

Mosam fluvium, 574.

XLV. Confirmatio bonorum omnium et libertatum monasterii Rorensis canonicorum regularium S. Augustini Ratisbonen. dioecesis, 575.

XIVI. Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae super caeteras Ecclesias

Hispaniarum, 576.

XLVII. Sequitur ad Hispaniarum episcopos in idem argumentum, 577.

- XLVIII. Privilegium confirmationis bonorum, spectantium ad Ecclesiam Tarvisinam, quae sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 578.
- XLIX. Invalidatio sententiae ab episcopo Reginensi latae in controversia inter monasterium Ss. Salvatoris et Iuliae super dependentia quatuor villarum ad hoc monasterium pertinentium, pag. 580.
- L. Confirmatio constitutionum (quae Charta Caritatis appellantur) ab ordine Cisterciensi monachorum S. Benedicti pro suo bono regimine editarum, 582.
- Subsequitur Charta Caritatis superius confirmata, 584.
- LI. Canonicis basilicae S. Petri in Vaticano conceditur quarta pars oblationum omnium, quae in eadem Ecclesia fiunt, 587.
- LII. Monasterium Sarlatense (nunc Ecclesia Sarlatensis), a Pipino et Carolo principibus fundatum, sub S. Petri tutela recipitur, 588.
- LIII. Confirmatio bonorum omnium, et iurium sanctae Astensis Ecclesiae, quorum directum dominium soli episcopo conceditur, 590.
- LIV. Monasterium S. Benedicti de Saxo

Laterone Clusinae dioecesis sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, eiusque bona omnia confirmantur, paq. 593.

LV. Monasterio Beccensi confirmatur possessio Ecclesiae Sanctae Trinitatis

de Bello-Monte, 593.

LVI. Sequitur in idem argumentum, 594. LVII. Bituricensi Ecclesiae primatus in Bituricensem et Burdigalensem provincias confirmatur, 594.

LVIII. Canonizatio S. Henrici I Romano-

rum imperatoris, 595.

## ANASTASIUS IV.

- I. Confirmatio praerogativarum omnium a Summis Romanis Pontificibus canonicis Pisanis concessarum, ac praecipue donationum eisdem ab Eugenio PP. III factarum, 596.
- II. Privilegium Beneventanae Ecclesiae, eiusque archiepiscopis concessum ab Anastasio PP. IV, 599.
- III. Privilegium immunitatis, omnimodaeque exemptionis monasterii S. Anthimi Montis Ilcini, rerumque omnium ad illud pertinentium confirmatio, 600.
- IV. Confirmatio bonorum omnium, ad Arelatensem Ecclesiam spectantium, ac transactionis initae inter Raimundum archiepiscopum et Anfosum comitem Tolosanum, 602.
- V. Privilegium confirmationis bonorum omnium, et iurium S. Massiliensis Ecclesiae, 603.
- VI. Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Fesulanae Ecclesiae, ac privilegiorum, eidem a Summis Romanis Pontificibus concessorum, pag. 605.
- VII. Decretum, ut monasterium Glannafoliense Sancti Mauri Antisiodoren. dioecesis Apostolicae Sedi immediate subiectum sit cum bonis suis omnibus, sub obedientia tamen monasterii Cassinensis, 606.

- VIII. Mitrae usus abbati monasterii S. Sixti Placentinae dioecesis in solemnioribus festivitatibus conceditur, 608.
- IX. Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Teatinae Ecclesiae, 608.
- X. Confirmatio iurium omnium Aprutinae Eccl., cuius fines designantur, 610.
- XI. Monasterio Savigniensi ordinis Cistercien. subiectae abbatiae omnes confirmantur, 612.
- XII. Confirmatio bonorum, donationum et privilegiorum Hospitalis de Misericordia Placentinae civitatis, 613.
- XIII. Confirmatio sententiae ab Eugenio PP. III latae in controversia quadam inter S. Laurentii ex una, et Sancti Alexandri altera ex parte canonicos Bergomensis civitatis, 615.
- XIV. Confirmatio canonicorum regularium ordinis Sancti Augustini in sacrosancta Lateranen. Ecclesia, cum gratiarum elargitione, 616.
- XV. Hospitale et religio S. Ioannis Hierosolymitani sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur cum privilegiorum elargitione, 618.
- XVI. Cassinensi coenobio confirmantur ecclesiae a Verulano et Anagnino episcopis ei donatae, et tantum terrae in Pulliano territorio Anagnino dantur, quantum duobus paribus boum annuatim sufficere debeat ad arandum, 621.

# HADRIANUS IV.

- I. Gradensibus patriarchis primatus super Iadertinum archiepiscopum, eiusque suffraganeos episcopos conceditur: reservato tamen Romanis Pontificibus iure pallium eidem archiepiscopo elargiendi, 622.
- II. Monasterium Balmense in archiepiscopatu Bisuntinensi, Cluniacensi abbati regendum committitur, cum decreto, ut illius rectores, non ab-Bull. Rom. Vol. II. 114

- bates, sed priores tantummodo in futurum denominentur, 623.
- III. Raynerio Senensi episcopo facultas conceditur ecclesiam construendi in fundo Montis Bonizi sub annuo censu unius bizantii, Lateranensi patriarchio persolvendo, 625.
- IV. Bellunenses canonicos sub protectione Sedis Apostolicae suscipit, honaque omnia ad eosdem pertinentia confirmat, 626.
- V. Henrico II Angliae regi conceditur privilegium occupandi Hiberniam, et adiacentes insulas, salvo iure Romanae Ecclesiae, et caeterarum Ecclesiarum, 627.
- VI. Monasterii S. Mariae de Caramagna Asten. dioecesis administratio huiusce Ecclesiae episcopo committitur, 628.
- VII. Confirmatio primatus Toletanae Ecclesiae, cui Complutensis, et quae post Saracenorum invasionem proprios amisere metropolitas, subiiciuntur, 629.
- VIII. Confirmatio bonorum, privilegiorum et exemptionum Ecclesiae S. Zenonis in Hallen. Salisburgensis dioecesis, 631.
- IX. Confirmatio bonorum Ecclesiae in Staingaden canonicorum ordinis Praemonstratensis, et privilegiorum concessio, 633.
- X. Confirmatio bonorum ad canonicos Ecclesiae S. Constantii de Urbe-Veteri pertinentium, 634.
- XI. Confirmatio bonorum omnium, et iurium, ad canonicos Ferrariensis Ecclesiae pertinentium, 636.
- XII. Ecclesia S. Pancratii in Ranshoven suis in bonis confirmatur, et dioecesano episcopo in spiritualibus subiecta declaratur, 637.
- XIII. Confirmatio bonorum omnium monasterii Sancti Vitalis ordinis Cassinensis Ravennatensis dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 639.

- XIV. Confirmatio bonorum, donationum et privilegiorum, a Summis Pontificibus Ravellensi Ecclesiae concessorum, 641.
- XV. Confirmatio compositionis initae inter Arducium episcopum et Amedeum comitem Gebennenses, 642.
- XVI. Confirmatio bonorum omnium Gebennensis Ecclesiae, et largitionum eidem factarum a Friderico, Ænobardo imperatore, 645.

XVII. Henrico Gradensi patriarchae patriarchalem dignitatem confirmat, et primatum super Iadertinum archi-

episcopum, 647.

XVIII. Concessio patriarchae Gradensi, ut Constantinopoli, et in aliis urbibus imperii Constantinopolitani, in quibus Veneti plures habent Ecclesias, episcopos ordinare et consecrare possit, 648.

XIX. Monasterio SS. Trinitatis de Monte Sacro ordinis Casinen. Sipontinae dioecesis, confirmatis bonis omnibus, nonnulla conceduntur privile-

gia, 650.

XX. Privilegium, quo confirmantur iura ac possessiones abbatiae S. Augu-

stini Lemovicensis, 652.

XXI. Privilegium confirmationis donationum monasterio in Prufeningen. factarum, cui nonnulla privilegia conceduntur, 654.

XXII. Monasterio Ss. Nazarii et Celsi Veronensis dioecesis bona omnia confirmantur, salvo censu annuo palatio apostolico solvendo, eiusque monachis abbatis sui electio committitur, 655.

## ALEXANDER III.

- I. Clerum ac populum Bononiensem, quos de legitima sui in Pontificem electione certiores reddit, ad persistendum in sui obedientia ac fidelitate exhortatur, 657.
- II. Monasterio Cassinen., quod primum

totius Italiae declarat, bona ac libertates omnes confirmat, novaque concedit privilegia, 660.

III. Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum concessio monasterio S. Mariae de Rievalle ordinis Cisterciensis, 664.

IV. Privilegium confirmationis bonorum ac libertatum Ecclesiae S. Cuthberti de Kadeferd, 667.

V. Canonizatio S. Eduardi regis Angliae, eiusque adscriptio in numerum Ss.

Confessorum, 668.

VI. Privilegium confirmationis archiepiscopatus Ianuensis, ac bonorum omnium, ad eum spectantium; cui nonnulla monasteria atque ecclesiae conceduntur, 669.

VII. Confirmatio statutorum, ab Hugone Rutenense archiepiscopo pro ordine et quiete cleri suae dioecesis, 671.

VIII. Privilegium confirmationis donationum omnium factarum monasterio de Korney, 673.

IX. Confirmatio privilegiorum prioratus Sanctae Mariae de Campo in pago Ruscinonensi, 675.

X. Confirmatio bonorum omnium ac pertinentiarum monasterii de Rorsham, quod sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 676.

XI. Confirmatio bonorum omnium monasterii Beatae Mariae de Shyrborne, quod sub protectione Sedis Apostolicae recipitur, 678.

XII. Confirmatio privilegiorum mona-

sterii Canigonensis, 680.

XIII. Confirmatio institutionis Canonicae in Placentina Ecclesia, in qua decernitur, ut archipresbyter a canonicis solummodo eligatur, 682.

XIV. Confirmatio cuiusdam privilegii, ab Urbano PP. II Guixalensi mona-

sterio concessi, 682.

XV. Canonizatio S. Bernardi, primi abbatis Claraevallensis, et institutoris ordinis monachorum Cisterciensium S. Benedicti, eiusque relatio in nu-

- merum sanctorum Confessorum, cum institutione suae festivitatis, 684.
- XVI. Monasterio S. Crucis ordinis S. Benedicti Burdigalen. dioecesis, quod sub protectione suscipit Sedis Apostolicae, bona omnia confirmat, nonnullaque elargitur privilegia, 685.
- XVII. Privilegium confirmationis bonorum, et concessionis immunitatum monasterio S. Satyri Bituricensis dioecesis, 686.
- XVIII. Confirmatio monasterii Boni-Fontis Aduren. dioecesis, bonorumque omnium ad illud spectantium, quae diminui, aut quolibet modo molestari interdicitur, 690.
- XIX. Monasterium S. Illidii, eiusque possessiones omnes Claromonten. dioecesis sub tutela Sedis Apostolicae suscipiuntur, 691.
- XX. Simile privilegium pro monasterio Mauriacensi eiusdem dioccesis, 692.
- XXI. Confirmatio bonorum omnium pertinentium ad monasterium S. Savini Tarbien. dioecesis, 694.
- XXII. Confirmatio primatus Cantuariensis Ecclesiae, 695.
- XXIII. Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum, a praedecessoribus Summis Pontificibus Rivipullensi monasterio concessorum, 697.
- XXIV. Ad episcopum Placentinum, ut ablatam canonicis S. Antonini eiusdem civitatis terram de Burneto eisdem restituat, 697.
- XXV. Monasterium monialium S. Victorini in civitate Beneventana Apostolicae Sedi immediate subjectum declaratur, nonnullisque augetur privilegiis, 698.
- XXVI. Confirmatio bonorum ad monasterium Ss. Felicis et Fortunati Vicentinae civitatis, ac donationum omnium eidem a Vicentinis episcopis factarum, 700.
- XXVII. Privilegium monasterio S. Repa-

- ratae de Marradio ordinis Vallis-Umbrosae Faventinae dioecesis, 701.
- XXVIII. Cuicumque personae, Rivipullensis monasterii monachos, eosque praesertim, qui ex Montanis victualia ad monasterium deferunt, molestare sub excommunicationis poena interdicitur, 702.
- XXIX. Privilegium confirmationis bonorum omnium ac privilegiorum Cavensis monasterii, cui nonnulla alia de novo conceduntur, 703.
- XXX. Episcopalis sedes Syracusanae civitati restituitur, eiusque episcopus pallio donatus, Apostolicae Sedi immediate subiicitur, 707.
- XXXI. Ad episcopos Angliae contra investituras beneficiorum ecclesiasticorum a laicis usurpatas, quae irritae nullaeque declarantur, 710.
- XXXII. Privilegium Ecclesiae Hallensi S. Zenonis, 711.
- XXXIII. Confirmatio castrorum, bonorum ac iurium omnium Astensis capituli, 712.
- XXXIV. Confirmatio bonorum, ac concessio nonnullorum privilegiorum atque immunitatum monasterio monialium S. Fabiani de Farinate, ac S. Damiani de Donaria Lauden. dioecesis, 711.
- XXXV. Privilegium confirmationis bonorum monasterii Ss. Ioannis et Andreae de Bonavalle Pictavien. dioecesis, cuius monialibus conceditur ius praesentandi presbyteros pro parochiis, eidem monasterio subiectis, 716.
- XXXVI. Destinatio legatorum in Angliam ad cognoscendum de causis inter regem et Thomam archiepiscopum Cantuariensem, 718.
- XXXVII. Ad omnes principes et christifideles de subsidio ferendo in recuperationem Terrae Sanctae, 719.
- XXXVIII. Sequitur in idem argumentum ad omnes Ecclesiarum praelatos, 721.

- XXXIX. Monasterio Admontensi bona L. Statutum, ne cuilibet Sublacensis S. omnia confirmans, nonnulla privilegia ad monachorum quietem, indemnitatem et decorem elargitur, 722.
- XL. Privilegium confirmationis bonorum omnium, ad canonicos Tarvisinae Ecclesiae pertinentium, 725.
- XLI. Literae ad episcopos Angliae, ne Henrici filius rex coronetur absque praestito iuramento de conservandis iuribus ecclesiasticis, 727.
- XLII. Ad episcopos Angliae, ne quis Henrici filium coronet, cum hoc de iure pertineat archiep. Cantuariensi, 728.
- XLIII. De instituendis quadraginta canonicis in Tornacensi Ecclesia ex triginta praebendis opulentioribus, 728.
- XLIV. Confirmatio bonorum omnium Lingonensis Ecclesiae, ac consuetudinum Capituli eiusdem Ecclesiae, cuius canonicis nonnulla conceduntur privilegia, 728.
- XLV. Monasterium S. Geruntii Callien. dioecesis ab Ordinarii iurisdictione exemptum, solique Apostolicae Sedi subjectum declaratur, 730.
- XLVI. Privilegium confirmationis bonorum monasterii Casae Marii Verulanae dioecesis ordinis Cisterciensium, cui multa conceduntur privilegia et immunitates, 731.
- XLVII. Contra nonnullos abusus, ac potius nefanda scelera, incestus, suffocationes prolis, celebrationes missae cum sicca faece vini, ac micis panis vino intinctis, ac matrimonia sine sacerdotali benedictione facta, **733**.
- XLVIII. Decretalis contra simoniacam labem, aliaque contra disciplinam ecclesiasticam perpetrata, 735.
- XLIX. De suspensione archiepiscopi Eboracen. et Dunelmen., et excommunicatione Londonien, et Saresbirien. tamquam iurium Cantuarien. Eclesiae iuvasorum, 740.

- Benedicti monasterii abbati illius bona dilapidare liceat: quod si contingat, ad Sedem Apostolicam esse reclamandum, 742.
- LI. Confirmatio bonorum et consuetudinum omnium capituli Ecclesiae Parisiensis, ac praecipue praebendae S. Genovefae, 742.
- LII. Confirmatio bonorum omnium et iurium S. Eugubinae Ecclesiae, 743.
- LIII. Londoniensi et Saresbirien. episcopis poenitentia infligitur, quod sine consensu archiepiscopi Cantuariensis regem coronarunt, 744.
- LIV. Confirmatio cuiusdam decreti Capituli Parisiensis pro residentia canonicorum forinsecorum, 745.
- LV. Confirmatio libertatum et consuetudinum Ecclesiarum regni Scotiae, 746.
- LVI. Confirmatio monasterii S. Cosmae de Talliacotio ordinis Casinen., bonorumque omnium ad illud pertinentium, 747.
- LVII. Erectio novi episcopatus Cephaladitani, bonorumque omnium eidem a Messanensi episcopo datorum, et exemptionum a Siciliae regibus concessarum confirmatio, 748.
- LVIII. Confirmatio sententiae interdicti latae a delegatis apostolicis in Cismarinam terram regis Angliae, propter vim illatam sancto Thomae Cantuariensi archiepiscopo, 750.
- LIX. Confirmatio bonorum omnium, pertinentiarum, consuetudinum monasterii S. Mariae de Aquistris Burdigalen, dioec., quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 751.
- LX. Privilegium pro monasterio Morimundensi ordinis Cistercen. Mediolanen. dioecesis, 752.
- LXI. Transactionem quamdam de nonnullis Ecclesiis, inter Cassinenses monachos et Fundanum episcopum factam, apostolica roborat confirmatione, 754.

LXII. Ad archiepiscopum Auxitanum et abbatem Massilien. ut monachis inobedientibus poenitentiam congruam imponant, 754.

LXIII. Definitio controversiae inter canonicos Pratensis Ecclesiae, et plebanum S. Iusti eiusdem territorii super

mortuorum sepultura, 755.

LXIV. Confirmatio bonorum omnium, ac privilegiorum monasterii monialium S. Mariae de Synningthmayte, 756.

- LXV. Tabulam auream, sibi donatam, Cassinensi coenobio restituit, ab eoque imposterum alienari sub anathemate prohibet, 757.
- LXVI. Canonizatio S. Thomae Cantuariensis archiepiscopi, eiusque adscriptio in cathalogo Ss. martyrum, 758.
- LXVII. Ad monachos Cantuariensis Ecclesiae de canonizatione S. Thomae huius Ecclesiae archiepiscopi, cuius corpus sub altari recondi praecipitur, 758.
- LXVIII. Monasterio S. Savini Placentinac dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, bona omnia confirmantur, nonnullaque conceduntur privilegia, 759.
- LXIX. Ut decimam Clausi monasterio Sancti Savini Placentinae dioecesis iniuste ab Hugone episcopo ablatam, eidem restituat, 761.
- LXX. Confirmatio iurium ac bonorum omnium ad Teatinam Ecclesiam pertinentium, 162.
- LXXI. Confirmatio seutentiae latae a Brixiensi episcopo in controversia inter Placentinum episcopum et Parmensem super ecclesia Castri Speculi, et ecclesia S. Christinae, quae Placentino adiudicantur, 764.
- LXXII. Privilegium confirmationis honorum Capuanae Ecclesiae, quae enumerantur, 765.
- LXXIII. Confirmatio universorum bonorum, ac privilegiorum concessio Ecclesiae S. Mariae de Luffelde, 767. LXXIV. Privilegium confirmationis col-

- legii Sancti Salvatoris canonicorum oppidi S. Pauli, bonorumque ad illud pertinentium: et concessionis non-nullarum immunitatum, 768.
- LXXV. Confirmatio bonorum, ac privilegiorum concessio Ecclesiae de Stokes, 769.
- LXXVI. Monasterio S. Michaelis de Monte Caveoso, cuius abbati mitrae et annuli usum statutis diebus concedit, bona omuia confirmans ac privilegia, interdicti tempore divina officia recitare elargitur, 771.
- LXXVII. Archidiaconum et canonicos Asculanae Ecclesiae sub protectione Sedis Apostolicae suscipiens, eisdem bona omnia confirmat, multaque largitur privilegia, 773.
- LXXVIII. Confirmatio monasterii Montis-Regalis ordinis S. Benedicti, a Villelmo II Siciliae rege nuper constructi, bonorumque ad illud pertinentium, 775.
- LXXIX. Concessio privilegiorum, et confirmatio bonorum omnium Balneolen. monasterii, quod sub Sedis Apostolicae protectione suscipitur, 778.
- LXXX. Approbatio instituti militiae S. Iacobi de Spatha in Hispania, 780.
- LXXXI. Privilegium approbationis archimandritatus Messanensis, 785.
- LXXXII. Privilegium confirmationis bonorum atque immunitatum monasterii Vallis-Umbrosae, 787.
- LXXXIII. Bona et iura monasterii S. Mariae de Florentia ord. Cassinen. confirmans, quamplurima ei privilegia atque exemptiones concedit, 789.
- LXXXIV. Confirmatio privilegiorum, a Summis Romanis Pontificibus concessorum monasterio Sancti Ioannis in Venere Teatinac dioecesis, ac omnimoda exemptio a iurisdictione Ordinarii, 794.
- LXXXV. Podius Bonitius, in dioecesi Florentina positus, Senensibus episcopis adiudicatur, 794.

- LXXXVI. Confirmatio monasterii de Boscoduno, bonorumque ad illud pertinentium: et inhibitio, ne quis de eius novalibus aut nutrimentis animalium decimas exigat, 795.
- LXXXVII. Confirmatio donationum omnium, favore capituli et canonicorum Aquileinsis Ecclesiae factarum, 796.
- LXXXVIII. Approbatio instituti ordinis Carthusianorum, 798.
- LXXXIX. Bona omnia Veronensis Ecclesiae confirmantur Capitulo et canonicis: addito decreto, quod absque sanioris partis consensu alienari non possint, 799.
- XC. De pace cum Friderico imperatore Venetiis inita, eiusque absolutione, 800.
- XCI. Decretum, quod moniales de Swina et de Cotum exemptae omnino sint a solutione decimarum, 802.
- XCII. Confirmatio bonorum omnium monasterii monialium S. Mariae de Moliano Tarvisinae dioecesis, ac nonnullorum privilegiorum atque immunitatem nova concessio, 802.
- XCIII. Confirmatio bonorum omnium Ecclesiarum, monasteriorum ad Aquileiensem Eccles. pertinentium, ac iurisdictionis in sexdecim ei subiectis episcopatibus, 804.
- XCIV. Indictio XI sacri et generalis concilii Lateranensis III, 805.
- XCV. Confirmatio privilegiorum, ab Eugenio PP. III monasterio Sancti Quirini Tegernee concessorum, 806.
- XCVI. Monasterio Sancti Nazarii Laurishamen. dioecesis, quod sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, bona omnia confirmantur, nonnullaque conceduntur privilegia, 808.
- XCVII. Lunensibus episcopis confirmatur

- ius benedicendi abbatem S. Caprasii Arelensis monasterii, 809.
- XCVIII. Privilegium confirmationis bonorum omnium ad capitulum et canonicos Concordiensis Ecclesiae pertinentium, 811.
- XCIX. Confirmatio bonorum, iurium ac privilegiorum S. Coloniensis Ecclesiae; cuius canonicis dalmaticae ac mitrae usus conceditur, 812.
- C. Assignatio nonnullorum bonorum pro substentatione Lombardi, qui Beneventanum archiepiscopatum dimisit, 814.
- CI. Privilegium archipresbytero, praeposito, et canonicis Ecclesiae Ferrariensis, 814.
- CII. Alphonso Portugallensi duci regius titulus conceditur, eiusque regnum sub protectione Sedis Apostolicae suscipitur, 816.
- CIII. Privilegium Monopolitanae Ecclesiae, 818.
- CIV. Confirmatio bonorum omnium et privilegiorum monasterii monialium S. Zachariae Venetiarum, 820.
- CV. Rescriptum confirmationis Papae statutorum regni Poloniae, 822.
- CVI. Ecclesia S. Petri Iscen. Tiphernatis dioecesis (nunc Urbanensis) a Tiphernatis episcopi iurisdictione eximitur, 822.
- CVII. Confirmatio Ecclesiae Diniensis, bonorumque ad illam spectantium, ac assignatio duodecim tantum canonicorum, qui ei inserviant. 824.
- CVIII. Privilegium confirmationis bonorum omnium capituli et canonicorum Tarvisinae Ecclesiae, et cuiusdam novae constitutionis pro illorum indemnitate, ab eis editae, 825.
- CIX. Monasterio S. Petri de Certeseya Wintoniens. dioecesis bona omnia atque immunitates confirmantur:

- nonnullaque conceduntur privilegia, 1826.
- CX. Privilegium confirmationis bonorum omnium, libertatum et consuetudinum monasterii monialium S. Mariae de Ettona, 828.
- CXI. Templum, quod situm est Ierosolymis, variis communit privilegiis,
- prohibens, ne quis eum locum, bonaque ad Templarios pertinentia, perturbet, 829.
- CXII. Confirmatio constitutionum Ordinis Cisterciensis: cui nonnulla conceduntur privilegia, 832.
- CXIII. Canonizatio S. Theobaldi eremitae, 836.